

# B 14 2 226 BIBLIOTECA MAZIONALE CENTRALE - FIRENZE



# COMPENDIO

# DIGEOGRAPIA

COMPILATO SULLE TRACCIE DEI SIGNORI

# POBINEO BPFBI

Chanchard, Wuntz,

ED ALTRI DOTTI GEOGRAFI VIVENTI

Quarta Edizione Coscana

nuovamente arricchita delle più RECENTI NOTIZIE STATISTICHE, GEOGRAFICHE, POLITICHE e COMMERCIALI, e corredata di SUNTI STORICI e di molte CAPTE GEOGRAFICHE,

di motte CARTE GEOGRAFICAE i



LIVORNO

FRATELLI VIGNOZZI E NIPOTE

1844.

2.22

B-14. 2.226

# GLI EDITORI

# ERBEIL TIED A



La presente Edizione è posta sotto la salvaguardia della Legge sulla Proprietà letteraria essendo state adempite dagli Editori le formalità prescritte dalla medesima.

Mel dare alla luce questa nuova Edizione del Compendio di Geografia già da noi pubblicato altra volta crediamo nostro debito l'avvertire che nulla trascurammo, perchè il libro debito l'avvertire che nulla trascurammo, perchè il libro soddisfacesse a tutte le siguenze dei più serupolosi. Quindò è che giovandoci di tutte le più esatte e recenti notizie, facendo tesoro degli studii dei più stimati geografi moderni, riformando, correggendo, e dilucidando il testo abbiama adoprato ogni cura per rendere il presente Trattato conforme più che per noi si poteva ai progressi della Scienza e più adattato alla intelligenza della studiosa Gioventù.

Nè vogliamo tacere un altro pregio di questa edizione. Siccome questo Compendio contiene una parte che sotto il titolo di Geografia politica descrive specialmente le attuali condizioni degli Stati accennandone l' estensione, le forze, la ricchezza, del pari che l'origine, la linqua dei loro abitanti, così ci parve non inutil corredo a tante notizie, e non lieve stimolo a più saldi studi l'aggiungore a ciascuna descrizione degli Stati principali d'Europa, il Sunto della sava atoria politica. Con ciò lo studioso è posto in grado di rintracciare con norme sicure la serie dei fatti che costituendo la vita delle nazioni più culte o civili, dimostrano per quali vie e con quali mezzi poternon giungere a stabji-

lire le foudamenta dell'attuale loro grandezza e prosperità. Ci parve quest'aggiunta tanto più opportuna si tempi nostri, in quanto che le condizioni presenti dell' Europa essendo la conseguenza del perfezionamento delle civili istituzioni, l'effetto di una lunga e benefica pace, e l'opera di una civiltà che pare abbia toccato l'apice del suo incremento, sono talmente stabilite e assicurate da rendero oggimai pressoché impossibili quei grandi mutamenti dei quali più specialmente si alimenta la Storia.

quan put specialmente si aumenta la Storia.

Questo sono le cure usate da noi per rendere il presente libro sempre più profittevole alla Gioventù cui è desideriamo, l'assicurazione cioè d'aver fatto un'opera utile,
d'avere secondato, forso anche attivato l'amore ai buoni
studii, che sempre più si va diffondendo in questa nostra
Patria madre d'ogni sapore e d'ogni civiltà.

# AVVERTIMENTO

Li presente trattato contiene due Parti distinte, la teorica e la pratica. Nella prima, compresa in 10 Capitoli, sono esposte le nozioni generali e indispensabili della geografia astronomica, fisica e politica dalle quali ogni descrizione della Terra vuol esser preceduta. La parte deacrittiva è divisa in cinque grandi Sezioni corrispondenti alle cinque parti del Mondo. Ogni sezione è suddivisa in geografia generale e in geografia particolare. La geografia generale presenta in due capi distinti per ogni parte del mondo: 1º la ge o grafia fisica; 2º la geografia politica. Gli articoli che compongono le geografia fisica sono: posizione astronomica, dimensioni, confini, mari e golfi, stretti, penisole, fiumi, laghi, isole, montagne, rialti, vulcani, valli e pianure, deserti, steppe e lande, climi. Gli articoli che formano la geografia politica sono intitolati: superficie, popoluzione, etnografia, religione, governo, divisioni politiche e geografiche, e per le principali nazioni dell'Europa anche un Sunto Storico politico. La g e o g r a fi a particolare presenta in tanti capi, quanti sono i grandi Stati o le grandi regioni geografiche da descrivere, gli articoli seguenti : posizione astronomica, dimensioni, confini, montagne, isole, lughi, fiumi, canali; e talvolta strade di ferro, superficie, popolazione, religione, governo, fortezze e porti militari, porti e città commerciali, divisione amministrativa, città capitale, topografia, possedimenti.

Nell'articolo Topogrofia sono accennate soltanto le città più regguardevoli e i tooghi degni di qualche mensione indicando la loro posizione, lo stato ecclesiastico, la forza, il commercio, l'industria, primari itituti d'inegnamento, la popolazione, de altre particolarità quando vi siano. Solamente per l'Istai i limiti di questa descrizione sono olterpassità, e codi per le applital degli stati Europei relativamente si qualdi sono accennate più minute particolarità. Vi ni trova, inoltre, una succinta ma nostantisiale descrizione della songente e del cono di fumi, un cenno sulla direzione dei canali, sulla posizione e direzione delle montare.

Per agevolare allo studioso il ritrovamento delle città sulla carta geografica, sono accennati il circolo, la contex, il dipartimento ec, in cui tono s'tuati i capiltoghi, separate con una linea di divitione le città appartenenti ad un circolo, dipartimento ec, da quelle che spetano ad un altro, e formato talvolta un distinto paragrafo, perchè il elettore non avesses a confondere quelle sparatenenti ad un governo o regno, con quelle in altri governi o regni comprese. E qui giova oservare che gii epitetti di città antica, grande, brilta, arciterescoite,

rescovile, forte, fortificata, commerciante, ausai commerciante, dele più commercianti, industre, assai industre, delle più industre, ausai industre, ausai industre au son sono sati a caso impiegati in questo Trattato, ma solo uniti a queste o quelle città che di tali qualificazioni vanno distine, e devono sempre tiunderari relativamente allo Stato o alla regione in cui essa i trova.

Tutti i nonii delle città sono impressi in carattere corsivo per renderli più sensibili all'occhio, come per lo stesso motivo sono scritti con differenti caratteri le religioni, le lingue, le montagne, i laghi, i fiumi, i mari, i governi, ec., dando loro una gradazione tale da far subito distinguere le famiglie dalle loro suddivisioni e dalle semplici lingue, i sistemi montuosi dalle loro catene, i fiumi dai loro influenti primi e questi dai secondari, ec. E da notare altresi che il tipografico attifizio usato sia nella distribuzione degli spazi, sia nell'impiego dei caratteri, rende quest'opera atta ad essere verbalmente ridotta a domande e risposte, non da un precettore che si deve sempre supporre di estese cognizioni geografiche fornito, ma da chi solamente è di buun senso provveduto, Difatti il carattere particolare indicante i diversi articoli della descrizione di ogni Stato o regione, mette per così dire in bocca al precettore la domanda; ed il carattere ordinario suggerisce al giovanetto la relativa risposta. Per tal modo oltre l'avere risparmiato all'uomo colto la noia di udire ad ogni tratto domandare e rispondere le stesse identiche cose, si è ottenuto l'altro vantaggio di far servire questo libro di manuale geografico al letterato, al politico ed al neguziante, i quali volessero essere istruiti dell'attuale politico stato del globu e delle più recenti scoperte.

### TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI

| ab.    | abitanti      |
|--------|---------------|
| arciv. | arcivescovile |
| aust.  | australe      |
| bor.   | boreule       |
| comm.  | commerciante  |
| confl. | confluence    |
| ind.   | industre      |
| iufl.  | influente     |
| istit. | istituti      |
| lat.   | latitudine    |
| lett.  | Ictterarii    |
| long.  | longitudine   |
| occ.   | occidentale   |
| br.    | orientale     |
| pag.   | pagine        |
| S.     | Santo         |
| Pese.  | vescovile     |
| V.     | Vedi          |
|        |               |



La Ceografia, come significano le due voci greche dalle quali à composto la Vocabolo, ha per oggetto la descrision della terra. I diferenti punti di vista sotto i quali si può considerare il globo terrestre ha dato luopo a dividere la geografia in tre parti principali, ciole: la geografia matematica o casmografia, che tratta dei rapporti della terra col rimanente dello universo; la geografia ficio, che tratta delle varietà, qualità e configurazione delle monimi primo della superiori della terra di la configurazione del configurazione del configurazione del monimi introdute dagli sommi, rimuti in particolari sociale fa formo separate e distinte. Le prime e più necessarie nozioni di quette tre parti della geografia, sono in succitato indicate mei segenti capioli.

# CAPITOLO I.

## Sistema dell' Universo.

Indescrivibile è il numero degli astri o punti luminosi sparsi nell'immenità dello spario de contituine l'apparente volta certulea del cindo; ad occhio nudo non se ne scorgono che due mila circa, ma coll'ajuto di un eccellente telescopio il loro unamero sumenta, e sempre unggiore diviene, quasto più perfetto è l'istrumento con cui si osservano. Tatti questi astri si distinguono: in Stelle fisar, così dette perchè conservano sempre nel ciclo la stessa positione relativa, ed in Pianetti o Cappi erranti, perchè descrivono nel ciclo un cammino presso a peco circolare, dato un punto come centro, che è il sole.

Le Stelle fisse rilucono tutte di una luce loro propria come til mostro sole, e sembra versimile che esse servano come questo di centro ad altrettanti sistemi mondiali o plantari. Il loro volume credesi inamenso e di gran lunga superiore a quello del sole, e la loro distanza da quert' astro e da noi enormissima, sebbere non sia stato fin qui posrapporti generali, cioè in ragione del loro splendore o appurente gran-

dessa; ed in ragione della loro respettiva posizione.

Sotto il primo rapporte si classano in stelle di prima seconda, terza, puerta... fino alla mile dagunto quantidatatima grandeza; quelle però che pousono essere vedute ad occhio nudo, sono repartita in rir grandezar, e non oltrepasano, come fu già detto, un raligio per mislière. A queste classi il grande astronomo Herschel aggiunge quella che esso chiam della Nebatar, e che suddivide in due specie, cicò le nebulose strappite, le quali danno una luce biancastra; e le nebulose stellate, le quali danno una luce biancastra; e le nebulose stellate, le quali danno una luce biancastra cele nebulose stellate, le quali danno all'occho menito di telescopion na mamso di piccole stelle. La fascia irregolare biancastra che sembra cingere il cielo, e che chiamasi via lattea, è una riunione di mebulose stellate.

Sonto il serondo rapporto, o rispetto alla loro positione, si dividendo le salle fisse, onde conscerele più faciliente, in gruppi ossia catalde sioni, che sono quelle figure arbitrarie di usmini, di animali e d'istramenti apposte dilegnate alla susperficie concava del cielo, alle qualti primi astronomi consacrarono alcuni spazi celesti, sensa dara loro il minimo rapporto con le figure reali formate dalle stelle o satri in esse sompresi. Tolomeo, che fiu primo a fare un catalogo delle stelle, a compresi. Tolomeo, che fiu primo a fare un catalogo delle stelle, a que prese sono compresa in quella sona chiamata sodiucco; 21 ne diede alla parta estentrolnale del cielo, e 18 alla meridionale. A queste costellazioni ii moderni astronomi ne aggiuntero delle altre, cio Bayer ed Evelo, 12 per ciastuno; Halley, 8; La Coille, 16; ed altri più re-cenii, 12; di modo che la sfera apparente del firmamento trovasi attualmente divisi no 100 costellazioni.

Pian et i sono corpi opachi, cioè oscuri di per ab esesi, che girano intorno al sole, ma viibilii perchè ricevono la luce da questi corpi ed a noi la riflettono; il cammino o la curva descritta da questi corpi nel loro giro chiamasi orbita. Si distinguono in tre classi, cioè in Pianeli propriamente detti o primari, in Mattliti o piantii stecondari,

ed in Comete.

I Pianeti propriamente detti o primari sono di figura aferica , ed hanno due moti che tutti eseguiscono senza eccezione da occidente in oriente; uno di rotuzione aul loro asse o sopra sè stessi; l'altro di projezione intorno al sole. Quelli finora conosciuti sono undici, cioè: Mercurio, Venere, la Terra, Marte, Vesta, Giunone, Cerere, Pal-Inde, Giore, Saturno ed Urano, detto anche Herschel. Si distinguono in apparenti ed in telescopici ; i primi sono visibili ad occhio nudo. e si conoscevano fino dalla più remota antichità; i secondi non sono viaibili che col soccorso di un telescopio, ed è poco che si conoscono. Questi ultimi sono: Urano, scoperto da Herschel nel 1781; Cerere, da Piazzi nel 1801; Pallade, da Olbers nel 1802; Giunone, da Harding nel 1804; e Vesta, da Olbers nel 1807. I pianeti primari si trovano l' uno più distante dell'altro dal sole appunto con l'ordine seguito nel nominarli, talche Mercurio è il più vicino, ed Herschel il più lon-1:40. Le orbite o curve che essi descrivono non sono, nello stesso piano, ma un poco inclinate, in modo però che non oltrepassano i limiti il quella facia detta sodiece in cui sono tutte compresa, ad eccaione di quelle dei pinenti recentemente scoperti, ciò è Cerere, Pattade, Giunnou e Festa, che se ne allontanano di un nolo grado; i punti nei quali il loro pisno ai ricontra o s'interreca, si chiumano nodi. Queste orbite non essendo estatamente circolari ma elittiche, ne seque che un med esimo pianta non si trova rempre ad una equale distanas adal sole chiatnasi distanza media, quella che tiene il mezzo fra la più granda el più higicola; qifetia, la maggiore, e perietico, la minore.

I Satelliti o pianeti secondarii sono così detti perche girano intorno ai pianeti primarii, nel medesimo tempo che questi girano intorno al sole; questi corpi hanno anch' essi una figura sferica, e sono dotat di due moti che eseguiscono parimente da occidente in oriente; uno d projezione intorno al loro pianeta primario, ma in un piano pochissimo inclinato sonra di esso: l'altro di rotazione sul loro asse, ma lentissimo ed eguale precisamente alla durata di quello di projezione, di modo che presentano sempre la medesima faccia al pianeta di cui seguono le leggi. Se ne contano attualmente diciotto; uno, cioè la Luna. gira intorto alla Terra, ed era il solo conosciuto dagli antichi, che essi falsamente riguardavano come un pianeta primario; quattro girano intorno a Giove; sette intorno a Saturno; e sei intorno ad Urano. Saturno oltre le sue sette lune è circondato da un anello che lo inviluppa come una fascia, e che essendo molto inclinato verso di esso lo fa sembrare a noi come situato in mezzo a due manichi; quest'anello immenso, che si credeva in principio unico e quindi doppio, ma che oggi si suppone formato da una serie di anelli concentrici di cui s'ignora il numero, gira sul medesimo asse del pianeta, ma con un moto più lento.

Le Comete finalmente sono quegli astri che tratto tratto si offrono al nostro sguardo, rappresentatici dai grandi astronomi come forniti di una piccolissima massa, cioè di poca quantità di materia. Esse differiscono dai pianeti propriamente detti, perchè le orbite o curve da loro descritte intorno al sole formano delle ellissi molto allungate, che si chiamono parabole. Si accostano alcune volte estremamente al sole, e si presentano sotto varie e strane forme; alcune circondate da folta chioma di pallida luce, e queste si chiamano chiomate; altre con lunga coda strisciante e spesso divisa in più rami. e queste sono dette caudate; ve ne sono però anche di quelle prive di chioma e di coda. Il numero delle comete fino ad ora comparse, e delle quali fa chiara menzione la storia, monta a 140, Gli astronomi moderni sono ginnti a determinare il tempo che impiegano alcune di esse a compiere la loro rivoluzione, La famosa cometa, di cui Halley fu il primo a predire il ritorno, compie il suo giro in 75 anni circa; essa comparve nel caduto anno 1835. Quella che si chiama d' Encke , dal nome dell' astronomo che ha seoperto ai nostri giorni la di lei periodicità, compie la sua rivoluzione in tre anni ed un terzo circa. Talune però credesi che descrivano delle iperbole o curve che non rientrano sopra se stesse, e che in conseguenxa non postano mai ritornare.

Fra i diversi sistemi mondiali o planetarii, il solo conosciuto con certezza dagli astronomi è quello di cui è centro il nostro Sole, e perciò da essi chiamato sistema solare. Secondo questo, il Solo occupa il

centro (s) di gravità dei corpi che formano il uno sistema questi corpi anno i pinneti, i astellid e le comete che tutti gli si rivolgono intormo per l'effetto dell'attrazione, e che da suo ricevono luce e calore. Il Sole supera di gran lunga in massa edi nvolume la totattià della massa e di volume di questi corpi; è di figura sferica, ed ha un moto di rozzione sopra il proppio asse. L'ordine con cui i pianeti girano introno a questo astro fugi di sopra indicato. La Terra che noi abitismo, estendo uno di questi pianeti, è dotata come gli altri, oltre ed unoto di projezione intorno al sole, anche di quello di rotazione sopra il suo asse. Esas compie il primo in 365 giorni, 30 req. 48 minuti e 4 secondi, e con questo si impianti pianeti, sola compie il socco del sole, e con questo si impianti pianeti pian

"Gil somini hanno dovuto fare grandi progressi nell'osservazione dei modi di corpi celetti prima di poter giungere alla cognizione di tante sublimi verità. L'infanzia dell'astronomia e delle astrone di modamente, l'illusione dei esnis, il amancana d'istrumenti non permisero agli antichi di giungere cen l'esperienza fino alla cognizione del even sistema del mondo. Aristavco d'Sanos, Pitiagora e qualche altro filosofo greco sostemaren, è vero, che atabile fosse il Sole e ma questa verità di seculiaren i colta e comunicati ai seni, non essentos notamento del mostrazioni rigenose de evidenti, cadde nell'abile.

Il grande astronomo Tolomos, che fiori vero la meti del secondo

secolo dell' Era cristiana, raccolte tutto ciò che si conocerva al tuo tempo in fatto di astromonia, en ne fece un cerpo odi distrima che pubblicio nell' anno 140. Onde spiegare i diversi fenomeni che presentava il firmamento, eggli suppose, regenero la volgrare oponione, che la refera fosse immobilie nel centro dell' universo, e che i sette pianeti allora conceiui, fra i quali contava la Luna ed anche il Sole, fossero posti intorno ad essa a differenti distanze. Al di sopra di questi pianeti equiviti i framamento delle stelle, e più in alto una volta di cristallo qui di un' altra volta parimente cristallina, e finalmente la volta esterio del ciclo che inviluppava la altre. Tutte queste sfree giazvano intorno alla terra nella spazio di 24 ore, indipendentemente dalle rivoluzioni periodiche che compirano in un intervallo di tempo più coniderabile. Questo sistema tanto contrario alle esperienze ed alle leggi della natura fu adottato da tutti i filosofi fino al XVI secolo.

Niccolò Copernico, famoso astronomo prassiano, nauseato dalle asardità del sistema di Tolomeo, riprodusue l'opinione d'Aristarco e di Pittagora, e pubblicò nel 1843 il suo sistema, che è quello della natura di sopra enunciato. Ma era desso troppo contrario ai sensi ed ai pregiudizi invalsi da tanto tempo, per poter essere da tutti generalmente seguito.



<sup>(</sup>a) I pianati agiscona sal sole nella stesso modo cha i lero satelliti agiscono su di essi ma la tene gravità cellettiva è tanto debole in regione di quallo del sole, cha il moto a cui asse spingono quest'altimo non è eguale alla metà del suo diamitre; da ciò avviene cha i pianeti sono girano aul centro del sola, ma sepra un ponto vicione si asso centre a intorno al quale girano. Gir Edit. Etc.

Il celabre astronomo dancer Tyco Brahe, che conoceva le imperfecioni del sitemo di Tolione, non petende risulteri sil adotture il moto della Terra, immagini ent 1886 un nuovo astreno, secondo il quale la Terra occupata il centro dell'universo, interno ad essa girava la Lana, intorno alla Lana girava il Sole, e interno al Sole gli altri pianeticonocitati. I pianeti compissono le toro rivoluzioni in un amo, e con questo spiegavasi il moto amuno, la Terra si ravvolgeva sopra abstessa nello assino di 20 cre, e con questo dimostravasi il moto diurno. Questo sistema sensa avere tutte le assorbità di quello di Tolomeo, non era meno cerrono e contrario alle ouservosioni ed alla ragione. Alcuni altri attronomi lo modificarono; ma sebbene ammentessero eglino la rivoluzione diurna della Terra, si eccedavano poi tutti in asperti il suo moto sumo, diurna della Terra, si eccedavano poi tutti in asperti il suo moto sumo.

Era riservato all'immoteale nostro Galileo di mettere in evidenza tutti gli errori di questi sistemi, e di dimostrare con ricco e cerredo di invincibili argomenti la stabilità del Sole e di I moto della Terra. Il grande Keplero con la svoperta delle tre sue celebri leggi sul moto dei pinatti, e di igran Nevton con quella delle leggi di gravità, terminarono di porre in piena evidenza la verirà del sistema Copernicano, e di rovescinze i vani ed assurdi sisteni dell'antica seunda.





# eedingo dei Principali elementi del sistema solare

| PIANETI     |               | DAL SOLE      | - CECIMI           | - Il        | 100121000      | APPARENTI           | APPARENTI      |
|-------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|
|             | SIDERALL      | DI SESSINTA   | quello della Terra | della Terra | NO IAZIONE     | DEI PI              | DEI PIANETI    |
|             |               | AL GRADO      | essendo 1.º        | essendo 1º  |                | Il più grande       | Il più piccolo |
| 30LE        |               |               | 1595524,40         | 529650,0000 | giorni<br>25,5 | 52, 55",0           | 51', 51" 4     |
| Mercurio 87 | 87,9692580    | 51,917,000    | 0,0565             | 0,1627      | 1,0058         | , 11.54             | , 4″9          |
| Venere 22   | 224,7008240   | 29,629,000    | 0.8828             | 0,9245      | 0,9750         | 2                   | 6.6            |
| Terra 56    | 5,2565855     | 82,451,000    | 1,0000             | 1,0000      | 1,0000         | œ                   | . 8 41         |
| Marte 68    | 686,9796186   | 125,630,000   | 0,1386             | 0,1294      | 1,02755        | 2                   | 9, 6           |
| Vesta 152   | 526,9500000   | 194,847,000   |                    |             |                |                     |                |
| Giunone 159 | 594,0250000   | 220,175,000   |                    |             |                |                     |                |
| Cerere 168  | 1681,5700000  | 228,160,000   |                    |             |                |                     |                |
| Pallade 168 | 5,6190000     | 228,544,000   |                    |             | :              | :                   |                |
| Giove 453   | 1332,5963076  | 428,974,000   | 1280,9             | 308,9400    | 0,41577        | * 44"4              | . 20. 1        |
| =           | 0758,9698400  | 786,480,000   | 974,78             | 95,2710     | _              | °                   | , 16, 2        |
| Urano 5068  | 50688,7126872 | 1,581,681,000 | 81,26              | 16,9000     |                | 0, 4, 0             |                |
| Luna 2      | 27,3215050    |               | 0,20351            | 0,0146      |                | 27,52158 53', 50",0 | 29, 30",0      |

# CAPITOLO II.

Ssera armillare, Globo terrestre artifiziale, e loro circoli.

La Sfera armillare è una piccola macchina composta di circoli e piuttosto di armille variamente fra loro intrecciate, ed immaginata dagli astronomi per ispiegare in modo sensibile il moto apparente della sfera celeste. Volgarmente se ne crede inventore Archimede siracusano, ma sembra certo che i Greci la conoscessero prima di lui.

Il Globo terrestre artifisiale è un'altra macchina, immaginata dai geografi per meglio rappresentare la terra, e per ispiegare le relazioni che essa ha con i fenomeni celesti; essa si compone di un globo o corpo sferico, a cui sono applicati i circoli della sfera armillare; il globo o corpo sferico rappresenta la figura della terra, che vi si trova sopra delineata: i circoli della sfera, che i geografi vi hanno applicato, servono a spiegare i fenomeni celesti.

Queste due macchine sono traversate da un filo metallico sul quale esse girano; questo filo è ciò che chiamasi asse della sfera o del globo, e corrisponde all'asse del mondo. Le due estremità di quest'asse o filo sono i poli della sfera o del globo, e rappresentano quelli del cielo, il quale appunto sembra girare sopra due punti, che conservano sempre la stessa posizione. Il polo che si trova dalla parte della costellazione dell'Orsa, detta Arctos dai Greci, prende il nome di polo artico, cioè polo dell' Orsa, l'altro chiamasi polo antartico, cioè opposto all' Orsa,

I circoli della sfera e per conseguenza del globo sono dieci ; semassimi o maggiori, così detti perchè dividono il globo o la sfera in parti eguali, e passano per il loro centro, e quattro minori, perchè dividono il globo o la sfera in parti diseguali, e non passano per il loro centro. Tutti questi circoli sono divisi ciascuno in 360 parti chiamate gradi; ogni grado si suddivide in 60 minuti, ed ogni minuto in 60 secondi. Per brevità di scrittura i gradi si contrassegnano con un piccolo zero, posto in alto e un poco a sinistra del numero che ne rappresenta la quantità; i minuti con un apice, i secondi con due apici. Corì per esprimere 25 gradi, 36 minuti e 40 secondi, si scrive 25° 36' 40". I circoli maggiori sono l'Orizzonte, il Meridiano, l'Equatore, lo Zodiaco, ed i due Coluri; i minori sono i due Tropici, ed i due Polari.

L'Orizzonte è quel circolo che posa in piano sopra i quattro bracci ricurvi che partono dal piede delle due macchine, rappresentanti la sfera armillare o il globo; esso divide il globo o la sfera in due eguali emisferi. l'uno superiore o illuminato, l'altro inferiore o oscuro. L'orizzonte si distingue in razionale ed in sensibile; il primo è quello di sopra definito; il secondo o il sensibile è quel contorno di cielo che in forma di circolo limita la vista dell'osservatore secondo il punto in cui esso si trova. I poli dell'orizzonte si chiamano Zenit e Nadir il primo si trova direttamente sopra la nostra testa, l' altro sotto i nostri piedi. Ogni uomo ha il suo particolare senit e nadir, i quali cangiano, secondo che egli varia la sua posizione sul globo. L'orizzonte serve a spiegare il levare ed il tramontare degli astri, poiche quando essi cominciano ad alzarsi su questo circolo, si dice che si levano, e quando discendono al di sotto, si dice che tramontano. Nei globi terrestri, il piano circolare che rappresenta l'orizzonte, trovasi diviso in più circoli concentrici. Uno di questi circoli presenta i dodici segni o costellazioni dello sodiaco, suddivisi ciascuno in 30 gradi; un altro indica i loro nomi e i giorni del mese a cui essi corrispondono; un terzo finalmente rappresenta la bussola o i 32 rombi, nei quali si divide la rosa dei venti. In questa sono da osservarsi quattro punti più degli altri importanti, e perciò chiamati punti cardinali; essi sono il settentrione o tramontana, che trovasi dalla parte del polo artico; il mezzogiorno o ostro, dalla parte del polo antartico: l'oriente o levante, dalla parte in cui gli astri si levano; l'occidente o ponente, dalla parte in cui gli astri tramontano. Questi quattro punti sono chiamati ancora con altri vocaboli nord, sud, est, e ovest. Trovata la posizione di uno di essi, si rinvengono gli altri con facilità, perchè ognuno è distante 90 gradi dall' altro ; in conseguenza colui ehe si volge verso il polo artico avrà in faccia il settentrione, a tergo il mezzogiorno, alla diritta l'oriente, alla sinistra l'occidente. Il modo di determinare e ritrovare i punti cardinali di qualunque orizzonte è quello di osservare gli astri, poichè essendo questi tutti soggetti nel loro moto alla medesima legge generale, sarà facile di conoscere nell'orizzonte il punto dal quale essi si alzano ossia levante, e quello iu cui tramoutano ossia ponente. Ma quando gli astri sono velati dalle unvole, o non possono scoprirsi per qualunque altro motivo, allora si ricorre alla direzione dell' ago calamitato, il quale, sospeso sopra un perno di metallo qualunque, dimostra la posizione del polo artico o boreale, avendo egli la proprietà di volgere sempre verso di questo una delle sue punte: è con quest'ago che si costruisce la bussola. I trentadue rombi o coloque d'aria che spirano intorno al nostro globo, e che insieme costituiscono, come fu detto, ciò che chiamasi la rosa dei venti, prendono differenti nomi secondo le loro direzioni relativamente ai quattro punti cardinali. Quattro di essispirano da questi punti , e sono eliamati penti primarii; altri quattro soffiano fra mezzo ai primi, e sono detti collaterali primarii; tutti gli altri finalmente che spirano dai punti intermedii fra i primarii ed i collaterali, si chiamano collaterali secondarii. Un elenco sistematico di questi trentadue rombi, posto alla fine del capitolo, dà il nome particolare di ciascuno di essi, ed iudica la loro posizione nella rosa dei venti.

Il Meridiano è quel circolo perpendicolare all'orizonte, che passe per i poli del globo o della ifera, e divide la fera o il globo in due egnali emiferi, uno detto orientale e l'altro occidentale. I poli naturali del meridiano si trovano ellorizonte, e sono il levante el il ponente. Questo circolo serve per indicare l'altraza massima dei corpi celesti, onsi la metà del loro corno paperente; e chiamasi meridiano con sotto di esso hamon il mezagiormo; una na vendo tutti sul globo una modesima posizione ne segue che il numero dei meridiani poù essereinimico: sul globa terrettri se ne contano ordinarismente ventiquattro, cioè uno opni spasio di 13 gradi contati sull'equastore, percorrendo appunto la Terra in faccia al Sule 15 gradi il all'era per conseguanta quel luogo che è più orientale di un altro 18 gradi, avrà un'ora prima il mezagiorno.

L' Equatore è quel circolo che taglia ad angoli retti il meridiano, e divide la sfera o il globo in due eguali emisferi: quello che si trova dalla parte del polo artico chiamasi emisfero settentrionale o boreale; l'altro emissero meridionale o australe. I poli dell'equatore sono identici con quelli del globo o della sfera. Chiamasi equatore perchè passa per tutti quei paesi ove la durata del giorno egunglia quella della notte. Uno degli usi dell'equatore è quello d'indicare gli equinozi, cioè quei punti nei quali si trova il Sole quando percorre questo circolo coll'apparente suo moto diurno, nel qual tempo il giorno e la notte sono di eguale lunghezza in tutta la Terra. Ciò ha luogo due volte l'anno : 1º. quando il Sole sembra occupare il primo grado del segno dell'ariete, e questo accade nel 21 o 22 di marzo, e si chiama l'equinozio dell'ariete o di primavera; 2º, quando il Sole sembra occupare il primo grado del segno della bilancia, e questo accade nel 21 o 22 di settembre, e si chiama l' equinozio della bilancia o di autunno. Nei globi terrestri l'equatore si chiama anche linea equinoziale, e vi è rappresentato da un circolo più grosso degli altri.

Lo Zodiaco, nella sfera armillare, è una larga fascia circolare che tocca i due tropici, e taglia obliquamente l'equatore col quale forma un angolo di 23° 27' 57". Nel mezzo di questa fascia è segnata l' Eclittica, ossia quel circolo destinato a rappresentare l'orbita percorsa dal Sole nel suo apparente annuo moto, ma che realmente presenta il cammino annuo della Terra nella sua orbita, scorrendone giornalmente un grado circa. Nei globi terrestri lo zodiaco con l'eclittica si trovano indicati nel piano circolare che rappresenta l'orizzonte. Si dà dagli astronomi allo zodiaco la larghezza di 16 gradi, perchè comprende tutte le orbite dei pianeti, le quali non si scostano dall'eclittica più di 8 gradi, tanto dalla parte boreale, che australe; i soli quattro pianeti recentamente scoperti oltrepassano di poco questo limite. I poli dello zodiaco e dell'eclittica sono i medesimi, e si trovano distanti dai poli dell'equatore, ossia dai poli del globo o della sfera 23º 27' 57". Quest' obliquità dell' eclittica diminuisce di un minuto per ogni secolo, come resulta dalle osservazioni astronomiche, dimodochè giungerà un tempo, se il mondo ha vita, in cui l'eclittica si confonderà coll'equatore. I punti in cui la eclittica taglia l'equatore si chiamano equinoziali, perchè quando il Sole si trova in essi, il giorno eguaglia la notte in tutta la Terra; quelli in cui essa tocca i due tropici si dicono solstiziali, perche il Sole giunto a questi sembra rimanervi stazionario, cioè in quel tempo, per circa otto giorni, non crescono ne diminuiscono sensibilmente i giorni e le notti. Lo zodiaco e per conseguenza l'eclittica si dividono in dodici parti eguali, dette segni, suddiviso ciascuna in 30 gradi; questi segni prendono i loro nomi dalle dodici costellazioni, che si comprendono dagli astronomi nella fascia o zona dello zodiaco, per questo chiamate zodiacali, e che occupano nel cielo quel circolo descritto annualmente dalla Terra, ed apparentemente dal Sole, in guisa che quest' ultimo sembra passare successivamente davanti a ciaseuna di esse. I nomi di queste dodici costellazioni o segni sono: l'Ariete, il Toro, i Gemelli, il Cancro, il Leone. la Vergine, la Bilancia, lo Scorpione, il Sagittario, il Capricorno, l'Aquario, e i Pesci. I dodici segni corrispondono ai dodici mesi dell'anno cominciando da marzo; i primi sei sono situati nell' emisfero boreale,

gli altri nell'australe; il Sole sembra percorrere i primi quando si trova dall'equatore verso il polo artico, cioè da marzo a settembre, ed i secondi quando si trova dall'equatore verso il polo antartico, cioè da settembre a marzo. L'esatta osservazione del globo fa conoscere una singolarità rimarchevole relativamente alle costellazioni zodiacali; ed è che nessuna di esse cade entro il segno dell' eclittica corrispondente alla sua denominazione. Ciò esser certamente non doveva in principio quando le costellazioni furono classate e distinte con nomi; questa verità è stata dimostrata dalle osservazioni astronomiche, le quali hanno fatto conoscere che la Terra retrograda insensibilmente nella sua orbita di 50" per anno, cioè che essa incontra l'equinozio, prima di aver compito il giro dell'eclittica. Tale circostanza è espressa dagli astronomi col nome di precessione degli equinosi, e siccome, così nell'uso astronomico che nel civile, la lunehezza dell'anno si computa dal momento in cui la Terra lascia l'equinozio, e quello in cui lo ritrova, l'anno dunque è alquanto più breve del tempo che la Terra impiega a percorrere l'eclittica; infatti essa impiega per ritornare all'equinozio 365 giorni, 5 ore, 48' e 45" mentre per fare il giro dell'eclittica v'impiega 365 giorni, 6 ore, 9' e 14". Questo fenomeno ha dato luogo a distinguere nello zodiaco i segni dalle costellazioni. I nomi dei primi seguono il cammino della Terra, ed apparentemente del Sole, ed avanzano come lui rispetto alle stelle; i nomi delle seconde, al contrario, vanno uniti alle medesime stelle, e per conseguenza retrogradano. Attualmente i segni si cominciano a contare da un punto che è discosto 30 gradi circa da quello in cui si cominciavano a contare in principio; ciò non ostante si continua a dire che l'equinozio di primavera ha luogo allorche il Sole è nel primo grado dell'ariete, ma in realtà corrisponde quasi al primo grado della costellazione dei pesci, e la differenza diverrà di anno in anno sempre più grande.

I Coturi, nella sfera o nel globo, sono quei circoli perpendicolari. all' equatore, che s' increziono ad nagoli retti si spoi del globo o della sfera, e che tagliano la celittica; uno nei punti solatinali, s' altro nei punti equinosiali alla distanza di 90 gradi dal primo. Il primosi ciniana coliuro dei colutti; si accondo coturo degli equinaci. Il loro uno è quello di rendere, nella sfera o nel globo, più sensibili i punti solatissi de quimoniali, Nici globa terpentir i colori sono rappresentati da due circoli

meridiani.

I Trapici, nella siera o nel globo, sono quei circoli paralleli all'equatore, di cui sono lotanti 23 27 57". Si chiamano tropici di un vostabolo graco che significa riforno, perchè il Sole arrivato oppra ciacuno di questi circoli sembra ritoranze eveno l'equatore. Uno è conocicule el none di tropico del centre, e l'altro con quello di tropico del apricarno, perchè basanno per quati dea esqui della soditea. Il primo si trova nell'emisfro borsale, ed il secondo nell'autriele. L' sto dei tropici è quello di 'indicare i solatisj', cie quei punti nei quali si reva il Sole quando è alla massima distanza fall' equatore. Coi la luago das volta l'anno: 1, quasdo il Sole sembra occupare il primo grado del aggo del cancro, nel qual giorno egli percore il tropico di tale denominazione coll'apparente suo mosti duro, e que con accole tella 10, 22 di giugno, e si chiama il solatisi del cancro e d'unate;

2 quando il Sole sembra occupare il primo grado del segno del capricomo, nel qual giorno egli percore il tropico di tale denominazione como, nel qual giorno egli percore il tropico di tale denominazione soll'apparente no moto diurno, e questo accade nel 21 o 22 di dimembre, e i chiama il solutiulo del capricomo o di insereno. Nei glebit errestri i tropici sono rappresentati da dec circoli più grossi di quelli destinati a rappresentare i gradi di latitudine.

I Polari finalmente sono quei circoli della siera o del globo parallei all' equatoce ed ai tropici, e distanti dia pli del globo o della siera 23º 271º 571º. Quello adiacente al polo artico prende il none di sircolo polare artico, a l'oppono quello di circolo polare materita. Il primo si trova nell'emisfero boreale, ed il secondo nell' australe. Quesi circoli servono per indicarti poli dell'eclitica e dello zolaico, che ome fu detto, si trovano distanti 23º 27º 571º dai poli della siera a del globo. Nei globi terrestri i polari sono rappresentati da due circoli più grossi d'equelli destinati a rappresentate i gastò di l'attitudire.

Le macchine complete della sfera o del globo hanno amora un altre piccolo circolo o mastra oraria, collocata intorno al pola artico nella parte esteriore del meridiano, e divisa in 24 parti osia ore, dal entro, the corrisponde all'estremità dell'assed del mondo, parte una lancetta che gira insieme col corpo della sfera o del globo; questo circol serve per nodulfare a diversi questi astronomici e geografica.

Oltre questi circoli che effettivamente si vedono nella afera a signidi, altri se no nonc che per maggiori intelligiana convinen integriori arre con la mente. Sono di due specie; gli uni si devono supporte retacciati parallelamente all'equatore, tanto nell'emisfero borazie rehe sustrale, ma ad eguali distanze da questo circolo e dai poli, e questi sono detti paralleli o circoli di latitudine; gli altri si devono porre distasi dall'uno all'altro polo, nel verso del merdiamo e dei integritati per altri si chiamano merdidami o circoli di lancitudini di lancitudini di lancitudini di lancitudini.



# ROSA DEI VENTI

| NOMI FRANCES!       | NOMI INGLESI        | NOMI ITALIANI                           |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| NORD (N.)           | NORTH (N)           | TRAMONTANA                              |
| N. 1/4 N. E         | N. by E             | 1/4 di T. verso Grec                    |
| N. N. E             | N. N. E             | Greco-Tramontana                        |
| N. E. 1/4. N        | N. E. by N          | 1/4 di Greco verso T                    |
| N. E. (Nord Est)    | N. E. (Nort-East).  | Greco                                   |
| N. E. 1/4 E         | N. E. by E          | 1/4 di G.v. Levant                      |
| E. N. E             | E. N. E             | Greco-Levante.                          |
| E. 1/1. N. E        | E. by N             | 1/4 di Levante v.C                      |
| Est                 | EAS1                | LEVANTE.                                |
| E. 1/4 S. E         | E. by S             | 1/4 di Lev.v.Sciro                      |
| E. S. E             | E. S. E             | Levante Scirocco.                       |
| S. E. 1/4 E         | S. E. by E          | 1/4 di Sciroc.v.Lev                     |
| S. E. (Sud-Est)     | S. E. (South-East). | Scirocco                                |
| S. E. 1/4 S         | S. E. by S          | 1/4 di Scir. v.Ostre                    |
| S. S. E             | S. S. E             | Ostro Scirocco.                         |
| S. 1/4 S. E         | S. by E             | 1/4 di Ostro v.Scir                     |
| SUD                 | SOUTH               | OSTRO                                   |
| S. 1/4 S. O         | S. by W             | 1/4di Ostro v.Libe                      |
| S. S. O,            | S. S. W             | Ostro-Libeccio.                         |
| S. O. 1/4 S         | S. W. by S          | 1/4 di Lib. v. Ostro                    |
| S. O. (Sud Ouest)   | S. W. (South-West)  |                                         |
| 5. 0. 1/4 0         | S. W. by W          | 1/4 di Lib. v. Pon.                     |
| 0. S. O             | W. S. W             | Ponente Libeccio.                       |
| 0. 1/4 S. O         | W. by W             | 1/4 di Pon. v. Libed                    |
| OUEST               | WEST.               | PONENTE                                 |
| O. 1/4 N. O O. N. O | W. by W             | 1/4 di Pon. v. Maes<br>Maestro-Ponente. |
| N. O. 1/4 O         | N. W by W           | 1/4 di Maes, v. Por                     |
| N. O. (Nord ouest). | N. W. (North-West   | Maestro                                 |
| N. O. 1/4 N         | N. W. by N          | 1/4 di Maes, v. Tr.                     |
| N. N. O             | N. N. W.            | Maestro-Tramont.                        |
|                     | N. by W             | 1/4 di Tr. v. Maes.                     |
| N. 1/4 N. O         |                     |                                         |

I nomi italiani sono in uso in quasi tutto il mediterraneo. I nomi inglesi servono a spiegare i nomi danesi, svedesi, olaindesi e tedeschi. Per brevità di scrittura si ssole indicare Nord coll' N., Est coll' E. e così di seguito, come appunto è stato praticato nel sovrapposto elenco.

## CAPITOLOIL

## Carte geografiche e misure itinerarie.

La superficie della Terra si dimostra non solo per mezzo di globi, ma ancors per mezzo di carte o piani grografici. I primi, come fu detto, rappresentano la terra delineata sopra una superficie sferica, a pr col dire in rilievo; le seconde la rappresentano sopra una superficie piana, e quasi in una pitura.

Si distinguono in geografia varie spotic di carte, ciol, le carte geografiche praprimente dette, les rappresentatos iniciane le terre di mari, o una porsione di terra qualunque; le carte idingrafiche o nautichet, che presentano le cease dei continenti e delle iolo, di tioggiane mare, le zonde o la profindità delle acque, ed i fiumi con le circostante e di compagnano il noro corso, onde guidare i navignito, sante mineralogiche, che indicano la natura dei terreni, e la specie dei minerali che vi si trovano; le carte ecclesiazione, le paditiche, pi achte, le siche, le botzniche, le militari, le atoriche, ec., che prendono le loro danominazioni dagli usi paricologi a cui sono appropriate.

Le carte geografiche propriamente dette rappresentano o la terra intera, o una parte del mondo, o una sela regione; nel primo caso prendono il nome di mappamendi, ed anche quello di planisferi, se però sono di forma circolare; quelle della seconda classe si chiamano carte generali; le altre carte particolari.

Le carte particolari si suddistinguoso: in corogonéche, quando repperentano una gran provincia con tutti i ludpi notabili; sel indopografiche, quando rappresentano minutamente i particolari della natura 
del terreno, delle strade e dei fimui. Le carte tongerafiche comprendono necessariamente una piecola portione di terra, e si appressimano 
ai cod detti pinni geometrici; motivo per cui l'uo conflonde sovenire

queste due denominazioni,

Una carta può essere in più fogli da unirsi insieme. Un atlante, generalmente parlando, è la riunione di molte carte, di cui ciaseuna forma a parte un tutto.

Qualunque sia la dimensione di una carta, essa è sempre in un rapporto con la grandezza reale del globo. Questo rapporto è indicato dalla scalla, ossia da quella linea gradonta, solita apporti inpiè di ogni carta, la cui lunghezza e divisioni mostrano a quale spazio preso sulla carta corrisponda nno o più miglia, o altra qualunque univara intersarie.

Si chiamano miure ilineranie quelle che servono a valutare la distanta fra due lughti; sesso variano di valore e di mone presso le differenti nazioni. In Italia si conta generalmente per miglita, sessana delle quali corripondono alla Impeteza di un grado equatoriale. Le miglia toscane sono peraltro alquanto più hervi, comprendendosme 61 1,63 in circa in un grado. I Francei usuno le Irghe, che sono di 28 al grado per le misure terrestri, e di 20 al grado per le misure marine. In questi Elementi il susso il miglio geografico i taliano di 60 miglia al grado equatoriale. Le misure tinerarci si suddividono ancora in altre unità minori; in Toncana sono le braccia, delle quità 2833 e un teru formano il miglio; in Francia crano i pied corrispondenti a circa cinque noni di braccio toctano, e sei piedi formavano una tera. A queste misure conocciusissima, che ancora non pod diria andata in disuno, e che sarà pure richiamata in questi Elementi, è stato ossituito il mettre equivalente a pochisimo più di una meza teas o tre piedi.

## CAPITOLO IV.

Figura della Terra e sue dimensioni; Latitudini e Longitudini geografiche; Zoue, Climi astronomici, e Climi fisici.

La terra o il globo che noi abitiamo è di figura quai sferica: la 18,321,000 miglio quadre di moperficio; e 21,000 miglio di cirgeosperrazz sotto l'equatore. Gli astronomi rassomigliano la Terra adma aferoide, pchiacciata a ipoli del elevata all'e quatore, e valutano il suo abitacciamento con questa proporaione, cioè che il diametro magciore muera il miore di 12900.

Per descrivere la Terra, che è l'oggetto della geografia, era necessario di determinare sulla sua superficie la posizione di alcuni punti importanti, per rapporturvi quindi tutti gli altri. Gli astronomi ed i geografi sono giunti a quest' intento per mezzo dei gradi di longitudine edi latitudine.

La Latitudine è la distanza di un ponto qualunque d'all'equatore: essa è dunque o borcale o australe, secondo che il panto di cui i tratta appartiene all' emisfero borcale o all'australe. La più gran latitudine è ai poli; essa non pud dunque oltrepassare mai 10 grandi, perchè i poli sono appunto a questa distanza dell' equatore. I gradi di latitudine si contano sui meridiani o circoli di longitudine tirati da un polo all'altro, sono tattui presco a poco guali, poiche la differensa che risulta dallo

schiacciamento della Terra è troppo insensibile per tenerne conto.

La Longitudine è la distanza di un punto qualunque da un prima meridiano stabilito. Ma siccome tutti i meridiani sono circoli massimi, nè esiste alcun motivo per dare la preserenza all' uno piuttesto che all'altro, così i geografi si trovano tuttora discordi nella determinazione del primo meridiano: e sebbene i più convengano nel farlo passare per l'isola del Ferro, la più occidentala dell'arcipelago delle Canarie, ciò non pertanto da pochi anni è invalso il costume di calcolare la longitudine partendo dal principale osservatorio, ossia specula, della nazione a cui il geografo appartiene. Due sono i metodi impiegati per contare la longitudine. Il primo, impiegato dagli antichi geografi, e seguito ancora da alcuni mederni, consiste nel calcolarla partendosi dal primo meridiano stabilito, e fare il giro di tutto il globo dall'oriente all' occidente: in tal guisa contata essa ha 360 gradi di estensione. Il secondo metodo, impiegato dai recenti geografi e da tutti i navigatori, consiste nel contare la longitudine partendosi dalle due parti del primo meridiano convenuto in direzioni opposte, cioè verso l' oriente e verso

l'eccidente; in queste modo contata esta non ha più di 1800 gradi di sensatione, ed allora si divide in orientate ed occidentatel, seconde ci panti di cui è tratta sono posti all'oriente o all'occidente del primo meridiano stabilità. In questi Elementi è stato prestato il secondo netodo, e scelto per primo meridiano quello atabilità dai geografi fances todo, e scelto per primo meridiano quello atabilità dai geografi fanceso il pais commente seguito nei moderni libri di geografia, e nelle carte geografiche. I gradi di longitudine si contano sull'esparatore o uni circoli di latitudine ad esso paralleli; ma siccome quati timi, per la figura sferica della Terra, divengono sempre più piccoli misura che si avviciano si poli, cati gradi di longitudine scoma sempre di estentione, finchès it trovano ridotti ad un sol punto sotto: poli, Alla latitudine di 60 gradi esi hanno già la metà della loro estensione, sico 30 miglia geografiche, ma conservano però sempre la lore divisione su dodivisione ne do minuti, ed in 60 secondi.

Le Zone sono quelle fasce nelle quali gli astronomi hanne divise la Terra, relativamente al grado di calore che provasi nelle sue diverse parti. Se ne contano cinque, cioè la torrida, le due temperate, e le

due glaciali, così dette dal loro clima generale

La Zona torrida è quella fascia, o parte della superficie del giobo, compresa fra i due tropic. Te detta torrida, percha ricevendo cotantemente i raggi del Sole in una direzione poco obliqua; essa provain generale un grant calore, Giova peraltro osservarea che in questa na, dagli antichi supposta inabitabile per lo eccessivo calore, sonovi parecchi luoghi in cui ben lungi dal farvi un gran caldo, vi gua continuamenta; come per lo contrario si trovano non pochi luoghi selle due sone temperate, dore fa on caldo eccessiva.

Le Zone temperate sono quelle fasce, o parti della superficie del globo, comprese fra i tropici ed i circoli polari, Si chiamano temperate, perchè ricevendo i raggi del Sole obliquamente, provano un moderato colare. Quella compresa fra il tropico del cancro edi il circolo polare artico chiamasi cona temperata borreale; l'altra compresa fra il tropico del capricomo edi il circolo polare antartico è detta sera

temperata australe.

Le Zone glaciali finalmente sono quelle fasee, o parti della superficie del globo comprese fra i circoli polari ed i poli. Sono dette glaciali, perchè ricevendo i raggi del Sole molto obliqui, ed essendone anche del tutto prive in una gran parte dell'anno, gli antichi le supponerano inabitali pera il freddo eccasivo cui soggiacciono.

I Climi astronomici o matematici sono quelle piccole sono nulle quali gli antichi astronomi e gosprafi hanno diviso la superfici del glebo terrestre, secondo la diversità, che, sotto diverse latitudini, s'incontra nella dartat dei più lunghi giorni. In questa divisione qua babadonata dai recenti geografi, i climi si distinguono: in elimi di mestora di inclimi di mest. Primi sono 23 e, si estendono dall' squatore si circoli polari succedendosi l'un l'altro in modo, che in siascono il massimo giorno è di marci ora più lunguo che tuti mo precedente. I secondi sono che vanno dai circoli polari si poli, ma con lagge giorno è quella di un mese. Un elenco di quenti climi posto alla fere del capitolo, di la durata del massimo giorno, la latitudine e l'estensione di ciscono di casi.

I Climi faici, assi differenti dai climi astronomici, sono quelle parti della Terra ore regna un egual grado di calere, e dei fronte atmosferici presso a poco simili. Il clima fisico comprende dunque iti caldo, il freddo, la siccità, l'umidità e la subbristi di cui gode un dato luogo. Le cause principati che influsionon sul clima faico si riducono nove, sono: 5º l'a risione del Sole sull'atmosferea, 2º la temperatura propria del globo; 3.º l' elevazione del suolo al di sopra del livello dell' Oceano; 4.º li declivio generale del suolo, e le sue esposizioni lo-cali; 5º la posizione delle sue montagne relativamente si quattro punti cardinali; 6º la vicinanza di gran mari, e la loro relativa situazione; 7º la natura geologica del suolo; 8º il grado di coltura e di popolazione al quale è giunto un paese; 9º li venzi che vi regnano.



# TAVOLA DEI CLIMI ASTRONOMICI

|                                                                                                                                              | B DEI CLIMI                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 12 - 50 8 8 5 2 15 - 16 - 44 - 14 - 15 15 - 50 16 - 44 - 14 14 - 15 15 - 50 16 - 14 14 - 15 15 - 50 16 - 15 - 15 16 - 15 - 15 16 - 15 - 15 | 4 8 - 54<br>5 8 - 9<br>6 6 - 46<br>5 - 42<br>11 4 - 55<br>99 4 - 8<br>17 2 - 58<br>18 2 - 51<br>19 5 - 50<br>17 2 - 58 |

# CAPITOLO V.

# Definizioni geografiche.

I termini tecniri più indispensabili per lo studio della geografia si riducono a due classi, cioè: termini appartenenti alla geografia fisica; e termini appartenenti alla geografia politica.

sica; e termini appartenenti alla geografia politica. I termini della prima classe si suddividono in termini appartenenti alla Terra, ossia alle parti solide del globo; ed in termini appar-

tenenti alle Acque, ossia alle parti fluide del medesimo. Le principali denominazioni spettanti alle parti solide, sono le se-

Le principali denominazioni spetianti alle parti solide, sono le seguenti:

CONTINENTE ossia TERRAPERMA è unel gran tratto di terra

non interrotto dall'acqua, sebbene posse enere da questa in molte guise intersecta. Il nostro globo ne presenta tre soli: l'Antico Continente, che comprende l'Europa, l'Asia e l'Affrica; il Nuovo Continente o America; ed il Continente Australe detto già Nuova Olanda, ed oggi Australia o Australia:

ISOLA è quel tratto di terra assi meno esteso di un Continente, circondato do agni parte dall'a cogua. Barno è la maggior fia le isole conocciute. Un piccoto munero d'isole, poco lontane le une dalle altre, forma ciò che chianasi un Grappo, come quello di Malla, quello di Madara, ec. L'unione di un maggior numero d'isole costituisce un Artipelago, come l'accipelago Greco nella Turchia d'Europa, desto de per antonomasi al Artipelago. Si dai il nome di Autho all'unione di piccole isole base aggruppate sopra angusti rialti unadreporici, come sono appunto i trappie les formano l'artipelago delle Mallior.

PERIOLA è quella porsione di terra tutta circondata dall'acquapiorche in una sua parta, per cui è unita al continente. Si distinguano: in prenisole propriamente dette, quando cicè sono unite al continente mediante una stretta lingas di terra, che chiamanis Itamo; ed in penisole aperte, quando cicè sono unite al continente nella loro patre più larga. Fra queste ultime si novera la Spagna, l'India, a' Irradio et La maggiore penisola del globo è l'Affrico, che è unita all'Asia madiante l'àtimo di Sure.

CAPO o PROMONTORIO è quell'estremità di terra un poco elevata che sporge in mare; quando essa è bassa ed acuta allora chiamasi

Punta.
COSTA o SPIAGGIA è quell' estremità di terra che vien bagnata
dal mare.

DUNE sono quei monticelli arenosi che si trovano lungo le rive del mare.

FRANCENTI O ALTE SPIAGGIE sono quelle rupi tagliate a picco che trovansi lungo le coste del mare.

**RIALTO** è quella gran massa di terra elevata avente un declive poco sensibile, ma esteso : un rialto può esser formato da pianure e da vallate, o può contenere delle montagne; il declive di un rialto, o il luogo da dove si monto, chiamasi zcarpa. Il più vasto ed il più celebre fra i rialti è quello dell' siai media.

MOSTE è quella elevazione di terra che s'innalza considerabilmente dalla superficie del globo, e che ha un declive rapido o per lo meno sensibile, come il monte Bianco in Savoja: quando questa elevazione è mediocre, allora chiamasi Collina, come i colli del Padovano. Vulcano è quel monte che dalla sua cima o dai fianchi getta fuoco, lava, fumo, pietre ed altre materie, come il Vesuvio presso Napoli; le bocche da rui eruttano le suddette materie si dicono crateri. Chiamasi Ambas quel monte o quell'ammasso di rupi che s' innalzano sopra un suolo unito e lungi da ogni gran catena, e che sostengono sopra di loro un piano fertile, irrigato da fonti ; questa specie di monti è assai comune nell' Abissinia, ove trovasi anche il più celebre cioè l' amba Geshen. Si distinguono in un monte, la base, che è il luogo ove comincia a separarsi dal piano, il fianco, che forma il declive, il giogo, che sormonta il fianco, la sominità, che posa sul giogo, la cima, che corona la sommità, ed il punto culminante, che è l' estremità della cima. Una Catena di montagne è una serie di monti tra loro uniti alla base, come gli Appennini; un Gruppo di montagne è l' unione di più catene ; un Sistema di montagne è l'insieme di più gruppi. Il punto in cui alcune catene di montagne si uniscono fra loro chiamasi nodo. La catena principale di un gruppo o di un sistema di montagne è quella da cui derivano i più gran fiumi; la catena secondaria è quella serie irregolare, ma assai unita di alture che si staccano dalla catena principale; il contrafforte differisce dalla catena secondaria in quanto che è meno esteso; le suddivisioni dei contrafforti e delle catene si chiamano rami. I passaggi o sentieri angusti tra monte e monte, si dicono gole; quelli che attraversano la sommità delle montagne si chiamano purchi. Le sommità delle montagne prendono, secondo le loro figure, differenti denominazioni, come picchi, corni, aguglie e denti. I picchi delle più elevate montagne sono coperti di nevi perpetue; in primavera una parte di queste nevi si ruotolano con fracasso nelle vallate; queste masse enormi si chiamano Vulanghe, e rovesciano tutte ciò che si para loro davanti.

WALLE è uno spazio di terra più o meno grande rinserrato fra monti; quando questo spazio è molto prolungato dicesi Vallata; quella specie di stretto per cui si entra nella valle chiamasi pusso o gola.

PLANUAL è un tratto di terra più o meno esteso senas monti, sena colline e senas bochi; sono celobir per la loro fertilità la pianura del Po in Italia, e quella della Laire in Francia. Le pianure estesissimie nicolte e coperte di vegetabili ribacci, ma incapaci per la natura del terreno a produrre dei grandi alberi, si chiamano Steppe in Rusia, Diengle nell'Italia, Karva nell'Africa meridonale, Saumnes nell' America settentrionale, Llunos e Pampas uell' America meridonale quando sono meno estese prendono i noni di Lande o di Bru-yerre in Francia, di Arendal in Ispagna, e di Haiden vel nord della Germania.

FORESTA è una vosta estensione di terra coperta di alberi fulti e grandissimi; quando quest' estensione è minore chiamasi Bosco, e se è ancora meno considerabile, Boschetto.

DESERTO è quel tratto estesissimo di terra privo di vegetazione e soperto di sabbia cocente ed arida, senza alcun corso di acqua permanente. Il più gran deserto conosciuto è il Sahara in Affrica. Quel tratto più o meno vaste di terra coltivabile ed irrigato da acque, posto in mezzo ad un deserto chiamasi Oasi. Il Fezzan è un oasi del Sahara.

Le denominazioni principali spettanti all' Acqua, ossia alle parti fluide del globo, sono le seguenti.

OCEANO chiamasi tutta l'immensa massa d'acqua che circonda esteriormente la parte terrestre del globo. L' Oceano poò dividersi nelle cinque seguenti grandi sezioni: il Grande Oceano, impropriamente detto Oceano Pacifico ed anche Mare del Sud; esso ha per limiti l' Asia, la Malesia o Arcipelago Indiano, l' Australia o Nuova Olanda, e l'America : l' Oceano Atlantico, che separa l' Europa e l' Affrica dall'America; l' Oceano Indiano, compreso fra l' Affrica, l' Asia Meridionale, la Malesia e l' Australia; l' Oceano Artico Glaciale, rinchinso fra le estremità settentrionali dell' antico e del nuovo continente : e l'Oceano Antartico Glaciale rompreso fra il circolo polare antartico ed il polo di questo nome. Molti geografi suddividono il Grande Oceano e l'Oceano Atlantico in tre parti che distinguono coi nomi di equinoziale, boreale e australe, secondo le loro posizioni.

MARE è quella porzione di Oceano che s'interna fra terra ; ve ne sono di tre specie, cioè: mari mediterranei propriamenti detti, i quali sono intieramente attorniati dalle terre, e comunicano con l' Oceano per una sola apertura poco larga, come quello chiamato esclusivamente mare Mediterraneo; mari mediterranei a più uscite, i quali sono formati da coste d' isole e di continenti insieme, o da isole soltanto e comunicane con l' Oceano per diverse aperture, come il mediterraneo Asiatico Orientale in Asia, o il mediterraneo Colombiano in America; e mari mediterranei aperti, i quali altro non sono che internamenti assai larghi dell'Oceano fra coste di continenti molto lontane, come il mare di Guinea in Affrica, e quello di Panama in America.

GOLFO è quella massa d'acqua, assai più ristretta di un mare, che s' interna fra terra; fra i golfi, come fra i mari, ve ne sono di tre specie, cioè : golfi propriamente detti più stretti all' ingresso che nell'interno, come il golfo Arabico, detto impropriamente mar Rosso, ed il golfo di Venezia, chiamato con nome improprio mare Adriatico : golfi a più uscite, come sono in Europa quelli dell' Arcipelago e di Marmara, impropriamente qualificati col nome di mari; e golfi aperti come è quello di Guascogna fra la Francia e la Spagna.

BRACCIO DI MARE, MANICA o CANALE, sono i nomi che si danno ad un golfo a più uscite, guando guesto ha una forma molto allungata, e larghe uscite.

STRETTO è quel braccio di mare rinchiuso fra le terre, il quale serve di comunicazione a due mari, come quello di Gibilterra fra l'Europa e l' Affrica : quando questo spazio è più ristretto chiamasi Faro, come il Faro di Messina fra l'Italia e la Sicilia. Passo è il tratto di mare meno largo fra le coste di un canale, come il passo di Culais tra la Francia e l'Inghilterra.

PORTO è quella porzione di acqua circondata dalla terra, in cui le navi sono al sicuro dai venti; quando questa dimensione è minore chiamasi Seno; molo è quel porto formato per opera dell'arte; Baja è quel piecolo golfo più largo al di dentro che all'ingreno, per cai le mari vi possono stare al sicaro da tutti 'enti; Rada è quella posizione di mare un poco distante dal porto, ove le navi hanno un ricovro da alcuni enti. I porti sono di due specie intermi, quando sano situati sopra dei fiumi; marittimi , quando si trovano immediatamente aul mare.

BABEL TONDI, BANCHI DI BABELA O DI CONCHIGLIE, sono quel luoghi ove il march a poca profondità, ed ove le navi possono faccilmente urtare; Scogli, sono quei massi di pietra sporgenti a fior d'acqua; Scogliere, quei massi prolungati vicino alla costa, ove il mare si frange con violenza.

ONDATE, sono quelle deboli e costanti agitazioni che fanno scorrere leggermente gli uni sugli altri gli strati superiori del mare; quando queste agitazioni sono più forti e più rapide si chiamano Flutti; una grande agitazione momentanea produce una Tempesta.

MAREE sono quelle oxillationi regolari del mare che ripetoni due volte il giorno, e che sono producte per l'attrassione dei corpi celesti. Le acque s'innalazano per un quarto della giornata e coprono i lidi; il moto che producce quarte devasione diceis flutare; chiamasi alto mare, quando le acque sono giunte alla più grande elevazione, nel quale stato restano per pochi listani; riflutare, quando discendone; e mare batto, quando sione giunte al più grande abbassamento, nel quale stato restano con giunte al più grande abbassamento, nel quale stato restano con giunte al più grande abbassamento, nel quale stato restano con controli della contra che il mare riengine nell' alto chiamato Educari le feature della contra che l'accurate della contra che l'ac

CORRENTI sono quei moti sensibili che si osservano nell'Oceano e sue dipendenze, diretti costantemente verso un qualche punto, e cagionati in gran parte dallo stesso elemento, si dividono in generali e particolari. Le più ragguardevoli sono : la corrente tropica equatoriale, che consiste in un moto dall' est all' ovest o tra i tropici, e fino a 30 gradi di latitudine boreale cd australe, contrario alla rotazione del globo; la corrente polare, che porta le acque dei poli verso l'equatore, ed è dimostrata dalla direzione dei ghiacci galleggianti, i quali vanno sempre dai poli verso l'equatore; e la corrente del golfo, la più considerabile fra le conosciute, che percorre in 35 mesi un immenso circolo irregolare di 3800 leghe; questa corrente, a guisa di un gran fiume, si parte dalle coste d' Atfrica presso le Canarie e si dirige alle coste di Caracas in America, gira il golfo del Messico e giunge fino al banco di Terra Nuova, dal quale, passando sopra le Azore e dirigendosi verso Gibilterra, ritorna alle coste di Affrica. Quando due correnti opposte s' incontrano, girano ambedue sopra una curva, e formano un vortice o mulinello. Accade talvolta che i diversi strati di una massa d'acqua hanno una contraria direzione, e queste sono le contracorrenti (a).

(a) Interno alle Correnti importa assai l'avvertire come tra le osservazioni più recenti, di cui si è arricchita la soienza l'degaratio, non è indifferenta quella della varia temperatura di questi grandi movimenti delle acque marine. Così dai lavori di Frankin, di Blugdeo, di Humboldi, ecc. vol. Gulph Frank è accertate esser

LAGO è quella massa d'acqua dulce o salsa, circondata orunque dalla terra, che non ha alcuna comunicazione immediata cell' Oceano o con un mare qualunque; ve ne sono di qualtro specie, cicè quelli che non hanno alcuno sedo, e che non ricevono seque correnti, come quello di Albana presso Roma; quelli che hanno uno scolo, ma che non ricevono acque correnti, e questi sono situati a grandi altezza, come quello sal monte Rotondo in Corrica (8225 piedi sal livello del mare); quelli fact ricevono de dentetiono acque correnti, e questi sono i più nomerosi, fra i quali si noverano il Ledogo, l'Onega, ec. in Busia; quelli finalunte che ricevono e diviere e funui sensa avere alcuno scolo visibile, some il Carpio, e l' Arat, ambedue conosciuti col nome improprio di mari, ed altri mobili (a).

LAGUNA è quella specie di golfo poco profondo che presenta un fiume alla sua foce, o quell'acqua che esso sparge sopra una riva piana, prima di scaricarsi in mare. Le lagune di Venesia sono assai celebri.

PALUDE è quel tratto di terra più o meno inzuppato dall'acqua. SURGENTE chiaman l'acqua immediatamente alla sua uscita dal suolo da cui filtra.

RUSCELLO è un corso d'acqua prossimo alla sorgente.

quest la cerrente trepies agentinita, che neure dal mel ausurenade aum ma fomm calde la tempestera els avens fe a trepici. Al contrevio i avenir inscataran nas cerrente d'appa fecile, lungs le note del Chili el del Pari, le quale perte la especa reflectable della espeia visioni a pie nontra. Un el marco per aservate autrenta del maggiori Remai e precedente dalla centa melenti dell'Arfordis, lungsi il hamos di guider ha, second la cuercaniani del G. Derry more pertente di 4 e 5 sensignati superiore a qualit del mari vicio. Otto quanti fatti, attava il intelli per l'intelligio del marquitet, il part di cerrenti sottomarine, also parterebbara in quanti spinis il nespo fereddo inferiori delle regioni regioni seguini dallo posse partici, del parterebbara in quanti spinis il nespo fereddo inferiori delle regioni regioni mili dallo nesso pertiti. El partici della reconsidirationi della reconsidirationi della considirationi della reconsidirationi della recons

(6) Alemi lught chimmani periodici perchi amo associali e riproduti dalle certita statieranea culle quali comosciane, a si ricopite o si accesso per anne tottavia ignote; il luga di Ciabatra, di fipiri ricorchevote. Altre singularita amo accessoramento del como de

TORRESTE è quel ruscello che scorre con molta rapidità; si da questo nome anche a quel corso di acqua temporario, prodotto da piogge o da scioglimento di nevi.

RIVIERA è quella quantità di acqua corrente, che si forma per l'unione di più ruscelli o torrenti, e che si getta in un fiume o iu un lago.

FIFME è quella quantità più o meno grande di acqua dolce, formata per l'unione di più ruscelli , torrenti o riviere , che scorre per un tratto più o meno esteso di paese, e che si getta direttamente nell'oceano, o nel mare, o in un lago, oppure va a perdersi nelle sabbie. Il Letto o l' Alveo di un fiume è il terreno o la cavità occupata dall'acqua. Le Rive sono le sponde della cavità; la riva destra è quella che giace alla diritta di una persona che segue la corrente dell' aequa, la riva sinistra è quella opposta. L' Alto è quello spazio di paese che più si accosta alla sorgente del fiume che lo traversa; il Basso, quello ehe maggiormente si avvicina alla sua foce ; il Mezzo, quello che trovasi al centro del fiume che lo bagna, L' Imboccatura o la Foce è il luogo dove il fiume si scarica. Il Confluente è il luogo dove due acque correnti si uniscono. L' Influente, nome sinonimo di Riviera, è quella massa d'acqua perenne che si scarica in un fiume. Il Delta è l'aggregato di tutti i rami per cui un fiume si scarica. Il Delta negativo è quando un fiume scaricandosi per un solo ramo, presenta una vasta imboccatura o nna specie di golfo. La Caduta o Salto è, il cangiamento di livello del letto o alveo di un fiume, La Cascata di un fiume è quando precipita le sue acque da una grande altezza. Le Cateratte sono quelle serie di cascate dell'acqua di un fiume che fanno udire da lungi il rumore delle loro onde balzellanti. Le Frangenti o Barre sono quelle rupi che impediscono all' acqua di un fiume il suo corso, e che l' obbligano a farsi strada a traverso di loro. Le Rapide sono quelle serie di cadute puco elevate che si succedono come i gradini di una scala : o quel corso precipitoso d' acqua quando scorre per nn declive unito, ma molto inclinato. Il Bacino o la Regione idrografica di un fiume è l'insieme dei declivi da cui scolano i ruscelli e le riviere che vi si gettano. La Mesopotamia è quello spazio di terra che due fiumi circoscrivono nell'unirsi fra loro. In Affrica chiamasi Marigot una specie di canale naturale senza declive sensibile, la cui corrente ora è verso il fiume dove affluisce, ora nel verso opposto, secondo che la stagione aumenta o diminuisce la sua quantità di acqua. Sono celebri quello di Gunian influente del Senegal, e quello di Nerico influente della Gambia, i quali nelle alte acque si uniscono fra loro, e formano la comunicazione fra i due fiumi nominati.

CANALE è quella specie di fiame artificiale, dettinato o alla navigazione, per mantenere facili comunicazioni fra le diverse parti di un paese; o all' irrigazione delle terre; o per lo scolo delle acque. ACQUE MINERALI O MEDICINALI sono quelle sorgenti di acqua

unite con alcune sostanze solubili del regno minerale. Acque termali sono quelle acque la cui temperatura si eleva al disopra dell' atmosfera, e queste possono essere, o comuni semplicemente, o minerali.

VENTI sono quelle colonne d'aria che si muovono con impeto da un punto all'altro dell'atmosfera; si è già indicate alla pag. 12 il modo con cui si nominano secondo la loro direzione : sotto il rapporto della loro durata si distinguono in costanti e variabili; e secondo la diversa loro estensione in generali e parziali. Esistono nell' atmosfera due movimenti generali e costanti: uno regna nella zona torrida, e porta l'aria, relativamente alla terra, all'occidente, in una direzione conforme a quella del movimento generale dei mari; lo altro regna nelle zone temperate, e conduce l'aria polare verso l'equatore. Il moto equatoriale dell' atmosfera produce i venti alisci o il vento costante dello est, il quale in tutto l' anno, meno piccole variazioni, spira dal nord est al nord dell' equatore, e dal sud est al sud di questa linea, Nell'Oceano Iudiano e nella parte del Grande Oceano, che bagna la Malesia ed il sud est dell' Asia, regnano i venti periodici, volgarmente chiamati mussoni o monsoni ; questi spirano sei mesi dal Sud-Ovest o gli altri sei dal Nord Est, al nord della linea, e parimente, ma con ordine inverso, al sud della linea, cioè sei mesi dal Sud-Est, e gli altri sei dal Nord Ovest. Possono unirsi ai venti periodici i venticelli di terra e di mare, della mattina e della sera, che soffiano con tanta costanza e regolarità sulle rive delle isole e dei continenti delle regioni equatoriali, e che si osservano ancora in altre parti. I venti variabili e parziali abbracciano una certa estensione, soffiano in tutte le direzioni ed a tutte le epoche dell' anno, e sono varj tanto nella durata che nella celerità. Fra i diversi venti sono celebri per la loro funesta attività e cocentezza il semun del Sahara, il samiel dell' Avabia, il khamsin dell' Egitto, l' harmattan della Guinea, il nord-ovest della Nuova Galles del Sud, il solano di Spagna, e lo scirocco d' Italia (a).

I termini principali appartenenti alla geografia politica, sono i seguenti:

STATO è quel tratto più o meno grande della superficie terrestre, i cui abitanti sonu insieme uniti da legami sociali, e vivono soggetti ad un comune supremo potere. Gli Stati, considerati rispetto alla loro estensione, ovvero rispetto all loro governo, o al titolo di coloro

(c) Crediamo fer cose grate egli Studinsi eccemnando le varie celerità dei veoti determineta dei fisici nella seguente tavole segoata in metri.

| Celerità per miauti secondi. | Celerità per ore.                   |
|------------------------------|-------------------------------------|
| o, m. 5                      | 1,800 m. vento eppena scombile.     |
| 1, 0                         | 3,600 sensibile.                    |
| 2, 0                         | 7,200 vouta mederete.               |
| 5, 5                         | 19,800 vento assei forte.           |
| 10, 0                        | 36,000 vento forte.                 |
| 20, 0                        | 72,000 veoto fortissime.            |
| 22, 5                        | 81,090 tempesta.                    |
| 27, 0                        | 97,200 grande tempeste.             |
| 36, 0                        | 104,400 uregeno.                    |
| 45, 0                        | 162,000 uregaco che atterra le cese |
|                              | a sablanta ali alberi               |

che li reggona, ficevon le denominazioni di Monarchia, d'Impero, di Rengna, di Gran-Ducta, di Diaccia, di Principalo, di Contea, di Langrevieta, di Kamato, di Manato, di Steriffato, di Repubblica, ec. Conriderazione o Sittema feferativo, dicesì la riumino di parecchi Stati indipendenti l'uno dallo altro, i quali tutti riconoscono un'autorità; prirere, scella da loro melesioni, a cui danno poteri più o meno suteni, onde mantenere la pace fra loro, ed essere difesi dai nemici stranieri.

L' EXTENSIONE di uno Nato è la quantità dello spazio, che euso occupa sulla superficie del globo; questa superficie si misura in migita, in legbe, o in altre misure quadre. In questi Elementi è stato adottato il miglio geografico o italiano quadro di 60 miglia quadre al grado equatoriale.

The DIMENSIONI di uno Stato, ciole la laghezza e la lunghezza sono assolute o relative; la lunghezza assoluta è la più gran limea retta che i juo di trave entroi confini di uno Stato, senza aver riguardo si bracci di mare da cui è traversato, o alte parti di territorio in esso comprese, abelbone appartenenti ad altri Stati; la larghezza assoluta è la maggior linea retta che può tirari in una direzione opposta quella cella lunghezza assoluta; la lamghezza relativa la pin gran linea retta che può tirari entro i confini di uno Stato evitando i bracci di mare e le parti di territorio appartenenti ad lattri Stati; la larghezza relativa è la più gran linea che può tirari, sotto un angolo retto, in direzione nonosta e conformemente alla lunchezza relativa.

I CONFERE di uno Stato sono quei limiti, oltre i quali si estende il mare, o incomincia la frontiera di un altro Stato limitrofo; si dividono in naturali ed in artificiali, secondo che sono stabiliti dalla natura o dall'arte.

La POPOLAZIONE di uno Stato è il numero dei suoi sbitanti; si divide in assoluta, che comprende il numero degli abitanti, senza aver riguardo all' estensione del snolo su cui vivono; ed in relativa, che comprende il numero di quelli viventi sopra ogni miglio quadro.

Il aovenno di uno Stato à l'unione delle forze fisiche emorali stabilité dal votre della società civile per conservare la leggi e la costituzione. La forza del governo regolata dalle leggi continuire chiamasi supermo potre; quato si dividi in potrer tegitative, che auddividesi in potree proponente, deliberante e decertante; ed in potrer escutro, che si suddivide in potre en amministrativo, giudiciario, miera e di superma ispezione. Il modo in cui il supremo potree è organizato, suddivio e concentrato, si chiama forma di governo. Le forme di governo sono di varie specie, una totte si riducono a tre principali, ciaè Monarchia, Repubblicamo e Frudale.

AOVERNO MONANCHICO dicei quello în cui il supremo potere confidato ad nu solo individuo, qualunque sia la dignità che lo distingue. Il governo monarchico ha varie forme, È dispotico, quando la vocunta del monarca non è vincolat da al cuma legge, e può disporre a capriecio della vita, della libertà e delle sostante dei suoi midditi. È auza luto, quando il monarca ha il diritto di promulgare leggi a nu lomarca ha contrato del diritto di promulgare leggi, in buo descritario che d'accordo coi principali rap-promulgare leggi, in buo descritario che d'accordo coi principali rap-

Geon. 3

presentanti della nazime. Queste persone privilegiate formano quei corpi; chimati camerre o asemblec dello Stato; una, detta camera alta o dai Pari, è composta di soggeti elle dal re, e la loro dignità rimane receditaria nelle respettive famiglie, o semplicemente a viui, 2 l'atra, chiaunata camera basso o dei comuni o anche dei Deputati, è composta di soggetti setti dalla nazione.

ONTERNO REPUBLICANO è quello în cui la somma del comuzdo ONTERNO REPUBLICANO I quello în cui la somma del comuzdo nisedeo nelle mani dei sul principali citatali, o overto in quelle d cutti gli individui della nazione. Quando il supremo potere è afficiale agli citatimi si tonto, allora il gorrero dicesi repubblicano aristanciatori, quando è afficiato all' assemblea del popolo, ovvero agli individui che lo rappresentano, altora citamini repubblicano democratico.

GOVERNO FEUDALE è quello in cui il supremo potrer per ditito di riporitato o di privilegii è affidato dal 2-spo dello Stato ad uno, ovvero a più individui separatamente o collettivamente presi. Questo era il governo di quasi tutta l'Europa nel medio cov; esto vi nasiste sacora in alcune parti, e di quello altresi che regge quasi tutti i popoli inciviliti e barbori dell'Oceanica, e molte nazioni dell'Aia e dell'Aifrica.

Le RENDITE di uno Stato sono le somme che lo Stato incassa per il suo mantenimento; e derivano dalle rendite dei possessi, dai diritti di regalia, dalle contribuzioni e dalle entrate casuali.

Îl DEBITO DI UNO STATO O DEBITO PUBBLICO dicei quella somma di demora più o meno considerabile che lo Stato per alcune cagioni è obbligato farsi imprestare; questo debito è di due specie, ederiva o da veri imprestiti, o dall'emettere che fa lo Stato la carta menetata.

Il CREDITO PUBBLICO è quel grado di stima che si ha sulla fede di uno Stato. Le obbligazioni che lo Stato dà per le somme imprestategli si dicono fondi pubblici; questi aumentano o diminuiscono di valore in riguardo al credito dello Stato. La somma decretata ogni nano per l'estimi; one del debito pubblico chiamasi ammortizzamento.

La FORZA di uno Stato è quella quantità di truppe che esso ritiene sempre pronte a marciare.

PHAKA FORTE O FORTEKEA è quella città fortificata capace di opporte resistenza ad un' armata nemica; ordinariamente in queste città it trovano gli arsenali che sono i luoghi in cui si labbricano gl' istrumenti e le armi necessarie alla guerra, e dove si conservano le provvisioni di armi e di manisioni.

FLOTTA è la quantità delle navi da guerra che una nazione vicina al mare ritiene per la sua sicurezza, e per l'ingrandimento del suo commercio.

PURTO MILITARE dicesi quello iu cui stanziano ordinariamente le navi da guerra di uno Stato qualunque; e ARSENALE MARITTIMO • CANTIERE MILITARE il luogo ove si costruiscomo queste navi.

Le MANIFATURE e le FABBRICRE sono quegli stabilimenti d'industria più o meno importanti, dove si preparano per certi usi le materie prime ricavate dai tre regni, minerale, vegetale ed animale.

Il COMMERCIO è un cambio o una vendita di alcane mercanaie o derrate; esso ha sette rami, l'agricoltura, le manifutture e le fubbriche, le arti liberali e meccaniche, la pesca, la navigazione, le colonie e il cambio. Si divide in commercio interno, esterno ed intermediario; quest'ultimo si suddivide in commercio intermediario di speculazione, di commissione e di spedizione.

Le COMPAGNIE DI COMMERCIO sono quelle associazioni di diversi negoziani per determinate operazioni; se sono pubbliche ed autorizzate e protette dal governo, allora si dicono propriamente compagnie; ma se si formano fra particolari senza l'autorizzazione dello Stato, al-

lora si chiamano società.

LE BANCHE sono quel depositi ove eniste o si suppone enistere il donaro destinato alla circolasione, per facilitare le operazioni di commercio; si chiamano biglietti di banca quegli assegni o promesse di pagamento che circolano invece del danaro, e che rendono il portatore proprietario della somma in essi promessa o assegnato.

Le FIERE sono quelle riunioni di venditori e di compratori che banno luogo in certe città, borghi o villaggi ad epoche determinate, e con diverse libertà e privilegii.

La BORSA è quel luogo in cui i negozianti ed i banchieri delle primarie città commercianti, trattano i loro affari.

La CAROVANA è quella riunione di mercanti o pellegrini, o degli uni degli altri inissieme, che sotto la condotta ed il comando di un espo viaggiano uniti per pretastri un vicendevole soccorso o contro i pericoli ed cammino, o contro gli attacchi dei ladri o nemici di qualunque natura sieno.

Gli BCALI si dicono in Levante quei porti o villaggi ore i mersanti europei hanno dei magazini, pediciono delle navi e tengoni et banchi, e dore ririedono i consoli delle nasioni che commerciano eon queste contrade. Nell' India, in Persia ed in altri paesi questi logdi sono chiamati Loggier, sulla costa d'Africa Banchi, ec. Sovente quete estacioni hanno un forte munito di artiglieria, e difeso da una guarnigione proportonata salla loro importanza.

La MARINA MEROANTILE è quel numero di navi che i particelari di una nazione mantengono per uso del commercio.

I PORTI FRANCHI sono quelli ove le navi di tutte le nazioni possono essere caricate e scaricate senza pagare alcun diritto.

Le COLONIE propriamente dette sono quegli stabilimenti di cultura e di commercio fondati in parti remote dal proprio paese; oggi però il nome di colonia si appropria ancora quelle riunioni di uomini in parti tuttavia negligentate del proprio paese.

Le MISSIONI O PARSE DELLE MISSIONI si chimmon quegli stabilimenti permanenti, quei villaggi ed anche quei borghi e eitta, si cui i missionarii cattolici sono riusciti a riunire i selvaggi erranti, se adindutii ad aduttare alcuni usi della vita civile, inculcando loro i principi della religione e della morale evangelica.

La DIVIS ONE INTERNA di uno Stato può esser: geografica o naturale, politica, giudiciaria, finanziera ed ecclesiastica. In questi elementi non si trova accennata che la politica, come la più importante a conoscersi.

CITTÀ rigorosamente parlando è quel titolo che si dà ad un aggregato di case, non in riguardo dell'estensione o popolazione, ma in virtù du privilegi goduti da quel dato luogo. I VILLAGGI sono quelle riunioni di case talvolta più grandi di alcane città, ma che non godono di alcun privilegio per esser distanti dal rimanente delle campagne.

1 BORGHI sono quei luoghi, i cui abitanti godono solo di una

parte dei diritti accordati alle città.

CTTTA' CAPITALE è quella in cui risiedono le amministrazioni generali di uno Stato.

CAPO-LUGGO dicesi quella città ove risiede il governatore della provincia.

CITTA' DI RESIDENZA è quella in cui risiede il sovrano, e che per l'ordinario suole essere la stessa capitale.

#### CAPITOLO VI.

Grandi divisioni del Globo, loro superficie e numero degli abitanti in esse viventi.

Gli autichi, da rui pircola porte soltano del glabo era conocciuna seundo loro ignota la muggior parte dell' Anie a dell' Africa, e gran parte della steas Europa, averano fatto del mondo tre grandi divisional la loro chiumate Europa, Aitu en de Africa. Dopo la scoperta dell'anie novo contineate fatta da Colombo, i geografi ne aggiuntereo una parte, che nigutatamente chiamanou America. Le importanti recenti scoperta, aven-resuchè infinito di attre anni piccole space nel Grande Oceano a diferenti distanse le une dalle altre, hanno costretto i geografi modefinia farme una quinta divisione particolare, la quale forma cio che chiamasi Oceanica.

La migliore e più naturale divisione del nostro globo, si è quella pertanto di repartirlo nelle tre grandi sezioni seguenti, chianate: MORDO ANTICO o CONTINENTE ANTICO, il quale si compone

dell' Europa, dell' Asia e dell' Affrica

MONDO NUOVO o CONTINENTE NUOVO, che comprende l'Ame-

rica.

MONDO MARITTIMO o CONTINENTE AUSTRALE, il quale, colle
sue dipendenze, forma l'Occanica.

Fu gia indicato alla pag. 14 che la superficie totale del globo secentera a 148,921,000 miglia quadre; di queste, 97,075,000 rappresentano la superficie di tutte le terre, e 110,849,000 quella di tutti i mari. e terre stanno dunque si mari como 37,073,000, a 110,849,000 o, 2prossimativamente come 1 a 4. Le 37,673,000 miglia quadre di superficie assegnate alla totalità delle terre si reportiziono nel modo seguente, cioè: 23,427,000 si danno al Mondo antico, e di queste 2,793,000 si danno al Mondo movo o America; e 3,100,000 si danno al Mondo sustitimo o Ceranica.

Il numero degli abitanti accordati alla Terra si fa ascendere a 737,000,000, così reparitit, 078,000,000 al Mendo antico, e di questi 227,700,000 all' Europa, 390,000,000 all' Aria, e 60,000,000 all' Africa; 39,000,000 al Mondo nuovo o America; e 20,300,000 al Mondo nuovo o America; e 20,30

do marítimo o Oceanica. Queste soume danno la popolazione assolutar di ciascum delle parti cui apartengono, ossi il numero dei loro abitanti considerati sensa sver tignardo all'estensione del suolo su cui vivono. Per ottenere poi la popolazione relativa, cioè il numero dello abitanti che vivono sopra ogui miglio quadro di queste medesime parti, biogna dividere la loro popolazione assoluta per il numero delle miglia esprimenti la loro respettiva superficie. Il calcolo dà 19 abitanti e 6/10 per il tondo delle terre; 29 per il Mondo antico, 82 per l' Europa, 32 per l' Axia, 7 per l'Affrica, 3 5/10 per il Mondo nuovo o America, e, 6 8/10 per il Mondo nuovo o America, e, 6 8/10 per il Mondo nuovo o America, e, 6 8/10 per il Mondo nuovo o America, o 6 8/10 per il Mondo nuovo o America, o 6 8/10 per il Mondo nuovo o America, o 6 8/10 per il Mondo nuovo o America, o 6 8/10 per il Mondo nuovo o America, o 6 8/10 per il Mondo nuovo o America, o 6 8/10 per il Mondo nuovo o America, o 6/10 per il Mondo nuov

#### CAPITOLO VII.

Costituzione geologica del nostro Pianeta, sue produzioni, e distribuzione geografica di questi esseri sulla sua superficie.

Il Globo o il Pianeta che abitiamo è formato da terreni o materie disposte a strati di diversa natura e di variabile spessezza. Quanto alla loro natura si dividono questi terreni in primitivi, in secondarii, in tersiarii ed in valcanici.

I primitivi sono formati in generale da una sostanza durissima, chiamata granito, che forma come l'ossatura delle più grandi ed estese montagne dette di prima formazione, è non racchiude nessun avanzo di animali o di vegetabili.

I secon larii sono disposti a strati regolari gli uni sugli altri, contengono molti avanzi di animali, di vegetabili, e specialmente di conchiglie, e formano come l'involuero di quasi tutti i terreni primitivi.

I terriarii, che più spesso s' incontrano alle falde delle montagne dette di seconda formazione, forse prodotte dal diluvio universale, si compongono di frammenti di materia primitiva e secondaria disposta a strati.

I vulcanici finalmente sono composti di materie vomitate dai vulcani, sotto il nome di lave, da prima liquide per l'asione del fuoco, poi raffreddate e indurite in varie forme. Tutte queste differenti qualità di terreni sono ricoperte spesso dall'humus o terra vegetale, propria alla vegetazione.

Gli avanzi delle sostanze animali e vegetabili petrificate sono detti quastifi, ed difromo fenomeni assi notabili. Si trovano estessioni coperte di conchiglie e di pesci sopra montagne elevatissime, il che prova o che le acque del mare furono un tempo a quell'alterata, ipoteri poco probabile, o che quegli enorni ammansi furono asceati dal fondo del mare, e calanti volentamente sopiniti. Inoltre mo poche specie al di ugoli animali che di quei vegetabili vivono adesso in luoghi lostani da quelli ove si trovano sutterra; el altre più non s'incontrano tra le viventi. Tutti questi fonomeni attestano il rivolazioni che hamo sconvolta la terra, e fra queste la più significante fu quella al certo del diluvio universale.

Le produzioni del nostro globo si dividoso in due grandi classi,

eioè: in corpi organizzati, composti di un tessuto di solidi che contergono dei fluidi in movimento; ed in corpi non arganizzati, formati di molecole, che non hanno tra loro altre relazioni che quelle di coesione e di aderenza.

La classe dei corpi organizzati si compone di due parti o regni, eioè del regno animale e del regna vegetabile.

Il primo è l'oggetto della sciena detta scologia. Comprende quatat gli ANNALI VERTERARI, colo i mammifri, o atimali che allattano i loro parti, gli uccelli, i rettili ed i pessi, e gli ANNALI INVER-TERRARI, che ii auditistingono in a ri i o la 11, come i crustaccii no coperti di scapie, gli aracciali o manenti di ale, gli insetti o ancia di sangue bianco, e gli annelidi o formati di anelli; ed in n n a ratic o lati, cone i molluschi occonchigia, egli cogotti o piante animali,

Il regno vegetabile è l'oggetto della scienza chiamata botanica.

La classe dei corpi non organizati o regno minerale compende tatte le sostanes solide che il formano e a secrescono per aggregatione di parti. Queste sostanes si dividono in quattro classi principali, cioè in sostana e a ci di fere, come i sali, l'allume, la calce, il marmo, l'alabatro, ecc, im sostana e terrose, sonne le gennne, o pietre presione; in sostana e ca mb sustibili, come il carbon fossile, la torba, il bitume, l'ambor gialla, lo colfo, il diamante, ac; e finalmente in sostana e me ta lliche, come il platino, l'orn, il ferno, l'argento, il ruma, il plambo, lo tugno, bo cinco, ec.

Gli esseri non organizzati o minerali non sono soggetti al clima, e per conseguenza si trovano sparsi indifferentemente nella massa del globo. Non è così degli esseri organizzati, cioè degli animali e dei vegetabili, i quali essendo subordinati al clima, ve ne sono alcuni comuni a tutte le parti della Terra, ed altri particolari di certi paesi. In generale le regioni più calde producono i vegetabili più odoriferi come il pepe, la noce moscate, la cannella, la canfora , il caccao , il caffè , la mirra. Abitano nei paesi più caldi i volatili che hanno le più belle e rilucenti penne, come i pappagalli, gli uccelli di paradiso, i colibri; e gli animali i più feroci, o di straordinaria corporatura, cioè l' elefante, il rinoceronte, la tigre, la zebra, la giraffa, il cammello, lo struzzo, il eoccodrillo ; come pure i più velenosi serpenti. L'ape, e l'insetto che produce la seta, non possono vivere che in regioni temperate; al contrario l'orso bianco, il renne, l'alce o gran bestia, e le maggiori aquile abitano luoghi freddissimi. I cetacei, detti volgarmente balene, la cui smisurata mole vince di gran lunga la mole dei maggiori quadrupedi , vivono nei mari prossimi ai poli. Il riso non cresce al di la dei 47 gradi di latitudine; l'uva non matura passato i 50, fuori che sulle rive del Reno; il grano non pasce al di là dei 55°; ma l'avena e l'orso vegetano anche nelle più elevate latitudini,

#### CAPITOLO VIII.

## Principali classificazioni del genere umano.

Gli nomini componenti le primitive popolazioni si rassomigliavano per ogni riguardo. In seguito l'influenza del clima, dell'incivilimento del nutrimento e delle malattie ha fatto nascere nei lineamenti e nel colore sensibili differenze, le quali peraltro nulla hanno di originale, e

l' uomo forma sempre una sola e medesima specie.

Queste differense hanno dato luogo alla classificazione dell' uma a presie secondo le sue qualità fisiche, sotto il quale rapporto essa si divide in cinque varietà o exase, cioè : la caucazico o bianca, la mongolica o gialla, l'etiopica o negra, l'americano color di rare, e la maltere. I procreasi da genitori di differenti varietà prendono il nome d'ibridi. Si dicono mulazisi se assecono da un atropeo e da morro, o viceveren; mettizia o mettico is nascono da un etaropeo e da un' indiana, o vicevera; e cresto gii attorpo d'origine, nati in America.

Le altre classificazioni principali che presenta il genere umano, secondo i diversi punti di vista sotto cui si considera, sono le seguenti:

La classificacione fondata sulte differenze dello stato sociale, secondo la quale si distinguono i popoli in stabaggi, se non conoccon l'arte di scrivere, e se la industria loro si limita alla caccia ed alla pezza; in banhori o semi-civilizzati, se all'uso della scrittura non riuniscono un certo insieme di cognisioni e di lomi; ed in civilizzati, se hanno conclinate le loro regulizioni in modo da ridurle a sciente, se hanno perfesionato le arti mercancide, e se coltivano le belle artico.

La classificazione che ha per base il nutrimento, secondo la quale si distinguono i popoli in antropofagi, se si cibano di carne umana; in ittiofagi, se vivono di pesce; in geofagi, se mangiano terra; ec.

La classificazione basata sulla situazione topografica, secondo la quale si distinguono i popoli in montanari, abitanti di pianure, tre-

gloditi o abitanti di caverne, ec.

Finalmente la classificacione stabilita dal modo di vita, seconde la quale si distinguano i popoli in nomadi, se menano vita etrante, in precetori, se si dedicano unicamente alla perca; in agricoltori, se si dedicano unicamente alla perca; in agricoltori, se si dedicano alla colvinazione delle terre; in cacciatori, in commercianti, in manifatturieri, in navigatori, se., se si dedicano alla caccia, al cossimila della caccia della c

mercio, alla manifattura, o esclusivamente alla navigazione. Ma tutte queste classificazioni generali presentano un gran numero

di eccesioni, per cui non sono da ammettera in un tratato di geografia, come che troppo indeterminate. Le classificazioni mmo vaple che
meritano di essere noverate in un compendio elementare non le quattre
seguenti, perché formano la basso della geografia politica, ciò : la clorsificazione politica, che presenta il repartimento degli abitanti, seconde
i compi politici o gli Stati differenti a uni appartegnono; gli articoli pepolitazione, nettla descrizione speciale dei diversi Stati mei quali i divisa
contra di seguenti di superi di seguenti di seguenti di superi di seguenti capitoli.

Seguenti di seguenti di seguenti di seguenti capitoli di seguenti capitoli di seguenti di seguenti di seguenti capitoli di seguenti capitoli di seguenti capitoli di seguenti di segu

#### CAPITOLO IX.

Classificazione etnografica, ossia divisione degli abitanti della terra secondo le loro lingue,

Il vocabolo nazione, con cui si distingue un popolo dall'altro, può prendersi, generalmente parlando, sotto tre differenti rapporti, cioè storico o politico, geografico, ed etnografico.

Soito il rapporto politico o storico, si di il nome di nazione a tuti quei pogoli, che sebbere differenti fia loro per lingua, religione o civiltà, vivono soggetti ad un medesimo supremo potere, e formano nel loro insieme un corro politico indipendente da ogni altro, qualunqua sia il tiolo che porta questo corpo. Così si chiamano Rusti, Austriaci e Francesi tutti i numerosi popoli differenti, che vivono sui retriori degli imperi Russo ed Austriaco, e della monarchia Francesi.

Sotto il rapporto grografico si di il nome di nazione a tutti giabitanti di un regione che ha dicconfini geografici natarali, indigendentemente dalle divisioni politiche a cui essi appartengeno, e dalle lingue differenti da brop parlate. Coni si chiamano Italiani, Jumaterzi se Giavanezi, i popoli che abitano nella penisola Italiana, e nelle isole di Sumatra e di Giava.

Finalmente sotto il rapporto strografico si da il nome di nazione agli abitanti di una regione qualunque che parlano la medesima lingua ed i suoi diversi dialetti indipendentemente dalle grandi distance, e dalle differenze politiche, religiose o di civiltà da cui sono separati e distinti.

Si conoce facilmente che la divisione dei popali sotto il resporte opitico o sturico à variabile, quanto varie sono le vicende storiche e politiche che sovente famno cangiare i nomi e le divisioni dei diversi Stati della terra. La divisione geografica, quantenque non variabile come la precedente, non è meno impropris, perchè presentando delle divisioni non corrispondenti a quelle dell'enografia, esse sono sempre in poposizione con le divisioni pitche. L'invariabilità non si trova adunque che nella divisione etnografica, e questa forma il soggetto del presente cipiolo.

La lingua, oltre saere ordinariomente la sola o la principale qualità caratteritata che distingue una nazione dall' altra, ha il vantaggio di essere ancora inalterabile, poiche ha il corso del tempo, nel la vataziono di gorenno, nel it cambiamento di religiono o di sistituzione sociale e politica, non possono uni distraggerla. La classificazione pertanto dei populi sotto questo rapporto è la più stabile di tutte quelle in cui poù dividerai il genere unano. Gli articoli etnografia, nella introduzione alla geografia politica di ciascona parte del monito, presentano questa divisione o classificazione. Resta danque in questo capitolo a dare solo spiegazione di ciò che deve intendersi per famiglia, per lingua serella e per dialetto.

STIPITE O FAMIGLIA ETHOGRAFICA è una riunione di lingue che presentano fra loro una grande analogia.

LINGUE SORELLE, sono quelle che riconoscono una comune ozigine, e che costituiscono le famiglie o gli stipiti etnografici. BIALETTO è il differente modo di pronunziare una lingua.

Il numero delle lingue conosciute si fa ascendere per lo meno a 2000.

Applicando alle lingue le cinque grandi divisioni del globo, possone tutte repartirsi nelle seguenti cinque classi, ove però non sono indicate

che le principali, cioè în:

LIMGUE ABLATICEE, suddivise in famiglia delle lingua Semitch, Parabo, Pobrisio, es; fingue della Rigione caucasica, il igiorigino, Parmeno, es; famiglia delle lingua Perniane, il send, il para, il periano, es; fingue della ragione Institana, il anaccio, il pali, i' industro, il tamolo, il malabaro o maleyalan, il telinga, es; fingue della ragione Transgangetica, il lubetano, il diseaso le chaese o koa-wen, il duahoa, il gippocore, il rakeng-barma, il luossiomese, il ramoito, es; grappo delle lingua Tentara, il tocquao, il mancio, il tuataro o mongolo, il esimucco, il turco, l' jakuto, es; fingue della regione Sibraca, il sanojedo, l' kruises, il Asrico, il lutroscialado, il turliese, escriza, il sanojedo, l' kruises, il Asrico, il lutroscialado, il turliese, escriza, il sanojedo, l' kruises, il Asrico, il lutroscialado, il turliese,

LIMEUE EMROPEE, addivise in set famiglie: la bazaca o iberiana, il bazoo o escurso ja eceltica, il gallica, il ciubno ec.; la le ineapelangica o gerco-latina, l'albanese, l'etrusso, il greco, il latino, il romano, l'ituliano, il l'ancese, lo suppunolo, il portophese, ec., il germanica, il tedesco muico, il tedesco moderno, il frinco, il netlendese ; il mesopolito, la vedece, il danese, l'anglo-assone, l'inglese, ec; la tarea, l'illirico, il russo, il boemo, il polacco, il lituano, l'unl'ardinna, il fanico, il lappono, lo teisremuso, il permiano, l'un-

eberese, ec.

LIMEUE AFFRICARE, suddivie in cinque groppi: lingue delle regione del Nilo, l'unico egisiono, il cofo, il unboo, il biciro, co, ci lingue delle regione de Nilo, l'unico egisiono, il cofo, il unboo, il biciro, co, ci lingue delle Nilogine Moritima, il unadino, il boo, il ganacio, ecc.; lingue delle Nilogine Moritima, il unadino, il una pi zaamio, l'unta, l'ardrah, il brain ii, il faish, il woold, co; tingue delle Nijore Autrelle, il congo, il lougo, il cafro, il betiquamo, l'attentoto, il tash, il nonocorbap, il mercus, il galan, il nonoch, il comboctà, il unanoso: il kullar il badevendo horis, il bordh, al bordh, al comboctà, il unanoso: il kullar il badevendo horis, il bordh, al

LIMEUR OCCASIOUE, seddivis in famiglie delle lingue Male; ij grande occanico, ij givas volgar, il libasa Arma, il malese preprio, l'achino, il bina, il bugò, il meassar, il tegalo, il binaye, il uniodano, il stora, il simorro, il radak, il nonove salandae, il tonga, il uniono, il sandwich, il i-d-ichi, il madecasso, ec; lingue dei Negri Occanic e di utiri papoti, il tembora, il vador, il doro, il tana, il pelev, ec.

LIEUT AMERICANE, suddivie in undici gruppi: lingue della regione Australe dell' America Meridonade; la chiuse o arnacano, il pecherno, il patagnon, il tehughte, ecc; lingue della regione Persona, il moco, yl; vichi, vi quichta o pervisiono, il samoo, yl; chi-quio, il panos, ecc; lingue della regione Guarani-Braziliano, il guarani peropio, il briantiano, il quarani peropio, il briantiano, il quarani peropio, il briantiano, il quarano, il payagua, il citraro, il guarano, il botecado, il mundraco, il bororo, ec.; lingue della regione Ornaco-domazone o Ande-Painiro, il caribo, il tramanaco, il cayman, il astivo, vi la magueriano il reasono, il manistrano, il caribo, il cumitano, il caribo, il quarantiano, il cicro o mosco il cumentano, il expresso, il manistrano, il cicro o mosco il cumentano, il expresso di manistrativa no, il cicro o mosco il cumentano, il caribo.

della regione di Guatimala, il maya, l'haito, il quico, il ciontal, if trendal , il ciapaneco , ec. ; lingue del riulto d' Anahuac o del Messico, l'azteco o messicano, il cora, il mixteco, il zapoteco, il totonaco. l' othomo, il tarasco, ec.; lingue del rialto centrale dell'America del Nord e dei paesi limitrofi all' est e all' ovest, il tarahumara, il panis, Parrapahoes, il keres, il tetanu, il caddo, il cinaloa, l'allighewo, il moquo, l'apace, ec.; lingue della regione Missuri-Colombiana, il colombiano superiore ed inferiore, il siux, il maha, il minetaro, l'osago, il susseo, il paegano, ec ; lingue della regione Alleganica e dei Laghi, il mobile o natcez, il muskoligo, il cikasah, il ceerako, il cialtah, il katabba, il mohawh, l'urono o irocchese, l'oneida, il sawann, il sakiottogamo, il dela waro o lenoppeo, il mohegan abenaco , l'algonquino-cippeways, il knistenu, il ceppewyano proprio, il tacullio, il timuacana, il bahama, ec.; lingue della costa occidentale dell' Amarica del N., il Waicuro, il cocano proprio , il matalano, il koluscio proprio, il tscinkitano, il pericu, il killamak, il nutka o Wakasah, l' ngalgiakmutzy, il kinaitzo, ec.; lingue della regione boreale dell'America del Nord, l'eskimò proprio, il tsciugazzo konega, l'aleutino, lo aglemuto o tsciuktscio-americano, il tsciuktscio proprio o tsciuktscio-asiatico.

Tra questo prodigiono numero d'idómni, quindici sono parlati e empresa del maggior numero d'inividusi, el estrodoso inoltre il lore dominio sulla maggior parte dei psei. Sef, se questi idómni, apparençano all'Asia, cioli it-chinese, l'arabo, il turco, il persiano, lo obraico ed il annerito; otto all' Europa, cioù il tedesco, l'inglese, il frasce, lo appanolo, il portoghese, il russo, il greco e l'italiano jl'Oceacee, lo appanolo, il portoghese, il russo, il greco e l'italiano jl'Ocea-

nica non presenta che il malese.

# CAPITOLOX.

Classificazione degli abitanti della terra secondolo religioni da loro professate.

Le religioni sono le diverse maniere con cui gli uomini sanairea atano i loro sentimenti di rispetto, venerazione, e gratitudine versu sua Divinità. Uli atti esterni di cui diascuna è composta formano i culti. Tuti gli uomini hano una religione, mu varia nella escelenza e nelle forme; queste diversità ha servito di base alla divisione dei popoli secondo le religioni da loro professate, ill presente capitolo dà un'idea generale dei diversi sistemi religiosi conosciuti.

Tutte le religioni, qualunque sia la loro varietà, possono dividersi in due classi. La prima comprende tutti i sistemi religiosi che non comoscono il oero Dio. La seconda comprende tutti i sistemi religiosi che nomano dall'idea di un solo. Dio creatore, moderatore e com-

servatore di tutte le cose.

I culti della prima classe si suddividono în un numero quasi infinite, tanto è grande la varietà delle religioni, formate dalla superstisione e dall'isparama dei popoli selvaggi e semi-inciviliti ? Quelle che servono come di base, a tutte le religioni comprese in questa classe sono dae, cioè il Fettizismo edi 10 subetimo.

Il FETICISMO è l'adorazione dei fetisci, espressione impiegate da i

Negri delle coste occidentali dell' Affrica, per designare gli oggetti animati o inaniniati della natura, a cui i popoli indivizzano una specie di culto religioso, perchè credono a loro unita una potenza superiore.

Il BABEJEMO è l'adorazione dei corpi celesti, cioè del Sole, della Luna e delle Stelle, o separatamente presi, o uniti insieme; questo culte deriva il suo nome dai Sabei, antico popolo dell' Arabia, e da attualmente non esiste nella suo purità, che presso alcune tribù isolate.

I culti della seconda classe comprendono le seguenti principali reigioni, cioè: il Giudaismo, il Cristianesimo, il Maomettismo o Islamismo, il Magismo, il Bramismo, il Buddismo, il Sintoismo, il Nanekismo, il Naturalismo mitologico, ed il Panteismo filosofico.

Il GENDATEMO non rironosce altro che un Dio in una sola persona, e non ammette altra rivelazione che quella stata fatta da Dio stesso per mezzo di Mosè e dei profeti , e contenuta nell' Antico Testamento. Quelli che professano questa religione sono conosciuti col nome di Ebrei. Essi aspettano la venuta di un Messia; praticano la circoncisione ed altre cerimonie; e si riposano nel giorno di sabato. I luoghi delle loro religiose a dunanze si chiamano Sinagoghe, ed i loro preti. Rabbini Anticamente avevano una specie particolare di preti, e questi erano i Leviti che sacrificavano all' Eterno. Il Giudaismo si divide in diverse sette di cui le principali sono : la setta dei Talmudisti o Rabbanisti, cosl detti per il loro rispetto ad un libro chiamato Talmud ammasso di strane tradizioni e di fantasie dei Rabbini; questa setta è la più numerora, e quella che forma propriamente parlando la massa della popolazione ebrea. Vengono quindi i Caraiti, che rigettano le tradizioni , le superstizioni e le inezie del Talmud; i fie cabiti, che vivono indipendenti in tre oasi poco lungi dalla Mecca, e rimontono coi luro riti alla più remota antichità ; i Samaritani, oggi ridotti a circa 200 individui , che differiscono nelle cerimonie dagli altri ebrei, e vivono a Naplusa ed a Jaffa nella Siria : e finalmente gli Ebrei del Malabar nell' Indie, che sono assai numerosi ed hanno fatte molti proseliti fra gl' indigeni.

Il CRISTIANESIMO ammette per soa rredema un Dio Trimo de l'on, ed oltre alla rivelazione da Dio fatta per mezzo di Mode e di profeti crede ancora a quella del Nuoso Testamento, alla venuta di Cristo, fondatore di questa religione di cui porto il nome, alla sua Divinità, alla rederminone del genere umano, alla remissione dei peccasi; alla resurrezione dei morti e alla vita eterna. Il esquaci di questa redicial resurrezione dei morti e alla vita eterna. Il esquaci di questa redicial confondo per deligona il Sacramento del Batterino, e si ripossacio di domenica. Le principali divisioni del et estitutusius sone le generali:

L.º Cristiani che oltre la Bibbia riconoscono anche un'autorità superiore in materia di fede. Essi formano la Chiesa Scisunatica e la Chiesa Cattolica.

CRIEGA SIGNATICA Questa è l'antica Chiesa Gresa che si vanta tuttora del nosse di Chiesa d'Oriente con cui a prima dello sei mas veniva dittinta dalla Chiesa Latina o d'Orcidente. I punti principali sui quali discorda dalla Chiesa Cattelias sono relativi, 1-7 sil dog-ma, il quale insegna che lo Spirito Santo procede anche dal Figlia: 2-2 al Pergatorio di cui gli Scimuatio non hamo idee truppo giunte;

3. alla supremazia del Papa che casi non riconoscono come supremo capodella Chiesa. Varia pure circa tre punti di disciplina che sono: il pane fermentato per la consacrazione dell' eucaristia; la commione sotto le due specie: ed il matrimonio dei Preti, Gli Scismatici hanno come i cattolici nna gerarchia, dei monasteri, e sono soggetti a numerose pratiche di devozione, ed a digiuni rigorosissimi. La chiesa Scismatica si divide in quattro comunioni principali:

1. La Chiesa Greca Scismatica propriamente detta che si assume il titolo di Ortodossa, perchè adotta tutti i sette concili ecumenici, come pure il quini-sextum. Questa Chiesa riconosce per ca-

po spirituale il patriarca di Costantinopoli.

2º La Chiesa Caldea o Nestoriana, i cui credenti non riconoscono che i due primi concili ecumenici; attribuiscono a Gesù Cristo due persone o ipostasi; negano alla Vergine la qualità di madre di Dio : abborriscono il culto delle immagini ; e riguardano Nestorio e Teodoro di Mopsweste come santi. Il loro patriarca principale risiede nel villaggio d' El-koch presso Mossul nell' Algesireh. I Nestoriani stahiliti nell' India sono chiamati Cristiani di S. Tommaso , perchè pretendono di aver ricevuto 'evangelo da questo santo. I seguaci di questa comunione scismatica si sono nella maggior parte riuniti alla Chiesa Cattolica ritenendo la consacrazione in pane fermentato, la comunione sotto le due specie, ed il matrimonio dei Preti. I cattolici si distinguono col nome di Greci-Uniti.

3º La Chiesa Monofisita o Eutichiana, i cui credenti non riconoscono che i tre primi concili ecumenici, e non ammettono che la natura divina in Gesù Cristo. Questa chiesa si suddivide in-

tre altre chiese chiamate:

Giacobita, da Giacomo Baradai o Zanzalo monaco sirio del VI. secolo. Il suo capo prende il titolo di patriarca d'Antiochia, porta il nome d' Ignazio, e risiede a Diarbekir nell' Algesireh, I Giacobiti banno adottato il culto dei santi e delle immagini, ed una gran parte fra loro si sono riuniti alla Chiesa Cattolica conservando alcuni riti particolari.

Cofta, i cui rredenti si chiamano Cofti o Cristiani d' Egitto, della Nubia e dell' Abissinia. Essi hanno adottato il culto delle immagini, e si distinguono dagli altri cristiani, perchè praticano, come costume nazionale, la circoncisione unitamente al battesimo, e festeggiano la domenica ed nua parte del sabatu. Il loro patriarca dimora al Cairo, ma prende il titolo di patriarca di Alessandria e di Gerusalemme Armena, alla quale appartengono tutti gli Armeni. Questi cristiani

lianno poche feste, e rigettano il culto delle immagini. Essi hanno quattro patriarchi, il principale dei quali porta il titolo di Cattolico di tutti gli Armeni, e risiede nel convento d' Etchmiadzin nella Armenia già Persiana, oggi spettante alla Russia. Alcuni Armeni si sono riuniti alla Chiesa cattolica.

4.º La Chiesa Maronita, i cui eredenti si chiamano Maroniti da Giovanni Marone prete del V. secolo. Essi vivono nei monti del Libano e nell'isola di Cipro; ammettono i primi quattro concili ecumenici, e riconoscono per conseguenza in Gesù Cristo una sola persona , e due nature in una sola volontà. Questi cristiani si sono quasi tutti riuniti alla Chiesa cattoliea. Il loro capo spirituale, che riconosce il Papa, porta il titolo di patriarca d' Antiochia, e risiede a Cannobin, convento del Libano.

CHIESA CATTOLICA. Questa chiesa, così detta per l'universalità ed estensione a tutti i luoghi e a tutti i tempi della dottrina di Gesti Cristo e degli Apostoli da lei professata , riconosce per suo legittimocapo il sommo pontefice Romano, ed ammette l'autorità della tradizione, i concili, l'infallibilità nel Romano Pontefice, la transustanziazione nell' encaristia , la confessione auriculare , il culto dei santi , il pursatorio, le indulgenze, ed il celibato dei preti. I Cattolici hannouna gerarchia e delle dignità ecclesiastiche, ed ammettono, senza variare nel punto di credenza, diversi riti. La Chiesa Cattolica si divide in due gran rami : cioè in Chiesa Latina o Occidentale, ed in Chiesa Greca o Orientale, così dette dai riti latino e greco che vi si usano, e dalla situazione dei popoli in esse compresi-Appartengono all'attuale chiesa Greca Cattolica quasi tutti i Maroniti, la maggior parte dei così detti Cristiani di S. Tommaso, un gran numero di Greci Uniti ed Armeni, e molti altri seguaci delle diverse comunioni formate fra i Scismatici.

II. Cristiani che in materia di fede non riconoscono altra autorità che quella della Bibbia. Questi si dividono in Unitarii e Trinitarii.

UNITARII sono quelli generalmente che negano in Dio la trinità delle persone. Sotto questo nome si comprendono specialmente: gli A ri a n i del IV. secolo condannati dal primo concilio di Nicea, i quali ammettevano che Gesù Cristo procedesse dal Padre, ma sostenevano che il Figlio e lo Spirito Santo erano subordinati al Padre; i Socciniani così detti da Lelio Soccini, nobile Senese, i quali negano la divinità di Cristo perchè da essi riguardato come la prima fra le creature, e come il più gran profeta stato concepito miracolosamente per opera delle Spirito Santo, il quale è una forza emanata da Dio; questi settarii ammettono per principio fondamentale che il cristianesimo deve essere conforme alla Bibbia, presa nel suo senso semplice e naturale, e non misticamente interpetrata; finalmente gli Unitarii propriamente detti, i quali negano la divinità di Cristo e la sua preesistenza, sensa ammettere alcun sistema. Fra gli Unitarii non vi sono che i Socciniani i quali formino una setta particolare, poiche gli Unitarii propriamente detti e gli Ariani, se ne esiste ancora, si trovano sparsi fra i cristiani di tutti i paesi.

TRINITARII sono quelli che riconoscono il dogma della Trinita. Questi si dividono in Protestanti ed in Mistici o Entusiasti.

Protestanti. Questi cristani sono cod chiamati perchà alla dell'impero tanuta in Spira, ed 1529; juriscipi e gli Stati attacati alle opinioni dei novatori, protestarona contro ogni legge cha viatuse delle innovationi in materia di religione. I protestanti adottano la Eibbia come su'opera divina, rigettandone però alcune parti coma concile inon anmettono autorità unama in materia di fede; non come, como che dius seramenti, cicle il batterimo e l'occaristiz, e rigettano la transustanziazione, l'invocazione dei santi, il culto delle immagini, confessione auriculera, le indulgenae, ed il cellabo dei Prei. I pas-

testanti si dividono in Luterani, in Zwingliani, o Calvinisti, ed in

Anglicani o Episcopali.

I Luterani, così chiamati da Martino Lutero, monaco di Wittemberg, si distinguono dagli altri protestanti per la maniera mistica con eui si esprimono riguardo al sacramento dell'eucaristia, poichè ammettono la presenza reale, e dicono che i fedeli mangiano e bevono il vero corpo e sangue di Gesù Cristo, ma sostengono che il pane ed il vino, quantunque consacrati, conservano la loro natura, se non sono distribuiti ai fedeli, e che non si devono per questo adorare. I Luterani non condannano totalmente la gerarchia, ma non ammettono che sia d'istituzione divina, ed i loro prelati sono soggetti al principe, che è inve-

stito della supremazia spirituale.

Gli Zwingliani o Calvinisti, così detti da Zwinglio prelato di Zurigo e da Calvino di Noyon, che sparsero le medesime opinioni, rigettano nell'eucaristia la presenza reale, e pretendono che il pane ed il vino significhino solamente il corpo ed il sangue di Gesù Cristo; amniettono la predestinazione per la salute eterna; esigono una straordinaria s-mplicità nel culto; e si reggono nel loro regime ecclesiastico con modi repubblicani. In alcum luoghi i Calvinisti si dividono in due classi : si chiamano Presbiteriani, quelli che in affari ecclesiastici sono regolati da una specie di potere aristocratico residente nei sinedi; ed Indipendenti o Congregazionalisti, quelli che rigettano questo potere, e fra i quali ogni comunità esercita per sè stessa il potere ecclesiastico. Gli Anglicani o Episcopali si distinguono dagli altri protestanti ,

perchè Enrico VIII nell' introdurre in Inghilterra la riforma di Calvino, conservò i vescovi per il governo delle chiese sotto l'autorità del re, che è il capo della religione. Gli Anglicani conservano tuttora la disciplina, ed il linguaggio, i costumi e le forme liturgiche della Chiesa Cattolica. In Ioghilterra chiamano Dissenzienti o Non Conformisti , quelli che non seguono la chiesa anglicana qualunque essi sieno di religione, sebbene qualche volta questa denominazione si restringa ai protestanti che rigettano l' episcopato:

In alcuni Stati d' Europa i Luterani ed i Calvinisti si sono riuniti, e non formano più che una sola comunione sotto il titolo di Chiesa Evangelica. Questa unione progredisce giornalmente, e fra poco tempe

non vi sarà più distinzione fra le chiese luterana e calvinista. Mistici o Entusiasti. Queste denominazioni comprendono

le sette che si sono formate fra i protestanti. Le principali sono le seguenti:

Gli Arminiani o Rimostranti, cosl chiamati da Arminio, e da una rimostranza presentata agli Stati di Olanda nel 1609. Calvino avendo insegnsto che Dio dall' eternità ha predestinato gli uomini alla salvazione o alla dannazione eterna, indipendentemente dalle loro opere, Arminio combatte questa dottrina e riuni molti seguaci che formarono e formano tuttora questa setta.

I Mennoniti, che si chiamano da loro stessi Battisti, sono i discendenti dei troppo celebri Anabattisti di cui ricusano il nome. Questi settarii, presentemente pacifici, affettano una gran semplicità di costumi , non riconoscono alcun giudice in materia di dottrina , nè ammettono alcuna confessione di fede, si contentano della Bibbia che ciascune spiega a suo modo, e sebbene differenti fra loro di opinione sa diversi punti, concordano tutti nel battezzare in età adulta, nel nongiurare e nel riprovare l'uso delle anni.

I Quacqueri, da taluni detti anche Tremanti, di cui fia fondatore Giorgio Fox caltolajo di Leicester nel 1647. Questi pacifici ettarii i si chianano fia loro Amici; riconoscono la trinità di Do; rigettano la dottina di elezione e di riprovazione seman previsione di meriti; non ammettano ni riti ni escramenti , e nemmeno il batterimo, perchè lo credona superfluo; e praticano la più gran semplicità nei loro usi e costumi.

1 Fratelli Moravi o Hermbatteri, coò detti dalla setta dei Fratelli di Bornia e di Moravia da cui dicendono, e dallo nabilimento da essi fondato nel 1721 a Hermbat nell' Alta-Lusasia, Questi ettarri sono conosciuti per la lora naloggia con i Quacqueri, anche col nome di Quacqueri di Germania. Essi nanon nei loro discorsi e nella lora tilturgia di termini mistici 5 fanno pompa di una certa senimentalità religiona; cel ammettono il peccato originale, P episaione fatune da Gasta Caisto, I, ad lai divinità, e I etternità delle pene.

I Swedenborgiani, così detti da Swedenborg, loro fondatore, membro dell'accademia delle scienze di Stockholm e mineralogista distinte. Questi settarii riduceno la loro dottrina a tre articoli fondamentali, e sono: la divinità di Gesù Cristo, la santità delle Scriture, e la vite

ohe è la carità.

I Metodisti, coil chismati per la regolarità e severità affettata sua loro costumi e negli esercisi di devosione. Questa setta chbo origine da alcuni studenti dell' minernità d'Oxford verso il 1733. Il suo fondatore la Giovanni Wesley, il quale nel 1735 si uni a Giorgio Whitefield. Nacque poi fra loro zeisura, e di qui la divisione dei Metodisti in due rami, ciòr: gli aderenti di Whitefield, che ammettono la predestinazione come i Calvinisti riprosci, e gli aderenti di Wesley, che hanne adottato i principii dell' arminiamimo. Le basi della dottrira dei Medicii sono: il peccato originale, la redenione fattane da Genè. Crise,

e la purificazione e salvezza per la fede. L'ISLAMISMO, o MAOMETTISMO. Questa religione, cost chiamete dal vocabolo arabo islam, che significa sommissione a Dio, ha per autore il falso profeta Maometto, ed ebbe origine in Arabia verso l'anne 611 dell' era volgare. I Maomettani riconoscono Mosè e Gesù Cristo come inviati da Dio, ma suppongono che la dottrina essendo venuta col tempe ad alterarsi , Dio abbia riservato solo a Maometto di far rivivera sulla terra il suo vero culto. I loro templi sono conosciuti col nome di Moschee, ed il libro che contiene tutte le loro credenze e pratiche religiose chiamasi Corano. Essi praticano la circoncisione, si riposano nel giorno di venerdì, ed hanno come i cristiani cattolici una gerarchia e dei monasteri. Nei primi tempi del maomettismo i califfi o vicarii di Maometto erane i soli investiti del potere temporale e spirituale sopra i credenti. Attualmente, che non vi sono più califfi, questi due poteri si trovano riuniti nella persona del Sultano, il quale delega per il loro esercizio due ministri. Il ministro o capo della religione porta il titolo di Mufti; e questo, di concerto con gli ulemas o dottori, giudica le questioni di dottrina, I Maomettani hanno inoltre diversi altri ministri particolario per l'esercizio del loro culto, e molti ordini differenti di religiosi. L' Islamismo è diviso in un gran numero di sette; le principali sono quelle desti Sciiti e dei Sunniti. Gli Sciiti sono quelli che riconoscono l'autorità religiosa nei discendenti di Ali, cugino e genero di Manmetto, da loro riguardato come il primo califfo o vicario del profeta. I Sunniti sono quelli che riconoscono quest'autorità nei loro capi o califfi secondo la successione che ha avuto luogo. Gli Sciiti si suddividono in molte altre sette, le quali fra loro non differiscono se non che nel riconoscere per legittimo capo un diverso discendente di All. Tal; sono le sette dei Drusi, degl' Ismaelis , dei Nosairis e dei Motualis. Oltre le due principali sette degli Sciiti e dei Sunniti, ve ne sono altre due , cioè quelle degli Yezidis e dei Wahabiti. Gli Yezidis vivono nei monti prossimi alla città di Singar nella Mesopotamia, ammettono un principio buono ed un cattivo, e sembrano essere avanzi delle antiche sette dei Manichei e dei Sabei, I Wahabiti si trovano in Arabia, ove ebbe origine la loro setta. La dottrina di questi settarii è l'islamismo ridotto alla sua più gran semplicità; essi riconoscono per conseguenza un unico Dio, e riguardano Maometto ed i suoi discepoli come womini ordinarii.

Il BRANKBEO riconosce Para-Brama come Dio principale; ma questo Dio non agisce, e delega i usoi poteri a Brama, a Vinnè, a Chira, e ad altre divinità subalterne incaricate del governo del monsolo Dio, e formano la Trinità indiana, detta Trimutti. Questa relicone professata dagli Indiana ammente la metempiaccioi, ordina di moderare le passioni, ed inaegra l'immortalità dell'anima, la sua purificacione per messato delle penierune ed animena volontarie, ed un gran numero di cerinomie e di orriera della della della contra della penierune de animena volontarie, ed un gran numero di cerinomie di orriera della penierune e da nimena volontarie, ed un gran numero di cerinomie di periodi della della della della contra della penierune del penierune della penierune de

Il BUDDISMO, detto anche RELIGIONE DI PO, sembra essersi formato nell' India circa mille anni avanti Gesù Cristo, ma non si conosce se sia anteriore al Bramismo, o se sia una riformazione di questo. Il Buddismo suppone come il Bramismo una serie perpetua di creazioni e di mondi. Questa credenza puramente metafisica non ammette l'esistenza di un ente supremo; a questa è surrogato il lucido spozio che in sè contiene tutte le anime degli esseri futuri. Ma questo spazio luminoso non è la più alta regione del mondo, poichè ne suppone sopra questa un' altra eterna ed indistruttibile, in cui risiede la causa primitiva del mondo cadnço. I Buddisti riguardano l' esistenza come il vero male, poichè tutto ciò che esiste è per essi senza realtà, ed un' illusione dei sensi; onorano Budda come un' intelligenza superiore, manifestata nella persona di Gautama, ultimo fra gli esseri soprannaturali comparsi sulta terra; rigettano la divisione delle caste; ed hanno nei diversi paesi una differente gerarchia. I ministri di questo culto si chiamano Lama, La gerarchia stabilità nel Tibet ha per cape il Dalai Lama o Gran Lama, che è riguardato come il sommo sacerdote o pontefice della religione di Budda. I proseliti di questa gerarchia sono chiamati Lumisti o seguaci del Lamismo, ma non formano per questo una religione differente da quella di Budda. Il Buddismo, nelle sue istituzioni e pratiche esterne, ha molta similitudine con i riti e le cerimonie della chiesa cattolica.

La DOTRINA DEL LETERATI, detta anche la RELIGIORE DI CONTRUCO, perchè questo filosolo celebre è riguardato come il suo riformatore e patriarea, ha per hase un panteismo filosofico differente-menta interpetrato secondo le diverse epoche. Si crede che nel suo principio ammetteses il dogna dell'esistenza di un Dio omipotente e rimuneratore; ma la poca cura impiegata da Confucio nell'inculare que. est massima si suoi discepoli, ha permeso ai filosofi suoi successori di traviarri, e formare un sistema che partecipa di material'ismo e di ateismo. Questo culto non ammette he immagini, ha secredoi.

Il CULTO DEGLI SPIR'TI o il NATURALISMO MITOLOGI.

O Questa religione la molti diogni comuni con la precedente, ma è degenerata in politeismo ed in idolatria per l'ignoranza di quelli che la seguono. I soui secredoti, connocitui col nome di Tao-ser o datori della ragione, praticano la magia, l'astrologia, la negromanzia e mille altre ridicole superestizioni.

Le Religione de si supro, le più antice fra quelle che dominano al Giappone, ha mota similiutione coi Naturaliumo mituolico, cel de amolti riguardate come una diramazione di quella. Questa religione amote un Ente supremo, che regola e governa il mondo per meno divinità secondarie; prescrive la pratica delle buona saioni, e vieta di divinità secondarie; prescrive la pratica delle buona saioni, e vieta di irramignazione. I suni templi, chiamati Mita, contengono uno specchio per rammentare che se le macchie del corpo non da quello fedelmente espresse, cod i difetti dell'anima non posuono restare nascosti spii quare di della Divini, al 11 espo supremo di questa religione porta il titolo di Dairi, e fu già sovrano assoluto dell'impero Giapponese. Sembra però che questo pontefere segua astantomente la religione di Budda.

Il MAGISMO o la RELEGIONE DI COROASTAO. Questo culto matchissimo riconoce un Ente superno de cui emanson due principii ; uno buono, e l'altro cattivo; esi combattono fra loro, ma il buono devia il fine riportare una completa vittoria. Zorastro ammente treo di ju mo superiore, spirituale, soggiorno della luce primitiva della forza produttire; un mondio-media, visibile, in cui regnano il re della forza e la riunione delle forza stivie e passive della natura ; finalmente una regione inferiore di tenebre, soggiorno del cattivo principio e del suo seguito maligno. Le preglière prescritte dal rituale di Zoroastro si rectiano dinanzi al fusco ascro.

Il MARKHISMO e la RELIGIONE DEI SEIR, inituits nel 1419 da Nanck, natrio della provincia di Labore nell' India, po di quardari come un miscuglio di Bramismo e d'Islamismo. Essa insegna il più puro deismo, ed i suoi segnazi adorsono un Ilto, ammettono delle riccompense o punisioni fature; tollerano tutte le religioni; credono in un'incarnazione secondaria della diviniti; prastrovino il culto delle immagini, e si astengono dal mangiat carne di anionale immondo. Questa riedigione fiu molto modificata sotto il pontificato di Graus Gourda, quandano dai Scik come fondatore della potenza della loro nazione, e come un novo professe semo morte il 1707.

### PRINCIPII

La religione che conta più seguaci, e quindi la più estesa, non relativamente alle altre prese insieme, ma a ciascuna separatamente, à il Critianesimo. Il numero approssimativo dei seguaci accordati a ciascuna religione è il seguacione è il seguacione è il seguacione.

| Al Cristianesimo 260,000,000, così repartit      | i, cioè:    |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Alla Chiesa Cattolica                            | 139,000,000 |
| Alla Chiesa Greca Scismatica e sue diramazioni . | 62,000,000  |
| Alla Chiesa Protestante e sue diramazioni        | 59,000,000  |
| Totale del Cristianesimo                         | 260,000,000 |
| Al Giudaismo                                     | 4,000,000   |
| All' Is la mismo e sue diramazioni               | 96,000,000  |
| Al Bramismo                                      | 60,000,000  |
| Al Buddismo e sue diramazioni                    | 170,000,000 |
| Alle Religioni di Confucio e d                   | i           |
| Sinto, al Culto degli Spiriti                    |             |
| al Nanekismo, al Magismo, ec., et                |             |
| al Feticismo                                     | 147,000,000 |
| Totale di tutte le Religioni                     | 737,000,000 |





## GEOGRAFIA FISICA

Posizione ASTRONOMICA. Long., fra 12° occ. e 62° or. Lat. bor. fra 34° e 71.° Comprendendovi le isole dipendenti geograficamente dal continente si ha: long., fra 13° occ. e 77° or., Lat. bor., fra 35° a 81.°

DIMERSIONI, Maggiore Iunghreza, dal capo S. Vincenoin Portopallo fino alla catena dei monit Urali, melle vicinanne di Caterinburgo, nel governo di Perm, in Russia, 2,926 miglia. Maggiore Iurghreza, dalle vicinanze di Hammerfest nel baliaggio del Finmark in Norregia, fino alla catena centrale del Caucsion perso il monent Maqiavara; 1,800 miglia. La maggiore Iurghreza ausoluta si trova fra il capo Nosskum nel Finmark, ed il capo Matspon mella Morea, che è di 2,100 miglia.

COMPINI. Al nord, l'Ocaso Artico, All' est, il fume Kara, la astena principale dei monti Urali ed il fume Ural fino alla nua imaboccatura nel mar Caspio; quindi questo mare fino all'estremità orientale della catena del Cascaso; in appresso lo stretto di Enikala, il mare, fro, lo stretto di Costantinopoli, il mare di Marmara, lo stretto dei Dardanelli e l'Arcipelago; al zud, la catena principale del Caucaso; il mare di Marmara, lo stretto di Gibilterra e l'Ocaso Atlantico; all'oute, quest'ultimo Oceano, e al di la del circolo polare l'Oceano Artico.

MARI e GOLFI, L'OCEANO ATLANTICO, detto anche OCEA. NO OCCIDENTALE, limita l'Europa all'ovest, e riceve varie denominazioni secondo i paesi che esso bagna. Chiamasi:

Mare del Nordo di Cermania, ira la Norvegia land del capo Sta, l'Juliand, la Germania, i Paesi-Bassi, la Francia, la Gran-Brettagna e le isole Sbetland. Questo mare forma sulle coste della Germania e dei Passi-Bassi i due golf di Dollart e di Zuydense, e ulle costo della Norvegia i piccoli golf di Bukke e di Bergen, e

prende inoltre nelle sue diramazioni altri nomi come : Skager Ruck. tra l' Jutland e la Norvegia meridionale, da alcuni detto anche mare di Danimarca, da cui è formato sulla costa della Norvegia il golfo di Cristiania, e Cattegat o anche golfo di Seeland (Zelanda) fra la Svezia meridionale e l'Jutland settentrionale.

Mare di Scandinavia, lungo le coste della Norvegia al nord del capo Stat; Manica, all' ovest del passo di Calais fra l'Inghilterra e la Francia; mare d'Irlanda o canale di San Giorgio, fra la Scozia e l'Inghilterra da una parte, e l'Irlanda dall'altra; mare di Caledonia, al nord-ovest della Scozia: go Ifo di Guascogna, lungo la costa sud ovest della Francia; e baja di Biscaglia, lungo una parte della costa settentrionale della Spagna. L'Oceano Atlantico internandosi fra il continente forma due vasti mari mediterranei, l'uno al nord, l'altro al sud.

Il Settentrionale, detto mar Bultico, è situato fra la Danimarca, il Mecklemburgo, la Pomerania, la Prussia, le provincie Baltiche della Russia e la Svezia; esso comunica, mediante gli stretti del Sund, del Grande e del Piccolo Belt, col Cattegat, che è una diramazione del mare del Nord. I golfi più considerabili formati dal Baltico sono: il golfo di Botnia, fra la Finlandia e la Svezia; il golfo di Finlandia, fra la costa meridionale della Finlandia e quella dei governi di Pietroburgo e di Estonia; il gelfo di Riga o di Livonia, fra i governi di Livonia e di Curlandia, ed il golfo di Danzica, nella Prussia Occidentale.

Il Meridionale, detto mare Mediterraneo per antonomasia, o semplicemente il Mediterraneo, è compreso fra la Europa, l'Asia e l'Affrica; esso comunica coll'Oceano Atlantico mediante lo stretto di Gibilterra. Questo mare appellasi: canale delle Baleari, fra la costa del regno di Valenza ed il gruppo delle isole Baleari; golfo di Lione, lungo le coste della Francia fra il capo Creux e la Provenza; golfo di Genova, dalla costa di Nizza fino a quella del ducato di Lucca; mare di Toscana, fra la Corsica, la Sardegna e la costa opposta dell'Italia; mare di Sicilia, fra l'isola di questo nome e la costa del regno di Napoli; mare Jonio , fra il piede dell' Italia, la Sicilia e la Grecia; dalle diramazioni di questo more sono formati il golfo di Taranto, fra la Calabria, la Basilicata e la Terra d'Otranto, il golfo di Patrasso, fra le isole S. Maura, Cefalonia, Zante, e la costa opposta della Grecia e del Peloponneso, e al di la dello stretto di Lepanto il golfo di Corinto o di Lepanto; mare Adriatico, fra l'Italia da una porte e l'Epiro, l'Albania e la Dalmazia dall' altra; l'internamento di questo mare presso Venezia chiamasi golfo di Venezia, quello presso Trieste, golfo di Trieste, e quello fra l'Istria e la costa opposta della Croazia militare e del Littorale Ungherese, golfo di Carnero; Arcipelago, circoscritto fra le isole Cerigo, Cerigotto, Candia, Caso, Scarpanto e Rodi, e le coste opposte dell' Asia Minore, e della Turchia Europea, della Grecia e del Peloponneso; l'Arcipelago forma i golfi di Nauplia e di Egina o di Atene nel nuovo Stato della Grecia, di Salonicco, di Contessa o di Orfano nell'antica Macedonia, e di Saros nell'antica Tracia, e comunica mediante lo stretto dei Dardanelli col piccolo golfo, detto impropriamente mare di Murmara, compreso fra la costa della

antica Tracia, e quella opposa dell'Asia Minore; finalmente mare Nero, compreso fra la costa meridiornal della Runsia, fra la costa ocitta se della Turchia. Europea, e fra la costa settentrionale dell'Asia Minore; il mer Nero comunica mediante lo stretto di Costantinopoli col mare di Marmara, e forma diversi golfi, i più raggarardevoli dei quali sono il basso fondo chiamato impropriamente mare d'Azof, et igolfi di Pereços e di Odesa, tutti viosati sulla costa della Russia meridiora.

T.OGEANO GLACIALE ARTICO bagus l'estremità borsele della Europa, di Internandosi fra terra percedi i nome di m ar B i an ro racchiuo nel governo russo d'Arcangelo. Questo mare forma quatro golli principali, colo di Kanadakasita, di Onga, della Dimina o di Arcangelo, e di Mezan. Gli altri golfi principali dell' Qesano Artico sono: il West. Fi or de n. golfo occidentalo, fra la isola Lofoten e la cotta opposta del Emmark; il Waran graf Fior d'affection d'Arcangelo, e mello di Kara for la Nuova Zembla e la costa opposta dell'Europa e dell'Asia.

Il MAR CASPIO non è, propriamente parlando, rhe il più gran lago del globo, ed appartiene in comune all'Europa ed all'Asia.

STRETTI. I principali sono i seguenti : lo stretto di Gibilterra . fra la Spagna e l'impero di Marocco; esso unisce il Mediterraneo all'Oceano Atlantico; lo stretto o faro di Messina, fra l'estremità della Calabria e la Sicilia; esso unisce il mare Jonio al mare di Sicilia; lo stretto dei Dardanelli e quello di Costantinopoli formati ambedue dalla costa dell'antica Tracia e da quella opposta dell'Asia Minore; il primo fa comunicare l'Arcipelago col mare di Marmara, ed il secondo questo mare col mar Nero; lo stretto d' Euripo, fra l'isola di Negroponte e la costa opposta della Grecia; esso fa comunicare il canale di Talanta con quello di Negroponte; lo stretto di Enikala, fra la Crimea e la penisola di Taman ; questo fa comunicare il mar Nero con quello di Azof: il passo di Galais, fra la Francia e l' Inghilterra; esse unisce la Manica al mare del Nord; lo stretto di Pentland , fra l' estremità settentrionale della Scozia e le Orcadi meridionali ; il Sund, il Gran Belt ed il Piccolo Belt, fra la Svezia, le isole Seeland e Fionia, e l'Jutland; essi formano i tre canali per cui il Cattegat commica col Baltico; e lo stretto di Vaigats, detto dai Russi di Kara, fra il gruppo della Nuova Zembla, e la costa dell'Enropa nel governo russo di Arcangelo.

CAPI. Nell'Oceano Artico: il capo Gelania, nella estremità settentrionale della Nuova Zembla; il capo Nord, nell'isola Magereo nel Finmark; ed il Nord Kyn, detto anche Noss-kuun, nel Finmark, estremità settentrionale del continente europeo.

Nell'Oceano Atlantiro e auc diramazioni: il agno Slagen, al noci dell'Juttandi; il capo della flogue, in Francia, nel dipartimento della Manica: il capo Brath, nella contea di Sonderland in Scosia; il capo Lettar, per la contea di Cornovaglia in Inghilitera; il capo Clear, nella contea di Cornovaglia in Inghilitera; il capo Clear, nella contea di Cork in Irlanda; il capo Finitere, nella contea di Cork in Irlanda; il capo Finitere, estremita occidentale del continente europeo; ed il capo S. Vincenzo, nell'Algarria.

Nel mare Mediterrance e sue diramazioni i li capo Gata nell'intendenza di Caratas, i l' capo Palas in quella di Cretagena, il capo \$. Martino, in quella di Valenza, ed il capo Creux, in quella di Barellona, tutti in Ispagna; il capo Corzo, estremità settentivanda della isola di Cerica; il capo d'Anzo, nella comarca di Roma; il capo Campanella, nel principato Cierirese; il capo Santierento nella Calabria Ulteriore, il capo Faro nell' intendenza di Messina, ed il capo Pazaro in quella di Sircassa; il capo della Colanne nella Calabria Ulteriore II, il capo di S. Maria di Leuca nella terra d'Utrano; il capo Fromontorio nell' latria; il capo Malono d'Angelo, essamità australe del consionente curopeo; il capo Molico G. Angelo, essamità australe del consionente curopeo; il capo Molico S. Angelo, essamente mella Mores; il capo Colanno, nell'mica Sattie; il capo Eminch, estremità orientale della catena del Balkan sul mar Nero; ed i capi Chersoneco e Toddi in Crimas, sullo tesso mure.

Nel mar Baltico: il capo Domesnes nel golfo di Riga o di Livo-

nia, e quello di Hangudd nel golfo di Finlandia.

PERISOLE. La più grande del continente europeo è la peniode Sundinaras, formata per l'unione della Norregia, della Nersia e della Lapponia. Vengono quindi le tre peniode dell'Europa merdionale; la Inpanica, the compereda la Sapan, il Petrospalo e la repubblica di Andorra; l'Indiana, considezabile per la sua forma bisarra che rasmoligia ad una gamba; e la peniode Savo-Greca che presenta smole peniode secondarie fra le quali cieremon il Peloponnezo o la Moreza e la peniode che poù chiamaria Marcedonica, formata dai glofi di Submicco e di Contessa, e auddivias in tre altre peniode, cio quello di Morano e quello di Antone con considerationale; la peniode di Kanina nel governo rosso di Arcangelo; l'Judiand al nord della provincie di Clanda e di Curcht, nei Pacia Bassi.

FIURAL I Guni dell'Europa, che hanno più lungo cora sono i se-

guenti, classati secondo i differenti mari ai quali portano il loro tributo.

Al MAB CASPIO appartengono: I URAL, considerabile, perchaincia it confine fr 1 Europa e I'Ania; il VOGA, he traveres la maggior parte della Rusia Europea, ed ĉi il più gran fiume di questa parte di mondo; la Kuma considerabile perchè separa, secondo Malte-Brun ed altri grografi, I' Europa dall' Ania; ed il Terek, tutti appartenenti all'impere Russo.

Al MEDITERRANEO e me diramasioni sppartengono: il lono che la foce nol mare di Ado; il Distaren, al Distaren el il Darsano el de ano al Darsano el mar Nero; il Dannisio, inferiore per la lunglera del coro al solo Volga, traversa tutta lo Germanio meridionale, l'Ungheria e la Turchia Europea; il Mantaza ed il Vandana, che bagamo la Turchia Europea el banno foce coll' Arcipelago; il Po e l' ADIGG, che irrigano l'Italia, e aboccano nel mare Adristico; il Terano el la Turchia Europea, ed banno foce coll' Arcipelago; il Po e l' ADIGG, che irrigano l'Italia, e aboccano nel mare Adristico; il Terano el la Turchia el la Constana di un corso limitato questo bagno una frazione della Toscana ed una parte dello Stato del Papa; il RODATO, che traversa il und overa della Sriuerza edi l'audost della Francia; el Ebro in lugagna; questi ultimi tre fumi i searicano nal Mediter-2009.

All'OCEANO ATLANTICO e une diramarioni spoartengono: il GRADALQVIVIA, la GRADALQVIVIA, la GRADALQVIVIA, la GRADALQVIVIA, la GRADALQVIVIA, la GRADALQVIVIA, la GRADALQVIVIA GRA

Al MAR BALTICO e une diramazioni appartengono: il Data l'Ispata e Racotta, l'Ascentanta, le UERA, e la LEZZA, tutti nonarchia Norvegio Svedete; la TORSEA, in questo stato e pella Russis, la NEVA, la Devas e di INCESSE, e all'a Suessi, la USITOAL, reputa sel uno corso fra l'Autris, la Polonia, la repubblica di Cracovia e la Prussi; e l'ODER, che appartiente quais tutto a quest'ultima.

All'OCEANO ARTICO appartengono: la Tana, nel Fiomaik; la PETZORA, nel governo Russo di Arcangelo; ed il Kara, considerabile per indicare il limite fra l' Europa e l' Asia.

Al MAR BIANCO appartengono: l' ONEGA, la DWINA ed il MR-ZEN, che traversano la parte settentrionale della Russia.

LAGHI Vopo il mar Caspio che è il più gran lago conocciuto algibbo, e che apparitien in comme all'Aina di Il Europa, i prinsipali laghi di quest'ultima parte di mondo sono: il Ladoga, il maggioria utti i laghi curopei proprimente detti, e quelli di Saima, di Payono, di Origga e di Perpua, nella liussia, quelli di Vineren, Mela Geromaine i la Sizzare, il Balaton, aul'Unglacini; quollo di Gineren, fra la Svizzare, il Balaton, aul'Unglacini; quollo di Gineren, fra la Svizzare e la Savoia, quello di Garda ed il Maggiore, in in Italia.

ISOLE. Le principali fra le isole, che possono riguardarsi come dinendenae geografiche dell' Europa, sono le seguenti , classate secondo i differenti mari nei quali si trovano.

Nell'Oceano Atlantico e sue diramasioni: l'arcipetaga Britannico, ves i trovano la Gran Brettagna e l'Halmada, che sono le due più grandi isole dell'Europa, con un gran numero di altre più piecole et le isole l'Egrern ed Hitteren, sulle roste della Norvegia; lipicole erripetago di Ferne, dipendente dalla Danimarra; le isole Walchery, fra la Normania, e la Hach-Bani; losto Jerney Gardenrey, fra la Normania, e la Hach-Bani; losto Jerney Carlonte isole d' Oleran, e Re, di Escria al dipertimento della Chemitalia. Feriore; e l'arcipetago delle Asoro, dipendente ala Portogalo: in neo si trovano le isole di Terceira e di S. Michele che sono le più coniderabili.

Nel Mediterraneo e sue diramazioni: le isole Baleari, fra le quali Majorea è la più grande; la Corsica, la Sardegna, la Sicilia, il gruppo di Mallu, e l'iola di Elha, che appartengono all'Italia, i e iola de Jani, fra la quisi Coffi, Cefalonia e Zante sono le più regciunte Janie, fra Cantia, una delle più grandi dell' Europa, i le siole che formano l'Arcejerlago proprimente devic, di rui le principali fra quelle dipendenti dall' Europa, sono: Negroponte, Naxia, Andro, Letmo o Stallement, Tano, Idan, Speria de Egina (insinente sulle cotte della Dalmania e nel marc Adriatico le iole Letina, Curcola, Brazza, Ferla, Chron. ed altre mode più incica.

Nei mar Baltico: l'arcipelago Danese, ove si trovano le isole Seeland o Zelanda, e Fionia o Fyrn, che separano il Cattegat dal Baltico, Lauland, Falster ed altre più piccole; l'isola Bornholm, dipendente dalla Danimarca; Orland e Gottland, dalla Svexia; l'arcipelago d'Aland, e le isole Dago ed Guet compress nell'impere Busso.

Nell'Oceano Artico: il gruppo di Lofoldim Magrare, comperca ell' arcipialogo Norregio, ova it tovano le isole Ottonagri, Hindern, Sripin e Magrare: l'isola Kalgud poco lungi dall'inpreso del mar Bianco; il gruppo della Nuora Ermbla, composto di due grandi isole e di quella di Vaigats, e considerato come dipendenza geografica del governo russo di Arcangelo; l'isola Barren (siegli Orsi) o Clerry, anono dal di Finmark, e l'arcipelago di Spitisbrrg, composto di tre granis berg propriamente detto o Nuova Frieslandia, che è la più grande dell'arcipelago; el Edgra o isola del Sud Esta, con molte altre più piccole. Preso la costa settentrionale della prima trova ili gruppo della Streta Sorale, che sono le terre conocicule più creilo del globo; el all'ovest della Nuova Frieslandia trovasi l'isola centro.

MONTAGNE. Tutti i monti dell'Europa possone elassersi in tecdici sistenti, nove dei quali sono continentali e quettro inzulari. Due fra i primi appartengono in comune all'Europa ed all'Asia, segnantone i confini, ciò i l'Urnifico el il Caucascio, e questi saranno destini nella grografia fisica dell'Asia. Gli altri sette sistemi continentali compresi nel limiti dell' Europa sono i segnenti.

SISTEMA ESPERICO, il quole comprende tutti i monti è rislti dell'antica Esperia, regione corrispondente agli attnali regni di Spagna e Portogallo, e tutti i monti della Francia situati al sud della Garonna e del canale di Linguadoca. Possono distinguersi in questo sistema i tre gruppi seguente.

Grappo meridion ale, che compende i monti siusti al ud el Tago del l'octe della catena Celibrica; questo si suddivide in tre estene: le Porni Betica, detta anche Sierra Nevada, che traveta il regno di Granta produzgandosi fino a Gibiltera; in essa recessi il più alto monte di questo sistema; la Marianica, detta anche Sierra Morena, che percoret la Nuova Castiglia, il regno di Marcia e Anchalatia, cov., a traveno la Guadiana, a unice alla Dierra Mornato del Carlo del Carlo del Carlo del Sierra di Taledo, che si stende fa il Tago e la Guadiana, percorrendo la Nuova Castiglia e l'Estremadura in Ispagna, e l'Alemtejo in Portogallo.

Gruppo centrale, che comprende i monti situati fra il Duero

ed il Tago, e quelli che si stendono dal nord-ovest al sud sei, dalla sorgente dell' Elno fino al capo di Polosi; questo si audidi edi nde catene; la Carpeto Fettonica, che si stende sulla diritta del Tago, dalla sua sorgente fino alla sua Soca, toto i nomi di Sierra di Guadaranna fra la Vecchia e la Nuova Castiglia; Sierra di Gretos, fra il regiro di Ieno e la Esternadara spognica si Sierra di Gretos, fra il regiro di Ieno e la Esternadara spognica di Sierra di Cintra, nell' Estremadura sportoghere; e la catena Critica che si sierca che si sierca dell' Estro fino al capo Polos, percorrendo la Vecchia Castiglia, p. P. Aragona, la Nuova Castiglia, edi reggii di Valena e di Murcia, Dosono consideraria como dipendenze geografiche di quest'ultima catena i monti che s'imaliano nelle isole Baleari.

Gruppo settentrio nate o dei Pirenei, formatod impera catua principale che is tatude dal 200 Crees sul Mediterranco fino al capo Einisterre sull' Oceano. I Pirenei, o monit componenti questa estana principale, prendono secondo la loro posizione varie denominazioni; a chiamano Pirenei Gallibrici, nella pare orientale della cetta che separa la Francia dalla Sapura; Pirenei Cantalòri, dall'estremità occidentale dei primi fino alle sorgenti della Etare; Pirenei Attarici, fra i mondi Cantalòri de sorgenti della Etare; Pirenei Attarici, fra i monti Cantalòri de sorgenti della Cattara; e Pirenei Cattarici, fra i monti cantalòri, del contra secondaric che si diramano al sod della catena principale; la ciattara secondaric che si diramano al sod della catena principale; a più considerabile è quella che si sacca dali Pirenei Attarici nella pare chiamata Sierra di Pensmarella; questa catena traversa la Galisia in Inpagna, edi il Travo-Montes e Nilho ne Il Portogollo.

I punti culminanti di questo sistema sono i il Cerro di Malhacen, alto 1,823 etes, nella Sierra Nevoda, compresa nel gruppo meridionale, esso è il più elevato di tutto il sistema; la Jierra di Gredo, alta 1,630 tese, nella Sierra di Gredos, compresa nel gruppo centrale; e la Madueltta o Picco Nethou, alto 1,787 tese, nei Pirenti Galliberici, compresi nel gruppo settentrionale. I punti culminanti delle isode Boleri sono : il Puig di Torcella, alto TSI tese, nell'isola Majorca, ed il

monte Toro, alto 750 tese, nell' isola Minorca,

SISTEMA GALLO-FRANCO, il quale comprende tutti i monti della Francia situati al nord della Garonna e del canale di Linguadoca, ed all'ovest del Rodano, della Saona, del Doubs e del Reno.

La catena che può rigardarsi come principale, perchè mantiene um più coatante direzione dal uda-advest al nord-nord-at, chiansai Cr. r.n.o-Vos giu. Le Cevenne che formano parte di questa catena i atendono dal dipartimento della Aude nella Linguadoca fino al dipartimento della Soona e Loira nella Borgogna, ove mediante le alture della Cesta d'Oro, il Hialto di Langres nella Sciampegna, ed i monti Foccili mella Dorena, seugono ad unirisi il Por gi che sono l'altre parte della catena principale; questi separano l'Alassia dalla Lorena e si stendono quindi nel circulo bavoro del Reno.

Le principali catene secondarie che si diramano all'ovest dalla cane riguardata come principale di questo sistema sono: imoni i del·la Margherita, che nel dipartimento della Losere mella Linguadoca si staccano nella direzione nord-nord ovest dalle Gevenne, e si uniscono si monti dell'Alvernia; imonti del Fore:

Geogr.

rhe nel dipartimento dell' Ardrehe nell'. Linguadora si staceano dalle Gevenue e traversno i dipartimenti dell' Alta Loira, del Broy-de-Bone e della Loira; finalmente quella serie di alture che staccandosi dall'e tremità orientale del rialto di Langres si stendono, sotto il nome di Arinde e ne di partimento delle Ardenne uella Sciampogna; in quelli della Mosa e Mosella, nella Lorena; nel Lussemburgo, e nelle proxinci di Namur e di Hainut, nel Passi-Bassi; e sotto i nomi di Hun-der u e  $\lambda$ , di Eifel e di <math>Hohe Peen, nei governi prussiani di Treveri, di Collenza e di Avalustrana.

Può riguardarsi come dipendenza geografica di questo sistema la catena Armorica, ossia quella serie di colline che si stendono dal dipartimento dell' Eure e Lori nell' Orleanese fino al dipartimento

del Finisterre nella Brettagna.

I punti culminanti di questo sistema sono: il Monte Mezenz, alto 910 tese, nelle Cevenne; il Ballon de Guebriller, alto 734 tese, nei Vosgi; il Monte Beiniter, alto 770 tese, nei monti della Margherite; il Picco di Souncy o Monte Dorre, alto 973 tese, nei monti dell'Alvernia; esso è il più elevato di tutto il sistema, e la Pierre-sur-Houte, alta 830 tese, nei monti del Fores.

SISTEMA ALPICO o delle ALPI propriamente detto, il quale comprende i monti situati all'est del Rodano e del Doubs, alla diritta

del Danubio ed all'ovest dell' Unna influente della Sava.

La Catena principale, o delle Alpi propriamente dette, forma la barriera occidentale, settentrionale, e parte dell' orientale dell'Italia. Le Alpi in questo lungo corso prendono varie denominazioni secondo la loro posizione ; si chiamano : Alpi Marittime, dal torrente Litimbro all' ovest di Savona fino al monte Viso: queste si dirigono prima dall' est all' ovest, quindi dat sud al nord, lasciando al loro fian co meridionale le provincie sarde di Genova e di Nizza, e separando quindi la Provenza dalla provincia sarda di Cuneo : Alpi Cozie , dal monte Viso al monte Cenisio, fra la provincia di Torino da un lato e la Francia e la Savoja dall'altro; Alpi Greche, dal monte Cenisio fino al colle del Buonuomo, fra le provincie di Torino e di Austa all' est, e la Savoia all' ovest ; Alpi Pennine, dal colle del Buonuomo fino al monte Rosa, fra le provincie di Aosta e di Novara da un lato, e la Savoja ed il Vallese dall' altro; Alpi Leponzie o Elvetiche, dal monte Rosa fino al monte Bernardino, fra la provincia di Novara ed il cantone del Ticino da un lato, ed i cantoni del Vallese, d'Uri e dei Grigioni dall'altro; Alpi Retiche, dal monte Bernardino fino al Drey-Herren-Spitz, fra la Valtellina ed il Tirolo meridionale da un lato, ed i Grigioni ed il Tivolo settentrionale dall' altro; ed Alpi Noriche, dal Drey-Herren-Spitz fino alle vicinanze di Vienna, a traverso il Salisburgo, la Stiria, l'Alta e la Bassa Austria. Alle Alpi Noriche succedono due ordini secondarii di monti, che formano le due estremità di questa parte del sistema, l'uno sotto il nome di Kalenberg si stende al nord nella Bassa Austria verso il Danubio, e diminuendo progressivamente di altezza si confonde colla pianura di Vienna; l'altro, sotto il nome di Baconier Wald, entra al sud nell' Ungheria, e termina fra il Danubio ed il lago Balaton.

Le principali catene secondarie che si diramano dalla catena princi-

pale sono le seguenti. Le Alpi Bernesi, le quali si staccano dalle Alpi Leponzie nelle vicinanze del monte S. Gottardo, separando il Vallese dal cantone di Berna. - La catena del Giura, che si stende dalla imboccatura del Guyer nel Rodano, fino alla fore dell' Aar nel Reno, senarando la Svizzera dalla Franca Centea, Il Giorgi, nel cantone di Vaud , può riguardarsi come un prolungamento delle Alpi Bernesi , e forma l'unione fra la catena principale e quella del Giu-a. - La c qtena del Vorariberg, che si stacca dalle Alpi Retiche nelle vicinanze del Monte d'Oro, separando le valli del Reno e dell' Inn nei Grigion', e traversando quindi il Vorarlberg; essa si divide in due parti; l'Occidentale, che si dirama nella Slesia al sud del Danubio e si unisce colla Foresta Nera, compresa nel sistema Ercinio Carpate; e l'Orientale, che si stende nella Baviera meridionale separando la valle dell'Inn da quella dell'Iser. - Le Alpi Carniche, che si stendono dalla sorgente della Brenta fino presso Villach, separando il Tirolo e l'Alta Carintia dalle provincie che formano il governo di Venezia; queste sono unite alla catena principale mediante una piccola catena che, staccandosi dalle Alpi Noriche al sud del Drey-Herren-Spitz, separa la valle del Rienz influente dell'Adige, da quella della Drava influente del Danubio. - Le Alpi Giulie, le qu'li altro non sono che la continuazione delle Alpi carniche. Le Alpi Giulie si compongono di due rami; il ramo sattentrionale, separa gl'influenti della Sova da quelli della Drava, e si stende nella Stiria meridionale, nella Croazia civile e nella Schiavonia: il ramo meridionale traversa l'Illiria, e termina da una parte nell'Istria, e dall'altra sulla costa del golfo di Carnero - Finalmente gli Appennini, i quali si diramano dalle Alpi Marittime all'est di Savona, prolungandosi fino allo stretto di Messina, al di là del quale si rialzano e si stendono nella Sicilia, I monti componenti questa catena prendono, secondo la loro situazione, varie denominazioni. Si chiamano: Appennini Settentrionali, dalla valle di Savona fino a quella che conduce da Arezzo a S. Angelo; questi si dirigono dall' ovest all' est, lasciando al nord la provincia sarda d' Alessandria, i ducati di Parma e di Modena, e le provincie di Bologna, Ravenna, Forlì ed Urbino nello Stato del Papa, ed al sud la provincia sarda di Genova, i ducati di Massa e di Lucca, ed il granducato di Toscana. Appeunini Centrali, dall' estremità meridionale del precedente fino alla valle della Pescara; questi si dirigono dal nord-ovest al sud-est, a traverso lo Stato del Papa, separando il bacino del Tevere dai fiumi che si gettano nell'Adriatico, e dividendo quindi l'Abruzzo Ulteriore Iº dall'Abruzzo Ulteriore IIº pel regno di Napoli. Appennini Meridionali, dalla valle della Pescara fino al capo Spartivento: il ramo principale traversa il regno di Napoli, separando le acque che si versano nel Mediterraneo da quelle che si get tano nell' Adriatico e nel mare Jonio: il monte Vesuvio può riguardarsi come una dipendenza di questa parte dell'Appennino, Appennini Insulari o Siciliani che si elevano nella Sicilia,

I punti culminanti di questo sistema sono: il Monte Bianco, alto 2,460 tese, ed il Monte Boan, alto 2,371, ambedae nella catena principale nella parte chiamata Alpi Pennine; il Finster-Aur-Horn, alto 2,206 tese, nella Alpi Bernesi; il Recullet, alto 880 tese, nella catena del Giura; l'Hochipitz, alto 1,607 tese, nella catena del Vorarlbergi la Marmoldata, alta 1,833 del 1,667 tese, nella catena del Vorarlbergi la Marmoldata, alta 1,833

tese, nelle Alpi Carniche; il Monte Terglou, alto 1,699 tese, nelle Alpi triulic; il Monte Cimone, alto 1,091 tese, nell' Appennino Settentrionale; il Monte Cavallo o Corno nel Gran Sasso d'Italia, alto 1,489 tere, nell'Appennino Centrale; il Monte Amaro, alto 1,428 tese, nello Appennino Meridionale; ed il Monte Etna, alto 1,700 tese, nell'Appennino Insulare.

SISTEMA SLAVO ELLENICO o delle ALPI ORIENTALI, il quale comprende i monti della Grecia e della Turchia Europea, situati all'est dell'Unna influente della Sava, ed alla diritta del Danubio.

La catena principale che può chiamarsi Settentrionale per la sua posizione relativamente alle altre catene secondarie, comincia dalle piccole alture che nella Croazia militare formano l'unione fra questo sistema e le Alpi Giulie. Nella sua direzione prende i nomi di Alpi Dinariche all'est della Croazia militare e della Dalmazia; di Nasawa Gora e Glubotin, fra la Bosnia al nord, e l' Herzegovina, il Montenegro e l'Alta Albania al sud; di Tsciardagh (Scardo) ed Argentaro o Egrisudagh (Orbelo), fra la Servia al nord e la Macedonia al sud; di Dupnizza (Scomio) e Balkan o Emineh-Dagh (Emo), fra la Bulgaria e la Romelia, ove termina sul mar Nero. Questa catena presenta tre nodi dai quali si diramano varie catene secondarie.

Dal nodo occidentale all'est di Prisrendi nell'Alta Albania, e propriamente dal monte Tsciardagh, si dirama la catena Meridionale o Ellenicu, la quale separa l'Albania e l'Epiro dalla Macedonia e dalla Tessaglia, traversa la Livadia e si prolonga nella Morea. I monti Candavi, fra l'Albania e la Macedonia; il Pindo, fra la Tesaglia e l' Epiro : il Liacura (Parnaso) ed il Zagora (Elicona), nella Livadia; ed il Maina (Taigete), nella Morea, sono compresi in questa catena. Molti rami secondarii si staccano dalla catena Ellenica, ed in questi si trovano i monti della Chimera (Acrocerauni), nell' Epiro; l' Olimpo, fra la Macedonia e la Tessaglia; l'Ossac e il Pelio, nella Tessaglia; l'Oeta, fra la Tessaglia e la Livadia; e l'Imetto nella Livadia. L'Oeta è celebre per il passo delle Termopili, situato fra questo monte ed il mare,

Dal nodo medio all' est di Gustendil nella Macedonia, e propriamente dal monte Dubnizza, si staccano diversi rami secondarii fra i quali il Punhar Dagh (Pangaeo), che si dirige al sud nella Macedonia orientale, e di cui è una dipendenza il Monte Santo (Athos), il Despoto Dagh (Rodope), che si dirige al sud est separando l'antica Macedonia dall'antica Tracia; ed i monti Planina, che si dirigono al nord, costeggiando il confine orientale della Servia fino ad Orsova sul Danubio, al di là del quale si riuniscono ai Carpazii.

Dal nodo orientale, nei contorni di Selimnia nella Romelia, si staccano due rami secondarii; il settentrionale si stende nella Bulgoria orientale verso Sciumla; il meridionale traversa la Romelia orientale, e, suddividendosi in due rami, termina da un lato allo stretto di Costantinopoli, e dall'altro a quello dei Dardanelli.

Possono riguardarsi come dipendenze geografiche di questo sistema i monti di Candia, delle isole dello Arcipelago e delle isole Jonie.

I punti culminanti di questo sistemo sono: il Monte Tciardagh . alto 1,600 tese, nella catena principale; esso è il più elevato del sistema; il Bulkun non è stato ancora misurato, ma si crede che i suoi ponti culminanti possano avere 1,400 tese; il Pindo, alto 1,100 tese, ed il Taigete 1,210, nella catena Ellenica; e l' Olimpo, alto 1,000 tese, nei ranti secondarii della catena Ellenica. I punti culminanti, fra i monti considerati come dipendenne geografiche di questo sistema, sono: il Monte Pailorii (Ida), alto 1,220 tese, nell'ipola di Candizi il Monte Nero, alto 839 tese, nell'isola di Cefalonia; ed il Monte Delfi, alto 650 tese, nell'ipola di Svergoni (Ibod di Svergoni).

SISTEMA ERCINIO CARPAZIO, il quale comprende i monti e rialti compresi fra il Reno, il Dnieper ed il Danubio, e fra le pianure della Germania settentrionale e quelle della Polonia occidentale.

La catena principale che chiamasi Ercinio-Carpasia è formata dai monti Carpazii, Sudeti ed Ercinii, sebbene fra loro separati da grandi intervalli. - 1 Carpazii o Krapacks separano la Transilvania e l'Ungheria dalla Moldavia e dalla Gallizia, e veneono uniti ai Sudeti per mezzo dei Gesenkergebirge (monti abbassati), situati fra la Slesia e la Moravia. - I Su deti, sotto i nomi di Riesengebirge ( mouti dei Giganti ) e di Erzgebirge ( monti metallici ) , separano la Buemia dalla Slesia, dalla Lusazia e dalla Sassonia. - Gli Ercinii prendono varie denominazioni , ed in questi si noverano : Fichtelgebirge (monti dei pini), nel circolo bavaro dell'Alto Meno; il rialto e le colline elevate dei Seigerwald, nei circoli bavari del Basso Meno e del Rezat; il Rauhe-Alp, che costeggia il bacino del Danubio nel reguo di Wurtemberg; e la catena dello Schwarz-Wald (Foresta Neva), auticamente Selva Ercinia, che si stende nel granducato di Baden e nel regno di Wurtemberg, ove si unisce al ramo occidentale della natena del Vorarlherg compresa nel sistema Alpico. Il Fichtelgebir ed il Seigerwald legano l'estremità dell'Erzgebirge, per mezzo del Rauhe-Alp, allo Schwarz-Wald, e formano in tal modo l'anello che unisce i monti Sudeti agli Ercinii.

Le principali catene secondarie, che si diramano dalla catena principale, sono le seguenti. - I monti Piatra Taplino, che separano la Transilvania dalla Vallacchia; questi monti si staccano dai Carpazii, al sud-est di Kronstadt in Transilvania, e si dirigono verso l'ovestovest-sud fino ad Orsova sul Danubio, al di là del quale si uniscono ai monti Planina, diramazione del Balkan, compresi nel sistema Slavo Ellenico. Sono pure dipendenze dei Carpazii i monti della Transilvania, del Bannato, Jella Bukowina, dell' alta Ungheria, e della Gallizia, e le piccole alture che solcano i governi russi di Podolia, di Volinia, di Kiew, ec., e che si uniscono ai monti Volkonski, compresi nel sistema Slavo. - La catena degli Zdarsky-Hory (monti Moravi), che si diramano dai Sudeti al sud di Glatz nella Slesia prussiana, e dirigendosi al sud-sud-ovest, separano la Moravia dalla Boemia. - La catena del Boehmerwald, che si stacca dal nodo formato sull'estremità occidentale della Boemia dai Fichtelgobirge, compresi nei monti Ercinii , e dirigendosi al sud-est , separa la Boemia dalla Baviera. -La catena dei monti Germanici, che si dirama dal nodo sopraindicato, ma nella direzione nord-ovest. Questi monti presentano una serie di rialti sormontati da piccole catene, anziche una vera catena unica ; le principali di queste piccole catene sono : il Frankenwald , nel circolo bayaro dell' Alto Meno; il Thuringenwald, nei ducati di Sassonia, in parte dell' Assia Elettorale, nel principato di Schwarzburgo-Rudolstadt, ec., l' Eichsfeldgebirge con i suoi rami occidentali, nel governo prussiano d'Erfurt e uell'Assia Elettorale; il Meisner, in questa ultima; l'Harz nel espitanato delle montagne nel regno di Annover, nel ducato di Brunswick, e nel governo prussiano di Merseburgo; il Rhoengebirge, nel circulo bavaro del Basso Meno; il Vogelsberg, nelle provincie assiane di Giessen e Fulda; lo Spessart, nel circolo bavaro del Basso Meno; l' Odenwald, nella provincia assisna di Starkenberg, il Taunus, nel ducato di Nassau; il Westerwald, nel ducato di Nassau e nei governi prussiani di Coblenza e di Arensberg; finalmente l'Egge, nel governo prussiano di Minden e nel governo annoverese di Osnabruck. A questi ultimi monti appartiene lo stretto passo che si è aperto il Weser conosciuto sotto il nome di Porta Westfulica.

I punti culminanti di questo sistema sono: il Ruska Royana, alto 1,550 tese, nei Carpazii; esso è il più elevato ponto del sistema; lo Schneekoppe o Riesenkoppe, alto 825 tese, nei Sudeti, nella parte chiamata Biesengebirge; il Feldberg, alto 731 tesa, negli Ercinii nella parte chiamata Schwarz-Wald; il Ploekenstein, alto 696 tese, nella catena c'ei monti Moravi; l'Haydelberg, alto 722 tese, nella catena Beohmen-Wald; ed il Brocken, alto 572 tese, nella catena dell' Harz; esso è il

più elevato fra i monti Germanici.

SISTEMA SLAVO, il quale strettamente parlando non presenta alcuna catena di monti , ma piecole alture che a guisa di solco s' innal-2010 sul vasto rialto della Russia centrale, e che sono impropriamente chiamate monti Walday, monti Schemockonski e monti Volkonski.

Gli Schemockonski, costeggiano il confine meridionale del governo di Arcangelo, e si uniscono all'est col sistema dell'Ural ed allo ovest col sistema Scandinavo. - I Walday, si trovano fra i governi di Tver e di Novogorod , e percorrono quelli di Mosca , Smolensko , Tula Orel e Kursk. Le colline dei governi di Witelisk e di Curlandia sono dipendenze di questi monti. - I Volkonski, sono la continuazione dei Walday; essi percorrono il governo di Kursk e si uniscono, al di là del Dnieper nel governo di Ecaterinoslaf, con le diramazioni dei Carpazii.

Il punto culminante di questo sistema non ha che 175 tese di elevazione, e trovasi fra i governi di Tver e Novogorod nei monti Walday. SISTEMA SCANDINAVO, il quale comprende i monti della Nor-

vegia, della Svezia e della Lapponia e le alture della Finlandia, e dei governi di Olonetz e di Arcangelo. Questo sistema è ci cascritto dal mar Bianco, dal fiume Onega, dal gollo di Finlandia, dal mar Baltico, dal Cattegat e dal mare dei Nord.

La catena principale che chiamosi Scandinava si stenle dal capo Lindes, estremità meridionale della Norvegia, fino al capo Nosskunn nel Finmark. Nella sua direzione dal sud al nord, essa prende la denominazione di monti Thuli o Longfield in Norvegia, al sud del 62º di latitudine; di Dofrini o Dofrefield, parimente in Norvegia, da' 62" 63°; e di Koelen o Kioel da 63º fino al Nosskunn, fra la Svezia e la Norvegia, e nel Finnark. I Dofrini, o la parte media, sono i soli che presentino il vero carattere di una catena; i monti Thuli ed i Kioel, non sono, propriamente parlando, che rialti solcati da piccole catene isolate,

Le principali diramazioni della catena principale sono: i monti, che atecandoi dill'etermitai orientale dei Dolfrini, i stendono nallo Sucia propria e nel Norland svedese, e terminano in colline; le piccole alterti monti Manselha, in Finlandia, e monti Olonete, nel governo russo di questo nome, i quali altro non sono che colline. Pe le alture aneora più piccole che staccandoi dal medesino ristlo si stendono nella parte occidentale del governo russo di Arangelto.

I monti delle isole che compongono l'arcipelago Norvegio, possono riguardarsi come dipendenze geografiche di questo sistema, formandone

una catena che può chiamarsi catena marittima.

I punti culminanti di questo sistema sono il dogenfielda, alto 4,128 etce, nei monti Thubil; lo Magallari-Finda, alto 1, 313 tese, e lo Gree-hattun, alto 1, 270, subbedue nei monti Dofrini; quest'ultimo rar riugardato antienante, come il più elevato del sistema e di tutta la Sendinavia, ma tal qualificazione appariene adesso allo Stagaldes Find, finalmente il Sultitinuma, aito 991 tese, nei monti Kioci, Il punto culminatte della catena maritima è elevato 610 tese, nelle isole Ouvaagne el Hindone.

I quattro sistemi insulari riguardati come dipendenze geografiche

dell'Europa sono i seguenti.

SISTEMA SABIO CORSO, nel Mediterrance; esso comprende i monti delle iode di Corsica e Sardegas, asparati dallo aterte di Bosifazio, il quale nonè altro che un taglio della catena principa (c. Questa catena si dirige dal nord al sud, dal capo Geroin Grossio, fino al capo Teuloda e Corbonaro nella Sardegna. I punti culminanti di questo sittema sono: il Monte Rotondo, alto A148 tesse, dell' Monte d'Oro, alto 1,361, ambedue in Corsica; ed il Monte Genargenta, alto 938 tess, in Sardegna.

SISTEMA BRITANNICO o GALEDONIO, nell'Oceano Atlantico, col chiamato perché comprende i monti dell' arcipelago Britannico, e perchè le sue più grandi sommità si trovano nella Scozia, anticamente detta Caledonia. Questo sistema non presenta veruna catera unita, ma benti diverse catene o gruppi isolati di poca estensione.

Le principali di questé catene nella Gran-Brettagna, andando dal nord al sud, sono: la Sett en tri on al te o di Ross, de si stende al nord del canale Caledonio nella Socia settentrionale; i monti Culculullin, nell'solo Skye, una delle Edridi, posson riguardarsi come dipendeme di questa catena.— I monti Grampin ni, nella Socia settentrionale tra il canale Galedonio dun lato, la Clyde del il Forth dall'altro. — I monti Ghenio della sura temeridonale della sa, sa si estendono con varie diramaniqui nella parte meridonale della sa, sa disconde con varie diramaniqui nella parte meridonale della casa, sa si estendore con varie diramaniqui nella parte meridonale della casa, sa disconderabili miercanioni i, traversano le conte di Cumberland, di Westmoreland, di York, di Lancaster, di Derby, di Stafford, di Worenter, di Warvite e di Onford, Questa cetane à unita mediante alcune sommità più o meno clevate ai monti del Paese di Galles, ed a quelli del Devon e della Cornovaglia.

L' Irlanda non presenta che catene isolate, più corte ancora di

quelle della Gran-Brettagna. Le Ebridi, le Orcadi, le isole Shetland, e l'arcipe/ago di Faeroe dipendente dalla Danimarca, hanno delle alture più o ineno considerabili, che possono riguardarsi come dipendenze geografiche del sistema Britannico.

I punti culminanti di questo sistema sono: il Monte Vevis, alto 582 tese, nella catena settentrionale, e precisamente nella contea di Ross; il Bens Nevis, alto 682 tese, nei Grampiani, e precisamente nella contea d' Inverness; esso è il più elevato di tutto il sistema; il Lowther, alto 490 tese, in una diramazione secondaria dei Cheviot, chiamata Lendhill, e propriamente nella contea di Lanark; il Crossfell, alto 529 tese , nel Cumberland , e lo Snowdon , alto 556 , nel Paese di Galles , ambedue compresi nella catena centrale; ed il Carran Tual, alto 534 tese, nella contea di Kerry; esso è il più elevato fra i monti dell' Irlanda. I punti culminanti fra i monti considerati come dipendenze geografiche di questo sistema sono i segueuti. Nelle Ebridi: il Ben-More. alto 484 tese, nell'isola di Mull; e l' Hecla, alto 470, nell'isola South Uist, Nelle Orcadi: il punto culminante dell' isola Hoy, alto 188 tese. Nelle isole Shetland , il Monte Rona , alto 562 tese , nell'isola Mainland. Nell'arcipelago di Feroe, lo Statterind, alto 469 tese, nell' isola Stromoe.

SISTEMA AZORICO o OCCUDENTALE, parimente dell'Oceano Alumico: esso comperende i monti dell'arcipelago delle Azore, he nolti geografi classono con le isole Affricane, ma che devono riguardarsi come dipendeuse geografiche dell' Europa, per essere più prossime a questa, che ad opni altra parte di mondo. I punti culminanti di questo nistema sono: il Gran Pieco, alto 1,260 tese, nell'isola Pico, ed il Pieco di Iraq, alto 833 tese, nell'isola Pico, del il Nichele.

SISTEMA BOREALE, nell'Oceano Glaciale Artico; esso com-

prende i moni dell'arcipelago di Spitzberg. I punti culminanti di questo piccolo sistema, il più boreale di tutto il globo attualmente conosciuto, sono i. Punta Nera, alta 703 tese, ed il Monte Parnaso, alto 618, ambedue nell'isola Spitzberg proprismente detta o Nuova Frieslandia; el Vlanberg, alto 688 tese, nell'isola Carlo.

MALTI. Il più estesò è quello della Russia Centrale, ma di poca elevasione, pocio è innaisa dalle 178 alle 180 ues sopra illivello del mare. Vengono quindi il risito della Jipagna Centrale, elevato 330 tese; quello della Jivatera, fina le Alpi el il Giura, elevato dalle 270 alle 600 tese; quello dell'. Alternia, elevato 360 tese; quello del Piromote, dalle 100 alle 300 tese; quello del Piromote, dalle 100 alle 300 tese; quello del Dirado della Baviera 260 tese; equello del Li Turingia, dalle 100 alle 120 teses.

WILCANI. Il Venuio, presso Napoli, è il solo vulcano progriamente detto che appartenga al cominente curpoco. Nelle isole meritano particolare mensione i seguenti il Vicina o Mongitello nella Sicilia; seso è il più terribbie, il più antico ed il più elevato fra quelli città espartengono all'Europa; il ree vulcani dalle isole Fulcano, Fulcanorito, e Normadoli, nel gruppo di Ligarii, i vulcani delle isole Fulcano, Fulcanorito, e Normadoli, nel gruppo di Ligarii, i vulcani delle isole Fucce si Olivanori accipia propo della Nuova Zenibla. UEuropa conta ancrea diversi sulcani gattomarini. I rai suali isono do menuiconarii quello diversi sulcani, gattomarini. I rai suali isono do menuiconarii quello diversi sulcani, gattomarini. I rai suali isono do menuiconarii quello.

presso l' isola Santorino nell'Arcipelago propriamente detto, e quelli presso le isole S. Michele, Terceira e S. Giorgio nell'arcipelago delle Azore.

VALLI e PIANURE. Le valli più considerabili dell'Europa sono: quella del Basso Danubio, che comprende le pianure della Vallacchia e della Bulgaria; quella del Danubio Medio, che forma l'Ungheria; e quella del Po in Italia. Vengono quindi per estensione e per bellezza le valli del Reno, fra Basilea e Magonza; dell' Alto Rodano, nella Svizzera : della Drasa, nella Carintia ; e quelle della Norvegia e della Svezia, che presentano, per loro speciale caratteristica, un lungo e stretto bacino occupato sovente nel mezzo da un lago della medesima forma. Le altre regioni montuose dell'Europa ne contengono un gran numero, e fra queste sono celebri le valli della Savoja nel regno Sardo; del Bresciano, del Bergamasco e del Tirolo, nell'impero d'Anstria; dei cantoni di Berna, del Ticino, dei Grigioni, d'Uri, ec. nella Svizzera; della Aragona, della Catalogna, della Navarra, e del regno di Granata, in Ispagna; della Beira, e del Tras os-Montes, in Portogallo; del Delfinato, degli Alti e Bassi Pirenei, dei Pirenei Orientali , e dell'Arriege in Francia. L'Europa, malgrado la sua piccolezza, presenta pure un' immensa pianura, sebbene taciuta da quasi tutti i geografi; questa si stende da Parigi e Londra fino a Mosca e Kasan da un lato, ed Astrakan dall'altro, e comprende le parti basse della Francia setteutrionale, i Paesi-Bassi, la Germania settentrionale, tutta la Prussia, e la maggior parte della Polonia e della Russia fino al principio dei monti Urali.

DERRYI, STEPPE e LANDE. I' Europa non ha sicun dezerio propriamente eletto, nai invece ha molle lande, chiamate steppe rin Rus sia, puterus in Ungheria, ec. Le più vaste steppe si trovano nella Russia, e fra queste le più estese none i a steppa di Ryn, fra il Volga e l'Ural; quella del Folga, fra questo fiume ed il Don; quelle della Crimea, della Petrova, ec. Dopo la Russia le maggiori lande sono: quelle del Rordand, della Lapponia, e della Gosia Occidentale, nella merca della Petrova ec. Dopo le della Ungheria, and l'impero d'Aumorri; quelle pono Granquella della Lapponia, and impero d'Aumorri; quelle pono Granquella della Crimea, nella repubblica di questo nome; quelle della Nuova Marca, e della Pomerania, nella monarchia Petusiana; quelle noi dipartimenti della Lande e della Gironda, in Francia; e cuelle nella provincia di Terra di Bari, nel reppo di Napoli.

CLIMA. Tre cause fische modificano in Europa i resultamenti dei simi astronomici, e sono: il fredda prodotto dal venti gelati che vopono dai monti, dagli elevati rialti e dalle pinume dell' Alia Centrole
e Settentrionale, in quei pessi situati verso questo late; il ezdda, prodotto dai cocenti venti che vengono dai deserti dell'Affrica, in quei posi
che sono inclinati o prossivita questra parte dimonde; cel campiamenti
improventi nella temperatura, prodotti dai venti variabili dell'Occimo. Queste cause generali, combinate colla disposizione dei monti, coll'esposizione del elevasione del solo, distinguoni no Europa tre ci
generali, rappresentati dai tre lati di un triangolo, i cui punti sono. il
agono si la consoni in Petrogetilo, il capo Nord ne finamet, cel il mord
ago S. Vincenno in Petrogetilo, il capo Nord ne finamet, cel il mord
ago S. Vincenno in Petrogetilo, il capo Nord ne finamet, cel il mord
ago S. Vincenno in Petrogetilo, il capo Nord ne finamet, cel il mord

del mar Cispio. Chiamasi lato Oceanico, quello che va dal capo S, Vincenuo al capo Nord; lato Aniativo, quello he unice il capo nord all'extremità aettentrionale del mar Caspio; e lato Australe, quello che all mar Caspio va al capo S. Vincenuo. Seguendo nell'invereno il lato Oceanico, il freddo aumenta andando dal sud al nord; se si segue il lato Australe, il freddo aumenta con variasioni irregolari a misura che si cammina verso l'oriente; e lungo il lato Asistico si maniene quasi me medesimo grado andando dal sud al nord. Il caldo dell'estate segue altre regole generali; in tutto il nord seguita notla intensità per la lungera del giorni, ma sul lato Oceanico del triangulo summentovato, la temperatura costonite del mare modera questo calore; sul lato Asistico vercio; finalmente una lato rivolto verco il Mediterrane varia implimente secondo i venti e le altre easue locali, ma diminuice generalmente verco l'oriente.

## GEOGRAFIA POLITICA

SUPERFICIE, 2,793,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 227,700,000 abitanti; relativa 82 abitanti per miglio quadro.

ETNOGRAFIA. I popoli che abitano attualmente l' Europa nei limiti assegnatile, considerati sotto il rapporto delle varie lingue da essi parlate, appartengono a venti stipiti principali o famiglie, che sono le seguenti.

FAMIGLIA IEERICA o BASCA, che comprende gli Escua - dun ac più conosciuti sotto il nome di Bascongados o Baschi, nella Biscaglia e Navarra in Ispagna, e nei Bassi Pirenei in Francia.

NAMIGLIA CHLITICA, che compendet i discen denni dei resi Cetti unddivis in Indundesi, in montanni della Socia, in abitanti delle inole Ebridi ed in quelli dell'isola di Man; i Cim bri o Gattlesi, nel principso di Galles nell'Inglittera; ed i Breyzad n Bassi Brettoni, nella Bassa Brettagna in Francia.

PAMIGLIA TRACE PELASGIA no GRECO LATHRA, che comprende gli d'Iba ne se i (Armaul Siquete), dimorant indl'Albama, e
sparin rella Romelia, Balgaria e Macedonia, provincie comprese nello
impero Uttomano, enl mucoo Stato della Grecia, e stabiliti indute nel
contorni di Mesima in Sicilia, ed in quelli di Celo, i Reggin e Lucee,
el regno di Napoli; ed in alcune località in Runia. — Il Greci,
dimoranti nel mucoo Stato della Grecia e nella repubblica delle indegonie, sparin nella Essaglia, nella Bassa Albamia, in pare della Macedonia, della Romella e nell'isola di Condia, passi compresti hell'
discipativa della Macedonia e nell'isola di Condia, passi compresti hell'
discipativa di Lisorna. Triette, Venezia, nel contorni di Ajaccin in Cornica, nell' Italia; ed in alcune località nei passe compresi
nella confederazione Germania, e negl'imperi Austriaco e Russo. — I
Romanti, suddivisi in Catalani, Futenziami, e Maiorchini, jalaspara; Linguadoctesi, Provennal, Delfornii, Lionett, Mernie, Ji.

mosini e Guasconi, in Francia ; Savoiardi, in Savoia , e Reziani in parte dei contorni del Vallese e dei Grigioni, in Svizzera; alcuni Catalani sono stabiliti anche ad Alghero in Sardegna. - Gli Italiani, dimoranti in tutta l'Italia e nelle isole da essa geograficamente dipendenti; nel cantone del Tieino, ed in parte di quelli dei Grigioni e del Vallese, in Svizzera; in parte del Tirolo meridionale, dell' Illiria, della Dalmazia, dell'Albania, e del Littorale Ungherese, paesi soggetti allo impero Austriaco; nella repubblica delle isole Jonie; e stabiliti inoltre nelle principali città commercianti dell'impero Ottomano; ed in alenue località nell'impero Russo. - I Valdes i, di moranti nelle valli di Lucerna, Angrogna e S. Martino nell' intendenza di Pinerolo, nel regno Sardo. - I Francesi, dimoranti nei dipartimenti al nord della Loira, in Francia; nei cantoni di Neuschatel, di Ginevra, di Vaud, in parte di quelli di Soletta, di Friburgo, del Vallese, e nei paesi del Giura che appartengono ai cantoni di Basilea e di Berna, in Svizzera; nelle isole Anglo-Normanne, dipendenti dall' Inghilterra; sulle frontiere occidentale e meridionale della provincia Renana, e nelle colonie del Brandeburgo, paesi compresi nella monarchia Prussiana; ed in aleune località in Russia. - I Valloni ed i Fiamminghi Francesi, che parlano due diversi dialetti della lingua francese, ed abitano nelle provincie di Hainaut, Liegi, Namur; iu parte del Brabante Meridionale, del Lussemburgo e del Limburgo, nei Paesi-Bassi; ed in parte del dipartimento del nord in Francia. - Gli Spagnol i, ehe popolano la maggior parte della Spagna. - I Portoghesi, nel Portogallo e nelle isole Azore. - I Vallacchi (Rumanje o Rumuni), dimoranti nei principati di Vallacchia e di Moldavia; in una parte delle provincie interne dell'impero Ottomano; in parte della Bukowina, della Transilvania, dell' Ungheria e dei Confini Militari, paesi compresi nell'impero Austriaco; e nella provincia di Bessarabia soggetta all' impero Russo.

retta all' impero Russo.

FAMIGLIA GERMANICA, che comprende: i Te deschi, nazione dominante di quasi tutta la Germania, fra i quali si distinguono: i Tedeschi dell' Alta Germania, ed i Tedeschi della Bassa Germania. I Tedeschi dell' Alta Germania si suddividono in Svevi . Bavaresi . Austriaci, Franconi, Alti Sassoni, ec., e fra questi si comprendono i Tedeschi dimoranti nei cantoni settentrionali ed orientali della Svizzera; i Tedeschi che vivono nell' Alsazia ed in parte della Lorena, in Francia; i Tedeschi ehe abitano nella maggior parte della Stiria e del Tirolo, ed in minor numero nell' Illiria , nella Boemia , nella Slesia , nella Moravia, nella Transilvania e nell' Ungheria, e quelli stabiliti nei sette Comuni al nord di Vicenza, nei tredici del Veronese, nella città di Venezia e nella parte italiana del governo di Trieste, paesi compresi nell'impero Austriaco; i Tedeschi delle colonie della Sierra Morena in Ispagna; i Tedeschi che occupano una parte delle provincie di Limburgo e di Lussemburgo, nei Paesi-Bassi; i Tedeschi delle provincie del Reno, di Sassonia e della Slesia, nella monarchia Prussiana; i Tedeschi stabiliti nelle principali città commercianti della Svezia e della Norvegia; i Tedeschi della Livonia, Curlandia ed Estonia, e quelli delle colonie nei governi di Saratof e della Tauride, dell'impero Russo; i Tedeschi della Polonia; e quelli della repubblica di Gracovia. I Tedeschi della Bassa Germania si suddistinguono in Westfalici, in Bassi Sassoni, in Sassoni abitanti la parte settentrionale dell'antico circolo dell' Alta Sassonia, in Prussiani propriamente detti o abitanti tedeschi delle due provincie di Prussia, ec., e fra questi si comprendono i Tedeschi che vivono nei ducati di Holstein e di Lauenburgo, ed in parte del ducato di Schleswig, paesi soggetti alla monarchia Danese .- I Fris o n i, dimoranti in alcune parti della Frisia e nelle isole che ne dipendono. paesi spettanti al regno di Olanda; nelle isole Wangeroog, Schickeroog, Langeroog, Baltrim e Norderney dipendenti dall' Ostfrisia o Frisia Orientale compresa nel regno d' Annover; nel piccolo paese di Saterland, spettante al granducato di Oldenburgo; nelle isole lungo la costa occ dentale dell' Jutland ed in parte del baliaggio d' Husum , paesi appartenenti alla monarchia Danese; e nel piccolo gruppo delle isole Helgoland, spettanti alla monarchia Inglese. - I Neerlandesi nei Paesi-Bassi , suddivisi in Olandesi che abitano nelle antiche sette Provincie Unite; ed in Fiamminghi, che occupano la maggior parte delle Provincie Belgiche. - I Norvegii, dimoranti in Norvegia ed inoltre in parte della Svezia', nell' arcipelago di Shetland dipendente dall' Inghilterra, ed in quello di Faeroe dipendente dalla Danimarca. - Gli Svedesi, nazione dominante nella Svezia, ed abitanti inoltre una parte considerabile della Finlandia, spettante all' impero Russo. - I Danesi, che occupano l'arcipelago Danese, l' Jutland Settentrionale e parte dell' Jutland Meridionale o ducato di Schleswig, paesi compresi nella monarchia Danese; e stabiliti inoltre nelle città commercianti della Norvegia, ed in alcune località in Russia. - Gl' Inglesi e gli Sco zs es i, che formano la popolazione della Gran-Brettagna, ed una parte di quella dell' Irlanda; e stabiliti inoltre nelle principali città commercianti della Svezia e Norvegia, ed in alcune località in Russia.

FAMIGLIA SLAVA, che comprende gl' Illirici distinti in Serviani abitanti nel principato della Servia e nell' Herregovina o Dalmazia Ottomana; in Bulgari, nella Bulgaria, in Bosniaci, nella Bosnia, ed in Montenegrini , nelle montagne del Montenegro , paesi compresi nell' impero Ottomano; in Illirici propriamente detti, nell' Illiria, ed in Dalmati nella Dalmazia, paesi spettanti all' impero d' Austria. - I Russi, distinti in Gran-Russi, che occupano i governi della gran Russia : Piccoli Russi , che abitano nei governi della Piccola Russia , Rusniachi, in parte della Gallizia ed Ungheria, paesi compresi nell'impero Austriaco; in parte della Polonia, e nella maggior parte dei governi russi di Volinia e Podolia; e Cosacchi, che abitano in Russia Inngo il fiume Don ed il mar Nero - I Croati, nella Croazia; i Wendi o Wenduti, in parte della Stiria, Carniola, Carintia, nel distretto di Sillian e Lienz nel Tirolo, e nella parte italiana del governo di Trieste; gli Schiavoni, nella Schiavonia; i Boemi nella Boemia; gli Slowachi, in parte della Slesia, Moravia ed Ungheria; gli Hannachi ed altri popoli nella Moravia, paesi tutti compresi nell' impero Austriaco. - I Polacchi, nazione dominante del regno attuale di Polonia e della repubblica di Cracovia, e dimoranti inoltre nella Gallizia compresa nell'impero Austriaro, nel granducato di Posen, nella Prussia Occidentale', in parte dell' Alta Slesia, in aleuni luoghi della Bassa, paesi compresi nella monarchia Prussiana; ed

in gran parte dei governi della Russia Oceidentale formanti parte dell'antico regno di Polonia. - 1 Cassubi, nel governo di Coslin nella Pomerania: ed i Sorabi o Serbi, impropriamente, ma comunemente chiamati Wendi, nell' Alta e Bassa Lusazia, comprese nel Governo di Francfort nel Brandeburgo, provincie dipendenti dalla monarchia Prussiana. - I Lituani, che abitano nei governi russi di Wilna. Grodno, Minsk, Witepsk, Smolensko, ec.; nel governo prussiano di Gumbinnen; ed in parte dell'attuale regno di Polonia. - I Letti o Lettoni, che occupano nella maggior parte i governi russi di Mittau e di Riga; ed i Kuri, suddivisione dei Lettoni, che abitano lungo il Kurische Nehrung nel governo di Konigsberg nella Prussia Orientale.

FAMIGLIA URALICA, FINLANDESE o TCIUDA, che comprende i Finni, nazione dominante del granducato di Finlaudia, e dimoranti inoltre in parte dei governi di Olonetz e di Pietroburgo, nell'impero Russo, e nell' estremità boreale della Svezia. - I Careli, in parte del governo russo di Pietroburgo o Carelia. - Gli Esti, nel governo russo di Revel ed in parte di quello di Riga .- I Livii, in parte del governo russo di Riga. - I Lappon'i, che occupano l'estremità settentrionale dell' Europa o Lapponia, divisa fra la Russia, la Svezia e la Norvegia. - I Teeremissi, nei governi russi di Kasan, Simbirsk, Viatka, Perm e Oremburgo .- I Morduin i. nei governi russi di Pensa, Kasan, Viatka, Saratof, Simbirsk e Oremburgo. - I Sirjani ed i Permi, nei governi rossi di Perm, Viatk, Vologda e Arcangelo. - I Votiachi, nei governi russi di Viatka, Oremburgo e Kasan. - I Voguli, nei governi russi di Saratof e di Perm, e nelle altre valli dell' Ural. - Gli Ungheres i, nazione dominante

dell' Ungheria e della Transilvania, paesi compresi nell'impero Austriaco. FAMIGLIA SAMOJEDA , che comprende i Samojedi, erranti nelle vaste solitudini del governo russo di Arcangelo.

I popoli compresi nelle famiglie seguenti sono riguardati come pepoli asiatici, sebbene alcuoi abitino da lungo tempo il suolo europeo. Tutti quelli parimente che dimorano nella regione del Caucaso non devono considerarsi come Europei, se non che per esser compresi nel limite orientale assegnato all' Europa dal geografo Malte-Brun, ed ador tato in questi Elementi.

FAMIGLIA TURCA , che comprende : gli Ottomani , detti volgarmente Turchi, nazione dominante dell'impero Ottomano. - I Turchi Dobrudgi, impropriamente chiaman Tartari, che occupano la parte della Bulgaria, detta Tartaria Dobrudgia, al sud delle foci del Danubio. - I Baschiri, nei governi russi di Perm e di Oremburgo. - I Tciu waci, nei governi russi di Kasan, Viatka, Simbirsk e Oremburgo. - I Metscierjeki, nel governo russo d' Oremburgo. - Gl' Iuruki o Turcomani della Macedonia, nell'impero Ottomano, ed i Turcomani delle provincie del Caucaso nell' impero Russo; fra questi ultimi si distinguono i Nogaesi, i Kumuki, i Basiani, ec. - Finalmente i discendenti dei rer; Turchi, impropriamente chiamati Tartari puri, che vivono nei governi russi di Kasan , Simbirsk , Pensa , Saratof , Astrakan e Oremburgo.

PAMIGLIA TARTARA o MONGOLA, che comprende i Calmucchi, dei governi russi d' Astrakan, Simbirsk, Oremburgo, e della provincia del Caucaso.

FAMIGLIA AWARA, che comprende gli Awari, gli Andi

ed i Didoethio Dido. Unso.

FAMIGLIA KASZI-KUMUKA, che comprende i Kaszi-Kumuki.

FAMIGLIA ARUBCIA, che comprende gli Akusci.

FAMIGLIA EURA, che comprende i Kuri. I popoli compresi in questa famiglia, come nelle tre precedenti, abitano le montagne della regione del Caucaso, e sono conosciuti sotto il nome collettivo di Lesghi o Montanari.

FAMIGLIA MITSDJEGA, che comprende i Mitsdjeghi, chia. mati Tschelschen zi dai Russi, abitanti nelle alte valli del Paese delle Montagne nella provincia del Caucaso, e distinti in Golgaesi o

Ingusci, in Karabulaki, ec.

FAMIGLIA PERSIANA, che comprende: gl' Ironi, o Osseti, dimoranti nelle alte valli del Paese delle Montagne nella regione del Caucaso ; ed i Bucari, stabiliti in diverse città mercantili del sudest della Russia.

FAMIGLIA CIRCASSA, che comprende i Circassi nel Paese delle montagne nella regione del Caucaso.

FAMIGLIA ABASSA, che comprende gli Abassi, nella Piccola Abassia e nel Paese delle Montagne nella regione del Cancaso.

FAMIGLIA SEMITICA, che comprende gli Ebrei sparsi in tutti gli Stati dell' Europa, ad ercezione della Norvegia, della Spagna e del Portogallo: essi si trovano in maggior numero nei paesi che forma vano l' antico regno di Polonia ; quindi negl' imperi Ottomano ed Austriaco, e nella Germania. - 1 Maltesi, che occupano le campagne del gruppo di Malta. - Gli Arabi poco numerosi della Provincia del Caucaso, nell'impero Russo. - I Mauri o Mori, una volta molto numerosi, ed attualmente ridotti a poche famiglie, che si credono esistere nei monti della Sierra Morena in Ispagna,

FAMIGLIA SANSCRITA o INDIANA, che comprende gli Zingari o Zingani, popolo vagabondo che può riguardarsi come originario dell' India, sparsi in quasi tutta l' Europa, e conosciuti sotto

differenti denominazioni nei diversi stati ove sono stabiliti.

FAMIGLIA ARMENA, che comprende gli Armeni, stabiliti nelle città commercianti dell'impero Ottomano e della Polonia, ed in alcuni luoghi degl' imperi Russo ed Austriaco.

RELIGIONI. Il CRISTIANESIMO, nelle sue diverse forme, è professato dalla quasi totalità dei numerosi abitanti dell'Europa, divisi nelle tre chiese seguenti.

Chiesa Cattolica Romana, che è la sola vera, e che stende il suo dominio su tutta l'Italia, Spagna e Portogallo; su quasi tutta la Francia; sui tre quarti dell' Irlanda; sulla maggior parte dello impero Austriaco; sopra più della metà dei Paesi-Bassi; su quasi la metà della monarchia Prussiana, della confederazione Svizzera, e delle potenze secondarie della confederazione Germanica; e sopra una frazione considerabile della populazione dell'impero Ottomano.

Chiesa Greca Scismatica, che è la dominante nell'im-

pero Russo, nelle Isole Jonie, nel movo Sixto della Grecia e nei tre principati di Servia, Valaschia e Moldavia. Essa è professata imblre da quasi la metà degli abitati dell'impero Ottomano, ed è anche la religione di un gran numero di sudditi dell'impero Austriaco specialmente in Transilvania, Ungheria, Grossia, Schirovania e Dalmazia.

Chies a Protestante, suddivisa nelle tre chiese seguenti, cicie Luterana o Chiese Eugenni, cicie Luterana o Chiese Eugennichta, che domina nelle monarchie Prusiana, Danese e Norvejo-Svedese, nei regni di Amouer, di Sasonia, di Wurtemberg, ed in altri Stati della confederazione Germanica; e professata inoltre dagli abitanti delle Provincie Baltiche nell'impere Russo, e da un gran numero di individui utill'impero Austriaco, specialmente in Ungheria, l'Tramitvania, ec. Cadeinistat, che domina nelle provincie settentionali del Paesi Bassi, nei cantoni svizzeri di Berna, Zarigo, Basilea, ec., nel ducato di Nassau e nell' Assia Elettorale, nei principati di Anbalt, di Lippa, ec; e professata solotre du un gran numero di abitanti delle monarchie Francese e Prusiana e dell'impero Austriaco, come pure dalla maggiore parte della popolazione della Scoia. Epiteopate o Anglicana, che domina in Inghiltera, ed è professata da un quarto della popolazione della Tendas stata da un quarto della popolazione della Tendas della scontina della

Si pud dire che queste tre chiese principali formino le tre grandi divisioni religiose e geo., rafiche dell'Europa, pocibi la l'attolica domina nelle contrade metidionali, la Protestate nelle stettoutrionali, e la Greca nelle Orientali. Oltre queste tre grandi divisioni ecclesiastiche della Europa, vi sono alcune piecole associazioni religiose separate dalla masse men i Metodiati, in Inghilterra, nei Paesi Bassi, ja Prussia e regli Stati della confederazione Germanica; i Suzenitanti, in Transilavani; i Quarqueri, in Inghilterra e nei Paesi-Bassi, janitanti, in Transilavani; i Quarqueri, in Inghilterra e nei Paesi-Bassi;

gli Armeni, in Turchia, ed altri.

La popolazione noi cristina dell'Europa è repartita fra le quattre riligioni especariti, cich l'Illa.NIRMO, che domina nell' imperco Ottomano, ed è professato da quasi tutti i mumeroni popoli Turchi dell'impero Russo. — Il Giudansso, che è professato da tutti gii Ebrei sparei in quasi tutti gii Stati dell' Europa. — Il LANISMO, onsi il culto dei sepacaci del pran Lama, sommo acertolor della religione di Budola, che è professato dai Calmucchi erranti sal suolo della Russia. Europea. — Il FETICISMO O DIOLATRIA, che conta tuttora molti procelli fri allo silegione del Caucaco, nei territorii verso l'Ural e nelle solitudini del governo di Arcangelo, paesi compresi nell'impero Russo, e nel finanti papettante al la monarchia Norvegio-Svedese.

GOYERFO. D'Europa, nei soui differenti Stati, presenta quasi tante le possibili forme di governo, dalla democrasia la più decisa finale possibili forme di governo, dalla democrasia la più decisa finale di disposimo il più assoluto. Non ogni Stato però è retto da un medezimo governo generale, essendovene aleuni in cui una parte del rivitorio appartiene ad una forma di governo, ed una parte ad un'altra. Queste speciali modificazioni asramo indicate all'articolo corrisponte un ella decrizione particolare dei diversi Stati, nei quali è divisa quessa parte di mondo.

DIVISIONE. La migliore e più naturale divisione dell' Europa, concordante più che ogni altra con le divisioni politiche attuali, è la seguente.

# EUROPA OCCIDENTALE, suddivisa in

PARTE MERIPIONALE, che comprende le monarchie Pottoghie s Spagnola, e la repubblica d'Andorra, nella peniola lispaica; i regni Sardo e Lombardo-Frento, i ducati di Parma, Madras e Lucca, il principato di Monaco, la repubblica di S. Marino, il granducato di Taccana, lo Stato della Chiesa, ed il regno delle Due Sicilie, sell'il Italia.

PARTE CENTRALE, che comprende l'impero d'Austria; le monarchie Francese, Prussiana e Olandese; il regno del Belgio; e le confederazioni Germanica e Svizzera.

PARTE SETTENTRIONALE, che comprende le monarchie Inglese, Norvegio-Svedese e Danese.

EUROPA ORIENTALE, che comprende gl'imperi Russo, ed Ottomano, le repubbliche delle Isole Joniche e di Cracovia, il nuovo Stato della Grecia, ed i principati di Servia, Vallacchia e Meldaria.

La parte meridionale dell'Europa essendo quella che noi abitiane, sarà la prima ad essere descritta, come per la stessa ragione sarà premessa, agli altri biati in essa compresi, la descrisione dell'Italia, e prina di qualunque Stato d'Italia si tratterà con qualche estensione della Tossana.





# EUROPA OCCIDENTALE

PARTE MERIDIONALE.

# TTALTA.

Posizione ASTRONOMICA. Long. or. fra 4° e 16°. Lat. fra 37° e 47°. compresavi la Sicilia.

DIMEREBONI. Maggiore lunghezza dal capo Rizzuto nella Calabria Ulteriore II nel regno di Napoli, fino al monte Bianco nel regno Sardo, 670 miglia. Maggiore larghezza dall'imboccatura della Cecina nel granducato di Toscana, fino alla Ponteba nel Friuli, provincia del regno Lombardo-Veneto, 226 miglia;

CONTINI. Al nord, la catena delle Alpi che la separano dalla confederatione Svizzera e dall'impero d'Austria; all'est, l'impero Austria, il mer Adriatico el di mare Jonio; al rud, il Mediterçaneo; all'overt, questo medesimo mare, e le Alpi che separano l'Italia dalla Francia e dalla Savoia.

MONTAGER. L'Italia comprende due sistemi di montagne, cicà i Alattoco di ISANDO. CORSO. Appartempono al primo: la cata de el le Alp i sotto le denominazioni di Alpi Maritime. Cosite Graje, Pennine, Ebuetiche, Richtiche, Noriche, Carniche e Giulie; questa catema ha per punti culminanti il Monte Bianco, alto 2840 tese, di Il Monte Rana, alto 2371, ambédue nel regno Sardo nella parte chiamata Alpi Pennine; e la catena de gli Appennini, che la per di Monte Carnicho como alto Alberta de la catema de gli Appennini, que su secondo: im non il delle i vole di Corrica e di Sard e gno e questo ha per pount culminanti il Monte Rotondo alto 1481 tese, ed il Monte d'Oron, alto 1800 to 1481 tese, ed il Monte d'Oron, alto 1801, per la catema de gli Appennini dell'esta del Corrica e di Corrica e di Corrica e di Appennini delle si controlo di Corica. Vedi sila page 55.

ISOLE. Le principali, fra quelle che possono riguardarsi come dipendenze geografiche dell' Italia, sono le seguenti, classate secondo i mari nei quali si trovano.

Nel Mediterraneo: la Sardegna, la Sicilia e la Corsica; quindi l'isola d'Elba e le piccole isole di Gorgona, Capraja, Pianosa e Giglio da cui è circondata, tutte sparse nel braccio di mare fra la Corsica e la Toscana; il gruppo di Ponza, al sud-ovest di Gaeta; le isole Ischia e Capri, all'ingreso del golfo di Napoli; il grappo di Linari, al nord, e quello di Matta, al sud della Sicilia.

Nell' Adriatico: il gruppo di Tremiti, al nord-ovest del Monte Gargano nel regno di Napoli; ed il piccolo urcipelago lungo le lagu-

ne di Venezia

LAGHI. I principali sono quelli di Garda, d'Isro, di Como ed il Maggiore, nel respo Lumbardo Veneto e Italia Austriare; quello di Luguno, nel cantone del Ticino o Italia Svixera; quello di Boltetta, Perugia e Eracciono, nello Stato del Papa; quello di Celano, nel rego di Napoli, de quello di Lentini, nella Sociala, Vi sono inoltre altri lagli assai grandi, come quelli di Letina, Feramo e Softe nel respondo Napoli, di Catrifigione in Tocana, e di Comacchio nello Stato del Papa; ma questi per la loro comunicatione col mare devono classarsi invece fia le lagune.

FIUMI. I principali fiumi dell'Italia sono i seguenti, classati se-

condo i mari ove sboccano.

II MARE ADRIARICO riceve: l'ISONZO, il TAGLIAMENTO, IL PIAVE, IB BINNAT, II BACCIGLIONE e' A D'AIGE, nel regno Lombardo-Veneto o Italia. Austriaez, il Po, che è il più gran finne d'Italia; esso percorre i regni Sardo e Lombardo-Veneto, e bogna i ducati di Parma e di Modena, e l'estremità sattentrionale dello Stato del Papa; il METARRO e di l'ITONTO, pello Stato del Papa; il METARRO e di ITONTO, pello Stato del Papa; il METARRO del TAGNELARO e l'UN'ANTO, nel regno di Napoli.

Il MARE JONIO riceve: il BRADANO nella Basilicata , provincia

del regno di Napoli; e la GIARRETTA nella Sicilia.

II MEDITERRANEO riceve: il SALSO, in Sicilia; il SELE, il VOLTURNO el il GARGULINO, pel regno di Nopoli; il TEVERS, nello Stato del Papa; l' Anno, nel granducato di Toscana; il SERCRIO, in quest'ultimo Stato, e nei ducati di Moderna e di Lucca; la Magra, eni terriorii Modanes, Toscano e Sardo; il VARO, nei terriorii Sardo e la FLEMENDOSA, nell'isola di Sardegna; ed il Goto, nell'isola di Coriaca.

CANALI e STRADE. Numerosi canali intersecano in tutte le direzioni la nostra penisola; i più importanti e navigabili sono i seguenti. Nel regno Lombardo-Veneto o Italia Austriaca: il Naviglio Grande, che va all'ovest da Milano a Ticino ; il canale della Martesana, che va all' Est da Milano all' Adda; il canale di Pavia, che va al sud da Milano al Ticino; il Naviglio Cavanella di Po, che unisce il canale Bianco al Po; il canule di Loreo, che unisce l'Adige al canal Bianco; il canale della Battaglia, che va da Padova a Monselice e ad Este; il Naviglio di Brenta Morta e Mugra, che va da Venezia a Padova; il Taglio Novissimo, che va dalla Mira fino alla Conca di Brondolo; il Naviglio Cava Zuccherina, che unisce il Sile con la Piave ; ed il Naviglio Redevoli , che unisce la Piave alla Livenza. Nel granducato di Toscana: il canale di Pisa, che va da questa città a Livorno. Nello Stato del Papa : il cunale di Cento, che pone in comunicazione Bologna con Ferrara; ed il canale che va da Ferrara al Po di Maestro. Nel ducato di Modena, il canale Tassoni, che va da Moncasale al Po e fa comunicare Reggio con questo fiume ; ed il canale che da Modena va al Panaro.

Oltre questi canali navigabili , ve ne sono molti altri che servono per l'irrigazione delle terre o per lo scolo delle acque, ed i principali sono i seguenti. Nel regno Sardo: il canale d'Irrea, quello di Cagliano ed il Rotto, ehe con i loro rami formano il sistema di irrigazione artificiale delle provincie di Vercelli, Biella e Casale; il Naviglio di Bra , alimentato dalle acque della Stura di Cuneo , e da quelle della Grana o Mellea; il canale della Veneria, derivato dalla Dora ; ed il canale di Caluso, che serve ad irrigare i vasti terreni nei contorni di Chivasso. Nella Toscana: il canale della Chiana che unisce il Tevere all'Arno; ed il canale dell'Ombrone, che scarica una parte delle aeque di questo fiume nella laguna di Castiglione. Nello Stato del Papa; il piccolo canale di Castel Gandolfo, che scarica le acque nel lago di questo nome, situato presso Albano; ed i numerosi canali di scolo. aperti in differenti epoche per il prosciugamento delle paludi Pontine. Finalmente nel regno di Napoli sono da menzionarsi gl'importanti lavori fatti per aprire l'antico emissario, costruito dall' imperator Claudio, onde evitare le inondazioni prodotte dagli straripamenti del lago Fucino, oggi detto Celano, situato nell'Abruzzo Ultericre IIº. E in Toscana i grandiosi lavori idraulici già molto avviati per il prosciugamento della maremma Grossetana.

Molte e magnifiche strade si trovano in Italia; quelle più meritevoli di particolare menzione, sono: la strada del Monte Cenisio , che da Torino per Susa conduce in Francia; la strada del Monte Sempione che da Milano per Como, Arona e Domodossola conduce a Ginevra in Svizzera; la strada del Monte Stelvio, che da Milano per Bormio conduce ad Innspruk nel Tirolo; la strada di Calabria, che percorre tutta la parte meridionale del regno di Napoli; l'antica via romana, oggi ricostruita, che da Roma per Fondi, Benevento e Bari, conduce a Brindisi : la strada da Torino a Genova : quella da Livorno a Genova; quella da Genova a Nizza; e quella da Livorno a Grosseto. Oltre queste grandi vie di comunicazione l'Italia possiede da poco tempo alcune strade ferrate od a rotaje di ferro, mentre altre sono in costruzione, altre già progettate. Fra le prime sono da porsi quella da Napoli a Castello a Mare, passando per Portici , Torre del Greco, Torre dell' Annunziata; quella da Napoli a Caserta; quella da Milano a Monza, e quella da Livorno a Pisa; tra le seconde, quella che da Caserta dee condurre a Capua, quella da Venezia a Milano, traversando le Lagune; le altre linee progettate correranno da Pisa a Firenze, e da Genova a Torino diramandosi fino a Milano.

SUPERFICIE, 98,000 niglia quadre, compresivi tutti i paesi ed isole geograficamente dipendenti dall' Italia.

POPOLATIONE. Assoluta, 21,400,000 abitanti; relativa, 225 abitanti per miglio quadro.

RELIGIONE. Quasi tutti gl'Italiani professano la religione catchica, eccettuata una piccola frazione di abitanti che segueno altri dogmi, e sono: i l'aldesi, setta di protevanti che vivono in Piemonte nelle valli di Lucerna, Anagrogna e S. Martino ; i Colviniti e Luterani, stabiliti nelle principiali città mercantii, e specialmente a Venezis, Trieste, Napoli e Livorno; i Greci, che si trovano a Venezis, Livorno, Trieste e nel regno delle due Sicilie; e gli Ebrei, che dimorano in tutte le grandi città e nelle pisze più commercianti, e specialmente a Roma; Livorno e Venezia, ove sono riuniti in maggiore numero.

GOVERNO. Esso è monarchieo, più o meno ausoluto in tutti gli Stati, ad eccesione di quello di S. Marino, che è repubblicono. Il giverno dello Stato della Chiesa è una monarchia ausoluta elettiva, perchi il suo capo, e sommo Pontefice Romano, è scelto nel collegio dei cardinali.

NONTI CHITA' COMMERCIALI. I principali porti di commercio dell' Balis sono: Triette e l'ernezia, ul regno Lombardo-Veneto, o Italia Austriaca; Genova Cegluari, Nitza, uel regno Sardo; Livorno, in Toscana; Ciristrecchia, Aucena e Siniagalia, uello Sato del Papa; Mapoli, Bari, Gallipoli, Reggio, Cotroue, Messina, Paterno e Trapani, uel regno delle Due Schiel; e Malta, nell' Italia luglese o gruppo di Milat. Le principali piazze commerciani dell'interes sono: Allano, Bergame, Brescia, Scho, Basano, Vicensa, Padova e Verona, nel regno Lombardo-Veneto; Bolzano e Roseredo, el Triol Italiano; Torino, Alteanadria, e Arran, nel regno Sardo, Firenza, in Boscana; Parma e Lucca, nel ducati di questo mone; Circus, de Caro, Parma e Lucca, nel ducati di questo mone; de Lago Stroe, Prayaia, Folgion e Roma, and Stato del Papa; Foggio, Allamura, Lecce, Aerellino e Campo Basso, nel regno di Napoli.

PORTEXES. Le principali piane forti dell'Italia sono Mantora, Pencaia a, Chinggia, Petchirae, Legnano e Palana Nova, nel regno Lombardo-Veneto, Genova, Exilte, Fenettrelle e le cittadelle di Porna, and Ducato di Parna, Civilarecchia, Comacchio, e le cittadelle di Ferrare e di Ancona, nello Stato del Papa; Gaeta, Peccara, Civilarella del Tonto, Capua, Siracas, Mussina e Trapani, nel regno delle Due Sicilie; Pertoferrato, in Toscana; e Malta, nell'Italia Ingleso gruppo di Mistia.

DIVISIONE POLITICA. L' Italia , considerata come regione geografica, nei limiti ad essa assegnati è attualmente divisa in tredici parti di assai differente grandezza, le quali formano altrettanti Stati differenti, ovvero apparteugono ad altri posti fuori dai suoi confini. Queste tredici divisioni politiche sono: l'Italia Austriaca, che comprende il regno Lombardo Veneto, il Tirolo Italiano, e la maggior parte del governo di Trieste, nel regno Illirico; l' Italia Svizzera, che comprende il cantone del Ticino, ed alcune frazioni di quelli dei Grigioni e del Vallese; il regno Sardo, meno la Savoja, la quale nou deve considerarsi come formante parte dell'Italia, perchè è situata al di la delle Alpi , e perchè la lingua famigliare ai suoi abitanti è la francese, benchè corrotta; il principato di Monaco, i ducati di Lucca, di Parma e di Modena; il granducato di Toscana; la repubblica di S. Marino; lo Stato della Chiesa o del Papa; il regno delle Due Sicilie; l'Italia Francese, o l'isola di Corsica; e l'Italia Inglese, o il gruppo di Malta. Le parti dell' Italia, dipendenti da Stati esteri, si troveranno descritte con gli Stati ai quali appartengono.

## GRANDUCATO DI TOSCANA

CONFINE. Al nord, i ducati di Lucca e di Modena, e la parte settentrionale dello Stato del Papa o le provincie di Bologna, Ravenna e Forli : all' est, lo Stato del Papa ; al sud , il mare Mediterraneo : all' ovest, questo mare ed il ducato di Lucca. La parte della Lunigiana e della Garfagnana dipendenti dalla Toscana, come pure il vicariato di Pietrasanta, sono piccole frazioni di territorio separate dalla massa principale che confinano con i ducati di Parma, di Lucca e di Modena, e con i possessi del re di Sardegna.

MONTAGNE. La Toscana è attraversata dal nord-ovest all'est dalla catena degli Appennini, che la dividono in due parti ineguali. I punti culminanti su questo territorio sono: l' Alpe di Camporaghena, alta 1025 tese; l' Alpe di Mommio, alta 982, ed il Monte Orsaio alto 948, tutti situati in Lunigiana; il Libro Aperto o Spianata, alto 990 tese, verso l'estremità settentrionale sul confine Modenese; il Corno alle Scale, alto 994 tese, sul confine settentrionale collo Stato del Papa; la Falterona, alta 846 tese, nel Casentino; il Comero, alto 617 tese, e l' Alpe della Luna alta 693, ambedue sul sonfine orientale collo Stato del Papa-

Dagli Appennini si diramano varie altre considerabili montuosità, tra le quali primeggiano: il Pizzo di Uccello, alto 962 tese, in Lunigiana; la Pania, alta 954 tese, nel territorio di Pietrasanta; Pratomagno, vasta propagine della Falterona, alto 810 tese; ed il Monte Amiata, alto 883 tese, sebbene intieramente staccato dagli Appennini presso la terra di S. Fiora nel compartimento di Grosseto.

Tutti questi monti sono compresi nel SISTEMA ALPICO ed appartengono agli Appennini Settentrionali. Vedi alla pag. 51.

ISOLE. Le principali sono : l' Elba al sud-sud-ovest di Piombino; il Giglio, al sud-ovest di Orbetello : Ciannutri disabitata, al sud del promontorio di Monte Argentaro ; la Pianosa , al sud dell' Elba ; la Gorgona, all' ovest-sud-ovest di Livorno; e Monte Cristo, all' est del Giglio, formata di un solo monte e disabitata. Ve ne sono molte altre, ma tanto piccole, che dire si possono piuttosto scogli,

LAGHI. Pochi e piccoli laghi ha la Toscana, e sono: il Chiare di Chiusi; il Chiaro di Montepulciano; il lago di Bientina, che per metà, sotto il nome di Sesto, spetta al ducato di Lucca ; ed il lugo o meglio laguna di Custiglione. Vi sono inoltre molti paduli specialmente nelle due Maremme Pisana e Grossetana. Giova qui rammentare gli ssorzi che sa l'attuale munificente Granduca per togliere cotesti centri d'infezione, specialmente il padule, o laguna di Castiglione, coll'artifizio delle Colmate, e ridonare così tanta parte del territorio Toscano all'agricoltura, e ai bisogni della popolazione che fuggiva quei luoghi atterrita dalla malsania che vi dominava,

FIUMI. I principali sono i seguenti, classati seconde i mari eve shoccano.

Il MEDITERRANEO riceve: la MAGRA, che nasce dal monte Orsaio in Lunigiana, traversa questo territorio, passa per Pontremoli ove riceve il Verde, ed entra nel regno Sardo. - Il SERCHIO, che viene dal ducato di Modena, lambisce il territorio di Barga, ed entra nel ducato di Lucca, ove riceve la Lima, che nasce in Toscana presso la vetta della Spianata o Libro aperto; esce quindi dal ducato di Lucca, traversa l'estremità del territorio Pisano, e sbocca in mare. - L'AR-NO, fiume principale di questo Stato, che nasce dall' Appennino presso la vetta della Kalterona nel Casentino, traversa le provincie di Arezzo, Firenze e Pisa, passa per Firenze, al di sotto della qual città comincia a divenire navigabile, quindi per Empoli e Pisa , e sbocca in mare, I suoi principali influenti alla diritta sono: la Sieve, che passa per Dicomano, il Bisenzio, per Prato, il Piccolo Ombrone, per Pistoja e Poggio a Caiano, e la Nievole che entra nel padule di Fucecchio, e ne esce per mezzo del canale dell' Usciana : quelli alla sinistra sono: la Pesa, l'Elsa, l'Evola, el'Era, L'Arno comunica col Tevere per mezzo di un canale in parte naturale ed in parte artificiale, la cui base è la Chiana che esce dal lago di Montepulciano da un lato per versarsi nell'Arno, e dall' altro dal lago di Chiosi per scaricarsi nella Paglia influente del Tevere. - L' OMBRONE, che nasce presso S. Gusmè in vicinanza di Siena, traversa le provincie Senese e Grossetana ed entra in mare. I suoi principali influenti sono: alla dirita l'Arbia e la Merse; alla sinistra l' Orcia, il Gretano, e le Transubbie. - La CECINA che scaturisce dai monti di Gerfalco fra Siena, Massa e Volterra; la FIORA, l'OSA e l'ALBE-GNA, che scendono dalle pendici meridionali del monte Amiata; e la CORNIA, da quelle del poggio di Montieri. - Il TEVERE, che nasce dal monte Comero, traversa l'estremità orientale della Toscana, bagna la Pieve S. Stefano, passa poco lungi dal Borgo S. Sepolero, ed entra nello Stato del Papa, ove riceve la Chiana che ha già traversato la provincia Aretina, passando per Chiusi.

Il MARE ADRIATICO rieve: il LAMONE, il MONTONE, il ROSco, il Savio, la Mare: Chia e il Metakko che hanno le loro origini negli Appennini Toscani, come l'hanno pure il *Piccolo Reno*, il *Santerno* ed il *Seni*o influenti del Po, i quali tutti entrano

a poca distanza dalle loro sorgenti nello Stato del Papa,

VALLI. Il territorio Tocano si compone quasi intieramente di piccole valli; gueste prendono la loro denomiazione dai finnii che le percorrono. Le più tragguardevoli sono: quella del fiume Sieve volgamente detta il Magello; quella ore nasce l'Armo, e per la quale sorre il primo tronco di questo fiume, chianata il Casentino; quelle della Chiana, dell' Armo Superiore, dell' Armo Inferiore, della Peta, dell' Eta, delle Era e della Niveole. Le valli del Senio, del Lomone, del Montone e del Savio, volte verso l' Adriatico, prendono in comune il nome di Homagna.

SUPERFICIE: 6,324 miglia quadre.

POPOLAZIONE: Assoluta, 1,400,000 abit.; relativa, 221 abit.

per miglio quadrato.

DIVISIONE ECCLESIASTICA. La Toscana è divisa in ventidue diocei, tre delle quali arcivescovili, cioè Firenze, Pisa, e Strenz e diciannove vezcovili, cioè Pistoia, Prato, Fiesale, S. Miniato, Colle e Borgo S. Sepolero, sulfraganee di Firenze, Livorno e Pontermoli, suffraganee di Pira; Chiusi, Pienza, Sovena, Grosstelo, e Massa Mar.

rittima, sufragance di Siena; Arezzo, Cortona, Volterra, Montalcino, Montepulciano, e Pescia, imuediatamente soggette al sommo Pontefice Romano. I vescovi peraltro non sono che venti, poichè Prato l' ha comune con Pistoja, e Pienza con Chiusi.

DITTIDORI GOTERNATIVA. Nell'ordine governativo, la Toscana la fuori della Egitale, quattro governi, cio P Irin, gierna, L'ivorno e Portaferrajo capo luego dell'isola dell'Elba. Ha inoltre uto commissaria, cios Frenzes, Pisticia, greszo, Montepulciena, Rocca S Casciono, Volterna, Pontermali e Grastro. E gli uni e gli attri si dividuo in Picariati e Pottetterie; i primi mono rinquanta, le seconde sessanta.

DIVISIONE GIUDICIARIA. Nell' ordine giudiciario la Toscaoa conta: Un Supremo Tribunale, o Consulta di Giustizia e di Grazia, che risiede in l'ireoze ed è investita della superiore soprintendenza al buon servizio di Giustizia nei Tribunali del Granducato . e della facoltà di trattare gli affari di Grazia, risolvendo o direttamente colle sue facoltà, o riferendu col suo parere al Sovrano. Essa ha inoltre l'inearieo di minutare le Leggi a norma delle Commissioni che riceve dalle RR. Segreterie di Stato, Finanze e Guerra. con facolta di proporre le variazioni e riforme che le sembrano utili nella Legislazione. Essa oltre a eiò esercita varie altre incumbenze amministrative, corrispondendo perció con ogni Regio e Pubblico Dipartimento, Tribunale o Magistrato. - Una Suprema Corte di Cassasione, la quale conosce dei Bicorsi, che pos ono interporsi dalle Sentenze, e dai Decreti della Regia Corte si civili che criminali, e dalle Sentenze e Decreti degli altri Tribunali, e Magistrati, che non ammettono l'ordinario rimedio dell'Appello, o del Ricorso; e conosce di tutti i conflitti di giurisdizione nelle materie giudiziarie. I suoi decreti soco irretrattabili ad ogni effetto. - Una Corte Regia, con giurisdizione mista civile e criminale; nelle materie civili conosce in seconda istanza delle Cause nelle quali è ammesso il rimedio dell' Appello, decise dai Tribunali collegiali, e nelle criminali dei delitti pei quali è irrogata pena superiore a quella dell' esilio dal Compartimento governativo. I Decreti e le Sentenze della Corte sono sempre ed in ogni materia inappellabili, nè è dato altro riparo dalle medesime che quello del ricorso in cassozione. Si divide in due Camere decidenti Civili, e in due Criminali, una decidente, e l'altra delle Aceuse; ed ha pure una Camera straordinaria per le Cause eriminali nelle quali si apre un nuovo Giudizio dopo la cassazione della sentenza interveouta. - Dodici Tribunali di Prima Istanza sedenti a Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoja, Grosseto, San Miniato, Montepulciano, Rocea S. Casciano, Pontremoli, Portoferrajo. Essi godono giurisdiziune mista civile e criminale, e decidono in Turoi civili e Crimioali Nelle materie civili gindicano inappellabilmente sino al merito di Lire 800, e sugli appelli dalle senteoze dei Giudici civili e dei Vicarii e Potestà; e appellabilmente per ogni merito maggiore delle Lire 800. Giudicano inappellabilmente dei Delitti e Trasgressioni che si puniscono coll' esilio dal Compartimento governativo, o altra pena inferiore. - Inoltre vi sono dei Giudici Civili per le cause di merito non eccedente le Lire 400 e con giurisdizione volontaria per qualunque merito. - E dei Giudici Direttori degli Atti criminali che servono all' Istruzione degli Atti Criminali, e sono anche investiti di una minore Competenza Criminale. DIVISIONE AMMINISTACTIVA. Questo Stato è attralmente di vius, sotto il rapporto amministrativo o finanziro, ni cinque Compartimenti, cioè Fiorentino, Fitano, Senare, Arctino, e Grastetano o della Provincia inpetiore di Siran, suddivini in terretrini comunità. A questi invigita un Magitrato sotto il titolo di Soprintendente generale alle comunità del Gomandacato, il quale i incaricato della cuo soservana della Legislazione Comunitativa, con facoltà estessa agli afri riguardatuli le Comunità, come le nomine agli ufficii di Canellici comunitativi, di Gonfalonieri, e coi la direzione del Catatto, sempre però dipentelando dal hecuplacio del Sovrano.

CITTA' CAPITALE. Firenze.

TOPOGRAFIA. Questo Stato si compone di tutto l'antico Granducato di Toscana, quindi, per il trattato di Vienna, dello Stato dei Presidii e della piccola parte dell'isola d'Elba, dipendenti una volta dal re di Napoli ; del Principato di Piombino colle sue dipendenze passato nel Sovrano di Toscana in forza dei Trattati e per le convenzioni subalterne colla famiglia Buoncompagni-Ludovisi relative all' indennità dovutale per le proprietà tanto demaniali che private della famiglia medesima nell'Elba e sue adiacenze; finalmente degli antichi feudi imperiali di Vernio, Montauto e Monte S. Maria, rinchiusi nel territorio toscano. È da osservarsi che in Toscana i soli luoghi con sede arciv. e vescov., sono quelli che godono del titolo di città; da questa regola per altro si eccettuano le due piazze di Orbetelle e di Piombino, già capitali, la prima dei così detti Stati dei Presidii, l'altra del principato del suo nome, le quali trovandosi decorate del titolo di città avanti il loro passaggio sotto il dominio toscano, hanno continuato a goderne sebbene non sieno residenze vescovili. Le città e luoghi più ragguardevoli sono i seguenti.

Nel Compartimento fiorentino: Firenze, situata sull' Arno da cui è divisa in due parti ineguali , nel fondo di un vasto bacino cinto da amene colline tutte sparse di vaghissime ville, città arcivescovile assai industriosa e commerciante, capo luogo del compartimento, e capitale di tutto il granducato, con un liceo, un osservatorio, varie biblioteche ed altri lett. istit., e con circa 95,000 ab. Magnifici edifizii la rendono una delle più belle città d' Italia, e fra questi primeggiano il pal: ano Pitti, sede ordinaria dei Granduchi; il palazzo Veechio, antica residenza dei magistrati della repubblica con una svelta ed alta torre; la fabbrica degli Uffizii, ove trovasi la celebre Galleria ricea in monnmenti di ogni genere di belle arti; il palazzo Riccardi, anticamente spettante alla famiglia Medici, ed oggi alla corona; il teatro della Pergola, uno dei più grandi dell' Italia; gli spedali di S. Maria Nuova e Bonifazio, le logge dei Lanzi, l'archivio d'Orsanmichele, il ponte di S Trinito, oltre molti altri palazzi appartenenti a dei particolari, fra i quali si distinguono quelli di Strozzi, Borghese, Corsini, Capponi, Altoviti, Poniatowski, tutti ragguardevoli per la loro architettura, e più o meno per i monumenti di scienze ed arti che contengono. Fra le chiese si distinguono S. Maria del Fiore o la metropolitana, mirabile per la sua vastità, per la vaga e grandiosa cupola, e pel suo campanile ; il battistero o chiesa di S. Gio. Battista, ove sone da considerarsi specialmente i bassi rilievi delle sue porte di bronzo; la chiesa di S. Lorenzo rinomata per le sue due sagrestie, e specialmente per la famosa cappella dei Medici, ove sono le tombe dei principi della Toscana ; la chiesa di S. Groce, che è il Panteon della Toscana, contenente i mausolei degli uomini più illustri; S. Spirito, capo d'opera di architettura, l'Annouziata, S. Marco e S. Maria Novella. Firenze conta molte belle piazze, fra le quali meritano di essere noverate la piazza dell' Annunziata, ciuta da portici, ed ornata di due fontane e della statua equestre di l'erdinando I; la piozza di S. Trinita, con una bella colonna sopra cui posa la statua della Giustizia; la piazza del Granduca, occupata da un lato dal palazzo Vecchio, e adorna di una magnifica fontana e della statua equestre di Cosimo I, la piazza di S. Maria Novella, decorata di due obelischi, e quella di S. Croce. I passeggi più frequentati di questa città sono: quello dell' ameno giardino di Boboli annesso al palazzo Pitti; il Lungarno, specialmente fra i ponti della Carraia e S. Trinita; e fuori della città il passeggio delle Cascine. È pure da menzionarsi il giardino Goldoni, annesso a vasti appartamenti e sale magnifiche, ove nelle belle serate si riunisce una scelta società, ed ove si danno di tempo in tempo dei balli e delle feste di ogni genere. Nelle vicinanze immediate di Firenze trovansi Poggio Imperiale e Costello, ed in maggiore distanza Poggio a Cajano sulle rive del piccolo Ombrone, ville deliziose, annesse a graziosi giardini e parchi superbi , ornate di statue e di pitture, e nelle quali il Granduca soggiorna alternativamente qualche tempo dell' anno. - Fiesole, piccola città vesc., situata sopra un amenissimo colle tricipite, tutto sparso di abitazioni e di ville, alla distanza di tre miglia a greco di Firenze. Essa è una delle antichissime città etrusche, nè conserva della sua vetusta grandezza che appena il nome, gli avanzi di un teatro, porzione delle sue mura e poche altre rovine. Sono tuttora osservabili la sua antica cattedrale e l'episcopio. Nelle vicinanze di questa città trovasi Pratolino, antico soggiorno nella bella stagione della celebre Bianca Cappello, ove è da ammirarsi un superbo parco inglese, ed il famoso colosso in pietra rappresentante l'Appennino assiso all'estremità di una gran vasca, opera di Giovan Bologna, - Prato, sul Bisenzio, in amena e fertile pianura, alla distanza di dieci miglia a maestro di Firenze, piccola città vesc., ind. e comm., con un collegio, e con circa 10,000 ab. La cattedrale e la Chicsa delle Carceri, sono le sue migliori fabbriche. - Pistoia, situata alle falde degli Appennini, poco lungi dalla riva sinistra del piccolo Ombrone, ed alla distanza di dieci miglia a ponente di Prato, città vesc., ind. e comm., e con circa 12,000 ab. Ha belle e spaziose strade, e molte fabbriche notabili, tra le quali primeggiano la chiesa dell'Umiltà, il palazzo vescovile, il seminario, lo spedale e la sapienza. - Pescia , sulle rive del torrente di questo nome , nella Valdinievole a ponente di Pistoia , d' onde è distante quattordici miglia, e presso il confine Lucchese, città vesc., ind. e comm., con circa 5,000 ab. Sono celebri le sue cartiere e le manifatture della seta. -3. Miniato, sopra un omeno colle fra i fiumi Elsa ed Evola, alla distanza di ventiquattro miglia a ponente di Firenze, piceola città vesc., con circa 2,500 ab. - Volterra, fabbricata sopra un alto monte, ove si sale per comodissime strade, ed alla distanza di trentotto miglia a scirocco di Firenze, città vesc., ind. e comm., con un collegio e con circa 4,000 ab. Essa è nua delle primarie città etrusche, e conserva tuttora Geogr.

magnifici avanzi delle sue antiche mura, del suo anfiteatro e delle sue terme. Le sue migliori fabbriche sono la cattedrale, la Badia dei Camaldolesi, il teatro, ed il forte con mastio, già prigione formidabile di Stato, E celebre il suo museo di antichità etrusche, come del pari sono celebri le sue saline e le sue cave di alabastro, che formano uno dei principali rami del suo commercio. - Oltre queste città, il compartimento Fiorentino contiene le terre d' Empoli , Cerreto Guidi, Vinci, Fucecchio, S. Croce, Castelfranco, S. Maria a Monte e Montopoli. nel Valdarno inferiore; Castelfiorentino, Certaldo, Montaione, in Valdelsa; Monte Catini, Borgo a Buggiano, Monte Carlo, in Valdinievole: S. Marcello, Cantigliano, negli Appennini di Pistoia; Barberino, Scarperia , Borgo S. Lorenzo , Vicchio , Dicomano, Pontassieve, in Valdisieve o Mugello; Firenzuola nella valle del Santerno; Marradi, Modigliana, Rocca S. Casciano, Dovadola, Castrocaro, Terra del Sole, S. Sofia, Galeata, Bagno e S. Pietro, in Romagna; Figline, Reggello, nel Valdarno di sopra; S. Casciano, in Val di Pesa; con infinite altre di minor conto.

Nel Compartimento Pisano: Pisa , situata sull' Arno da cui è divisa in due parti quasi eguali, città arciv., ind. e com., capo luogo del Compartimento, con una celebre università, una ricca biblioteca, un osservatorio, ed altri lett. istit., e con circa 20,000 ab. Molti e belli edifizii rammentano lo splendore di questa antica capitale della potente repubblica Pisana, e specialmente primeggiano la cattedrale, una delle più cospicue chicse d'Italia per ogni genere di pregii; il magnifico campanile pendente; il battistero; il camposanto', celebre per la sua architettura, per le pitture e per gli antichi monumenti che contiene, Sono inoltre osservabili la loggia dei Banchi, i palazzi Lanfreducci, Lanfranchi e quello dell'arcivescovo; la piazza, la chiesa ed il palazzo dei cavalieri di S. Stefano; lo spedale, i due lungarni o strade snll'Arno, ed i ponti su questo fiume. A poca distanza da questa città si trovano : i bagni di S. Giuliano, rinomati fino dal tempo dei Romani, e frequentati anche attualmente da multi forestieri ; e la Certosa di Pisa, celebre per la sua bellezza. - Livorno, costruita sulla riva del Mediterraneo di faccia all'i-oletta o scoglio della Meloria, città vesc., assai ind. e delle più comm. dell'Europa, con un porto franco ampliato da un bel molo e difeso da fortificazioni ben combinate, e con circa 75,000 ab. Conta pochi anni di esistenza, poiche fu guasi interamente fabbricata dai Granduchi Cosimo I e Ferdinando I, ma è già una delle città più vaste della Toscana, dacche atterrati gli antichi baluardi oggi vi sono aggiunti i vasti subborghi rinchiusi nell'ampio perimetro delle nnove sonra di 4 miglia di giro. Una parte di Livorno chiamasi Venezia Nuova a motivo dei canali che la traversano, per mezzo dei quali si trasportano, come a Venezia, le mercanzie fino alla porta dei magazzini. La città è regolarissima nelle sue fabbriche e nelle sue strade, e sono osservabili la piazza della cattedrale una delle più vaste e regolari d'Italia; la via Ferdinanda; la sinagoga degli Ebrei, riguardata come la più bella e la più grande dell' Europa, dopo quella di Amsterdam; il teatro Carlo Lodovico, uno dei più grandi dell'Italia, il teatro Rossini piccolo, ma splendido di ornati, i nuovi teatri diurni o arene; i lazzeretti specialmente quello di S. Leopoldo; la darsena, in cui si trovano : il gruppo rappresentante in marmo la statua pedestre di Ferdinando I, con quattro schiavi di bronzo incatenati ai piedi, opera del Tacca, ed i rantieri sui quali si costruiscono navi da guerra e mercantili; l'arsenale, il cimiterio degl' Inglesi, gli acquedotti, la grandiosa cisterna e la strada ferrata ultimamente costruita da Livorno a Pisa, Meritano l'attenzione del viaggiatore il santuario di Montenero situato a poche miglia dalla città sopra la collina di quel nome; e il Passeggio dell' Ardenza, vasto parterre sul lido del mare contiguo al quale si costruisce uno stabilimento per uso dei bagni, nel quale si troveranno riuniti tutti i conforti che nossono giovare alla salute, o rallegrare la vita. - Pontremoli, alle falde degli Appennini, al confl. della Magra col Verde, città vesc., ind. e comm. capo luogo della Lunigiana Toscana, con circa 9,000 ab. compresivi quelli del suo territorio. - Piombino, sopra un piccolo promontorio presso un vasto seno marittimo, chiamato golfo di Piombino, ed in prossimità della isola d' Elba, da cui è separata per mezzo del braccio di mare, conosciuto col nome di canale di Piombino , che nella sua minor larghezza oltrepassa di poco le cinque miglia ; piccola città fortifirata , già eapitale del principato del suo nome, con circa 1,500 ab , compresivi quelli del suo territorio. Il vecchio e spazioso suo porto che corrispondeva sul golfo non è in oggi quasi più praticabile, e ne tiene le veci un piccolo scalo adiacente alla città dalla parte di libeccio. Nelle sue vicinanze si trovano le rovine dell'antica città di Populonia, ridotta ad un villaggio di poche case. - Appartengono a questo Compartimento i territorii di Barga e di Pietrasanta, come del pari le tre isole d' Elba, della Pianosa e della Gorgona. - Le terre più ragguardevoli contenute nel Compartimento Pisano sono: Fivizzano, Bagnone, Albiano, in Lunigiane; Pietrasanta, Serravezza, Stazzema, nel vicariato Pietrasantino: Barga, nel Barghigiano; Pontedera, Cascina, Bientina, nella pianura Pisana: Peccioli, Terricciola, Chianni, Lari, Palaia, Ponsacco, nella Valdera; Pomarance, Castel Nuovo, Riparbella, in val di Cecina; Rosignano, Bolgheri, Campiglia, nella Provincia Marittima, ed altre molte di minore importanza. - L'isola d'Elba, rinomata fino dal tempo dei Romani per le sue inesauribili miniere di ferro, e resa celebre per il soggiorno fattovi da Napoleone in qualità di sovrano dal maggio 1814 fino al 26 febbraio 1815, ha di superficie 84 miglia quadre, e conta 16,000 abit. È divisa in quattro comuni o distretti, cioè di Portoferraio, di Marciana, di Capoliveri e di Rio. I suoi luoghi più ragguardevoli sono: Portoferraio, capoluogo dell'isola, piazza fortificata con un buon porto e belle soline, e con circa 2,000 ab. Il palazzo del governatore, ove risiedeva Napoleone; le magnifiche scuderie fatte costruire da questo principe; l'antica chiesa del Carmine da esso ridotta a teatro, e le fortificazioni, sono gli edifizii più considerabili di questa piazza. Porto Longone, altro luogo fortificato, all' oriente dell'isola, con un buon porto, e con circa 1,000 ab. Marciana e Rio, piccoli villaggi, con scali marittimi assai frequentati dai piccoli bastimenti. Nel circondario del secondo, si trovano le più ricche miniere di ferro della isola, che possono classarsi fra le più copiose dell' Europa. - La Pianosa, così chiamata dalla sua fisica costituzione, essendo totalmente piana e bassissima, ha di superfic'e tre miglia e mezzo quadre. Quest'isola pare destinata a migliorar condizione per le cure del nuovo suo proprietario che

vi ha intrapresi molti lavori di coltura. Vi stanzia pure un piccolo presidio per difesa degli abitanti, — La Gorgona ha sulla costa orientale un piccolo castello con guarnigione.

Nel Compartimento Sencse: Siena, costruita sopra tre colline, città arciv., ind. e comm, capo luogo del Compartimento, con un'università, una biblioteca, ed altri lett, istit. e con circa 16,000 abit. Fra gli edifizii di quest' antica capitale della celebre repubblica senese, sono osservabili la cattedrale o Duomo, edifizio gotico, mirabile per gli oggetti di belle arti che contiene, e specialmente per la sua ricca facciata, e per il suo magnifico pavimento in mosaico, unico nel suo genere; il palazzo pubblico di architettura gotica, con un'alta torre, detta popolarmente del Mangia; il teatro, il palazzo del Granduca, quello del governatore, anticamente Piccolomini, e la celebre fontana Branda, E degna di osservazione anche la vaga sua piazza in forma di conchiglia marina, come del pari il frequentato passeggio della Lizza. - Colle, nella Valdelsa, piccola città vesc., ind. e comm., con circa 5,000 ab, compresivi quelli del suo circondario. È divisa in due parti fra loro separate, l'una situata sopra un piccolo poggio, l'altra sulle rive dell' Elsa. Fu Colle una delle prime città d'Italia ove si stabilisse l'arte tipografica, poco dopo la sua felice invenzione; le sue cartiere sono rinomatissime. - Montalcino, situata in un' alpestre eminenza alla distanza di ventiquattro miglia a scirocco di Siena , piccola città vesc. , con circa 3,000 ab. Sono rinomati i suoi vini, conosciuti col nome di moscadelli. - Piensa, anticamente detta Corsignano, situata alla distanza di venticinque miglia a scirocco di Siena, piccola città vesc., con circa 3,000 abitanti, compresivi quelli del suo territorio. Sono osservabili la cattedrale, l'episcopio ed il palazzo, edifizii costruiti dal pontefice Pio II, nativo di questa città. - Le principali terre che appartengono a questo compartimento sono: Castelnuovo, Berardenga, Asciano, Buonconvento, Rapolano, Trequanda in val d'Ombrone; Chiusdino, Nonticiano in val di Merse; Casole, Radicondoli in val di Cecina; S. Gemignano, Poggibonsi in Valdelsa : S. Quirico . Radicofani in val d' Orcia: Badia S. Salvadore, Pian Castagnaio nel dorso orientale del monte Amiata; e molte altre di minore importanza.

Nel Compartimento Aretino: Arezzo, fabbricata parte in deliziosa pianura, parte in ameno colle, alla distanza di quarantacinque miglia a scirocco-levante di Firenze, antichissima città vesc., una delle primarie dell'antica Etruria, ed oggi capo luego del Compartimento, con circa 8,000 ab. Vi è da osservare gli avanzi di un magnifico anfiteatro , la cattedrale, le logge della piazza, la pieve, l'episcopio, il collegio di S. Ignazio, la chiesa dell'Annunziata, e la cupola della chiesa di Badia. --Cortona, situata sul pendio di una montagna alpestre, alla distanza di nove miglia a scirocco di Arezzo, antichissima città etrasca e vescovile, con circa 4,000 ab., e con una celebre accademia di etrusche antichita. Molti dei suoi fabbricati sono di bnon aspetto, e specialmente la cattedrale e le chiese di S. Margherita, S. Francesco e S. Agostino, adorne di pregiate pitture. - Chiusi , presso la riva diritta della Chiana . alla distanza di cinquantacinque miglia a scirocco di Arezzo, piccola città vesc., con circa 3,000 abit, compresivi quelli del suo territorio. Essa è una delle antiche città etrusche, ne più le resta del suo primitivo splendore che le ricche e belle colonne della sua cattedrale, ed i monumenti sepolerali che si vanno dissotterrando. - Montepulciano, situata sull'eminenza di un poggio alla distanza di tredici miglia a maestro di Chiusi, piecola città vesc., rinomata per la squisitezza dei vini del suo territorio, con circa 19,000 ab., compresivi quelli del suo circondario. Conta alcune belle fabbriche e chiese, specialmente quella di S. Biagio, uno dei più perfetti monumenti di moderna architettura che vanti l'Italia. - Borgo S. Sepolero, presso la riva sinistra del Tevere. sul confine dello Stato del Papa, piccola città vesc, con circa 6,000 ab., compresivi quelli del suo territorio. Ha belle strade, e sono di buono aspetto i suoi pubblici edifizii, le spaziose abitazioni, e le molte chiese che vi si numerano. - Le terre più ragguardevoli, oltre le città summentovate, comprese in questo compartimento, sono: Castiglion Fiorentino, Murciana, Foiano, Torrita, Asinalunga, Sarteano, Chianciano e Cetona, in Valdichiana; Piere S. Stefano, Anghiari , Monterchi nella valle Tiberina; Sestino, nella valle della Marecchia; Subbiano, Bibbiena, Poppi, Strada, Pratovecchio e Stia in Casentino; Montevarchi , S. Giovanni , Castelfranco e Terranuova , nel Valdarno superiore; e molte altre di minore importanza,

Nel Compartimento Grossetano o della Provincia inferiore di Siena: Grosseto, situata in una vastissima pianura, fra la riva diritta dell'Ombrone ed il mare, città fortificata e vesc., capo luogo del Compartimento, con circa 3,000 ab. Nelle sue vicinanze si trovano le vestigia dell' antica Rosselle. - Sovana , presso la riva sinistra della Fiora , città vesc. totalmente distrutta , non conservando altro fabbricato che la sua cattedrale. Il suo vescovo risiede nella vicina terra di Pitigliano. - Massa Marittima, situata alla distanza di ventisette miglia a libeccio di Siena, città vesc., una volta assai ragguardevole, con circa 5,800 ab., compresivi quelli del suo circondario. È divisa in due parti, chiamate l'una città nuova, l'altra città vecchia, unite da un arco grandioso e ben proporzionato. La sua cattedrale, di gotica architettura, è degna di osservazione. - Orbetello , l'antica Subcosa , già capitale dello Stato dei Presidii, città fortificata, con circa 4,600 ab , compresivi quelli del suo territorio. È situata alla estremità di una lingua acutissima di terra, la quale sporge dentro un ampio stagno di acqua salsa di circa diciotto miglia di giro, chiuso all'intorno da due sottili bracci ricurvi che uniscono al continente il promontorio di Monte Argentaro. Questo stagno comunica col mare mediante uo emissario scavato adarte, sull'estremità di uno dei bracci, dall'opulenta famiglia romana dei Domizii Eoobarbi, che aveva in quei dintorni ricche possessioni: è parimente opera di questa famiglia lo spazioso acquedotto che interseca lo stagno per lo spazio di circa un miglio, destinato a portar l'acqua dal Monte Argentaro ad Orbetello. Al di fuori dello stagno sul littorale di levante si trovano gli avanzi dell'antica Cosa , oggi Ansedonia. - Il Compartimento di Grosseto ha giurisdizione anche sull'isola del Giglio. - Le principali sue terre, oltre le città summentovate, sono: Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora nel monte Amista; Sorano, Pitiliano, nella valle della Fiora; Manciano, Mangliano in val d' Albegna; Roccastrada, Campagnatico nella valle dell'Ombrone; Porto S. Stefano, Telamone e Portercole piazza forte nell' antico Stato dei Presidii; e molte altre di minore importanza. — L' isola del Giglio, fertile di ottimi vini, ha di superficie circa otto miglia quadre, e conta 1,500 ab. Nel suo castello vi risiede un vicario.

## REGNO SARDO.

CONFIIN. Al nord, la confederatione Svitzers, il cantone di Ginevra, il lago di questo nome, ed i cantoni del Vallese e del Ticino; all'est, ques'ultimo cantone, il governo di Milano nell'impero d' Austria, il ducato di Parma, la Lonigiana Toncana, ed il ducato di Plassa dipendente attaulmente da quello di Modena; al sund, il Modierranco; all'osest, la monarchia Francese, e propriamente i dipartimenti del Varo, delle Basse e Alte Albi, dell'Isera e dell'Alle (Il Francese).

MONTAGNE. I monti di questo Stato appartengono ai due SISTEMI Alpico e Sardo-Corso. Il primo comprende quelli che formano parte delle grandi catene delle Alpi e degli Appennini. Il secondo i monti dell'isola di Sardegna. V. alle pagine 54, 82.

LAGRI. I principali sono quelli di Bourget e di Annecy, in Savoja, quello di Aosta e parte del Lago Maggiore, comprese le deliziosissime isole Borromee, in Piemonte.

FIUMI. Le acque che irrigano questo Stato appartengono all'Adriatico o al Mediterraneo.

Il MEDITERRANDO riceve ; il RODANO che viene dalla Svinsera, I ambisci il confine stettorinosi della Savoja, o entra in Francia, I amoi principali infl. in questa provincia sonozi Pdree, che traversa la parte settorinosi della Savoja, ed entra in Francia, dopo aver ricevuto Pdreco, — Il VARO, o che traversa la parte cocicionale dell' interval parte cocicionale dell' interval parte cocicionale dell' interval parte cocicionale dell' interval per cocicionale dell' interval per considerate del Niras y separandola quindi dalla Francia. — La MAGRA, che viene dalla Lunigiana Taccana, raversa il territorio dell' intenden pas generale di Genova, over riceve la Para, e abocca in mare. — Il TIRSO, all'ovesti il GOQUNSA, si lonc'i la Fillumerrono sal nod-set ; ed il MARNO, al sud, che sono i quattro fumi principali dell' isola di Sardegna

Il MARE ADRIATICO riceve i II Po, fume il più considerabile dell' Italia; esso nace dall'Appe di Monetrios, traversa dill'oste all'est le intendence generali di Canco, Torino, Messandria e Novrace all'est le intendence generali di Canco, Torino, Messandria e Novrace ce trare nel regno Lombardo-Verseto. I sonò principali infl. sul territorio strado, sono alla diritta: la Fraite, la Maire, il Tanaro, ingrossato alla diritta dalla Bormida, ed alla sinistra dalle Bormida, con della Jarobbia; questi ultimi due hanno le loro foci nel ducato di Parma. I principali infl. alla sinistra sono: il Cluson; la Dora Riparia; I' Agorgana; I' Terdoppia; ed il Ticino, che viene dal cantone sur sero di questo nome, traversa il Lago Maggiore, e separa il regno Sardo dal regno Lombardo Venetto.

SUPERFICIE, 21,000 miglia quadre.

POPOT AZIONE. Assoluta, 4,500,000 abit.; relativa, 214 ab. per miglio quadro.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. Il regno Sardo è formato di due masse distinte di paesi, cioè degli Stati di Terra ferma o contineutali, e degli Stati di Mare o isola di Sardegna.

Gli STATI DI TERRA-FERMA sono divisi in otto intendenze generali, corrispondenti alle otto divisioni militari che compongono questa parte del regno; ciascuna di esse è repartita in intendenze o piccole provincie, che sono in numero di quaranta. Queste intendeuze generali o divisioni militari sono:

TORINO, che comprende le provincie di Torino, Biella . Ivrea. Pinerolo e Susa.

CUNEO, che comprende le provincie di Cuneo, Alba, Mondori, e Saluzzo.

ALESSANDRIA, che comprende le provincie di Alessandria, Acqui, Asti, Casale, Tortona e Voghera.

NOVARA, che comprende le provincie di Novara, Lomellina, Ossola, Pallanza, Valsesia, e Vercelli, AOSTA, che comprende la sola provincia di Aosta.

WIZZA, che comprende le provincie di Nizza, Oneglia, e S. Remo.

GENOVA (ducato di ), che comprende le provincie di Genova, Savona, Albenga, Novi, Bobbio, Chiavari e Levante. SAVOJA (ducato di), che comprende le provincie di Savoja

Propria, Alta Savoja, Carouge, Sciablese, Fossignì, Genevese, Morienna o Moriana e Tarantasia.

L' ISOLA DI SARDEGNA, è repartita in due intendenze generali, suddivise in dieci intendenze o piccole provincie. Queste intendenze generali sono:

CAGLIARI, che comprende le provincie di Cagliari, Iglesias, Isili, Busachi, Lunusei, e Nuoro. SASSARI, che però ha il titolo di vice-intendenza generale , di-

pendendo sempre in ultima istanza dall' intendenza generale immediata di Cagliari; essa comprende le provincie di Sassari, Alghero, Ozieri e Cuglieri.

CITTA' CAPITALE. Torino, nel Piemonte.

TOPOGRAFIA. Questo Stato si compone del ducato di Savoja, del principato di Piemonte, dei ducati di Aosta e di Monferrato, della signoria di Vercelli, dei contadi di Nizza e d' Asti, del marchesato di Salluzzo, di una parte del ducato di Milano, del territorio dell'antica repubblica Ligure, oggi ducato di Genova, delle Langue o feudi imperiuli , dei feudi del Cunavese e del territorio d'Asti, e finalmente del regno di Sardegna. Le città ed i luoghi più ragguardevoli di questo regno sono i seguenti:

Nella divisione di Torino: Torino, situata nel mezzo di un'amena pianura, dominata da una catena di alture, ed irrigata dal Po, nel luogo ove questo fiume riceve la Dora Riparia ; città arciv., assai ind. e comm., capitale del Piemonte e di tutto il regno: sede del senato o tribunale supremo del Piemonte, dal quale dipendono tutti i tribunali civili e criminali delle intendenze generali di Torino, Cuneo, Alessandria, Novara ed Aosta; con una forte cittadella, un' università, una ricca biblioteca ed altri importanti lett, istit., e con circa 114.000 abit.

Essa è una delle più belle città d'Italia, ed è regolarissima nelle sue strade e nelle sue fabbriche, specialmente nella parte chiamata Nuovo Torino, Fra i suoi edifizii primeggicno il palazzo reale, vasta fabbrica, mirabile per la sua interna magnificenza; il palazzo dei duchi di Savoja , o Castello Reale , con una facciata sul gusto del peristilio del Louvre di Parigi, il palazzo del principe di Carignano, considerabile, particolarmente, per la sua gradinata e per il suo gran salone; il teatro, uno dei più belli d' Italia, la fabbrica dell'università, l'arsenale, la cittadella le caserme, ed i ponti di pietra l'uno sul Po e l'altro sulla Dora Riparia che conducono alla città dalla parte dell'est e dalla parte del nord. Fra le molte chiese si distinguono per la loro architettura, e per la ricchezza e buon gusto dei loro ornamenti, la cattedrale o chiesa di S. Gio. Battista, mirabile specialmente per la magnifica cappella del S. Sudario, e la chiesa di S. Lorenzo, quasi tutta in marmo con una bella cupola. Sono inoltre osservabili le contrade del Po, della Dora Grossa, del Monte Cenisio per la loro lunghezza e larghezza, e per la simetria delle case tutte ben costruite, ed ornate in un modo regolare; come pure la Piazza di S. Carlo, che è riguardata come la più bella di Torino; e quella del Castello che è la più vasta. I più belli e frequentati passeggi di questa città sono quello del giardino del Castello, quello del giardino botanico del Valentino e la piazza del Rondeau sul Po. Poche città hanno dei contorni tanto deliziosi come Torino; la catena delle alture che la domina, chiamata la Collina, è tutta sparsa di superbe ville. Fra i varii luoghi che vi si trovano, in un raggio al tondo di circa dieci miglia, meritano special menzione il palazzo reale di Stupinigi, una delle più belle abitazioni di piacere dell'Europa, la Superga, magnifica basilica nella quale si seppelliscono i re di Sardegna; essa è situata sopra un'altura da dove si gode di una superba veduta; Aglie e la Villa Madama, deliziose abitazioni reali di piacere. - Biella e Pinerolo, piccole città vesc., ind. e comm., la prima con 7,000, la seconda con 12,000 abit - Irrea , sulla Dora Baltea, piccola città vesc., con 8,000 ab. - Susu, sulla Dora Riparia, piccolissima città vesc., con 3,000 ab., ma considerabile per il suo arco trionfale eretto in onore di Augusto, e più ancora per la sua vicinanza alia magnifica strada del Monte Cenisio - La Veneria Reale, grazioso luogo, con un palazzo reale di campagna, e circa 3,000 ab. -Rivoli, delizioso villaggio, con un palazzo reale e 5,000 ab. - Chivasso e Carignano, luoghi di molta considerazione, ambedue sul Pocon 7,000 ab. - Moncalieri, sul Po, con un palazzo reale, e 7,000 ab., luogo considerabile, in cui si tengono dei gran mercati. - Carmagnola e Villafranca, ambedue sul Po, luoghi commercianti, il primo con 12,000, il secondo con 8,000 ab. - Exilles e Fenestrelle, luoglii importanti per le loro fortificazioni, con circa 1,000 abit, per ci. scuno.

Nella Divisione di Cunno: Cunno, tra il Getso e la Stura, città vecc, ind. eda assi comm , con un collegio e con 18,000 ab. Le suo fortificazioni , che suno state demolite, l'hanno reas celabre nelle quere d'Italia. — 4tha, presso il Tannoc, città vecce, con 7,000 ab. — Mondori , sull' Ellero, con 16,000 ab.; 5 dalazzo, tra il Po e la Vrais , con 12,000 ab.; e Fusuron, sulla Stura, con 13,000 ab.; thute

città vesc., ind. e comm. — Cherasco, al confl. del Tauaro con la Stura, con 8,000 ab., e Savigliano, sulla Maira, con 15,000 ab., città ind. e comm. — Questa divisione contiene ancora i villaggi di Busca,

Chiusa, Brà, Ceva, Revello, Barge, e Racconigi.

Nella Divisione di Alessandria : Alessandria , detta anche Alessandria della Paglia, situata sul Tanaro, città vesc., ind. ed assai comm., un collegio, una biblioteca ed altri lett. istit., e con circa 35,000 ab. Le sue formidabili fortificazioni, che l' avevano resa una delle più forti piazze dell' Europa, sono state demolite, ed attualmente uon le resta che la sua cittadella. Si tengono annualmente in questa città due fiere che sono molto frequentate. Tra i suoi edifizii sono osservabili il palazzo comunitativo, la cattedrale, le chiese di S. Lorenzo e di S. Alessandro, le caserme, ed il teatro. Nelle sue vicinanze trovasi Marengo, piccolo borgo, celebre nei fasti militari dei nostri giorni - Acqui, sulla Bormida, piecola ed antica città vesc., con circa 5,000 ab , considerabile per gli avanzi di un acquedotto romano, e per i suoi bagni caldi, cogniti fino dal tempo dei Romani, e molto frequentati anche attualmente. - Asti, sul Tanoro, antica città vesc., assai ind. e comm., con 22,000 ab.; essa è la patria del tragico Italiano Vittorio Alfieri. - Casale, sul Po, città vesc., forte e comm., con 16,000 ab ; alcuni belli edifizi e chiese, attestano l' importanza di questa antica capitale del Monferrato. - Tortona, sulla Scrivia, città vesc., forte e comm., con 9,000 ab. - Voghera, sulla Staffora, con 11,000 ab., e Vulenza, presso il Po, con 6,000 ab., ambedue città di qualche considerazione. - Appartengono pure a questa divisione i villaggi di S. Salvadore, S. Damiano, Nizza e Castel nuovo.

Nella Divisione di Novara: Novara, situata sopra una deliziosa collina tra l' Agogna ed il Terdoppio, antica città vest. ed assai ind , con un collegio, una biblioteca, e con 15,000 ab. La piazza d'armi. la basilica di S. Gaudenzio ed il palazzo Bellini, sono i suoi edifizi più ragguardevoli. - Vercelli, sulla Sesia, antica città arciv., ind. e comm , con alcuni belli edifizi, con un collegio , una biblioteca , e con circa 15,000 ab. - Vigevano, presso il Ticino, piccola città vesc., ind. e comm., con 12,000 ab.; essa è il capo luogo della provincia detta Lemellina. - Arona, grossa borgata, con 4,000 ab., considerabile per il suo commercio, e per il suo porto e cantieri sul Lago Maggiore, sulle cui rive è costruita. Sono da osservarsi la magnifica strada del Sempione che comincia a poche miglia da questo luogo, e la statua colossale in rame di S. Carlo Borromeo, di cui Arona fu la patria; è questa situata sopra una vicina eminenza che domina il lago, ed è alta 61 piedi, sopra un piedistallo che ne ha 36. - Appartengono pure a questa divisione Borgomanero, Mortara, Domodossola, capo luogo della provincia d' Ossola, Pallanzo, Varallo, capo luogo della provincia di Valsesia, Borgosesia e Trino, borgate assai floride e commercianti-

Nella Divisione di Aduta: Aduta, presso la Dora Baltea, piecola città vese, com un collegio e con 6,000 sh.; è considerabile per le impouenti autichità che vi si osservano; fra le altre un arco trionfale e gli avrani di un ansiteatro. — Gressam, piecolo borgo, importante per le ricche miniere di ferro del suo circondario. — Donnar, S. Vincerea e Courmayeur, sono le altre borgate più ragguardevuli di questa divisione.

Nella Divisione di Nizza: Aizza, alla foce del Paglione, ed al piede di un aufiteatro di colline, sparse di deliziose ville, frammischiate di giardini e boschetti di aranci e di limoni : città vesc., ind. ed assai comm, sede di un senato o tribunale di appello, per le provincie comprese in questa intendenza generale, con un collegio, un buon porto, e con circa 26,000 ab. Questa città suol chiamarsi anche Nizza Marittima per distinguerla dall'altra Nizza, villaggio o piccola città, appartenente alla divisione di Alessandria. Vi si contano alcuni belli edifizi, ed un teatro. - Villafranca, piccolissima città, poco distante dalla precedente, con un porto ed una bella rada, e con circa 3,000 ab. -Ventimiglia, città vesc. e comm., con un porto e con 5,000 ab. - S-Remo, città comm., con un porto, e con 11,000 ab. - Porto Maurizio ed Oneglia, luoghi marittimi di qualche considerazione. - Appartengono pure a questa divisione Sospello sulla Bevera, villaggio di 4,000 ab.; e Tenda, città forte, nelle Alpi Marittime, sul così detto colle o varco di Tenda, nella strada che da Torino per Coneo conduce a Nizza.

Nella Divisione di Genova: Genova, fabbricata in anfiteatro, parte sul piano lido, e parte sul pendio di una collina, sparsa di graziose ville e di campagne deliziose, nel mezzo a due vaghissime costiere marittime, chiamate l'una Riviera di ponente, l'altra Riviera di levante, vasta città arciv, forte assai, ind. e delle più comm. dell' Europa, già capitale dell'antica e celebre repubblica Ligure, ed oggi del ducato del suo nome; sede di un senato o tribunale di appello per le provincie comprese nel circondario di questa intendenza generale; con un buon porto, un' università, varie biblioteche ed altri lett. istit, e con circa 98,000 ab. Una parte del suo recinto è riguardata come porto franco e presenta un movimento commerciale prodigioso. Il soprannome di superbu dall' uso accordatole non conviene, propriamente parlando, che alle tre strade Balbi, Nuovissima e Nuova, le quali altro non sono che la continuazione di una medesima strada, veramente mirabile, adorna di palazzi magnifici , parte in marmo e parte incrostati di stucco imitante il marmo, fra i quali primeggiano quelli dei Doria, Brignole, Balbi, Durazzo e Serra, Conta varie piazze, ma quasi tutte irregolari e poco vaste ; le più ragguardevoli sono quelle dell' Annunziata, la più grande di Genova, sulla quale sbocca la strada Balbi; e la piazza Amorosa, che si trova all' estremità della strada Nuova. Fra gli edifizi pubblici sono osservabili il palazzo del governo, residenza degli antichi dogi; la fabbrica dell'università; i tre spedali, cioè il grande spedale, lo spedale degl' incurabili e l'albergo dei poveri; la banca di S. Giorgio; la leggia dei Banchi o la Borsa; il nuovo teatro; l' arsenale o darsena, ove si trovano vasti cantieri da costruzione ; la lanterna o faro ; ed il ponte di Carignano, che unisce le due colline Sarzana e Carignano, ed al disotto del quale si vedono delle case di sci e sette piani. Tra le chiese si distinguono la cattedrale, dedicata a S. Lorenzo, S. Siro, Annunziata, S. Ambrogio e la collegiate di Carignano, I più belli e frequentati passeggi di questa città sono quelli dei due moli, quello lungo la spiaggia fino a S. Pier d' Arena, quello di Acquasola, quello d' Acquaverde, e quello intorno alle mura del forte. - Savona, città vesc., comm. ed assai ind., con un piccolo porto, e con 12,000 ab. Ha va-

ghe e spaziose strade, e conta alcuni decorosi palazzi, e varie chiese ricche di ornamenti. - Albenga, salla riviera di ponente, poco lungi del mare, città vesc., con 4,000 ab. Presso questa città in poca distanza dal lido trovasi l'isoletta Gallinara -- Noli, e Bobbio , piccole città vesc., la prima con un porto , la seconda considerabile per la biblioteca del suo celebre convento fondato al principio del settimo secolo da S. Colombano, la quale era una delle più rinomate nel medio evo. - Voltri e Borzonasca, grossi villaggi, assai industri. - Rapallo e Chiavari, luoghi marittimi, assai commercianti. - Novi, piccola città fortificata, con 10,000 ab. relchre nei fasti militari dei nostri giorni. - Sarzana, sulla Magra, città vesc , con 8,000 ab. Nelle sue vicinanze si vedono le rovine dell'antica città etrusca di Luni, dalla quale preude il nome la Lunigiana. - La Spezia , all' estremità del golfo che ne porta il nome, e che vi forma uno dei migliori porti dell' Europa, città assai florida, capo luogo della provincia di Levante, con 8,000 ab. I multi e profondi seni e porti che presenta questo gulfo, sono riguardati come i più belli, i più grandi e i più sicuri di tutto il Mediterraneo, c forse anco dell' Europa. Nel seno di Varignano, tutto circondato da mura, trovasi un magnifico lazzeretto. Tra i seni di Cadamore e Marola a sessantacinque piedi da terra, e in distanza di circa un miglio dalla Spezia, scaturisce dal fondo del marc, e sorge a guisa di vortice gorgogliante alla superficie una polla d'acqua, che sebbene sia alquanto salsa verso l'alto, attinta però nel profondo si trova essere sufficientemente dolce. All'estremità orientale del golfo trovasi l'isola Palmaria. che possiede una cava di marmo nero, sparso di maechie dorate, e poco Jungi da questa si trovano le altre due piccole isole Tino e Tinetto. -Appartiene pure a questa divisione la Capraja, piccola isola tra la Corsica e la Toscana.

Nella Divisione di Savoja: Chambery , situata sul Leisse , in un piccolo ripiano, rinto da monti, città arciv., ind. e comm., capitale del durato di Savoja, e capoluogo della provincia della Savoja Propria; sede di un senato o tribunale di appello per le provincie contenute in questa intendenza generale; con un collegio, una biblioteca, e con circa 11,000 ab. Sono da osservarsi în questa città la piazza di Lans, la bella strada fiancheggiata da portici, la passeggiata di Vernay, il palazzo, la raserma, la facciata della S. Cappella, lo spedale ed il nuovo teatro. A poche miglia di distanza da Chambery si trovano: Aix, presso il lago Bourget, in una valle deliziosa, piccola città di 2,000 ab., considerabile per i suoi bagni frequentati fino dal tempo dei Romani, e per diversi avanzi di antichità, come : un arco trionfale detto di Pomponio, le rovinc di un tempio e di un vaporario; Haute-Combe, piccolo luogo, considerabile per la magnifica abbazia di questo nome; e Le Scule, piccolo luogo, rinomato per il varco o passaggio detto delle Scale o della Grotta sulla strada che conduce dalla Francia in Savoja. - Annecy, situata sulle rive del lago di questo nome, rinchiuso tra monti altissimi, le cui cime sono sempre coperte di neve ; città vesc. ed assai ind., capo luogo del Genevese, con miniere di ferro situate nelle sue vicinanze, e con circa 6,000 ab. - S. Giovanni di Moriana o Morienna poco lungi dall'Arco, città vesc., sapo luogo della Moriana, con 3.000 ab. - L' Esseillon, piazza forte, costruita ultimamente per difeudere la frontiera dalla parte della Francia. — Thomon, sulle rive del lego di Giuvera, piccola città, con 6,1000 ab., capo luogo dello Sviablese (Chabbini). — D'Hopital, capo luogo dell' Alto Savoja, con 6,1000 ab. S. Giudinno, capo luogo del Gravego, con 1,6000 ab. Tomorcille, sull'Arre, capo luogo del Fosigal, con 1,000 ab.; e Moutiera, sulla bera, capo luogo dell' Brantasia, con 2,000 ab.

L'ISOLA DI SARDEGNA, importante per la sua estensione, per la sua fertilità e per le sue miniere, non presenta alenna città veramente ragguardevole, senza escludere nemmeno la capitale. Quelle che meritano maggiormente di essere mensionate sono le seguenti:

Nella Divisione di Cagliari: Cagliari, capitale del regno di Sardena, città arriv, fortificata e coma, sede del senato o tribunale supremo di tutta l'itola, con sul oniversità, una bibliotese ad altri lett. itiat.,
con un buon porto, e ricche salione, e con circa 27,000 ab. Il patro
ove risede il Vicerè e la cattedrale, sono i suoi più considerabili edi
riji.— Oristano, civila arciv, con un porto, e 5,000 ab.
— Galtelli, Iglesian ed Mer, tutte città vescovili, la prima eon 3,000,
a seconda con 5,000, e la terra con 1,000 abitanti. — Apparteagono
pure a questa divisione le isole di S. Antisco e di S. Pietro, situate
presso le coste mendifonali della Sardegna,

Nella Divisione di Sassari: Sassari, città arciv. e comm, la seconda dell' isola sotto tutti i rapporti, residenza di un tribunale di appello per le provincie comprese nella giurisdizione della vice intendenza generale, alla quale dà il nome, con un' università, una biblioteca ed altri lett, istit., e con circa 19.000 ab. La cattedrale con una bella faceiata, il palazzo del governo , il palazzo comunitativo, ed il palazzo del duca d' Asinara , sono i suoi più considerabili edifizi - Alghero , città vesc., con un piccolo porto e 7,000 ab., e Castel Sardo, una volta Castello Aragonese, con 2,00.) ab, ambedue considerabili per le loro fortificazioni. Ozieri , sede del vescovo di Bisarcio, con 3,000 ab .; e Tempio residenza del vescovo di Ampurius, con 7,000 ab., ambedue luoghi di qualche considerazione. - Bosa e Ogliastra, ambedue città vesc., la prima con un porto e 6,000 ab., la seconda con 2,000 ab. -Appartengono pure a questa divisione le isole Asinara e Maddalena situate presso le coste settentrionali della Sardegua. - Nello spazio di mare che circonda le coste di quest' isola, ove sono situati i luoghi marittimi di Alghero, Bosa e Castel Sardo, si fa la rieca pesca del corallo.

#### DUCATO DI PARMA.

COMPINI. Al nord, il Po che lo separa dal regno Lombardo-Veneto; all' est, il ducato di Modena; al sud, alcune frazioni di territorio dipendenti da quest' ubimo ducato, la Lunigiana Toseana ed il regno Sardo; all'ovest, questo medesimo regno.

MONTAGNE. I monti di questo Stato appartengono al SISTEMA AL-PICO, e sono compresi nella catena degli Appennini. Vedi alla pag. 31.

LAGEI. I piccoli laghi Sunto e Verde, sono i soli da nominarsi. FIUMI, Il Po, appartenente al mare Adriatico; esso viene dai regni Sardo e Lombardo-Veneto, bagna l'estremità settentrionale del territorio Parmigiano, e vi riceve alla diritta il Tidone e la Trebbia che vengno ad tregno Sardo: la Nura, il Taro, la Parma e l'Enza o Lenza che segna il confine fra questo ducato e quello di Modena.

SUPERFICIE, 1,660 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 440,000 abit.; relativa, 264 abit. per miglio quadro.

TOPOJRAFIA. Questo Stato si compone dei tre ducati di Parma, di Piacenna e di Guastalla i quest'ultimo però è separato dalla massa principale, ed il suo territorio è rinchiuso fra il reguo Lombardo Veneto ed il ducato di Modena. Le città ed i luoghi più ragguardevoli

sono i seguenti.

Parma, sulla Parma, antica e bella città vesc., ind. e comm, capitale del ducato di Parma propriamente detto, e di tutto lo Stato, sede di un tribunale supremo, con un'università, una biblioteca ed altri lett. istit., e con circa 30,000 ab. Larghe e diritte sono le sue strade; osservabili fra i suoi edifizii il palazzo ducale, riunione di grandi fabbriche senza regolarità, ma ricco di ornamenti interni; la fabbrica dell'università; il teatro uno dei più vasti dell' Italia; e tra le chiese la cattedrale, la Madonna della Steccata, S. Giuseppe, S. Rocco, e l'Annunziata per la sua forma singolare, tutte adorne di pitture e di quadri del Correggio, del Parmigiano e di altri celebri artisti Italiani. In questa città trovasi la stamperia del celebre Bodoni, uno dei più belli stabilimenti tipografici dell'Europa. Vicino a Parma si trovano il Paluzzo Giardino, abitazione ducale di piacere, considerabile per la sua architettura, per i suoi ornamenti, e per i vaglii giardini annessi; ed il ponte fatto costruire da Maria Luisa sul Taro. Poco più lungi verso il nord trovasi Colorno sulla Parma, piccolo luogo di 1,600 ab., con un bel palazzo ducale, ove la corte passa l'estate. - Piacenza, presso la riva diritta del Po, vaga e ben costruita città vesc., ind. e comm.; capo luogo del ducato del suo nome, con una forte cittadella, presidiata da guarnigione austriaca, con un collegio, una biblioteca ed altri lett, istit., e con circa 28,000 ab. Sono degni di osservazione il palazzo ducale, la cattedrale, la chiesa di S. Ambrogio, e lo stradone o corso, che è una delle più belle strade di Italia. - Guastalla, presso la riva diritta del Po, piccola città fortificata , capo luogo del ducato del suo nome, con 5,000 ab. - Borgo S. Donnino, piccola città vesc. e comm., cou 6,000 ab. - Fiorenzuola, altra piccolissima città, rinomata dopo che nelle sue vicinanze si sono scoperte le rovine dell'antica Velleja, stata distrutta, per quanto credesi, dalla frana di due monti. pochi anni dopo la morte di Costantino il Grande. - Bergo di Taro e S. Secondo, piccoli villaggi, situati sul Taro.

#### DUCATO DI MODENA.

CONFINI. Al nord, il regno Lombardo-Veneto; all' est, lo State del Papa; al sud, quest'ultimo Stato, il granducato di Toscane ed il ducato di Lucca; a ll'ovest, il Mediterraneo, la Lunigiana Toscana, ed il ducato di Parusa.

MONTAGNE. I monti di questo Stato appartengono al SISTEMIA ALPICO, e sono compresi nella catena degli Appennini. Vedi alla pag. 31.

EAGHI. Questo Stato non ha che il piccolo lago Santo, situato verso gli Appennini.

PIUMI. Malgrado la piccolezza di questo Stato i suoi fiumi appartengono a due mari differenti.

II MARE ADRIATICO riceve il Po che viene dal ducato di Parma e dal reguo Lombardo-Veneto, bagna l'estremità settentrionale del territorio Modenese, e vi riceve alla destra il Crostolo, la

Secchia ed il Panaro.

Il MARE MEDITERRANEO riceve il Serchio, che nasce nella
parte meridionale di questo ducato, bagna la Garfagnana, ed entra nel

ducato di Lucca. SUPERFICIE, 1,370 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 400,000 abit.; relativa, 256 abit. per miglio quadro.

TOPORANIA. Questo Sitto si compone del dacato di Madena propriamente detto, di quello di Heggio e di Mirandola; quindi del principati di Correggio, di Carpi e di Novellara, e di una parte della signoria di Garliagnana: finalmente del ducato di Massa e Carrara; rimini ultipamente a questo Stoto per la morte della duclesa Maria Bestrice. Le sue città e luoghi più ragguardevoli sono i seguenti: Modena, situata fra la Secchia e di Paneno, grationa città vece,

ind, e comm., capitale del ducato di Modena propriamente detto e di tutto lo Stato . con un' università , una ricca biblioteca ed altri lett. istit, , e con circa 27,000 abit. Ha belle strade, alcune delle quali fiancheggiate da portici ; la strada maestra , che traversa tutta la città , è superba. Tra i suoi edifizii sono notabili il palazzo ducale, di elegante e maestosa architettura; la cattedrale, per la sua famosa torre, detta Ghirlandina, una delle più alte d'Italia, ove si conserva l'antica secchia di legno, che formò il soggetto del celebre poema eroi-comico del Tassoni, intitolato la Secchia Rapita; le chiese di S. Giorgio e di S. Vincenzo : il teatro e le caserme. La cittadella di questa città è stata convertita in casa di lavori forzati. - Reggio, presso il Crostolo, città vesc., ind. e comm., con circa 18,000 ab. Sono degni di osservazione il palazzo ducale , la cattedrale, la chiesa della Morte, il teatro, la biblioteca pubblica, il museo di storia naturale, che apparteneva al celebre Spallanzani, e la casa dei pazzi, che per le eure del dottor Galloni è divenuta l'emula di quella di Aversa presso Napoli. - Massa, detta anche Massa Ducale o Massa di Carrara, piccola, ma vaga città vesc., situata sul torrente Frigido, con circa 7,000 ab., stata fin qui capitale del ducato del suo nome, posseduto da Maria Beatrice, che risedeva ordinariamente a Vienna. - Carrara, piccolissima città ind., prossima alla precedente, con circa 4,500 ab, e celebre in tutta l'Europa per le sue ricche cave di bellissimo marmo statuario. --Mirandola, città ind. e fortificata con circa 6,030 ab. - Finale, sul Panaro, città comm., con 6,000 ab. - Carpi, città vesc., con 5,000 ab. - Sussuolo, sulla Secchia, luogo considerabile per un bel palazzo di piacere, ove il duca passa l'estate. - Castelnuovo, sul Serchio . capo luogo della Garfagnana Modenese, con circa 3,000 abit. — Sono pure notabili in questo ducato le città di Rubiera, Correggio e Novellara; i borghi di Scandiano, Vignola e Fanano; e Lavenza, piccolo scalo maritimo sul Mediterraneo.

#### DUCATO DI LUCCA.

CONFINI. Al nord, il ducato di Modena ed il granducato di Toscana; all' est e al sud, il granducato di Toscana; all' orest, il Mediterraneo, il vicariato toccano di Pietrasanta ed il ducato di Modena.

MONTAGNE. I monti di questo Stato appartengono al SISTEMA ALPICO e sono compresi nella catena degli Appennini Vedi alla pag. 51.

LAGHI. Il piccolo lago di Massacciuccoli, e parte di quello di Bientina o di Sesto.

FIUMI. Il SERCHIO apportenente al Mediterraneo; esso viene dal ducato di Modena, traversa il territorio Lucchese sul quale riceve la Lima, ed entra in Toscana.

SUPERFICIE, 312 miglia quadre,

POPOLAZIONE. Assoluta, 159,090 abit.; relativa 483 abit. per miglio quadro.

TOPOGRAFIA. Questo ducato comprende il territorio dell'antica repubblica di Lucca. Per un articolo del congresso di Vienna, alla morte della duchessa di Parma, il duca di Lucca regnerà su quel ducato, e questo biato sarà riunito al granducato di Toscana.

• queto otato tara runnto ai granuccio di Toccan.
Lucca, itutta sul Sercho, nel mesco di una campagna coltivata come un giardino, già capitale dell'antica repubblica di Lucca el attualmente del ducto di questo mone y antichiama città arciv., comune da assai ind., cinta da baluardi che servono attualmente di pubblice passeggio, con un'univerità o lice, una bibliotecta, ed altri lettatir, con circa 22,000 sb. Le sus strade sono anguste, mai l'abbricato non sunnea di seclio guson. Il palazos ducale, la catt d'arbe invortata di marmo, le rovine di un antico anficetato, e le chiese di S. Michele e di S. Frediamo di autichissima convanione, sono gli oggetti più considerabili che presenta queta città sotto il rapporto dell'architettura. A poche muiglia di distana si trovano i celebri bagni di Lucca molto frequentati. — Fiarreggio, sul Mediterranco, grosso borgo ogni di più forente, a cui si è comincita o dare il titolo di città, con 2,000 sb.; ha un porto con molo, capace solo di piccole navi. Borgo o Moszano, sul sterilo, grusso villaggio assai comiderabile, con circa 2,000 shitanti

#### PRINCIPATO DI MCNACO.

CONFINI. Il territorio di questo piccolo Stato è un distretto del regno Sardo , situato fra l'intendenza generale di Genova e quella di Nizza.

SUPERFICIE, 38 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 6,500 abit.; relativa, 171 abit. per miglio quadro.

TOPOGRAFIA, Questo principato, già della casa Grimaldi, oggi

appartiene al duca di Valentinois della famiglia francese di Matignon, od è sotto la protezione del re di Sardegna che ha diritto di presidiarne le piazze .- Monaco, piccola città, costruita sopra uno scoglio, con un piceolo porto e circa 1,000 abit., è la capitale di questo Stato, il cui principe risiede ordinariamente a Parigi .- Mentone, altra piccola città di circa 3,000 abit., con un porto; è il luogo più importante di tutto il principato.

### REPUBBLICA DI S. MARINO.

COMPINI. Il territorio di questa repubblica è un distretto dello Stato del papa, situato fra Cesena, Rimini ed Urbino.

SUPERFICIE, 17 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 7,000 abit.; relativa, 412 per miglio quadro.

TOPOGRAFIA. La repubblica di S. Marino, uno dei più antichi Stati dell'Europa, che deve la sua esistenza alla sua piccolezza, è sotto la protezione del Papa, e consiste nella città di S. Marino e nei quattro villaggi che la circondano. - S. Marino, costruita sopra la montagna di questo nome, piccola città di circa 5,000 abit, è la capitale della repubblica.

## STATO DELLA CHIESA O DEL PAPA.

CONFINI. Al nord, il regno Lombardo Veneto ed il mare Adriatico; all'est, questo mare ed il regno delle Due Sicilie; al sud, per un piccolo spazio questo medesimo regno, quindi il Mediterraneo ed il granducato di Toscana; all'ovest, questo granducato ed il ducato di Modena. La delegazione di Benevento, ed il territorio di Ponte Corvo. che sa parte della delegazione di Frosinone, sono due distretti del regno di Napoli situati il primo nel Principato Ulteriore, ed il secondo nella Terra di Lavoro.

MONTAGNE. I monti di questo Stato appartengono al SISTEMA AL-PICO e sono compresi nella catena degli Appennini. Ve-

di a pag. 51.

LAGHI. I principali sono quelli di Perugia o Trasimeno, di Bolsena, di Vico, di Bracciano, di Castel Gandolfo o Albano, di Nemi, di Piediluco, oltre molti altri di minor conto. Vi sono inoltre le Paludi Pontine e quelle di Comacchio, le prime all' estremità meridionale presso il Mediterraneo, le seconde all'estremità settentrionale preaso l'Adriatico.

FIUMI. I fiumi che irrigano questo Stato sboccano in due mari differenti.

Il MEDITERRANEO riceve il TEVERE, che viene dalla Toscano, e dopo avere irrigato la maggior parte del territorio dello Stato del Papa, va al more ove si getta bisorcato in due rami, uno dei quali si dirige verso l'antico porto d'Ostia, oggi distrutto, l'altro fa capo a Fiumicino, ed è il solo per cui le navi possano risalire il fiume dal mare. La Chi an a ingrossata dalla Paglia, è alla diritta il suo principale iufl.; alla sinistra riceve: il Topino, ingrossato dal Chiuscio, dalla Timia e dalla Maroggia; la Nera, ingrossata dal Corno e dal Velino; ed il Teverone. - La MARTA, che esce dal lago di Bolsena, e si getta in mare presso Corneto. - La FIORA, che viene dalla

Toscana, e sbocca in mare presso Montalto.

Il MARE ADRIATICO riceve : il Po, che viene dal regno Lombardo-Veneto, e giunto a poca distanza da Ferrara si divide in due rami, il principale dei quali prosegne direttamente verso l' Adriatico, ove si getta per molte soci, lambendo l'estremità settentrionale di questo Stato; l'altro tocca Ferrara e quindi si suddivide in altri due rami coi nomi di Po di Primaro e di Po di Volano, che cinta la valle e palude di Comacchio, si scaricano senaratamente nel mare. Il Po di Primario riceve alla sinistra il Piccolo Reno, la Savena, il Silaro, il Santermo, ed il Senio.-Il LAMONE, il SAVIO, la MARRECCHIA, il METAURO, l'ESINO, il MUSONE, la POTENZA, il CHIEN-TI ed il TRONTO, tutti piccoli fiumi o torrenti che scendono dagli Appennini, ed irrigano la parte di questo Stato situata al nord della catena principale degli Appennini.

SUPERFICIE, 13,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 2,600,000 abit.; relativa. 200 ab. per miglio quadro.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. Dopo il 1832, lo Stato del Papa è diviso in ventuna provincie che prendono il nome dai loro rispettivi capoluoghi, e sono: Roma, Velletri, Frosinone, Benevento, Civita Vecchia, Viterbo, Orvieto, Rieti, Spoleto, Perugia, Camerino, Macerata, Fermo, Ascoli, Loreto, Ancona, Urbino e Pesaro, Forli, Ravenna, Bologna; e Ferrara. La provincia di Roma ha il titolo di Comarca: quella di Loreto di commissariato; quelle di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli, Urbino e Pesaro, e Velletri, hanno il titolo di Legazioni, perche hanno un Legato per governatore; tutte le altre sono dette Delegazioni, perchè hanno un Delegato alla testa del governo.

CITTA' CAPITALE. Roma.

TOPOGRAFIA, Questo Stato si compone della Comarca o distretto di Roma, della Campagna Romana, di una parte della Sabina, del Patrimonio di S. Pietro , dell' Umbria , del ducato di Camerino , della Marca, del ducato d'Urbino, della Romagna, del Bolognese, del Fe rrarese, del ducato di Benevento e del principato di Ponte Corro. Queste varie parti comprendono una o più delle attuali provincie, nel modo seguente, cioè: la Comarca comprende tutto il distretto di Roma e parte della Campa gna; la delegazione di Velletri, parte della Campagna; la Delegazione di Frosinone, il restante della Campagna Romana ed il principato di Ponte Corvo, le delegazioni di Spoleto e Rieti, parte dell' Umbria, e la Sabina Romana; le delegazioni di Viterbo e Civita Vecchia, il Patrimonio di S. Pietro; la delegazione di Perugia, parte dell'Umbria; le delegazioni di Macerata e Camerino parte della Marca ed il ducato di Camerino; le tre delegazioni di Ancona, di Fermo e Ascoli, il restante della Marca; la delegazione di Urbino Pesaro, il ducato di Urbino; le due delegazioni di Forli e Ravenna, la Romagna; la legazione di Bologna, il Bolognese; la legazione di Verrara, il Ferrarese; finalmente la delegazione di Benevento, il ducato di questo nome. Le città ed i luoghi più raggiardevoli di questo Stato sono i seguenti:

Nella Comarca di Roma: Roma, situata sul Tevere da cui è divisa in due parti disuguali, antichissima e celebre città, delle più ind. e comm., già capitale del potente impero Romano, ed attualmente dello Stato Ecclesiastico e di tutta la Cristianità Cattolica , sede del Sommo Pontefice, e dei Patriarchi cattolici in partibus di Costantinopoli, di Alessandria, di Gerusalemme e di Antiochia; con un'università, un osservatorio, varie ricche biblioteche, ed un gran numero di altri importanti lett, istit., e ron circa 154,000 ab. Roma mederna è quasi tutta situata al nord dell'antiea, e la sua maggior parte oecupa l'antico Campo di Marte; ha circa 15 miglia di circuito, ed è divisa in quattordici rioni o quartieri. La parte più grande della città, fabbricata sulla riva sinistra del Tevere, è quella che dicesi Roma propriamente; l'altra fabbricata sulla riva destra porta il nome di Città Leonina o Trastevere. Non vi è città antica o moderna che presenti riuniti in un'eguale estensione altrettanti monumenti quanto questa rapitale, e si può dire senza esagerazione che, considerata sotto questo rapporto e sotto quello delle belle arti, Roma è la prima città del mondo. È ben vero però che essa deve la sua attual grandezza, non meno che la sua esistenza, ai sovrani pontefici, mercè le cure dei quali rinacque dalle sue proprie ceneri, e fu abbellita di tutto ciò che l'architettura, la scultura e la pittura hanno prodotto di più grande e di più maestoso. Tra le quindici porte per le quali si entra in questa città, la più settentrionale, detta porta del Popolo è la più bella. Tre strade principali perfettamente diritte, che partono dalla piazza del Popolo, si fanno distinguere per la loro lunghezza e per la bellezza degli edifizii che le adornano; quella del mezzo, chiamata la strada del Corso, che è la più lunga e la più frequentata, si prolunga fino al palazzo di Venezia, e traversa per conseguenza quasi tutta la parte della città attualmente abitata; quella a diritta, chiamata la strada di Ripetta, fa capo al porto di questo nome sul Tevere; quella a sinistra detta la strada di Babuino, conduce alla piazza di Spagna, Le altre strade sehbene in generale assai larghe sono spesso tortoose e soprattutto mal tenute, sono però da menzionarsi le strade Julia, Lungara e Condotti. Roma conta 364 chiese, fra le quali ci limiteremo a menzionare la basilica di S. Pietro, che è non solo il più vasto, ma il più bel tempio che siasi fin qui costruito; sono mirabili in esso la superba cupola, vasta quanto il t'anteon d'Agrippa, ed alta 160 piedi al di sopra del pavimento; l'altar maggiore, coperto da un baldacchino, sostenuto da quattro colonne, il tutto di bronzo dorato; le statue colossali in bronzo dei quattro padri della chiesa: la cappella Clementina, i preziosi quadri in mosaico, i magnifici mausolei di diversi papi, e sotto l'altar maggiore la magnifica e ricca cappella sotterranea, detta la Confessione di S. Pietro. Vengono quindi la basilica di S. Giovanni di Laterano, ove si coronano i papi, ed ove è da osservarsi la magnificentissima cappella Corsini; S. Maria Maggiore, considerabile per i suoi antichi mosaiei, e per le cappelle di Sisto V e di Paolo V : S. Paolo . fuori delle mura, il più gran tempio di Roma dopo quello di S. Pietro, quasi intieramente distrutto dal fuoco nel 1823, ma che attualmente si sta riedificando; S. Lorenzo, fuori delle mura, e S. Sebastiano, considerabili per le loro vaste catacombe : quindi le rhiese di S. Agnese, di S. Agostino, di Gesù, di S. Ignazio, di S. Maria degli An-

geli o dei Certosini, di S. Pietro in Montorio, di S. Maria in Ara Coeli, e di S. Pietro in Vincoli, ove si vede il mausoleo di Giulio II, opera di Michel Angelo, ed uno dei più eelebri monumenti dell'Italia. Fra i moltiplici edifizii che abbelliscono questa capitale, primeggiano il palazzo del Vaticano, costruito sulla collina di questo nome, e mirabile per la sua vastità, per i suoi interni ornamenti, non meno che per le preziose collezioni di oggetti che contiene in ogni genere di belle arti; esso serve qualche volta di residenza al papa nello inverno; il Quirinale o palazzo di Monte Cavallo, residenza dei papi nell'estate, annesso ad un vasto e vago giardino; il Campidoglio moderno, costruito poco lungi dall' antico, ove sono da ammirarsi la magnifica gradinata per cui vi si ascende, il palazzo del senatore di Roma, quello dei conservatori, la fabbrica del museo delle antichità, e l'antica e bella statua equestre in bronzo di Marco Aurelio, situata nel mezzo della piazza formata dai tre edifizii summentovati; quindi la Curia Innorenzia, il palazzo della Cancelleria Apostolica, quello di S. Marco, la dogana, la fabbrica della Sapienza, quella del collegio Romano, il grande spedale, ed i teatri Aliberti ed Argentina. Oltre questi palazzi se ne trovano in Roma molti altri spettanti a dei particolari, che sembrano fatti piuttosto per servire di abitazione a dei regnanti, tanto per la grandiosità della loro architettura quanto per le ricche collezioni di quadri , di antichità , e di altri oggetti di belle arti che contengono; fra questi maggiormente si distinguono quelli dei Barberini, Doria, Borghese, Colonna, Rospigliosi, Braschi, Ruspoli, Farnese, Canino, Corsini, Ghigi, Aldobrandini, ec., ec. A questi si possono aggiungere le semplici ma eleganti ville, ehe sono altri palazzi spettanti a particolari, così detti perchè sono considerati come abitazioni di campagna, sebbene quasi tutti si trovino nel circondario stesso della città; fra questi meritano menzione la villa Borghese o Pinciana, la Medici, la Farnese, l' Aldobrandini , l' Albani , la Ludovisi-Piombino, la Mattei, la Farnesina, ec., ec., tutte annesse a vasti ed ameni giardini , e contenenti pure ricche collezioni in ogni genere di belle arti. Si contane in Roma 46 piazze pubbliche; le più ragguardevoli sono: la piazza di S. Pietro, di faccia alla Basilica di questo nome, adorna di un magnifico peristilio circolare, di due superbe fontane e di uno dei più grandi obelischi egiziani , la piazza Navona , destinata ai mercati, sulla quale trovasi la magnifica fontana a cui dà il suo nome, e la chiesa di S. Agnese; la piazza di Spagna, adorna della fontana Barcaccia, del palazzo della corte di Spagna, e della magnifica gradinata ehe conduce alla chiesa della Trinità del monte ; la piazza di Monte Cavallo, di faccia al pontificio palazzo di questo nome, così detta da due colossali cavalli di marmo che l'abbelliscono; la piazza Colonna, così ehiamata dalla colonna Antonina che forma il suo ornamento; e la piazza del Popolo di faccia alla porta di questo nome, ove s'innalza un superbo obelisco egiziano. Dodici fontane principali adornano questa metropoli, e la provvedono abbondantemente di acqua; quattro meritano una particolar menzione, cioè quella di Trevi , la Sistina, quella della piazza Navona, e quella di Paolo V. Benchè Roma sia stata più volte saccheggiata e davastata, conserva tali vetusti monumenti ed avanzi di sontuosi edifizii, che formano tuttora uno dei suoi migliori ornamenti. Il ponte Elio, oggi detto S. Angelo, snl Tevere; la Cloaca massima; gli

acquedotti dell'Acqua Vergine, dell'Acqua Marzia, e dell'Acqua Paola; il Panteon d'Agrippa oggi chiesa della Rotonda; il tempio rotondo di Vesta, oggi della Madonna del Sole; gli avenzi dei tempii della Luna, di Giove Statore, e della Pace; il circo di Caracalla, il Colosseo, gli avanzi del teatro di Marcello, le rovine delle terme di Tito e di Caracalla; quelle di Diocleziano, di cui la gran sala imperiale fu convertita da Michel Angelo in chiesa, oggi detta S. Maria degli Angeli; gli archi trionfali di Tito, di Costantino, di Settimio Severo e di Giano; le colonne Antonina, Trajana, e la rostrale di Duilio; gli obelischi egiziani, il più grande dei quali è quello che si trova sulla piazza di S. Giovanni di Laterano; il mausoleo d'Adriano, oggi Castel S. Angelo, ridotto a cittadella da Urbano VIII, e posto in comunicazione per mezzo di un' immensa galleria col palazzo del Vaticano: i mausolei di Augusto, di Caio Cestio, e di Cecilia Metella; il magnifico palazzo dei Cesari, sul monte Palatino, sepolto intieramente sotto alcuni giardini moderni; ed il Foro Romano, conosciuto oggi sotto la ignobile denominazione di Campo Vaccino, sono gli oggetti che le restano della sua antica magnificenza. - Tivoli, l'antica Tibur sul Teverone o Aniene, piccola città vesc., con 6,000 ab , considerabile per la sua situazione deliziosa e per le sue antichità : sono osservabili in essa la eascata del Teverone, le rovine del tempio della Sibilia o di Vesta, quelle della villa di Mecenate, e gli avauzi della magnifica villa Adriana. - Albano, piccola città vesc., con 2,400 ab., vagamente situata [presso il lago ed il monte che ne portano il nome. Molti signori di Roma vi hanno dei bei palazzi di campagna, e presso la sua porta si vedono gli avanzi del sepolcro di Pompeo, che il volgo crede appartennto agli Orazii e Curiazii. Poco lungi trovasi Castel Gandolfo, sulle rive del lago Albano, con un bel palazzo appartenente al papa. - Fruscuti, lo antico Tusculo, piccola città vesc., con 4,000 ab, costruita sopra una eminenza, nel mezzo di una deliziosa campagna, sparsa di magnifiche ville spettanti ai primarii signori di Roma. Sono da osservarsi molte antichità, e specialmente gli avanzi della famosa villa di Cicerone. - Subbiaco, poco lungi del Teverone, piccola città di 2,000 ab, ove si osservano un bel palazzo appartenente al papa, e gli avanzi del palazzo di Nerone. - Ostia, alla foce del Tevere, già fiorente città quando era il porto di Roma, ed attualmente quasi distrutta ed abbandonata a motivo dell'aria malsana; non le resta che la sua cattedrale, con circa 260 abitanti. - Palestrinu, l'antica Praeneste, e Anagni, ambedue piccole città vesc., ed antichissime.

Nella Delegazione di Velletri : Velletri, situata sopra un' eminenza presso l'antica via Appia, mal costruita, città vesc., di circa 10,000 ab., già capitale dei Volsci, e tuttora importante per le sue antichità e per alcuni belli edifizii, fra i quali si distinguono la cattedrale, il palazzo comunale e quello dei Ginetti. - Terracina , l'antica Anxur, situata in vicinanza del mare, sull'estremità meridionale delle Paludi Pontine , elie rendono il suo clima malsano, e presso l'antica Via Appia di cui ne restano tuttora avanzi considerabili; città vesc., con 4,000 ab. La vasta piazza circondata da belli edifizii, il palazzo costruito da Pio VI, e fra gli avanzi di antichita la facciata del tempio di Giove e le rovine del palazzo di Teodorico, sono i soli oggetti che meritano una par -

ticolare menzione.

Nella Delegazione di Frosinone: Frosinone, capo luogo di questa delegazione, antica città, attualmente assai decaduta, con circa 6,000 ab. —Ponte Corvo, sul Gazigliano, nella Terra di Lavoro nel regno di Napoli, città vesc. con 5,000 ab. —Alatrie Feroli, piccole città vesc. ed antichissime.

Nella Delegazione di Spoleto: Spoleto, situata sul pendio scosceso di una collina, presso la Maroggia, città vesc., assai grande ma poco popolata, contando circa 7,000 ab.; essa è il capo luogo di questa delegazione. Fra gli avanzi della sua antica magnificenza si osservano ancora il tempio della Concordia, le rovine dei tempii di Giove e di Marte, il palazzo costruito da Teodorico, l'arco trionfale chiamato la porta di Annibale o della Fuga, l'acquedotto ed il ponte sulla Maroggia fuori della città, attribuiti ai Romani; quest' ultimo è riguardato come il più alto ponte dell' Europa, e sopra uno dei suoi lati vi passa l'acquedotto che porta l'acqua alla città. Ultimamente vi si è scoperto un altro ponte romano magnifico, presso la porta della città, che era sotterrato. - Piediluco, piccolo villaggio sul lago di questo nome, notabile par il suo eco, che ripete distintamente un verso endecasillabo. - Narni, situata sopra un ridente colle bagnato alle radici dalla Nera, piccola città vesc., considerabile per le sue antichità, fra le quali sono osservabili l'antico acquedotto che vi conduce l'acqua dalla distanza di 15 miglia, ed il ponte, detto Sanguinazio, costruitovi dai Romani. -Amelia, situata sopra un monte, fra il Tevere e la Nera, piecola ed antica città vesc., con 3,000 ab. - Terni, sulla Nera, antichissima, ma piccola città vesc., con 5,000 ab ; poco lungi da questa vedesi la magnifica cascata detta comunemente delle Marmore, la maggiore che abbiasi nell'Europa, formata dal Velino, il quale si precipita nella Nera dalla sommità di una rape di 308 piedi di altezza. - Norcia, piccola città!, situata fra monti alpestri; il suo territorio è abbondantissimo di tartufi.

Nella Delegazione di Bieti: Rieti, sal Velino, città vesc., ed ind. con un liceo e con 12/000 da, rimonata fino dal tempo del Romani per la fertilità del suo territorio; l'antica Via Salaria la traversa; vi si sono scoperti molti avanui di antichi edifisii. — Magliano, situata sopra un colle poco lungi dalla riva sinistra del Tevere, piecola ed antica città vesc., con 4,000 a b.

Nella Delegazione di Viterbo: Fiterbo; costruita alle falde del monte Cimino, e circandata da gardini, da vigneti, e da ville apparamenti a distinte famiglie Bousane, ¿città vesc., hen fabbricata, expounço di questa delegazione, con circa 13,000 ab. Sono osservabili la pianza per la sua regolarità, la cattedrale, edi lipalazzo del governo. — Montefione, togo ragguardevole per le ue cariore e fabbriche di ferro. — Montefione, person il lago di Boherna, piccola città vete, rino mata per i vini eccellenti che producei luo territorio. — Civita Castellatina, sopra un piccolo colle, piccola città forte e vesc., che alcuni credono essere l'anine. Pori, partir l'antice Ferentinio. — Neja piccola ed antica città vesc., con 3,000 ab., considerabile per il suo magnifico ed antica categordotto.

Nclfa Delegazione di Orvieto: Orvieto, antichissima città vese, con circa 8,000 ab., celebre per la bella facciata della sua cattedrale, rieca di sculture e mosaici; il suo territorio produce ottimi vini.

Nella Delegazione di Civitavecchia. — Civita Vecchia, piccola citt

vece, fortificata e comm, con un porto franco, un arsentie cantieri da contrazione, e con circa 7,000 ab. — Buccano e Tolfa; tuodii considerbiti ger le loro ricche miniere, che sono una di zolfo nel circondario, del primo ed una di allune in quello del scondo. — Buctano, Bracciano, terre sani regguardevoli, che danno nome a due laptii mile cui rive sono situate. — Corneto sulla Marta, Piano di Veca, Mantato sulla veca per la cantino, tuoghi piccoli, ma regguardevoli, dopo che si sono scoperti nel toro circondari le necropoli delle antiche citti; turvuele di Tarquinita, di Cariola, di Valci e di Gravicca. — Sono pure da memorarsi le terre di Acquapendente, Ponte Badio e Toccanella sulla Masta.

Nella Delegazione di Perugia: Perugia, situata sopra un poggio, poco lungi dalla riva diritta del Tevere, nel mezzo di un territorio fertile e ben coltivato, città vesc., ind e comm., capo luogo di questa delegazione, con un' università , una biblioteca ed altri lett. istit., e con circa 30,000 ab. Essa fu una delle antiche città etrusche. Ha belle strade, ed una vaga piazza adorna di una fontana ; sono osservabili alcune delle sue chiese, specialmente quella del Gesu, varii palazzi, ed il teatro. - Assisi, piccola città vesc. di 4,000 ab., situata sopra una collina, e rinomata per aver dato i natali al serafico S. Francesco Sono degni di osservazione la bella chiesa ove riposa il corpo di questo Santo, e l'annesso magnifico convento. Al piede della collina è situata la bellissim a chiesa di S. Maria degli Angeli, ove si conserva la cella nella quale morì S. Francesco, ed ove tutti gli anni nel secondo giorno di Agosto concorre un gran numero di pellegrini. - Cittù di Castello, l' antica Thipernum, piccola città vesc., situata sul Tevere. La sua cattedrale, ed il palazzo Vitelleschi, sono mirabili per le loro pitture. --Città della Pieve, l'antica Civitas Plebis, altra piccola città vesc., prossima al confine Toscano. - Foligno, sul Topino, città vesc., ind. e comm., con una bella cattedrale, e con circa 9,000 ab. - Nocera, antica città vesc., situata al piede degli Appennini: sono rinomati i suoi begni sul Topino, le cui acque salubri servono anche di medicina.

Nella Deleguione di Fermo: Fermo, situata sopra un colle in vicinana all'Adriatico, città arciv., capo luogo di questa delegazione, con unlicao, e con 7,000 ab. Conta alcuni bella edifici, frai quali si distinguono la cattedrale ed il testro. — Forto di Fermo, villaggio sulla riva dell'Adriatico, presso il quale, in una delissiosa camagana, Girolamo Bonspata fatto costruire un magnifico palazzo, ove si trovano due belle collezioni di statue e di qualic.

Nella Delegazione di Ascoli: Ascoli, situata sopra un colle, bagnato alle falle del Tronto, città resc., assai grande, con 8,000 ab. — Appartengono pure a questa delegazione il ragguardevole villaggio di S. Epidio, a le piccole città vesc. di Ripatransone e Montalto sul fiume Monocio.

Nella Delegasione di Macerata: Macerata, ponta sopra un monte fra la Dottuna ed il Chieni, ctiti sete, ind. e comm, capo luugo di questa delegasione con un'univernità ed altri lett. intit., e con circe 12,000 ab. — Fabriano, poco lungi dall Paino, citti vesc, ind. e comm., con 7,000 ab., rinomata per le sus fabbriche di carta e cartapecora.— Loretto, situata sopra un colle in vicinanta al mare, e poco lungi dal Massore; citti vesc, di circa 8,000 ab., celebre per il antararò della Santa Casa, de vi richiana da tutto il mondo cattoli-

co un gran numero di pellegrini. — Recanati, situata parimente in collina, presso il Musone, città vesc., con circa 7,000 ab.; vi si tiene annualmente una fiera assai frequentata.

Nella Delegazione di Camerino: Camerino, posta sopra un monte presso il Chienti, piccola città arciv., con 3,000 sb. — Appartengono pure a questa delegazione le piccole città vesc. di Tolentino sul Chienti, di S. Stevrino sulla Potenza, e di Cingoli presso il Misone.

Nells Delegazione di Ancona: Ancona; notroita in anfiteatro sul pendio di una collima che sende nel unare Adriatio, città vene, assai ind. e delle più comm., capo luogo di questa delegazione, con un porto franco, una forte cittadella, e con circa 50,000 h. Essa è la sede di un tribunale di appello per questa delegazione, e per quelle di Urbino Pearso, di Macerata, Camerino, e di Fermo e Ascoli. La cattedrale, la borra, l'antico arco trionfale che abbellisce l'ingresso della Strada Nuova, etil imolo, è ciò che suso affer di più regguardevole.

— Isri, sull'Esino, città vene, con 9,000 ab. — Osimo, presso il Masone, città vene, con 12,000 ab; i cosservabile il suo opietogio.

Nella Delegazione di Urbino e Pesaro: Urbino, situata sopra un monte, città arciv., capo luogo di questa delegazione, con un' universita, e circa 7,000 ab. - Pesaro, fabbricata sopra un' eminenza presso la fore della Foglia, antica città vesc., ind. e comm., con un porto capace solo di piccoli navigli, e con 12,000 ab. - Fano, presso la foce del Metauro, antica città vesc. e comm, con un piccolo porto, e con 15,000 ab.; vi si vedono gli avanzi di un arco trionfale eretto in onore di Costantino. - Sinigaglia , sull' Adriatico , poco lungi dal torrente Misa, piccola città vesc ed assai comm, con un porto, e circa 8,000 ab. La fiera che annualmente vi si tiene nel Luglio, è una delle più frequentate dell' Europa. - S. Angelo in Vado, Urbania, e Fossombrone, poste presso il Metauro, piccole città vesc. poro popolate. -Cagli, alle falde degli Appennini, e Pergola, sul torrente Cesano, piecola città vesc. - S. Leo, situata sopra un colle, piccola città vesc. ed assai popolata. - Gubbio, città vesc., ed ind., con 4,000 ab., considerabile per le sue antichità, fra le quali sono da menzionarsi le famose tavole Engubine.

Nella Legazione di Forli: Forli, posta sul Montone, vasta città vesc., ind. e comm., capo luogo di questa legazione, con 16,00.0 als Sono degne di osservazione la cattedrale, la torre e la piazza di S. Mercuriale. - Cesena, sul Savio alle radici di una collina, città vesc. ed ind , con 12,000 ab. - Rimini, situata presso la foce della Marecchia. città vesc. e comm., con un porto, una volta assai vasto e magnifico . ed oggi appena servibile per le piccole barche dei pescatori, con una ricca biblioteca, e con circa 15,000 ab. Ha belle strade, diverse piame ornate di fontane, un gran numero di abitazioni ben costruite, diverse belle chiese, e molti avanzi di antichi edifizi, fra i quali si osservano tuttora l'arco trionfale di Angusto all'ingresso della città, ed il superbo ponte in marmo sulla Marecchia, presso la porta a S. Giuliano, costruito, sotto gl'imperatori Augusto e Tiberio, alla congiunzione delle due strade consolari Flaminia ed Emilia. - Appartengono a questa legazione anche i ragguardevoli villaggi di Forlimpopoli, Cesenutico e Savignano.

Nella Legazione di Ravenna: Ravenna, situata tra il Montone ed il Ronco, presso un terreno paludoso che ne rende l' aria malsana; rittà arriv., ind. e comm., capo luogo di questa legazione, con una biblioteca ed alui lett. istit., e con 16,000 ab. Questa celebre ed antica città, tanto florida al tempo dei Romani, ed allorquardo era la residenza degli Esarchi che governavano, per gl' Imperatori d' Oriente, i possessi Italiani, è in oggi molto Jecaduta. Il suo antico porto, ove Pompeo ed Augusto facevano svernere le loro flotte; non è più praticabile per essere colmo di sabbia. Tra gli edifizi tuttora ben conservati, che rammentano la sua antica magnificenza, sono da menzionarsi la grande e bella chiesa ottagona di S. Vitale, il hattistero della chiesa di S. Gio. Battista , la cattedrale , la chiesa di S. Apollinare dei Camaldolensi , quelle di S. Romualdo e di S. Andrea; e fuori della città il magnifico mausoleo, oggi chiesa di S. Maria della Rotonda, innalzato dalla celebre Amalasunta al re Teodorico suo padre, coperto da una cupola di 31 piedi di diametro , formata di un solo ed enorme pezzo di marmo dell' Istria. In una parte esteriore del convento già dei Francescani, si vede il modesto sepolero di Dante, morto in Rayenna durante il suo esilio l' anno 1321. - Cervia , presso l' Adriatico , piccolissima città vesc., con 4,000 ab., ma considerabile per le immense seline del suo circondario. - Fuenza, sul Lamione, città vesc., ind, ed assai comm. a motivo del canale che la pone in comunicazione col Po di Primaro, cou circa 14,000 ab. È assai grande e ben costruita, ed ha celebri mamilitture di nisjolica. - Imola, sul Santerno, città vesc., assai ragguardevole, con 8,000 ab. - Castel Bolognese, villaggio considerabile per il suo commercio.

Nella Legazione di Bologna: Bologna, situata sul canale di Bologna fra il Piccolo Reno e la Savena, nel mezzo di una deliziosa compagna sparsa di graziose ville e villaggi; bella e grande città areiv., ind., comm, e la più considerabile dello Stato, depo Roma, capo luogo di questa legazione, con una celebre università, una ricca bibliote ca, un osservatorio e molti altri lett. istit., e con eirca 71,000 ab. -Le sue strade sono generalmente fiancheggiate da portici, per cui si può girare la città al sicuro dalle vetture e dall' intemperie del tempo. Fra i numerosi edifizi che l'abbelliscono si distinguono principalmente la cattedrale dedicata a S. Pietro, mirabile per la sua grandiosa navata; la chiesa di S. Petronio, ove si trova la famosa meridiana delineata dal Cassini; la chiesa dei Celestini : le fabbriche dell' antica università, ove si trovano attualmente le scuole elementari, e quella dell' Istituto; la zecca; il teatro Comunale, uno dei più grandi d'Italia; i palazzi Caprora, oggi degli eredi del principe Eugenio Beauharnais; Ranuzzi, attualmente appartenente al principe Bacicochi; Fantuzzi, Tauari, Zam beccari, e Sampieri ; la torre degli Asinelli, una delle più alte di Italia ; la torre pendente dei Garisendi ; e la magnifica fontana di Nettuno sulla gran piazza. Nelle vicinanze di Bologna si trovano: il famoso santuario della Madonna di S. Luca, ove si sale per un portico di 690 arcate; il bel monastero della Certosa, ridotto a cimiterio pubblico; e quello degli Olivetani di S. Michele in Bosco, da dove si gode di una superba veduta. - Cento, presso il Piccolo Reno, piccola città vesc., con 8,000 ab. - Medicina, grosso borgo, con circa 5,000 ab — Costel S. Pietro, Castel Fronco, Bugni della Porretta, e Vergato, borghi assai considerabili; e Foste Urbano, terra fortificata-

Nella Legazione di Ferrara: Ferrara, situata sopra un r: mo del Po, e sopra un canele che la pone in comunicazione col Po di Maestro, in aria piuttosto insalubre a motivo delle paludi che la circondano, città arciv., forte, grande, ma poco popolata, ind. e comm., capoluogo di questa legazione, con un' università, una biblioteca, ed altri lett, istit., e con circa 24,000 ab. E molto decaduta dal tempo in cui la corte dei suoi duchi era il convegno dei più distinti letterati dell'Italia. Attualmente vi risiede il consiglio del celebre ordine supremo di Gerusalemme o di Malta. Sono osservabili la cattedrale, il nuovo palazzo del governo, l'antico palazzo ducale, ed il teatro. La sua cittadella, grande, forte e regolare, è presidiata da guarnigione austriaca. -Poro lungi da Ferrara trovasi sul Po Ponte di Lago Scuro, villeggio di 5,000 ab., importante per il suo commercio di transito, al quale ha dato una grande estensione il suo porto franco sul Po. - Comacchio. situata in mezzo alle paludi a cui dà il nome e nelle quali si fa un'abbondantissima pesca, specialmente di anguille; piccola città vesc. e fortificata, con ricche saline, e con circa 3,000 ab. Le sue fortificazioni sono occupate da una guarnigione austriaca. - Lugo, terra comm. con circa 8,000 ab. Bagna Cavallo e Mussa Lombarda, terre considerabili.

Nella Delegazione di Penevento: Benevento, situata al confl. del Sabato col Color, en el Principato Ulteriore nel regno di Napoli; antica e granule città arrive, ind. e comm. capo luogo di questa delegazione, con 14,000 ab. Essa ha molto figurato nel medio evo, allorquando i soni duchi erano una delle potenze preporderenti dell'Italio. Conta diverà belli edifiai, e molti avanti di antichità; fra i primi è mirabile la cattledrale, fra i secondi il bell'arco trionische cretto in onore Traisno. —S. Leucio, è l'altro luogo più considerabile di questa delegazione.

#### REGNO DELLE DUE SICILIE.

CONFINI. Al nord, lo Stato del Papa ed il mare Adriatico: all'est il mare Jonio; al sud, il mare Jonio, il Mediterraneo e lo Stato del Papa; all'ovest, lo Stato del Papa.

MONTAGNE. I monti di questo Stato appartengono al SISTEMA AL-PICO, e sono compresi nella catena degli Appennini. Vedi alla pae. 51.

LAGET. Il solo lago di qualche vastità è quello di Celnon , deto nationante Facino, nell'Abruso Ulteriore II, Vi sono inultre i la lui Lezina, l'arono, e Salpe nella Capitanata, ma siccome comunicamo con il mare, devono pintutoto classarsi con le lagune. Vengono quindi i piccoli una rimonati laghi di Agnamo, Locrino, detrone, e Fisaro anticamente Achtronte, con altri di poco conto. La Sicilia ha il lago Lentini o Beserio, nell'intendensa di Siracasa.

FIUMI. I fiumi di questo regno sono di piccolo corso, ed hanno le loro foci in tre mari differenti.

II MEDITERRANEO riceve; il Gabigliano ed il Volterno, Geogr. 6

che percorrono la Terra di Lavoro; il SELE, che irriga il Principato Giteriore; ed il SALSO, che traversa l'intendenza di Caltanisetta in Sigilia.

Il MARE JONIO riceve: la GLARRETTA, che traversa l'intendenza di Catania in Sicilia; esso è il più gran finme di quest'isola. — Il CRATE, nella Calabria Citeriore, ed il BRADANO, nella Basilicata,

questi hanno le loro fici nel golfo di Taranto. Il MARE ADRIATICO riceve: l'Oranto, il Cardelaro ed il Fortore, nella Puglia; la PESCARA ed il TRONTO, nell'Abruzzo.

SUPERFICIE, 31,460 miglia quadre.

**POPOLAZIONE.** Assoluta, 7,420,000 abit.; relativa, 244 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. Questo regno à attualmente divis in ventilue provincie o intendenze, addivisie in estantacique distretti, repartiti in 663 circondari, Quindici intendeuxe appartengono al regno di Apoli proprimenze delto, e formano quella mussa di apchiamati Dominii at di qua del Faro; sette appartengono alla Sicilia, e formano ciò che il governo chiama Dominii at dia del Faro.

I DOMINII AL DI QUA DEL FARO O REGNO DI MAROLI, comprendono le seguenti provincio i intendeuz, ciole i Previncia di Nap-li, la Terra di Lavoro, il Principato Citeriore, il Principato Ultriore, la Contra di Molte, y Marco Ultriore II, Monteso Ultriore I, 1 Monteso Citeriore, la Copianata, la Terra di Bari, la Terra d'Otranto, la Busilicatta, la Calabria Citeriore, la Calabria Ultriore II, è la Calabria Ulteriore I.

I DOMINII AL DI LA' DEL FARO O REGNO DI SICILIA, comprendono le seguenti provincie o intendense, cioè: Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Cultanisetta, Girgenti, e Trupani.

È da osservarsi che la Capitanata colle terre di Bari e d'Otranto sono conosciute anche col nome comune di *Puglia*, perchè il loro territorio corrisponde presso a poco all'antica *Apulia*.

CITTA' CAPITALE. Napoli, nella provincia di questo nome.
TOPOGRAFIA. Il regno attuale delle Due Sicilie si compone dei

due antichi regni separati di Napoli e di Sicilia. Le sue città e luoghi

Nella provincia di Napoli: Napoli, situata in anfitatro sul pendio ii una collina e lungo il ildo, fra il Vesuvio all'est ed il monte Posilipo all'ovest, in fondo al golfo al quale dà il none, e da alla diritta del piccolo finume Scheta; città arciv, fortificata, delle più ind. e comm., e la più grande e popolata dell' Italia, e apoluogo della pravincia del no nome e capitale di utto il regno, con un'università, un ouvervatorio, y arie biblioteche ed un gran numero di altri importanti lett. bitti, con un purto, e con circa 386 (1000 ab., arena comprenderie di avecticie che ascendono a qualche migliaio. La fertilità del territorio, ia muneroto ed importanti antichità he le circundano, rendono Napoli uno dei più delizioni seggiorni che si possano fimmaginare. E divisa in doci quartieri, e da bo in 10 miglia di circuito; comperadendori poi arche i sobborghi può valutari 18 miglia circa. Il suo porto, opera cell'ul arc, è piecelo, ma la rada de assai settase a potrebbe servire a for-cell'ul arc, è piecelo, ma la rada de assai settase a potrebbe servire a for-

mare un secondo porto sicurissimo. Le fortificazioni di Napoli sono poco importanti sotto il rapporto militare : esse consistono in cinque forti, tre dei quali sono i più ronsiderabili, cioè: S. Elmo, che domina la rittà, c che sembra destinato a rontenere gli abitanti anziche a difenderli da uno straniero aggressore; il castello dell' Uovo, che s' innalza sopra uno scoglio, in mezzo al mare: ed il castello Nuovo, mirabile per il suo arco trionfale e per diversi oggetti curiosi che contiene. Le strade di questa città sono ben selciate con pietre di lava del Vesavio, vulcano distante solo sette miglia da Napoli, che con la sua rima fumante e spesso ignivoma offre una delle più rare singolarità del circostante territorio. La principale, chiamata strada di Toledo, è lunga quasi un miglio, larga, diritta e adorna di belli edifizi ; dopo questa, le strade più considerabili sono la Riviera di Chiaia, S. Lucia, Monteoliveto, Carbonara e Foria. Napoli, relativamente alla sua estensione ed importanza, precenta pochi edifizi considerabili in confronto delle altre grandi città di Italia ; quelli che meritano maggiormente di essere menzionati sono : il palezzo reale, residenza ordinaria del re, considerabile per la sua vastità e per la ricchezza dei suoi appartamenti : i due palazzi che s'innalzano ai lati di questo, cioè alla diritta quello del principe di Salerno, alla sinistra quello che il re destina per alloggio si principi esteri ; il palazzo reale di Capo di Monte, che domina la città, ed al quale termina la nuova strada di Capo di Monte per mezzo di un ponte magnifico, costruito al di sopra delle case del sobborgo Sanità; il piccolo palazzo reale di Chiatamone, considerabile per la sua situazione deliziosa e per il suo giardino pensile; il teatro S Carlo, contigno al palazzo reale, uno dei più belli e dei più grandi del mondo; il palazzo dei reali ministeri o delle finanze, m'rabile per la sua architettura e vastità il grand' edifizio degli Studi , la fabbrica dell' università , il reclusorio o albergo dei poveri , lo spedale degl' incurabili , quello dell' Annunzinta a cui è annessa la ricca casa dei fanciulli esposti, l'arsenale o il palazzo arcivescovile, la vicaria o Castel Capuano, antica dimora dei re, occupato attualmente dai tribunali ; la fabbrica degli archivi generol' del regno, di cui una parte è stata ridotta a prigione; ed il teatro di S. Ferdinando, che dopo quello di S. Carlo è il più bello per l'arch'tettura fra i dieci che si trovano in Napoli. A guesti pubblici edifir) si possono aggiungere alcuni dei numerosi conventi contenuti in questa città, fra i quali si distinguono quelli di S. Chiara, di S. Maria dei Carmelitani, della Trinità, di S. Domenico il Grande, di Monte Oliveto, e quello dei Certosini occupato attualmente dagl' invalidi. Sono pure da menzionarsi le catacombe che occupano la cavità di una montagna nella parte settentrionale della città; esse servivano di sepoltura nei primi tempi della Chiesa, e si credono più estese di quelle di Roma e di Siracusa. Fra i palazzi appartenenti a particolari primeggiano per la loro architettura quelli di Bisignano, Orsini o Gravina, Colonna o Stigliano, Imperiali o Francavilla , Filomarino o della Torre , Doria o Angri, San Buono, della Riccia , e Tarsia. Le chiese di Napoli, schbene ricche nel loro interno di dorature e di pregiati quadri, sono poro considerabili per le loro dimensioni ed architettura. Quelle che magg'ormente si distinguono sono: la cattedrale, dedicata a S. Gennaro, mirabile per la ricchezza delle sue due cappelle; Gesi Nuovo, che è

la più l'ella di Napoli : S. Chiara, ove sono le tombe ilei principi regnanti; S Domenico, S. Filippo Neri, S. Paolo Maggiore, S. Martino dei Certosini, S. Maria dei Carmelitani, gli Apostoli, e S. Francesco di Paola, costruita recentemente e che sembra doverle tutte sorpassare sutto più rapporti, malgrado i difetti della sua architettura. Si contano in Napoli diverse piazzel, ma quasi tutte irregolari; le più belle sono: quella del Palazzo Reale, ornata delle ilne statue equestri in bronzo di Carlo III, e di Ferdinando I, quella degli Studi, e quella dello Spirito Santo; le più grandi sono quelle del Castello, delle Pigne, di Fortana Medina, di Monte Calvario, della Trinità Maggiore, ilell' Arcivescovado, di S. Lorenzo, di S. Domenico, la Carità e del Mercato. Tra i deliziosi passeggi che presenta questa netropoli, i più belli e frequentati sono : quello di Chiaja , vastissima riviera, ed insieme una delle più belle strade di Napoli , fra le quali si è superiormente mencionata, ailorna di statue, di fontane, di prati e di alberi di agrumi , vagamente disposti , che rendono il passeggio oltre ogni credere ileliziosissimo; quello ilella Villa Reale, ove si vede un magnifico hacino di granito orientale di un solo pezzo sebbene abbia 66 nalmi ili circonferenza: esso occupa il luogo ove s'innalzava già il famoso gruppo del Toro Farnese, trasportato ultimamente nel museo; e quello ilel Molo, continuamente frequentato, ed ove è da osservars i la torre della lanterna o faro, ed una bella fontana. Una strada ferrata conduce ailesso a Castellammare passando per Portici, Torre del Greco e Torre ilell' Annunziata. - Pozzuoli, piccola città vesc. di 8,000 ab., già famosa al tempo dei Romani, molti dei quali allettati dalla sua deliziosa situazione vi avevano costruito delle magnifiche ville. Vi si vedono ancora gli avanzi del suo antico anfiteatro, detto il Colosseo, e le rovine di un tempio consacrato secondo alcuni alle Ninfe, e secondo altri a Serapide, che dovea essere della più gran bellezza. I contorni di Pozzuoli presentano molte ragguardevoli enriosità naturali, come: i laghi di Averno e di Lucrino, il finme Acheronte oggi lago Fusaro, la grotta del Cano, il lago d' Agnano, la Solfatara, eil il Monte Nuovo, formato in una notte dall'eruzione vulcanica del Vesuvio nel 1538; esso occupa il luogo del grosso borgo di Tripergola sepolto nel tempo di quella catastrofe. - Bnia, presso il capo Miseno, luogo miserabile, quasi deserto, con una rada ed un porto sicurissimi, ma rimarchevole per essere stato il soggiorno di delizia dei grandi di Roma che vi avevano delle superbe ville. La costa è coperta di magnifiche rovine, ed il mare ne ricopre altrettante; vi si vedono ancora gli avanzi dei bagni di Nerone, di un palazzo di Giulio Cesare, e quelli dei tempi di Venere, di Diana e di Mercurio. Nei suoi contorni, che in parte si confondono con quel li di Pozzuoli, si osservano varie curiose particolarità, e fra queste sono rimarchevoli le cento camerelle, la piscina mirabile, gli avanzi del teatro di Lucullo, le rovine della città ili Cuma, la grotta della Sibilla, il sepolero d'Agrippino, i Campi Elisi, il celebre capo Miseno, il monte Posilipo, collina di tulo vulcanico, furata ila una parte all' altra in una lunghezza di un miglio circa: per questa magnifica galleria, chiamata Grotta di Posilipo. passa una delle strade che conducono a Napoli; la tomba di Virgilio situata presso becosta ilella Mergellina; ed un poco più luugi la Villa Floridiana, magnifica abitazione reale, ove sembra che l'eleganza, la ricchezza, il lusso, le arti e la natura si sieno riuniti per abbellirla. -Portici, villaggio costruito alle radici del Vesuvio, con una superba villa reale, e circa 5,000 ab. Di qui passa la strada ferrata che da Napoli conduce a Castellammare. Contiguo a Portici vi è Resina, grosso villaggio di circa 9,0 00 ab., con una bella villa spettante al principe di Salerno, detta la Favorita. È da Resina che ordinariamente si parte per andare a visitare il Vesuvio, come pure per discendere ad Ercoluno, antica città che con gran cura si disotterra dallo strato di lava sotto cui restò intieramente sepolta, per la terribile eruzione del Ve. suvio, nell' anno 79 dell' Era cristiana. - Torre dell' Aununziata, villaggio di circa 9,000 ab., rimarchevole per la sua gran fabbrica d'armi, e specialmente per la sua prossimità a Pompeia, antica città della Campagua, sepolta nella terribile catastrofe dello stesso anno 79 sotto uno strato di cenere vulcanica, detta volgarmente lapillo, che ricopre di pochi piedi le cime dei suoi edi fizi ; fu scoperta nel 1755, dal qual tempo, e specialmente in questi ultimi anni, si va seavando con zelo infaticabile. - Torre del Greco, con 13,000 ab ; Somma, ron 7,000 ; Ottajano, cou 1,500 ; e S. Anastasia, con 6,000, villaggi ragguardevoli, situati intorno alle radici del Vesuvio, e rinomati perche il loro contiguo territorio produce il famoso vino conosciuto sotto il uome di Lacrima Cristi. - Castellamare, città marittima e vesc., con circa 15,000 ab., costruita in una deliziosa situazione, sopra le rovine dell'antica città di Stabia, da cui si sono disotterrate molte preziose antichità-Qui mette capo la strada ferrata da Napoli. Vicino a Castellammare è situato il borgo di Quisisana, ove trovasi il principale cantiere per la marina del regno; una bella villa reale, ed altre graziose ville spettanti ai principali signori di Napoli. - Soriento, situata verso l'estremità meridionale del golfo di Napoli, sopra di un colle, in mezzo ad amenissimi giardini , piccola città arciv. ed ind., con 5,000 ab.; è patria di Torquato Tasso. - Appartengono alla previncia o intendenza di Napoli anche le isole di Capri, Ischia e Procida, situate all'ingresso del golfo di Napoli. - Ischia, situata presso il capo Miseno, ha una piccola città vesc., e circa 19 miglia di circonferenza, ed è rinomata per la sua fertilità, per la sua numerosa populazione, per i suoi bagui minerali molto frequentati, e per una bella villa campestre del Re. - Procida, posta fra Ischia ed il capo Miseno, ha sei miglia di giro, ed è considerabile per il costume delle sue donue, che honno quasi conservato i vestimenti delle autiche Greche, per il gran numero di marinari che possiede e per l'attività dei suoi cantieri, ove si costruiscono navi mercantili, più che in ogni altra parte del regno. -Capri, situata presso la punta che divide il gollo di Napoli da quello di Salerno, ha una piccola città che in addietro era vescovile, e circa 10 miglia di circuito. Gl' imperatori Augusto e Tiberio, allettati dalla bellezza e salubrità del suo clima, la scelsero per luogo di ritiro e di delizie, per cui acquistò celebre rinomanza. Il secondo vi passò gli ulsimi sette anni della sua vita e vi mori. Vi si vedono ancora gli avanzi di diverse fabbriche costruite da questi due imperatori.

Nella Terra di Lavoro: Caserta, o Caserta Nuova, situata nel delizioso piano ove giace l'antica Capua, piecola città vesc., capoluogo di questa provincia, con circa 5,000 ab: Vi si vede la superba villa reale fatta edificare dal re Carlo III, che è non solo la più maestosa del regno, ma una delle più vaste e più belle dell'Europa; le sue cadute d'acqua, i suoi grandi ed ameni giardini, e specialmente l'acque. dotto lungo 27 miglia, cono opere veramente maravigliose. Quest'ultimo, a motivo del differente livello del suolo, passa per una magnifica galleria sotterranea, aperta a traverso il monte Gargano, che su persorato in una lunghezza di mille metri, e traversa inoltre la valle di Maddaloni sopra un ponte formato di tre ordini di arcate, soprapposte le une sulle altre; questo ponte mirabile non tanto per la sua grandiosità quanto per la bellezza della sua architettura, è lungo 500 metri, e ne ha circa 46 di altezza. Fino a Caserta è condottala strada ferrata che da Napoli condurrà a Capua. - S. Germano, piccola città notissima per la sua situazione alle radici di Monte Cassino, luogo celebre per l'insigne monastero fondatovi nel 528 dal patriarca S. Benedetto, ove tuttora si osserva una chiesa magnifica ed una preziosa biblioteca. --Sora, sul Garigliano, città vesc , ind. e comm., con 8,000 ab .- Arpino, piccola città, una delle più ind. del regno, con circa 8,000 ab ; è patria di Cicerone. - Fondi, antichissima città vesc. con circa 5,000 ab., considerabile per le sue antichità, fra le quali sono da menzionarsi gli avanzi della Via Appia che ne forma la strada principale, ed il cui lastrico conserva tuttora il suo stato primitivo, ed è una parte delle sue antiche mura. - Gaeta, piccola città vesc., considerabile per le sue fortificazioni, che la rendono una delle più importanti piazze del regno, con circa 3,000 ab. senza il presidio, ha un comodo e ben difeso porto sul golfo di Gaeta, una bella cattedrale, e varii avanzi di antichità. Poco lungi da questa città trovasi Mola, grosso borgo, nella via Appia, fabbricato sulle rovine dell'antica Formia, nei cui contorni Cicerone aveva una villa, presso la quale su ucciso dai satelliti di Augusto ad istigazione di Antonio. - Capua, in deliziosa situazione, sulla riva sinistra del Volturno, città arciv., ind. e fortificata, con circa 8,000 ab. Conta alcuni belli edifizii , fra i quali è da osservarsi la cattedrale. Nei suoi contorni si vedono anche al presente le vestigia dell'antica Capua, ed un poco più lungi alla distanza di un miglio si trova S. Maria, sede del tribunale di questa provincia, luogo comm. ed assai popolato, contando circa 9,000 ab.; vi è stata costruita ultimamente una vasta prigione. - Nola, antica città vesc. di circa 9,000 ab, situata presso i famosi Campi Flegrei; vi si osservano una bella caserma, e diversi avanzi di antichità. Si pretende che, verso la fine del sesto secolo, uno dei suoi vescovi introducesse l'uso delle campane per chiamare i fedeli all'ufizio divino, e che fossero dette campane per essere Nola città della Campania. - Aversa, graziosa città vesc. di circa 16,000 ab., situata in un piano delizioso, a capo di una grande strada che conduce fino a Napoli, Meritano di essere menzionati il suo grande orfanotrofio, vero seminario di artigiani per il regno; come pure il grande spedale per i dementi, uno dei più belli istituti che esistano in questo genere, specialmente per il modo filantropico con cui sono trattati questi infelici. - Spettano inoltre a questa provincia la piccola città vesc, di Aquino, le terre o villaggi di Afragola, Acerra , Piedimonte e Muddaloni , come pure il gruppo delle isole di Ponza, situato all' imboccatura del colfo di Gaeta.

Nel Principato Citeriore : Salerno , sul golfo del suo nome , città arciv., ind. e comm., rinomatissima per la sua antica scuola di medicina, capoluogo e sede del tribunale civile e criminale di questa provincia o intendenza, con un liceo, un porto, e circa 11,000 ab. È osservabile il palazzo dell'intendente, una delle più belle residenze dei governatori delle provincie del regno. - Campagna, città vesc. , ind. e comm., con una bella cattedrale, e con circa 7,000 ab. A qualrhe distanza da questa città si trovano, presso il lido, i magnifici avanzi di Possidonia , antica colonia greca , così chiamata fino all'anno 480 di Roma, epoca in cui prese il nome di Poestum, e vi si stabili una colonia romana. Fu orribilmente saccheggiata nel 930 dai Saraceni, ed intieramente distrutta nel 1080 dai Normanni. Le sue rovine furono a caso scoperte nel 1755, e fra queste sono ammirabili i resti delle mura e di un anfiteatro; la porta settentrionale della città, e soprattutto tre templi di colossali dimensioni, sorprendenti per la bellezza e perfezione della loro architettura. - Amalfi, situata sulla costa occidentale del golfo di Salerno, piccola città acciv. di 3,000 ab., moltn decaduta dalla sua antica grandezza. Fu già nel medio evo florida e commerciante repubblica, rinomata per le sue numerose navi mercantili sparse in tutti i porti del mondo allora conosciuto. I suoi cittadini foudarono in Gerusalemme lo spedale di S Giovanni che su cuna dello ordine dei cavalieri Gerosolimitani, detti in seguito cavalieri di Rodi e infine cavalieri di Malta. Era in questa città il famoso codice delle Pandette che, caduto in potere dei Pisani e poi dei Fiorentini , si conserva gelosamente in Firenze nella biblioteca Mediceo Laurenziana. Amalfi si gloria di esser patria di Flavio Gioja, a cui si attribuiscela invenzione della bussola nautica. - Nocera, detta anche Nocera dei Pagani, città vesc. di circa 7,000 ab ; vi è da osservare la chiesa di S. Maria Maggiore, una delle più antiche dell'Italia e molto rassomigliante al Panteon di Roma. - Cava, in amena situazione, città vesc. e comm. ed assai ind., con 19,000 ab. compresivi quelli del sun territorio. Vi è una celchre abbazia di Benedettini, che possiede una bella biblioteca, ricca specialmente in manoscritti lombardi. - Questa provincia contiene inoltre la città vesc, di Lettere, e le terre o villaggi di Sala e Vallo.

Nal Principato Ulteriore Arellino, situata persos il fume Sabsto, ettit vece, indi ed assi comun, copo lougo e sede del tribunale citi e eriminale di questa provincia o intendenza, con un collegio e con 13,000 ab. Presso questa citti turosal l'abbasia e antuario di Morte Vergine, celebre specialmente per il suo ricco archivio, che si supposi il mgliore del regno. — Ariano, citti vece, ind. e comm, con 19,000 ab. — Osfolyra, piccolo città, sassi ind., cou circa 6,000 ab. — Appartengono pure a questa provincia le piccole città vece. di S. Angelo dei Lombardi, S. Aggata dei Goti, Monte Fosco e Conza; come pure le terre o villaggi di Aripala e Montella.

Nells Contea di Molise: Campo Basso, piccolo città assai ind., ago luogo e sede del tribunale civile e criminale di questa provincia con un collegio e con circa 8,000 ab. Essa è traversata dolla bella strada de che pone in comunicazione Napoli con le città situate sull' Adriatico, per cui è divienuta una delle prime piazza e commercianti del re-

gno. — Isemia, piccola città vesc. di 6,000 ab., interessantissima per i suoi numerosi monumenti di antichità. — Agnont, villaggio assai ind., con circa 7,000 ab. — Lauino e Marcone, altri luoghi considerabili.

Nell' Abruzzo Ulteriore II: Aquila, contraits sopra una cullina preson l'Atterno, città vere, fortifosta, ind. ed assi comma, capoluogo di questa provincia, sede del suo tribanale civile e criminale e di un tribanale di appello, con un lice, o con circa 8,000 a h. — Jahmona, città vere, di circa 8,000 a h. inousta specialmente per le sue confetture : è patria di Ovidio. — Avezzano, villaggio di circa 6,000 a h., situato presso il lago Celano; vi si vede tuttora il canale seavato dal Bonani per iscariarca questo la logo. — Celano, presso il lago di questo some, e Civita Ducate, piecole città vese: ; Capittrello e Piscina , puochi con iderabili.

Nell'Abruzzo Ulteriore I: Trramo, città vese, cspo lugo di questa provincia e sede dei suo tribunale civile e criminale, com un collegio e con circa 9,000 3.b. — Civittla del I Tronto, piccolo città vese, importante per le sas festificassion. — Giulia Novon, piccolissima città, considerabile per la sua dogana. — Campli, Pramo o Civita di Prame e Atri, piccolo città vese; e Stranzica, villaggio inuarchevolre.

Nell'Abruzo Giteriore: Chietti, snitcamente detta Theute, situata stalla Peccara, gravious e hen fabbrietas tittà arcive, ecomm, espolaogo di questa provincia e sede del suo tribunale civile e criminale, con un cullegio el altri lett. sitti, e con 13,00 ob. Sono osservabili fra i suoi edifiati la cuttedrale ed il seminario Questa città ba dato il mome all'ordine dei Teatuis, fondato da S Gastano Tienes, e da Giov. Pietro Caraffa primo sorcivescovo di Chiett che fu poi papa col none di Paolo IV. — Lanciano, situata in un' evuinenza prossima al mare, città arciv. ed assai comm., con circa 9,000 ab. — Ortona a Mare; città arciv. ed assai comm., con circa 9,000 ab. — Ortona a Mare; città vecs. Confidea a comm., con un porto difeso da un bel molo, con una rica cattedrale ove conservasi il corpo dell'apostolo S. Tomuso, e con circa 9,000 ab. — Vettora, città indi e comm, con 8,000 ab. — Petcara, lougo forte, alla fore del flume di questo nome; e Tranta, villagio ragguardevola.

Nells Capitants: Eeggia, sulls Cervars, in aris piutosto insulathe, hen convirtai citik, savai ind. e emm., eapo lougo di questa provincia e æde di un tribunale di commercio, con circa 21,000 abr.,
compresivi quebi del suo districto. Fra i suoi elifini è osarrobile la
dogana. – Lucera, città vesc., residema del tribunale civile e crimisale di questa provincia, con un collegio e con circa 8,000 ab. — Manfredonia, , situata alle falde del monte Gargano, piecola città serice e
comm., econ un porto sal gollo del suo mone, e con circa 8,000 abr.
— Monte S. Angelo, piecola città sal monte Gargano, ove è decomm., econ un porto sal gollo del suo none, e con circa 8,000 abr.
— Monte S. Angelo, piecola città sal monte Gargano, ove è decomme del consideration del suoi monte del proportione.

Plante S. Alidelet, in memoria della sua miracolosa apparisione.

Vi concorre un gran numero di peltegrini. — S. Servera, città vesc,
assi popolata, contando circa 16,000 a be. — Actori e Bowino, piccole
città vescavili. — Appartiene a questa provincia il gruppo delle indel
Termiti, situate al nord del premontorio del monte Gargano.

Nella Terra di Bari Bari, situata sopra una lingua di terra sulle

sponde dell'Adriatico, città arciv., fortificata, ind. e comm., capo luoro di questa provincia, con un liceo, un porto e circa 19,000 ab. È osservabile il bel teatru ultimamente costinitori. - Trani, custruita sulle rive dell'Adriatico, vaga città arciv. e comm., residenza di un tribunale di appello, con un porto, e con circa 14,000 ab. La torre della sua cattedrale è una delle più alte di Italia, - Burletta, vagamente situata sulla riva dell' Adriatico presso la foce dell'Ofanto, bella città ind. ed assai comm., con un porto e con circa 18,000 ab. Vi risiede un metropolitano che porta il titolo di arcivescovo di Nazaret: ha una bella piazza decorata di una statua colossale in bronzo, una bella cattedrale, ed altri edifizii ragguardevoli. Abbondantissime sono le saline del suo circondario. Nelle sue vicinanze si trovano i residui di Canne, luogo celebre per la battaglia fra i Cartaginesi ed i Romani. - Molfetta, soll'Adriatico, città vesc., ind e comm., con 11,000 ab. - Altamura, alle falde dell'Appennino, città considerabile per i suni avanzi di antiehità, per le sue fiere, e per la sua popolazione, valutata circa 16,000 ab. - Monopoli, sull' Adriatico, città vesc. e ind., con circa 8,000 ab. - Nelle sue vicinanze si trovano le rovine dell'antica Egnatia, come pure varie abitazioni sotterranee che si suppongono essere state scavate nella più remota antichità. - Giovenazzo, piecola città di circa 6,000 ab., importante per il suo grande orfanotrofio, da cui escono molti abili artigiani, mediante la cura che si ha nell'educarli. - Questa provincia contiene inoltre le città di Audria, Terlizzi, Bitonto, Graeina. Bisceplia e Rayo, tutte vesc, ad eccezione di Terlizzi,

Nella Terra d'Otranto: Lecce, costruita in amena pianura a poca distanza dall'Adriatico, bella città vesc., lortificata, assai ind. e comm., eapo luogo di questa provincia e sede del suo tribunale civile e criminale, con un collegio e con circa 14,000 ab. - Otranto, situata alla imboccatura dell' Adriatico , città arciv. e fortificata , con un porto e circa 3,000 ab. - Brindisi, antica e celebre città arciv. e comm., con un porto sull'Adriatico, capace attualmente di sole piccole navi, e cun circa 6,000 ab. Vi si vedono molti avanzi di antichità, e fra gli altri quelli del palazzo di Pompeo, e del famoso faro, che rammentano lo antico splendore di questa città in oggi molto decaduta. - Taranto, situata sopra una piccola penisola che sporge nel golfo del suo nome, città arciv., forte, ind. e comm., con un portu che va giurnalmente a colmani di sabbia, e con circa 14,000 ab. Nel suo rircondario si trovano delle ricche saline. - Gallipoli, sulla costa orientale del golfo di Taranto. piccola città vesc , fortificata e comm. , con un porto e circa 8,030 als. - Spettano inoltre a questa provincia le città vesc. di Alessanu e Nardo; come pure le terre o villaggi di S. Maria di Leuca, Manduria,

Francavilla e Galatina.

Nella Basilicata: Potenza, presso le sorgenti del Basiento, città vesc., capoluogo di questa provincia, e sede del suo tribunale civile e criminale, con un collegio e con circa 9,000 ab. - Matera, città arciv., ind. e comm., con un cullegio e con circa 11,000 ab. - Acerenza, Montepeloso, Melfi e Muro, piccole città vesc - Lugonero e Tutsi, loughi considerabili.

Nella Calabria Citeriore : Cosenza, sul Crate, città arciv. , ind. e comm., espo luogo di questa pravincia e sede del sao tribunale civile e criminale, con un collegio e con circa 8,000 ab. Sono osservabili la cattedrale, il palazzo di giustizia ed alcuni altri edifizii. - Rossano città arciv., con circa 8,000 ab. - Castrovillari, piccola città di 5,000 ab., importante per le numerose piantagioni di cotone, di gelsi e di frutti che si fanno nel suo territorio; nei suoi contorni presso il monte Pollino si fa il famoso formaggio conosciuto col nome di Cacio Cavallo. - Paola, città considerabile, situata presso il mare, patria di S. Francesco di Paola fondatore dei Minimi: assai magnifica e frequentata è la chiesa eretta presso il romitorio dove que to Santo abitava. - Bisigna. no e Cassano, città vesc. - Corigliano, Scigliano e Longobuco, luoghi considerabili, specialmente l'ultimo per le miniere di ferro del suo circondario.

Nella Calabria Ulteriore II : Catanzaro, situata sopra un'eminenza fra gli Appennini ed il mare Jonio, città vesc., comm. ed assai ind., capoluogo di questa provincia, sede del suo tribunale civile e criminale, e di un tribunale di appello, con un licco e circa 11,000 abit. --Santa Severina, città vesc., celebre per le annuali sue fiere; il suo territorio è fertile in miniere di sal gemma. - Cotrone, piccola città vesc., antichissima, fortificata, ind. e comm., con un porto sul mare Jonio, e con circa 5,000 ab. - Monteleone, città vesc., ind. e comm . con un collegio e con circa 7,000 ab. - Stilo, piccolo luogo importante per le sue miniere di ferro. - Nicastro, Tropea, Nicotera, e Squillace, città vesc. - Pizzo, Parghelia e Serra, luoghi considerabili.

Nella Calabria Ulteriore I: Reggio, situata alla punta degli Appennini in un delizioso colle sullo stretto di Messina, antica e celebre città arciv., assai ind. e comm., capo luogo di questa provincia e sede del suo tribunale civile, con un collegio, una biblioteca, e con circa 17,000 ab. - Oppido, città vesc., Sciglio, Seminara, Palmi, Gerace c Maida luoghi ragguardevoli.

La SICILIA, che è dopo la Sardegna la più grande e più considerabile fra tutte le isole del Mediterraneo, celebre fino dai tempi dei Cartaginesi e dei Romani per la sua fertilità e per le sue ricche miniere, giace all'estremità dell'Italia, dalla quale è separata per un piccolo stretto, chiamato faro di Messina, di tre sole miglia di larghezza. Le sue città ed i luoghi più ragguardevoli sono i seguenti.

Nella Provincia di Palermo: Palermo, vagamente situata sulla costa settentrionale dell'isola in fondo al golfo del suo nome; grande e bella città arciv., fortificata, delle più ind. e comm., capoluogo di questa provincia e capitale del regno di Sicilia, sede di un tribunale di commercio, di un tribunale di appello, e del tribunale supremo di giustizia per tutta l'isola, come pure del suo governatore generale che ha il titolo di luogotenente; con un' università, un liceo, un osservatorio, varie biblioteche, ed altri importanti lett. istit, con un porto, e con c rea 175,000 ab. Le sue strade helle e diritte, sboccano quasi tutte sulle duc strade principali, dette la strada Cassaro o Toledo e la Strada Nuova, le quali s'incrociano in una magnifica piazaa ottagona, chiamata Villena. Tra i suoi edifiaii si distinguono il palazzo reale, vasta fabbriea ma d'irregolare architettura, ove sono da ammirarsi la magnifica coppella, e l'osservatorio costruito nel 1791 nella parte più elevata del palazzo, e provvednto di eccellenti istrumenti, con i quali il celebre Piazzi scopri il pianeta Cerere; la Vicaria o palazzo di giustizia; il grande spedale ; la cattedrale , monumento gotico dei più belli della Sicilia ; la ehiesa di Gesu, mirabile per la sua architettura e per la ricchezza dei suoi ornamenti: quella dei cappuccini, considerabile per le sue tombe, ove si conservano in certe specie di nicchie dei morti in piedi e vestiti, che tutti gli anni nel giorno dei Defunti si rivestono di abiti magnifici; la chiesa di S. Giuseppe, mirabile per il suo tempio sotterraneo, grande quanto il superiore, e sostenuto da un gran numero di colonne colossali in marmo; la chiesa dell' Olivella, appartenente al convento degli Olivetani; quella della Casa professa, spettante ai Gesuiti; la bella fabbrica dello spedale dei dementi; e la fontana che abbellisce la piazza grande, considerabile non tanto per le sue colossali dimensioni, quanto per la bizzarria della sua architettura e dei suoi ornamenti. Il più bel passeggio di questa città è quello della Marina, che termina alla Flora, vasto giardino botanico, uno dei primi e dei meglio tenuti dell'Italia. La festa di S. Rosalia richiama a Palermo tutti gli anni nel mese di Luglio una gran quantità di forestieri, e dà una grande attività al suo commercio, che d'altronde è considerabilissimo. Nei contorni di questa città si trovano: la Bugheria, villaggio di 4,000 ab., vagamente situato, e cin'o da graziose ville della nobiltà Palermitana; Bocca di Fulco . altro villaggio di 4,000 ab , considerabile per i suoi stabilimenti agrarii, filantropici ed industriosi; la Favorita e Ficuzza, graziose ville con superbi parchi. - Monreale, piccola ma deliziosissima città arciv., distante quattro miglia da Palermo, con un collegio e con circa 13,000 . ab., compresivi quelli dei due borghi o villaggi di Rocca e S. Martino, È osservabile la sua magnifica basilica che può riguardarsi come il più bel tempio di tutta la Sicilia. - Cefalù, città vesc. e comm., con un porto, una scuola di nautica, e circa 9,000 ab. - Termini, città marittima, fortificata e comm., con un porto, un collegio, una scuola di nantica, e circa 11,000 ab. Sono molto rinomati i bagni minerali. --Corleone, città interna assai considerabile, con un collegio, e con circa 15,000 ab. - Appartiene a questa provincia o intendenza anche l'isola Ustica.

Nella provincia di Messina: Messina, costiuita in una posizione deliziosa sullo stretto a cui dà il nome, grande e bella città arciv., forte, assai ind. e delle più comm., capo luogo di questa provincia, sede di un tribunale di commercio e di un tribunale di appello, cou un buon porto, un collegio, una biblioteca ed altri lett. istit , e con circa 55,000 ab. Sono osservabili tra i suoi edifizii, il palazzo senatorio, l'arsenale, la cattedrale, col suo famoso altare dedicato alla sacra lettera; il palazzo arcivescovile, la loggia, il seminario, il grande spedale, le fortificacioni e la cittadella. Questa città fu molto danneggiata dal terremoto del 1783. - Patti , piccola città marittima e vesc. di circa 6,000 ab. - Milazzo, situata sulla costa settentrionale dell' isola, sopra un'acuta lingua di terra, chiamata punta di Milazzo, piccola, ma forte città marittima, con circa 7,000 ab. - Taormina, sulla costa orientale della Sicilia altra piccola ed antica città di circa 6,000 ab. Vi sono da osservare il teatro, che malgrado le sue grandi dimensioni è quasi tutto scavato nel vivo sasso; la naumachia, la cisterna e l'acquedotto. Questa rittà sestenne nel medio evo contro i Saracini uno dei più lunghi assedi à di en la tecia antica e moderna faccia menzione, poiché duró quast 80 mai. Mattertta, Randacsa e Castrorata, città interne di escat 21 200 ah. — A questa provincia o intendenta appariene il grappo delle Lipari, fonnato di 11 iodette, due delle quali, ichianate l'anfrate nonato di 12 iodette, due delle quali, ichianate la Falcana e l'altra Strambelli, gettun fisoco, l'una interrottamente, l'altra quai continuamente. La più grande e la sola sufficientemente abitta, che chiannai Lipari, ha una piccola città vesc. e fortificata, con un porto citra 12,000 ab.

Nella Provincia di Catania: Catania, situata alle folde dell'Etna, grande, antica e bella città arciv., assai ind. e comm., rapolnogo di gresta provincia o intendenza, sede di un tribunale di rommercio e di un tribunale di appello, con un porto, con una università, un liceo, una biblioteca, ed altri lett. istit, e con circa 50,000 ab Vi si vedonoa cora gli avanzi di un ansteatro il più vasto che si conosca, di un teatro, di un odeum o teatro musicale, e dei vasti bogni caldi e freddi, antichi edifizii atterrati dalla lava dell' Etna. La cattedrale, il palaz. zo del senato, ed il magnifico e vasto convento dei Benedettini, sonoi suoi edificii moderni più considerabili. - Aci Reale, situata presso il mare in prossimità all' Etna, sopra un enorme mucchio di lave basaltiche, piccola e ben costruita città ind. e con circa 12,000 ab. - Nicosia, costruita sopra un monte scosceso, piecola città vesc., di circa 6,000 ab - Cultugirone, altra città interna, assai grande, vesc , ind. e comm , con un collegio e con circa 20,000 ab. - Mascali, Paterno e Bronte, tuoghi considerabili.

Nella Provincia di Siracusa: Siracusa, situata sul mare verso la estremità inferiore della costa orientale dell'isola, antichissima e celebro città vesc., forte, ind. e comm, capoluogo di questa provincia o intendenza, con un collegio, una biblioteca ed altri lett istit., con un porto, attualmente capace di sole navi di media grandezza, e con circa 16,000 ab. Anticamente aveva un circuito di 22 miglia, e si componeva di cinque parti o quartieri separati, cioè Ortigia, Achradina, Ticea, Neapoli ed Epipole, l'insieme dei quali formava questa superba Pentapoli, che rinchiudeva oltre un milione di abitanti. Presentemente non sussiste che la sola Ortigia, tuttora abitata. Fra i magnifici avanzi che manifestano il suo antico splendore, sono osservabili la celebre fonte di Aretusa, la cattedrale, che è l'antico tempio di Minerva; l'aufiteatro, uno dei più grandiche si conosca; il teatro che malgrado la sua vastita è tutto scavato nel vivo sasso; l'orecchio di Dionisio, che è una volta della gran latomia del Paradiso, già servito ad uso di prigione; e le catacombe, rhe sono rignardate rome le più vaste del mondo, quantunque quelle di S. Gennaro a Napoli sieno molto più alte. - Agusta o Augusta, fabbricata in una posizione delizios, sul mare Jonio, poco lungi dal luogo ove era situata l'antica Megara, città fortificata, con un vasto porto, e con circa 12,000 ab. - Lentini, anticamente Leonzio, situata in vicinanza del mare presso il lago Beverio, oggi detto Lentini, dal nome di questa città. Fu in addietro molto celebre, ma presentemente è molto decaduta, contando circa 6,000 ab. - Modica, città interna di rirca 20,000 ab., considerabile per la sua vicinanea alla valle d'Insica, detta anche la valle dei Trogloditi, perchè si crede che le sue numerose grotte scavate nel sasso, formonti una strada lunga più di un miglio, sieno servite di dimora ad una delle più antiche tribit che abitavano la Sicilia. Do appi lano et all' teternità superiore delli valle i vivoramo la Sicilia. Do appi lano et all' teternità superiore delli valle i vivoramo la piccole camere disposte per piani le une sopra le altre, che si produngano fino a Spatecoforno — Noto, piccolo città interna di certa 11,000 ab; cas domina la valle del uno nome, che dava la denominazione ad una delle tre antiche divisioni amministrative della Sicilia. È coservalite il museo del signore Atutto, bacone di Fargione, over trova una ricaca collezione di medaglie di tatte le antiche città dissi isalo. — Sicili, Raguara e Comins, luoghi considerabili. — Spetta a quest'intendenna suche l'ivoletta Marcauntere.

Mells Provincia di Caltanisetta: Caltanisetta, ituata in anema pinanta poco lungi dalla riva destra del Salso, città assi grande, ben costraita e comm, capo luogo di questa provincia o intendenas, con cica (5,000 ab. — Amgona » jiccola città di circa 6,000 ab. — omi-drabile per le sue antichità e aspecialmente per la sue prosimitia al vicinon fangoso di Macalaba ; il più cognito fra quelli di questo genere. — Castro Giovanni , città considerabile, con un collegio e con circa 11,000 ab., situata sopra un alto monte quai nel centro della Sicilia, di cui dall'alto del campanile della sua chiesa meggere si sourge sondissima parte, eusa cecqua il luogo dell'antica Emma, evidera per discontinente della confiderationa questa provincia o intendenza anche le piccole città di Masserino. Pietra Persia.

Nella Provincia di Girgenti: Girgenti, situata poco Inngi dalla costa meridionale dell' isola, sopra una collina ove era la rocca o eittudella dell' antica e celebre Agrigento, che giaceva poco al di sotto nella pianura ; città vesc. e comm., malamente costruita, con alcune fortificazioni, con un porto capace solo di piccole navi, con circa \$5,000 ab e capoluogo dell'intendenza. La cattedrale ed il convento di S. Niccola sono i suoi migliori edifizii. Nelle sue vicinanze, e precisamente a Girgenti Vecchio, si trovano varii edifizii già appartenenti all'antica Agrigento, fra i quali sono osservabili il tempio della Concordia , che essendo quasi intero è stato consacrato a 5 Gregorio ; il tempio di Giunone, e gli avanzi di qu'lli di Cerere e Proserpina, di Ercole, d' Apollo, di Diana, di Castore e Polluce, di Esculapio, e di Giove Olimpico che Diodoro di Sicilia riguardava come il più graude dell'antichità, sebbene non avesse che metà della lunchezza di quello di S. Pietro di Roma. - Sciacca , città marittima e comm., situata sulla costa meridionale dell'isola, con circa 10,000 ab. - Naro, Alicata, e Bivona; i luoghi considerabili di Mussomeli, S Cataldo, Leon forte, Palma, Cannigati e Cattolica; come pure le isole di Pan tellaria , Linosa e Lampedusa; la prima è abitata, le seconde sonodeserte:

Nella Provincia di Trapani: Trapani, situata sopra una penisiale della costa occidentale della Sicilia, ben costruita città, forte, ind e comm., capolloggo di questa posinicia o intendenza, e sede di un tribunale di commercio, con un collegio, un porto, e circa 24,000 ub. È difiesa da un castello posto nella vicina isola Columbura, presso la

quale vedesi lo scoglio, det-o del mal consiglio, ove narrasi che fosse concertato il disegno della famosa strage, cognita sotto il nome di Vespro Siciliano. Nel circondario di questa città si trovano ricche saline, e lungo la sua costa si fa abbondante pesca di corallo. - Monte S. Giuliano, piccola città di circa 7,000 ab., situata sul monte di questo nome, anticamente detto Erice, dove era il famoso tempio di Venere Ericina. - Alcamo, città interna di mediocre estensione, con circa 12,000 ab ; nelle sue vicinanze si vedono gli avanzi dell' antica Segesta, e presso quest'ultima trovasi il magnifico tempio di Venere, uno dei più perfetti e dei più grandi monumenti dell'antichità. - Marsala, città marittima assai grande, fondata sulle rovine dell'antica Lilibeo, con un collegio, un porto ricolmo di sabbia, e con circa 21,000 ab. I suoi vini rinomati formano un articolo importante di esportazione. - Mazzara, sulla costa occidentale dell'isola, città marittima, forte e vesc., con circa 8,000 ab.; essa dava il nome ad una delle tre valli o divi ioni nelle quali era anticamente repartita la Sicilia. - Castel Vetrano, città interna ed ind., con circa 13,000 ab., considerabile per la sua vicinanza agli avanzi dell'antica Selinonte, ove si vedono ancora enormi mucchi di rovine, chiamati dagl'indigeni pilieri dei giganti. - Castellammare, Calatafimi e Sambucca, luoghi considerabili. - Appartiene inoltre a quest' intendenza il gruppo delle Egudi, ove si trovano le isole Furi. gnana, che è la più grande; Maretimo, Levanso, ed altre più piccole.

REGNO LOMBARDO-VENETO ( V. Impero d' Austria).





## SUNTO

della Storia politica

## DELL' ITALIA

-3 HPE-

ς I.

Primi Abitatori — Etruschi — Roma sotto i re — Roma repubblica-( Dall'anno 1710 fino al 29 avanti Cristo ).

La Italia splendida sede delle scienze e delle arti fu un tempo anche essa oscurata dalle tenebre della ignoranza e della barbarie; senuoncitè per vederla in questo stato ci converrebbe risalire a tempi così remeti, ehe ogni memoria, non che ogni lume di Storia ci manca per rischiarare le indagini. Una opinione, alla quale antiche tradizioni e recenti osservazioni geologiche sembrano dar credito e fondamento, vuole che la nostra penisola sia l'avanzo d'una vasta estensione di terre sprofondate in qualche gran cataclismo ed ora coperte dalle acque del Mediterraneo. Cheochè ne sia, vuolsi credere che il tepore del suo cielo, la fertilità del suo suolo dovettero presto indicarla agli nomini siccome stanza lietissima di ogni godimento terreno. Ma quali ne fossero i primi abitatori nessuno può dire con certezza. Le prime memorie italiche, le favole, i riti, ti acecuriano un misto di costumi che da diversa sorgente ebbero origine, e quindi può dirsi certa la invasione di genti straniere che da ogni parte corrono al bel paese, ed occupandolo opprimono talvolta gl'indigeni colla forza, o li beneficano coi doni d'una incipiente civiltà. Enotro e Pencezio Pelasgi d' Arcadia fondano in Italia molte colonie ( 1710 A. E. V. ). Italo re degli Enotri è deificato. Giano abbandonando il paese dei Perrebi in Tessaglia, 146 anni prima della guerra di Troja, giunge in Italia e fonda lo stato del Lazio, ed è anch' esso deificato (1426 A. E. V.). Tirreno coi Lidii, Evandro cogli Arcadi posano i fondamenti, il primo dello stato etrusco, toscano, o tirreno (1370 A.E.V.); il secondo di Pallanzio sul monte chiamato dappoi Palatino (1330, A.E.V.). Anche intorno al nome di Italia regna una oscurità che difficilmente

può diradarsi colle norme storiche. Forse fu il uome d'uno dei tanti popoli che l'abitarono; forse le venne da quell'Italo del quale sopra parlammo; certo è però che dapprima limitato fra il seno Lametico e lo Scillatico non si estese a tutta la penisola foorche ai tempi della guerra sociale. Nè si vuol tacere che gran parte dell' Italia ricevè la denominazione di Magna Grecia a cagione delle molte colone che Diomede, Idomeneo, Filottete, ed altri croi della impresa di Troja condossero a stabilirsi nelle parti meridionali (1260, A. E. V.), Cosi rammentansi le genti che occuparono la Sicilia, Sicani o Siculi, che le dettero il nome, indi i Fenici e poi i Greci che vi stabilirono floridissime colonie e prosperarono finche non caddero anch' esse nel vortice della potenza romana. Fra le varie genti che fermaron sede tra noi niuna merita l'attenzione dell' archeologo quanto gli Etruschi, detti con altri nomi Raseni, e Toschi o Toscani; eppure l'accertare la vera origine loro, e quanta parte di civiltà qui recassero è opera troppo ardua per non dire impossibile. Sappiamo ch' e' si distinsero per s'ngolare perizia nell'arte divinatoria e nella scienza dei sacrifizii; che signoreggiarono lunga pezza la Italia dalle Alpi sino al Tevere, facendo centro del loro dominio l' Etroria propria, o Toscana, e fondando città cinte di solide mora di cui rimingono ancora testimonianze non dubbie. E parve un momento che questo popolo valesse ad effettoare la riunione di tutta Italia in un solo stato; sennonche ando loro fallito il disegno per gli ostacoli opposti dai Ligori, Galli . Sanniti , e infine per la potenza preponderante di Roma. Della religione di questi popoli ci restano pochi docomenti; sembra però potersi dividere la loro dottrina in due parti , l'arcana e la volgare ; quella, ehe ammetteva l'esistenza d'un Dio solo, una rivelazione, le peue e i premii in questa o nell'altra vita; la religione pratica ci presenta invece tutti i delirii della soperstizione. Quanto all'incivilimento gli Etruschi vanno egualmente distinti, dacchè il progresso sociale ci comparisce presso loro più franco, e in via più larga, perchè assicurato da istituzioni politiche che garentivano la quiete del vivere civile ; quiudi è che recano meraviglia la coltora delle arti, la cognizione della natora, il perfezionamento dell'indostria coi era giunto quel populo singolare dal quale l'ambiziosa e superba, ma incolta Roma, non isdegnò ritrarre gran parte delle sue istituzioni. Nell'ordine religioso come nel politico pare obbedissero a capi detti Lucumoni, i quali posti al governo d' una federazione obbedivano poi ad un capo o preside scelto fra loro. Celebre è la lega delle loro dodici città, delle quali alcone giunsero fino a noi splendide per industria e rommercio. Ma qualunque si fusse il grado di prosperità cui eran giunti gli Etroschi, il dominio loro non era destinato a durare; la nel prossimo Lazio sorgeva una potenza emula prepon lerante, che chiamandoli ad una lotta mortale li doveva cancellare al fine dal numero delle nazioni. Pare che dalle alture dell'Appennino scendessero gli Abor geni ad abitare il Lazio caeciandone i Siculi e stringendo le varie loro populazioni in un solo vincolo religioso. Enea foggiasco da Troja approda a queste terre (1260, A.E.V.). Ascanio o Giulio suo figlio fonda Alba la Longa e vi regna, gli suceedono Euca Silvio, Silvio Enca, Latino, Alba, Capeto, Capi, Calpeto, Tiberino, Agrippa, Alladio, Aveutino, Proca, Amulio, Numitore. Amulie, minor frateilo di Aumitore, aveva usurpato il trono dovuto a quello

e ne aveva costretta la figlia Rea Silvia a vestire le insegne di Vestale per togliere ogni probabilità di successione nel fratello. Sennonche il Dio Marte essendosi fatto amare dalla fanciulla la rese madre di Romolo e Remo gemelli, i quali gettati nel Tevere, ma salvati alla riva, furono allattati da una Lupa, crebbero forti e valorosi, e venuti in cognizione dell'esser loro, con una mano di Latini si stabilirono sulle rive del Tevere ove fondarono una città, che fu Roma, la futura regina del mondo! ( 753 A E. V.), Gelosia d' imp. ro indusse Romolo all' uccisione del fratello; da quel momento regnando solo volse ogni cura all'ingrandimento della noscente città; crebbe il suo popolo aprendovi un asilo; lo divise in patrizii e plebei, e istitul un senato, lasciando al popolo il dritto di concorrere alla formazione delle leggi ed alla elezione dei re. Da questo punto la storia di Roma diviene la storia della Italia, quindi quella del mondo. A Romolo era succeduto Numa Pompilio, Sabino, il quale, componendo un cuito di credenze greche ed etrusche, volle cousolidare le civili istituzioni colle istituzioni religiose. Tullo Ostilio terzo re distrugge Alba, e ne trasferisce in Bonia gli abitanti Anco Marzio trionfa dei Latiui e dei Vejenti, Tarquiuio Prisco, Etrusco d'origiue, osteggia i Sabini e gli Etruschi, ed è ucciso. L'alta Italia è invasa da Belloveso capo di Galli, che fondavi la Gallia cisalpina (590, A. E. V.), Servio Tullio sesto re prosegue la guerra contro gli Etruschi; introduce la moneta, il censo, e muore assassinato da Tarquinio il superbo suo genero, il quale fattosi tiranno, è cacciato per opera di Giunio Bruto e di Collatiuo. Roma allora, abolita la monarchia, si costitui in repubblica ( 509 A. E. V. ), Cosl finiva la potestà reale istituita da Romolo , durata nei suoi suecessori forse 215 anni. In questo tempo vedenmo come Roma dovesse assodare la sua esistema incontrando del continuo guerre cagionate dalla rivalità dei popoli vicini, dal bisogno sentito dai Romani men solo di farsi rispettare dai loro nemici ai quali faceva ombra il loro ingrandimento; ma ed anche la necessità di acquistare un più esteso terreno per alimentar la crescente sua pop dazione. Perchè nulli essendo o scarsissimi i mezzi dell'industria e del commercio doveva uecessariamente fondarsi nell'agricoltura ogni speranza di comodo vivere. E così ne' molti secoli che i Romani contenti d'esser guerrieri e agricoltori nou si dettero ad altre cure, i costumi si mantennero presso loro semplici ed incorrotti. Bruto e Collatino fondatori della repubblica ne furono i primi con-

Bruto e Collatino fundatori della repubblica ne furnos i primi cansoli, magistratura amusa che dirigeva la somma delle cose, mentre si unattenne nel senato e nel popolo la sovranità. Diagento anni spese Roma. in ler guerra ai varii popoli d'Italia, supplendo colla grandenza degli sforsi alla scarità dei menzi, eleggendo nei maggiori frangenti un ditatore di cui all'arbitrio silidavasi, e austicando destramente le passioni dei cittadini a favore della paria. I principali avvenimenti di cui juoi far mensione la Storis di Roma in tutto il pericido repubblicano quanto all'interno e alla costituzione dello Stato sono: 1º. La creazione del Tilbuni del popolo (494, A. E. V.), maggistrato inteso a freoare le unurpazioni dell'aristocrazia nella quale s'era ridotto ogni diritto di legge dei amministratione. 2º. La sobolicane del comosloto e la creazione dei decenviri si quali è dovuta la raccolta delle dodici Tavole; quindi li rigistianamento del consolato al quale puterano concorrere anche i li rigistianamento del consolato al quale puterano concorrere anche i

plebei. L. Sestio primo console plebeo (366, A. E. V. ). Guerra civile dei Gracchi per la legge Agraria (133, A. E. V. ). Dittatorato perpetuo di Silla (82 A. E V.). Triumvirato di Pompeo, Cesare e Crasso (6º. A. E. V.), Cesare dittatore perpetuo, Secondo Triumvirato di Marrantonio, Ottavio, pipote e erede di Cesare, e Lepido (41, A.E.V.). Quanto alla politica e alle esterne vicende i fatti più importanti sono: La guerra d' Etruria contro Porsenna, e il primo trattato con Cartagine (509, A.E.V.). La presa di Roma dai Galli di Brenno, vinti poi da Cammillo (390, A. E. V.). Sottomissione della Campania; guerra coi Sanuiti, coi Latini; sottomissione del Lazio (340, A.E.V.), Sconfitta sofferta a Caudio contro i Sanniti; finale sottomissione di questi (290, A. E. V.). Conquista dell'Etruria, e della Gallia cispadana (283, A. E. V.) Guerra contro Pirro a Taranto e sottomissione della Magna-Grecia (272, A.E.V.). Prima guerra punica ( 264, A. E. V. ). Conquista dell'Illiria e della Gallia transpadana (229, A. E. V.). Seconda guerra punica (218, A. E. V. ). Prima guerra macedonica (214, A. E. V. ). Presa di Siracusa dopo tre anni di assedio Disfatta di Annibale. Pace a Cartagine (203, A. E. V.). Seconda guerra macedonica. Guerra d'Asia contro Antioco il grande (192, A. E. V.). Guerra di Liguria e d'Istria (178, A.E.V.). Terza guerra macedonica, terminata colla disfatta e prigionia del re di Persia ( 173, A. E. V. ) Guerra dei Celtiberi e Lusitani (152, A.E V.). Terza ed pltima guerra punica, e distruzione di Cartagine (149 a 146, A. E. V.). Spedizione contro gli schiavi di Sicilia Sottomissione della Spagna, degli Allobrogi e degli Arveni. Provincia Romana nella Gallia Transalpina (dal 123 al 122, A. E. V.). Guerra di Numidia, Comparsa dei Teutoni e dei Cimbri, popoli settentrionali ( 109, A. E. V. ). Guerra sociale in Italia, Guerra contro Mitridate re del Ponto, Contese fra Mario e Silla continuate dai loro aderenti. Guerra degli Schiavi di Sicilia vinta da Crasso e da Pompeo (71, A. E. V.), Disfatta di Tigrane re di Armenia e di Mitridate del Ponto (dal 71 al 66, A.E.V.). Guerra di Cesare nelle Gallie e nella Brettagna, e di Crasso contro i Parti (53, A.E. V. ). Guerra civile fra Cesare e Pompeo ; dei Triumviri contro Bruto e Cassio a Filippi. Guerra civile fra Ottavio e Antonio. Battaglia d'Azio. Ottavio si fa signore di Roma e fonda la monarchia imperiale (29, A. E. V.).

Nel rapidissimo quadro che abbiamo delineato delle vienede di Roma libera, si è evduto come crascesa e grado i grado quella potenza che ristetta un tempo negli anguati confini della città di Romolo adesso vederasa limitata a settentrione dal Romo, e dal Dannibo, a levante dall' Eafrate, a mezzodi dai deserti dell' Affrica, a pomente dall'Octavera un Fedela al principio che avere a minuto la politica del suo fondatore, e cobedendo all'impulso ricevato da suo, Roma intere mai sempre e coll'amore parti della sua potenza colla forza della semi, non meno del coll'amore parti della sua potenza colla forza della semi, non meno del coll'amore parti della sua potenza colla forza della semi, non meno della colla della colla della semi propris indipendora cono chella pereveranna gli sforti alla difasa della Colla colla della colla colla della penabblica la vedereno rimonerci 2x85 anni sotto i re e spendeme altrettanti nel domareti varificpoli d'Italiza colla calta della colla colla della colla della colla colla dell

giornata di Zama. Poi 68 anni si consumazono nel conquistare gli stati capaci di resistere alle armi della repubblica. Da Tiberio Gracco prina muotore delle guerre civili fino alla giornata di Filippi, ed alla morte di Cassio e Bruto corsero 82 anni; e 70 anni più tardi Tiberio non vide intorno a sè rhi potesse o volses fare ostacolo al suo dispotico

Mentre Roma proseguiva con tanta costanza il suo sistema di conquiste sul continente italiano nella prossima Sicilia prosperava un numero di città grandi, splendide e doviziose, fondate per lo più, come dicemmo, da gente venuta di Grecia, Prima tra queste era Siraensa (fondata 735, A. E. V.) nella quale si contenevano tanti abitanti quanti oggi nell' isola tutta. Dapprima queste città si ressero a popolo; poi soggiacquero a capi che, abolite le forme repubblicane, regnarono assoluti. La storia rammenta e non senza lode Gelone (484, A. E. V.), Gerone I (477, A E. V.), principi di Siracusa. Anche Dionigi ( 405, A. E.V. ), chiamato al supremo potere dopo che Siracusa s' era ricostituita in libertà, meritò nome di accorto regnante e valoroso guerriero nelle sue lotte continue coi molti nemici che gli suscitò la sua fortuna o la sua fierezza. Fanno maraviglia gli sforzi di questo uomo singolare che resse a fronte dei potenti Cartaginesi , padroni d'una parte dell' isola, e guerreggiò la Magna Grecia, l'Illiria e l' Etruria. Morto Dionigi il Vecchio, passo Siracusa sotto il giogo d'altri tiranni fino ad Agatocle, sebbene un momento tornata a libero reggimento per opera di Timoleone di Corinto. Come Sira cusa fiori principalmente Agrigento (fondata nel 582, A. E. V.), anch' essa dominata da feroci tiranni , finchè cacciato Trasideo si governo a popolo, e tocco l'apice di sua grandezza. Troppo lungo sarebbe il racconto delle vicende cui soggiacquero le varie colouie e città di Sicilia; diremo però che nessuna parte d'Italia giunse a maggior grado di prosperità della quale gran parte vuolsi attribuire al commercio ed alla agricoltura. Anche le scienze, le arti e le lettere fiorirono più che altrove in Sicilia, e i monumenti che ne rimangono attestano quanto fossevi inoltrata la civiltà. Gosì Roma avvezza ai trionfi meraviglio delle dovizie trovate nel sacco di Siracusa. Questa sua floridezza doveva renderla oggetto di desiderio a quella potenza che già meditava la conquista del mondo, Così tacendo della momentanea invasione di Pirro marito della figlia di Agatocle, e chiamato da questo in ajuto contro i Cartaginesi, diremo come fosse occupata dai Romani. L' isola al tempo della prima guerra punica era divisa fra i Cartaginesi , i Siracusani e i Mamertini , gente venutavi dalla Campania. Questi molestati dagli altri due chiesero ajuto a Roma, alla quale parendo : com' era veramente, opportunissima occasione di snidare da quelle belle contrade i rivali Cartaginesi non si fecero pregare; e in 18 mesi sessanta piazze di guerra con Agrigento caddero in loro potere, Seguitando questa prospera fortuna non molto dopo s' impadronirono della Corsica, della Sardegna e delle altre isole minori. Della Corsica si crede ne fossero primi abitatori i Pelasgi; poi la dominaron gli Etruschi, stabilendovisi colonie di Focesi. Nella Sardegna i Libici, gl' lberi, più tardi i Greci, i Fenici, i Cartaginesi lasciaron memorie della loro occupazione. Così la potenza Romana dalla terra passava al mare, e come in quella felice così su questo s'apparecchiava a trionfare della emola Cartagine. Posto il piede in Sicilia i Romani non furon contenti finche non ebbero

in loro potere tutta l'isola, il che riusel loro agevole dopo la presa di Siracusa all'epoca della seconda guerra punica.

## § 11.

Impero Romano. — Sua divisione. — Caduta dell'Impero d'Occidente. ( dal 29 av. C. fino al 474 dell'E. V. ).

Segans gli storici il principio della decadenta delle situazioni repubblicane in loma all'epoca della statei distruzioni di Caratgine, E
veramente i costumi guasti e corretti dalle riccheate dell'Axis nou erono
più in simonia con una custitumione fondata uniciamente sulle virtu, sulto amore patrio, sal disinteresse dei cittadini. Le continue guerre, i trusfi dei vinciori crescevano favore e autorità alle militie, la secuavano ai magistrati. La iunione di tanti popoli diversi per costumi, notara, juteressi, non si poteva nuntenere che colla forta, e Roma agitata dalle interne discordie, s' indeboliva nelle guerre civili, abbedita
alle ambitioni private, e preparava la sua rovina. Prima però che si
avversuse il totale disfacimento di si grao corpo si duveva effettuare il
mustamento che riduse sill'arbitivo di su solo le sorti del romano im
pero, apegnendo affatto nei cittadini, col desiderio dell'antica liberti, anche l'amore delle sistiugioni da con inseque e (ua sacicarsta.

Fra quanti illustri si contesero il supremo potere in Roma negli ultimi anni della repubblica nessuno più di Cesare avrebbe potnto fare amare la tiramide, perchè, dutato com' cra d' animo grande e nobile , l'amure di regno s'univa in lui all'amore di Roma. Ma Bruto temè la sua ambizione e la trafisse; semunchè il primo Bruta salvò la libertà della patria, e questi altro non fece che ritardaru l'estremo istante. Quest' assassinio politico apri la via del trono ad Ottavio, al quale il senato, primo tra i cortigiani dell'astuto rivale di Antonio, decretava il venerabile nome di Augusto e conferiva i poteri di cui eran già invesuiti i consoli ed i tribuni. Da Augusto, dunque, come già dicemmo, incominció la monarchia imperiale destinata a finire in un altro Augusto (Romolo Augustolo), dupo quasi cinque secoli di esistenza. Nei 42 anni che regnò quel principe l'impero gode una pace inalterata, fiorirono le lett re , e le arti , si avverarono le promesse di un Redentore, poichè nacque in Giudea il Salvatore del mondo Gesù. Da questo evento fecondo di si mirabili conseguenze ha principio l'era volgare, che noi seguiremo nel progresso di questu discorso. Conservando le forme repubblicane, mentre concentrava in sua mano tutti i poteri dello Stato, Augusto non statui legge di successione, come non osò dare una costituaione all'impero che ne fermasse le basi. Dopo lui Tiberio suo figlio adottivo assicuratosi prima il favure dei soldati, mostro cedere alle preghiere del senato che lo chiamava al trono. Mustro avido di sangue, il sospetto diresse tutte le sue azioni, e lo feceincrudelire contro amici e nemici con eguale ferocia. Caligula succeduto a Tiberio, educato alla scuola del dispotismo, superbo della propria possanza fece pompa di una malvagità così stravagante, che pare volesse mettere a prova la pazienza di Roma; talmente che quando fu ucciso da Cherza (41, K. V.) il senato intendeva ristabilire la repubblica se non erano i pretoriani o guardie

degl'imperatori, i quali mostrando a quella degenera'a assemblea rome nelle loro mani fosse il disporre del supremo potere gridarono imperatore Claudio. Il regno di questo principe fu regno di femmine e di liberti: gli surcesse Nerone il quale, tradendo le speranze date nei primi cinque anni del suo governo, si abbardoco anch'egli a poco a poco ad ogni sorta di ercessi, finrhe per sottrarsi alla indignazione del genere umano si urcise lasciando in preda a funeste dissensioni l'impero. Sergio Galba, Salvio Ottone, Vitellio prerederono sul trono l' illustre Vespasiano, eletto dall'esercito ch'egli guidava all'assedio di Gerusalemme, alla quale impresa dette compimento suo figlio Tito. Gravi disastri avevano funestato il breve intervallo trascorso fra la morte di Nerone e l'elesione di Vespasiano. Claudio Civile ercitó alla ribellione le Gallie; i Germani vinr tori passato il Beno violarono il territorio romano; i Parti minarriavano la Siria; Roma ando sossopra pergare di fazioni e spargimento di sangue r'Itadino. Vespasiano seppe reniler la pace allo Stato; Tito suo figlio lo rese felire, e merito lo chiamassero Delizia del genere umano. Sotto il suo regno accadde la memorabile eruzione del Vesnvio rhe seppelli Errolano, Pompei e Stabia sotto la lava e le reneri. A Tito surcede Domiziano suo fratello ; simulato come Tiberio , erudele rome Caligola, amo rionnoodimeno la gloria; la Brettagna venne intiera alla obbedienza di Roma, e la rittà eterna ando fregiata di nuovi abbellimenti. A Domiziano assassinato succede Nerva eletto dai soldati, che due anni dopo lasriò il trono a Trajano. Gran principe ed nomo virtuoso il nuovo imperatore si meritò l'amore dei sudditi regnando da padre, e rombattendo da eroe. Per lui furono soggiogati i Daci e gli Arabi, conquistata la Mesopotamia, vendirata l'onta di Crasso trionfinde dei Parti, Adriano suo figlio adottivo non potè imitarne trute le virtu: pure seppe arquistare nome di grande governando ventitre anni con pari giustizia e bonta. Antonino, Marco Aurelio, ambidue giunti al trono per adozione, seguirono le traccie del buon Trajano; l'ultimo regno insieme con Lurio Vero; si innoltrarono i Vandali nella Pannonia e la invasero (166, E. V.). A Marro Aurelio surcede Comodo suo figlio, indegno d'esser nato da tal genitore, e famoso soltanto pei vizio stravaganti di cui fere pompa, L'evento il più importante del regno di questo stolto è lo stabilimento dei Goti nella Dacia. A Comodo, strangolato dai pretoriani, surresse Elvio Pertinare ucriso anrh'egli due mesi dopo dai soldati ormai insofferenti d'ogni freno di disciplina. Giunto l'impero al più alto segno di sua grandezza sotto gli Antonini adesso incominriava a derlinare, L'elezione degl'imperatori raduta in mano ai soldati divenne una sorgente continua di disordini e di guerre intestine. L' impero del mondo messo all' incanto dai pretoriani è comprato da Didio Giuliano, che muore nrriso dopo due mesi. Settimio Severo eletto dalle legioni della Pannonia trionfa di due rivali , Pescennio Nigro e Claudio Albino, e regna solo, Gli succedono Cararalla e Geta suoi figli: poi morto il secondo ucciso dal proprio fratello regna Cararalta solo, feroce, superbo, ma non privo di valore. Sotto di lui è fatta menzione ner la prima volta degli Alemanni (212, E. V.). Marrino assassino di Cararalla regna un anno e incontra la stessa sorte. Eliogabalo creduto figlio di Cararalla è eletto in sua vere, e si disonora rolla più strenata dissolutezza: urciso al fine in una sedizione lascia il trono ad Alessandro Severo eletto per le sue virtù. Questo imperatore, uno dei più saggi che s'abbia avuto Roma, gnerreggio felicemente contro Artaverse ceppo della dinastia dei Sasanidi in Persia; osteggio gli Alemanni, e morì in una sedizione di milizie.

Adesso siamo giunti a tempi di turbolenze per le quali l'impero, già declinante, come sopra avvertimmo, volge rapidamente verso l'estrema sua rovina, Massimo, i due Gordiani, Balbino e Puppieno si contendono il dominio. Gordiano III eletto per le speranze che davo di se medesimo è ucciso dopo breve regno dall'arabo Filippo. Sotto questo Gordiano è fatta menzione per la prima volta dei Franchi (dal 238 al 214, E.V.). Sotto Filippo, assassino di lui, i Goti invadono la Tracia e la Media. Decio. eletto in sua vece, e degno di lode per le sue virtu, muore combattendo per la patria. Dopo di lui il trono dei Cesari fu successivamente occupato da ambiziosi che vi trovaron la morte senza lasciarvi orma di virtù. Gallo, Volusiano, Ostiliano, Emiliano, Valeriano, Gallieno sono rammentati dalla storia senza parola di lode. L'ultimo, fatto prigioniero dai Persi, lasció l'impero in bolia di trenta tiranni che se ne contrastarono le spoglie mentre lo minacciavano i Barbari. Salito al trono Cl. udio II, c'esto il Goto, perchè vincitore di quei popoli, regnò due anni e mori di neste non senza fama di buon principe. Dai campi guerreschi, divenuti culla e rilugio degli uomini grandi, sebbene troppo spesso nido di ambizioni non giustificate da ingegno e pregi personali, saliva al supremo potere Aureliano di cui seppe rendersi degno per senno e valore singolari. Egli il primo oso cingersi la fronte d'un diadema, atto a cui non si cimentò Giulio Cesare, e che tentato da Caligola empiè di sdegno i Romani, siccome segno di totale annientamento della repubblica. Dopo avere ristabilito l'ordine e la pace, respinti i Barbari oltre le foreste germaniche, e superata Palmira di cui menò in trionfo l'illustre regina Zenobia, perì Aureliano per tradimento mentre si disponeva a portere guerra ai Persiani. Gli succedettero nel breve giro di pochi anni Tacito, Probo, Caro, Carino, e Numeriano, finche non assunse le redini dello stato Diocleziano, dal quale incomincia l'ultimo periodo della potenza romana. Quando questo imperatore fu eletto tutte le frontiere e le coste dell' impero erano, infestate dai Barbari, perche quei moti parziali dei popoli del settentrione, che abbiamo sopra accennati, adesso s' eran conclusi in un movimento generale. Quindi è che Diocleziano giudico espediente il dare una nuova forma all'impero nominandosi un collega nella persona di Massimiano Ercole, e affidandogli la cura di difendere l'occidente mentre egli soggiornava nell'Asia. Per questo mutamento Roma. antica padrona del mondo, cessó d'esser sede degl' imperatori, perche stando Diocleziano in Nicomedia, Massimiano volle fermarsi in Milano. Con questa divisione sperò Diocleziano assicurare maggiore stabilità al sovrano potere; ma ne affretto invece l'invilimento per le rivalità cui dette vita fra i Cesari. Succeduti Galerio e Costantino Cloro per l'addicazione dei due imperatori il primo all'impero d'oriente, l'altro a quello di occidente, non ebbero regno felice. A Costantino Cloro morto invoaturo le legioni galliche chiamarono successore Costantino suo figlio. Massenzió figlio di Massimiano si fe' collega a Galerio necidendo Severo eletto Cesare da quello. Sennonche Costantino avendo costretto Massi. miano a darri la morte, e avendo vinto in giornata campale sotto Roma Massenzio tiranno divenuto odioso all'universale, e morto nella battaglia, tutto l'occidente si ridusse al suo volcie (312). Adesso moriva in oriente Galerio, e Costantino si collegava ron Licinio, Cesare succeduto al defunto imperatore; sennonche venuti in urto anch'essi e secsi alla prova delle armi, Licinio perde col trono la vita, e Costantino si trovo assoluto signore dell'impero riunito nuovamente sotto una sola doruinazione. Il regno di questo principe soprannominato Grande fu lieto di prosperi eventi dovuti al senno ed alla solerzia con cui diresse le cose. Ma la lode moggiore gli è dovuta per la riforma ch' egli tentò introdurre in quella vecchia monarchia, cui volle ringiovanire favorendo con ogni suo sforzo il nuovo elemento sociale, che porgeva la religione cristiana. Giá fu da noi parlato del decadimento progressivo «offerto dallo impero romano per la depravazione generale degli uemini e la corruzione dei costumi. Cosl fino dalla repubblica l'antico e forte vincolo che legava i cittadini allo Stato, che faceva dimenticare il proprio interesso per l'interesse comune, che faceva una religione dell'amore della patrio, e un Dio di Roma, s'era allentato tra le gare delle ambizioni privote, nel lusso sfrenato venuto dall'Asia, nei sofismi d'una civiltà esoticas la quale non mai perfettamente abbarbicatasi nel scolo romano, perche composta di stranieri elementi, non aveva potuto produrre frutti reali e veramente giovevoli. Ormai tutte le ronvinzioni erano svanite, perdate direi quasi in un vortice d'idee che tutto giorno agitate, come foglic. ad ogni vento che spiri, si volgevano ad ogni lusinga, ad ogni nuovo allettamento. Mancava dunque allo spirito umano una base sulla quale appoggiarsi per istabilire fondatamente i principii più essenziali alla condotta della vita. E l' esistenza pure pareva oggimii divenuta un peso , ond' è che ognuno tentasse o renderla più lieve riducendosi alla semplice individualità, o privarsene per fuggire alle sue inquietudini. Quindi è che aborrissero più che altro dalle cure e dal leg me del matrimonio, e preferissero il celibato con grave danno dello Stato, che si spopolava, dell' agricoltura, che languiva per difetto di braccia, dei costumi, rhe sempre più corrompevansi. L'Italia più che altri soffriva di questo morbo, perchè il lusso eravi maggiore, i diletti più facili, il vivere più comodo. lloma che dava un tempo il superfluo della sua popolazione alle moltiplici sue rolonie adesso chiamava i barbari a popolarla; altra sorgente di disordine e confusione. La società era sull'orlo dell'.bisso. Sennonche in mezzo alla corruzione che da quattro secoli rodeva quel corpo immane, e preparava la sua distruzione vedremo sorgere una speranza, il germe d'una nuova esistenza svolgersi da quel putr dume e poi dar vita ad una nuova Roma, egualmente grande, illustre, possente, ma non per trionfi di sangue, non per pianto di popoli, non per arti tenebrose di Stato, ma per tutti i benefizii di un incivilimento che ritrae la sua origine dal cielo. Il cristianesimo nato, come dicemmo, ai tempi di Augusto, oresciuto all'ombra del disprezzo in che lo tenevano i Gentili, fecondato dal sangue dei martiri sparso in non meno di dieci persecuzioni ( dal 66 al 303) già costituiva ai tempi a cui siam giunti una nuova potenza sociale, dinanzi alla quale dovevano venir meno tutti gli antichi sostegni del mondo pagano. Costantino il grande ne sanziono i trionfi facendolo sedere sul trono. Da quel punto vediamo la società cristiana congiunta da un solo pensiero, mossa ad un solo scopo, la riunione dei popoli in

una sola famiglia, sonituiria poro a poro alla deregita sorieti romana, e fondare sulla carità, sull'amore le bai del muovo edificò sociale. Prima a golere dei henefati di questa inunena rivoluzione ci comparie el Italia, e in questa quella Bloma vero la quale più non si volgeranno gli odii delle nazioni oppersee dalla forza brutale, ma si hene le speranze dei pogoli ebismati de sasa al una placiba rigenerazione. Cod mentre da un lato crollovano le antiche sistuazioni, dall'alizo creaceva l'autoria della chiesa rappersentata dal Pogi arcressori di S. Pietro nella sele da lui fondata in Bona P suno 43 dell'era volgre, i quali ratriguario i transportati della consonata della cons

Trasportando la sede dell' impero a Costantinopoli da lui fondata (330) Costantino privò Boma e l'Italia di gran parte della sua in-fluenza nelle cose di Stato, mentre gliela crebbe sulle opinioni cui dava norma e sostezno la preponderonza della Sede pontificia già riverita e ri-

conosciuta come la prima fra le chiese cristiane.

Nella divisione che fece Costantino dell' impero fra i suoi figli, l'Italia toecò in sorte a Costante, il quale dovette difenilersi contro le ambiziose pretese del fratello Costantino II; poi, superate queste, rimase vittima d'una congiura ordita contro di lui da Massenzio. Questi non godè il frutto del suo tradimento; vinto da Costanzo s' uccise, e così quest' ultimo figlio di Costantino il Grande, eni era tocrato l' Oriente. raccolse in sua mano tutta la somma del potere, e chiamo Cesare Giuliano suo cugino, quello stesso che, rinunziando al Cristianesimo, e ristabilendo come e dove pote il culto antico degli idoli, ebbe il soprannome di Apostata. Questi moriva dopo un regno brevissimo in una spedizione contro Sapore re di Persia, e le milizie gridarono imperatore Gioviano, amantissimo della religione cristiana e sno ristoratore. Valentiniano soldato di gran valore fu eletto successore a Gioviano dai capi dell' esercito, nei quali ridottasi oggimai l'elezinne dei principi s'apriva l'adito a brogli e contese funeste. Ora l'esercito, pensando come un solo monarca non potesse convenientemente vegliare alla buona aunministrasione dello Stato, chiese al principe si scegliesse un collega; ed eg li elesse Valente suo fratello. Questa fu la nuova divisione dell'impero (36\$) nella quale Valentiniano tenne per se l'oceidente. Questo principe si distinse per molte cure dirette a una saggia e benefica amministrazione, sebbene lo accusino di atti di ccudele barbarie. Il paganesimo represso da Gioviano tornò a respirare per tolleranza dell' imperatore; pure egli vegliò alla buona disciplina del elero cattolico con bella perseveranza; e guerriero esperto e valente represse i nemici dello Stato. Morto Valentiniano dopo un regno di dodici anni gli successero i due suoi figli Graziano e Valentiniano II. fanciullo di quattro anni appena. Temendo di non bastare al grave incarieo di governare il mondo, di eui adesso trovavasi solo padrone per la morte di Valente, Graziano di diciannove anni ebbe la prudenza di cercarsi un collega, e il senno di wovarlo capace; e il caso era urgente. Goti, Germani, Persi, Scoti

minacciavano ai varii confini più baldanzosi dacchè sapevano per espe rienza che Roma più non era invincibile. In tanto bisogno Graziano scelse Teodosio ( 379 ) attribuendogli le provincie già rette da Valente ; restò al fanciullo Valentiniano II il dominio di nome dell'Itali a coll' Illiria occidentale e coll' Affrica, nel quale gravi accidenti il turbarono, perchè avendo gli eserciti ucciso Graziano e gridato imperatore Massimo, questi, pel quale parteggiavano le Gallie e la Brettagna, scacciò dall' Italia il giovine Valentiniano, e gli toglieva per certo il regno se non era Teodosio dal quale sorpreso nelle vicinanze di Aquileja fu vinto, e pago col capo l'uccisione dell'imperatore (388). Non appena quietate così le cose d' Italia insorsero nuovi scompigli, parte cagionati da Giustina madre di Valentiniano, la quale, favorendo gli ariani, pose in grande turbamento la Chiesa, e parte per l'ambizione del franco Arbogaste, il quale venuto giustamente in sospetto all' imperatore prevenne il gastigo che meritavano i suoi raggiri facendo strozzare il suo principe. Così moriva Valentiniano II. lasciando l' impero al solo arbitrio di Tendosio, dacchè questi avendo mosso guerra ad Eugenio eletto da Arbogasto, eni mancò l'ardire d'impadronirsi del trono, potè vederselo ai piedi trafitto dai proprii soldati. Signore di tutto il mondo romano Teodosio chiamò suo successore in Occidente il figlio Onorio al quale porse egli stesso le insegne del potere in Milano, e nominò tutore il prode e sagace Stilicone; sennonchè la porhezza d' animo del nuovo imperatore rese vani i saggi provvedimenti del padre e le cure del buon ministro. Fra le due potenze che si dividevano l'impero sorgeva un occulto nemico in Alarico re dei Visigoti, il quale, allettato dalle dovizie d' Italia e non disgustato da un primo tentativo infelice, tornò all'impresa, e finalmente potè entrare vincitore nella città eterna (409). Avendo posto sul trono imperiale un Attalo romano, simulacro d'un potere che egli solo esercitava, già pensava a compiere l'occupazione di tutta l'Italia, tragittando in Sizilia, quando la morte lo colse a Cosenza, Ataulfo successore di Alarico costrinse Onorio a dargli la propria sorella in isposa, e abbandonò l'Italia lacera e sanguinosa, passando in Ispagna cui tolse al dominio di Roma. Ad Onorio era frattanto succeduto Valentiniano III, bambino di sei anni affidato alla tutela di sua madre Placidia, che per 25 anni governò l'impero in luogo del figlio inetto, sebbene ne anch' essa capace a reggere tanto peso. E veramente la inimicizia di due ministri Ezio e Bonifazio, secondata improvvidamente dalla imperatrice, fu cagione della perdita dell' Affrica occupata dai Vandali con Genserico, gravissimo darmo all' Italia cui provvedeva abbondanza di erano e d'olio. Ne solo all' Affrica contento Genserico invase la Sicilia e le coste della Lucania preludio a più fieri disastri; perchè Attila re degli Unni, detto flagello di Dio, chiamato in ajuto dal re dei Vandali cala prima nelle Gallie; ma vinto a Chalons, si volge all' Italia e la cuopre di rovine, nè si ritira senza molte e considerevoli prede. A quest' epoca vuolsi riferire il nascimento della nobile e prosperosa Venezia. Gli abitatori delle terre invase dai barbari d' Attila si ricovrarono nelle vicine isole del golfo Adriatico , sperando dal mare quello scampo che dalla terra non avevano avuto. I danni recati all'Italia dal re degli Unni era grande; pure un male meggiore era la incapacità di Valentiniano e i suoi vizi, i quali passando ogni confine lo trassero a

violenta morte per opera di Petronio Massimo che gli succedè sul trono. In questa, Eudossia vedova di Valentiniano sposata da Massimo, intendendo a vendicarsi dell' uccisore di suo marito, chiamava Genserico in Italia, Giungeva questi con esercito immenso alle porte di Roma (455) e resistendo, sebbene cristiano, alle preghiere di Leone papa, che avevano commosso il horbaro Attila, la dava a sacco. Le rovine di Genserico in Italia superarono quelle d' Attila. Fu la Camponia distrutta, arsa Capua, Nola affatto guasta, la Sicilia disertata. Fuggendo da questo nemico Massimo fu lapidato e gittato nel Tevere. Gli succede Avito, poi Maggioriano, ottimo principe, intento a promulgare buone leggi, a far cessare i disordini, a migliorare i costumi, a favorire le arti; quindi può dirsi che si oppose alla vicina caduta del crollante impero, respinse i Barbari nelle Gallie e in Spagna, e tento ritogliere l' Affrica a Genserico; ma troppo giusto per regger popoli ormai rotti ad ogni intemperanza, cadde vittima d' una sommossa e fu ucciso a Voghera. Ricimero, svevo o goto e d'illustre nascita, al quale Valentiniano aveva dato il comando dell' esercito, inorgoglito pei suoi trionfi covava pensieri ambiziosi. Più soddisfatto di esercitare il sovrano potere che di assumerne il titolo, dopo aver costretto Avito alla fuga, aveva eletto in sua vece Maggioriano, poi mancato questo gli sostituiva Severo, Sennonchè stanco di creare imperatori si dichiarò protettore d' Italia, e vi stabilì una specie di repubblica o d'interregno sotto la sua protezione. Parve questa nn' epoca d' indipendenza per l' Italia, dacchè si fecero trattan ed alleanze nel suo solo nome, tacendo e di Roma e d'impero. Cionnondimeno il genio mutabile di Ricimero lo trasse a nuovi partiti. Chieste all' imperatore Leone un principe che salisse sul trono d'Occidente, fu eletto Antemio, e Ricimero rimase contento del modesto titolo di patrizio. Ma quest' accordo fra due persone d' ingegno e d' animo troppo diversi non potè durare : così la virtu d'Antemio e l'ambizione di Rieimero furono cagione di nuovi mali. L'Italia si divise in due parti.ll patrizio sostenuto da migliori truppe prevalse, strinse Roma d'assedio, e la superò di forza. Olibrio, genero di Valentiniano III, successe ad Antemio, e dopo lui fu gridato Giulio Nepote, il quale poteva dare qualshe speranza di quiete; sennonche i Barbari sempre più infesti all'impero son glielo consentirono. Da lontano i Visigoti minacciosi lo costringevano a ceder loro l' Alvernia, da vicino la trappa raccogliticcia che sotto il nome di federati prestava la mano ad egni disordine, sollevatasi sotto il comando di Oreste, l'obbligo a fuggir da Ravenna e rinunziare ad un trono sul quale ormai più non era sperabile di viver quieti. Oreste giunto a capo del suo divisamento faceva dichiarare imperatore Romolo Momillo suo proprio figlio, detto in seguito Augustolo, perchè giovanetto. Ma quei barbari stessi che avevano dato mano all'innalzamento di Oreste e del figlio, irritati adesso perchè negavan loro il terzo delle terre italiche che doveva essere il premio del loro concorso, si uniscono ad Odoscre, capo degli Eruli, e con esso pongono termine all' impero d' Orcidente, 1229 ami dopo la fondazione di Roma, 607, dopo la battaglia d' Azio, e l'anno 476 dell'era volgare.

S III.

Regno degli Eruli - Regno degli Ostrogoti - Regno dei Longobardi.
(Dal 476 al 774).

Adesso la storia d' Italia, non più quella del mondo romano, incomineia ad assumere fisonomia propria e distinta. Separata violentemente dalle sue conquiste per gli sforzi incessanti dei Barbari che fino dai tempi di Cesare e di Augusto ne minacciarono l'esistenza, non più puntellata da istituzioni vigorose, perdute le virtù cittadine, che fanno la forza degli Stati, Roma cadde; ma non più grande, non più considerata, non più temuta, niuno ne pianse il fato. La forma di reggimento repubblicano, sebbene rispettata da Augusto, conservata dai suoi successori, era divenuta impotente a preservarla dalla sua caduta; dacchè un senato avvilito, dei consoli ligi al potere fossero insufficiente ostacolo alla ambizione di principi regnanti pel terrore sopra un popolo avvilito ed oppresso. La religione, base e fondamento d' ogni società , solu vincolo tenace fra i cittadini di uno Stato, venuta meno col declinare della repubblica, ebbe a cedere il campo a quella fede, che a più salde radici attenendosi prometteva e garantiva ai popoli illuminati dalla sua luce una più quieta e migliore esistenza; e così questa fede riunendo in un solo pensiero i popoli d'ogni clima e nazione fu potente cagione che l'unità romana cadesse privandola del più saldo sostegno, il culto esclusivo della patria, l'odio contro tutto ciò che non fosse romano. Divenuta centro e sede primaria del Cristianesimo vedremo Roma, nella quale i Papi dopo S. Pietro esercitando l'apostolica autorità stabilivano il fondamento della loro primazia sulla Chiesa cattolica, riacquistare a mano a mano il lustro, la considerazione, il potere che le avevano tolti e lo abbandono dei principi, e l'avvilimento del senato. Finchè i vescovi di Roma vissero nella povertà evangelica e il Cristianesimo crebbe fra le persecuzioni, la loro elezione stette nel clero; poi venuti i tempi di quiete, vi concorse il popolo, il che parci segno certo della importanza politica che gradatamente cresceva nei pontefici. E vuolsi dire che in questo egregiamente li secondassero i vescovi soggetti, cui non di rado toccava assumersi il governo delle città abbandonate da'decurioni, al quale chiamavali la prepunderanza morale che dava loro il ministero d'amore e di carità da essi esercitato, potente sempre, ma potentissimo in tempi di disordine e di sventure, Sennonchè malgrado gli sforzi della Chiesa per secondare i progressi della fede, vediamo il paganesimo vivere ancora, specialmente in Italia, ed in Roma stessa; del quale rendevano più lenta la distruzione le dissensioni seminate tra i fedeli dall'idra dell'eresia del continuo rinascente. Tal'era lo stato dell'Italia ai tempi a cui siamo giunti. Caduto l'imbelle Augustolo, il senato invitò l'imperatore d'Oriente Zenone ad assumersi il dominio dell'Occidente alfidando la difesa dell' Italia a Odoacre. Questi eventi di poco mutarono le condizioni politiche della penisola, perchè il senato, i consoli, i magistrati dell' impero rimasero. Odoacre, sebbene ariano, rispetto i vescovi e i sacerdoti cattolici; ma volendo ricompensare coloro che lo avevan servito, tolse gran parte delle terre agli antichi padroni. Sennonclè da

questo danno recato all'interesse dei possessori risultò un benefizio allo universale, L'agricoltura esercitata da uomini più vigorosi e più attivi incominciò a prosperare: le terre abbandonate ed inculte si coltivarono e popolarono. Oltre di che Odoacre volle e seppe correggere tutte le parti dell'amministrazione, e stabili un governo saldo e forte, che potè proteggere tutti gl'interessi secondo dovere e giustizia. Pareva sorgere. ed era questa veramente l'aurora dei giorni più lieti all'Italia, che dovevano splendere sotto gli auspicii del Grande Teodorico, Era Teodorico re degli Ostrogoti alla corte di Zenone imperatore; noiato dell'ozio indecoroso in cui viveva, chiese al principe l'autorizzazione di scendere in Italia per cacciarne Odoacre; e, ottenutala, si mosse. Odoacre assediato in Bavenna vi lascio la vita (493). Dalle Alpi allo stretto l'Italia si sottomise al vincitore ; gli ambasciatori vandali gli rassegnarono la Sicilia, il senato e il popolo lo chiamarono liberatore, Tenne Teodorice il potere in vista di rappresentante dell'imperatore, nel fatto come padrone assoluto. Volse ogni suo studio al consolidamento di guesta sna potenza. Fortificò le terre e i confini : esercitò le truppe , nelle quali ammise Italiani per togliere ogni mal talento fra questi e i suoi. Ristoro Roma e le altre città dai danni patiti. Protesse, sebbene anch' egli ariano, il Pontefice e il clero cattolico : dovette distribuire terreni e possessi ai suoi benemeriti, ma procurò farlo senza offendere gl'Italiani fedeli. Per lui l'Italia già ridotta a chiedere altrove i grani necessarii alla vita dei suoi abitanti, adesso potè bastare a sè stessa, tanto prospetò l'agricoltura. A questi provvedimenti interni aggiunie Teodorico il vanto di allargare i suoi dominii; le sue conquiste si estesero per tutta Europa. Ma l' Italia rimase perno e sede di questo grande impero, nel quale celi conservo le leggi antiche parendogli più convenevole mantenere lo antico edifizio che distruggerlo; sicchè rimase per sempre il senato coi consoli, e la supremezia dell' imperatore d'Oriente. Trentatre anni dur o il regno di Teodorico nel qual tempo l'Italia respirò lusingata d'un telice avvenire; sennonche fu lusinga e non più. Morto Teodorico senza figli maschi, gli successe Atalarico nato da sua figlia Amalasunta, la quale sopravvivendo al figlio fe' dare la corona al suo cugino Teodoto. lo sposo, e n'ebbe in premio la morte. Giustiniano imperatore di Costantinopoli cogliendo l'occasione favorevole, sotto colore di vendicare l'assassinio di Amalasunta, del quale pare non fosse neppur egli purissimo, spedi il suo generale Belisario in Italia per ridurla di nuovo in suo potere, e forse conseguiva l'intento suo se non era il prode Vitige eletto dai Goti in luogo dell' indegno Teodoto (836). Ma questo popolo, perduto l'antico valore fra le dolcczze e i godimenti della pace, ma l secondò gli sforzi del suo principe, per lo che questi chiamò in ajuto i Franchi; i quali sulle prime unitisi ad Uraja nipote di Vitige in nu mero di diecimila assediano, prendono e distruggono Milano, e un anno dopo calati con Teodeberto loro re, danno addosso a Goti e Romani, devastano la Liguria, rovinano Geneva; ma costretti dalla fame cala no agli accordi e partono. Intanto Belisario ristorate le cose de gli Orientali entrava per patto in Ravenna, acclamato re dai Goti; ma ei ricusava preferendo a una instabil corona, la gloria del trionfo e la fe de al suo signore, al quale menò prigioniero Vitige. Tornata così in gran parte l'Italia sotto il dominio dei Greci imperatori, le reliquie dei Goti

si ritirarono di qua del Po, concentrandosi sopra Pavia ed eleggendo lidebaldo prode guerriero; e morto questo per assassinio chiamarono successore il nipote Totila. Gli undici generali lasciati da Belisario al governo del paese, operando disuniti, non avevano saputo distruggere i rimanenti nemici. Totila li vinse presso Faenza, prese Napoli, assogge tto tutta l' Italia meridionale, e posò il campo sui colli ameni di Tivoli Umano e dolce nel governo quanto hero ed esperto nelle cose di guerra, il re Goto seppe farsi amare dai sudditi quanto temere dai nemici. Gli Italiani malmenati dai Greci si volgevano pieni di speranza al muovo dominatore. Giustiniano vide il pericolo e fu pronto al riparo, inviando al governo delle cose italiche il prode e sogace Belisario. Sennonche questi mal provveduto di genti e di denaro non potè opporsi alla presa di Roma, alla quale la clemenza di Totila risparmio molti orrori. Partito Totila coi senatori in ostaggio , Belisario con un pugno di gente gliela ritolse. Sennonchè non potendo sostenere le guerra senza i sussidii che richiedeva, chiese ed ottenne lo scambio. Totila riprese le città perdute e Roma con esse, nella quale pare volesse fermar la sua sede; cionnonpertanto non cessava dal propor pace all'imperatore; ma Giustiniano fermo nel pensiero di ricuperare l'antica signoria dell'Italia ricusó le proposte, e spedi l'cunuco Narsete eon denaro e genti raccolte da ogni contrada; s' intese inoltre coi Franchi che occupavano la Liguria e Venezia. Non si smarri perciò il re Goto, ed affrontati i nemici a Taginia presso Nocera dette loro battaglia; ma ferito a morte non potè impedire la rotta dei suoi. Il trionfo dei Greci fu pieno. Teja succeduto al defunto re Goto non ebbe sorte migliore; trafitto anch'egli combattendo cadde sul campo e con lui il regno degli Ostrogoti (\$52). Ai danni sofferti dagl' Italiani in queste guerre si aggiunsero le scorrerie dei Franchi e più degli Alemanni, i quali condotti da Leutario e Bucellino fratelli mandarono a sperpero le terre da Milano all' estrenia Calabria.

Alla dominazione dei Goti succeduto il governo dei Greci. l' Italia fu retta con titolo di Esarcato da Narsete, il quale per 18 anni vi mantenne la pace, l'abbondanza e il buon ordine. Dette allora Ginstiniano una prammatica sanzione in 27 articoli, confermando gli atti di Teodorico, e lasciando al papa e al senato la cura di regolare i pesi e le misure. Questo stato di cose sebbene promettesse quiete e prosperità alla infelice penisola non tardò molto a volgersi in male. Mentre da un lato per le nuove forme date all'amministrazione si assodava il governo dei municipii per opera dei duchi e maestri dei soldati , che tendevano a fursi independenti; dall'altro, lo stato delle proviocie peggiorava stando alle mani di prefetti ingordi e venali venuti da Costantinopoli a rifarsi del prezzo pagato per conseguire la carica. Ora si appressavano altre sventure. Era già venuto in disgrazia Narsete alla corte di Costantinopoli, e gli era stato sostituito Longino (568) con ampio mandato di ferce disfare a suo senno. Ed egli non volendo seguire le norme dei suoi predecessori, aboliva i consolari, i correttori ed i presidi, e sostituiva loro nelle città più importanti alcuni capi chiamati duchi o giudici deputati ad amministrar la giustizia. Tolse anche a Roma i consoli ed il Senato, sottoponendola a un Duca spedito ogni anno da Ravenna, ov' egli dimorava reggendo l'universa Italia in nome dell' imperatore. Così ebbe

origine quel gran numero di ducati, il cui nome si conservo lungo tempo, di Roma, Napoli, Sorrento, Amalfi, Benevento, Brescia, Friuli, Spoleti, ec. e che non fu piccola cagione della facilità con che i Longohardi poterono effettuare la conquista dell' Italia. Cosl, dice un chiaro scrittore, pojehe i Greci ebbero guasta questa nostra contrada vi lasciarono il mal seme nella divisione delle provincie pareggiabile ad un vero smembramento. Mentre queste cose accadevano, Narsete nel suo ritiro di Napoli meditava come vendicarsi dell'ingiuria patita, Gli parve un bel mezzo l' amicizia che aveva con Alboino re dei Longobardi, e lo invito a calare nel bel paese dove latte e mele scorrevano in abbondanza. Alboino cedendo volentieri all' invito si mosse con numeroso stnolo di gente raccolta da varie contrade, Occupata Milano cinque soli mesi depo la sua partenza dalla patria il Longobardo vi fu gridato re; la dominazione dei Greci si restrinse a Roma, Ravenna, ed alcune città marittime. La Sicilia e le isole rimasero anch' esse soggette all'imperatore, perchè non es:endo i Longobardi pratici delle cose del mare non potereno tentarne la conquista. Napoli e Venezia quasi independenti si reggevano a proprio arbitrio. Questo fu il principio del regno Longobardo (568). Ad Alboino, ucciso a tradimento per opera della mogli e ( 573 ), successe Clefi il quale continuando le vittorie del suo predecessore assodò le basi della dominazione longobarda. Sennonchè questa dominazione mancante di quella unità che riduce in arbitrio di un solo la somma delle cose politiche, non potè costituire della Italia tutta uno stato compatto, unisorme e durevole. I capi Longobardi unitisi per la conquista, compiuta questa cessarono d'obbedire al pensiero concorde che finora li aveva guidati, e pensarono a provvedere al proprio vantaggio: cosieche occupando ciascuno un cantone, ne costitui una signorla quasi independente. Trenta Duchi ci rammenta la Storia alla morte di Clefa assassinato dopo 18 mesi di regno. Questa divisione fra gl' invasori impedi non cadesse tutta l'Italia sotto il giogo degli stranieri. Ma però fedeli alle costumanze avite, questi grandi ai giorni del pericolo si sottoposero a un capo. Questi fu Autari, figlio di Clefi, chiamato a difendere lo stato contro i tentativi di Childeberto re dei Franchi. Questo Autari ridusse a forma migliore il governo, fermando il potere reale . senza offendere perciò i dritti degli altri principi Longobardi. Imperocchè mentre i duchi istituiti dall' esarca imperiale erano magistrati civili e militari per amministrare il paese secondo le leggi comuni, i duchi Longobardi dominavano quanto al civile e come assoluti padroni sulle terre conquistate, solo dipendenti dal re pei delitti politici o per l' interesse comune. La scorreria di Autari fino all' estrema punta d' Italia dimostra come si sarebbe potuta estendere la dominazione longobarda su tutta la penisola se non fosse stato l'odio che si manteneva negl' ltaliani contro quei vincitori barbari, tiranni e specialmente eretici, dac che i Longobardi fossero ariani. Diciassette re, successori di Autari, ressero lo scettro fino a Desiderio vinto e spogliato da Carlo Magno; questo periodo comprende dal 591 al 756, epoca piena di turbazioni e di guerre suscitate il più dall' ambizione dei re sempre cupidi di nuavi acquisti, e dai dissidii fra questi e i duchi. Quanto all'ordine civile i Longobardi si ressero colle proprie leggi, mentre ai vinti era lasciato

l'arbitrio di seguire l'antica legislazione. In molti luoghi non potendo. o non volendo intervenire gl' imperatori di Costantinopoli, i municipii provvidero al governo e alla difesa propria; i vescovi, come già dicemmo, specialmente quello di Ravenna e il Papa in Roma, potentissimi per ricchezza e credito, assumevano spesso la direzione delle cose pubbliche. Così si venivano a stabilire i fondamenti di quella libertà che vedremo a comparire in Lombardia nei secoli XI e XII. Cosl l'ecclesiastica autorità, sopravvissuta ad ogni altra, diventava il nocciolo intorno a cui raccoglievansi le speranze e i dritti dei superstiti Italiani, e dove appariva qualche sintomo d'ordine. I Papi conservando verso l'imperatore come Signore diretto la sommessione antica, dilatavano, aumentandola in Roma stessa, quella potenza, che si appoggiava all' esterno sulla riverenza, e sull'amore dei popoli dalla chiesa beneficati e protetti, mentre s' ajutava della lontananza del monarca orientale e delle gnerre fra i Longobardi e l'impero. Si appressavano i tempi in cui questa potenza si doveva stabilire sopra base più durevole che non è l'opinione. Sebbene finalmente i re Longobardi si fossero riuniti alla fede ortodossa, la loro ambizione non cessava dal guardare enpidamente al possesso di Roma e dell'esarcato, dove, come dicemmo, era grande l'autorità della Chiesa. Liutprando tornando sui disegni antichi minacciava il duesto-Gregorio Papa mal fidando delle forze proprie, nè sperando ajuto dai Greci lontani, spedì per soccorsi a Carlo Martello maggiordomo dei re di Francia. Questi accettò di buon grado la mediazione, e così pose l'addentellato a nuovi ricorsi dal lato dei pontefici romani nelle gravi urgenze. Ne tardo molto una nuova eccasione; perche il re Astolfo resosi padrone dell' esarcato e della Pentapoli costrinse l' esarca a rifuggirsi in Napoli, e intimò al Senato ed al popolo romano di prestargli obbedienza, Occupava in quel tempo la Cattedra di S. Pietro Papa Zaccaria, e come sempre nei pericoli di Roma, così adesso nel Pontefice si riponeva ogni speranza di solvezza. Zaccaria abbandonato d' ogni altro conforto pensava seguire l'esempio di Gregorio III, e recatosi in Francia chiese protezione a Pepino, nè invano. Astolfo costretto a scendere agli accordi cedè a Pepino l'esarcato e la Pentapoli, che questi (dono alla Chiesa. Questa fu l'origine del principato nei successori di S. Pietro (754). A tale donazione, splendido omaggio d'un Barbaro al rappresentante della muova civiltà che s' introduceva nel mondo, non si acquietò Desiderio, successore di Astolfo sul trono dei Longobardi, Incoraggiato dalla morte di Pepino si volse ostile a Roma e al Pontefice; sennonche questi (Adriano I.) ricorse a Carlomagno, il quale accogliendo l'invito calò in Italia con esercito poderoso. Desiderio fu vinto e spogliato della corona, che Carlomagno si cinse intitolandosi re dei Longobardi (774), Cost fini quella dominazione durata due secoli senza meritarsi lode o amore dagli Italiani. Pure ne rimase segno nel ducato di Benevento, che si mantenne ancora, sebbene nella condizione di vassallo ai re Franchi, dal Garigliano a Brindisi, finchè non cesse alla preponderanza dei Normanni.

Carlomegno pensando rafforzare questo nuovo regno ne investl suo figlio Pepino, fanciullo di sei anni, assegnandogli per residenza Pavia. Questi dominii occupavano la parte superiore della penisola, che d'altora in poi si chiamo Lombardia, come fu detta Romagna l'altra parte li-

mitrofa non esclusa Ravenna. Il Papa chbe di giunta il paese dei Sabini; e, vivente Carlo, l' Arcivescovo di Ravenna mantenne ostinate pretese alla sovranità di quella metropoli come dei paesi soggetti alla medesima, specialmente Faenza, Forlimpopoli, Forli, Cesena, Comacchio, Imola, Bologna ed altre. Gaeta, Otranto, Napoli, Sorrento, con Sicilia, Corsica, Sardegna obbedivano più o meno ai Greci, impero fugace che ogni di più scalzato nella base minacciava rovina. Altre città marittime nel nome soggette all' imperatore, nel fatto libere, ponevano già le fondamenta della loro futura grandezza. Pisa , Genova, e meglio Venezia, già facevano presentire quello che fossero per diventare con le scorrerie e le spedizioni sul mare, coll'industrie del traffico, e con gli accorgimenti di una politica che sapeva destreggiarsi fra i tanti contrarii sforzi di Greci, Longobardi e Franchi. Cosi S. Marino, nido alpestre e tranquillo di povera e libera gente, durava fino dal quarto secolo inosservato in mezzo alle mille vicende che avevano sconvolto l' Italia. In questo grande mutamento operato da Carlomagno nelle condizioni della penisola, uno dei provvedimenti principali intesi ad assicurarne la durata fu lo stabilimento del sistema feudale, di cui vedemmo il principio nei ducati d'origine longobarda. La divisione del territorio del nuovo regno in tanti distretti o marche sottoposti a capi, che coi diversi titoli di duchi, marchesi, conti, capitani, feudatarii, intendevano alla amministrazione dello Stato, ne confermo la soggezione al principe porgendogli un validissimo elemento di forza, dacche cotesto reggimento nel suo principio solo comprendesse l'amministrazione militare, e lasciasse tutta la sua indipendenza alla civile autorità; nè il provvedimento sagace frutto danni e rovine, se non quando pel variar delle cose il feudalismo ricavando forza dalla propria importanza usurpò i dritti che spettavano esclusivamente alla civile potestà, Cosl Carlomagno operando stabiliva la sua potenza, dilatava la sua fama. Dopo avere beneficata la Chiesa, protetto il pontefice contro le discordie intestine, tolto la Italia agl' imperatori d' Oriente, costituito il più vasto dominio dopo quello di Roma, pareva gli si dovesse quel solo premio che a tanta grandezza si convenisse. E però mentre nelle feste di Natale dell' ultimo anno dell' VIII secolo se ne sta Carlo assistendo in S. Pietro alla messa solenne, ecco Leone III, accostarsegli e alla presenza di un popolo innumerevole porgli sul capo il diadema imperiale; quindi prostrandosegli gridare insieme con tutti i presenti: « Salute e vittoria a Carlo, nostro augusto e pacifico imperatore, il quale ebbe la sua corona dalla mano di Dio. » Per sì fatta guisa faceva risorgere Carlomagno la imperiale dignità, 324 anni dacchè l'aveva rinunziata Romolo Momillo Augustulo.

§ IV.

Risorgimento dell'impero di Occidente — Carlomagno e i re Franchi — Impero Alemanno fondato da Ottone I. il Grande — I Normanni — Fine del regno italico . — Lega Lombarda . (dall' 800 al 1467).

Carlomagno aveva sortito nascendo mente vasta e profonda; quindi ei conobbe non bastare a rendere illustre e famoso il suo nome lo splendore delle conquiste, il suono feroce delle armi, Ristoratore dell' impero d'Occidente, doveva sentire l'ambizione di rilevare il secolo di Augusto, di cui aveva ereditato la maggior parte del potere, e la senti. A lui è dovuto l'impulso dato agli ingegni verso le liberali discipline in Italia siccome altrove; e benchè le scienze e la buona letteratura progredissero lentamente framezzo alle tenebre troppo profonde della ignoranza, pure il vantaggio era certo, il benefizio inestimabile. Seme fecondo sparso da questo imperatore da cui doveva sorgere e poi fiorire l'albero della scienza fu l'istituzione di corpi insegnanti protetti dalle leggi, abbraccianti tutte le parti dell' umano sapere, e chiamati università; delle quali però sembra non fosse beneficata l'Italia fuorchè sotto Lotario: è certo però che in questi utili divisamenti principal parte vuolsi attribuire a sommi ingegni pei quali primeggiava allora come sempre la nostra patria.

Come aveva provveduto si bisogni della edurazione, così Carlo vulle occuparsi della buona amministrazione dei nuovi suoi sudditi. E però in un' assemblea raccolta in Pavia promulgava i capitolari nei quali pare seguisse meglio che per lui si potesse la giurisprudenza romana. Quanto al governo politico nulla mutò, sennonchè il servaggio introdurentesi in tutti gli ordini rompeva l'antica divisione romana in patrizii, popolo , e schiavi; sicchè qui il popolo quasi spariva sotto le infinite esigenze della feudalità.

Dicemmo come Carlomagno partendosi d'Italia lasciasse al governo del nuovo regno il figlio Pepino; ma questi giunto appena all' età in cui aviebbe potuto appagare le speranze dei sudditi moriva. E gli succedeva nel trono il figlio Bernardo, il quale come fancinllo non poteva convenevolmente adempiere ai doveri di re. Poi essendo nata disrordia fra esso e Luigi il Pio, successore di Carlomagno, per ragioni di eredità, lo imperatore lo traduceva dinanzi ad un'assemblea di baroni, e fattolo acciecare revocava a se la corona italica per darla a suo figlio Lotario. E' sembra quindi che queste investiture altro non fossero che precarie delegazioni di quel potere sovrano che rimaneva pur sempre nell' imperatore. Da questo Lotario passò il regno nel figlio suo detto Lodovico II, che fu poi imperatore, e così nella discendenza di Carloniagno due altri principi, Carlo il calvo e Carlomanno, ottennero o si contesero quella corona fino a Carlo il Grosso, mancato il quale i signori italiani pensarono eleggere un re nazionale, rhe da nessun altro interesse distolto volgesse l' animo intiero ai bisogni ed alle cure del regno. E rerto lo stato delle cose italiane non poteva chiamarsi felice. dacche vedemmo un sovrano straniero regolarne da lontano i destini, o commetterne la cura a fanciulli ; aggiungi che i Papi investiti ade-so d' una sovranità temporale non potevano starsi indifferenti fra tanta variazione di cose, e si mostravano desiderosi di estendere il loro potere: l' imperatore greco, che tuttavia conservava ampii dominii nella parte meridionale della penisola, non poteva dimenticare le perdite sofferte, i duchi Longobardi, sebbene soggetti ai re, pure non sopportavano in pace cotesta loro soggezione; e Venezia contrastante ad ogni impero, faceva sforzi maravigliosi per conservarsi indipendente. E quesi non baslassero queste cagioni gravissime di turbazione, si aggiungevano i tentativi fatti dai Saracini per metter piede in Italia. Non contenti questi

Barbari delle scorrerie fatte su varie parti dell'impero di Carlomagno. dal quale crano stati malamente frenati, agognavano alle delizie di Italia. Ne apriva loro la via un Eufemio governatore in Sicilia, il quale per non soggiacere al gastigo impostogli dall' imperatore per un suo delitto propose a Ziadat-Allaben-Ibraim, re aglabita di Cairvan, vassallaggio e tributo, se lo ajutasse ad acquistare la signoria dell' isola col titolo d'imperatore (827). Un anno dopo il traditore periva e con esso la patria da lui venduta e caduta in mano dei Barbari. Da questo nido sicuro della Sicilia tolto ai Greci vediamo i Saracini muovere le loro incessanti scorrerie sul continente, chiamati non di rado a soccorso dai principi e dalle città guerreggianti, e spignersi fino a Roma di cui incendiano i sobborghi e profanano le chiese. Intanto sorgevano colonie affricane in più parti, e a tanta potenza crescevano che Lodovico II imperatore, prima di morire ebbe a ve lere i Saracini, arbitri della Italia meridionale, minacciare Benevento. Qual rimedio a tante sciagure? L'unione degl'Italiani; ma questo su sempre un sogno degli ottimi intelletti, un desiderio dei buoni che non deve avverarsi od appagarsi mai. Le gare fra i duchi, i conflitti fra gl'imperatori d' Oriente e quei di Occidente indebolendo gli sforzi che a quando a quando si facevano per cacciare il comune nemico, non ad altro riuscivano che a crescerne la baldanza. Invano i Pontefici, che noi vediamo in quei frangenti sempre a capo delle imprese tendenti a proteggere la nuova civiltà contro pericoli incessanti . invano, dico, pregavano, scongiuravano i principi cristiani, perchè deponendo i particolari rancori si volgessero unanimi contro i nemici della patria e della religione, Prevalevano gl' interessi privati, le private ambizioni.

In questo stato di cose il trono d'Italia, posseduto dai Franchi dal 774 fino alla morte di Carlo il Grosso, aspettava un successore. La scolta cadeva su Guido di Spoleto, nato da una figlia di Pepino re d' Italia, eletto dai vescovi del regno (889), Per questo non ebbe pace l'Italia; le contese di Arnolfo re di Germania, di Berengario duca del Friuli, competitori al regno, e d'altri signori, neppure quietate alla morte di Guido continuarono ad agitarla. Anche in Roma pullulavano germi di discordia nell'elezione dei pontefici, Arnolfo bastardo di Carlomanuo chiamato in ajute da Berengario e dal papa Formoso, dal primo contro Lamberto duca di Spoleti, dall' altro contro Sergio confermava Formoso e si faceva coronare imperatore. Questi fu il primo tedesco della stirpe dei Carolingi che dopo i Francesi e gl' Italiani tenesse l'impero d' Occidente (896). Sennonche annullata l' elezione di Arnolfo, Stefano VI Papa ungeva Lamberto, figlio di Guido, imperatore (89\$), Ma questi non seppe contentare gl' Italiani , e perì in una congiura, Tornò allora sul trono Berengario; e dopo lui Luigi III re di Provenza o d' Arles (900); il quale a sua posta fu vinto da Berengario, che non aveva deposto il pensiero di riacquistare il perduto potere. Questi allora rimasto unico signore del regno su coronato imperatore (907) dal Pontefice Giovanni X. La corona Italica contesa del continuo in mezzo al conflitto dei partiti passò alfine da Berengario a Rodolfo re di Borgogna (922); ad Ugo conte o re di Arles (926); a Lotario II, fratello d'Ugo (945) e a Berengario II e suo figlio Adelberto (950), ultimi fra i re italiani che per 69 anni tennero il trono dopo che fu

spenta la stirpe di Carlomagno. Le sventure che tribolavano l' Italia ziunte al colmo richiedevano un rimedio possente, e questo ci venne dall'opera efficacissima di Ottone il grande re di Germania, al quale i popoli italiani stanchi della tirannide di Berengario, e consigliati dal Papa ricorsero per ajuto. Da questo principe comincia la serie degli imperatori d' Occidente di stirpe alemanna (961). Il regno di Ottone I va famoso per provvedimenti valevoli a procurare la quiete e l'ordine allo Stato, sebbene non potesse giungere a tanto senza usare l'inflessibile rigore e la indomita forza. Per lui fu decretato in un concilio negl' imperatori il dritto di nominare i successori al regno d'Italia; di istituire il Papa e conferire l'investitura ai vescovi nei loro stati; nel che se assodò la autorità imperiale, certo gettò seme fecondo di contese e lotte interminabili fra l'impero e la Chiesa. Sotto questo Ottone si stabilirono meglio che prima le costituzioni municipali, le quali già ci appariscono più distinte. Se nel contado dominavano e crescevano in potenza i Signeri, le città, lasciate per lo più in balla di loro stesse per le continue mutazioni del poter dominante, si sottoponevano volentieri all' autorità dei vescovi, la quale per l'indole sua più mite, e meno esclusiva di quella dei baroni, tendeva a stringere i legami sociali favorendo l' interesse di tutti, e basandolo sulla estensione della civil libertà. Sorgevano dunque due possenti ostacoli alla dominazione imperiale, da un lato i boroni, dall'altro i comuni, nei quali dopo il mille vuolsi riconoscere una manifesta tendenza alla emancipazione. Nella Italia inferiore alcune terre si reggevano a modo greco; altre obbedivano ancora a principi longobardi; in altre dominavano i Saracini. Amalfi, Pisa, Vanezia, Genova, ammesse le forme remibblicane, prosperavano nella indipendenza e pel traffico. Per la morte del grande Ottone il regno italico passo nel suo figliuolo Ottone II, Questi moriva mentre disegnava ritogliere ai Greci i possedimenti loro nella bassa Italia, ai quali gli dava dritto il suo matrimonio con Teofania, nuora dell' imperatore di Costantinopoli. Gli succedeva Ottone III, fanciullo di tre anni. Sotto queste principe, Gregorio V papa, irritato contro i Romani, li privava del dritto di nominare l' imperatore e ne attribuiva l'investitura a sei principi d' Alemagna. Il regno del terzo Ottone fu contrassegnato da più grave disordino nelle cose italiane, perchè non potendo per la sua minore età e la sua assenza intendere validamente all'amministrazione delle stato si levarono più intemperanti le ambizioni dei grandi. Poterene perciò i duchi ed altri signori opprimere a tutt' agio i popoli soggetti : i greci imperatori ricuperare la potenza loro che vacillava; e i duchi di Benevento, Capua e Salerno, estendere i proprii dominii. In questa eposa ancora si videro in alcune città sorgere a un tratto alcune potenti famiglie, e sollevandosi sulle altre usurpare la signoria della patria, dando così principio a quelle fazioni che per si lungo tempo desolarono le cinà libere d'Italia, Così in Roma stessa sede della potenza ecclesiastica, quasto male tanto si aggravo, che ai tempi a cui siamo giunti un Crescenaio fattosi tiranno tribolò a segno il pontefice Giovanni XV, che questi dovatte ricorrere all'imperatore Ottone III, il quale per ben tre volte dovette calare in Italia a frenare l'idra sempre rinascente delle fagioni. In questa moriva Ottone senza figliuolanza mascolina; e succedutogli Enrieo il Santo pensava condursi in Italia per farsi incoronare imperatore

e riconoscer re. Sennonche gli attraversava dapprima il disegno Ardu ino marchese d' Ivrea facendosi eleggere e coronare in Pavia; poi venuto in odio ai grandi e ai soggetti era abbandonato, vinto dall' avversario e ridotto a vestire l'abito monastico e morire in un chiostro, Il regno di Enrico II. è un'epoca importante della storia italiana, poichè ci presenta i primi segni di quella discordia fra i nobili e gli ecclesiastici che dette agio alla libertà popolare di estendersi e prender piede. La potenza dei grandi feudatarii giunta al maggior segno adesso declipava per la divisione dei dominii; per altra parte le ricchezze, l'autorità de' vescovi e dell' alto clero erano cresciuti a dismisura ; e concitavano l'invidia dei nobili contro di loro; mentre la molta corruttela dei costumi ecclesiastici scemava nei popoli l'amore e la venerazione che ne aveva secondato l'ingrandimento. Fra questi due partiti odiantisi e combattentisi a vicenda stava il popolo , cioè il debole e l'oppresso, cui nessimo hadava, sennonchè per farsene qualche volta strumento d'ambizione. Eppure questo terzo elemento sociale cresceva, e nelle città, specialmente, nelle quali, come già dicemmo, s' erano più che altrove conservate, la mercè dei vescovi, alcune franchigie municipali. Queste nell' abuso del feudalismo si estesero maggiormente perche offrivano un rifugio contro le incomportabili gravezze dei signori. A questo concorse il grande Ottone rendendo immuni le città. Morto Enrico II., Corrado il salico della Casa di Franconia ascese al trono di Alemagna, e fu gridato re d' Italia (1026.) Lo stato dell' Italia al principio del secolo XI, era presso a poco il seguente. La contrada che sotto nome di Piemonte giace tra le Alpi cozie fino alla riviers di Genova, e da Monviso ad Asti, obbediva al marchese di Susa; il marchesato d' Ivrea diviso da Enrico era soggetto in gran parte al vescovo di Vercelli. Milano obbediva ai suoi arcivescovi, i quali, saliti in gran potenza, estendevano la loro dominazione su molte città circostanti : Modena. Reggio e i paesi vicini'si reggevano con principi proprii: la Toscana obbediva a nn marchese, e levatasi a grandissima potenza annoveravasi tra i più considerabili Stati d'Italia. In Romagna i Pontefici comechè assoluti erano del continuo travagliati da' moti del popolo romano, e dall' ambizione delle grandi famiglie. Spoleti, Camerino avevano duchi proprii, i quali sebbene soggetti ai re d'Italia reggevano a proprio senno lo Stato, siccome facevano i marchesi toscani, ed altri feudatarii laici ed ecclesiastici di Lombardia. Ravenna e l'antico esarcato obbedivano agli Arcivescovi i quali governavano a modo di duchi, o vicarii imperiali, Quella parte d'Italia che adesso forma il reame di Napoli era parimente in molti Stati più o meno potenti divisa o suddivisa. Salerno, Capua, Benevento ridotte in tre distinti ducati, suddivisi in contee rette da principi d'origine Longobarda. In Puglia e Calabria conservavasi il reggimento greco cui soprantendeva un rettore, o preside chiamato Catapan. I Saracini avevano alcuna sede nei contorni del monte Gargano. Poi Venezia indipendente con Dogi proprii; e Amalfi, Pisa, e Genova, con reggimento repubblicano, sebbene non sempre sciolte da qualche vincolo di soggezione o coll'impero, o coi marchesi vicini. Queste erano le condizioni della penisola all'epoca di cui discorriamo; ora si preparava un grandissimo mutamento che doveva ridurre in altre mani le sorti di una gran parte della penisola; vogliam dire lo stabilimento fra noi dei Normanni. Questi popoli usciti dal settentrione s' eran messi fino dal nono secolo a corseggiare sui lidi di Francia e d'Olanda; poi fatti più audaci dalla fortuna delle loro scorrerie penetravano nel cuore del regno francese e assediavan Parigi; cosicchè Carlo il Semplice per ponc un freno alla rapace ambizione di questi avventurieri, cedeva loro la Neustria, provincia del regno, detta fin da quel giorno Normandia. Queste genti avevano abbracciato la fede cristiana, e amavano peregrinare ai luoghi santi. Ora avveniva che cento di loro di ritorno dall'Oriente approdassero a Salerno. Era a quei tempi il duca Guimaro assalito dai Saracini; l'arrivo di quegli avventurieri, totta gente esperta in armi e valorosa, gli parve e fu veramente per lui una fortuna, perchè lo ajutarono a respingere gli assalitori. Tornati in patria i Normanni raccontarono la generosità di Guimaro verso di loro. Un Drangiotto capo d'una delle principali famiglie normanne, con tre suoi fratelli, coi figli, e nipoti, amici e compagni in numero di dugento, si mosse alla volta del bel paese di cui gli avevano detto le maraviglie. Era la Puglia commossa dalla guerra civile. Una fazione s' era formata in Bari contro i Greci divenuti odiosi per le gravezze de'loro catapan. Concorsero i Normanni all' impresa; dapprima parve la sorte favorire gli sforzi degl' Italiani; sennonchè fu breve lusinga: i Greci trionfarono; i sollevati furono dispersi; ma i Normanni rimasero al soldo dei principi di Capua e di Salerno, e fondarono la città di Aversa, di cui fu conte Rainolfo fratello di Drangiotto. "Questo fu il fondamento della loro futura possanza. La fama di queste imprese non poteva non giungere in Normandia. Tancredi conte d' Altavilla aveva dodici figli : tra questi i tre primi, Guglielmo Braccio di Ferro, Drogone, e Amberto, d'animo invitto, di genio intraprendente. Questi conobbero che là dove avevano trovato fortuna i compatriotti loro non sarebbe mancata ad essi l'occasione di segnalarsi. Si mossero dunque verso la bassa Italia, e si fermorono col duca di Salerno Guimaro IV. Questo fu verso l'anno 1036, al tempo che l'imperatore Corrado, volendo accertare i dritti dell'impero, e del regno d'Italia s' era condotto in Puglia. Tra pel favore di Corrado e pel valore dei Normanni potè Guimaro estendere i confini dei suoi stati per modo che si fece signore di quasi tutto il paese che adesso costituisce il regno di Napoli. Poco dopo i Normanni tragittarono in Sicilia per soccorrere i Greci mal menati dai Saracini; ma traditi da quelli nelle promesse, ne assaltarono i dominii di terraferma, e ajutati dai loro fratelli d' Aversa gli sconfissero più volte in Puglia e in Calabria. Queste fortune li persuasero a rimanersi indipendenti, ed eleggersi un principe del paese; ma non soddisfatti di lui lo deposero e gli surrogarono Guglielmo Braccio di Ferro, col titolo di conte di Puglia, e sede Amalfi. Noi li vediamo in seguito legarsi con Enrico III imperatore per ottenere la investitura dei paesi conquistati, guerreggiare contro il papa, e prezzo di pace ottenerne molte concessioni ; tutti elementi d'ingrandimento e di forza. Ora vedremo le opere di Roberto Uniscardo , o l' accorto , altro figlio di Tancredi , eletto conte di Puglia (1073). Sotto di lui i Normanni estendono le loro conquiste in Calabria, di cui Roberto è fatto duca dal Pontefice. In seguito Ruggiero fratello di Roberto nala in Sicilia col titolo di capitano della chiesa apostolica, e toglie l'isola ai Saraceni ed agli imperiali d'Oriente. Da quest epora in poi non ebbe più ostacoli la grandezza normanna. Roherto ebbe il dominio initero di tutto il regno di Napoli eccetto Beneserno lacisto al Pontefice, di cui si dichiaro vassallo; e Buggiero II fondò la monarchia Siciliana, riamendo i possessi di terraferma e dell'isola (1127), che riames nells sua famiglia, fiende pel matrimorito di Costanta sin di Guglielmo II, re di Sicilia e di Napoli con Arrigo figlio dell'imperatore Federica I non passio filla cana di Svevini (1198).

Questi furono i fatti principali della storia normanna in Italia, che noi seguimmo al fine dello stabilimento loro per non smozzicare gli eventi. Adesso ripiglieremo il filo dell' interrotto racconto. Dicemmo come fosse assunto al trono imperiale Corrado il Salico; tutta Italia le riconobbe , sebbene dovesse assoggettarsi colle armi Ranieri marchese di Toscana. A Corrado ando debitrice l' Italia d' una costituzione scritta, intesa a regolare le successioni nei feudi, e che si conservò fino ai giorni nostri Morto Corrado, gli successe Enrico III, acclamato imperatore nel 1039. A questi tempi incomincia a comparire in tutta la sua pienezza la possanza di Matilde, contessa di Toscana, la quale, come erede del conte Bonifazio, vediamo dominare fin oltre gli Appennini su molte considerabili città, come Parma, Reggio, Mantova e parte del paese delle presenti legazioni. Di senno e valore virili la contessa Matilde resse i suoi Stati con tale prudenza e fortezza da far onta al principe più degno del trono. A questa donna in nessuna cosa inferiore viveva allora Adelaide marchesa di Susa, la quale pel suo terzo matrimonio con Odone conte di Morienna riuni nelle mani d'un solo il dominio di quei paesi che sono il più sicuro varco da Francia in Italia. Dice Botta in proposito di queste principesse, che si assomigliarono per tanti lati da farne meraviglia; dacche ebbero entrambe diversi mariti, entrambe venerarono singolarmente il Pontefice; anibedue finalmente influirono moltissimo su i destini d' Italia , la prima coll'avanzare per l'unione dei suoi Stati una famiglia regnante guardiana naturale delle Alpi, l'altra coll'essere stata gran parte nelle vicende del tempo, ed aver resistito sola contro tutta la potenza d'un imperatore germanico.

Era morto Enrico III, e asceso al trono imperiale Enrico IV, e la seintilla covata dacrhe Ottone il Grande decretava starsi negl'imperateri il dritto di dare non pure l'investitura ai vescovi, ma la conferma esiandio alla elezione dei Pontefici, adesso divampava in vastissimo insendio per opera di due potentissimi nelle umane cose e divine, papa Gregorio VII e l'imperatore Enrico IV. Questa materia delle investiture aveva dato cagione a gravissimi abusi, che nella minorità di questo Enrico vieppiù crebbero e si fecero incomportabili. I ministri o reggenti del regno non badando a merito o giustizia concedevano i benefizii ecclesiastici a chi più pagava, con grave danno della religione e dei costumi, e l' alto clero perdeva quella venerazione che è fondamento dell'impero che devono esercitare i ministri del santuario sugli animi dei fedeli. Enrico giunto all'età moggiore non represse il disordine, ma lo aumentò, perchè d' indole rotta ad ogni libidine. Allora si levò il papa, il quale, dolente per tanto scandalo della Chiesa, intese apporvi un rimedio. Questo fu di separare le due potenze, la temporale e la spirituale, per modo che rimanendo questa affatto indipendente dall'autorità secolare si facesse abilità al capo della gerarchia occlesiastica di

provvedere secondo il dovere alla retta amministrazione delle bisogne della Chiesa. Con questo intendimento Gregorio VII mandò proibizione di ricorrere alla potenza temporale, e scomunicò gli ecclesiastici che ricevessero, i laici che concedessero la investitura. Questo fu il principio d'una lotta terribile fra il sacerdozio e l'impero, nella quale il papa rassicurato dalla convinzione di operare il giusto e l'onesto, e inanimito dall' approvazione di tutti gli uomini religiosi non temè scagliare la scomunica contro lo stesso imperatore e dichiararlo indegno del trono. Noi non ci faremo a seguire minutamente le varie fisi di guesta contesa; diremo solamente che quanto all'Italia essa risvegliò più che mai l'odio contro gli stranieri, La nazione si divise in due parti; i buoni, i gererosi tennero per Gregorio; gli amanti del disordioe, gli ambizioai, s'accostarono all'imperatore. Questa fu la prima origine delle famose fazioni che in appresso sovvertirono l'Italia sotto il nome di Goelfi e di Ghibellini, sebbene rol volger del tempo ad altri motivi cedessero, e si movessero per altri fini. Vuolsi però avvertire che nella guerra accesa fra i due contendenti gran parte volle sostenere la contessa Matilde, la quale colla forza delle armi e coll' ingegno valse a tenere a segno lo imperatore. Per essa fu acclamato sovrano di Italia Corrado figlio d' Enrico da lui ribellatosi, e poi morto di veleno a Firenze. In questa Enrico IV, travagliato da infinite sventure moriva, lasciando il trono al suo figliuolo Enrico V. Si rinnuovarono allora i contrasti per le investiture; sennonche più prudente del padre questo Enrico si procacció l'amicinia della contessa Matilde, e venuto a Roma imprigiono papa Pasquale e così ottenne l'intento suo quanto alle investiture, Quietate pertanto un momento le cose d' Italia, ai turbavano nuovamente per la morte di Matilde (1115), la quale con suo testamento legava i suoi stati alla Chiesa. Enrico, non volendo perdere i dritti che intendeva competer gli su quei paesi rilevanti dall' impero, scendeva in Italia, e a' impossessava deeli Stati della contessa. Adesso tornava in campo la quistione delle investiture ; sennonche per intervento dei principi di Alemogna e per opera di due Concilii aduoati a Reims, poi a Roma, le parti si accomodavano,

Mh la misera Italia del continuo bersagliata e strasista dalla ambisioni straniere e dai proprii rancori noo in acquietava a queste instabili paci, e tenneva sempre moove e più fiere estequre. Intanto il popolo sul quale cadera somma maggiore dei mali desiderava sottraria al giogo dei suoi oppressori, e si strangeva più che mai al Comune nel quale svolgevasi a grado a grado lo spirito d'indipendema che doveva animare le tante repubbliche dei tempi di mezzo.

A Eurico V, morto senas figir, gli elettori chiamavano successore il duca di Sassonia Lotario III, al quale uma fatione avversa centrappose Corrado, nepote d'una sorella d'Enrico V. Questa divisione dell'impero parori a la divisione dell'impero parori a la divisione dell'impero parori a divisione dell'impero de la divisione dell'impero de la divisione dell'impero de note intià un devote lascio il campo a la sorivale. A questa scisura tenne ditero l'altra del pontefice Imperone II, e dell'Antipapa Ana-cleta. Questi favorito da Ruggero di Sicilia pse gratitudios gli conferiva il titolo di re, e per mano d'un suo legato lo facera inconosare nella cattedrale di Polernos. Sennochò fattoti Concilio in Pisa per ac-

comodare questo scisma della Chiesa S. Bernardo, eletto arbitro fra i due competitori alla sedia Apostolica, si dichiarò per Innocenzo e a favore di Lotario contro Corrado. Si volsero allora gli sforzi dell'imperatore contro i rivoltosi della Lombardia e specialmente contro Ruggiero che osteggiava la Puglia. Dapprima la fortuna parve dichiararsi contro il Normanno; ma non stette molto a soccorrerlo. Lotario postosi in via per l' Alemagna moriva a Treoto. Gli successe Corrado già suo competitore, il quale per essersi impegnato nella spedizione in Terra Santa non potè badare alle cose italiane. Ruggiero colse il destro per rinnuovare i suoi tentativi in terra ferma, e varcó lo stretto; e per farsi puntello della fazione che inclinava verso l'Antipapa Anacleto che ancora viveva, aizzò i nemici del pontefice Venuti a conflitto il papa e Ruggiero, questi adoprò così destramente che, fatto prigione Innocenzo, lo persuase a concedergli ogni suo desiderio. Così il Normanno ottenne la conferma del titolo di re, l'investitura del ducato di Puglia e di Calabria, e del principato di Capua. Nuovi dominii si aggiunsero in seguito a questi del re Ruggiero. Napoli se gli assoggettò spontanea a patto di alcune franchigie, e così tutta quella contrada che divisa in tante parti obbediva già a principi particolari, adesso si riduceva alla obbedienza di un solo; mentre nella Lombardia ciascona città svincolandosi quasi totalmente dalla soggezione imperiale o reale, prendeva forma di governo libero o repubblicano.

Ora siamo giunti a tempi pregni di gravissimi eventi. A Corrado era succeduto in Germania Federigo di Svevia, detto Barbarossa (1152), il quale per essere nato dalla unione del capo della parte Ghibellina colla figlia del capo di parte Guelfa pareva dovesse riconciliare gli spiriti e condurle a una pace durevole. Ma come tante altre anche questa speranza falli quanto all' Italia. Ad un principe d'animo altero e d'indole bellicosa qual' era Federigo non poteva non rincrescer forte la perdita delle terre italiane, specialmente della Lombardia, nella quale vodeva caduta tanto a basso l'antorità imperiale. Desideroso di riacquistare la sua preponderanza calava in Italia forte e sdegnoso, e a Roncaglia rireveva gli omaggi dei principi e delle città libere che per diversi fini si piegarono ad onorarlo. Federigo penetrando a fondo lo stato delle cose non volle violentare apertamente i partiti, perchè temè farseli tutti avversi; scelse favorire una parte per trionfare più agevolmente dell'altra, e così minorando gli ostacoli riuscire ol fine di superarli tntti. A quei tempi Milano e Pavia andavano famose sopra tutte le città lombarde; sicrhè si contendevano la maggioranza, e traevano nella loro contesa quelle terre che per situazione o interessi o all' una od all' altra più si accostavano. Federigo si diebiarò pei Pavesi. Chieri, Asti, Tortona, provarono gli effetti della sua collera. Pavia lo accolse e lo acclamo re; il papa in Roma gli cingeva il capo della corona imperiale. Non per questo ebbe pace l'Italia, Partito l'imperatore, la guerra si riaccese fra Milano e Pavia, quella ajutata dagli amanti di libertà, questa dalle città ligie allo impero. Un caso tanto grave persuase Federigo al ritorno. Calò dunque di nuovo con buona schiera, alla quale s' aggiunsero i soccorsi richiesti alle città del regno e ai vassalli, Brescia la prima, poi Milano dovettero cedere, e riconoscere la signoria imperiale, la quale a mano a mano torno dappertutte a rivivere meglio distinta e rafforzata dai provvedimenti dell'imperatore. Sennonchè non era possibile che popoli avvezzi ormai da multi anni al viver libero del municipio s' acquietassero senza lamento alla perdita di quei dritti di sovranità, che con tanti sforzi e tanta perseveranza di sagrifici avevano acquistati. A questa cagione di mali umori vuolsi aggiungere le angare dei vicarii imperiali. Una nuova rottura eja pareva inevitabile quando ne affretto il momento lo scisma nato in Roma per l'elezione del pontefire. Morto papa Adriano IV, il maggior numero dei cardinali eleggeva Alessandro III, altri Vittore III. L'imperatore di proprio arbitrio convoco un concilio a Pavia che confermo l'elezione di Vittore. Le parti si scomunicarono a vicenda. Questo fu stimolo alle città Lombarde per ribel larsi dall' autorità imperiale. L'Italia si divise in due parti , l'una parteggiante pel vero Pontefice Alessandro, e furono i Guelfi; l'altra per Federigo, e furono i Ghibellini. L' imperatore si volse allora contro Milano principal sede dei rivoltosi, e la superò, sebbene i Milanesi facessero maravigliosa resistenza. Cadde Milano da cima a jondo rovinata , doloroso esempio dell'abuso della forza , e d'una impiacabil vendetta, più doloroso segno delle ire fratricide che spignendo l' un contro l'altro i popoli italiani a guerra sterminatrice logoravano inutilmente quelle armi, che, uniti, avrebber potuto rivolger con immenso vantaggio contro gli stranieri oppressori. Mani italiane compirono l'opera scellerata, e la città più bella dopo Roma sparce dal suolo italiano (1162).

Le città lombarde am'che dei Milanesi, e del papa, si chinarono alia fortuna del vincitore. Sennonchè crescendo la tirannide perchè inorgoglita dal trionfo sorgeva il tardo pentimento di non avere impedito cotesto esterminio. Il pontefice stimolava con ogni più valido argoniento i buoni, e i generosi ad avere pietà della patria. Il pensiero della propria sicurezza, dacche il destino di Milano, e la fierezza dell'imperatore, ammonissero i popoli a diffidare della momentanea amicizia di l'esare, spinse finalmente gl' Italiani al partito, che solo rimaneva per toglici si dal collo il grave giogo; fu deciso armarsi e combattere. Questo fu il pensiero della lega lombarda di cui i deputati fermarono i patti in un convento situato tra Milano e Bergamo detto di S. Jacopo in Pontida (1167). Rimasero fedeli alla parte imperiale Pavia e il marchese di Monferrato. Ora dovevan decider le armi la gran contesa tra la liberta e il servaggio; prevalse quella nella gran battaglia che si combatte tra Legnano e Ticino il 29 maggio 1176. Le trattative e gli accordi fatti fra le parti in Venezia vantaggiarono le condizioni delle città lombarde e stabilirono quell' indipendenza che poi fu loro confermata col trattato di Costanza (1183). All' impero nessuna preponderanza rimase se togli alcuni dritti feudali di poca importanza.

§ V.

Napoli e Sicilia in mano agli Svevi, quindi agli Angioini — Repubbliche italiane — Principati — Papi

(dal 1183 al 1519.)

Quietate così le cose in quella parte d'Italia, sorsero altrove nuove cagioni di turbazione. Morto Federigo I. in Armenia saliva al trono im-

periale suo figlio Enrico VI, nel quale, per avere sposata Costanza nipote di Guglielmo II, re di Sicilia, erano passati i dritti a quella corona. Sennonchè elieli contendeva Tancredi eletto dai baruni timorosi della potenza di Enrico; poi Guglielmo III; ma superati tutti gli ostacoli, colla forza, coll'inganno e coll'arte, l'imperatore si recò in mano il contrastato dominio. Così ebbe principio la dinastia degli Svevi in Sicilia durata fino a Manfredi e Corradino (dal 1194 al 1266). In questo regno di Enrico se peggiorarono le condizioni della Sicilia, quelle di Toscana prosperarono sciogliendosi questa in gran parte dalla soggezione all'impero. La guerra accesasi fra le città e i signori di contado si volse a favore di quelle, perchè i popoli più quieto vivere trovando net libero reggimento dei comuni che sotto il tirannico impero dei feudatarii, dette volenteroso il crollo a una potenza ormai divenuta odiosa. A questo moto delle città erano potentissimo incitamento gli esempi di Venezia, Genova, Pisa; quella non mai soggettata, queste da poco affrancatesi ; tutte prosperanti e salite a sommo grado di potenza. Fu dunque decretata la distruzione del feudalismo, e in gran parte si avverò il pensiero, dacchè almeno i piccoli feudatarii quasi scomparvero, specialmente in To-cana. I grandi, che quasi a grado di principi e veri sovrani s' erano innalzati sulle rovine dell'autorità imperiale, trovaron modo di resistere alle offese dei comuni. Tali furono i marchesi d'Este, di Monferrato, e i conti di Savoja. Ma vinta la lotta al di fuori non poterono le città togliersi dal seno due flagelli tremendi e funesti alla loro esistenza, l'anarchia e la guerra civile. L'ammissione dei nobili in città, dacche si secero cittadini, introdusse la discordia fra le parti, perche quelli sebbene scaduti dai loro dritti, non avevano perciò deposta l'ambizione di dominare. Dall' altro lato, il popolo geloso dei suoi dritti comprati a prezzo di sangue non poteva non vegliare con cura al mantenimento dei medesimi, Quindi lotta continua fra nobiltà e popolu. Ne questo bastando a rendere infelici le condizioni degl' Italiani si aggiunsero le conz sese, le gare e gli odii che si suscitarono fra città e città. Non appena sessato il pericolo, si allentò l' accordo che aveva resa tanto formidabile la Lega all'impero. Quelli che avevano sparso il sangue, speso gli averi per salvare la propria libertà, si lasciarono andare all'ambizione di privarne i fratelli. Ambizioni di popoli più fatali che quelle di principi desolarono l'Italia, insanguinarono la terra ed il mare. In questa confusione nella quale si svigorivano le parti si offriva larga occasione ai potenti, o nazionali o stranieri, di aprirsi la via al grado supremo.

Federiço al papa Innocenso III, il quale assumendo il governo e dell'uno e dell'altro ridono la pare allo Stato, e comervi il potere al principe suo pupillo. Poi allargando le mire divisò procursegli la corona imperiale. Era succeduto sul tromo d'Alemagna ad, Erarico VI. Filippo duca di Svevia, e a questo Ottone IV, daca d'Aquitania. Le fasioni Guella e Ghibellian parteggiani per quenti due quado di contenderano l'impero aversno di nauvo posto a soquadiro l'Italia. È le spersas di quiete avavano potuto avvinicari, tra perchè l'imperatora appena deltto e coronato re d'Italia operava diverso dalle parole, tra perchè al papa non piscendo in una sessa persona riminie la corona imperiale, la Lora-

Costanza morendo aveva raccomandato il regno e il suo figliuolo

bardia e la Puglia, intese favorire Federigo in pregiudizio d'Ottone Queste pratiche non furono tanto segrete che Ottone non ne avesse sentore, e non cercasse vendicarsene. In questa contesa presero parte lo città lombarde; Milano già risorto stava per Ottone; Pavia, Cremona, Verona, i marchesi d' Este per Federigo, il quale prevalso al suo rivale ascese sul trono col nome di Federigo II. Questi aveva promesso cedere al figlio Enrico la Sicilia e la Puglia, con patto di riconoscere il potere della S. Sede, Ma giunto all'impero Federigo mancò alla fede data e mise fuori altre ambizioni, tanto che Innocenzo, prima, e poi Onorio III non solo gravemente se ne risentirono , ma cercarono suscitargli nemici, Questi mali umori consigliarono i popoli a stringersi in nuova lega contro la prepotenza imperiale; e questa ebbe luogo (1225) ron solenne atto pel maggior numero delle città e principi di Lombardia, Queste discordie produssero i consueti mali, guerre, odii, e scandali per tutta Italia; le fazioni non più combattenti esclus ivamente per la gran caum della libertà e indipendenza aprirono il seno ai litigi particolari, alle private vendette, sicchè ogni ordine civile era rotto e disordinato, cadeva a brani la società. Finche durò il regno di Federigo II durarono le gare fra Guelfi e Ghibellini rappresentanti oggimai dell'impero e della Chiesa; il sangue sparso dalle inimicizie formò il germe di nuovi odii. Tutto andò sossopra; sennonchè cresceva per opera del pontefice Innocenzo IV l'autorità pontificia a scapito del potere imperiale, Fra i tanti mali di cui puossi incolpare l'imperatore vuolsi rammentare alcun benedatto da questo principe; perchè sebbene d'animo fiero e crudele e di rotta fede, pure l'ingegno suo era tale da nutrire alti e decorosi pensieri. Egli dunque creo corpi municipali; contenne l'usurpazione dei feudatarii, e li privo del diritto di morte; abrogò i giudizii di Dio, e le prove del fuoco e dell'acqua; costitul un codice di leggi che tolse la confusione derivante dalle vicende politiche e dalle diverse dominazioni ; fissò il numero dei giudici ; le forme degli atti e dei giudizii; ereò il sindacato, ufficio destinato a ricevere le querele dei sudditi contro i magistrati; a lui poi pare sia dovuta la istituzione del braccio domaniale, ossia terzo stato, dacche introdusse nel parlamento due nomini scelti fra il popolo d'ogni borgata, concedendo loro le stesse prerogative che ai nobili, ed ai prelati. Così, dice uno Storico, lo stesso sovrano che nel regno delle due Sicilie fondava i Comuni, chiamaya ancora il popolo alla rappresentanza nazionale,

La morte di Federigo II, spri l'adito a nuove ambissioni. J'inperatore con suo testamento avera lasciato a Cornado soo primogenito il regno di quà dal Faro; quello di là ad Earico. Ma il papa, valendoni dell'interdetto faliminato contro Federico, pretendera quel regno fosce devoluto alla S. Sede: a Manfredi, figlio naturale del morto imperatore, fichando nella lontananza dei red Germania e nella minore età di fichando nella lontananza dei red Germania en nella minore età di fettuaria. Le arti dello accomo mi di disciderito tardo nuolto ad offettuaria. Le arti dello accomo ma la disciderito tardo nuolto ad offettuaria. Le arti dello accomo ma ma di disciderito tardo nuolto ad contro una dominiazione stranciera, e il delitto (dacchie si vuole: che Corrado morisse avvelenta da questo suo fratello), aprirono la via del croco all'usurpotre. Lo soverenero in questo i dibibellini della Lonbardia, ai quali davan sopetto la potena della Lega lombarda, i Guello di Toccana e il papa. Semnochè in questo loro consiglio non ettrava

l'amore pel nome imperiale, ma sibhene l'odio di parte e la speranza di crescere la propria potenza. Dall'opposto lato stavano gli amici del viver libero, dei quali era capo il pontefice. All'ombra di queste grandi contese si levavano poi alcune minori signorie, specialmente nelle eittà ghibelline più inchinevoli al reggimento assoluto delle città guelfe nelle quali prevaleva la democrazia. Fra i nuovi signori, di che già parlammo, a gran potenza saliva Ezzelino da Romano, il quale, fattosi partigiano della fazione imperiale, resse a tiranno Padova , Verona, Vicenza. Belluno ed altre città e luoghi della Venezia.

La lotta tra Manfredi e il pontefice fu decisa a Benevento, nella qual battaglia Carlo d'Angiò, chiamato da Clemente IV e investito del regno delle due Sicilie, vinse il nemico e tolse il trono alla casa di Svevia facendo morire Corradino figlio di Corrado (1266). Sennonchè l'angioino non pote fermare la sua denominazione anche oltre lo stretto. Insorti i Siciliani pel tirannico governo dei Francesi dopo l'aspra vendetta detta Vespro Siciliano (1282), si volsero a Pietro d' Aragona, marito di Costanza figlia di Manfredi, e lo gridarono re. Così la Sicilia riunita a Napoli dai Normanni adesso divisa a forza si redimeva in libertà sotto principi aragonesi.

In questo secolo al quale ci ha condotti il progresso della storia vediamo stabilite nuove potenze, confermate, o cresciute le antiche: l'autorità dei pontefici fatta maggiore nelle cose politiche, e scemata di tanto quella dell'impero da ridursi a poco più che un nome; sebbene in Rodolfo di Asburgo stipite della imperiale casa di Austria salisse al trono di Alemagna un principe delle cose di regno intendentissimo. Intanto case principesche si sollevano dalla condizione di privati, giovandosi delle fazioni che locerano il seno della patria per conseguirne la signoria. Così nel secolo XIV sorgono i Visconti in Milano, poi i Gonzaga a Mantova, gli Scaligeri a Verona e Parma, i Carrava a Padova, i Malatesta a Fano, Pesaro e Rimini, e i Montefeltri, e gli Ordelaffi, e i Polenta, e tanti altri che, giovandosi delle discordie intestine o del favore imperiale, crebbero in potenza a scapito dei Comuni.

Adesso entrando il secolo decimoquarto ebbe a vedere il mondo cosa veramente straordinaria, vogliamo dire la traslazione della Sede pontificia in Avignone per consiglio di Filippo il bello re di Francia, il quale bramoso della corona imperiale, vacante per la morte di Alberto d'Austria, desiderava l'appoggio più immediato del papa e lo sperava, essendochè Clemente V., in quel tempo eletto, fosse francese (1305). Ora la lontananza del papa da Roma non poteva non partorire gravissimi mali. E veramente colà, come altrove, siccome già avvertimmo, fervevano i mali semi delle private ambizioni. I Colonna, gli Orsini potenti per ricchezza e aderenti si contendevano il governo di Roma, e tanto travagliavano il popolo, che un Cola di Renzo, uomo di plebe, ma di animo caldo e piena la mente delle antiche memorie, divisava restituire all'indipendenza la patria dei Camilli e degli Scipioni. E il disegno nou gli falliva, ond' è che scacciati i nemici della libertà ristabiliva il tribunato (1347). Sperava il popolo giorni più lieti, sognava i tempi, le virtu della romana repubblica; ma l'illusione presto si dissipò, Renzo fuggiva a mezzo dell'opera; poi riammesso in Roma cadde trafitto per vendetta dei Colonna. Allora fu ripristinata l'autorità del pontefice; e ristorata finalmente la Sede pontificia nella capitale del mondo cristiano per opera di Gregorio XI, dopo 70 anni di assenza (1377). Ne la Chiesa in questo lungo periodo ando esente dai disordini che travagliavano la Italia. La sede pontificia fu contrastata da più competitori con grave danno della religione, e scandalo dei fedeli. Per lo che i buoni ingegni desideravano un riparo a tanto disordine, e questo s'ebbe poi dai concilii di Pisa, di Costanza e di Basilea-

Veuezia cresciuta frattanto in potenza, ed estesi maravigliosamente i suoi dominii pensava ancora a garantirsi dalle turbazioni che travagliavano le altre città d' Italia, ed assicurare sempre più l'ordine interno con rendere più segrete le deliberazioni del governo. Con tale intendimento raccolti nel gran consiglio tutti i maggiorenti della città, venne fatto un provvedimento col quale si esclusero i popolani dall' amministrazione, e in occasione di una sommossa nonolare si nominò un dicastero di dieci senatori istituito da principio per quindici giorni, poi protratto a sei settimane e finalmente reso permanente nel consiglio dei dieci ( 1335 ) al quale fu attribuita la sorveglianza su tutti gli abusi del potere contro la pubblica tranquillità e sicurezza. Così si confermò nei nobili il supremo potere e la direzione dello Stato, senza che per questo potesse alcuno di loro tentare l'usurpazione della sovranità, sic-

come in altri luoghi d' Italia avveniva.

Mentre in Lombardia coll' indebolirsi del vincolo della lega subentrava in molte città al reggimento repubblicano la tirannide di alruni potenti, in Toscana cresceva lo spirito d'indipendenza nei suoi più importanti municipii, sovvenuto e alimentato dai papi, capi di parte guelfa, e dai re di Napoli che intendevano così a farsi un partito per giungere all'intiera signuria dell'alta Italia. E così pure cresceva la potenza della casa di Savoja, la quale, guardiana naturale dei passi delle Alpi e quindi del continuo richiesta d'amicizia dai diversi partiti e specialmente dagl' imperatori, seppe tenersi neutrale fra Guelfi e Ghibellini, mentre non trascurava occasione propizia d'allargare i suoi Stati e rafforzare la sua potenza. Nell' estrema parte d'Italia regnava tuttavia la famiglia di Angio, ma declinante al suo fine; imperocche rimasta la cola Giovanna I, pronipote di Roberto il Saggio, e fattasi nemica al pontefice Urbano non potè opporsi all'usurpazione di Carlo di Durazzo suo cugino, il quale sul cadavere di lei sall al trono col nome di Carlo III ( 1382 ). Ladislao di lui figlio gli succedè malgrado i dritti di Luigi d'Angió figlio adottivo di Giovanna (1386), e pareva destinato a compir grandi imprese, sennonchè moriva in mezzo alla sua car riera vittima di privata vendetta mentre meditava il conquisto di tutta l'Italia. Questa morte apri l'adito al trono a Giovanna II sorella di lui (1414), vedova di Leopoldo III duca d' Austria. Questa principessa d' ing egno culto ma di pravi costumi non potè farsi amare. Il suo secondo matrimonio col conte della Marca, non fu felice, e costretta a difendersi contro le pretese di Luigi III d'Angio, figlio di quel Luigi II d'Angio chiamato erede dalla prima Giovanna, istitul suo successore Alfonso di Aragona. Questa adozione di Alfonso oltre alla cessione da Corradino fatta morendo a Pietro d' Aragona, e i dritti di Costanza moglie di Pietro e figlia di Manfredi formano i titoli dei re di Spagna sul regno di Napoli. Sennonche questi dritti non giovarono sulle prime ad Alfonso imperocche la regina Giovanna in un momento d'ira contro di lui aveza revocata l'adoloine e chimato in un avez Luigi III d'Angió; poi con suo testamento dichiarato Renato fratello di Luigi successore al trono. Questi erano i tistilo dier dei Francia alla corona di Napoli. Da queste varie pretese ebbero origine le guerre e le invasioni che insanqui arono, quel regno, friandmente da fortuna favoriva Affonso, il quale trion-fando del suo rivale rimase in posseso tranquillo del nuovo acquisto. Cod finiva il regno delle due case di Angió, commiciava quello degli Aragonesi nei quali si consolidava la dominazione sopra l'una e l'altra Sciilis (14385).

Dicemmo come in Toscana lo spirito di indipendenza si mantenesse e sompre più si diffondesse fra le sue città; sennonchè non vivevono quiete più ehe gli stati monarchici della penisola; e alcune ebbero anche a soffrire per un tempo il grave giogo della tirannide. Così Pisa invocato il braccio di Uguccione della l'aggiuola contro la prevalenza dei Guelfi perdeva sotto questo capo la libertà. Così Lucca obbediva a Neri figlio del detto Uguccione, poi a Castruccio Castracani. Firenze, anch' essa, tribolata dalle armi di Castruccio, credè salvare la sua indipendenza eleggendo un padrone, che fu Carlo duca di Calabria figlio del re Roberto. Ma sotto questo e sotto il duca d'Atene Gualtieri s'ebbe ad accorgere come male si accordino il reggimento libero colla signoria straniera. La tiramide del duca divennta incomportabile fece prorompere alfine l'ira del popolo (26 luglio 1313). Gualtieri veniva cacciato; si riformava lo stato con potestà divisa fra nobili e popolo; senza che pereiò tornasse la pace fra i cittadini. Così durò Firenze travagliata del continuo dai partiti finchè non salì a potenza la famiglia dei Medici, di eni nelle mani stettero per molto tempo i destini della repubblica-

Il concilio di Bailica avera dato la poce alla Chiesa e all'Italia, eglendo la sciuma che ne squarciava il seno. Il poter temporale dei popi vieppiù astendevai nello Stato romano specialmente per opera di Alessaudro VI, il quale desiderando contituire uno stato independente al uno figliuolo Cetare duca Valentino non trascurò alcun mezzo perchè si effattuasse questo ano diviamento a damo del signorotti che tiranneggia-vano le vicine (tilt. Codi si stabilios sempre più la preponderama politicachei pontifici, ai quali vediamo per lo più ricorrere gli stati d'Italia nei loro dissidii come a moderatori, al arbitri supremi.

Milano, come fu da noi avvertito, dismesso lo stato libero obbediva

ai Visconii Quasta famiglia ingranditati nella Lombardia colle conquisti, colle successioni, imignita del titolo di duca da Venceola imperatore si estingueva nel maschi colla morte di Filippo Visconii (1447). Restava di lui una figlia illegitima, Bianca, spossta a Franceox Sforza celebre condottiere. Questi meritatai l'amicinà da l'ilinensi restituitis; in libertà alla morte del duca, otteneva da esi il grado di generale della repubblica, poi ne usurpava il sovrano potere (1466). Questa signoria degli Sforza, caduta per tradimento in mano a Lodovico il Moro, to del legitimo erede Giovannii Galenzo, si speuse anch' esta si questa famiglia per opera di Lodovico XII re di Francia secso in Italia per reivendicare i dritti sal Milanece che gli envisuo da Valentina Visconii dalla quale discendeva. Caduta Milano in potere dei Francea; Luigi volde emire alla conquista di Napoli compito e perdata dal suo predeces-

sore Carlo VIII. Sedeva allora su quel trono Federico II delle casa di Aragona. Il re frances, dopo aver conchiuso con Ferdinando di Spagna ni trattato di divisione, si mosse verso il regno e ne caccio Federico, semonche assendo insorta contesa tra Ferdinando e Luigi assila comune conquista, lo sagunulo si prevalse dell'Odio che si erano meritati il Francui, e eacciato il rivale rimase solo padrone di si bella contrada (1803). Così finiva in Napoli il ramo Aragonese e cominciva la linea apogunola, la quale già investita della Sicilia riuniva il possesso dell' nno e dell'lattre regno.

La Casa di Savoja, come già dicemmo, non cessava dal profittare delle agitazioni in che vivevano i popoli della peniola per assodare la sua dominazione. Già considerata e forte fino dal XIV secolo, vedimo Amedro VI, sopramominato i conte Verde, eltori toricari dell' impero da Carlo IV. Nel 1416 Amedeo VIII, pronipote di Amedeo VI, si mitola daca per concessione di Sigimonolo figlio dell'impertore Carlo IV. Poi vediamo quei principi reguendo una seggi e prudente politica, unero non trascusavo i messi diregardimento estretore, invigilare con cura-

al mantenimento del loro potere nello Stato.

Gol s'era sollevata a molta grandezsa la Gosa d'Este, Questi principi, come vassalli dell'impero, dominavano da gran tempo Ferrata, Modena e Reggio con titolo di marchesi, quando nel 1452 l'imperatore Federigo III concesse a Borso d'Este la dignità ducale. Mantova era dei marchesi Gonnaga; 1 hi Mirandola obbediva ai principi Picc; Massa si

Malaspina; Urbino ai Montefeltro.

Fra le repubbliche che avevano potuto conservare l'indipendenza frammezzo agl'incessanti travolgimenti degli stati Italiani poche si mantenevano in grandezza e potenza. Genova arricchita dal suo commercio marittimo aveva estese le sue conquiste in Oriente; possedevano i suoi cittadini come suoi feudatarii la Focide, Scio, Lesho, Lenno, Samotracia; inesauste miniere di ricchezza erano per lei la Crimea, e le città situate snlle coste del Mar Nero e del mare di Grecia. Poi la Sardegna e la Corsica erebbero coi suoi dominii anche la sua possanza. Ma quando volle estendersi sul continente trovò duro intoppo nei sovrani di Milano e di Piemonte, ed ai tempi a cui siam giunti cesse anche alla preponderanza degli Sforza. Peritissima in mare, abilissima nei traffici, Genova non conobbe l'arte difficile di condurre lo Stato : le continue sue mutazioni, la preponderanza dei nobili, abuso non legge di costituzione, la debolezza dei regolamenti intesi a frenare le fazioni furono le cagioni del decadimento della repubblica; sinchè venne al punto che miglior partito non seppe trovare fuorche l'affidarsi alla protezione straniera.

Firme anch'esa sollevata a grandeza inaudita dallo îngegno dei Bededi preparva colle proprie mani la saa rovinu. Non aspendo acquiataria e reruna farma di reggimento ora applaudiva si precetti del frata Savonarola, che favoriva il governo democratico, e lo obbedra devota; ora desiderava il ritorno dei Medici banditi per sospetto di tirannia. Na quenta famiglia avvezua a dominare nella patria per l'autorità del nome e delle memorie, per lo splendore delle riccheza, pel seguito the le fruttava la sua singalare munificama e generonisti, poteva abbandonare volentieri l'esercizio di un potere, che già le parvea un diritto. Quindi è che il Medici non trascurasero veruno dei mezzi più atti a

riafferrare il potere. In questo li sovveniva Leone X , a questo tendevano gli sforzi di Lorenzo dei Medici divennto duca di Urbino, il quale disegnava fondare un nuovo stato in Italia oggiungendo al possesso di l'irenze il dominio di Lucca e di Siena, ed estendendo i suoi confini dalle rive dell' Adriatico al mar Tirreno. La morte gli rompeva il disegno: Firenze rimase libera, sebbene per poco; perchè salito essendo alla sedia pontificale Giulio dei Medici sotto il nome di Clemente VII, questo papa seppe talmente cattivarsi l'animo di Carlo V, che questo imperatore non nego concedere in isposa ad Alessandro dei Medici, creduto figlio dello stesso Clemente, Margherita sua figlia naturale, e, quasi dote di lei, il principato di Firenze. Questo fu l'estremo fato della repubblica. Invano si oppose con eroici sforzi nel lungo assedio di dieci mesi ch'ebbe a sostenere dall'armata imperiale; Firenze cadde per non più risorgere. Alessandro fu Duca (1531). Dal medesimo incomincia la monarchia, passata da lui e confermata nel secondo ramo di sua famiglia del quale era capo Cosimo, che fu il primo Granduca ( 1537 ).

Pisa aveva da gran tempo subito il destino medesimo, sebbene per eltra mano. Potente in mare quanto Genova e Venezia, ricea di stabilimenti in Levante, in Sardegna, in Corsica, nelle Baleari, ma bisoenosa di estendere il commercio che sostentava la sua grandezza, non poteva moltiplicare i suoi sforzi senza combattere gli sforzi delle sue rivali tendenti al fine medesimo Quindi dall'urto dei loro interessi nacquero guerre, e da queste danni sì gravi che Pisa non potè durare nella lotta. La fatale giornata della Meloria vinta dai Genovesi (1284) distrusse icreparabilmente la sua possanza sul mare; le interne fazioni che nelle sciagure dello Stato si fecero sempre più audaci e insistenti compirono quello che la guerra aveva incominciato. I Gherardeschi, i Gambacorti, gli Appiani, i Visconti vi dominarono più o meno tirannicamente. Poi come era caduta la sua possanza sul mare, così le venivano dalla terra nuovi danni e oltraggi. Firenze amante del viver libero non adontava toglier l'indipendenza alla vicina sorella (1406). Sennonchè quando Carlo VIII calò in Italia volto alla conquista di Napoli, i Pisani sovvenuti da lui poterono scuotere il giogo dei loro nuovi padroni, e ripristinare gli ordini antichi; ma essendosi riaccesa la guerra fra le due repubbliche, Pisa abbandonata dalla Francia, che aveva promesso proteggerla, dovette chinare il capo alla legge dei suoi vincitori (giugno 1509). Congiunta così ai destini di Firenze Pisa sparve dal numero degli Stati di Italia della quale aveva per più secoli promosso le glorie, esteso il nome, necresciuto il potere.

In tante agitasioni e vicende Venezis sola soneneva initera l'anticen, darade una la terraferma islana e in Dalmasi, ripettata in Oriente, signora di Cipro, di Candia edi altri looghi importanti sal mare di Grecia, padrona quasi esclusiva del commercio di Levante, pesava tanto nella bilancia politica dell'Italia, che molte volle poti eserciare un'informasi non contrattata sulle vicende della nostra penisola, e mante-ueria a fronte di emggiori periodi. Così sull'erizare del secolo XVI, siebbene minacciata dalla lega di Cambrai formatasi contro di lei tra le principali potence de Buropa (1808), la vedimo incontrare senna shi-pottirsi uma guerra mortale, e sebbene victo della forza non disperare della sua salvezza, ma invece salicurarla contali prova colimenti e con-

sigli che ne dimostrano il senno e il valore. In questa lotta Venezia non pnre non cadde, ma conservò i suoi possessi, nei quali la confermava l'imperatore Carlo V.

Le guerre intraperse dal papo Alexandro VI per assicurare una sovonnit à Casera Bergia, e da Giulio II per cacciare gli stranieri dalla
Italia e soutenere la potenza papole, averano preparazo la rovina dell'erarice Lene X. montentismo utelle arti e con gli artisti la compl. La
sutorità postificità nelle cose politiche mantenua in unta altezza da Giulio II parre albora declinare; nè ai successori di Lene X., unomini d'altrende bolevoli per motte helle dota franto cod l'acoveroli gli eventi da
conceder loro i mezzi di rilevarla. Sebbene in compenso i papi poterno
estundere e meglio fondare quella sovranità che desso chiamasi Stato
della Chiesa, sontituendo un potere stabile e reale a quella dominazione
indecia a contrastata dalle potenti famigli edi Romo, che tanti travagli
aveva dati ai pontefici. A questo fine tendettero principalmente gli forti
di Giulio II, il quale desiderando continuare l'opera del Valentinio tois
Perugia ai Baglioni, Bologna ai Bentivoglio, e ridusse tutta la Romagna a sua devosione.

### 5 VI.

Carlo V imperatore — Gli Spagnuoli in Italia — Vicende dei popoli Italiani — Consegnenze della rivoluzione francese in Italia — Napoleone — Ripristinamento degli Stati autichi (dal 1518 al 1818).

Frattanto preparavasi un gran mutamento nelle condizioni politiche dell' Italia, vogliam dire lo stabilimento della dominazione spagnuola. Dicemmo come Luigi XII di Francia si fosse impadronito del ducato di Milano scacciandone gli Sforza, come si formasse la lega di Cambrai contro i Veneziani. Adesso scioltasi questa lega pel contrasto degli interessi e per le arti del senato Veneto, si formava una nuova alleanza ai danni di Francia tra il papa, l'imperatore, Spagna, e Venesia. Quindi è che, cacciati i Francesi, Massimiliano Sforza, figlio del Moro, tornasse in Milano. Ma f'ronresco I succeduto a Luigi XII passava anch'egli le Alpi, riconquistava il ducato e si legava coi Veneziani ( 1515 ). Adesso saliva al trono imperiale quell' uomo che doveva mutar faccia all'Italia. Carlo V come nipote di Ferdinando il Cattolico riceveva in retaggio da questo i vasti possedimenti della Spagna , dell' Italia, e dell' America: e come pronipote di Massimiliano I già possedeva l'Austria, la Boemia, l'Ungheria, e la Borgogna. Tanto ingrandimento non poteva non destare invidia e timore. Quindi è che Francesco I e il papa gli si volgessero nemici. Ma il re francese vinto a Pavia e caduto prigione, si vedeva costretto a rinunziare alle sue pretensioni sul Milanese. L' Italia era minacciata di cader tutta sotto il dominio del vincitore, il quale frattanto s' impadroniva del ducato, e voltosi contro il papa Clemente VII assediava, prendeva e saccheggiava Roma. Queste erano opere non di barbari, ma di cristiani, in mezzo al rinascente incivilimento europeo. Una sfrenata ambizione lusingava l'imperatore colla speranza del dominio universale; ora le potenze italiane pensose della soverrhiante grandezza

Geogr.

di Carlo credettero miglior consiglio calare agli accordi. Clementa il primo patuiva pace con lui, lo coronava a Bologna, lo investira del regno di Napoli, e ne otteneva, come già sopra dicemmo, la signoria di Firenze per Alessandro dei Medici. Venezia anch'essa ebbe pace; giù Etensia conservano i loro possessi. Milano rimase all'imperatora se ne impadroni come devoluto all'impero, dasche si estinse la stirpe Storzesca nel marches di Nearavagio Gioappolo Sforza.

La casa di Savoja dal tempo in cui la lasciammo florida e felica andi esposta a varii diasatri; specialmente quando parteggiando sotto Carlo III per l'imperatore Carlo V, ne fu punita dalla Francia che le tolse la Savoja. Il pasee di Vaudi u conceduto agli Svizzeri colle dine rive idel lago di Ginevra. Senonoché dopo la bataglia di S. Quintino il duca Emanuello Filiberto potè riscquistare molta parte dei posessi perduti.

Mentre quasi tutti gli Stati d' Italia subivano più o meno gravemente la preponderanza di Carlo V nella penisola, Genova invoce tornava per esso in condizioni migliori. Già fu veduto come cetesta repubblica avesse dovnto invocare la protezione straniera per assicurarsi contro i proprii disordini. Ai tempi a cui siam giunti subiva il giogo di Francia; ora l' illustre Andrea Doria, malcontento dei Francesi, che non avevano premiato a dovere i suoi molti servigi, si volgeva alla parte di Spagna, e convenuti alcuni patti coll'imperatore compiva la liberazione della patria. Da questo grande ebbe dunque Genova indipendenza, leggi e governo, che stabilito sopra fermissime basi vediame durare fino ai tempi nostri. In quest' epoca essendosi spenta la famiglia elei marchesi di Monferrato, i loro possessi contrastati dai duchi di Savoja, dai Gonzaga di Mantova, e dai Signori di Saluzzo passarono nei Gonzaga per decreto di Carlo V (1831). I Francesi, che per tanti anni c con tanto sacrifizio d'uomini e di denaro, avevano cercato fermare il piede in Italia, e adesso si vedevano ridotti al solo possesso del marchesato di Saluzzo ceduto alla Francia dall'ultimo signore Gianlnigi, s' inducavano finalmente a rilasciarlo al sovrano di Piemonte in cambio della Bressa (1601), e così spariva intieramente dalla nostra penisola ogni segno della dominazione francese.

La pace che dopo le contese di Francesco I e di Carlo V rallegrava finalmente queste belle contrade d'Italia non fu momentaneamente interrotta fuorche per la successione di Mantova, che passo nel duca di Nevers, Carlo Gonzaga, e del Monferrato che venne in seguito incorporato agli stati del duea di Savoja. Ferrara e Urbino si aggiunsero ai dominii ecclesiastici. Sola Napoli era rimasta illesa dai guasti della guerra, che avevano desolato Lombardia e Romagna; eppure non era quieta perchè travagliata dalle gravezze dei governatori spagnuoli. Da ciò nacque una sommossa principalmente per opera di un pescatore, Tommaso Aniello volgarmente detto Masaniello, Creavano una repubblica, ma priva di sostegni, in mezzo ai disordini delle volontà e dei consigli il nuovo ed effimero Stato cadde e fu ripristinato l'antico (1648). Ora la morte di Carlo II di Spagna rinnuovava i dolori dell' Italia perche nella contesa insorta fra i pretendenti al suo retaggio erano specialmente impegnati la Lombardia e il regno di Napoli. Il testamento del re apaguuolo chiamava al trono il nipote di Luigi XIV, Filippo duca di-

Angió. Le armi francesi secondarono gli estremi voleri di Carlo, e Filippo V fu re. Ma l'Austria non volendo riconoscere l'eletto, fece armi. Tornarono i Francesi in Italia; il duca di Savoja dalle parti di Francia voltosi a quelle dell'Austria deluse le speranze di Luigi XIV; gli Austriaci poterono invadere Napoli, che su perduta pel redi Spagna, Nello accordo che poi segui tra le potenze belligeranti, il duca Vittorio Amedeo guadagno nuovi possessi, ottenne la recognizione del suo diritto alla successione di Spagna e la cessione dell'isola di Sicilia col tirolo di re (1713), cui cambiò poi coll'isola di Sardegna (1718). Questa fu l'origine del regno attuale di Sardegna al quale si aggiunsero il Piemonte e la Savoja. Anche Milano cambió signore, darche pel trattato di Rastadt se ne impadroni l'imperatore Giuseppe I, insieme col ducato di Manteva ed alcune piazze della Toscana tenute daeli Spagnuoli, Così la Spagna, che per due secoli aveva posseduto quasi le migliori parti di Italia, cessava o per diritto o per forza da qualunque dominazione nella penisola (1713, 1714). Nel periodo di tempo di cui favelliamo le condizioni civili e politiche dell' Italia grandemente si avvantaggiarono, Lo ordine stabile introdotto nella successione dei troni tolse gli abusi e le discordie che segnavano ogni mut. zione di principe. L'ineivilimento progredito dai tempi di Dante e Petrarca fino a questo recò un' essenziale riforma nei costumi ; e la creazione delle milizie stabili nise in mano ai principi un nuovo elemento di forza al quale poterono più sicuramente lidare i destini del proprio Stato. Intorno alle cose ecclesiastiche fu già da nei avvertito il rilassamento della disciplina e l'alterazione dei costumi di una parte del clero. Questi mali furono il pretesto di cui si avvantaggió l'eresia, e la ragione primiera della celebrazione del grande concilio di Trento (dal 1515 al 1564), al quale è dovuto in gran parte il miglioramento dei costumi dei chierici. Così furono meglio stabiliti i rispettivi diritti della autorità spirituale e della temporale, nella cui confusione le passioni avevano in passato trovato un facile campo per sovvertire la quiete dei popoli. La pace di Utrecht aveva procurato un lingo riposo all' Europa :

anche l'Italia respirò finche non sorsero le contese pel possesso di Parma vacante per la morte dell'ultimo Farnese ( 1731 ), zio della regina di Spagna. Per l'acquisto di quel ducato concesso all'infante Don Carlo si ravvivò negli Spagnuoli la speranza di rientrare negli antichi dominii italiani. Fatto perció uno sforzo contro Napoli ne scacciaron ali Austriaci, occupati in Lombardia coi Francesi e col duca di Savoja che secondavano il moto degli Spagnuoli. A complicare le core si aggiungeva la prossima estinzione della famiglia regnante in Toscana, escendorhè Giovan Gastone dei Medici non avesse figli. Quindi è che colla pace statuita a Vienna ( 1738 ) si stipulava relativamente all' Italia la conservazione di Don Carlo di Borbone nel regno di Napoli e Sicilia, con patto di rinunziarvi quando fosse chiamato al tropo di Spagna, il che avvenne nel 1759; la ricognizione di Francesco duca di Lorena quale erede del Granduca di Toscana a patto della cessione dei auoi Stati alla Francia; la cessione al re di Sardegna di Novata e Tortona in eambio di Parma e Piacenza ritenuti dall'imperatore Sennonchè questi aggiustamenti non fruttarono la quiete sperata. Come la morte di Carlo Il ere stata la scintilla animatrice di un vasto incendio, così pochi anni dopo quella dello imperatore Carlo VI dette nuove cagioni di guerre e contese. Maria Teresa, ultimo germe della casa di Asburgo, figlia ed errde di Carlo ebbe a difendersi contro uoa lega di pretendenti al suo trono. Fra gli stati d'Italia alcuni stettero neutrali, cioè il Papa, Venezia, e Toscana; altri, come Napoli e Genova, le si chiarirono avverse; la Sardegna sola le rimase fedele conciossiaché quel principe sperasse avvantaggiarsi nel Milanese. La guerra combattuta dapprincipio enlla peggio degl'imperiali, alla fine eambió faccia con danno dei confederati, che dovettero pensare alla pace. Le prime trattative mosse in Acquisgrana si cambiarono in un trattato definitivo nel 18 ottobre 1748. Parma, Piacenza e Guastalla furon ridonate a Don Filippo genero di Luigi XV di Francia; il duca di Modena e la repubblica di Genova l'iacquistarono gli stati perduti: il re di Sardegna pote ingrandire i suoi dominii col Vigevanasco, col paese di Anghiera, e con alcune parti del ducato di Parma.

Ora non vuolsi tacere un evento singolare nelle memorie italiche, Dicemmo già come la repubblica di Genova possedesse la Corsica; sennonche quel popolo insofferente del dominio straniero, e malmenato dai suoi padroni pensava recuperare la libertà. Un gentiluomo di Vestfalia, chiamato Tendoro di Neuhoff, fattosi capo del movimento populare tanto blandiva i Corsi che fattosi eleggere re ( 1736) tentava creare uno stato indipendente nell' isola. Ma Genova, invocato l'ajuto della Francia, distrusse coteste illusioni. L' isola torno all' antica obbedienza, e il suo estimero se morì in Londra povero e non curato. Così durarono le cose finchè nel 1768 quel paese non fu venduto alla Francia, che se ne impadroni , l'agginnse ai suni stati, e tuttavia lo possiede.

A Gian Gastone, ultimo Granduca Mediceo in Toscana, era succeduto Francesco di Lorena sposo di Maria Teresa (1737). Venezia col perdere la Morea aveva perduto ogni pulitica prevalenza: la diminuzione del suo commercio l'aveva impoverita, si appressavano tempi funesti anche per lei. Così vediamo giunto al suo maggior segno in questo secolo la decadenza dell' autorità pontificia nei consigli dei Principi di Europa, incominciata, come già dicemmo, dopo Giulio II, e non più interrotta sotto i suoi successori. Certo è grave argomento alle meditazioni del filosofo il confronto dei tempi in cui sotto un Gregorio VII, un imperatore alemanno, re pur anche d'Italia, piega la fronte superba dinanzi al supremo capo della religione, e lo supplica di perdono in sembianza di penitente, coi tempi di un Clemente XIII, nei quali le grandi nazioni non solo, ma ed anche i piccoli principati, come Parma, Modena, Venezia, Malta, posto in non cale l'antica soggezione alla supremazia ecclesiastica, intendono regolare a proprio arbitrio le bisogne che alla spirituale autorità si appartengono; e quali cacciano i Gesuiti, quali sottopongono il clero al pari dei laici alle pubbliche tasse, quali sopprimono i conventi rivocandone a se le rendite; o vietano l'appellarsi a Roma, o l'ammissione delle Bolle pontificie senza l'assenso del principe; mentre poi cercano indebolire anche la sovranità temporale dei papi affacciando pretese sui varii paesi che la compongono; come Napoli sui principati di Castro e Ronciglione, e su Benevento, Modena sopra Ferrara, Francia sopra Avignone.

Il tratteto di Aquisgrana aveva dato pace all' Italia non meno che

a tutta Europa; e questa pace fermata sopra basi che parcvano stabili lusingava i popoli d'una quiete lunghissima, quando un evento fatale ne tolse le più liete speranze, vogliam dire la rivoluzione di Francia (1789). La natura dei casi avvenuti in quel regno aveva reso pensosi i sovrani tutti di Europa, e i vicini più che i lontani. Quindi è che voleodo provvedere alla loro sicurezza la Sardegna, l'Austria, Napoli, e il pontefice si legarono insieme. Genova non volle dichiararsi contro i Francesi; Venezia si rimase neutrale. Dopo una guerra felicemente combattuta, i Francesi, capitanati da Napoleone Bonapartesi impadronirono di tutta la penisola. Al re di Sardegna rimase soltanto quest' isola; la Savoja, il Piemonte, Nizza, e il Monferrato vennero riuniti alla Francia; i ducati di Milano, di Mantova, di Parma e di Modena formarono la repubblica Cisalpina; gli Stati della Chiesa tolti al Pontefice si costituirono in repubblica romana; Genova prese nome di repubblica ligure; Venezia giunta all' ultimo stadio di sua decadenza perde nome e liberta di Stato, e il suo territorio fu diviso tra Francia ed Austria : il granducato di Toscana tolto agli austriaci fu dato in cambio al duca di Parma col titolo di regno di Etruria; finalmente il regno di Napoli si costitul in repubblica partenopea, Questi aggiustamenti non durarono molto; una nuova guerra tra la Francia e l' Austria produsse noovi mutamenti. La repubblica Cisalpina, divenuta repubblica italiana, ricevè nel 1803 il titolo di regno di Italia di cui Napoleone assunto al trono imperiale di Francia si cinse la corona, incorporandovi la repubblica di Genova e il territorio veneto già ceduto all' Austria Il regno di Etruria tolto all' infante di Spagna e riunito all' impero francese ebbe titolo di granducato sotto il governo di Elisa sorella di Napoleone, Lucca conservatasi indipendente e repubblica in mezzo a tanti rivolgimenti subl il destino comune, e fu data al Baciocchi marito di Elias, con titolo di principato. Anche gli Stati Pontificii formarono dipartimenti francesi; Napoli dato e ritolto a Ferdinando di Spagna fu prima ceduto a Giuseppe fratello di Napoleone, e quindi a Murat suo cognato. La Sicilia rimase ai Borboni. L' accennato stato di cose durò fino al 1814. Caduto l'impero francese, il re di Sardegna riacquistò gli antichi suoi stati cui venne aggiunto il territorio dell' antica repubblica di Genova; la Lombardia o regno italico fu dato allo imperator d'Austria, che ne formo il regno Lombardo-Veneto; il granducato di Toscana fu restituito al ramo Austriaco cui si apparteneva; il duca di Modena fu ripristinato nei suoi stati; Parma e Piacenza lasciate a Maria Luisa, già imperatrice dei Francesi, con patto che alla sua morte tornassero all'infante di Spagna successore degli antichi duchi di Parma, cui fu dato frattanto il docato di Lucca, che allora verrà incorporato alla Toscana; finalmente il Papa e i Borboni di Napoli furono restituiti negli antichi nossessi. Tal è lo stato che, se togli alcuni moti avvenuti in Napoli nel 1821, e nelle legazioni in seguito alla rivoluzione di Parigi , dura, dal 1815 in poi, seoza interruzione in Italia,

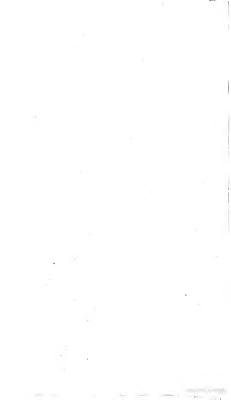



## PENISOLA ISPANICA

----

Sueza vasta parte dell'Europa Meridionale, comiderata sotto il rapporto politico, mun presenta che tes oli Stati, ma differentialissimi fra loro per l'estencione, la popolazione e la riccheza. Questi tre Stati sonoricipale dei passi delle manarchie Portogheze e Spugnuola, e la piccipale dei passi delle manarchie Portogheze e Spugnuola, e la piccola reguabilica di Andora.

#### MONARCHIA PORTOGHESE.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. occ. fra 8° 46' e 11° 54'.

DIMENSION: Maggiore lunghezza, dai contorni di Melgaso nel Minho fino ai contorni di Faro nella Algarvia, 309 miglia. Maggiore larghezza, dai contorni di Campo maggiore nell'Alemtejo fino al capo Roca nell'Eutremadura, 129 miglia.

COMPINI. Al nord e all'est, la monarchia Spagnuola e precisamente le intendenze o provincie di Galizia, di Vagliadolid, e di Zamora, di Salamanca, di Estremadura e di Siviglia; al sud e all'ovest, l'Oceano Atlantico.

MONTACHE. I monti di questo Siata appartengono al SISTEAT. ERPRETICO, ed i punti culminanti al suo territorio sono la Foja, nella Algarvia, alta 638 tese e compresa nella zatenno Marianico nella parte chiamata direra Monchique; la Sierna de Estrella, nella Beira, alta 1077 tese e compresa nella catenna Carpeto Vettonica nella parte chiamata direra d'Estrella; ed il Gaviara, sel Minho, alto 1230 tese e compreso nella catena accondaria che si direma dai Pirenei Asturici nella parte chiamata Sierna Penamerella. Vedi alle pag. 48,490.

1801E. Lungo le coste le più ragguardevoli sono il gruppo delle Berlengag, di foccia a Peniche, nell'Estremadora; ed il gruppo di Faro; di faccia a Faro, nell'Algarria. Quindi nell'Oceano Atlanico, a 800 nisfità di distana dalle coste del Portogollo, l'arcipelago delle Azore, la cui superficie è valutas 800 miglia quadra. LAGHI. Questo regno non ne ha alcuno che meriti di essere men-

FIGHT, I fiumi di questo Stato hanno le loro foci nell' OCEANO ATLANTICO, ed i principali sono i seguenti:

CANALI. Questo regno non ne ha dei meritevoli di essere menzionati. SUPERFICIE, 29,130 miglia quadre. POPOLAZIONE. Assoluta, 3,530,000 ab.; relativa, 121 per mi-

glio quadro.

RELIGIONE. La Cattolica è la dominante; le altre credenze re-

ligiose vi sono tollerate.

GOVERNO. Monarchico Costituzionale.

FORTEXE E PORTI MILUTARI. Le principali piazze forti di questo Stato sono: Elwas, Gerumenha, Campomaggiore e Maruao, nell'Alemtejo; Peniche ed i forti che difendoro la foce del Tago, nell'Extremadura; Monumto e Almrida, nella Beira; e Valenza, nel Minho, Il alo porto militare è Lisbona.

PORTI e CITTA' COMMERCIALI. I principali porti di commercio del Portogallo sono Lisbona e Stubula, jull' stermadura; Perto e Viana, nel Minho; Faro, nell'Algarvia; e Figueira nella Beira. Le primarie piase commerciani dell' nistero sono: Eleva, Evorae Brija, nell' Alemeijo, Fireu, Covilhan e Coimbra, nella Beira; Brage and Monto; Peto del Rega e Braganza, nell' Tara-co-Montes; Abrantes e Leiria, nell' Estremadura. Nelle già rammentase piaze di Fireu, Evora e Peto da Rega e Como pure in quelle di Golegan nell' Estremadura, e di Lamego nella Beira, si tengono delle fiere ricchiaime e molto frequentate.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. Secondo il progetto della nuova divisione territoria el ergono, adottata dalle Corts en 1823, il Portogallo, colle incle Azore e Madera, doveva essere repartito in doi prozincie, divisis in 26 connarrhe o circondarii, suddivise ciascuna in diversi julgador o cantoni. I nomi di queste provincie erano i seguenti, ciole:

ALTO MINHO, divisa nelle comarche di Fiana e di Braga. BASSO MINHO, divisa nelle comarche di Guimaraes, di Penafiel e di Porto.

TRAS OS-MONTES, divisa nelle comarche di Braganza e di Villa Reale.

ALTA BEIRA, divisa nelle comarche di Lamego e di Viseu. BEIRA ORIENTALE, divisa nelle comarche di Guarda e di Castello Branco.

BEIRA MARITTIMA, divisa nelle comarche di Apeiro e di Coimbra. ALTA ESTREMADURA, divisa nelle comarche di Leiria e di

Thomar. BASSA ESTREMADURA , divisa nelle comarche di Alemquer ,

di Lisbona, di Angra, che comprendeva le isole Terceira, S. Giorgio e Graziosa; di Punta Delgada, che romprendeva le isole S. Michele e S. Maria; e di Horta, che comprendeva le isole Faya, Pico, Flores e Corvo. ALTO ALEMTEJO, divisa nelle comarche di Portallegro e di

BASSO ALEMTEJO, divisa nelle comarche di Setubal e di Beia. ALGARVIA, che comprende la comarca di Faro.

MADERA ( isola di ), che comprende la comarca di Funchal.

Le turbolenze che dopo quell'epoca hanno agitato questa contrada non hauno permesso di mandare ad esecuzione questo utile decreto, ed il l'ortogallo presenta tuttora la sua antica divisione, secondo la quale

è repartito in sei provincie, che però non formano, come credesi generalmente, delle divisioni amministrative, o militari o ecclesiastiche, ma puramente geografiche. Ciascuna di queste divisioni è suddivisa in comarche, che sono in numero di 44. I nomi delle sei antiche provincie sono i seguenti, cioè: ESTREMADURA, che comprende le comarche di Lisbona, Torres

Vedras, Castanheira, Alemquer, Leiria, Alcobasa, Thomar, Urem, Chao, de Cuce, Santarem e Setubal.

ALEMTEJO, che comprende le comarche di Evora, Beja, Urique,

Villa Viciosa, Elvas, Portallegro, Crato e Avis. BEIRA, the comprende le comarche di Coimbra, Arganil, Aveiro, Feira, Viseu, Lamego, Pinhel, Trancoso, Guarda, Linhares e

Castello Branco.

MINRO o fra DOURO E MINHO, che comprende le comarche di Braga, Porto, Penafiel, Guimaraes, Viana, Barcellos e Valenza. TRAS-OS-MONTES (Tra Monti), che comprende le comarche di

Miranda, Moncorvo, Villa Reale e Braganza. REGNO D' ALGARVIA, che comprende le comarche di Faro,

Tavira e Lagos. ARCIPELAGO DELLE AZORE, composto delle isole Terceira, S. Giorgio, Graziosa, Fayal, Pico, Flores, Corvo, S. Michele e S.

CITTA' CAPITALE. Lisbona.

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più ragguardevoli di questo regno sono i seguenti:

Nell' Estremadura : Lisbona, costruita in anfiteatro sopra diverse colline lungo la riva diritta del Tago, vasta città patriarcale, assai ind. e delle più comm., capoluogo di questa provincia e capitale di tutto il regno, con una ricca biblioteca, un osservatorio, ed altri molti lett. 8\*

istit., con una delle più belle piaggie dell' Europa, e con circa 260,000 abit. La città vecchia, scampata at terribile terremoto del 1755, è mal costruita e sporca; la nuova al contrario si distingue per la hellezza delle abitazioni, per la dirittura delle strade e per la sua pulizia. Le più belle strade di Lisbona sono quelle dell' Oro, dell' Argento, e la strada Augusta, tutte e tre diritte e fiancheggiate da belle abitazioni di regolare architettura. Fra i suni edifizii si distinguono il palazzo reale d'Agiuda, situato ad una delle estremità della città; quelli di Bemposta e di Necessidades: l'arsenale della marina, l'arsenale terrestre; il teatro S. Carlo ; le belle fabbriche che formano la piazza del Commercio , e dove si trovano la borsa, la dogana, la casa delle Indie, l' intendenza di marina, la biblioteca reale ed altri stabilimenti : e molti dei numerosi conventi e mona teri, Ira i quali sono da menzionarsi quelli di S. Vicente de Fora, dei Grillos, di Graça, dei Loios, d'Estrella, dei Paulistas, di S. Bento, di Belem e di Necessidades, ove le Cortes dal 1820 al 1823 tennero le loso sedute. Tra le chiese sono mirabili quella veramente magnifica del convento di Belem, costruita dal re Emanuello sul luogo stesso ove shareò Vasco di Gama; quella di S Antonio, considerabile per la sua architettura e per i suoi ornamenti; quella del Cuore di Gesù, appartenente al convento d'Estrella, e rimarchevole per la sua bella cupola : la cattedrale, vasto edifizio di antica architettura; la chiesa di S. Rocco, considerabile per la sontuosa cappella in mosaico di S. Gio, Battista, che il re Giovanni V fece costruire a Roma e trasportate a Lishona; quella di S Vincente de Fora, appartenente al convento di questo nome; e quella di S. Engracia. Le più belle piazze di Lisbona sono: quella del Commercio, detta anche piazza del Palazzo, adorna delle belle fabbriche summentovate e della bella statua equestre in bronzo di Giuseppe I; e quella del Rocio, il cui lato settentrionale è occupato dal vasto palazzo dell'inquisizione. Il miglior passeggio di questa città è il giardino pubblico, che ha il difetto di essere truppo picculo e troppo monotono. Nei contorni di Lishona si trovano diversi luoghi considerevoli sotto più rapporti, fra i quali sono da mennionarsi: Mafru, piccola città di 3,000 ab , rinomata per la sua sontuosa basilica, per il suo vasto convento e per un magnifico palazzo reale, costruito sotto Giovanni V, che è il più bel monumento moderno del Portogallo ed uno dei più magnifici dell' Europa. Queluz, con un palazzo reale di architettura irregolare, ed attualmente soggiorno urdinario della corte. Bemfica, graziuso villaggio considerabile per il contiguo grande acquedotto delle Agous livres, che portal'acqua a Lisbona; csso è una delle più magnifiche costruzioni in questo genere dell'Europa moderna, e rivaleggia con i più belli acquedotti costruiti dagli antichi. Campo Grande, piccolo luogo di diporto dei cavalieri e del bel sesso della capitale, specialmente nelle dumeniche. - Setubal, sul Sadao, città assai ind e comm., con un porto, con ricche saline, e con circa 13,000 abit. - Leiria, pircola città vesc. e comm, di circa 2,000 abitanti.

Nell'Al mitejo: Evora, città arciv, ind. e comm., riguardata come il capo loago di quasta provincia con circa 9,000 ab.; vi si osservano diverse antichità romne. — Eleuz, città vese, ind e comm., la più forte piazza del regno, con rirca 10,000, ab. — Erja e Portallegro, crità vescovile; ind. e comm., la prima con 5,000, la seconda con crita vescovile; ind. e comm., la prima con 5,000, la seconda con

6,000 : bitanti.

Nella Beirz: Coinbra, costreita in anfiteatre sopra una colliam ungo il Mocdego, cità vere, assai ind. e coma, riçuardata come il capolnego di quetta provincia, een un'università unica in tutto il repo ned altri lett. isiti, e cen circa 18,000 ab. — Figueiri, ricit comm., con un porto formato dal Moodego, e con circa 6,000 ab. — Oura, città comm., con circa 19,000 ab. — Figueiri, con con con un porto formato dal Moodego, e con circa 6,000 ab. — Oura, città comm., con circa 19,000 ab. — Oura, città comm., con circa 19,000 ab. — Sitta , risidenta dal bab.; la fiera che annualmente vi si tiene à la più ricca del Porto 10,000 ab. — Avvine e Lamego, città vere, la prima con 4,000, la seconda con 9,000 abitanti.

Nei Minbo: Braga, nul Cavado, antica città activ, inde commuriguardata come il crpolnogo di questa provincia, con circa 11,000 abi, vi a inservano diverse antichità romane — Porto o Oporto, contruta sopra due colline poro lungi dall' imboccatura del Douro, città vesc, assai inde, el api in comm. del regno dopo Lindono, con un porto, una scuola di nautica ed altri lett init., e con circa 70,000 abi, rinomatistani sono i suoi vini dei quali fa ricco commercio. — Piana a, residensa del governatore militare del Minbo, città comen., con un porto, e con circa 8,000 ab.

Nel Tras-os-Montes: Braganza, sulla Fervenza, antica città vese. cd ind., riguardata come il capolosgo di questa provincia, con circa 4,000 ab; essa ha dato il nome all'attual casa repanate. — Pero da Regoa, piccolo borgo di circa 1,600 ab, ma importante per la celebre circa fera dei vini che vi si tiere annualmene nel mess di Febbraio.

Nel regno di Algarvia: Tavira, residenza del governatore militare di questa provincia, di cui è riguardata come il espoluogo, città con un porto, e con circa 9,000 ab. — Faro, città vesc., assai comm., con un porto e con circa 8,000 ab.

Nell' Arcipehgo delle Arore: Angra, nell' isola Terecira, città verc, fotificat, ed assai cema, con un porto, con circa 16,000 sh. —Panta Drigarda, nell'isola di S. Michele, città ind., e la più romm. di tutto l'arcipetago, con un cattivo porto, e con circa 16,000 sh. Morta, nell' isola Eyayl i, dopo le sammentovate, l'altra città più coniderabite di quoto arcipelago.

POSSEDIMENTI. La totalità dei possessi attuali della monarchia Portoghese si fa ascendere a 430,000 miglia quadre, popolate da 6,607,000 di abit. Vedi l'Asia, l'Affrica e l'Oceanica Portoghesi.

#### MONARCRIA SPAGNUOLA.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. fra 1 or. e 12 ° occ. Lat. fra 36°. e 44°.

DIMENSIONI. Maggiore lunghezza, da Llanza al nord di Roses in Catalogna, ad Ajamoute alla foce della Guadiana nell' Andaluria, 380 miglia. Maggiore larghezza, dal capo Priore presso Ferrol in Galizia, al capo Gate nel regno di Granata, 502 miglia.

CONFINI. Al nord, l'Oceano Atlantico, i Pirenei che la separano dalla Francia, e la piccola repubblica di Andorra; all'est, il Mediterraneo; al sud, il Mediterraneo; la stretto di Gibilterra e l'Oceano Atlantico: all'ovest, il Poetorallo e l'Oceano Atlantico.

MONTAGUE. I moni della Spagna appartengono al SISTEMA ESPA.

RICO, ed i punti culmianni sul suo territorio sono: il Cerro di Mulhacen, nell'intendenza di Granata, alto 1823 tese, compreso nella cate na Por ni Bettic a, nella parte chiannata Sierra Nesada; la Sierra di Gredos, nell'intendenza di Salamanca, alta 1630 tese, compreso nella cate na Car pe to Vettoni cia, nella parte chiannata Sierra di Gredos; ed il Monte Mulcietto o Picco Nethou, fra la Catalogna ed til dipartimento dell'Alta Garonna, alto 1781 tese, e compreso nella cate na dei Piere nei, nella parte chiannata Pierroi Gallibrici. Vedi alla paga. 49.

ISOLE. Lungo le coste la piecola isola di Leon, e le isolette situate all'imboccatura dell'Ebro. A 3<sup>th</sup> miglia dal capo S. Martino nel regno di Valenta, l'isola licia con quelle più orientali di Mojorca, Minorca, Formentera e Cabrera, formano il gruppo delle Baleari.

LAGHI. La Spagna non ha alcun lago propriamente detto ehe sia considerabile. Ha bensi delle estese lagune, fra le quali sono da mensionarsi l' Albufera, al sud di Valenaa, e quella più piccola situata al nord-est di Cartegena, conosciuta sotto il nome di Mar Menor.

PIUMI. I fiumi che irrigano questo Stato sboccano in due mari differenti.

L'OCEANO ATLANTICO riceve : la Bidasoa , che nasce dai Pirenei , traversa la Navarra e separa la Francia dalla Spagna. - Il NALON, che è fiume principale delle Asturie. - Il MINHO, che sorge dai Pirenei, traversa la Galizia e separa la Spagna dal Portogallo. -Il Douno, che nasce dai monti situati nell'intendenza di Soria, traversa la Vecchia Castiglia ed il regno di Leon, ed entra in Portogallo. I suoi principali infl. su questo territorio sono alla diritta: la Pisuerga, ingrossata dall' Arlanzon , dall' Esgueva e dal Carrion ; il Valderaduaj, e l' Els a: alla sinistra l' Ardaja, ingrossota dall'Eresma; ed il Tormes. - Il TAGO, che nasce dai monti situati fra l' Aragona e la Nuova Castiglia, traversa quest' ultima provincia e l' Estremadura, ed entra in Portogallo. I suoi principali infl. su questo territorio sono alla diritta : la Xarama, ingrossata dall' Henares e dal Manzanares; la Guadarrama, l'Alberche e l' Alagon; alla sinistra la Magasca ed il Salor. - La GUA-DIANA, che nasce dalle lagune di Riduera nella Mancia, traversa que sta intendenza e l'Estremadura, entra in Portogallo, e prima di scaricarsi in mare bagna nuovamente il suolo spagnuolo nell'intendenza di Siviglia. La Giquela è il suo principale influente, - Il GUADAL-QUIVIR, che ha origine nei monti situati sui confini delle intendenze di Granata, di Murcia e di Jaen, traversa tutta l'Andalusia e vi riceve alla diritta il Guadalimar, ingrossato dal Guadalen e dall' Amudiel: ed alla sinistra lo Xenil.

Il MEDITERRANEO riceve: la SEGUA, che sorge dai monti situati nel regno di Murcia, travena questo regno, hagna l'estremità di quello di Valena e riceve il Mundo ella sinistra, e la S=gonere a lali d'intita — La Xucasa, che nasce dai monti situati nitita — La Xucasa, che nasce dai monti situati nitiva tendenna di Genera, traversa quest' intendenna e quella di Valenas e ricevei il C=bri et al sinistra, e l'Alb adq = -1l Godonalman,

che prende origine dai monti dell' Araguna, sotto il nome di Valenza, e aboca in mane. — I' Ento, che nasce nella valle di Rejusa nella Vecchia Castiglia, separa questa provincia dalla Biscaglia e dalla Navarra, traverna l' Aragona e la Catalogna, e riceve alla diritta: lo Xada la Ope; alla sinistra, l' Arago n, ingrossato dall' Arigo; il Gada da lo pe; alla sinistra, l' Arago n, ingrossato dall' Argo; il Galego, edi 18° egre, ingrossato dall' Argo; il Galego, edi 18° egre, ingrossato dall' Pero, dalla Cinca, edilla Noguera Ribagoranna, e dalla Noguera Pultersa. — Il Ludbardat ed il Ten, che sono piccoli fosmi della Catalogna.

CANALI. I più considerabili fra quelli destinati principalmente alla navigazione sono: il canale Imperiale, così detto perchè fu cominciato sotto Carlo V. Esso costeggia la riva dritta dell' Ebro, da Tudela in Navarra fino al di sotto di Saragozza nell' Aragona, e deve prolungarsi fino a Sastago sull' Ebro, per cui verrà stabilita una comunicazione fra la Navarra ed il Mediterraneo. Il canale di Castiglia, di cui una parte soltanto è ultimata : esso deve unire il porto di Santander col L'ouro ; un ramo di questo canale all' ovest va a Paredes sotto il nome di canale di Campos; un altro ramo, o Canale del sud, è aperto nella direzione di Palencia e Valladolid. Il canale di Murcia, di cui soltanto una parte è stata eseguita, incomincia alla sorgente bassa del Guardal e prosegue per circa 19 miglia; secondo il disegno primitivo dovrà percorrere 13) miglia di paese e servire all'irrigazione e alla navigazione, Il canale d'Albacete scavato per liberare Albacete dalla mai aria Il canale d' Alfaques nella Catalogna, aperto per dare un porto a Tortosa, ma rovinato; esso va da Amposta fino a S. Carlo o Alfaques. Finalmente i piecoli canali della Gucdarrama e del Manzanares, nella Nuova Castiglia.

SUPERFICIE, 137,400 miglia quadre.

POPOLARIONE. Assoluta, 13,900,000 ab.; relativa, 101. ab. per miglio quadro.

RELIGIONE. La Cattolica è la sola professata dagli Spagnuoli, ai quali è severamente vietato ogni altro culto.

GOVERNO. Monarcluco costituzionale, con una rappresentanza nazionale.

FORTERE PORTI MILITARI. Le principali piane forti di queto Siato sono. S. Fermando di Figurare a Barcellona, nella Catalogna; Alicante, nel regno di Valena; L'artogena, nel regno di Marcia; Cadice, nell' Andalusia; Badojo e Oliverza, nell' Estremadura; Ciudad Rodrigo, nel regno di Locu; Ferral e Tuy, nella Galliais S. Sebatiano, nella Biscaglia; Pamplona, nella Navarra, e Saniona, nelle Asturie. I porti militari sono Cadice, Ferral e Cartiggna; ci gran cantieri da contrasione si trovano nelle due ultime città, e alla Caracca presso Cadice.

FORT : CITTA' COMMERCIALI. Le principali piaze maritime commercianti della Spagna, tanto porti propriamente detti, come rittà prosime al mare, onco i seguonti. Sul mare Mediterranco: Maloga e Mantria, nel regno di Granata; Cartagena, nel regno di Marcia, Alicante, Felensa e Custellon della Piana, nel regno di Valena; Alfaques di Tortaca, Ruus, Burcellona e Maturo, nella Catalogua. Sull' Occasio: Cadice e Siviglia, nell' Adalassia; Figo, La Corogna

e Fernd, nella Galinia; Gijon, nelle Asturie; Santandar, nella Vechi Castijai; Silimo e S. Fostariano, nella Bisseglia. Le principali piazze commercianti dell'interno sono: Madrid, nella Nuosa Castiglia; Saragotza, nell'Aresagona; Badaios, onell' Entermadura; Cordone a Kerta siella Frontiera, nell' Aradalania; Granata, nel regno di questo nome; Albaecte e Murcia, nel nergo di questo nome; Albaecte e Murcia, nel regno di questo nome; Albaecte e Murcia, nell' Andolonia; Granata, nel regno di questo nome; Albaecte e Murcia, nel regno di questo nome; Albaecte e della fina della considerazione d

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. Per decreto reale del 3) novembre 1833 il territorio spagnuolo nella penisola ed isole adiacenti considerato nell'ordine finanziero ed amministrativo è diviso in 49 provincie, comprese le isole Canarie, che prendono il nome dalle loro respettive capitali, eccettuate le provincie di Navarra e di Biscaglia (propriamente dette, di Alava e di Guipuscoa, le quali conservano le antiche loro denominazioni. Queste provincie sono amministrate da intendenti o suddelegati del ministro dell'interno (del fomento); 36 di queste provincie appartengono alla Corona di Castiglia, e 13 a quella di Aragona. Nell' ordine militare la Spagna è divisa in 12 grandi Capitanerie generali; e 5 piccoli governi o comandi generali di estensione minore. I nomi delle capitanerie sono: Nuova Castiglia, Veccliia Castiglia, Gulizia, Estremadura, Andalusia, Granuta, Valenza, Catalogna, Aragona, Navarra, col titolo di vice-reame; Guipuscoa e Majorcu: i nomi dei governi sono: Muone, Ivica, Campo di Gibilterra, Ceuta e Canarie.

Hiquardo illa marina, la Spagna è inclire divisa in 3 diporimenti maritimi di cui i capiluaghi sono l'isola di Leon, il Ferrot e Curtagersa. Nell'ordine giudiciario la Spagna conta 12 corti rendi o Tribunudi imperiori di cui ecco ittoli: Cancelleria reale di Vagiladolidi; Cancelleria reale di Granuta; consiglio rare di Navarra; e le Udirna: realt di Gaistia, delle Asturir, delle Cunarir, dell' Estremadara, d'Argona, di Valura, di Catalogna, od il Majorca l. circondarii di queste 12 corti regie sono divisi in corregidorir, cui sono abordinati degli Astudi maggiori. Combianado insene le due divisioni militere e financiera, si può repartire questo regno nel modo sequente, cioè:

CAPITANERIA DELLA MUOVA CASTIGLIA, che comprende le intendenze di Madrid, Gaudalaxara, Toledo, Cuerça e Ciudad real. CAPITANERIA DELLA VECCHIA CASTIGLIA, che comprende

le intendenze di Burgos, Logrono, Santunder, Ovirdo, Soria, Segovia, Avila, Leon, Pulencia, Vagliadolid, Satamanca e Zamora.

GAPITAMERIA DELLA GALIZIA, che comprende le intendenze

GAPITANERIA DELLA GÁLIZIA, che comprende le intendenze della Corogna, Lago. Orense, Pontevedra. CAPITANERIA DELL' ESTREMADURA, che comprende le inten-

denze di Badujos e Cacerès.

CAPITA NERIA DELL' ANDALUSIA, che comprende le intendenze

di Siviglia, Haelva, Cadice, Cordova, e Jaen.

CAPITANERIA DEL REGNO E DELLA COSTA DI GRANATA,

che comprende le intendenze di Granata, Almeria e Malaga.

CAPITANERIA DI VALENZA, che comprende le intendenze di

Valenza, Alicante, Castellon de la Plana, Murcia e Albacete.

CAPITAMERIA DELLA CATALOGNA, che comprende le inten-

denze di Barcellona, Tarragona, Lerida, Gironua.

CAPITANERIA D' ARAGONA, che comprende le intendenze di Saragozza, Guesca, e Teruel.

CAPITANENIA DEL REGNO DI NAVARRA, che comprende l'intendenza di Navarra.

CAPITAMERIA DEL GUIPUSCOA, che comprende le intendenze di Alava, Guipuscoa e Biscaglia propriamente detta, conosciute col nome comune di provincie Basche.

CAPTAMERIA DI MAJORCA E GOVERNI DI MAONE E D'IVI-CA, che comprendono l'intendenza di Palma, divisa nelle sotto intendenze di Palma proprimente detta (isola Majorca), di Cittadella (isola Minorca), e d'Iriça (isola d'Iviça).

CITTA' CAPITALE, Madrid.

TOPOGRAFIA Le città ed i luoghi più considerabili di questo Stato sono i seguenti:

Nella Nuovo Castiglia: Madrid, sulla riva sinistra del Manzanares, nel mezzo di una pianura sabbiosa e strile, elevata di circa 2,000 piedi al di sopra del livello del mare, attorniata di monti, e quasi nel centro del regno; anticamente piccola ed oscura borgata spettante agli arrivescovi di Toledo, ai quali è tuttora sottoposta nella spirituale, ma divenuta grande dopo che Filippo II. vi trasferì la residenza reale; bella e vasta città, assai ind. e comm., capoluogo dell' intendenza del suo nome, sede del capitano generale della Nuova Castiglia, e capitale di tutto il regno, con un magnifico collegio, specie di università, una ricca biblioteca, un osservatorio, ed altri molti importanti lett. istit, e con circa 200,000 ab. Le sue strade generalmente diritte, e lastricate con pietra silice, hanno dei larghi marciapiedi; fra queste sono rimarchevoli per la loro bellezza quelle di Alcalà, di Atocha, di S. Bernardo e di Fuencarral. Tra i pubblici edifizi che abbelliscono questa metropoli si distinguono il nuovo palazzo del Re, che è una delle più belle residenze reali dell' Europa; il palazzo di Buen Ritiro, che fu molto danneggiato nella guerra dell' indipendenza, ma tuttora considerabile per i suoi vaghi giardini, i quali mancano al primo; il palazzo del Consiglio del governo, il sontuoso edificio del museo reale delle belle arti, quello del museo delle scienze naturali, il palazzo della posta, la dogana, la Panaderia, ovo risiede l'accademia della storia di Spagna; il palazzo di Buona Vista, ove si trova il museo reale di artiglieria, l'armeria reale o arsenale, la zecca, la prigione della corte o del senato, ed il Saladero; il convento di S. Filippo, il grande spedale, il maestoso arco trionfale della porta ove termina la bella strada di Alcalà, il magnifico ponte di Toledo sul Manzanares, ed i tre teatri. Questa città non presenta alcuna chiesa, che sotto il rapporto dell' architettura sia paragonabile con i belli edilizi di questo genere posseduti dalle altre capitali dell' Europa; ció non ostante sono da menzionarsi, come le più rimarchevoli, la chiesa del convento delle Salesiane, che è la più grande di Madrid; quella di S. Isidoro, che apparteneva ai Gesuiti ; e quelle di S. Isabella , S. Pasquale, S. Martino , S. Francesco di Sales, e dei Domenicani. Cio che si è detto per le chiese ; deve ripetersi per le abitazioni dei particolari, che sono considerabili solo per la loro vastità, e per le preziose collezioni di oggetti di scienze e di arti che alcune di esse contengono; i principali edifiaj di questo genere sono

i palazzi dei duchi di Berwick, di Alba, dell' Infantado, di Medina Coeli, e di Ossuna. Madrid conta 42 piazze, fra le quali sono da considerarsi: la piazza maggiore per la sua vastità , la piazza del palazzo reale, abbellita da questo magnifico e vasto edifizio; la piazza del Sole, specie di crocevia ove shoccano le cinque più belle strade della città ; e la piazza destinata per la giostra del toro. I passeggi più belli e più frequentati di questa città sono: il Prado, il Paseo de las delicias lungo il Manzanares, ed i giardini del palazzo di Buen Ritiro. Nei contorni immediati di Madrid si truvano la Casa del Campo, la Florida, Zarzuela ed il Prado, tutte graziose ville reali. Più lungi sono da menzionarsi: l' Escurial, situato in una solitudine, sul fianco meridionale della Sierra di Guadarrama, ed appartenente sotto il rapporto amministrativo all'intendenza di Segovia; villaggio di cirea 2,000 ab., considerabile per il celebre monastero del suo nome, il più magnifico del mondo, costruito da Filippo II, in adempimento del voto fatto prima della battaglia di S. Quintino, che egli vinse nel 1557; vi si vedono una bella collezione di quadri, una ricra biblioteca, e le sontuose tombe, ove sono deposte le spoglie mortali dei re e delle regine di Spagna. Questo monastero, occupato oggi dai Girolamini, contiene ancora dei riochi appartamenti per il re, ed è, malgrado la tristezza della sua posizione, una delle residenze reali. S. Idelfonso, situato un poco più lungi del precedente sul fianco settentrionale della Guadarrama, ed appartenente esso pure all' intendenza di Seguvia; villaggio ind. di circa 4,000 ab., ed una delle residenze reali; esso è il Versailles della Spagna, ed ha un superbe palazzo reale costruito da Filippo V, contiguo a vasti ed ameni giardini, adorni di laghi, di cadute di acqua e di fontane zampillanti, in tal vaga forma disposte da dire con ragione che l'arte ha superaté la natura. Aranjuez, altro villaggio di circa 4,000 ab., costruito sul Tago presso l' imboccatura della Xarama, ed appartenente sotto il rapporto amministrativo all' intendenza di Toledo; esso è un' altra residenza reale, considerabile per i suoi deliziosi giardini e per l'elegante architettura del suo palazzo che viene bagnato dal Tago, il quale forma al piede della sua terrazza una cascata in tutta la larghezza del suo alveo. - Dopo Madrid le città più considerabili della Nuova Castiglia sono: Toledo, sopra un monticello presso la riva sinistra del Tago, capoluogo dell' intendenza del suo nome, e residenza di un arcivescovo che ha il titolo di primate delle Spagne; città mal costruita ed ind., ma molto decaduta dal suo antico splendore, con un' università, e con circa 15,000 ab.; essa fu per lungo tempo la capitale del regno di Spagna. Alcala, sull' Henares, piccola città, con circa 5,000 ab., un' università, due biblioteche ed altri lett. istit -Guadal axara, sull' Henares, capoluogo dell' intendenza del suo nome, città assai ind., con 7,000 ab. - Cuença, sullo Xucar, capoluogo dell' intendenza del sno nome, città vesc. con 9,000 ab. - Ciudad Real, poco lungi dalla Guadiana, capoluogo dell' intendenza del suo nome, città ind, con 8,000 ab.; la sua fiera di asini e di muli è rinomata in tutta la Spagna. Almaden, villaggio di circa 10,000 ab., con le più ricché miniere di mercurio dell' Europa.

Nella Vecchia Castiglia: Vagliadolid (Valladolid), al confl. dell' Esgueva colla Pisuerga, capoluogo dell' intendenza del suo nome,

MONARCHIA SPAGNUOLA e residenza del capitano generale della Vecchia Castiglia; città vesc., ind, e comm., già floridissima; ma oggi molto decaduta, con un'università, una biblioteca, ed altri lett, istit., e con circa 21,000 ab. - Burgos, sopra una collina presso l'Arlanson, capoluogo dell' intendenza del suo nome, città arciv., ind. e comm., con 12,000 ab. - Santander (S. Andrea), sulla costa settentrionale della Spagna, capolnogo dell' intendenza del suo nome, città vesc., ind. ed assai comm., con un porto, e con 19,000 ab - Santillana , parimente sulla costa settentrionale della Spagna, città marittima di circa 8,000 ab. - Soria, presso le sorgenti del Douro, nell'intendenza del suo nome, piccola città ind., con 6,000 ab.; una parte di essa occupa il luogo dell' antica Numanzia. - Segovia, sopra un' altura presso l' Eresma, capoluogo della intendenza del suo nome, antica città vesc., assai ind., con 13,000 ab. -Avila, in una pianura presso l'Ardaia, capoluogo dell'intendenza del suo nome, ci ttà vesc., con 5,000 ab.-Leon, sull'Elsa, capoluogo della intendenza del suo nome, antica città vesc., con 6.000 ab.; la sua cattedrale è riguardata come la più bella chiesa di tutta la Spagna. - Palencia, sul Carrion', capoluogo dell' intendenza del suo nome, città vese ed ind., con 11,000 ab. - Zamora, sul Douro, capoluogo dell'intendenza del suo nome, città vesc. ed ind., con 10,000 ab. - Salamanca, sul declive di una collina presso il Tormes, capoluogo dell'intendenza del suo nome, antica città vesc., con un'università una volta molto celebre, ma attualmente poco frequentata, e con 14,000 ab. - Ciudad Rodrigo, sull' Agueda , città vesc. e fortificata , una delle più forti piazze della Spagna, con 4,300 ab .- Ovie do, capo luogo dell'intendenza di questo nome, piccola città vesc., con un'università, e con 10,000 ab.; essa fu cuna della monarchia Spagnuola; da questa città si dilató sotto diverse denominazioni per tutta la Spagna. - Cijon , sulla costa settentrionale , piccola città comm., con un porto, e con 6,000 ab,; è rinomata per la lunga residenza fattavi dal re Pelagio, fondatore della monarchia Spagunola. Nella Galizia: La Corogna, capoluogo dell'intendenza del suo nome

e residenza del capitano generale della Galizia di cui è la capitale, città marittima, forte, ind. ed assai comm., con un buon porto, e con 23,000 ah. - Santiago (S. Giacomo di Compostella o di Galizia), assai vasta città arciv., ind. e comm., con un' università, e con 28,000 ab.; è rinomata per il numeroso concorso dei pellegrini che vi si portano a visitare la tomba dell' Apostolo S. Giacomo il Maggiore. Questa città è impropriamente riguardata da alcuni come capitale della Galizia, e come capo luogo dell' intendenza a cui dà il nome, qualità che spettano alla Corogna. - Ferrol, città maritima assai comm., uno dei tre porti militari del regno, difeso all' ingresso da formidabili fortificazioni, con un arsenale e cantieri militari, e con 13,000 ab. - Lugo, città vesc., capoluogo dell' intendenza del suo nome, con 12,000 ab. - Orense, città vesc., ind., capoluogo della intendenza del suo nome, con 5,000 abit. - Pontevedra, città ind, e com., capoluogo della intendenza del suo nome, con 5,000 abit.

Nell'Estremadura: Badajoz, sopra un'eminenza alla sinistra della Guadiana, eapoluogo dell'intendenza del suo nome, e sede del capitano generale dell' Estremadura di cui è la capitale, città vesc., fortificata, ind. ed assai comm., con 13,000 ab. - Olivenza, sulla fronticra del Portogallo, preso la riva sinistra della Guadiano, pircola città, fortificata, ind. e comm., con 10,000 sh. — Meridai, in un'emienza di destra della Guadiano, piccola città di 6,000 sh., fu una delle più floritele colonie romane, ed è più coniderabile per l'autico sono lutraper la sua attuale entità. — Cacerriz, città vesc., capoluogo della provincia del suo some, con 10,000 shit.

Nell'Andalusia: Siviglia, sulla sinistra del Guadalquivir nel mezzo di una bella pianura , capoluogo dell' intendenza del suo nome , vasta città vesc., una delle più antiche dell' Europa, assai ind. e delle più romm., con un'università ed altri lett. istit., e con 91,000 ab.; è osservabile fra le sue fabbriche la famosa torre detta la Giralda, che è l'edifizio niù elevato di tutta la penisola Ispanica. Ecija, sulla diritta del Guadalquivir, antica città assai ind , con 35,000 ab. - Huelva , capoluogo dell'intendenza di questo nome, città ind. ed assai comm., ron 8,000 ab. e con un buon porto, è molto rinomata per la pesca abbondante, con che alimenta Siviglia ed altri luoghi. - Cudice, sulla punta di una lingua di terra della piccola isola di Leon, capoluogo della intendenza del suo nome, bella città vesc., assai industriosa e delle più commercianti, residenza del capitano generale dell' Andalusia, ed una delle niù forti piazze dell' Europa, con un collegio ed altri lett. istit., con un arsenale, una vasta rada ed un porto dirhiarato franco, che è insieme il primo dei tre porti militari del regno, e con 53,000. Questa città manca affatto di acqua potabile, al che suppliscone abbondanti conserve, S. Ferdinando, antiramente chiamata Isola di Leon o S. Carlo, città costruita sull' isola di Leon al sud est di Cadice, con un bell'osservatorio e ron 18,000 ab.; sono osservabili le sue fortificazioni, comprese nel sistema di quelle di Cadice, ed alle quali appartengono quelle formidabili del ponte di Suazo, costruito col doppio oggetto di servire di comunicazione col continente, e di acquedotto per le acque che vengono da Tempul a Cadice. La Caracca, villaggio di circa 2.000 ab , costruito sopra un' isoletta del porto di Cadice , ove si trovano i principali cantieri della Spagna. Porto S. Maria, alla foce del Guadaleto di faccia a Cadice , città ind. , con 18,000 ab. Porto Reale . piccola città di 5,000 ab., costruita sulla baja di Cadice, che vi forma un porto magnifico ; ha un bel bacino per costruire e restaurare navi da guerra e mercantili , e vaste saline nei suoi contorni. S. Lucar di Barrameda, alla fore del Guadalquivir, città ind. e comm., con 17,000 ab. : ultimamente vi è stato costruito un molo per facilitare lo sbarco delle merranzie e dei passeggieri trasportati da tre battelli a vapore che navigano il Guadalquivir, e che vi sono stati stabiliti dalla compagnia reale della navigazione di questo fiume, residente a Siviglia. Rota, piccola città, rinomata per i suoi vini. - Cordova, sulla destra del Guadalquivir, alle falde della Sierra Morena , capoluogo dell' intendenza del suo nome , grande ma mal costruita città vese. , ind. ed assai comm, con 57,000 ab.; la sua vasta cattedrale, già moschea al tempo dei Mori, è giustamente annoverata fra le principali maraviglie della Spagna. - Juen, capoluogo dell'intendenza di questo nome, città vesc., con 19,000 ab. Bueza, città vesc., ron 11,000 ab. Andujar, città ind., con 10,000 ab. Carolina, piccola città di 2,000 ab., capoluogo delle celebri colonie tedesche della Sierra Morena, che attualmente sono in gran deperimento.

Nel regno di Granata: Granata, sullo Xenil, nel mezzo di una pia: aura rinomata per la bontà del clima e per la sua fertilità , capoluogo dell'intendenza del suo nome, e residenza del capitano generale del reguo di Granata di cui è la capitale; città areiv., ind. ed assai comm. con un'università ed altri lett. istit., e con 80,000 ab.; è molto decaduta dal tempo in cui sotto il dominio moresco contava 400,000 ab. : fra i suoi edifizii è osservabile l' Alhambra, già palazzo e fortezza dei re Mori. Nelle sue vicinanse si vedono le vestigia dell' antica Eliberis. - Almeira, capoluogo della intendenza del suo nome, antichissima città vesc., ind. ed assai comm., con un porto, e cen 19,000 ab. - Malaga, in fondo ad un golfo del Mediterraneo, e nel mezzo di una campagna deliziosa, capo luogo della intendenza del suo nome, bella città vesc., fortificata, assai ind. e delle più comm., con un buon porto, e con 52,000 ab.; è molto rinomata per la bonta dei suoi vini. Velez Malaga, città ind., con 14,000 ab., considerabile per la fertilità del suo territorio. Antequera , al nord di Malaga , città ind. , con 20 000 ab.

Nel regno di Valenza : Valenza , a poca distanza dalla foce del Guadalaviar, capo luogo dell'intendenza del suo nome, e residenza del capitano generale di Valenza, grande e bella città arciv., delle più ind. e comm., con un' università, che è attualmente la più frequentata della Spagna, due biblioteche, ed altri lett. istit., e con 66,000 ab. Poco lungi da questa città trovasi sul mare Grao, borgo di 5,000 ab., la cui rada sebbene poco sicura serve di porto a Valenza. Murviedro, villaggio di 6,000 ab., con un porto considerabile per le rovine della antica Sugunto a cui ha succeduto S. Filippo (Xativa), città ind. con 15,00) ab. - Custellon della Plana, capo luogo dell'intendenza del suo nome, città assai comin, con 15.000 abit. Segorba, antica città vesc., considerabile per le antichità romane che vi hanno scoperte, e con 6,000 abit. - Alicante, città vesc. e delle più comm., capoluogo della intendenaa di questo nome, con una forte cittadella, un porto, una vasta rada, e con 25,000 ab. Orihuela, sulla Segura, in una pianura soprannominata il giardino della Spagna, eittà ind., residenza del vescovo di Alicante, con un' università, due biblioteche ed altri lett. istit., con 26,000 ab. Murcia, sulla sinistra della Segura, in seno ad una deliziosa valle, capoluogo dell'intendenza del suo nome, città ind. ed assai comm., residenza del vescovo di Cartagena, con un collegio ed altri lett. istit., e con 36.000 ab.; fu molto danneggiata dai terremoti del 1829. Lorca, sulla Sagonera, città ind., importante per la sua popolazione ehe si fa ascendore a 40,000 ab. - Cartagena, in fondo ad un golfo del Mediterraneo, capoluogo dell' intendenza del suo nome, antichissima città vesc., fortificata, ind. ed assi comm., con un collegio paut'co, un osservatorio ed altri lett. istit., con un buon porto, che è in ieme uno dei tre porti militari del regno, con un arsenale e cantieri militari, e con 37,000 ab.; è osservabile il suo bel hacino rettangolare per costruire e restaurare le navi. - Albacete, capolnogo della intendenza del suo nome, città ind., con una celebre fiera di bestiami, e con 9,000 ab.

Nella Catalogna: Barcellona, sulla riva del Mediterranco, fra il Llobregat ed il Besos, espoluogo dell'intendenza del suo nome, e reaidenza del capitano generale della Catalogna, di cui è la capitale, grande e bella città vesc , forte, delle più ind. e comm , con diversi collegi , quattro biblioteche, ed altri molti lett. istit., con un porto, e con 120,000 ab., compresivi quelli di Barcellonetta, che è uno dei suoi subborghi. È osservabile fra le molte sue fabbriche il forte Mont Jouy che domina la città ed il porto. Poco lungi da Barcellona trovasi Monserrato, magnifico convento dei Benedettini, costruito quasi alla metà dell' alto monte di questo nome , con un celebre santuario della Beata Vergine , che è uno dei pellegrinaggi più frequentati della Spagna. - Tarragona, sui Mediterraneo , già capitale a tempo dei Romani di quel tratto di paese chiamato Spagna Tarragonese, ed ora capoluogo della intendenza del suo nome, città arriv., ind. e comm., molto decaduta dal suo antico splendore, con diversi lett. istit., con un porto, e con 11,000 ab. Reus. presso il Mediterraneo, era verso la fine del passato secolo un piccolo borgo, ed oggi è città ind, ed assai comm., con 24,000 abit., sebbene sia un poco decaduta in questi ultimi anni. Il porto di Salou, piccolo borgo sul mare, serve a Rens per esportare i prodotti delle sue fabbriche. Tortosa, sulla sinistra dell' Ebro presso la sua foce, antica città vesc., forte ed assai comm , con un porto, e con 15,000 ab., -Lerida, sul declive di un colle presso il Segre, città vesc. e fortificata, capoluogo della intendenza del suo nome, con 15,000 ab. Urgel, sul Segre, piccola città veac. di 2,600 ab., resa celebre nell'ultima guerra, per essere stata il punto di rinnione della Giunta Apostolica, Vich , città vesc. . ed assai ind , con miniere di rame, di carbon fossile nelle sue vicinanze, e con 13,000 ab. - Girona, città vesc., e capoluogo della intendenza del suo nome, con 6,000 ab, rinomata già per le sue fortificazioni che furono distrutte nel 1808, Olot, presso i Pirenei, città di 14,000 ab., considerabile per il suo esteso commercio di transito. Mataro, sul Mediterraneo, città assai ind e comm., con 13,000 ab. S. Fernando di Figueras, piccola città, ma una delle più forti piazze della Europa, con una cittadella costruita secondo il piano di Vauban, e con 5,000 ab., senza il presidio.

senas il prendo.

Nell'Aragona: Saragozza, sull'Ebro, da cui è divisa in due parti, riunita da un superbo ponte, capoluogo dell'intenderas del son nome, e resideas al ela capitano generale dell'Aragona, di cui è la capitale, antica e vasta città arciv, ind. e comm., con nna università, un bi-bitocae dal luri lett. istit.; e con 0.3,000 ab : de celebre per l'eroica resistensa opposta dai suoi abitanti ai Francesi nel 1808, per cui molto sofirmon i sunoi edifinii. Taracona, anvichisima città vere, con 10,000 ab. Calatajud, città vese: cd ind.; con 9,000 ab.—Huscea, antica città vese, con un'università; capoluogo della intendenza del suo nome e con 6,000 ab. Jaca, città ind. e fortificats, con 3,000 ab.—Trant, capo lagor della intendenza del suo nome e; città cet, con 6,000 abit. Atcanie, piccola città di 5,000 ab., di cui il territorio produce abbondanza di lane. allume e formazzi.

Nella Navarra: Pamplona, sull'Arga, capolnogo dell'intendenza e residenza del capitano generale della Navarra, di cni è la capitale, antichiasima e mal costruita città vesc., fortificata ed ind., con 15,000 ab. Vi termina la strada assai comoda e frequentata, che da S, Giovano Pià di Porto, borgo della Francia, attraversando le cime del Pirenei, introduce in Ispagna. Lungo questa stradab la vallata detta Honciavalle, celebre nei poemi e nei romanti per la perdita che vi soffri la retroguardia dell' esercito di Carlo Magno, mentre ritornava dalla Spagna vitorioso dei Mori. Tudella, sull'Ebro, città vese, ind. e comm., con un collegio, e con 8,000 ab.

Nella Capitneria di Guiguscoa Fiftoria, nella provincia d'Alasi di cui à la capitale, e capolugo dell'intendeura medeima, civiti ind. e comm., con 12,000 ab. — S. Srbastiamo, sopra una penioda della cauta settentrionale della Sappar, e capolugo della intendeura, e residenza del capitano generale di Guipuscoa di cui è la capitale, civit fortifeata ind. ed assai comm., con un porto, e con 9,000 ab. è stata quasi totalmente riccatività dopo il 1813, nella quale epoca fu incendiata della filogia del piccolo fiume d'anna della filogia del protogliamo della filogia del protogliamo della filogia propriamente delta, di cui è la capitale e il capoluogo, città ind., el assai comm., con un porto, e con 18,000 ab.

POSSEDIMENTI. I possessi attuali della Monarchia Spagnuola si fanno ascendere a 235,000 miglia quadre popolate da 18,108,000 ab-Vedi l'Affrica, l'Oceanica e l'Asnerica Spagnuole.



### REPUBBLICA DI ANDORBA

POBIZIONE e FIUMI. Questo piccolo Stato, da più secoli independente e neutrale, è situato in Catologra, sul fanco meridionale de Pirenei fra Foix in Francia ed Urgel in Ispagna. Esso occupa la Vallata di Andorra o Andorre, irrigata dalla Bulira, che si scarica alla diritta nel Segre, i nil. sinistro dell' Esso.

SUPERFICIE, 114 miglia quadre. POPOLAXIONE. Assoluta, 18,000 abit.; relativa, 201 abit. per miglio quadro.

GUERNO. Questa piccola repubblica è sotto la pretez-one del redei Francesi e del vescovo d'Urgel. I sei comuni che compongono questo piccolo Stato sono governati da un Consiglio elettivo e da due giudici usperiori, o vicar'i che amministrano la giuntzia, l'uno noministo
di re dei Francesi, l'altro dal vescovo di Urgel. Gli Andorrani papano
con il legname delle loro foreste e con il ferro delle loro miniere, ri
grano e gli siltri generi di prima necessità, dei quali hanno biosopo.

TOPOGRAFIA. Andorra, sull'Embellire o Balira, piccola città di 2,000 ab., è la capitale della repubblica. Canillo, è un villaggio considerabile per le sue miniere di ferro.



# SUNTO

dolla Storia politica

## DELLA PENISOLA IBERICA

( SPAGNA E PORTOGALLO )

----

Prime memorie — Colonie di Cartagine — Invasioni e conquista romana.

( dal 380 al 133 A. E. V.).

A chi si faccia a interrogare le prime memorie della Spagna in mezzo alle tenebre di un' età incolta quanto remota poco più risponde del gemito dell' oppressione, cui fa eco a quando a quando il grido della vendetta; gemito, grido che traversando i secoli, e tramandato di genemazione in generazione giunse pur troppo fino a noi, nè pare quietato del tutto. Eppure se dalla vista di un popolo che in mezzo a mille ostasoli, ed a mille pericoli tenta proseguire con fermo piede nella via she la Provvidenza ha tracciata alle nazioni capaci di conoscere e mantenere i proprii diritti , se , dice , da questa vista ti senti amareggiato l'animo e conturbata la mente, lo spettacolo degli sforzi tentati ed a lungo durati per difendere la libertà, il decoro della patria, ti solleva lo spirito, e ti chiaman sul labbro accenti di conforto, voci di benedisione. E tal' è la scena che si apre nella Penisola appena si diradano le tenebre della Storia. Dolee di clima, feconda di suolo, ricca di prodotti, vasta di confini, propizia di situazione, quanti pregii per farla segno all' invidia, alla cupidigia di gente meno favorita dal ciolo! Eppure se i tanti doni che ricevè dalla natura anziche far felice la Spagna le procurarono una lunga serie di guai, si rammenti l'America e non

Perchă îi senfomento medezimo che îs tempi più a noi vieini, spineo primi i pepoli della peninola ispanica în traccia dei teatri di un mouve mondo, trasse equalmente i pepoli più trafficanti dell'antichità ii lidi que il percha per les me miniere. E aggiungene l'opportunità di que lidii alle relazioni del traffico, la ferribità di quel suolo promettirire di cambi i giovenel, la incolta natura di qui pepoli avida dei biospir che

ciea il perfezionamento sociale, potentissimi stimoli agli andaci navigatori d'allora per crearsi una stabil dimora là dove tutto gli assicurava di grossissimi lucri. Quindi è che i Fenici, i Focesi, quei di Rodi e Marsiglia, non altrimenti che i Portoghesi, gli Spagnuoli, gli Olandesi, e più di tutti gl' Inglesi dei nostri tempi, desiderosi di estendere le loro relazioni commerciali, di fermare il piede dovungue potesse aprirsi un mercato vantaggioso ai loro interessi, non trascurarono quelle coste di Spagna, quei popoli nuovi. Ma allora, come oggi, come sempre, l'avidità, l'ambizione dovevan turbare gli amichevoli accordi, allarmare gli interessi contrarii. E la penisola, come l'America, come le Indie, ebbe a pentirsi d'avere aperto il seno alle straniere lusinghe. Dei primi abitatori delle Spagne abbiamo i nomi nella Storia, e sono molti, perchè nei primordii d'ogni società la scarsità dei bisogni, i più stretti vincoli di famiglia o di consorteria si oppongono a una larga partecipazione degl' interessi civili, e la nazione anzichè un corpo omogeneo , come comparisce fra noi , non è che un' aggregazione di tribù unite soltanto, per lo più, dalla memoria dell'origine, dai riti, dal nome primitivo comune. Tra questi popoli dunque voglionsi principalmente accennare i Callaici da cui il nome attuale della Galizia; i Cantabri, i Vasconi ( Baschi o Guasconi ), gli Asturi, i Cosetani, gli Edetani quasi tutti Celti, per cui gran parte di quella regione ebbe il nome di Celtiberia; e i Lusitani ( Portoghesi ), oltre moltissime altre genti che popolavano quella vasta estensione di terre, che giacendo fra il Mediterraneo e lo Oceano, ed essendo divise dalla Gallia per mezzo della catena dei Pirenei, ebbe tra gli antichi il nome d' Iberia,

Mentre i summentovati popoli visitavano i marie le coste della pemisola, Cartagine afforzandosi sul mare mirava ad estendere la sna preponderanza dovunque prosperava il commercio; quindi è che non fu tarda a volgere gli squardi a quei lidi sui quali vedeva allargarsi il traffieò di nazioni industriose e rivali. Gelosa di quei vantaggi volle anch'essa parteciparvi, ne tardò molto a insignorirsi di varii luoghi sulle coste, dai quali non interrompendo giammai quel sistema, che oggi direbbesi di colonizzazione, potè finalmente mettere il piede anche nello interno, secondata in ciò dal valore e dall'arte di Amilcare, Asdrubale, e Annibale, Sennonche gran parte della nazione resistendo agli sforzi degli invasori potè salvare la sua indipendenza e mantenersi libera. Ma Cortagine era destinata a cadere sotto ai colpi d'un altro nemico, ed a perdere cost il frutto delle sue conquiste. Roma, vinta l'emola formidabile nel proprio nido, volse le mire alle terre che ne seguivano le leggi; e gli Spagnuoli, dono di essersi ostinatamente difesi contro Cartagine, ebbero a far prova di nuova costanza contro le armi dei Romani. Sennonche la disciplina di questi, i tradimenti, le divisioni suscitate ad arte tra i varii popoli della penisola, resero vani il coraggio e la perseveranza di quelli ; come per tutto altrove qui pure trionfò la fortuna di Roma. Cedè la Spagna, ma fremendo, ma prolungando una difesa che se fu inutile, non fu certamente priva di gloria. L'esempio di Viriato, il fatto di Numanzia bastarono per provare ai Romani che la loro conquista non potrebbe mai dirsi compiuta.

#### 6 2.

Dominio dei Romani! — Regno dei Visigoti — Conquista degli Arabi. — Fondazione del regno spagnolo di Oviedo o delle Asturie per opera di Pelagio. — Fondazione del regno di Portogallo sotto la dinastia di Borgogna. — Cacciota dei Mori

(dal 19 A. C. al 1492 dell' E. V.).

Ora intendendo a dar forma a cotesti nuovi possessi i Romani divisero la penisola in tre parti: la Tarraconese, bagnata dell' Ebro, e dal Tago; la Betica, per la quale scorreva la Guadiana ed il Guadalquivir; e la Lusitania (oggi Portogallo) traversata dal Tago, dal Douro, e dal Minho, Tal'è lo stato in cui vediamo la penisola ispanica sotto il regno di Augusto, che pacificò il paese sottomettendo gli Asturii, e i Cantabri, ultimo segno della indipendenza spagnuola (an. 19, A. E. V.). Quattro secoli durò la dominazione romana in Spagna, mantenutavi dai consoli, proconsoli e pretori sotto la repubblica e sotto gli imperatori fino ad Onorio I vinti adottando la lingua e la civiltà dei loro padroni smarrirono nei nuovi costumi l'antica fieresza ; il carattere della nazione si alterò, e quando suono l'ora infausta alla grandezza di Roma, gli Spagnuoli non seppero opporre veruna resistenza ai Barbari che disertavan l'impero. Vandali, Alani, Svevi, cercando terre più fertili e cielo più mite, passarono, verso i primi anni del regno di Onorio, dalla Gallia nella Spagna di cui in breve si impadronirono. Gli Alani sotto il loro re Atace occuparono la Lusitania e la Celtiberia; sennonche sconfitti in più incontri dai Romani e da Vallia re dei Goti, si congiunsero parte coi Vandali e parte cogli Svevi; ne più se ne pasla. Dei Vandali sappiamo che si divisero in due popoli; una parte sotto il re Gonderico occupò il paese bagnato dal fiume Beti ( Guadalquivir ); gli altri collegandosi cogli Svevi sotto il re Emerico si fermarono nella Galizia , finchè dopo 19 anni i Valldali abbandonando la Spagna non passarono in Affrica.

Così vediamo la penisola l'anno 414 divisa in due regni, lo Svevo e il Goto, al quale ultimo si aggiunse non molto dopo la Celtiberia tolta ai Rom ni che la possedevano ancora. Di questi Goti la storia rammeuta due divisioni ; cioè gli Ostrogoti o Goti orientali, e i l'isigoti o Goti occidentali, i quali regnarono su quasi tutta la Spagna dal 419 al 711 E. V.; cioè finchè non vennero gli Arabi a stabilirvisi e dominarvi. È facile il comprendere come tra due potenze emole e vicine quali erauo i Visigoti e gli Svevi, non potesse durare stabile pare e amicizia. Cosl fino da quando Adolfo o Ataulfo entrò nella penisola fino all'anno 585 dell'era volgare che Lenvigildo sottomise tutto il reguo degli Svevi, e tolse il trono ad Andeca ultimo loro re, i due popoli nou cessarono di offendersi. Recaredo figlio di Leuvigildo compi le conquiste di suo padre ed abbracció la fede cattolica abjurando gli errori dell' Arianesimo, e traendo al suo esempio anche la nazione. Ma le discordie intestine non gli consentirono di godere il frutto delle sue imprese, Violenti agitazioni travagliarono di poi sì fattamente il regno, che di diciassette re succeduti a Leuvigildo nello spazio di 127 anni sette soltanto ottennero il trono per dritto di successione nella famiglia

Geogr.

di quel principe; gli altri vi salirono aprendostone la via coi delitti. Anche i costumi del popolo ii alteravono, sicche con valsero le leggi a reprimere i dissordini perche anali'ense dettate da spirito gratto, intene a fatilità, e mal romentance ai più sani principi della sociale conomia. Per queste ragioni e per l'asione di un elima più dole e i Gosti s'indebolirono, e deposta l'anties energia non seppero impedire la roma del loro imperer, minacciato da formidabili memic, Giù i l'arno-avevano tolto luro i passessi della Gallia quando gli Arabi dopo avera cocupate le terre dell' Affrica, che tuttavia chibediano al lla non dominazione, si appasecchiarono a passare il mare per assalrili nella loro più sicura sede di Spapma.

La cagione principale di questo grande evento vogliono derivasse dalla crudeltà di Vitiza, penultimo re dei Goti nella penisola, e dalla vendetta di Rodrigo al padre del quale il re aveva cavato gli occhi. La nazione irritata contro il tiranno dette mano alla sommossa che lo balzò dal trono, e vi pose Rodrigo (710). Sennonchè neppur questi seppe contenersi nei limiti della giustizia; la sua incontinenza lo rese odioso a molti signori tra i quali il conte Giuliano, di cui aveva sedotta la figlia. Giuliano invocò gli ajuti di Muza luogotenente del Califfo in Affrica : e questi, udite le proposizioni, accettò l' assunto, ne fu tardo a spedire 12 mila u-mini di cui affidò il comando al prode generale Tarik. Questi si mosse, e approdato al promontorio di Calpe vi eresse un furte rui dette il nome di Gebel Tarik ( monte di Tarik ), l'attuale Gibilterra. I soldati di Tarik erano quasi tutti nativi della Mauritania, il che fece che tutti quelli della setta Musulmana che passarono in seguito in Spagna fossero chiamati Mauri, o Mori. Rodrigo, veduto adesso il caso estremo, racrolse quante forze putè e si mosse contro il nemico; ma fu invano, Vinto in lottaglia a Xerés de la Frontiera (712), quel re perde con la vita la male acquistata corona, e i Visigoti dovettero subire il giogo dei vincitori, i quali estesero le loro conquiste da un mare all'altro, e poi valicati i Pirenei, s' impadronirono di Narbony, Carcassona, e di tutto il paese fino al Rodano.

Gli Spagnuoli, fugg-ndo da questo turbine devastatore, si ripararono come e quanti poterano tra i monti asturii chiamando a governarli un guerriero illustre, il nobile Pelagio (718), il quale raccogliendo dalle reliquie del regno una mano di prodi tanto s'adoperò che potè rista bilire e mantenere tra le balze delle Asturie un picculo Stato, germe quasi ignoto di quella potenza che crescendo col tempo tanto si dilatò che giunse ad occupare tutta la Spagna ed a cacciarne gli Arabi invasori. Frattanto questi, cessato il furure della guerra, ponevanò mano ad urdinare la loro conquista in quel modo che più parve loro atto ad assicurarne il possesso. Quindi è che non vollero alterare la costituzione autica del paese; ma lasciando alla naziune le sue assemblee, le sue leggi e l'usato modo di amministrare la giustizia, tollerarono che i cristioni esercitassero liberamente il proprio culto purche non entrassero in discussioni sull' Islamismo. Sennonchè quella dipendenza in che stavano i luogotenenti dei Califfi, o emiri, doveva necessariamente allentarsi dacchè e per la luntananza, e per le frequenti mutazioni nel Califfato cotesti governatori potevano operare a proprio arbitrio, Quindi è che ad effettuare la completa indipendenza bastò la grande rivoluaione che abbattè gli Ommiadi, e chi:mò al Califfato la dinastia degli Abasidi. Diacende nte dei prini Abetarano I non trascuri Occasione del appoggiandosi ai fedeli della famiglia spogliata also l'antico vessillo della fede e fu gridato so vrano Questi fu il fondatore del Califfato di Cordova, durato del 758 al 1027.

Se le acissure tra gli Avabi giovarono a sciogliere il vincolo che legava gli emiri di Spagna al loro principe, non meno utili riuscirono ai cristiani che serbavano il sacro deposito della nazionalità spaguuola.

L'epoca delle guerre fra questi e gli Arabi è l'epoca veramente gloriosa della Spagna. Nel lungo periodo di lotta fra gli antichi e i nuovi dominatori della penisola sorsero e si stabilirono nuovi Stati mediante i quali assodandosi sempre più la dominazione cristiana potè finalmente fiaccare la potenza stroniero, e ripristinare la monarchia. In quel poriodo vediamo estendersi e assicurarsi il regno di Oviedo, detto poi di Leon quando Ordogno II trasporto la sua sede in quella città, e quindi riunito al regno di Castiglia sotto il regno di Sancio III. Così la dominazione cristiana ristabilita su tatta la linea dei Pirenei, le valli del Minho e del Duero, dell'Ebro e del Tago abbracciava già mezza la penisola, sebbeue in mono a più principi; cioè la Navarra, contea prima dell' 831, poi regno nell' 858 sotto i conti di Sciampagna; il regno unito di Leon e delle Astorie (dal 718 al 1037). La Castiglia unita a Leon sotto Fernando I (1035). L' Aragona cretta in regnn. sotto Ramiro I (1035). Mentre dunque da un lato crescevano le forze dei cristiani si indeboliva la potenza degli Arabi vicina a soccombere. E certamente la caduta di questi sarebbe avvenuta assai prima se non fossero state le divisioni e contese che incessanti sorgevano tra i principi cristiani; sennonché l'unità spagnuola anzichè danno ne conseguiva incremento, siccome avvenne nel regno di Ferdinando il grande (1033). Questo principe, figlio di Sancio il grande re di Navarra, aveva ereditata la Castiglia in virtù dei dritti di sua madre sorella dell'ultimo conte Garzia II, quando venuto in guerra con Veremondo o Bersoudo III re delle Asturie e di Leon gli tolse gli stati e la vita (1037). In questa era sorto il regno di Aragona per opera, come dicemmo, di Ramiro I; e spentasi la discendenza di Abderano I il califfato di Cordova andava a brani, formandosi delle sue reliquie i nove regni Arabi di Murcia, Badajoz, Granata , Saragozza , Majorca , Valenza , Siviglia , Toledo e Cordova. Ferdinando I sentendo come fosse debito di un re cristiano e spagnuolo il tener guerra costante con gli infedeli non lasciò mezzo intentato per liberarne la Spagna, nel che gli giovò grandemente la spada valorosa del Sid (Cid). Ritolto il Portogallo fino a Mondego rese tributarii i re di Sarogozza, Toledo e Cordova, ed estese la sua dominazione sulla Galizia, sulle Asturie, sulla Biscaglia e sulla Nuova Castiglia, Così si avviava la Spagna al riacquisto della sua indipendenza. Sennonchè in tanta lotta di due elementi contrarii nell'ordinamento sociale non si vitol dimenticare il bene che dall'Araba dominazione ne venne alla penisola e quindi all' Europa, Conservando, come già avvertimmo, i dritti dei popoli vinti, i Mori favorirono l'agricultura e l'industria. Anche le arti e le scienze ebbero favore e cultori, specialmente la poesia, l'architettura, la matematica , la medicina e la filosofia , e fu tale e tanto il nome dell'università di Cordova, che da tutte le parti dell' Europa vi concorrevano gli nomini vaghi di cognizioni, dediti agli studii che non

si coltivavano o non fiorivano altrove. Anche il Portogallo adesso assumeva forma più stabile per opera d'un giovane eroe, il coute Enrico di Borgogna discendente da Roberto re di Francia. Desideroso Alfonso, re di Leone, di affezionarsi questo nobile cavaliere, gli affidava il governo delle sue provincie situate presso la foce del Tago e del Duero dandegli in moglie una sua figlia naturale, Alla morte del re, Enrico acquistò, e resse in contea quelle terre cui lasció ad Alfonso suo figlio (1112). Questi assalito dagli Arabi seppe talmente infiammare il coraggio dei suoi soldati, che, vennti a battaglia coi nemici, li vinseronelle pianure di Ulrica (1139) e gridarono re e conquistatore il prede Alfonso. Bramoso allora questi ili assicurare lo Stato e confermare i suoi dritti, raccolse una assemblea a Lamego, nella quale si stabilirono le norme per la successione al trono del Portogallo cui si ammisero anche le femmine. Tacendo intanto dei molti mutamenti e delle divisioni avvenute e nelle dinastie e nei varii regni di Spagna sotto i principi cristiani, diremo come si costituisse la monarchia spagnuola in quella unità che di presente si vede. A mano a mano spogliati dei loro possessi, gli Arabi si trovavano ridotti nel XIV se colo alla sola Andalusia, mentre sussistevano tuttavia floridi e possenti oltre il regno di Portogallo, quelli di Navarra, d' Aragona, di Castiglia e di Leone. Sennonchè a poco a poco il principio dell'unità dominando negli animi, favorito dagli eventi, preparava la fusione delle varie provincie ispaniche in un solo corpo politico. L'onore d' averne poste le fondamenta vuolsi attribuire a Ferdinando V il Cattolico, il quale dopo avere ereditato dal fratello i regni di Aragona e di Valenza, la contea di Catalogna, le isole Baleari, e la Sicilia, si sposò ad Labella regina di Castiglia (1474), e può chiemarsi il primo re di Spagna. Fidati nella loro potenza, Ferdinando ed Isabella deliberarouo lo estremo sforzo per cacciare intieramente i Mori dalla penisola. Era Granata, ultimo nido di quegl' infedeli, agitata dalle discordie dei Zegris e degli Abencerragi. L'occasione era opportunissima, e Ferdinando non la trascurò. Cadde Granata e con essa la dominazione dei Musulmani nella Spagna durata 779 anni.

### § 3.

Monarchia Spagnuola. — Ramo austriaco fino alla morte di Carlo II — Vicende del Portogallo. — Sua unione alla corona di Spagna. — Sua liberazione.

# ( dal 1474 al 1700).

Rammenteremo come sotto la regina Isabella s'introdusse l'inquisitione in Gatiglia, et rep ir rigori di questa per la persecuione dei Mori rimanti sotto fede di tulleranta e di protezione, la Spagna perdè i frutti che avvelbe pottuti raccogliere della peace ggiunni assicurata, e dalle ricchesze e dall'industria di molti che la intullerante politica di quel due regnanti costrime a migrare. Semondo la questo damo poterono in parte riparare le insupenta un ricchesce che frutto a Ferdinando la scoperta del nuovo mondo dovusta il inggion, a di coraggio, a lla pereveranta del genovese Coloubo. Da

quel momento tutti gli sguardi si volsero verso quei lidi sorgente incsauribile di tesori. Ma il desiderio dell'oro essendo l'unico movente del governo e dei privati, gli nomini divennero duri e crudeli. In pochi anni la popolazione delle isole e la maggior parte degl'indigeni del continente americano sparve distrutta in guerre barbare e continue, nelle fatiche incomportabili cui sottoponevansi gl' Indiani nelle miniere, Spopolata pertanto l'America, mencarono le braccia e si ricorse all'infame commercio noto sotto il nome di tratta dei Negri. Intanto Ferdinando Cortez conquistava il Messico, Francesco Pizzarro e Diego Almagro il Perù, altri altre provincie delle due Americhe; immense valute d'ero e d'argento si versarono nella Spagna; ma tanta rirchezza non produsse quel bene che se ne sperava. Le migrazioni sempre più frequenti e numerose nel Nuovo Mendo scemarono di più la popolazione già troppo scarsa per l'espulsione dei Mori. La facilità di procurarsioro in America distolse gli Spagnuoli dalle cure dell' agricoltura , e dall' eserrizio dell'industria nella loro patria. Ma se la Spagna come nazione risenti danno anzichè profitto da quelle scoperte, i re se ne avvantaggiarono accumulando tesori coi quali poterono assicurare il loro potere.

Mentre la monarchia spagnuola si confermava nella sua unità il Portogallo progrediva nella via dei perfezionamenti sociali segnata dai fondatori della dinastia Borgognona, Enriro e Alfon-o Tra i successori di quei principi rammenta la storia Don Dionigi (dal 1279 al 1325) con lode di monarca giusto e saggio. Ei pose rura nel far fiorire il commercio e l'agricoltura, e con la costruzione di una flotta pose le fondamenta della grandezza del Portogallo. Oltredichè protesse le scienze e fondò l'università di Coimbra. La stirpe di Enriro di Borgogna si estinse col re Ferdinando figlio di Pietro I detto il Crudele (1383); e gli succedè sul trono Giovanni I figlio naturale di Pietro e d' Ines de Castro sua favorita. Questi fu il capo della nuova dinastia detta dei Falsi Borgognoni. Sotto quest'ultimo ramo il Portogallo tocco l'apice della sua potenza e della sua gloria. Enrico sopramominato il Navigatore seppe inspirare ai Portoghesi il desiderio delle scoperto, e si rese l' anima dei lunghi virggi intropresi sotto il regno di suo padre. Ai suoi stimoli è dovuta la scorerta delle isole di Madera, delle Azore . delle isole del Capoverde, e della Costa di Guinea (dal 1118 al 1432). I re Odoardo e Giovanni II, successori di Giovanni I, favorirono

andé essi quei tentativi, che fureno singolarmente felici sotto Emanuello il Grande (da di 1983 a 1524). Già satto Giovanni II, il relebre migiatore Bartolomineo Dias era riuscito a riusdever il problema tentato milie volte invano dai suoi pretegessori, e tentato come finiolobbles, della via alle Indie Orienti Iper mare voltando la punta meridionale dell'Africa detta da lui capo delle Trompette (cabo doi Tromentos), van citi re, niglior giudice della importanza di quella scoperta, volle chimare Capo di Binano Aprenarsa. Sotto Emanuello il Grande i Portogbesi visitrono la coste orientali dell'Affiria, e stabilirono colonia a Mozambiro e a Minida, Finalmente Vasco de Goma approdo alle controlle di Minida, Finalmente Vasco de Goma approdo alle controlle dell'Affiria de riena calla di di il interno dell'Assigni anche qui i Mori dovettero cedere il campo ai Gristiani. Questi conquistarono vaste provincie nelle Indie sotto il comando di Albuquerque e

di alcuni altri generali, vi fondarono un potente impero, e da quell'epoca il commercio del mondo dilatandosi in Asia, Affrica, e Europa passó per le mani dei Portoghesi. A tutti questi vantaggi dobbiamo aggiungere la scoperta del Brasile fatta da Pedro Alvarez Cabrat, nel 1800.

Giunta adesso al massimo grado la possanza e grandezza del Portogallo incominciava a declinare. Giovanni III, successore di Emanuello nulla fece per secondare l'impulso dato agli interessi portoghesi, se togli la protezione che concesse agli uomini religiosi e scienziati.

Il figlio di lui Sebastiano animato da un folte ardore controi Morianiche vegliare alla felicità dei suo popolo volle rezzari in Africa ona un esercito numeroso. Ma vennto a battaglia coi re di Fea e Marrocco per sul campo sena l'accior prole. Spettava il trono per dividi successione al Cardinale Eurico ioi ulei re, il quale vecchio, debole e quindi mai alto a reggere il pesò d'un regno, non sepe contentare la nazione. La Spagna vide l'occusione propiata e l'afferto. Ma non precerriamo gli eventi e dicinome primanente quali viendo incontraste la manarchia fondata da Ferdinanto d'Aragona prima che si avverasse il conquisto di oguell' estremo lembo della penisla i panica.

Ferdinando il Cattolico dopo la presa di Granata impadronitosi della Sicilia (1479) agginnse ai suoi dominii anche il regno di Napoli (1503), rimanendo questo e quella sotto la dominazione spagnuola fino al 1713. Ne contento a ciò tolse anche ai suoi principi la parte meridionale della Navarra (1512), collocandosi così fra i più potenti monarchi di Europa; ma, in tanta fortuna ei si vide mancare la discendenza mascolina, e così bel retaggio passo, lui morto, al suo nipote Carlo V, figlio della sua primogenita e dell' Arciduca Filippo pronipote dell' imperatore Massimiliano, ed erede della casa d' Austria, Noi non diremo le vicende di questo principe che riuni sotto il suo scettro la più vasta m narchia moderna dopo Carlomagno. Noi ne parlammo altroye ("); solo rammenteremo che sotto il suo regno la Spagna conpl i suoi migliori acquisti in America. Finalmente questo principe nojato di tanta grandezza nella quale non aveva potuto trovare quella quiete ebe sola può render cari i beni della vita, pensò ritirarsi dalla scena del mondo sulla quale aveva fatto si splendida comparsa, e abdicando a favore del suo figliuolo, si ritirò nel convento di S. Giusto nell'Estre-

Filippo II, figlio di Carlo, trovò il tromo apalmolo circondato di algoria e potensa, il erario ricoluno dai testi di America; eppure il stuo regon non fu lieto di prosperi eventi. Il suo carvattere seceno, torbido, violento nelle passioni impedi che sotto il suo governo i popoli si chia-masser contenti, e lo Stato fiorisse; eporte ebbe ingegno ponto, animo perevenatu en di viamenti, solto nei dissatri, ma fu ligio forte ropo alle esteziorisi del culto sensa possedere quel vero sentimento di recontrade del mondo. Spagna e Nosoli, Milaneae, Seifia, Franca Contesta del culto del sensa possedere quel vero sentimento di recontrade del mondo. Spagna e Nosoli, Milaneae, Seifia, Franca Contesta Pesti Basis , Messico e Perù, e, per le nosse contratte colla regina Maria di l'ophilterra, peretandente al trono di quel regonò, Filippo

<sup>(&</sup>quot;) V. i Sunti storici della Germania, Francia, a Italia.

credè nulla potesse opporsi alle sue volontà; fu quindi duro e inflessibile : ed ebbe il nome di demonio del mezzogiorno, di Tiberio delle Spagne. Primi a risentirsi del suo giogo pesante furono i popoli dei Paesi Bassi, e Filippo, anziche ascoltare umanamente i lamenti e le preshiere di quegli infelici suoi sudditi rimastigli fino a quel punto fedeli. altra via non seppe trovare per quietare quei paesi suorche la sorza. Il duca d' Alba ebbe ordine di sopire le querele con ogni mezzo più efficare; ne il duca si mostrò restio a secondare il volere assoluto, ed eseguire gli ordini crudelissimi del suo padrone. Ma i patiboli ed il sangue sparso a torrenti non atterrirono quei popoli persuasi dei loro dritti; la difesa non fu meno ostinata dell' offesa; e malgrado i tesori spesi dalla Spagna per effettuare le sue vendette, la lotta non ebbe fine fuorche dopo la morte di Filippo e per la pace di Vestfalia (1648). Allora la Spagna riconobbe la indipendenza delle sette Provincie unite sotto il nome di Olanda, Così per la inflessibile politica di quel monarca ando perduto uno dei più bei gioielli della corona spagnuola.

Ai donni reacii a Filippo dalla guerra dei Pari Basi vuolii 3,2 iunger quegli che gli vennoro dalle contese coli Inghilterra che socorreva gli Ulandeni. La grande Armadau, flotta di 130 mai da guerra,
raccolta con nommi spete dalla 85 pogna per vendicari di Elishietta, andd distrutta per le tempeste e per la perizia e valore degli ammiragli
rigile (1588). Cadier fu presse ascheggias; la una marina distrutta.
Pareva che tante srisqure dovestero indurre il re a migliori consigli.
Pareva che tante srisqure dovestero indurre il re a migliori consigli vile lezioni della esperiena; chè ami sruspre più fierro rendendolo le oposizioni ei rivolte quella trodellati, che tanto gli era funenta in Olanda,
nui miseri avama dei Mori rimanti in Spagna; tanto che questi non peole tendo ottenere ragione ne cioi pregli, ni stanpono colla forza, peragione ne cioi pregli, ni stanpono colla forza, pravisimo, ana internomportable giorgo più di 100 mila

famiglie migrarono nel 1370.

Ora siono giunti a un erento che parve compensare in parte l'ippo dei distatri indierti, il compuisto cito del Portogollo. L'estiniono di quei regioni è le turbasioni che ne fortono la couregnetna sembra-rono a Filippo una ragione bastonte per intervenire nelle cose del regio. Quindi è che ordino a quei doca d'Alba, che noi già vedemma ligio ai voleri del principe nel Passi Bassi, di inavadere il Portogallo con un'armata, ed impadroniteme nel suo nome. Semnonche qui pui il disamore dei popoli lo attendeva; perche oltre alla gravezza del nuo regionento soffrirmon i Perciphesi la pertida degli immenti possedimenti ai quali erno sutti debitori della loro gloria e ricchezza, e dei quali per odio alla Sogona s'impademientono gii Unadoni.

Finalmente Filippo II mori (1398); e i suoi successori milla fecero per rilevare lo Stato che declinava, Filippo III rinnuovò le persecuzioni contro i Mori, i quali di nuovo migrarono; la Spagna si spopolava. Frattanto il Portogallo insofferente del dominio spagnuolo fremeva. (Ole il destro Giovanni duca di Braganas, ed affacciando i suoi

dritti alla corona potè ritoglierla a Filippo IV, allora regnante nella Spagna (1610).

Il nuovo re di Portogallo, Giovanni IV, fondatore della dinastia

tuttora regnante, seppe mantenersi sul trono appoggiandosi più che agli ajuti stranieri all' amore dei sudditi di cui favori gl' interessi. Meno felice fo la sorte del figlio suo, Alfonso VI, surredutogli in giovane età ( 1656 ). Dotato questi d'indole pronta e vivace non seppe tollerare la preponderanza acquistata dai Gesuiti nei consigli del re defunto e rh' essi volevano conservare; e perció fattosi nemico ai medesimi si vide contro molta parte della nazione nella quale s'era acquistato gran credito quell' ordine. Privo d' amici e di consiglio lo infelire monarca si trovo in balia dei faziosi e costretto a rinunziare alla rorona; mentre la plebe chiamava reggente del regno Don Pedro (1667), fincliè per la morte di Alfonso egli non sali sul trono ( 1683 ). Sotto questo re di ingegno mediocre il Portogallo ebbe a soffrire gravi danni per la preponderanza rhe ottenne il rommerrio inglese, mercè di trattati gravosi all' industria nazionale; nè le sue condizioni poterono migliorare sotto Giovanni V, non dissimile al padre nella superstizione e nell'amore dei piareri ( 1706 ). Ormai la storia di quel paese nulla offre che meriti distinta menzione fino agli sronvolgimenti di cui son pieni la fine del secolo XVIII, e il principio del XIX. A Giuseppe I era succeduta Maria sua fielia fatta sposa di Pietro III, fratello dello stesso Giuseppe, Gli sforzi del ministro Pombal per introdurre importanti riforme avevano incontrato fierissima opposizione dal lato della nobiltà e del clero di cui offendeva i privilegi; era cresciuta la dependenza dall' Inghilterra la quale, allora come sempre, pronta ad approfittare d'ogni opportunità per vantaggiare i suoi interessi, adesso si giovava della debolezza dei prinripi, e dello stato infelice del regno. Porevano finalmente giante le cose a quel punto in cui la gravezza stessa del male fa desidrrare un rimedio, e sovente lo fa trovare, quando scoppió la rivoluzione dell'89. Era a quei tempi la Spagna non meno infelire del . Portogallo. La liberazione di questo dalla soggezione spagnuola era stato un grave colpo alla monarchia; altra e maggiore sciagura la colse, e fu lo estinzione della dinastia austriaca per la morte di Carlo II senza eredi ( 1700 ).

# § 4.

Avvenimento della dinastia Borbonica sul trono di Spagna — Conseguenze della rivoluzione francese nella Prinisio = Invissione dei Francesi sotto Napoleone — Un Napoleonida sul trono di Spagna — Guerra dell'indipendenza — Bipristimamento dei Barboni, e della Casa di Braganza — Vicende della Spagna e del Portogallo fino ai nontri giorni.

La guerra ostinata nota sotto il nome di guerra della successione, perchi mossa fra i pretendenti alla carbo estità di Carbo, potto sol trono di Spagna Filippo di Borbone duca di Angio, e pronipote di Luigi XIV; il quale estrudo finalmente riconosciuto da tutte le potenza col trattato di Utrechi (1713) assicuro illa casa di Borbone la corona di Spagna, ma cedè all'Anstria le provincie Belgirhe, il regno di Napoli da latri possedimenti in Italia, ed all'Inghiltera Gibilterra, Ma li trana-

biamento di dinastia non cambiò lo stato della Spagna, la quale sempre più in preda all' inerzia e governata da re deboli o cattivi cadde sempre più basso nell' avvilimento e nella impotenza. Così , dice il rhiaro Muller, malgrado i vantaggi di un bel clima, di un' aria pura , di un snolo fertile; malgrado la sua estensione pari a quella della Francia, la politica trista e dispotira dei Ferdinandi e dei Filippi estenuò si fattamente quella bella monarchia che ridusse la sua popolazione di due terzi inferiore a quella della sua vicina. Tal' era come accennammo lo stato della Penisola quando la rivoluzione sorse a sommuovere l' Europa, Congiunti di sangne alla Casa di Francia i reali di Spagna eredettero debito loro d'unirsi nel 1792 alle altre potenze che s'armavano per opporsi a quel moto. Sennonche avuta la peggio in molti incontri, gli Spagnuoli dovettero abbandonare la impresa, e fatta pace coi vincitori sciogliersi dalla lega. Sono noti gli eventi di Francia. Dopo avere ridotta in sua mano la somma del potere in quel paese, Napoleone pensò giovarsi dell' amicizia della Spagna a favore della sua politica. Erasi i l Portogallo, più lortano, e confidente negli ajuti dell' Inghilterra, mantennto nella fede ai nemici dei Francesi. Napoleone ne lo volle punire, e perciò rhiese ed ottenne dal debole re di Spagna il passo per il suo regno d' un' armata diretta contro il Portogallo. Questa condiscendenza opposta ai doveri non meno che alla dignità di un governo neutrale e libero ferì profondamente il sentimento nazionale degli Spagnuoli. La indignazione pubblica si volse tutta contro Emanuello Godoï Principe della pace, favorito del vecchio re Carlo IV e della regina l'animo dei quali rgli volgeva a soo talento. Lo accusarono d'avere indotto il re a cotesta indegna determinazione por soddisfare alla propria ambizione, lusingata dalla speranza di ottenere un principato nel Portogallo. Il popolo sece romore ad Aranjuez il 18 marzo 1808, e Carlo IV, credendo quietare gli animi, si risolse ad abdicare a favore del suo figliuolo Ferdinando. Sennonche poco dopo ei dichiarava nullo quell'atto, perche non spontaneo; e per invocare gli ajoti e i ronsigli di Napoleone, nella amirizia del quale tuttavia confidava, si volle recare a Bajona. Anche Ferdinando ricorse all'arbitrio dell'imperatore francese, affinche giudicasse la contestazione sorta fra lui ed il genitore. Ma Napoleone, guardava da molto tempo cupidamente quella corona ; quindi è che cogliendo l' oceasione opportuna, e ponendo in non cale la fede e la giustizia, anzichè rispondere degnamente alla dimostrazione di stima e di affetto dei prineipi spagnuoli, li ritenne prigioni in Francia e dette la mal tolta rorona al suo fratello Giuseppe, Come sentissero gli Spagnuoli l'offesa recata alla loro indipendenaa lo dimostrò la spontaneità con che si levarono a respingere la straniera invasione. Napoleone trionfo alla fine degli ostacoli che il disperato valore e l'odio immenso delle populazioni gli opposero; Giuseppe fu re; ma in più parti della penisola rimase insitta la libertà spagnuola ; e le Corres, o assemblee nazionali, protestarono contro l' infame usurpazione rhiamando la nazione alle armi. La lotta terribile che s'ingaggiò fra le parci offerse al mondo scene di sangue e barbarie inaudite negli annali dei popoli, Finalmente la fortuna di Napoleone incominciò a derlinare, ed egli dovette concentrare le sue forze per riparare ai danni sofferti in Russia e in Germania, Gli eserciti di Spagna non più sovvenuti di nuove milizie si diradavano; gli Inglesi venuti in ajuto degli Spagnuoli insistevano, secondati efficacemente dalle insorte popolazioni, che setto nome di guerillas travagliavano su tutti i punti i Francesi. Si appressava il momento in cui la sorte di Spaana sarelibe decisa: la battaglia di Vittoria vinta da Wellington (21 giugno 1813) come tolse ogni speranza ai Napoleonidi di conservare un trono fatale, così fece certa la Spagna della compiuta sua liberazione. Respirò finalmente la penisola dopo sì lungo contrasto. La Spagna rivide il suo principe Ferdinando VII, rilasciato da Napoleone, e n'esultò come del più bel premio agli eroici sforzi fatti da lei per conservargli il trono: semponche le nuove idee suscitate dalla rivoluzione di Francia sui dritti che possono giustamente competere ai popoli, l'esercizio d'un libero reggimento cui s'era abituata la nazione spagnuola, mentre combatteva per la sua libertà, avevano reso indispensabile una modificazione nella forma del governo. Quindi le Cortes chiesero al re una costituzione per la quale potendo il principe esercitare in tutta la loro pienezza le più belle prerogative della corona, si assicurassero alla nazione le garanzie richieste dai nuovi bisogni sociali. Eppure questo patto non resse ai perfidi suggerimenti dei più intimi consiglieri del 1e; il quale considerando come una ribellione, alla sua volontà sovrana la domanda delle Cortes, nego sancire la Carta, e volle punire i principali membri di quell'assemblea. La spedizione disegnata contro il Messico, che si era dichiarato indipendente ( 1813 ), fu la scintilla che infiammò gli sdegni già mal repressi, Le truppe di quella spedizione si levarono a romore e, cedendo alle istigazioni di Quiroga e di Riego, proclamarono il ripristinamento della costituzione del 1812 (1.º gennajo 1820). Costretto a cedere da un evento si grave Ferdinando accolse i nuovi patti; la costituzione fu riconosciuta (7 marzo 1820), furon convocate le Cortes, giurato l'accordo fra la nazione ed il trono Ora venivano gli effetti di questo grande mutamento; e primo l'abolizione della Inquisizione; poi i brogli e le mene segrete di chi credeva servire il re dissuadendolo dal montenere una libertà , che, com'e' dicevano, minacciava scalzare il trono. Disgraziatamente, il principe, non volendo riconoscere la potenza delle nuove idee sorte nella mente di un popolo costretto dall'oppressione straniera a studiare quei dritti ch' era chiamato a difendere, porse facile orecchio a malaugurati consigli. La guerra civile divampo nella Spagna, mentre che il Perù, giovandosi di questi dissidii, si dichiarava indipendente. Ferdinando conoscendosi impotente a reprimere il moto dei liberali invocò le armi di Francia, e superati così tutti gli ostacoli pote riassumere la pienezza del regio potere (1823). Da quel monento a null'altro intese quel monarca, che a confermare la sua autorità; poi volendo provvedere alla sua successione abolì la legge salica, e così assicurò i dritti di sua figlia Isabella II, che gli succede nel 1833. Sennonche il principe Don Carlos, cui era dovuto il trono in vistu della legge salica, non volle riconoscerne la abrogazione, e facendo armi si preparò a reivendicare colla forza i suoi diritti. Noi ci fermiamo qui: gli eventi successivi sono troppo recenti perche non sieno a memoria di tutti. Le contese tra il partito di Isabella o dei liberali, e quello di Don Carlos; la guerra civile; la reggenza di Maria Cristina; i suoi provvedimenti per mantenere sul trono sua figlia, lo Statuto reale (15 aprile 1834), la quadruptice Alleanza (22 aprile), il ripristinamento della costituzione del 1812 in seguito alla sommossa militare di S. Iblelono (La Cranngia) del 33 agosto 1836; la mora reggena di Espatero, la dichinazione della ragina; non fatti avvenuti sotto i nottri ocrbi, nè apparteogno ancora illa storia; solo conduderemo roi voto che sieno essi Paltimo anclo di quella lunga catera di guai che stringendo quella terra infelire in un angocioso marririo, lega le presenti alle passate sent ure e tree dal corne degli oppressi un lungo interminato genito.

Lo sforzo di Napoleone contro il Portogallo aveva costretto la regina Maria I a trasferirsi al Brasile con tutta la reale famiglia (1807); i Francesi erano entrati in Lisbona senza incontrare resistenza. Ma la quiete non duro; il popolo animato dall'esempio dei suoi fratelli di Spagna si levo in armi coll'ajuto degl' Inglesi, e non cesso dall' offendere gl'invasori fino all'intiero sgombramento della penisola dalle armistraniere (1814), Malgrado la caduta di Napoleone ed il ritorno dei Borboni in Spagna, la famiglia regnante del Portogallo continuo a risiedere a Rio Janeiro al Brasile. Don Giovaoni VI, reggente durante la demenza di sua madre, le succedè nel 1816 come re di Portogallo e del Brasile. Ora la lontananza della famiglia reale, ed il grave reggimento del governatore inglese Beresford, erritavano il malcontento della nazione. Il 21 agosto 1820 il presidio di Porto, imitando l'esempio della Spagin, si dichiarava in favore del sistema costituzionale. Udito il caso Giovanni anzichè adegnarseoe aderi a quel moto, e consenti liberamente una costituzione simile a quella di Spagna, cui volle egli stesso bandire recondosi per tale effetto in Europa (1821). Bimase allora al Brasile il figlio maggiore del re, Don Pedro, col titolo di vicerè. Anche qui come in Spagna infausti consigli tentarono rimunvere il re dalla fedele osservanza del patto costituzionale; si tramò anche contro la libertà del monarca, perché il partito nemico alle forme liberali, certo del buon volere del principe Don Miguel, secondogenito del re, mirava a dargli in mano le redini dello Stato. In tale frangente Giovanni non vide migliore rip-ro che la protezione dell'Inghilterra; rotto così il filo alle trome, il re già pensava a proclamare una nuova costituzione più consectanea agl'interessi del Portogallo quando la morte glicne troncò l'esecuzione (1826). Per una clausola del suu testamento, l'infanta Isabella sua figlia chiamata alla reggenza del regno nell'assenza di Don Pedro divenuto imperatore independente del Brasile ne prese le redini. Allora Don Pedro volle effettuare il pensiero del padre, e promulgo una costituzione esseozialmente liberole detta Carta de Leg del 1826, e abdicó la corona del Portogallo a favore di sua figlia Donna Maria da Gloria II, nominando reggeote Don Miguel cui destinava in isposa sua figlia. Qui si rinnovarono le srene di Spagna. Don Miguel persistendo nei snoi pensicri di assoluto dominio aboli la costituzione, e convocó le antiche Cortes di Lamego che lo dichiararono re. È noto come Don Pedro, saputo l'evento. abdicasse la corona del Brasile a favore di suo figliu Don Pedro II. a come tornò in Europa e ristabilì sua figlia sul trono. Don Miguel dovette allora rinunziare ad ogni sua pretesa; e da quel tempo Donna Maria dichiarata in maggiore età dalle Cortes (1834), regna rol concorso di quei rappresentanti della nazione, e senza contrasti, se togli la momentanea turbazione del 1838 che l'ha indotta a dare una costituzione più democratica.

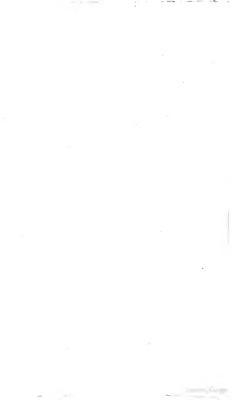



# EUROPA OCCIDENTALE

PARTE CENTRALE.

#### MONARCHIA FRANCESE.

POSIZIONE ASTRONOMICA Long., fra 7º 9' occ., e 5º 56' or. Lat., fra 42º 20' e 51º 5'.

DIMENSIONI. Maggiore lunghezes, dalla punta più occidentaledella costa al nord-ovest di Brett nel Finisterre, ed Antibo nel Varo, 575 miglia. Maggiore lunghezes, da Givet nelle Ardenne, fino almonte Huromba al sud-sud-ovest di S. Giovanni Piè di Porto, 499sticiia.

CONTEST. Al nord, la Manica ed il Passo di Calsis che la separeno dall'Imphilerra; quindi il Belgio, il granducato di Lausseniura il granducato del Basso Reno, ed il circolo del Reno; altret, il granducato di Baden, la confederazione Sviszera, ed il regno Sardo; al granducato di Baden, la confederazione Sviszera, ed il regno Sardo; al di il Medierraneo, la monarchia Spagmola, e la reyubblica di Andorre; all'onett. l'Oceano Atlanicio ed in parte la Manica.

MONTAGHE. I monti della Francia appartengono ai quattro sinsemi seguenti, ciol: Esperico, Allopico, Gallo-Franco e Sardo-Coro di
i punti culminanti sul territorio sono: la Maladetta o Picco Nethou, la
cate na dei Piren ei, sppartenente al Sistema Referencia
cate na dei Piren ei, sppartenente al Sistema Referencia
monte Olan, nel dipartimento odelle Alta Alpi, abo 2463 sece compreso nelle Alpi Cosie, appartenenti al Sistema Atrico; il
Picco di Sanoy o Monte d'Oro, nell'Alvernia, alto 073 sec e compreso nell Alpi Cosie, appartenenti al Sistema (ALIO-FRANCO) edil monte Idonado, nell'ilade di Cosica, alto 1418
tene, ed appartenente al Sistema Sando Conso. Vedi alle pagine 18,
50, 55.

180LE. Le principali sono le seguenti: Nell' Oceano Atlantico: Ouessant e Sein, nel dipartimento del Finisterre; Groaix e Bell' Isola, nel Morbihan; Noirmoutier e Dia, nella Vandes; Re e Oleronnella Charente Inferiore. Nel Mediterranco: la Corsica, che forma un dipartimento; ed i gruppi d' Hyeres e Lerins , nel dipartimento del

LAGNI. La Francia ha pochi laghi propriamente detti, e di picrola esteurone : quello chiamato Grand-Lieu nella Loira inferiore è il più considerabile. Ha però molti stagni, fra i quali si distinguono quelli di Carcans e di Certes, nella Gironda ; di Sanguinet o Biscarosse, nelle Lande; di Leucate, nei Pirenei Orientali; di Sigean, nell'Aude; di Thau, nell'Herault, della Camargne e di Berre, nelle Bocche del Bodano.

FIUMI. I fiumi che bagnano la Francia sboccano in quattro mari

differenti.

Il MARE DEL NORD riceve: il BENO, che viene della Svizzoro. bagna la fronticra orientale della Francia, riceve alla sinistra l'111 e la Mos ella ingrossata dalla Meurthe, ed entra nella Germania. -La MOSA, che nasce dal rialto di Langres nella Sciampagna, passa per la Lorena, riceve alla dritta il Cher, ed alla sini tra la S'ambre, ed entra nei Paesi-Bassi. - La Schelda (Escaut), che scorre per la Fiandra, riceve alla sinistra la Scurpe e la Lys ingrossata dalla Deule, cd entra nei Paesi-Bassi,

La MANICA riceve: La SOMMA, che scorre per la Piccardia. -La ENNA, che nasce dalla Costa d' Oro nella Borgogna, traversa la Sciampagna, l' Isola di Francia e la Normandia, e riceve alla diritta: l' A ub e, la Marna, e l' Ois e ingrossata dall' Aisne; alla sinistra l' Yonne e l' Eure. - L'ORNE e la VIRE, che scorrono per la Nor-

mandia. - La RANCE, che bagua la Brettagna,

L'OCEANO ATLANTICO riceve: l'AULNE, il BLAVET, e la VI-LAINE, che srorrono per la Brett gna. - La LOTRA, che nasce dalle Cevenne nel dipartimento dell'Ardeche in Linguadoca, e bagna il Lionese, il Borbonese , il Nivernese , il Berry , l'Orleanese , la Turrena, l'Angio e la Brettagna. I suoi principali infl. sono alla dir tta: l' Arroux, la Nievre, e la Mayenne ingro-sata dalla Sarthe, e questa dal Loir; alla sinistra: l'Allier, il Loiret, il Cher ingrossato dall'Auron; l' Indre, la Vienna ingrossata dalla Creuse e dal Clain, e la Sevre Nantese. - La Sevre Niortese, che bagna il Poitis, e riceve alla diritta la Vandea. - La CHARENTE, che bagna l'Angumese e la Santorgia. - La GIRONDA, formata nella Guienna per l'unione della Garonna colla Dordogna La GARONNA, che può rignardarsi come il suo ramo principale , nasce in Spagna dai Pirenei, traversa la Linguadoca, la Guascogna e la Guienna, e riceve alla diritta: l' Arriege, il T'arn ingrossato dall' Aveyron , ed il Lot ; alla sinistra il Gers. La DORDOGNA, nasce dal Monte d' Oro nell'Alvernia, traversa il Limosino e la Guienna, e riceve alla diritta: la Ve se re ingrossata della Correse, e l' Is le ingrossata dalla Dronne; alla sinistra il Cere. - L' ADOUR, che nasce dai Pirenei nella Guaseogna, irriga questa provincia, e riceve alla diritta la Mi do u z e; alla sinistra il Gave di Pau ingrossato dal Gave d'Oleron.

Il MEDITERRANEO riceve. P'AUDE e PHERAULT, che scorrono per la Linguadoca. - Il Rodano, che viene dalla Svizzera, segna il confine fra la Borgogna e la Savoja, e separa quindi il Lionese e la Linguadora dal Delfinato e dalla Provenza, I suoi principali infl. sono alla diritta: l'Ain ingrossato dalla Bienne, la Saona ingrossata dal Doubs; l'Ardeche, ed il Gardon, o Gard; alla simistra: l'I-zera, la Drome, e la Durance. — L'Angesta, che scorre per la Processa, e rieve l'Arluby. — Il Varo, che nella parte inferiore del suo corso segua il confirm fra la Francia ed il regno Sardo.

CAMALI. I più considerabili sono : il canale del Messogiorno . detto anche canale Reale o di Linguadoca, che mediante la Garonna unisce l'Oceano al Mediterraneo; esso comincia al di sotto di Tolosa ed entra nello stagno o laguna di Thau, che mediante il porto di Cette comunica col Mediterraneo. Il canale del Centro o del Charollais, che va da Chalons, sulla Saona, a Digione sulla Loira. Il canule di Monsieur, o dal Rodano al Reno, che mediante il Doubs unisce la Saona al Reno, traversando la Borgogna, la Franca Contea e l'Alsazia. Il canale di Borgogna, che deve unire l'Yonne alla Saona, e formare in tal guisa una nuova unione fra l' Oceano ed il Mediterraneo; esso comincia dalla Roche sull' Yonne, e termina a S. Giovanni di Losne sulla Saona. Il canale di S. Quintino che va da Cambrai, sulla Schelda, a Chauny sull'Oise, e forma l'unione fra questi due fiumi. Il canale della Somma, che ha origine a S. Simone nella parte meridion sle del canale di S. Quintino, e va fino al mare a S. Valery sulla Somma. Il canale di Briare, che va da Montargis sul Loing, a Briare sulla Loira, ed unisce questi fiumi. Il canale del Loing, che è la continuazione del precedente; esso va da Montargis sul Loing , a S. Mamers sulla Senna. Il canale di Orleans, che va da Combleux sulla Loira, a Buges sul canale del Loing, e forma una seconda comunicasione fra la Loira ed il Loing. Il canale dell'Ille e Rance nella Brettagna, non ancora ultimato; esso va dalla Roche-Bernard, sulla Vilaine, e S. Malo, e deve unire, mediante l'Ille, la Rance alla Vilaine. Il eqnale di Brettagna, che va da Nantes sulla Loira, a Brest. Il canale dell'Ourca che provvede Parici di segua in abbondanza Il canale del Nivernese, che unisce la Loira all'Yonne influente della Senna; ed altri molti; mentre ne sono in progetto altri 22 che avranno una lunghezza totale di 11,439,388 metri.

STRADE. Nel 1.º gennajo 1836 l'insieme delle Strade regie classate presentava una lunghezza di 8,628 leghe di 4,000 metri. Le strude dipartimentali, in numero di 97 (non comprese le vie strategiche dello ovest) hanno una estensione di 9,500 leghe. A questi mezzi di comunicazione conviene aggiungere le Strade ferrate delle quali molte sono già aperte al pubblico, ed altre più sono o in nostruzione, o progettate. Daremo la nota di quelle costruite secondo i più recenti documenti, Nel 1839 le strade ferrate in attività erano quelle di Andrezieux a Roanne, di Suint-Etienne a Lione, di Saint-Etienne alla Loira, e quelle aggiudicate da Alais a Beaucaire, d' Epinac al canale di Borgogna, e di Saint-Germain a Parigi; a queste voglionsi aggiungere quelle da Parigi a Versailles riva destra, e riva sinistra, da Parigi a Rouen, da Strasburgo a Basilea, da Parigi ad Orleans, recentemente aperta. Tra le progettate rammenteremo quelle da Orleans a Tours, da Avignone a Mursiglia, da Parigi a Lione, da Orleans a Vierzon, da Parigi al littorale della Manica per congiungersi colla linea del Belgio.

SUPERFICIE, 151,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 31,000,000 di abit.; relativa, 220 abit. per miglio quadro.

RELIGIONE. Tatte le religioni hanno in Francia il libero esercizio del loro culto. La meggior parte però dei suoi abitanti professa la religione cattolica. Dopo i Cattolici, i più numerosi fra quelli che seguono altre religioni sono: i Catvinisti, i Luterani, ed in minor numero gli Ebrei.

GOVERNO. Monarchico Castituaionale, fondato sulla Carta dua da Luigi XVIII nel 1814, e modificata nel 1830 dai rappresentanti della nazione. Il Re ha il potere esecutivo, ed il potere legislativo si esercita collettivamente dal Re, dalla Camera dei Pari, e dalla Camera dei Deputata.

FORTEZZE e PORTI MILITARI. Le principali piazze forti della Francia sono le seguenti. Sulla frontiera del nord, lungo il confine dei Paesi-Bassi e dei possessi Prussiani e Bavari : Dunkerque , Bergues , Lilla, Douai, Cambrai, Valenciennes, Conde, Manbeuge e Avesne, nella Fiandra; Rocroy, Givet e Charlemont, Mezieres e Sedan, nella Sciampagna; Thionville, Mets e Bitche, nella Lorena; e Wiessemburgo, nell' Alsazia, Sulla frontiera orientale dalla parte della Germania: Haguenau, Strasburgo, Schelestad e Nuovo Brissac, nell' Alsazia, Sulla frontiera orientale dalla parte della Svizzera: Belfort , nell' Alsazia; Besanzone, nella Franca Contea; ed il nuovo forte dell' Ecluse, nella Borgogna. Sui confini del regno Sardo: Grenoble e Brianzone, nel Delfinato. Sulla frontiera della Spagna: Perpignano, Bellegarde e Mont-Louis, nel Rossiglione; S. Giovanni Piè di . Porto, nella Navarra; e Bajona, nella Guascogua. I porti militari ed i cantieri da costruzione sono: Brest e Lorient, sull'Oceano nella Brettagna; Tolone sul Mediterraneo nella Provenza; Hochefort, sull'Oceano nell' Aunis; e Cherbourg, sulla Manica nella Normandia. Vi sonopure dei piccoli cantieri militari a Bajona, nella Guascogna; a Nantes ed a S. Servan, nella Brettagna.

PONTE CITTÀ COMMERCIALI. I principali portidi commerciodella Francia sono i aspenti. Salla Manica: Damerque, culla Francia
dra; Baulagne, nell' Artenia; Dieppe Le Hanre, nella Normandi, ella
e S. Malò, nella Bertagna. Sall' Ucano Altanio: Lorina, nella Bretagna; La Bochelle, nell' Annis; Bordenux, nella Gnienoa; e
Bagiana, nella Gasscogna. Sall Mediteranno: Cettr, nella Linguadoca;
e Massiglia, nella Provenoa. Le principali città commercianti dell'interno sono: Parigi, nell' Isola di Francia, Linne e S. Stefano, un'ella Corcustona,
Nimta, Montpellitre e Beziera, nella Linguadoca; Aix, nella Proventa; Lilla, nella Fiundra; Streaburgo e Muthausten, nell' Altani;
Nancy, nella Lorena; e Pergipianoa, nel Rosiglione.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. Le Francia, svonti la rivolutione del 1789, era divisa in 32 governi, o provincie d'ineguale estensione, delle quali siccome spesso rammernate nelle opere di statistica e storiche anteriori alla riduzione attuale in disparimenti, gioret accennera inonie, le le principali vicende politiche. Di queste 32 provincie sei erano situate al Norsi, sivie 1. E. Finada, l'Artesia, la Piccardia, p. Normandia, 'l'Attesia, a. Piccardia, p. Normandia, 'l' Moda.

di Francia e la Mciampagna; sei all'est cioè; la Lorena, l'Alausia, la France Contra, la Borggan, a'i Liones; e, il Definato; le svi al sud resno: la Praverno, la Linguadoca, il Rouiglione, la Contre di Foir, la Gujenna e la Guascogna, e il Baram; le sei al Vantere crano: la Santongia e l'Anguantes, l'Annia, il Poilà, la Bretta gna, l'Angia el Mainri, le sotto del centre camo: l'Ordennes, la Turrena, il Berni, il Nivermose, il Borbonese, la Marza, il Limosno, e l'Alerenia. L'Isola di Cortica formava il governo di guoto nome. Intorno alle vicende politiche di queste provincie bastino i seguenti; questi

CEMBI STORICI. 13 'La Finndum, che fin detta ancora Parti Bauss', Franctie i filminanti. Dapprimi formo parte del Paeti Basis, Nel 1180 venne rianita alla Francia in virth di convenzioni matrimoniali; ma in seguito i Duchi ti Borgogan Pagiunero ai loro domini nei quali tri-mase finchè per la morte di Carlo il Temerario, ultimo di quei duchi, non pasò di mono alla Francia stoti Luigi XII. Sennonchè questi non molto dopo la cedè all' Atustria; dopo queta vi dominarono gli Spannoli, ai quali Luidi XIVI bi toles e riuni deliniviamente alla Prancia.

2.º L'Artesia. I nomi tedeschi o meglio fiamminghi di molti luoghi di quell'antica contea indicano ch' essa apparteneva una volta aj Paesi Bassi. Fotto Luigi XIII (1640 — 1642) fu riunita alla Francia per dritto di conquista.

3.º Piccardia. Questa provincia componeva coll' isola di Francia

e l' Orleanese tutto il dominio reale sotto Ugo Capeto.

4º Normandia, anisamente Neutria. Nei secoli IX, e. X, sotto deboli successori di Carlomagno, dei pirati provenienti dal nord (Nermanti) infestavano sensa posa le coste di questa provincia y espeso ancora risulendo nelle loro fragili barche il corso della Senna giunero a molestare la stessa capitale del regno. Tanto che nel 912 Carlo il Semplice desiderando porre un freno alla cupilitgia di quegli avventurieri cedeva loro la Neustria da osi poi chiamata Normandia. Questo pasea is rea e allora da se con duchi propriji, vassalli dei er di Francia. Nel XIII: secolo Filippo Augusto lo confacé contro Giovanni Sensa Terra, red Inghiltera, discendente su cuescoros dei Duchi Normantia, I re di Francia lo perderono un'altra volta nelle guerre contro Villagia, che se ce impaderonimo e lo tenanco fino al regno di Carlo VIII, epoca nella quale esi abbandonarono tutti i loro postedimenti n'erancia. De guel tempo la Normandia è rimata provincia francese.

5.º L' isola di Francia. Questa provincia, come sopra avvertimmo, costituiva una porzione dei dominii patrimoniali di Ugo Capet o.

6.º La Sciampagna fino al XIII secolo ebbe duchi e conti proprii, vassalli dei re di Francia. Nel 1286 Filippo il Bello l'agginuse ai suoi dominii in virtà del suo matrimonio con Giovanna di Navarra.

T. La Lorenta fu codi detta da Lotrio II, impore di Carlomagno, Quanda di smembre l'impore finances sotto i soccessori di quel grande imperatore, la Lorena ebbe duchi proprii considerati come vassalli dell'impore di Alemagna. Nel XVI sesotto i Francesi occupavano le città libere di Nett., Toul., e Verdon, che farono redute alla Francia pel tratato di Vestislia. L'ultimo duca di Lorena, Francesco, marito della imperative Baria Teresa, stipite della dinassii autro-lorensese della imperative Baria Teresa, stipite della dinassii autro-lorensese oggi regnante, scambiò il suo ducato colla Toscana. La Lorena fu ceduta sua vita durante al re Stanislao Lecanyky, suocero di Luigi XV, e dopo la morte di questo essa venne definitivamente riunita alla Francia.

Re I. Maraine Fino al tempo della pace di Vestfalia, concluss and fidRA, questa provincia ra telesca e pous in parie sotto di labominio dell'impero. Finita la guerra di 30 anni, la Francia ottenne questo pace in compenso delle spese fatte per mandare i lelle truppe avuillarie. La c'ità di Strashurgo ed alcune altre meno importanti ilovevano rimaner libere; ma i Francesi le occupratono e finalmente furono definitivamente eculus alla Francia dall'imperar e d'Alemagna.

9º La Franca Conter. Questo poses anticimento era governio de conti peopria vassalti dell'impero germanico. Nel XIV secolo indichi di Borgogna di utirpe francese l'a conistareno per aucessione, e da quel tempo la chimarmona Contena di Borgogna al da Borgogna, per distinguerto dal ducato di Borgogna, a concentra del di Borgogna da data Borgogna, per distinguerto da ducato di Borgogna, a canche Borgogna cicipirane i moposicione alla Borgogna tempositareno. La Borgogna cicipirane i moposicione alla Borgogna tempositareno, la Pranca Contena rella Svitzera. Dopo la morte di Carlo il Temetario, la Franca Contena rella Svitzera. Dopo la morte di Carlo il Temetario, la Pranca Contena colli di cricolo horgognone dell' Pere un matrimonio soto il di ciricolo horgognone dell' Hemagna. Morto Carlo V. la Spagna se ni impossessò e vi si mantenne fino al romquisto che ne fece Laigi XIV. (1608 e 16174). La citi di Montellaria formava avanti la rivolutione del 1790 un principato independente appartenente alla casa reale di Watermberg.

10.º La Bargogna formă parte un tempo del regno di Bargogna che ne tolasi î mone; venne quindi runiut alla monarchia francese. Nel X secolo ebbe daebi della dinastia dei Capeti. Quando si peme quel rano, di re Giovanni dette il passe al suo figiulos l'Elippo, il quale divenne cod il appo della seconda razza dei duchi di Borgogna. Nel XV secolo questi dochi andavan della part coji piò pettoti sovrani; dacebo diven portione della Lorena. Questa seconda funglio disculsari stotice anche suoi protione della Lorena. Questa seconda funglio disculsari stotice anche suoi controla di Borgogna passe sotto il dominio di Loigi XI, montre le altre varti del Daracto il accionarca in possesti dell' Austria.

11.º Il Lionese. Questa provincia fu riunita alla Francia quando nel 1312 Filippo il Bello ne fece l'acquisto. Essa comprendeva il Lionese

proprio, il Forez, ed il Beaujolais.

12.º 11 Definato era compreso antiramente nel regno di Bergogna; 
possederoto in seguio i condi di Vienna petentismi signori. Nell'XI 
secolo quei conti pretero il nome di Detfino, sopramome di Guido VII, 
il più prode l'es loro, il quale pervasa util eluno la hqura di un Delfino: allora la provincia si chiamo Definato. L'ultimo di questi principi, Umberto II, vesti l'abito monastico in un convento, e cedà i suoi
Stati ad uno dei figliuoli di l'ilippo di Valois cella rombitione chei prinmogentii della Casa reale di Francia saumarebibero fin da quel punto
lo stemma e il nome degli antichi delfini. Questa riunione ebbe luogo
nel 1319.

13.º La Provenza ebbe questo nome dai Romani, i quali, dopo averla eonquistata, 114 anni avanti Cristo, la chiamprono Provincia, vale a dire

paese vinto. Quando nel V secolo i popoli germanici ebbero invaso l'impero romano in ogni sua parte, i Visigoli s'impadronirono della Provenza. I Borgognoni tolsero a iVisigoti una porzione dei loro possessi in Francia, e più tardi i Franchi riunirono la Provenza intiera al la oro monarchia. Dopo la morte di Carlomagno la Provenza si divise un' altra volta dalla Francia e formò parte per lungo tempo del secondo regno borgognone, di cui Arles era capitale, e che perciò si chiamo regno Arelatense. Questo regno riconobbe come fendo la sovranità degl' imperatori di Alemagna, finchè l'alto dominio non ne fu trasferito alla Francia pel matrimonio che Carlo d' Angiò , fratello di Luigi IX, contrasse nel 1234 con Beatrice seconda figlia di Raimondo Berengario II, ultimo conte di Provenza. La casa di Angiò si spense nel 1181 sotto il regno di Luigi XI, che ne divenne l'erede, e così la Provenza tornò sotto il dominio francese.

14 º La Linguadoca. Questa provincia conteneva, oltre alla Linguadoca propriamente detta, alcune altre suddivisioni, cioè le Cevenne, il Gevaudan, il Vivarese, il Velay, e apparteneva ai conti di Provenza:

nel 1271 Filippo l' Ardito l' ebbe per successione.

15.º Il Rossiglione apparteneva alla Spagna come una dipendenza della Catalogna: Luigi XIII re di Francia lo conquistò; la pace dei Pirenei confermò nel 1619 la sua riunione alla monarchia francese.

16.º La contea di Foix formava col Bearn tutto il patrimonio di Enrico IV, quando questo principe sall al trono di Francia, nel 1539; da quell'epora esso forma parte della monarchia.

17.º Il Bearn spettante a Enrico IV, fu riunito alla Francia quan-

do quel princ pe passò sul trono di Francia nel 1599.

18.º Gujenna e Guascogna Questa provincia formatasi per la riunione di molti distretti un tempo divisi comprendeva i paesi del Perigord, del Quercy, del Rouergue, d' Agenois, del Bordelese, della Lande, d' Armagnac , di Bigorre. Ai tempi di Corlomagno tutti questi distretti eran compresi con altri vicini sotto la generale denominazione d' Aquitania. La Gujenna e la Guascogna erano sottoposte allo stesso governo Fino al XII secolo ebbero principi partirolari. Nel 1150 Eleonora, ultimo fiato della dinastia di Gujenna, recò in dote quel paese a Eorico III, re d' Inghilterra. Nel 1451 gl' Inglesi lo perderono ron tutti gli altri possedimenti loro sulle terre di Francia; quindi è che da Carlo VII in poi esso ha sempre formato parte della monarchia.

19. L' Angumese. Questa provincia fu riunita alla Francia da Carlo VII, nel XV secolo come la Gujenna e la Guascogna.

20.º L' Aunis e la Santongia non avevano diverso governo. Car-

lo V, li conquistò nel XIV secolo.

21.º Il Poilù, fu anch' esso conquistato alla Francia da Carlo V. Questo paese ha avuto, sotto il nome di Vanden ( Vendée), un'infausta celebrità dalla rivoluzione del 1789 in pui, per le guerre civili che

lo hanno travagliato.

22 ° La Brettagna appartenne un tempo ai Normanni dai quali passo agl' Inglesi; in seguito ebbe dei duchi proprii, congiunti alle famiglie regnanti di Francia e d' Inghilterra, Anna di Brettagna, ultima duchessa ,sposandosi ai re Carlo VIII, e Luigi XII, recò loro quella provincia in dote, e da quell' epoca (1191) la Brettagna forma parte della Francia.

23.º L' Angiò su riunito alla Francia sotto Luigi XI nel XV.

24.º Il Maine fu rinnito anch' esso nel XV, secolo da Luigi XI.

25.º L' Orleanese. Questa provincia era compresa nel patrimonio regio di Ugo Capeto, Avanti Clodoveo esta era il centro di un regno. detto regno d' Orleans, il quale conservo per qualche tempo, sotto i figli di Clodoveo, una esistenza separata, Sotto la denominazione di Orleanese abbracciavansi, in senso larghissimo, più distretti un tempo independenti o soggetti come feudi alla corona di Francia, come, per moilo di esempio: l'Orleanese propriamente detto, il Maine, l'Angiò, il Poitiì, il Berry, la Turena ec. Ma in senso più ristretto vi si comprendeva soltanto l' Orleanese, la Beauce, il Dunois, il Vandomese, il Blaisais, ed una parte del Gatinais,

26.º La Turena fu confiscata rolla Normandia da Filippo Augu-

sto contro Giovanni Senza Terra, re d'Inghilterra, nel 1202. 27 º Il Berry, Questa provincia comprata da Filippo I nel 110) soleva essere l'appannaggio d' un figlio del re.

28.º Il Nivernese. Questa provincia venne aggiunta ai dominii della

corona quando si estinse il feudalismo sotto Luigi XIV. 29.º Il Borbonese appartenne lungo tempo alla Casa principesca di Borbone, e lu ronfiscato da Francesco I a danno del contestabile di

Borbone, nel 1531, insieme coll' Alvernia e la Marca. 30 ° La Marca V. n. 29.

31.º Il Limosino fu conquistato da Carlo V nel XIV secolo.

32.º L' Alvernia, V, il n. 29.

A queste bisogna aggiungere: il Venesino situato nella Provenza, già posseduto dal Papa, e nel 1791 ceduto alla Francia. Il piccolo principato d'Orange rinchiuso nel Venesino apparteneva alla casa di Nassau; Luigi XIV se ne impadroni.

E la Corsica, Questa isola soggetta ai Romani fino alla carluta dell'impero venne occupata dagli Arabi che la possederono fino al IX serolo ; Genova se ne impatironi, ma non potè durarvi tranquilla, perchè

gliene contrastò il possesso Pisa.

Nel 1736. un avventuriere tedesco, il Barone Teodoro'di Neuhoff, fattosi capo dei malrontenti, si fece proclamare re di Corsica; ma i Francesi lo rostrinsero a rifugiarsi in Inghilterra dove morì, nel 1730. L' odio implacabile dei Corsi contro i Genovesi desto move sommo-se, le quali non cessareno definitivamente, fuorrhè quando l'isola venue ceduta alla Francia (1786), perchè sebbene si sottoponessero mal volentieri al giogo di quei nuovi padroni, pure dovettero cedere alla furza pre; onderante delle armi francesi, e il loro illustre capo Pasquale Paoli fu costretto ad abbandonere 'isola.

Presentemente la Francia è divisa in 86 dipartimenti che prendono i loro nomi dai fiumi da cui sono bagnati, dai monti che vi si trovano, dalla loro situazione o da qualche altra circostanza notabile. Ogni dipartimento amministrato da un prefetto è suddiviso in sotto prefettore o circondarii, e questi in cantoni. Uno o più di questi dipartimenti corrispondono alle antirhe provincie nel modo che segue, cioè:

La FIANDRA col CAMBRESIS e con parte dell' HAINAULT.

forma il dipartimento del Nord.

L' ARTESIA col BOLOGNESE e rolla parte settentrionale della PICCARDIA, forma il dipartimento del Passo di Calais, La PICCARDIA, forma il dipartunento della Somma.

La normandia , forma i dipartimenti della Senna Inferiore , Calvados, Manica, Orne, ed Eure.

L' ISOLA DI FRANCIA, forma i dipartimenti dell' Oise, Aisne, Senna ed Oise, Senna, Senna e Marna.

La SCIAMPAGNA, forma i dipartimenti dell' Ardenne, Murna, Aube, ed Alta Marna.

La LORENA, forma i dipartimenti della Mosa, Mosella, Meurthe e Vosgi. L'ALSANIA con la REPUBBLICA DI MULHAUSEN, forma i di-

partimenti del Busso Reno e Alto Reno. La BRETTAGNA, forma i dipartimenti dell' Ille e Vilaine, Coste

del Nord, Finisterre, Morbihan, e Loira Inferiore, Il MAINE e PERCHE con parte dell' ANGIO', forma i dipartimenti

della Mayenne e Sarthe. L'ANGIO' MERIDIONALE, forma il dipartimento del Muine e

Loira. La TURRENA, forma il dipartimento dell'Indre e Loira.

L'ORLEANESE, colla parte orientale del PERCHE, forma i dipartimenti dell' Eure e Loir, Loiret, Loir e Cher.

Il BERRY, forma i dipartimenti dell'Indre, e Cher. Il MIVERNESE, forma il dipartimento della Nievre.

La BORGOGNA, forma i dipartimenti della Costa d' Oro, Saona e Loira, Ain, e Yonne.

La FRANCA CONTEA col PRINCIPATO DI MONTEELIARD, forma i dipartimenti dell'Alta Saona, Doubs, e Giura.

Il BORBORESE, forma il dipartimento dell'Allier.

La MARCA, forma il dipartimento della Creuse.

Il POITU', forma i dipartimenti della Vandea, Due Sevres, e Vienna.

L'AUNIS, con parte della SANTONGIA, forma il dipartimento della Charente Inferiore,

La SANTONGIA coll' ANGUMESE . forma il dipartimento della Charente.

Il LIMOSINO con parte della MARCA, forma i dipartimenti dell' Alta Vienna e Correze. L'ALVERNIA, forma i dipartimenti del Puy de Dome, e Cantal.

Il LIONESE, forma i dipartimenti della Loira, e Rodano Il DELFINATO, forma i dipartimenti dell'Isera, Drome, ed Alle

Alpi. La PROVENZA con i contadi VENOSINO e d'AVIGNONE, già

appartenenti al Papa, forma i dipartimenti delle Busse Alpi , Bocche del Rodano, Varo, e Valchiasa. La LINGUADOCA, forma i dipartimenti dell' Alta Loira, Lozere, Ardeche, Gard, Herault, Aude, Tarn, Tarn e Garonna, e Alta

Garonna. Il ROSSIGLIONE, forma il dipartimento dei Pirenei Orientali.

La CONTEA DI FOIX, forma il dipartimento dell' Arriege.

La GUIPHNA colla GUASCOGNA, forma i dipartimenti della Gironda, Dordogna, Lot e Garonna, Lot. Aveyron, Lande, Gers, e Alti Pirenei.

Il BEARN colla WAVARRA e col PAESE DEI BASCHI, forma il dipartimento dei Bassi Pirenei. L' ISOLA DI CORSICA, forma il dipartimento della Corsica.

Quanto all' ordine giudiciario osserveremo che in Francia ogni contone ha un Giudice di pace che decide inappellabilmente tutte le cause di cui il merito non eccede 50 fr Dopo questi viene il Tribunale civile, il quale riceve gli appelli dalle decisioni dei giudici di pace, e di cui i giudizi sono definitivi per tutte le contestazioni che non oltrepassano 1000 fr. Negli altri casi le parti non soddisfatte hanno il rimedio della Corte regia. Nel criminale il primo grado di giurisdizione spetta ai tribunali di Pulizia municipale ; i tribunali di Pulizia corresionale formano il secondo grado : le parti possono appellarsene davanti alla corte regia ; pei delitti si adunano le Assise, composte di 12 giurati, e presiedute da un membro della corte regia. Le cause commerciali si giudicano dai Tribunali di commercio instituiti nelle prineipali città commercianti del regno; le loro sentenze non sono definitive, e se ne può appellare dinanzi alla regia Corte per tutte le cause di cui l'importanza eccede 1000 franchi. Nelle città manifatturiere e marittime esiste un Consiglio di suvii (prudhommes) che giudicano tutti i dispareri sommarii tra operaj e padroni, e sui porti tra i capitani , negozianti ec. Finalmente in ciascuna divisione militare, ed in ogni capoluogo di circondario marittimo, trovansi dei Consigli di guerra e dei Consigli murittimi, che conoscono soltanto i delitti e mancanze sommesse da chi è ascritto all'armata di terra e di mare, di cui le decisioni sono sottoposte ad un'autorità superiore chiamata Consiglio di revisione. Ma sopra tutti questi tribunali, tutte queste corti, tutti questi consigli sorge una Corte suprema dinanzi alla quale tutte le parti possono richiamarsi per conoscere se la legge è stata bene applicata; questa è la Corte di Cassazione che risiede a Parigi, decide soltanto sul merito, e veglia all' esatta interpetrazione della legge. Da quanto abbiamo esposto apparisce che le corti regie sono il perno principale di tutto il sistema giudiciario in Francia. Queste sono 27, le quali, eccetto Bastia, comprendono più dipartimenti nella loro giurisdizione respettiva, cioè:

# CORTI REGIE

### DIPARTIMENTI

Gers, Lot, Lot e Garonna. Agen Aix Basse Alpi, Bocche del Rodano, Varo. Amiens Aisne, Oise, Somma. Angers Maina e Loira, Majenna, Sarta, Bastia Corsica.

Doubs, Alta Saona, Giura. Besanzone Bordeaux Charente, Dordogna, Gironda, Bourges Cher, Indre, Nievre. Caen -Calvados, Manche, Orne. Colmar Basso-Reno, Alto-Reno. Costa d'Oro, Alta Marna, Saona e Loira, Digione

Douai Nord, Passo di Culnis.

CORTI REGIE DIPARTIVENTI
Gramble Drome, Alte Alpi, Isera.
Limeges Correze, Greuse, Alta Vienna,
Lione Ain , Loira, Rodano.
Metz Ardenue, Mosella.

Montpellier Aude , Aveyron , Herault , Pirenei Orientali.

Nancy Meurthe, Meuse, Vosgesi. Nines Ardeche, Gard, Lozere, V

Nines Ardeche, Gard, Lozere, Valelhiosa, Orleans Indire e Loira, Loiret, Loir et Cher. Parigi Aube, Eure e Loir, Marma, Senna, Sensa e Marma, Senna e Oise, Yonne, Pau Basii Pirensi, Alti Pirensi, Lande. Politers Carenta Inferiore, Due Seyre, Vendea.

Poitiers Carenta Infe Vienna.

Rennes Coste del Nord, Finisterre, Ile e Vilaine, Loira Inferiore, Morbihan.

Riom Allier, Cantal, Alta-Loira, Puy de Dome, Rouen Eure, Senna Inferiore.

Tolosa Arriege, Alta Garonna, Tarn, Tarn e Goronna.

Nell' Ordine militure, tutto il regno è diviso in 21 provincie, chiamate Divisioni militari. A ciascana di esse pretiede un Langotte nente generale, che ha sotto di se tunti Maresciolli di campo quanti sono i dipartine enti annesia a lla divisione. L'amministrazione militare è fidibata du un Intendente militare che ha sotto di se tunti sotto intendenti quanti quanti sono i dipartimenti o le suddivisioni. I capilloughi delle divisioni sono i seguenti:

1.º Parigi ( coi dipartimenti di Senna , Senna e Oise , Senna e Marna, Aisne, Oise, Loiret, Eure e Loir) - 2.º Metz (Ardennes, Mouse, Marna) - 3.º Chalons (Mosella, Meurthe, Vosges) -4.º Tours (Indre e Loire, Loir e Cher, Mayenna, Sarta, Vienna) -5.º Strasburgo (Alto Reno, Basso Reno) - 6.º Besanzone (Doubs, Giura, Alta Senna) - 7.º Lione (Ain, Isera, Drome, Alte Alpi, Loira , Rodano ) - 8.º Marsiglia (Basse Alpi, Valchiusa, Boeche del Rodano , Varo ) - 9. Montpellier ( Ardeche , Gard , Lozera , lierault, Aveyron ) - 10.º Tolosu (Alta Garonna, Alti Pirenei, Gers, Tarn, Tarn e Garonna, Lot) - 11.º Bordeaux (Gironda, Charente, Charente inferiore, Dordogna, Lot e Garonna ) - 12.º Nuntes (Loira inferiore, Due Sevre, Vandea, Maina e Loira) - 13.º Rennes (Coste del Nord , Finisterra, Ile e Vilaine , Morbihan ) - 14.º Rouen ( Calvados, Eure, Manica, Orne, Senna Inferiore ) - 15 ° Bourges (Cher , Indre , Creuse , Nievre , Alta-Vienna ) - 16.º Lille (Nord , Passo di Calais, Somma) - 17.º Bastia (Isola di Corsica) - 18.º Digione .hube, Alta Marna, Yonne, Coste d' Oro, Saona e Loira ) -19 " Clermont (Allier, Cantal, Puy de Dôme, Alta Loira, Correse ) -20.º Bujonna (Lande, Bassi Pirenei, Gers, Alti Pirenei) - 21.º Perpignano (Pirenei orientali, Aude, Arriege).

Quanto alla Circoscrizione marittima tutto il regno è diviso in

cinque circondurii suddiviti in quartieri; in ciascano dei loro capoluce, più preciede un prefetto maritimo adi quale dispendono più porti. Ecco il nome dei capiluoghi col namero dei loro quartieri: 1.º Cher bourge (12 Quartieri) – 2.º Berts (8 Quartieri) – 3º. Lorient (7 apresieri) – 4.º Rochefort (16 Quartieri) – 5.º Tolone (13 Quartieri) – CITTA' CAPITALE. Parigi, nel dipartimonto della Sensa.

TOPOGRAFIA. Le città e luoghi più ragguardevoli della Francia sono i seguenti:

Nell' Isola di Francia: Parigi, situata sulla Senna, da cui è divisa iu due parti , già capoluogo dell' Isola di Francia , ed attualmente del dipartimento della Senna, vastissima città arciv., delle più ind. e comm. del mondo, capitale del regno, residenza ordinaria del re e dei tribunali supremi, con un'accademia, un magnifico osservatorio, varie biblioteche ed un gran numero di altri importanti lett. istit., e con circa 900,000 abit, La costruzione di Parigi è generalmente irregolare ; le case sono alte e le strade strette, ad eccezione di alcune veramente magnifiche, come quelle della Pace, di Castiglione, di Rivoli, e Reale. Tra i suoi edifizii sono osservabili le Tuileries , vasto palazzo, ma di rozza architettura, residenza ordinaria del re, annesso ad un grazioso giardino pubblico; il Louvre, magnifico palazzo di forma quadrata, una delle cui facce è di sorprendente bellezza: esso comunica, mediante una lunga galleria, col precedente; il Palazzo Reale, già residenza dei duchi d'Orleans, con un giardino pubblico attorniato da quattro gallerie, ove in eleganti botteghe sono esposte alla vendita le più ricche mercanzie; il palazzo Bourbon, ove risiede la Camera dei Deputati; il Lussentburgo, dove si riunisce quella dei Pari : esso è annesso ad un bel giardino pubblico; l'ospizio degl'Invalidi; il palazzo della città; la Borsa, magnifico edifizi o , recentemente costruito sul modello del famoso palazzo quadrato di Nîmes: la Scuola Militare, vasta fabbrica situata sull'immenso Campo di Marte, dove si fanno le riviste e gli esercizii militari; le fabbriche della Zecca e della Scuola di Medicina; il bazar Montesquieur e fra gli undici teatri , quelli dell'Opera Comica, della Grand'Opera, dell'Odeon e di Favart, che sono i migliori sotto il rapporto dell'architettura. Fra le chies e si distinguono la Metropolitana ( Nôtre-Dame), vasto edifizio gotico: S. Genovieffa, che è il Panteon della Francia; S. Sulpizio, S. Eustachio, S. Rocco, S. Stefano, e S. Maddalena. Diversi ponti riuniscono le due parti della città, divise dalla Senna; i più belli sono quelli d'Iena, d'Austerlitz, delle Arti, rhe è di ferro. di Luigi XVI ornato di statue, ed il Ponte Nuovo che porta al centro la statua equestre di Enrico IV. Vi sono inoltre tre ponti a catene di ferro, cioè quelli d'Arcole, degl' Invalidi, e di Luigi Filippo. Parigi conta molte piazze, e fra queste sono osservabili la piazza Vendome dove s' innalza la colonna trionfale di Austerlitz colla statua di Napoleone, il tutto di bronzo; la piazza delle Vittorie, adorna della statua equestre in bronzo di Luigi XIV; la piazza Reale circondata da portici, ove trovasi la statua di Luigi XIII; quella del Castelletto (Châtelet), abbellita da una fontana, sopra la quale s'innalza una colonna in forma di palma che sostiene una vittoria; la piazza del Carrousel al centro delle Tuileries e della galleria del Lonvre, decorata di un arco trionfale; la piazza di Luigi XV, oggi piazza della Concordia; la piazza della Bastiglia, cusì

chiamata dalla cittadella di questo nome, demolita nel 1789; la piazza della Borso, e quella del Panteon. I migliori e più frequentati passeggi di questa metropoli sono: il giardino delle Tuileries; quello dei Campi Elisi, terminato dall'arco trionfale della Stella; il giardino del Lussemburgo, il giardino delle Piante, il giardino del Palazzo Feale, ed i baluardi interni del nord che traversano i migliori quartieri della città, e sono terminati dalle due porte o archi trionfali di S. Dionigi e di S. Martino. Tra le maraviglie che si ammirano in Parigi fra poco si dovranno annoverare le Mura fortificate, che si stanno costruendo, e che rinchiuderanno la città nell' immenso loro circuito; costruzione colossale, che non avrà l'eguale nel mondn, se togli la muraglia della China. Fuori di Parigi è da osservarsi il cuniterio chiamato Pere-la-Chaise, situato sopra una collina sparsa di boschetti e di fiori, cd ornato di un gran numero di magnifici monumenti sepolerali. Nei contorni di questa capitale si trovano molti luoghi considerabili; fra questi ci limiteremo ad indicare i seguenti: S. Dionigi, sulla destra della Senna, piccola città di 6,000 ab., rimarchevole per la sua antica abbazia, nella cui chiesa si seppelliscono i re di Francia; la sua bella casa abbanisle è oggi divenuta casa reale d'istruzione per le figlie dei cavalieri di S. Luigi e della Legione d'Onore. Boulogne, villaggio di 4,000 ab., situato fra la Senna ed il bosco di questo nome, nel quale ordinariamente si rimiscono i passeggiatori a cavallo ed in carrozza della capitale. Vincennes, piccola città di 5,000 ab., considerabile per il suo antico palazzo, abitato dai re di Francia da Luigi VII fino a Luigi XV, ed annesso ad un superbo e vasto parco. - Le altre città e luoghi più considerabili di questa provincia sono: Versailles, capoluogo del dipartimento della Senna ed Oise, città vesc. e comm., con un collegio, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 30,000 ab.; vi si osserva il sontuoso palazzo reale fatto costruire da Luigi XIV, una delle più magnifiche residenze reali del mondo, stata dal 1672 fino al 1790 il soggiorno ordinario dei re di Francia; annessi a questo edifizio si trovano: la cappella reale, di bella architettura, e ricca di ornamenti interni; un vasto e grazioso parco, ed ameni giardini, adorni di cascate di acqua, e di un prodigioso numero di statue di marmo e di bronzo dei più accreditati artefici. S. Cloud, sul pendio di una collina presso la riva sinistra della Senna, villaggio di 2,000 ab, con un altro bel palazzo reale, ove soggiorna ordinariamente la corte nell'estate. - Fontainebleau, nel dipartimento della Senna e Marna, piecola città di 7,000 ab., situata nel mezzo di un vasto bosco, con un palazzo reale, destinato particolarmente per le caccie.

Nella Fiandra o Pacii-Basii Francesi: Lilla, sulla Desle media sul canale della Senue, già espitale della Fiandra ed oggi del dipartimento del Nord, città frorificata, delle più ind. e comm., con un colejo, una bibilioteca; ed altri lett. sinte, con un arrenale, e con 70,000 ab; la sua bella cittadella, capo d'opera di Vanlann, è una delle più fori dell'Europa. Danherque, città maritima, ferificata; ind. ed assai comm, con un porto franco ed una bella rada, e con 23,000 abbiunt. Douati, sulla Searpa, che mediante il canale della Nensea la pone in comunicazione colle principali piazze di questo dipartimento dei Pacificata; ind. e comme, con un'accademia, una biblioteca

Geog.

ed altri lett. istit, con un magnifico arsenule, e con 20,000 ab. Cambrui, nulla Schelda, già capitale del Cambruis, cità vese, farte, ind. e comm., con un collegio, una biblioteca ed altrilett. istit, e con 17,000 ab. Falencienne; al condt. della Bhonelle colla Schelda, già capitale dell' Bainaut Francese, città sind. e fortissima, con un collegio, una biblioteca ed altri lett. istit, con una cittadella opera di Vauban, e con 20,000 abismat.

Nell'Artesia: Area, salla Scarpa, più capoluogo dell'Artesia ed ogg, del dipartimento del Passo di Calsia, città vene, forte, assai ind. e comm., con un collegio, una biblioteca, ed altri lett. sitti, con una cittadelle cattruita da Vaubna er reputata una delle più forti del regno, e con 22,000. ab. Saint-Outer, sull'Aa, città assai ind, con un collegio, e con 19,000 at partie.

Nella Piccardia: Amiens, sulla Somma, già capoluogo della Piceardia ed oggi del dipartimento della Somma, antica città vesc., ind. e comm., con un'accademia, una biblioteca ed altri lett. istit., con una cittadella, e con 42,000 ab. Abbeville, sulla Somma, città ind. e comm., con 20,000 ab. - Calais , nel dipartimento del Passo di Calais , sulla parte più stretta della Manica, ove ha una larghezza di 22 miglia circa, città forte e comm., con 9,000 ab., e con un porto fregnentatissimo, essendo l'ordinario, ed il più sicuro e più corto passaggio dalla Francia in lughilterra e viceversa. Boulogne o Bologna sul Mare, nello stesso dipartimento, già capoluogo del Bolognese, città forte, ind., ed assai comm., con un porto sulla Manica, che perù è di difficile accesso, e manca di acqua nella bassa marga, e con 19,000 ab. - Luon, capoluogo del dipartimento dell' Aisne, patria d'Abelardo, con 9,000 ab. S. Quintino, sulla Somma ed al principio del grande canale del suo nome che fa comunicare la Schelda coll' Oise, città assai ind. e comm, con un collegio e con 18,000 ab.

Nella Normandia: Roano (Rouen), sulla destra della Senna, già capoluogo della Normandia ed oggi del dipartimento della Senna Inforiore, vasta, ma mal costruita città arciv., delle più ind. e comm., con pu' accademia, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 90,000 abit, Le Harre, sulla destra ed alla foce della Senna, città fortificata, ind. e delle più comin , con diversi lett. istit., con un porto e con 21,000 ab.; questa città è divenuta il luogo di deposito commerciale fra Parigi e le altre piazze del mondo, per cui mantiene col mezzo di battelli a vapore periodiche comunicazioni con diversi porti di Europa e di America. Dieppe, città regolarmente costruita, poco forte, ma assai ind. e comm, con un collegio, con un porto sulla Manica, e con 17,000 ab. - Cuen, al confl. dell'Orne con l'Odun, capoluogo del dipartimento del Calvados, città ind. ed assai comm., con un'accademia, una biblioteca ed altri lett, istit., e con 38,000 ab. - Cherbourg, città forte e la più importante del dipartimento della Manica, con un collegio, con un porto militare e commerciale, con cantieri da costruzione, e con

Nella Sciampagua: Troyts, sulla Senna, già capoluogo della Sciampagna ed oggi del dipartimento dell' Aube, mal costruita città vesc., ind. e comm., con un collegio, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 20,000 ab. — Chalons-sus-Marne, capoluogo del dipartimento della

Marns, piccola città vesc., regolarmente costruita ; ind. e comm., con m collegio, una biblioteca, ed altri lett. istit, e con 12,000 ab. Reimas, sulla Vesle, città arciv. ed assai ind., una delle più amiché del regno, c la più importante del dipartimento della Marns, con nu collegio, una biblioteca ed altri lett. istit. e con 33,000 della.

Nella Loreus: Nuncy, sulla sinistra della Meurthe, già capoluogo della Lorena doggi del d'aprimento della Meruthe, ben cottratia città vesc., sassi ind. e comm , con un'accademia, una bibliotese ad altri vesc. y sassi ind. e comm , con un'accademia, una bibliotese ad altri letti sisti, e con 29,0000 ab. Mett, al 10 nolla della Mosella colla Seille, appoluogo del dipartimento della Mosella, città vesc., fortissima, sassi ind. e comm, con un'accademia, una bibliotese ad altri lett. sisti, vassi ind. e comm, con un'accademia, una bibliotese ad altri lett. sisti,

con un arsenale, e con 45,000 ab.

Nell'Alsazia: Strusburgo, nel mezzo di una fertile pianura sull'Ill, poco lungi dalla sua confluenza col Reno, già capoluogo dell' Alsazia ed oggi del dipartimento del Basso Reno, bella città vese., fortissima, delle più ind, e comm., con un'accademia, una biblioteca, un osservatorio, ed altri lett. istit, con un arsenale, e con 50,000 ab. La torre della sua cattedrale passa, fra le fabbriche di questo genere, per la più elevata dell'universo. Poco lungi da questa città un lungo ponte di barche sul Reno pone in comunicazione il territorio Francese con quello della confederazione Germanica. - Colmar, sul terrente Lauch e sopra un ramo o canale della Fecht iufl, dell' Ill, capoluogo del dipartimento dell' Alto Reno, città di medio re estensione, ind. e comm., con un collegio, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 15,000 ab. Mulhausen o Mulhouse, sopra un'isola formata dall'Ill e sul canale di Mons:eur, già capoluogo della repubblica del suo nome alleata degli Svizzeri, piccola città del dipartimento dell' Alto Reno, irregolarmente costruita, ma comm. ed assai ind., con un collegio e con 24 000 :b.; essa pretende di dividere con Monaco l'onore di avere inventato la litografia.

Nella Brettagna: Rennes, sulla Vilaine, già capoluogo della Brettagna ed oggi del dipartimento dell' I le e Vilaine, c'ua vesc., comm. ed assai ind., con un' accademia, una biblioteca ed altri lett, istit., e con 29,000 ab. S. Malo sopra un'isola unita al continente mediante un lungo argine artificiale, piccola città, forte, una delle meglio costruite della Brettagna, assai ind. e delle più comm, con un porto sulla Manica, vasto e sicuro, ma di difficile accesso, con cantieri da costruzione, e con 10,000 ab. - Brest, nel dipartimento del Finisterre, costruita iu parte sul pendio di una collina ed in parte sulla spiaggia dell' Oceano, città forte, con una bella e spaziosa rada, un porto dei più belli della Europa, ed il primo fra i porti militari del regno, con un magnifico àrsenale, vasti canticri e bacini da costruzione, con un osservatorio esl una biblioteca nautica, e con 27,000 ab. - Lorient, nel dipartimento del Morbihan , sull'Oceano in fondo alla baja di S. Luigi , città assai comm., con un collegio, un osservatorio ed altri lett. istit., con una superba rada, con un porto militare e commerciale, con bacini da costruzione, e con 15.000 ab - Nantes, sulla destra della Loira che vi forma un porto, capoluogo del dipartimento della Loira Inferiore, grande e ben costruita città vesc. , assai ind e delle più comm, , con un collegio, una biblioteco, un osservatorio, ed altri lett. istit., e con 72,000 ab.; vi si cestruiscono molte navi mercantili, ed anche piccole navi per la marina militare.

Nel Maine e Perche: Le Mans, già capoluogo del Maine ed oggi del dipartimento della Sarthe su cui è situata, città vesc., ind. e comm,

con un collegio e con 19,000 ab.

Nell'Angio: Angers, in una gran pianura irrigata dalla Mayenne e dalla Loira, già capoluogo dell'Angio, ed oggi del dipartimento della Maina e Loira, antica città vesc, ind e comm., con una accademia, una biblioteca ed altri lett, istit., e con 30,000 ab.

Nella Turrena: Tours, sulla sinistra della Loira, già capoluogo della Turrena ed oggi del dipartimento dell'Indre e Loira, bella città arciv., assai ind. e comm., con un collegio, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 21.000 ab.

Nell'Orleanese, Orleans, sulla destra della Loira, già capoluogo dello Orleanese ed oggi del dipartimento del Loiret, ben costruita città vesc., ind. e comm., con un'accademia, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 40,000 ab.

Nel Berry: Bourges, al confl. dell' Auron colla Jevre, già capoluogo del Berry, ed oggi del dipartimento del Cher, antica, grande e mal costruita città arciv., assai ind, con un'accademia, una bibliose del altri lett. istit., e con 20,000 ab.

Nel Nivernese: Neures, costruita in anfiteatro al confl. della Nievre colla Loira, già capoluogo del Nivernese, ed oggi del dipartimento della Nievre, città vesc. ed ind., con un collegio, e con 16,000 ab.

N'ells Borgogus: Digione (Dijon), in uns fertile pianura irrigata Ouche e dal Suson, gil capolungo della Borgojus, ed oggi del dipartimento della Costa d'Oro, grazions e ber controla città vesc, ind. e comm., con un'accademia, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 24,000 ab.

Nella Franca Contea: Besanzone, sul Doubs, gis capoluogo della Franca Contea ed oggi del dipartimento del Doubs, antichissima e ben costruita città arciv., forte, ind. e comm., con un'accademia, una bibliotea del altri lett. istit., e con 29,000 ab.

Nel Borbonese: Moulins, sulla destra dell' Allier, capoluogo del dipartimento di questo nome ed anticamente del Borbonese, ben costruita città vesc. ed ind., con un collegio, una biblioteca ed altri lett. istit, e con 15,000 ab.

Nel Poitie: Poitiers, al confl. della Boivre col Clain, già capoluogo del Poitie ed oggi del dipartimento della Vienna, antica e grande città vesc, assai ind., con un' accademia, una biblioteca ed atri lett. sitt., e con 22,000 ab.

Nell'Aunis: La Roccella, situata in fondo ad un golfo dell' Occaigi capoluogo dell' Anni ed oggi del dipartimento della Cherente Inferiore, citià vece, foste, ed assi comm., sebbene un poco decadata, eon un porto, un bacino da costruzione, un collegio, una biblioteca ed latri lett. situt, e con 11,000 ab. Rocke/port, grazioso città regolarmente rostruita sulla destra della Charente presso la sus foce, uno del principali porti militari del regno, con un arsenale, vasti candieri e bacini da costruzione, con un collegio, una biblioteca ed altri lett. sitt, e con 13,000 ab. Nell'Angumese: Angouleme, sopra una collina hegnata alle falde della Charente, già capoluogo dell'Angumese ed oggi del dipartimento della Charente, città vese, comm ed assai ind., con una biblioteca ed altri lett, isiti., e con 18.000 ab.

Nel Limosino: Limogras, sul pendio di una collina irrigata dalla Vienna, già capoluogo del Limosino ed oggi del dipartimento dell'A'ta Vienna, città vesc., assai ind. e comm., con un'accademia, una biblic-

teca ed altri lett. istit., e con 26,000 ab.

Nell' Alvernia: Clermont o Clermont-Ferrond, sulla sommità di un monte da dove si gode di una bella veduta, già capoluogo dell'Alvernia ed oggi del dipartimento del Puy-de-Dome, cità vetc., assai ind. e comm., con un'accademia, una biblioteca ed altri lett. istit. e con 30,000 ab.

Nel Lionese: Lione (Lyon), al confl. della Soona col Bodhav, gravbe più apploago del Lionese del oggi del dipartimento del Rodona, gravbe bella città arciv, delle più ind, e comm. dell'Europa, la più coni-derabile del repon dopo Parigi, con un'accademia, una bibliotese del atri lett, titt, e con 146,000 ab. — S. Strfano (S. Etieno), sol torreste Furens, graziose shen costruita città, la più importante del dipartimento della Loira, e delle più ind, e comm, con on collegio, una bibliotese el attri lett, titti, e con 32,000 ab., compressivi quelli del uno cirrondario che lavorano nelle une numerose fabbriche di armit, l'una magnifica strada di ferro che va da Andreicese sulla Loira a Lione sul Rodono passando per S. Stefano pone in comunicazione questa città con i bacini di questi due fusioni.

Nel Delfinato: Granoble, sull'Isra già capolnogo del Delfinato el oggi del diparimento dell'Isra, città vesc, forte, comm, ed sasai ind., con un'accadenia, una biblioteca ed attri lett. istit., e con 22,000 ab. Vienna, mi declive di una costa lungo la destra del Rodano, antichissima città arciv. ed ind., con un collegio, una biblioteca ed altri lett. sitti, e con 14,000 ab. vi si osservano modifi avanzi di antichità.

Nella Provenza: Aix, in una valle circondata da fertili colline e traversata dall' Arc, antica città arciv. ed ind. del dipartimento dello Borche del Rodano, già capitale della Provenza, con un' accademia, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 23,000 ab.; ha dei bagni minerali una volta molto rinomati. Marsiglia (Marseille), situata in parte sul pendio di una collina ed in parte in una pianura che si stende fino al Mediterraneo, capoluogo del dipartimento delle Bocche del Rodano, antichissima e vasta città vesc., fondata da una colonia di Focesi, assa i ind. e delle più comm. dell'Europa, con un collegio, una biblioteca, un osservatorio ed altri lett. istit, con un porto franco, e cantieri da costruzione, e con 146,000 ab. Arles, nel luogo ove il Rodano si divide in due rami, antichissima città, mal costruita e poco popolata, ma ind. ed assai comm., con un collegio, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 20,000 ab.; vi si osservano molti avanzi di antichità romane, e nel sno territorio si trovano delle vaste saline. - Tolone (Toulon), irregolarmente costruita al piede di un monte, città forte, ed assai comm., la più grande e la più importante del dipartimento del Varo, con un collegio, un osservatorio ed altri lett. istit., con una spaziosa e sicura rada, un porto, che è il secondo fra i porti militari del regno, un ar-

- en Coule

senale, vasti camieri e bacini da costruzione, e con 39,007 ab.— 4,67, gronor, sulla simista del Rodono, e-polongo del dipartimento di Vatchiusa ed una volta della contea di Arignone apportenente ai sommi Pontefici Romani che vi fernaziono la loro dinora da Clemerte V fino a Gregorio XI; antica città vese, ind. e comm., con un collegio, una bibiliotece ed sitri lett. sisti, e con 3,1000 ab Poro Inngi da Arignone trovasi Palchiuna, piccolo e graziono villaggio di 400 ab., itusto nella suo nome, contua dal Petrarea nel une Camoniero Jornago, in una piata con contra della petra e reno elebre per ia bella fontana del suo nome, contua dal Petrarea nel une Camoniero Jornago; in una piata con contra del petra del suo contra del petra del petra con contra del petra con con esparientene alla casa di Nassuo, città vese, sassi ind , con un collegio, e con 9,000 ab ; vi sono da osservare molti avanti di antichi monumenti.

Nella Linguadoca: Tolosa, costruita fra la destra della Garonna ed il canale di Mezzogiorno, già capoluogo della Linguadoca ed oggi del dipartimento dell'Alta Garonna, bella e vasta città areiv, delle più ind. e comm, con una accademia, una biblioteca ed altri lett. istit, e con 70,000 ab. - Montalbano (Montauban) sul Tarn, capoluogo del dipartimento del Tarn e Garonna, grande e ben costruita città vesc., comm. ed assai ind., con un collegio, una biblioteca ed altri lett. istit , c con 35,000 ab. - Carcassona, capoluogo del dipartimento dell'Aude su cui è situata, antichissima città vesc., comm. ed assai ind., cen un collegio e con 18,000 ab. Narbona presso il Mediterraneo, antichissima città arciv. ed ind., già capitale al tempo dei Romani di quel tratto di paese da essi chiamato Gallia Narbonese, con 10,000 ab. -Montpellier, sopra una collina presso il Mediterraneo, da dove si gode di una magnifica veduta, capoluogo del dipartimento dell'Herault, ben costruita città vese., comm. ed assai ind., con un'accademia, celebre in tutta l'Europa per la sua facoltà di medicina, con due biblioteche . un osservatorio ed altri lett. istit., e con 36,090 ab. Beziers, presso il gran canale di Linguadoca, città ind. ed assai comm., con 17.000 ab. Cette, piccola città marittima assai comm., con un porto sul Mediterranco, e con 10 000 ab. - Nimes, in una fertile pianura, capoluogo del dipartimento del Gard, antichissima città vesc., assai comm. e delle più ind., con un'aceademia, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 39,000 ab; vi si osservano molti pregievoli monumenti che rammentano il suo antico splendore. Beaucaire, sulla destra del Rodano, piccola città assai commi, rinomata per la fiera che vi si tiene annualmente nel Luglio, una delle più ricche e più considerabili dell'Europa.—Le Puy, poco lungi dalla sinistra della Loira, al piede della rupe di Corncille, prodotta come quelle circonvicine da antiche eruzioni vulcaniche; capoluogo del dipartimento dell'alta Loira, città vescov. ed assai ind.; con un collegio, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 15.000 ab.; nella sua cattedrale si conserva la piccola statua in legno di cedro del Libano rappresentante la Beata Vergine del Puy (Notre Dame-du-Puy), stata da lungo tempo oggetto di celebre pellegrinaggio.

Nel Rossiglione: Perpignano, sulla Teta, presso il Mediterraneo, già capoluogo del Rossiglione ed oggi del dipartimento dei Pirenoi Urientali, città vesc., forte, ind. ed assai comm., con 15,00° ab.

Nella Guienna: Bordò (Bordeaux), sulla sinistra della Garonna,

cle vi forma un potto magnifico, e che mediante il canale di Linguadoca la pone in cominicazione da un lato coll'Oceano Atlantico, e dall'atro col Meditecraneo, già capoluogo della Gnienna, el oggi de l dipartimento della Gironda, antica, vasta e bella città, arciv assai ind. e delle più como. dell'Europa, con un'accadenia, una biblioteca ed altri lett. sist, e con 91,000 ab.: sono molto rinomati i vini del suo territorio.

Nella Gnascopas: Auch, gis capoliogo della Guascopa, ed oggi dd dipartimento del Gers ne cui è situata, cità a reiv, ed ind., con un collegio, e con 11,000 abit. — Bajona, presso P Oceano, sulla Nive el PAdour che la dividano in tre quartieri, cità usves, forte, inde assai comm, la più considerabile del dipartimento del Basia Picenet; con un rollegio, con un porto formatori dall'Adour, e con 14,000 ab; ha dei cantieri ove si costruiscono molte navi mecennilii, ed anche piecole navi pee la marima militare.

Nel Bearn: Pau, presso la Gave di Pau, già capoluogo del Bearn ed oggi del dipartimento dei Bassi Picenei, città ind., con un' accademia

e con 12,000 ab.

Nells Corrica o Italio Francese: Ajaccio, capoluogo del dispectivento della Corrica; salla costa occidentale dell'uslo, hen contruita', citti vesc. e fortificats, con un porto, e con 8,000 ab. Batto, giù capitale della Corrica; sulta costa orientale dell'obiosì, citti fortificat e comm , fabbricata irregolarmente sul pendio di un colle, con un porto, e con 10,000 al con 10,000

POBSEDINENTI. I possessi attuoli della munocchia Feancese si fano ascendere, compresa la reggenta d'Algeri, a 238,000 miglia quadre. popolate da 35,003,000 di ab.Vedi l'Asia, l'Affrica, l'America e l'Occanica Francesi.



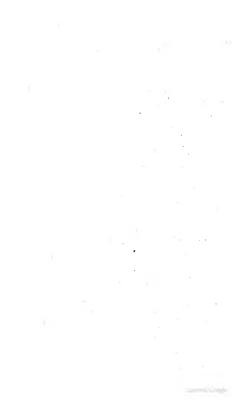



# SUNTO

della Storia politica

# DELLA FRANCIA

#### § I

Prime memorie — Franchi — Dinastia dei Merovingi ( dal 128 A. C. al 750 E. V.).

Il none di Francia derira dai Franchi, e fu dato alle Gulic convenius state da questi popoli i, quali unici dal stettantione di diffusero quelle provincie dell'impero romano ai tempi del suo decadimento. Della suria e delle intiusioni dell'antica Gellifa di piu non sappimo di quello ebe ce ne hanno tramandato i Romani. I Gulli erano un ramo della rico mondo Europeo, ed abitavano quelle contrade che gioccino fra i to mondo Europeo, ed abitavano quelle contrade che gioccino fra i prieneti e le Alpi, fra l'Oceano ed il Remo. Cesare, che li sottomis al dominio di Roma, li descrive come bellicosi, volubili, ma confidenti e suneci, creduti e sottomesi in tutta al toro ascendito i Dratidi, spersitiosi e credeli nei loro riti, sebbene aveasco fede in un Dio superno, fandamente governati da Ricida, or e, eletti dai querrieri o acobiti.

I Romani entrarono nelle Gallie (128 A. E. V.) ed invasero le contrade meridionali di cui fecero una provincia romana (oggi Pro-verzus); 70 anni dopo Cesare ne compi la conquista (30, A. E. V.). Augusto e i suoi successori vi inviarono numerose colonie e con ferireno agli abitami il titolo e i dritti di cittadini romani. Allora i Galli adottarono le itituzioni e aggiuroni cottomi dei loro padroni; i riti della religione di Roma sottentrarono ai buschi di quercie ed al vischio sacrato dei Druidi. Vincolati coi alli 'imperro romano politicamente e moralmente i Galli doverano parteciparne i destini e cadere con esse: il che sa venone.

La Gallia di cui parliama chionavani transadpina per distinguerla dalla Gallia ciaptina, o italiac, e suddivingovasi in Gallia chiomata pei lunghi capelli dei suoi abitanti, e in Gallia bracate, coi detta dalle lunghe brache del popole che cocapsva le terre meridionii. Questa vasta contrada da Augusto in poi ci comparisce divis in quattre porceni; t'. L'Aquitania, fin i Firensi e la Garonna; 2º: Il Brigio, o Gallia brigica, estembenti di Firensi e la Garonna; 2º: Il Brigio, o Gallia brigica, estembenti prestituino finane; 3: La Gallia celtica el calla dirizione e di messagiorno fira la Senno e la Luria fino al Richan ed alle Cevenne; 4º: Infainente la Gallia naribontese, o anica Provincia romana, fira i Firensi e la Apli italiche.

Prima surhe della grande migrasione dei popoli dal settentional elloccidente, i Franchi, riusione di tribà germaniche, s'erano impodoniti del Belgio, e da quel nido molestavano le altre provincie con irrazioni che firmono per le Gallie il predudo di una lunga e terribile decolazione. Poi v'entraruno gli Alani o Vandali, e gli Sverji Vizigoti si asbiliromo nell'Aquitonia, il Borgognoni nella Gallia retties; aria poco a pero i possessi romani si ridussera all'antica loro Provincia, fine ti Clodovec, capo o re dei Franchi; rionfando di tutti gli ottacoli

non riuni sotto il suo scettro tutte le Gallie.

Dicemmo che i Franchi erano una riunione di tribù germaniche; queste erano Sicambri, Brutteri, Cherusci, Catti, ed altri uomini, liberi, come eccenna il nome, dalla soggezione di Roma. Questi Franchi poi si dividevano in Ripuari ed in Salii; quelli così nominati perche abitavano sulle rive del basso Reno e del Weser; i secondi perche occupavano le due rive della Schelda e del fiume Sale. Il primo re numinato è Faramondo figlio di Marcomiro o Leodomiro ( dal 420 al 428 dell' era volgare ). Meroveo suo successore dette il proprio nome alla prima schiatta dei re Franchi. Le guerre fra i re Franchi e le legioni romane si prolungarono sulle terre galliche durante i regni degl' imperatori Massimiano, Costanzo, e Giuliano, fino al momento in cui, come già avvertimmo, il merovingio Clodoveo, capo dei Salii, dette l'ultimo crollo alla dominazione romana nelle Gallie, riportando contro di loro una compiuta vittoria presso Soissons (486), ed estese le sue conquiste in tutto il paese. Assodata coll' armi la sua potenza il conquistatore, in adempimento d'un toto fatto nella campale giornata di Tolbiac, volle rendersi cristiano, ed abbracciando la fede della sua moglie Clotilde si fece battezzore da S. Remigio vescovo di Reims (496). Questi è il fondatore della monarchia Francese.

L'uso imprudente di dividere, alla morte del re, le terre della cono fra tutti i maschi della famiglia regante divenne una sorgente di mali alla schiatta dei Merovingi nei due secoli e mezzo che occupo il tromo. Gis sotto i feji di Clodore asi vede, l'impero diviso in due parti l'Austrasia all'oriente, e la Neutrais all'occidente. Cod la Neutrais ai modivise in tre regali, Orleans, Soisson, e Parigi. Ne queste mancii reparti. A questa graviente capitare di ministra di proportioni, i quali investiti di grande autorità sotto i re merovingi di cui commitante la maliatte di proportioni, i quali investiti di grande autorità sotto i re merovingi di cui commitante penastrono adoptara la pel proprio interesse. A questo,

seopo giovarono non poco i servigi resi da loro allo Statu; imperocche non solo seppero mantenere l'integrità del regno minacciata continuamente dalle accennate divisioni, ma ne crebbero eziandio la putenza compiendo il conquisto delle Gallie colla sottomissione intiera dei Borgognoni, dei Visigoti e della Turingia. Quando poi la dignità di macstro di palazzo divenne ereditaria nella famiglia di Pepino di Eristallo. e così indipendente dalla scelta e volontà del monarca, furono nel regno due famiglie regnanti, l'una di nome, l'altra di fatto. Era fin da quel punto facile il prevedere che la seconda avrebbe soverchiato la prima : e così veramente avvenne. Pepino il Piccolo figlio di Carlo Martello, e suo erede nell'ufficio di maggiordomo della Neustria, non volendo dar ombra ai grandi o leudi s'accordò col fratello Carlomano, ed essi posero sul trono un simulacro di re nella persona di Childerico III, ultimo dei Merovingi. Ma quando Carlomano nojato del potere si rese monaco, Pepine, fattu deporre l'imbelle Childerico dall' assemblea dei vescosi raccolta a Soissons (752), si cinse la fronte d'una corona troppo mal sostenuta dai degeneri figli di Meroveo. Questa mutazione approvata dalla nozione fu sancita dal papa Zaccaria.

## ς II.

### Dinastia dei Carolingi fino a quella dei Capeti ( dal 750 al 987).

Sebbene Pepino il Piccolo sia stato il primo re ed il vero capo della dinastia che succedè alla casa di Meroveo, questa ebbe nome di Carolingia da Carlo figlio di Pepino , detto il magno, di cui il regno glorioso fece dimenticare tutto quanto aveva fatto di grande suo padre. Questo principe non solo confermà ed assicuro il suo potere nel regno con sapienti ordinamenti, ma lo estese anche più allargando i cunfini della sua dominazione dall' Ebro in Ispagna fino oltre il Danubio in Ungheria, e dall'Eider, fiume che segna il confine della Danimarca, fino al Garigliano nel paese di Napoli sottomettendo i Longobardi in Italia, Tanta grandezza e tanta potenza lo rendevano degno di ristabilire lo impero d'Occidente distrutto dai Barbari nel 480. Papa Leone III p. rteci pando del sentimento generale di ammirazione, e per gratitudine verso Carlomagno re di Francia , d' Italia e padrone dell' Alemagna, pensava offrirgli il titolo e la dignità d'imperatore d'Occidente. Quindi è che recatosi il Grande a Ruma nelle feste del Natale l'anno 800 di Cristo ebbe luogo la solenne incoronazione.

I successori di Carlo non tobero nè la sua mente nè la sua furezza d'amino, quindi è che il suo impero non potè sosteneri a quella altezza alla quale l'avera sollevato quel grande; e finnimente usceno della sua schaita passò nei principi teleschi. Eccettuapo dunque Carlonagno si può dire che la dinastia carollugia fosse più damona alla refrancia di quella del Merovinipi, perchè nei due secoli che questa tenne il trono il territorio francese, a malgrado le lotte continue dei principi di quella casa, venne francato da ogni dominissone straniera e rincipi in una solo corpo politico; laddove sutto i Carolingi, che regnarono 134 anni, una protoco del posee cadde nuovamente in poter alla miliona protoco del posee cadde nuovamente in poter alla miliona.

aranirco, e in quella parte che rimase alla monarchia francese sores un regram marros di Stati indipendenti che infrancero l'imità politica i che chi, conti, ed altri grandi vastalli, contratare mo il potere del re ed assodarono il prorprio coll'ettenero toratamente l'eredità del bro tioni di difficii, l'aindi vediamo sotto Luigi il Balbo (877) l'autorità reale ridata un aindianece, e l'alto dominio reale una pura formalità.

Tra questi potenti signori nessuno dette maggiori travagli si deboli dultimi monarchi Carolingi quanto i Conti di Parigi, nei quali finalmente passo la corona reale di Francia, quando, morto Luigi detto Fauinte e quinto del suo nome, Ugo detto Capeto (") si fice eleggere suo successore.

### 4 III.

### Dinastia dei Capeti fino al ramo dei Valois ( dal 987 al 1328 ).

La nuova dinastia dei Capeti nulla ti presenta nella sua origine che la distingua onorevolmente da quella dei Carolingi. Ugo Capeto, che era stato un vassallo forte e temibile, su un re debole; nè migliore fu Roberto II suo figlio e suo successore. Soltanto sotto Filippo I pronipote di Ugo (1061) la potestà reale incomincia a risorgere la mercè di due avvenimenti importanti, le crociate cioè e le guerre contro gli Inglesi. È noto come quell'entusiasmo che spinse cinque volte in due secoli P Europa armata ai lidi di Terra Santa pel gibrioso acquisto, fosse particolarmente sentito dai signori. Questi, molto sperando da quelle lontane spedizioni, molti sacrifizii incontrarono per potervi concorrere; quindi alcuni impegnarono i loro beni alla corona per ricever dal pubblico erario l'anticipazione delle spese necessarie a quel viaggio; molte famiglie nobili si estinsero per la morte dei loro capi nella guerra santa, e i loro beni caddero per dritto di devoluzione nel patrimonio del re-Da un altro lato il terzo stato o i borghesi delle città divenuti ricchi e considerati, a cagione dell'incremento che quelle spedizioni militariprocuravano al commercio ed alla industria, e trovando nei re dei protettori amorosi si mostrarono sempre pronti a sovvenirli di denaro, il che tornava loro utilissimo in un'epoca in cui il denaro era raro e per conseguenza prezioso.

Di queste circostanse favorecolissine al loro ingrandimento espero principalmente jouvarie Filippo I e Luigi VI desto il Gratzo, il qualo pel primo concedè ai Comani dritti estesissimi. Poi vennero le guerro contro l'Inghitterra nate dalla gelosia dei re di Francia, e dei diachi di Normandia i quali, henche divenuit rel lughitterra, cran tutavira vassalli della corona di Francia per quella provincia. Da Luigi VII il disonitri queste guerre si prolongarono sotto otto e successori di quello nel primo ramo dei Capetti. Intanto si miglioravano le conditioni e del primo ramo dei Capetti. Intanto si miglioravano le conditioni ce del primope e dei studiti, impercoche Filippo Augustio mantenenlo truppe

Ebbe il soprannome di Copeto (cappatut) pel dritto di portar la cappa di S. Martino di Toura che gli si competeva come detentore della ladia di quel nome.

arbili al 100 soldo pot renderii indipendente dai vassalli; il Sano et Laigi XI tolle gli arbiriti e gli abusi ne's 2010 domini sostinendovi delle leggi giaste chiamate in quei tempi Stabilimenti; finalmente frippo il Bello revel la forza politica del terro stato adnoglii il dirito di unandare deputati alle assemblee nazionali, nelle quali prima di lui interveniva solumno il clero e la nobilib.

## § IV.

Rami dei Valois e Valois-Orleans. — Guerre cogli Inglesi. — Gnerre in Italia. — Guerre civili

(dal 1328 al 1589),

Carlo IV, terzo figlio di Filippo il Bello, era morto senza prole mascolina. Odoardo III re d'Inghilterra affacció i suoi dritti alla successione eome nipote dal lato di sua madre dell'ultimo re. Sennonche gli Stati generali del regno, attenendosi al prescritto della legge salica, che escludeva le donne e i loro discendenti, dettero la corona a Filippo di Valois (1328) discendente da S. Luigi in ramo cadetto, Le pretese di Odoardo aprirono l'adito a una lunga serie d'infortunii; la guerra, la peste, la fame spopolarono il regno. Filippo IV morto di dolore, Giovanni di Valois fatto prigione a Manpertuis; ogni cosa sossopra; e per giunta tentarono rreare una specie di repubblica a Parigi, mentre i campagnoli oppressi dai nobili si levarono a tumulto sotto il nome di incquerie. Il re prigioniero non potè redimersi sebbene cedesse molte provineie francesi agl' Inglesi. A tanti disastri potè un momento reor riparo il re Carlo V; ma, morto lui, la Francia cadde di nuovo nell'anarchio; agitato dalle ambizioni dei principi, dalle nuove pretese dell'Inglilterra, il regno precipitava verso l'estrema rovina ; sennonche Carlo VII non disperò; soccorso quasi miracolosamente da una pastorella chiamata Giovanna d'Arco, che seppe trasfondere nei soldati l'entusiasmo che l'enimava, il re a grado a grado riacquisto i possessi perduti, sicche nel 1431 gl' Inglesi più non ritenevano in Francia che la città di Calais.

Coteste guerre sebbene lunghe e disastrose giovarono, come dicemmo, a rafforzare la regia potestà, perchè impoverirono la nobiltà e la cittadinanza, e le resero sempre più dipendenti dal re, i quali cogliendo il destro imposero balzelli e crearono corpi di milizie permanenti e pagate senza il concorso degli Stati generali. Luigi XI seguitando il disegno di assodare la monarchia assoluta deprimendo la nobiltà, e distogliendo l'attenzione del pubblico colle guerre e colle mire politiche . non retrocede dinanzi a veruno dei mezzi che potessero giovareli. Trionfando della lega detta del ben pubblico, aggiuese alla corona la Normandia, la Provenza e l'Angiò. Alla morte di Carlo il Temerario, Luigi riuni alla Francia la Borgogna propria e la Franca Contea; ma i rimanenti stati del duca passati essendo nella Casa d' Austria per le nozzedi Maria figlia di Carlo con Massimiliano-divenuto imperatore, furono eagione degli odii e delle guerre che per tanto tempo tennero divise l'Anstria e la Francia. Sotto Carlo VIII, figlio e snecessore di Luigi XI, la Brettagna venne incorporata alla Francia pel matrimonio di Anna erede diquel ducato col re. Il regno di questo principe null'altro offre di siagolare che la sua discesa in Italia per reiveudicare la cosssua di Napolialla quale credeva aver dritto, e di cui veramente s'impossensi; ma costretto poco dopo ad abbandonare la sua conquista, ritorno in patria e morl (1998) lasciando il trono al ramo cadetto dei Valois Cetto Valois-Ottoms.

Luigi XII soprannominato Padre del popolo guerreggiò anch' egli in Italia, conquisto il ducato di Milano e il regno di Napoli; ma oppresso dal numero dei nemici che lo stringevano da ogni parte dovette abbandonare ogni sua ragione e ritirarsi. Morto questo re senza prole, eli successe Francesco I; il quale e per le sue pretese sul ducato di Milano e per l'ambizione di conseguire l'impero, vacante per la morte di Massimiliano, condusse la Francia sull'orlo di sua rovina; sennonchè fatto prigione a Pavia dal suo rivale Carlo V fu costretto a rinunziare anch' egli a tutti i pretesi suoi dritti. Malgrado ciò Francesco non depese i pensieri ambiziosi e torno due volte in Italia, sebbene senza alcun frutto. Il regno di questo principe, sebbene splendido protettore delle scienze e delle arti, non fu felice per la Francia, ch'egli oppresse colle imposte, e corruppe coll' esempio dei suoi perversi costumi. Enrico H suo figlio continuò le guerre da lui intraprese contro Carlo V e contro Filippo II di Spagna, le quali gli fruttarono la conquista di Metz, di Toul, e di Verdun; esti ritolse pure Calais agl'Inglesi. Enrico II moriva in un torneo (1559) giostrando cortro il conte di Montgommery.

I regni successivi dei suoi tre fig-i Francesco II, Carlo IX e Enrico III comprendono una delle epoche più tristi della Storia di Francia. Gli ngonotti erano cresciuti a dismisura, malgrado le leggi severe e i gastiebi imposti da Francesco I e da Enrico II. I rancori suscitati tra i cattolici e gli eretici dai partiti in che era divisa la Francia per la successione al trono furono la cagione di gravissimi disordini; la guerra civile minacciava sconvolgere lo Stato. I tre fratelli Francesco II. Carlo IX ed Enrico III, principi deboli e fiacchi, non avevano figli; quindi si prevedeva la prossima estinzione del ramo dei Valois. In questo caso il loro legittimo erede era Enrico di Borbone erede del regoo di Navarra; ma la Casa di Borbone era protestante, il che pareva escluderla dal trono, mentre dava la speranza ai duchi di Guisa come cattolici di conseguire quella corona. Sulle prime il partito avverso al Borbone nascondendo le sue mire, finse scendere agli accordi. Enrico di Navarra aveva sposato la sorella di Carlo IX; la pace fra le parti pareva confermata; sennonchè nella notte del 23 al 24 agosto 1572 dato il segnale con le campane insorgeva il partito dei Guisa, e piombando sui protestanti gli scannava senza rispetto ne al grado, ne all'età, ne al sesso. Questo esempio dato da Parigi su seguito nelle provincie nella notte, e nell'ora medesima, Tale fu la strage ch'ebbe il nome di S. Bartolommeo e nella quale perirono 30 mila persone. Anzichè spegnere gli odii questa vendetta rese più fiera la guerra civile, la quale non cesso per la morte di Carlo IX. Enrico III succeduto al fratello, mal comportando gli oltraggi che riceveva del continuo da Enrico di Guisa detto lo sfregiato e capo della lega santa, lo fece assassinare a Blois (1388), nè questo bastando a frenare l'ambizione del duca di Mayenna fratello dell'ucciso nel quale la lega aveva riposto ogni sua speranza il re pensò riconciliarsi col suo congiunto Enrico di Navarra. Edera tempo, dacchè l'anarchia sconvolgeva

talmente il regno che la capitale stessa era iusorta contro il suo re. Unitisi adunque i due principi si mossero contro Parigi per assediarla; ma in questa Enrico III moriva trafito da Giacomo Clement domenicano della parte dei Guisa (1589).

6 V.

Ramo dei Borboni. - Richelieu. - Torbidi della Fronda. - Conquiste di Luigi IV. - Successori di quel re fino a Luigi XVI, ( dal 1589 al 1774).

Con quello Enrizo la schiatta dei Valois si era estinta, ed Enrico di Borbone Navarra suo successore legittimo, giusta la legge salica, assunse il titolo di re di Francia. Non per questo cessò la guerra civile promossa sempre dal Guisa. Enrico assedió Parigi che non voleva cedere ad un principe eretico; ma non bastandogli il cuore a sostenere la vista dei mali cui erano esposti gli assediati, volendo d'altronde porre un fine alla guerra civile che desolava il regno, si decise ad abjurare le dottrine dei riformati per rientrare nel seno della vera Chiesa. Questo atto quietò le discordie; Mayenna si sottomise, ed Enrico IV fu re. Grandi furono le premure di quest'ottimo principe per ristorare il regno dai danni patiti; nè le sue cure andarono vuote d'effetto, sicchè la Francia rammenta tuttavia benedicendolo il buon Enrico. Trafitto d.1 pugnole di un assassino il re morì (1610) losciando due figli maschi e tre femmine, avuti da Maria dei Medici sua seconda moglie. Il regne di Luigi XIII detto il Giusto sulle prime non rispose alle speranze che si nutrivano, ne ei cammino nelle vie tracciate dal predecessore. Maria dei Medici reggente nella minore età di suo figlio seguì un sistema affatto opposto a quello del defunto monarca. La sua amicizia per Eleonora Galigai, moglie del fiorentino Concini, noto nella storia sotto il nome di maresciallo d' Ancre, e per la sua tragica fine, la debolezza del re schiavo d'altre influenze non meno dannose furono cagione di grandissime turbazioni; sennonche salito al potere il grande Richelieu cardinale ministro le cose assunsero un altro aspetto. La Francia quietata nell' interno mercè d' una severità di giudizi che non la perdonava ai più notenti, temuta al di fuori in grazia d'una politica prudente ma forte, parve respirare. Contuttoció il regno era spossato dalle spese gravissime incontrate per sostenere la guerra contro l'impero e la Spagna, ed al successore del re, morto il 4 maggio 1643, restava un carico non troppo agevole a sostenersi.

Luigi XIV figlio unico di Luigi XIII aveva cinque anni quando crettidi la conona. Educato tes i disordini a laitutato alle seeme di certati di sconona. Educato tes i disordini a laitutato alle seeme di celema che accompagnarono la sua infantai Luigi assunse quell'indote di vispotica i intemperante che deturgo il suo crastiture e fa cagione di grava venture al suo popolo. Nella sua minorità lo Stato fu aginta dalle taravisventure al suo popolo. Nella sua minorità lo Stato fu aginta dalle taravisventure al suo popolo. Nella sua minorità lo Stato fu aginta dalle tara seasa la triamnide con che dirigera il governo Mazarino succestore di Retate seasa la triamnide con che dirigera il governo Mazarino succestore di Rebelito nel ministere. Ma questi trinofiò dei ministencitati e il resulta i resulta di potere, segnando i primi passi della sua carriera colla conclusione del vistatto di Vestfalis, che chiuste in Germania una guerra di 30 anni e

riuni l' Alsazia alla Francia Morto il ministro, Luigi assunse le redini dello Stato anticipando l'età maggiore di dieci anni, e dichiarando il principio regolatore del suo governo in queste parole: « Jo sono le stato ». Dominato da una smisurata ambizione Luigi predilesse la guerra come mezzo d'ingrandimento. Così ottenne alcune piazze di Fiandra occupate dalle sue truppe nella guerra dei Paesi Bassi; così la Franca Contea ed altre piazze del Belgio gli furono cedute dalla Spagna, e gran parte dell'Alsazia dall'Alemagna ( trattato di Ninega 1679). Altre guerre combattute con onore dai Francesi, ma di nessun profuto, occuparono l'attività di guesto principe insaziabile, finche col trattato di Riswick (1697) non fu data la pace all'Europa. Consentendo a sottoscrivere patti non troppo a lui vantaggiosi Luigi pensava rivolgere le sue mire sulla Spagna, nella quale già meditava stabilire una dinastia della sua schiatta, Il re Carlo II di Spagna di sangue austriaco non aveva prole : il dritto legittimo chiamava a succedergli l'arciduca Carlo di Austria; ma Luigi XIV tanto fece che lo pote indurre a lasciare quella corona al suo nipote Filippo d' Angiò. Questo aggiustamento non poteva non suscitare gli sdegni del principe di cui ledeva i dritti Ne nacque guerra che fu detta di successione e che duro dal 1702 al 1713. Sebbene la Francia ottenesse il suo intento cotesta lotta le fu ragione di patimenti indicibili, Finalmente i trattati di Utrecht, di Rastadt e di Baden conchiusi, nel 1713 e 1714, posero fine alla guerra, e salvando la integrità del territorio francese assicurarono il trono di Spagna a Filippo d'Angió, che fu riconosciuto sotto il nome di Filippo V. Ma l'erario era vuoto, la miseria pubblica estrema, e Luigi stesso dolevasi dei tristi risultamenti di una impresa che neppure gli fruttava la gloria di cui era tanto avido. A queste cagioni di dolore se ne aggiunse un'altra non meno sensibile; la perdita cioè di quasi tutti i principi di sua famiglia, dacche quando ei morl nessun altro successore rimanesse a Luigi che un pronipote, che fu il re Luigi decimoquinto-

La storia imparaiale non consente a Luigi XIV îi tinolo di Granute che gli aduluteri gli dettero. Certo egli seppe meglio d'eggii altro so-stenere la dignità reale; ma il suo (asto, le sue predigalità disanguarono il popolo; le guerre ch'egli intraprese, di rado giustificate da importanti motivi, se rotero un momento grande e tenunto il suo nonue confristro però la nazione a continui sacrifinii, e la indebolirono di fettemente che le ricagure dalle quali furono travagliali i regni survasigni regni successivi possono attributiri a quel monarca orgogioso, che, arbitro dei destini di si vasto 35sto, neuma titto pensiero che mai che di appagare

le proprie inclinazioni.

Luigi XV aveva cinque anni quando gli mori il bisvolo, e rease per lui lo stato il duca di O'lesno in qualità di reggente. Questi, di rotti costumi, d'indue altera e superba non seppe soddifire i doveri cel uso ufficio, sorentenoi i sudditi e guatto dilitamente le inclinazioni del giovinere, coll'esempio dei suoi visiti della nas intemperanta, che appena Luigi prese le redini del governo la Francia peredi e la confinuazione dei disordini che l'avevano sendolizatas nella reggenza. Intanto l'enviro era sessuto, le pubbliche endite esarse ed incette, spento il rerdito pubblico, cessato il commercio, la masione avvilito, e sossos la ded dallo contese in materia di religione per opera dei Gianesniti, A ded dallo contese in materia di religione per opera dei Gianesniti, A

questi mali tento trovare dei rimedi il vecchio cardinale di Fleury un tempo ajo, adesso ministro del re. Scopo d'ogni sforzo di questo venerando prelato fu il mantenimento della pace in Europa, mentre cercava ogni mezzo di sanare le piaghe che affliggevan la Francia. La guerca accesa nel 1733 contro l'imperatore per ristabilire Stanislao Leczinsky sul trono della Polonia, venne dal Fleury conchinsa con decoro e vantaggio della Francia, alla quale fu assicurato il possesso del ducato di Lorena ceduto al re Stanislao sua vita durante in compenso della corona pollacca. L'altra guerra incontrata per privare Maria Teresa della sua successione non prometteva nel principio un risultamento così felice; sennonche morto il Fleury, e succeduto il maresciallo di Sassonia nel comando supremo delle armate francesi, la vittoria voltò di nuovo il viso favorevole al vessillo di Francia, La pace di Aquisgrana (1748) fu la conseguenza delle vittorie di quel gran capitano: ma se l'onore fu salvo. non perciò ebbe quiete lo Stato. Le finanze del regno non più regolate da una mente saggia ed economa ricaddero in basso stato, e crebbero la miseria pubblica le prodigalità di Luigi che ormai non avevano più freno; il tesoro fu dato in balia delle favorite e dei cortigiani del principe; il favore dispose degl' impieghi militari e civili. Un capriccio della Pompadour spinse la Francia a legarsi coll'Austria contro il gran Federigo: e son noti i disastri che per sette anni punirono il popolo delle colpe del suo monorca. Finalmente il trattato di Parigi chiuse la lunga serie d'infortunii subiti dai Francesi sulla terra e sul mare (1763). La Francia ebbe pace, ma ne fu prezzo la cessione agl'Inglesi del Canadà fino al finme Mississipl, il Capo Brettone, le isole di Granata, Tabago, San Vincenzo e Minorca. Cessata la guerra, il duca di Choiseul, primo ministro, desiderando porre un fine alla lotta incessante del parlamento e del clero, ottenne dal re (1764) un editto che bandiva dal regno i Gesuiti ; e in seguito riuni la Corsica alla Francia ; voleva ancora ristaliilire l'ordine nelle finanze, ma la corte se ne sdegno, perchè i cortigiani s'impinguavano negli abusi. Il duca di Aiguillon surrogato al Choiseul secondo il mal costume e fu disprezzato. Il parlamento volle opporsi ai desiderii sfrenati del re, e il re lo sciolse ( 1771 ). Ma questo atto sli violenza arbitraria commosse ad ira tutte le classi della nazione contro-Luigi XV; le punizioni con le quali si sperò reprimere l'espressione del pubblico malcontento altro non fecero che alienare maggiormente gli animi; cosicchè quando il re mort, le sue esequie furono accompagnate dalle maledizioni del popolo, ed insultato il suo catlavere.

Mentre la monarchia spriva colle proprie mani l'abisso che la deva inquire, il presentimento di una prasima catastrofa galiava tutte le menti. Sei deboli si sconggiavano, i robusti intelletti si sollevavano invece alta comderazione delle questioni più visti della politica conomita deprarono le force del proprio ingegno nel sustopore sal essue i principii sui quali si reggano le societi; mentre altri nobili spriti, come Buffon, Conditica, aprivano mone vei esti e science. Quiuti è che l'epoca sil Lingi XV, a sebbene meno splendida di quella di Liuji XIV, e mone terribile di quella di Liuji XV, ano fu contutorio meno importante; ed a consideraria attentmente si viele che alla morte diqueta la rivotazione che dovesa in bruve cambiare todalmente l'organica.

zione sociale in Francia, come in molte altre parti d'Enrapa, non solo era preparata, ma cominciava exiandio nel mondo intellettuale.

Luigi XVI, nipote di Luigi XV, saliva al trono il 10 Maggio 1774. Dotato di tutte le virtù necessarie ad un cittadino gli mancavano le qualità che si richiedono nei re, perche debole di carattere, privo di esperienza negli affari doveva trovarsi inferiore al carico che adesso assuntera. Cionnonilimeno i primi suoi passi nella via del potere annunziaronn un' indole volta al bene, e il desiderio di render felici i sudditi colla riforma degli abusi. Ma egli non potè effettuare i suoi disegni senza incontrare degli ostacoli; i parlamenti, la nobiltà, molta parte del clero gli si chiarirono avversi. Luigi non ebbe tanto vigore d'aninuo da co-tringer questi a subire la sua volontà. Così la nobiltà fu la prima ad accusare la corona di dispotismo; essa fu quella che rese il re odioso al popolo; quella che nel 1788 dette il primo segno di ribellione. Ma quando si arcorse che il moto popolare a ben altro tendeva, che a mantenere i suoi privilegi, la nobiltà fu la prima a fuggire i periroli, ch' essa aveva provorati, riparandosi all' estero. Ora tutti gli altri rimedii sembrando insufficienti si credè buon consiglio ricorrere ogli Stati generali, e questi si adunarono il 5 Maggio 1789. Questo fu il primo passo fatto dalla monarchia verso la sua rovina. La scissura nata fino dal principio fra i tre ordini, clero, nobiltà, e popolo, intorno al modo di esporre i voti fu cagione che i deputati del terzo stato si co-tituissero in Assemblea nazionale costituente, e proclamasse o i dritti dell' uomo e del cittadino, abolendo il reggimento feudale e tutti i privilegi nel regno. Dopo avere giurata la costituzione, il re, offeso dalle limitazioni che si ponevano alla sua autorità, e dalla sorveglianza cui lo sotto; onevano, si decise ad abbandonare la Francia. Sennonchè arrestato a Varennes e ricondutto a Parigi udiva decretare la sua esclusione da ogui partecipazione al governo (21 Gingno 1790). Poi essendo terminato l'atto costituzionale noto sotto il nome di Costituzione del 1791, gli facevano promettere di mantenerla con ogni suo potere. Alla assemblea costituente ando debitrice la Francia di moltissimi beni, poiche da lei venne l'abolizione della tortura, quella delle lettere di statu (lettres de câchet), quella delle decime e dei dri ti feudali , la rilorma della giurispi udenza criminale, la soppressione delle dogane nell'interno, la divisione del territorio in dipartimenti, l'istituzione della guardia nazionale, e molti altri provvedimenti utilissimi. A questo consesso adunatosi l'ultima volta il 30 Settembre 1791 succedè l' Assemblea legislativa ( 1 Ottobre ) dalla quale uscirono molti derreti che in gran parte non riceverono la sanzione reale. Frattanto s' innaspriva no ogni di più gli animi, i quali, essendo già quasi rotti tutti ; vincoli che uniscono sudditi e monarca, nel desiderio di novità incominciarono a trascorrere agli atti di violenza che aprirono la lunga serie di eccessi dai quali fu spaventata l' Europa. Il popolaccio insorse e asfall, il palazzo reale delle Tuilerie; e il re riparatosi in seno dell' Assemblea nazionale sperava da essa assistenza; sennonche questa cedendo alle istanze delle deputazioni popolari mandò il partito di sospenderne le funzioni finchè non fossero statuiti i provvedimenti atti ad assicurare la sorranità del popolo, il regno della libertà e della eguaglianza. Questo avvenne il 10 Agosto del 1792; il 13 carcerarono il re e la

sua famiglia nel Tempio. Intanto la lega conchiusa fra l'Austria . la Prussia, e la Russia a danno della Francia ricorrendo alle armi dava incommeiamento alla guerra. Gli alleati entravano sulle terre francesi; si combatteva a Valmy, e a Jemmapes colla peggio dei Prussiani nella prima, e degli Austriaci nella seconda giornata. La Convenzione nazionale, succeduta all' assemblea legislativa, fino dalla sua prima sessione abolendo il reggimento monarchico proclamava la repubblica; poi fatto processo al re lo condannava a morte come reo di attentato contro la libertà della nazione e contro la sicurezza dello Stato. Il 21 Gennaio 1793, Luigi XV spirava sul patibolo, Mentre queste cose avvenivano alcune provincie aliene dalle novità introdottesi a danno della potestà regia erano insorte; la guerra civile desolava specialmente la Vandea; nà resso fuorche per gli sforzi reiterati dei repubblicani, e con infinito spargimento di sangue. Le opere della convenzione nazionale consigliate da nomini ferori e intemperanti, come Marat, Danton, Robessierre, fecero inorridire il mondo e spopolarono la Francia. Questo fu il regno del terrore, come lo chiamarono, e durò dal 3 Maggio 1793 al 27 Luglio 1791. La morte di Robespierre cambió faccia alle cose ; la Convenzione nazionale si piego a più moderati principii, Moriva frattanto il figlio di Luigi nelle prigioni del Tempio, e nell' età di poco più che dieci anni, ultima vittima dei furori dell' anarchia , dacchè l' avevano preceduto nella tomba sua madre Maria Antonietta e sua zia Elisabetta morte ambedue sul patibolo di Luigi XVI, Sebbent, come dicemmo, si fossero mitigati i principii della Convenzione i nemici di quel reggimento tramavano la sua rovina ; sennonche l'ingegno di Barras, uno dei membri più chiari di quel governo, e il coraggio di Napoleone Bonaparte valsero a reprimere lo sforzo dei sollevati nella giornata del 13 vendeinmiale ( & Ottobre 1795 ). Questo fu il primo passo del futuro imperatore dei Francesi in quella fortunosa carriera che lo condusse al somino della gloria e dell'infortunio. Chiamato al comando delle soldatesche della convenzione il giovine Bonaparte, già chiaro per la presa di Tolone dovuta alla sua perizia nell' acte di dirigere le artiglierie. la pronta ed energica sua difesa delle Tuilerie in quella giornata salvo il governo, e gli fruttò il grado di accondo generale dell' osercito. Frattanto si formò il Direttorio, governo di cinque membri cui era affidato il potere esecutivo, mentre quello di far leggi risiedeva nel consiglio degli anziani, ed in quello dei cinquecento (1 Novembre 1795), Questa forma di reggimento duro fino al 12 brunale (9 Novembre 1799), e gli successe la costituzione detta dell' anno VIII della repubblica, che affidava le redini dello Stato a tre consoli dei quali il primo fu Bonaparte, La caduta del direttorio chiuse il periodo della rivoluzione, ed appago i desiderii della Francia cui s' era reso odioso quel reggimento per la sua imperizia. Contuttoció sotto di esso si compirono fatti di grandissima importanza. Le vittorie di Napoleone, fatto generalissisno dell' esercito italico, condussero ai preliminari di pace di Leoben. poi al trattato di CampoFormio (17 Ottobre 1797) pel quale la Francia ottenne i Paesi Bassi, e le isole Jonie, mentre Milano, Mantova, Modena s'aggiungevano alla repubblica Cisalpina; si effettuò la spedizione d'Egitto sotto il comando di Bonaparte (1798); la quale spedizione se fu gloriosa per le armi francesi, n-ssun vantaggio frutto dal lato della

politica, e forse fu dannosa, perchè la lontananza del gran Capitano e dell' esercito conquistatore rese più audace la seconda lega formatasi contro la Francia tra l'Inghilterra, la Russia, molti Stati della Germania, Napoli, Portogallo, Turchia, e Stati Barbereschi (8 Aprile 1789). Questo era lo stato delle cose quando Bonaparte tornando improvvisamente dall'impresa d'Egitto ridusse in sua mano, come già dicemmo, tutta la somma del potere rovesciando il direttorio. Ed era ben tempo, dacchè le vittorie degli Austriaci e dei Russi minacciavano rapire alla Francia non solo il frutto dei suoi sforzi, ma ed anche la sua esistenza come nazione. Bonaparte continuando la guerra nella sua qualità di primo Console passo le Alpi, vinse a Marengo gli Austriaci, i quali sconfitti altra volta ad Hohenlinden dal generale Moreau dovettero sottoscrivere il trattato di Luneville (9 Febbrajo 1801) pel quale si confermarono le cessioni fatte alla repubblica francese dal trattato di Campo-Formio, Tornate le cose in page da questo lato Napoleone, volse il pensiero al ristabilimento della religione in Francia, bandita dal governo rivoluzionario per sostituirvi il culto della Bagione; e il concordato segnato tra il primo console e il pontefice P io VII restaurò la fede cattolica in Francia come religione dello Stato (15 Agosto 1801). In seguito (nel 1872 ) si conchiudeva la pace col Portogallo, colla Russia e colla Turchia; il trattato di Amiens aggiustava un momento le cose coll'Inghilterra e la Spagna. In questo anno medesimo un senatus-consulto organico rieleggeva Bonaparte primo console della repubblica per dieci anni oltre a quelli dichiarati dall' atto costituzionale del 1799 (8 Maggio). e tre mesi dopo lo chiamava console a vita (2 Agosto). Così procedeva quest' uomo straordinario nella via apertagli dalla fortuna e dalla poderosa sua mente. Adesso egli esercitava un'autorità assoluta, dacche nessun altro volere contrastasse al suo; eppure non se ne appagava la sua ambizione. Quell' uffizio di supremo moderatore della repubblica gli parve e forse lo era realmente una cosa precaria; egli, come profondo conoscitore della umana natura, non ignorava la forza di certi nomi sugli nomini. Quindi è che intese a procurarsi oltre il potere reale, anche il titolo, che lo conferma e lo rende più stabile e duraturo. Sennonchè volendo tuttavia blandire i sentimenti degli amici della libertà si contentava del titolo nuovo d'imperatore dei Francesi, serbando a simulaero dei dritti del popolo un senato, un corpo legislativo, un tribunato (2 Dicembre 1804). Alla curona imperiale di Francia Napoleone uni l'anno dopo quella del regno italico, già repubblica italiana, L'Austria, la Russia e la Svezia si mostero per impedire la preponderanza che la Frincia acquistava per l'unione di quelle due corone. Le ostilità cosminriarono l' 8 del mese di Ottobre, e i Francesi vincitori occuparono Vienna, trionfarono ad Osterlizza, e costrinsero i collegati ad accettare la pace di Presburgo (27 Dicembre 1805 : L' Austria cedette a Napoleone la Dalmazia e Venezio. Il Tirolo si dichiarò confederato della Francia; la Baviera ed il Vurtemberg si proclamarono regni Poi nell'autno 1806, Napoleone fece re di Napoli suo fratello Giuseppe e re di Olanda Luigi ; e distruggendo l'antico impero germanico fondo la Confederazione del Reno alla quale aderirono molti Stati tedeschi mentre egli se ne dichiarava protettore. Frattanto una nuova lega erasiformata tra la Prussia, la Svezia, e la Russia; ma i Prussiani furono vinti a Jona; i Ruwi a Friedland; i confederati chiesero ed ebhero pace a Tilsii. La Prusia cede alla Francia tutto quanto passedeva fra il Reno e P Elha; mentre la Rusia abbandonwa a Napoleone la repubblica settimulare, ei il ducato di Jevera 191 'Olanda. Allora fa creato il naovo regno di Vesifalia di cui Napoleone investi il suo minor fratello Girobuno, Nel 1807, i Francasi occuparono il Portopollo; ma nel 1809 lo dovettero abbandonare sgl' Ingleti. Coa ila Spagna ebbe a subira anch'esa si i giogo del rompistatore, quando per la rimunnia firata che gliene fecero quei Borboni egli s'insignori di quel trono, e vi pose Giusepel, no Murat, cognato ai Napoleonidi Senuonche gli Spagnodi abborrenti da Coesta straniera dominasione si levavono in zurati, e sipati dapl'indesi dopo una lotta di sette a mii poterone costringere gl'invasori a sgonberer definitivamente dal regno.

Frattanto una nuova guerra erasi accesa tra la Francia e l'Austria; la quale combattuta colla peggio di questa fini col trattato di Vienna pel quale la Francia s' ingrandi di nuove provincie tolte alla sua nemica. Così col pretesto che il pontefice non aveva voluto dichiararsi contro l'Inghilterra , le truppe francesi invasero lo Stato della Chiesa, che divenne provincia del grande impero. Il matrimonio di Napoleone con una Arciduchessa d' Austria parve confermare l'amiciaia dei duc popoli, e assicurare i destini dell'impero, tanto più che dopo un anno nacque da quelle nozze un figlio, ch'ebbe il titolo di re di Roma. La putenza di Napoleone giunta in questa epoca al suo colmo incominciava a declinare. I muli gravissimi derivanti dalle guerre continue, le offese fatte al sentimento nazionale dei popoli, sottoposti al giogo di Franeia : le sconfitte toccate in Ispagna, che scemavano l' opinione della sua forza, tutte queste cagioni riunite concorsero a suscitare contro Napoleone l'odio delle nazioni oppresse dalla sua ambizione, le quali null'altro aspettavano che una occasione propizia per insorgere. Questa occasione fu la guerra di Bussia (1812), nella quale l'arte del grancapitano, il valore delle sue truppe, inefficaci contro la fierezza degli elementi, non poterono salvare da una quasi tutale distruzione il più grande esercito de' tempi moderni. Ura s' appressava no tempi difficili pel Grande cui tutto finora era andato a seconda. I suoi alleati lo abbandonarono, e gli si volsero avversi; e tanto fu l' accordo di questi che non potendo resistere all' Europa intiera collegata a suo danno egli dovette cedere ed abdicare ( 1814 ). A colui che « respirava a stento in Europa » altro non lasciarono che l'angusto asilo dell' isola d' Elba; mentre tornavano in Francia i Borboni e risaliva sul trono dei suoi maggiori il re Luigi XVIII, fratello dell'infelice Luigi XVI.

In questo grande mutamento la Francia pende tutte le compissa di Nopoleone, ma riteme i confini del 1702, e de lebe dalla saviezza del nuovo re una costituzione consentanea ai movo biogni del gopolo. Parvera la quiete duratura quando Napoleone abbandonando il suo ritiro dell'Elba sharcava al golfo Juan, e ravvivando nei suoi partigiani la memorio delle sue giorio guante s'apriva di movo la strada a Parigi, e dal strono (dal 1 al 20 Marso 1815). Nal quoteo nuovo repon poteva stabiliria sema incontrare potentissimi ostacoli. Le petente curvo e, che averano segnato la pace di Parigi (30 Maggio 1814), perper, che averano segnato la pace di Parigi (30 Maggio 1814), per-

SUNTO STORICO

214

vedendo le conseguenze di questo evento si mossero per mantenere l'onera loro. Napoleone vinto a Waterloo dovette addicare di muovo : poi detosi in mano agl' Inglesi finiva la fortunosa sua vita a S. Elena tra le angoscie dell'esilio (5 Maggio 1821). Così ebbe fine il regno detto dei cento giorni ( dal 20 Marzo all' 8 Luglio 1815 ). Luigi XVIII, ritornando a Parigi, la mercè degli alleati, dovette sottoscrivere il secondo trattato di Parigi (20 Novembre), pel quale la Francia fu ridotta ai suoi antichi confini del 1790, obbligata a un' imposta verso le potenze confederate di 700 milioni di Franchi , ed a mantenere un corpo di truppe straniere ferme a presidio nelle sue provincie le quali vi rimasero fino al congresso di Aquisgrana (9 Ottobre 1818). Il 13 Fe bbraio 1820 moriva il duca di Berry ucciso da Louvel, e il 29 Settembre dell'anno medesimo nasceva il duca di Bordeaux sola speranza del ramo maggiore borbonico per la successione del trono. Dopo quell' epoca i fatti principali della Storia di Francia sono : la guerra di Spagna fatta dai Francesi per soccorrere al re Ferdinando VII contro i éostituzionali (1823); la morte di Luigi XVIII e l'innalzamento al trono del suo fratello Carlo X (1824), l'assed.o e la presa di Algeri (1830); la rivoluzione di Luglio dello stesso anno (giornate del 27, 28, e 29, e l'elezione del duca di Orleans in re dei Francesi, sotto il nome di Luigi Filippo I, tuttora regnaute.





# CONFEDERAZIONE SVIZZERA

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or. fra 3° 43' e 8° 5'. Lat., fra 45° 50' e 47° 49'.

DIMENSIGMI. Maggiore lunghezza, dalla Vattay, nel cantone di Vaud, a Martinsbruck, nel cantone dei Grigioni, 180 miglia. Muggiore lurghezza, da Chiasso, estremità meridionale del cantone del Ticino fino ad Ober-Bargen, estremità settentrionale del cantone di Sciaffusa, 120 miglia.

CONFINI. Al nord, la Francia, il granducato di Baden, il lago di Costanza che separa la Svizzera dai regni di Wurtemberg e di Baviera, ed il Tirolo; all'est, il Tirolo ed il regno Lombardo-Veueto; al sud, i regni Lombardo-Veneto e Sardo; all'ovest, la Francia.

MONTAGER. I monti dello Svinera appartengono tutti al Sitzer.
MA ALUCIO, ed i punti calainami sal anu territorio sono: il Monte
Leone o Sempione, alto 1800 tess, e compress nelle d top i Leono
zi eo E l'uvei che; i l'imiter-dar Ilean, alto 2200 tess, e compresso nelle d lp i Bern esi; ed il Recultet alto 880 tess, e compresso nelle d leono dello Gira. A vedi alle pas. 280. 51.

LAGII. La Svizera ha nolli laghi, alcuni dei quali le apparteno solo in parte, ed altri niteramente; fra i primi si distinguaco i laghi di Castanza, di Girtevra, di Lugano ed il Maggiore, tra isecundi sono da menionarsi i Lighi di Neufachtat, di Morat, di Birane, di Zarigo, dei Quattro Cantoni o di Lucerna, di Zag, di Waltertada, di Birane, si Tane, e di Sempach.

11001. Le acque che bagnino questa contrada appartengono a quattro mani differenti.

L'O..EANO ATLANTICO o MARE DEL NORD ricevei: Il BINO, che si forma nei Grigioni per la riunione di tre rami, traverse que.to cantone, separa quello di S. Gallo dal Tirolo, traversa il lago di Castanza ed il cantone di Scisfiusa, busgua la frontiera settentrionale dei cantoni di Zurigo, Argonia e Basilea, e procegue il suo corro a traveno la Francia e la Germania. I noi primcipali infl. alla diritta su retrivioio Svitare sono: il The nr. ingovasto da Stitter, el "-i är, che traverta i laghi di Briena e di Thun, ed è ingrossato alla siminta dalla Strine e dal Thirte, che scarica i laghi di Neufchatel, di Bieme e di Moort; alla diritta dal Grame Thommen, dal Teuss che traversa il lago di Lucersa, e dal Limmat, chianato Limih nella parte superiore del sono corso, che traversa il lago di Aurigo.

Il MEDITERRANEO riceve: il RODANO, che scaturisce dal monte della Gorea nel Vallese, traversa questo cantone come pure il lago e

cantone di Ginevra, ed entra in Francia,

L'ADRIATIO rievee, per messo del Po, il Tici to no infi. alla inistra, de hance dal monte S. Gottardo, traversa il cantone a cui di il none, ed il lago Maggiore, ed entra nel regno Lombordo-Veneto. Il lago maggiore rievee alla diritta la Maggio; ed alla Maggio; ed alla Maggio; ed alla maggio; ed alla conceu indi. del Ticino.

Il MAR NERO riceve, per mezzo del DANUBIO, l'Inn suo infla olla diritta, che nas e datte diacciaje della Maloja nei Grigioni, tra-

versa questo cantone, ed entra nel Tirolo.

CANALI. I più considerabili sono i canali della Linth o Limmat, uno dei quali conduce questo influente da Mallis fino al lago di Valelessadt; l'altro conduce questo medesimo influente riunito alla Magha lago di Wallenstadt a quello di Zurigo.

SUPERFICIE, 11,200 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 1,980,000 abit; relativa, 172 abit. per miglio quadro.

RELIGIONE, Il Calebniumo per 3/5 ed il Cattoliciumo nel resso sono le religioni professate dia popoli della Svissera. Sono calebniati gli abbianti dell' Appensel Esterno; quasi tutti quell'i dei cantoni di Arrigo, Berna, Builea, Scidiato, Nand e Newbhette; la maggior parte di quelli dei cantoni di Glaria, Grigioni, Argovia, Turgovia e Gineres; e la minor parte di quelli dei cantoni di Farenza, Poly, Schwitz, Scillo. Sono cattoliti gli abbianti dei cantoni di Lucerna, Uri, Schwitz, di quelli dei cantoni di Fribargo, Soletta e S. Gallo, e la minor parte di quelli dei cattoni di Fribargo, Soletta e S. Gallo, e la minor parte di quelli degli altri cantoni. Vi sono anoras degli Ebrei, ma poco numercai, stabiliti nel cantone di Argovia.

GOYERBO. Il governo della Svizera k federativo. Ciasenn canone regga sovaramente el migliopedantemente il proppie terrinorio con leggi e forme repubblicame, eccetto Neudchatel. Dopo il 1830 si sono introdute della riforme ari risettivi governi; e la Svizeza tende nodificare il Patto federale, e la cottiusion generale. Gifinaterasi comuni si discustono in una assembles generale chiamata Dirita, composta dei putati di ciascun cantone. Il presidente di questa ssembles ha il titiglo di Landmano de li riguardato como il capo della Confederazione di viene cambisto ogni due soni. La Dieta si convoca alternativamente dea ami di seguito nel capologo dei tre cantoni direttoriali, rhe sono quelli di Zurigo, Berna e Luceras. Ogni cantone ha alla Dieta un 1910.

FORTEZZE. La Svizzera non ha fortezze federali , nè piazze forti

quotatungue abbis diverse città con alcune fortificazioni, come Aurburg and milk Tapvis, Ginerrae, ed altre. Nella prima si trova l'arennée federale. Il trattato di Parigi del 20 Nov. 1813, dithinrò perpetua la neutralità della Svizzera. Anche le provincie dello Svizzera delle estato proporte della Svizzera, acceptanti a regno Sardo, sono comprese nella detta neutralità in caso di guerra tra le Potenes finitime con la Svizzera, esse godi di tutti i vantaggi accordati a quella dal precitato trattato; dovendo pro il re di Sardegna ritirare le neu truppe che vi à trovassera.

CITTA' COMMERCIALI. Nella Svizzera è molto considerabile il commercio di transito. Le città che più delle altre ne partecipano sono: Basilea, Soletta, Coira, Ginevra, Zurigo, Lucerna, Sciaffusa, S. Gallo, Altorf, Horschach, Bellimona, Lugano ed Olten. Berna, Zurigo e Lucerna sono i luoghi principali del deposito del commercio

interno; Basilea e Ginevra, del commurcio esterno.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. La Svizzera prima del 1789 formava una Confederazione composta di 13 cantoni sovrani, di paesi a loro sudditi o va ssalli, e di paesi loro alleati. Dopo il 1815 i paesi sudditi e gli al leati forma no essi pure dei cantoni sovrani ; dimodochè tutta la Confederazione è attualmente composta di 22 cantoni. I nomi degli antichi 13 cantoni sono: Schwitz; Unterwald, diviso in due piccoli Stati indipendenti l'uno dall'altro, chi mati Alto-Unterwald, e Basso-Unterwald, e questi mandano a vicenda il loro deputato alla Dieta generale: Lucerna; Zug; Zurigo; Basilea, attualmente diviso in due (Basilea-città, Basilea-campagna); So le 1 ta; Berna; Friburgo; Uri; Glaris; Appenzel, divivo in due piccoli Stati indipendenti l'uno dall'altro, chiamati : Rodhe Interno e Rodhe Esterno; e Sciaffusa. I nomi degli altri 9 cantoni di recente formazione sono: Argovia; Neufchatel, il cui governo è monarchico costituzionale, ed appartiene alla monarchia Prussiana: Vaud (Svizzera Francese); Ginevra; Vallese; Ticino (Svizzera Italiana); Gřigioni, diviso in tre piccoli Stati chiamati Lega Grigia, Lega della Cadea o Casa di Dio, e Lega delle dieci Giurisdizioni; S. Gallo, e Turgovia.

CITTA' CAPITALE La Svizzera non ha alcuna capitale permanente. Coll'atto federale del 7 Agosto 1815 le città di Zurigo, di Berna e di Lucerna, divengono alternativamente ogni due anni la capitale di

tutta la Confederazione,

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più considerabili della Svisera sono i seguenti: — Berna , sopes una piccola penisula formata dall'Aar, capoluogo del cantone del suo nome, città ind. e comm., con alcune fortificationi, con un'accedumi, una bibliotera ad altri letterarii istit, e con 18,000 ab. — Zurgo, contruita sopra belle colline nel tuogo ovei Il Limmati sece da la gori d'Aurigo, capoluogo del cantone 
tuogo ovei Il Limmati sece da la gota d'Aurigo, capoluogo del cantone 
varie biblioteche ed altri lett. istit, e con 11,000 ab. — Lucerna, capol'uncita del Resut da la god il Lucerna o del Quattro Cantoni, copoluogo del cantone del suo nome, piccola, ma graziona città ind. e comm, 
residenza ordinaria del nunsio pontificio, con un liceo, una bibliotece 
ed altri ett. istit, e con 6,000 ab. — Ginevra, costruita in amena 
situatione, dovee il Rodano esce dal lago Lemano o di Ginevra, capo-

Geogr.

lungo del contone del suo nome, città delle più ind. e comm., la più ricca e la più popolata della Svizzera, con alcune fortificazioni, con un'eccademia, due biblioteche, un osservatorio ed altri lett. istit. . e con 26,000 ab. - Basilea, sul Beno che la divide in due parti îneguali rimite da un megnifico ponte, già capoluogo del cantone del suo nome, ed oggi della parte chiamata Basilea interno, o Busilea-città, ben costruita città, assai ind. e comm., la più grande della Svizzera, ma poco popolata per la sua estensione, con un' università, una biblioteca, ed altri lett. istit., con un arsenale, e con 16,000 ab. Nelle sue vicinanze, e precisamente ad Augst, borgo situato all'imboccatura dell' Ergola nel Reno si vedono tuttora le rovine dell'antica Augusta Buuracorum. Liechtall, sull'Ergoltz, piccola città, capoluogo della parte del cantone detta Basilea campagna, con 2.000 ab, - Losanna, fahbricata in deliziosa situazione presso il lago di Ginevra, capoluogo del cantone di Vaud, città comm, ed assai ind., con un'accademia, e con 10,000 ab. - S. Gallo, presso il lago di Costanza, capoluogo del cantone del suo nome, ed in addietro relebre abbazia di Benedettini, città comm. ed assai ind., con un liceo, e con 9,000 ab ; il suo vescovo deve risedere alternativamente in questa città ed a Coira .- Sciaffusa , sul Reno, capoluogo del cantone del suo nome, città ind. e comm, con alcome fortificazioni, con un liceo, e con 6,000 ab. - Friburgo, sulla Sarine, capoluogo del cantone di questo nome, e residenza del vescovo di Losanna, città ind. e comm, con un liceo, e con 7,000 ab.; la terre o campanile della sua cattedrale è una delle più alte dell' Europa. - Soletta o Solura, sull'Aar, capolnogo del cantone del suo nome, e residenza del vescovo di Basilea, città ind. e comm., con 4.000 ab. - Neufchatel sul lago di Neufchatel, capoluogo del cantone del suo nome, città assai ind , con 5,000 ab. - Frauenfeld, graziosa, ma piccola città presso la sponda destra del Murg, capoluogo del cantone di Turgovia, e con 1,800 ab. - Appenzell, città di 5,000 ab., capoluogo del Rhode interno, come Trogen, città piccola, ma ind. e com. è capolnogo del Rhodeesterno, con 2,400 ab. - Zug, piccola, ma graziosa città sul lago cui dà il suo nome, capoluogo del centone del suo nome, e con 3,000 ab. - Aarau, sull'Aar, capoluego dal cantone d'Argovia, piccola città assai ind., con 3,000 ab. - Gluris, presso la sinistra della Linth o Limmat, capoluogo del cautone del suo nome, piecola città comm. ed assai ind., ron 4,000 ab - Sion, sul Rodano, e Coira sul Plessur infl. del Reno, città vesc., di 3,000 ab.; la prima capoluogo del Vallese, la seconda dei Grigioni. - Bellinzona, città comm, rapoluo o dei cantone Ticino, con 1,300 ab. Lugano, in una situazione deliziosa sul lago del suo nome, horgo ind. ed assai comm. del Ticino o Svizzera Italiana, con 4,090 ab. - Altorf, poro lungi dalla foce del Renss nel lago di Lucerna, capoluogo del cantone d'Uri, borgo di 2,000 ab.: é cel·bre per essere la patria di Guglielmo Tell. - Schwitz, capoluogo del cantone di questo nome, piccola città, con 5,000 ab. - Stanz, presso l' Aa, capoluogo del Basso-Unterwald, con 2,000 ab ; e Sarnen, capoluogo della Parte detta Atto-Unterwald, borgo di 2,000 ab Onesti hoghi sono considerabili per aver gertati nel 1308 in unione ad Altorf. i primi fondamenti della confederazione Elvetica.



# SUNTO

della Storia politica

# ONFEDERAZIONE SVIZZERA

Dolla Svizzera, come di moltealtre contrade di Europa, è ignota la storia avanti il dominio dei Romani. Ne abbiamo un cenno fino da quando il console L. Cassio entrato nell'Elvezia per opporsi ai Cimbri e ai Toutoni, che minacciavano l'Italia, toccò una totale sconfitta da quei montanari, razza, siccome pare, d'origine celtica. Giulio Cesare più tardi vendico l'onta di Roma trionfando d'un'oste numerosa d'Elvezi rhe si volevano stabilire nella Gallia meridionale, e da quel momento la patria loro subi il giogo romano. Caduto l'impero dei Cesari l'Elvezia divenne segno alle invasioni dei Barbari, specialmente Tedeschi; e fino dal VI secolo vi dominarono i Franchi, ai quali rimase soggetta fin he travagliata dalle discordie nate dal reggimento feudale sotto i deboli successori di Carlomagno non cadde quasi intieramente in balia di più signori laici o enclesiastici, specialmente i conti di Savoja, di Zaehringen, e di Asburgo. Sennonché alcune città come Basilea , Zurigo e le vallate di Schwitz, Uri e Unterwald, rimaste tuttavia nella dipendenza dell'impero, si collegarono fino dal X secolo per mantenere i privilegi e l'indipendenza di cui già godevano. Questa lega come si vede precedè d'assai Gugli elmo Tell , e i tre eroi chiamati comunemente i fondatori della Confederazione elvetica, e componevasi principalmente dei paesi di Uri, Schwitz, e Unterwald (i 3 cantoni di Campogna). Questi tre cantoni stavano sotto La protezione dell'impero quando Rodolfo di Asburgo divenuto imperatore tento, ma invano, di estendere anche su di essi la propria doninazione. Eguale intendimento ebbe il figlio di lui Alberto I; sennonche operando in via diversa cercò ridurre quei popoli colla tirannide dei ministri imperiali a cercare un rifugio sotto la protezione della casa di Austria, dichiarandosene vassalli. Ma questi intrepidi montanari inacerbiti dalle augarie dei ministri imperiali, anzichè cedere alle mire del loro oppressore, cercarono invece liberarsi dal dilui giogo. Werner Stauffaeher, Walter Furst d' Attinghausen , ed AErni di Halden ( noto sotto il nome di Arnoldo di Melchthal ) con trenta altri congiurati preparavano tacitamente la sommossa nel campo Grütli o Rütli quando il nohile ardire di Guglielmo Tell affrettando l'evento ruppe il freno all'indignazione generale (1307). Gessler governatore imperiale di Alturfaveva fatto collocare su di un'asta un cappello adorno dello stemma austriaco, perchè ognuno che passasse inchinandosi a quel segno temuto riconoscesse con questo tacito omaggio la dominazione straniera. Tell nego il vergognoso tributo e fu condannato a morire, qualora non gli riuscisse cogliere con una freccia vibrata dall'arco un pomo posato sulla testa di un suo diletto figliuolo. Guglielmo vinse la prova, ma il tiranno non volle mantener la promessa; e già traeva alle sue carceri di Kusnacht l'infelice quando levatasi una tempesta fierissima sul lago di Lucerna. potè il prode Guglielmo giovarsene per fuggire dalle mani di Gessler e neciderlo.

turbo la quiete della Svizzera entrando armato nel suo territorio per farsi pagare dai duchi d' Austria la dote di sua madre. Sennonche le truppe elvetiche seppero condursi in modo che, vinti in più parti gli assalitori , li costrinsero a ritirarsi. Dopo questa turbazione ne nacque un' altra per l'ambizione dei principi della casa d' Asburgo che vedevano di mal occhio l'indipendenza della Confederazione L'esito di quella guerra mossa dal duca Leopoldo d'Austria fu risoluta dalla vittoria che a Sempach riportarono (nel 1386) i cantoni di Lucerna, Uri, Schwitz e Unterwald, e dalla battaglia di Nafels vinta due anni dopo dalle genti di Glaris, Questi trionfi come estesero la fama del valore guerriero degli Svizzeri così giovarono a confermare la libertà della nazione; l'Appenzel, il paese dei Grigioni ed il Vallese si collegarono colla Confederegione, la quale obbedendo alle intimazioni dell'imperatore e dei padri del Concilio di Costanza s'insignori di tutti i possessi della Casa d'Austria nell' Argnvia. Frattanto essendo morto Federigo ultimo conte di Tockenburgo (1436) la sua successione divenne un fomite di discordia fra i cantoni di Zurigo e di Schwitz Sostenevano le ragioni di Schwitz i rianoment cantoni, mentre Zurigo rimanto solo invocava gli njuti dell'Austria. L'imperatore Federigo III non fu sordo all'imbiento, e incomincio le office (1414) assicuratosi prima del concroso della Franzia che vi mandò un'armata di 30 mila uomini. Ma gli Svizzeri, rimovando sulle rive della Bira il prodigio delle Ternopili, custrimero il Delfino di Francia a tratture la pasc. Negli anni seguenti gli Austriaci franco respini diappertuto, fu aggnata l'allenias, colo. Il Francia, rhe prese delle truppe avinzee al suo soldo (1483), e la Turgovia passo dalla sovanità dell'Austria sotto quella degli 8 eautori.

Ma ron tutte queste fortune non era ancora giunta l' Elvezia al termine della lotta sostenuta per la sua independenza. Un nemico più formidabile di tutti gli altri si levò contro di lei (1476); Carlo il Temerario duca di Borgogna ne assali le frontiere. Lo seguivano 60 mila nomini, coi quali rinse il forte di Granson nel Vallese sul lago di Neufrhatel; ma il eastello resse dieci giorni contro l'urto di tante forze, e Carlo irritato da così lunga resisteoza, nè serbando la fede data, ordino metà del presidio s'impiecasse, l'altra metà si annegasse. Ma i confederati si mossero; 20 mila nomini giungevano presso Granson, animati dal desiderio di vendicare i loro fratelli (3 marzo 1476). Ora s'ingaggiava un conflitto tremendo e memorabile nel quale superate le trincee, i ripari, a malgrado del tempestare di 400 cannoni, gli Svizzeri ruppero il floridissimo eserrito del Borgognone, costringendo il nemico a una fuga così precipitosa, che dovette abbandonare le ricehezze del suo accampamento, che divennero preda dei vinritori. E qui non vuolsi tacere a lode dei costumi svizzeri rhe tanto s'ignorava il lusso da quel popolo semplice e temperante, che non sapendo apprezzare il valore degli oggetti trovati i soldati vendettero per vetro i diamanti più preziosi rhe si conosrano fino al di d'oggi, e per stagno e latta gli argenti.

Carlo jerció non si avvill, « racrolto un esercito più numeroo del prino comparve i rampo a fidare i condiderati. Sennonchè questi aveano fatto dal canto loro preparamenti non meno formidobili e risperaro deparament all'uvito. Anche questa volta il genio della liberio protese le armi d'un popolo che combatteva per la sua indipendenta; le a pircola città di Morta el Frihargo serba il seguo mendionale del protese le armi d'un popolo che combatteva per la sua indipendenta; la birrola città di Morta el Frihargo serba il seguo mendionale del protesta del protesta

il Borgognone morì (3 gennajo 1477).

Da quel giorno la confederacione chies aostenere solutato una lotta momentanas como l'imperatore Massimiliano e la lega di Svevit (1490), dalla quale unci rome prima con gloria ed onore. Sennonché quella quiete che adesso nessona turbava non rease ai brogil delle ambisioni private, od alle gelorie scambievoli dei cantoni. In ogni tempo igerni della dissenione si calcatono nei rastoni democratici gelosi dei grandi cantoni. Le ricchezae alterarono la sempliciti dei costumi. Malgrado ciò il Confederazione cresceva tuttavia in potenza. Bioti dei suoi antirià illesti le si erano aggiunti nel romuno vinrolo federale; roti v'entrarono Frita burgo e Solttu (nel 1181), Bosilea e Scisfiliaso (301) e in ultimo

luogo Appenzel, con che crebbe il mimero dei cantoni fino a tredici ( indipendentemente dalle città e provincie alleste o soggette); così ri-

mase fino al 1798.

Le dissenzioni alle quali diede origine la riforma nella Svizzera , facendo dimenticare quelle che tra i cantoni democratici e pristocratici già esistevano, non bastarono ad impedire le sedizioni interne che in alcuni degli ultimi si erano destate. Queste circostanze avrebbero potnto divenire funeste alla Sviszera, se non fosse stato il senno del senato di Berna e la fermezza di Giacomo Wattewil. Malgrado ciò nello spazio di tre anni le querele religiose degenerarono in guerre civili, alle quali pose al fine un termine un concordato pel quale i sudditi comuni del corpo elvetico ottennero liberta di religione e di coscienza. Allora la Svizzera respirò, e si godè lunga pare, nella quale, e fino al chiudersi del secolo decimottavo, l'agricoltura, l'industria, il commercio, le scienze e le arti prosperarono maravigliosamente; e quando scoppio la rivoluzione di Francia, i progressi dell'incivilimento avevano già additati da lungo tempo i vizii delle suc istituzioni politiche. Una gravissima lotta s'impegnò fra gli aristocratici che si opponevano apertamente a qualunque riforma, e i patriotti, che tendevano alla egnaglianza dei diritti. In questo un'armata francese sotto gli ordini dei generali Schawenburg e Brune entrava sul territorio della Confederazione (1798). Tentarono alcune popolazioni di respingere gli stranieri; ma non operando uniti e concordi questi coraggiosi dovettero cedere. Allora la Svizzera divenne Repubblica elvetica una e indivisibile, alleata della Francia, e governata da un direttorio di cinque membri. Sennonchè non tutti i cantoni vollero acquietarsi a questo mutamento Le civili discordie continuarono, e quando, verso la fine del 1798 e l'anno appresso, le armate russe, austriache, e francesi combatterono nella Svizzera i nazionali si accostarono ai diversi vessilli secondo le opinioni politirhe che professavano, Poi venne Napoleone, il quale dichiarandosi mediatore della Confederazione riconobbe la necessità di ristabilirvi le istituzioni dei cantoni modificate, ma secondo le antiche norme (Atto di mediazione, 1803). In quell'epoca, Ginevra colle sue dipendenze fu incorporata alla Francia, il principato di Nenfehatel dato al maresciallo Berthier, ed il rimanente della Svizzera divisa in 19 cantoni, coll' obbligo di somministrare alla Francia un contingente di 16 mila uomini. Coi trattati del 1814 e 1815 la Svizzera ricevè un nuovo patto federale; mentre tutte le grandi potenze proclamarono la neutralità e la inviolabilità per petua del suo territorio, cui si aggiunse il Vallese, Ginevra e Neufchatel. La sua indipendenza dall'impero germanico era stata riconosciuta fino dalla pace di Vestfalia (1618).

Dopo la rivoluzione di Parigi (1833) sono state effettuate delle riferme in quasi tutti cattorio, Quello di Bastica si divisio ndo ugli Bastlara città, e Basilate campagna, che si goveranno ciasruma separizamente. Oltre a ciò un partito inumeroso e possente chiedeva si forma della costitutione generale del passe o patto federale Sennonchi queste interne agittorio non hamo impedito agli Sviszeri di progredire con passo franco e ciccro nelle vie del perfecionamento sosiale e la moderna cività conta la Svitzara fine più aplendide sue conquistra.



# CONFEDERAZIONE GERMANICA

POSIZIONE ABTAONOMICA. Long. or., fra 2º 30' e 18º circa. Lat., fra 45° 30' e 53º. In questo calcolo, come pure in quelli relativi alla superficie ed alla populazione, sono compresi tutti i paesi comiderati officialmente come facienti parte della Coufederazione Gernunica.

DIMERBIOII. Maggiore langkezza, dall'estremità occidentale del grandacato di Lasembargo ni Perai-Basi, fina all'estremità rientale del duesto di Auschwitz nella Galicia, conspresa nell'impero di Auschwitz nella Galicia, conspresa nell'impero di Auschwitz, 388 miglia. Maggiori neprezza, dalla estennità rerifenta ad di Tirolo cell'impero 'Austria, fino all'estremità settentiunale del duesto d'Hubelen nella monacchia Danese, 250 miglia.

COMPINI. Al nord, il mare del Nord, la monarchia Danese di mar Boltico; all'est, i possi della monarchia Prassiana e dell'impero di Austria che uno suno compresi nella Confederazione, il regno ittuale di Polonia, e la repubblica di Cracovin; al sud, i paesi dell'impero di Austria che uno appartengano alla Confederazione, il Mare Adrivitivo e la Confederazione Svizzera; all'ovvest, la monarchia Francese ed i regni d'Olanda e del Belgio.

MONTAGRE. I monif di questa vasta contrada apparenegno ai tre sepuenti sistemi, civic Gallo Franco, Errinio Grapus ed Algio, ed il punti culminanti sal nou terrinorio sono: le Fagores, alte 484 tese, e comprese nelle alture chinante El Fife, apparenenni al SISTEMA GALLO FRANCO ; lo Schmeelappes, alto 825 tese, e compreso nei monit 57de et i, nella parte chinanta El Biesengebirg ( unmi dii Gig uni ), sopostementi al SISTEMA ERCHNO CARPATE, vi Virtetre Spiris, alto 2,010 tese, e compreso nelle cartera d'et le 487, in ella parte chinanta Alpi Reticle, appartenenti al SISTEMA ALPICO. Vedi alle pagine 50, 51 e 52

LAGHI. I loghi che si trovono nei paesi formanti parte della Confeder, zione Germanica, ma appartenenti all'Austria, alla Peussia, alla Danimarca ed ai Pasi: Basd, sono indicati nella particolare descriaione di questi Stati. I principali fra gli altri laghi septami a quata confelerazione sono: il lugo di Castanza, fra la Svizzera da una parte ed il Tirolo, e il regno di Basiera, il regno di Wartenberg, ed il granducato di Baden dall'altra; quelli di Amer, Furme e Chiem, met regno di Baviera; di Federa, nel regno di Baviera; di Federa, nel regno di Castera, di Partena, nel regno di Castera, Plume a Schwerin, nel granducato di Mecklemburgo Strelitz ed il ducato di Lauenburgo spettante alla Danimarca; e di Diepholz, nel regno di ranover.

FUDIL. I fiumi che bognano i possessi dell'Austria, della Prussia, ed della Danimarca e dei Paesi Basti, compresi nella confederazione Gernanica, sono indicati nella particolare descrisione di questi diversi Stat., colli altri fiumi principali che trirgano il territorio della Confederazione sono i segueuti, classati secondo i mari ai quali portano il loro tributo.

II NAR NERO rireve: II DANURIO, detto dai Tedeschi DOSAO, che nasce ndi granducato di Baden, traversa i regni di Wurtemberg e di Bavirra, l'arciducato d'Austria, ed entra in Ungheria. Isuoi principali indi. sul territorio della Confederazione sono lali drittut! Il Ler, il Le ch ingrossto dali Mettach; l' Le e r ingrossto dali Mettach od Alia, e dalla Sadize: alla sinistra di Brezz; il Mernite; l'Allemuht; il Nab; il Regen; e VIIz.

Il MARE DEL NORD riceve: il RENO, che viene dalla Svizzera. traversa il lago di Costanza, separa il granducato di Baden dalla Francia e dal circolo bavaro del Reno, traversa il grandurato di Assia Darmstadt, separa il ducato di Nassau dalla provincia prussiana del Basso Reno , irriga dal sud al nord questa medesima provincia , ed entra nell' Olanda. I suoi principali infl. sul territorio della Confederazione sono alla diritta : il Viesen; il Dreisam; il Kinzig; il Necker, ingrossato dall'Enz, dal Kocher e dall' Jagst; il Meno, ingrossato dall' Itz, dal Rednitz, che riceve il Pegnitz, dal Tauber, e dalla Nidda; ed il Lahn; alla sinistra, la Nahe e la Mosella. - L'EMS, che nasce nella provincia prussiana di Westfalia, traversa il granducato d'Oldenburgo, ed una parte del regno di Annover, ed entra in mare, L' Hase alla diritta è il suo principale infl. - Il WESER, formato per l'unione della WERBA colla FULDA che ha luogo a Munden nel regno di Annover; il primo viene dalla Sassonia, ed il secondo dall'Assia Elettorale. Il Weser traversa quindi il regno di Annover, il ducato di Brunswick, il governo prussiano di Minden, ed il territorio della repubblica di Brema; separa il granducato d' Oldenburg o da una parte del regno di Annover, ed entra in mare. I suoi principali infl. sono alla diritta: l'Alle r. ingrossato dall'Ocker e dal Leine; la Vumme; e la Geste; alla ainistra : il Diemel: la Delma; e l'Hunt. - L' ELBA, che nasce in Boemia, traversa questo regno, quello di Sassonia, e parte del territorio prussiano; divide il regno di Anuover dal granducato di Mecklemburgo Schwerin, e dal ducato di Holstein dipendente dalla Danimarca : traversa il territorio della repubblica di Amburgo ed entra in mare. I suoi principali infl. sul territorio della Confederazione sono alla diritta:
l' Elster Nero; l' Havel, e l'Elda; alla sinistra, la Muldu;
la Suala, ingrossata dall' Ilim, dall' Unstut, dall' Elster Bianco e
dal Bode; l' Ilimenau; e l' Oste.

Il MAR BALTICO riceve: la TRAVA, che traversa il territorio della repubblica di Lubecca, e riceve la Vac a ke nite. – Il WAR. NOW O WARNA, che traversa il granducato di Mecklemburgo Schweria, e riceve il Nebel. – La Beckritz, che traversa i territorii del granducato di Mecklemburgo Schweria, e della provincia prusiana di Pomerania – U Odera, la Rega, la Prasante ed altri; che appartengono alla parte germanica della monarchia Prusiana.

CANALI, I principali canali navigabili che si trovano nelle provinci chautriache, Prussione e Danesi, comprese nella Confederazione Germanica, sono indicati nulla descrizione particulare di questi Stati, fili altri canali, che si trovano sul territorio della Confederazione, sono puco importanti per esser menzionati. Avvertireno cionnondismeno che tratai da qualche tempo d'esquirei il canale progetato da Carlomagno collo scopo di unire la Medinita all' Altraibil, e con ciò il Danubio si Heno. Trattasi amerca d'aprire un altro canale che partendo da Camalica. Per la considerazione della considerazione di periodi della considerazione di periodi si progetti è già in piena esecuzione i lavori sono inconinciati su unditi punti dal lato di Bamber q Queste gualcanale porterà il none di Ludwig Cunut (cauale di Luigi) in onore del re rezenate di Baviera.

STRADE FERRATE. Tra le principali che sono o in attività o diseguate negli Stati secondarii rammentiamo quella da Nuremberga a Fatth, da Dreada a Lipsia, da Amburgo a Lubecca, Brema e Annover; da Francoforte a Causel, Darustudil, Magonzu, e Monheim; da queta città a Basilee, da Monaco a Lindua sul lago di Costano, y Augusta e Krmpten; da Stuttgard a Friederickshafen, sullo stesso lago, per Ulm e Biberach.

SUPERFICIE, 184,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 34,200,000 abit.; relutiva, 186 abit. per miglio quadro.

RELIGIONE, Il cattolicismo, il luteranismo ed il calvinismo, sono le religioni professate da quasi tutti gli abitanti della Germania. Esse godono del libero esercizio del loro rulto in tutti gli Stati della Confederazione, nei quali a canto dei cattolici vivono con tutta pace ed in buona armonia i luterani ed i calvinisti; anza quest' ultimi in alcuni luoghi si sono riuniti, e non formano più che una sola comunione sotto il titolo di chiesa evangelica. Quest' unione progredisce giornalmente, e fra poco tempo non vi sarà più distinzione fra le chiese luterana e calvinista in nessuno Stato. La religione cattolica è professata dal maggior numero degli abitanti delle provincie Austriache, del regno di Baviera, del granducato di Baden, dei principati di Hohenzollern Hechingen, Hohenzollern Sigmaringen, e Liechtenstein, e di tutti quegli altri Stati ecclesiastici che furono secolarizzati nel 1803. A questa religione pure sono addetti l'imperatore di Austria, i re di Baviera e di Sassonia, i principi di Hohenzollern e di Liechtenstein, e il duca di Anhalt Coethen. La religione luterana è professata dal maggior numero degli abitanti nelle provincie Prussiane, nei regni di Annover, di Wurtemberg e di Sassonia; nei granducati di Mecklemburgo Schwerin e Strelitz, di Oldenburgo, di Assia e di Sassonia Weimar : negli stati dei duchi di Sassonia Coburgo Gotha , Sassonia Meiningen , Sassonia Altemburgo, e Brunswick; negli stati dei principi di Lippa Schauenbur go, Schwarzburgo Rudolstadt, Schwarzburgo Sondershausen, Reuss Greiz , Renss Schleiz , Lobenstein Ebersdorf, e Waldeck : nelle repubbliche di Lubecca, Amburgo, Brema e Francfort; e nella signoria di Kniphausen. Sono seguaci di questa religione il re di Wurtemberg, i granduchi di Baden, di Assia, di Oldenburgo, e di Sassonia Weimarz i duchi di Sassonia e di Brunswick; ed i principi di Reuss, di Schwarzburgo e di Waldeck, La religione calvinista, è professata dal maggior numero degli abitanti dei ducati di Nassau, di Anhalt Dessau , d' Anhalt Bernburgo e di Anhalt Coethen; del principato di Lippa Detmold ; dell' Assia Elettorale, e del landgraviato di Assia Homburgo. Sono seguari di questa religione il re di Prussia, l'elettore di Assia, il landgravio di Assia Homburgo, i duchi di Nassau, di Anhalt Dessau e di Anhalt Bernburgo, i principi di Lippa, ed il signore di Kniphausen. Vi sono inoltre delle associazioni o sette religiose, come Fratelli Moravi, Mennoniti ed altre, ma contano pochi seguaci. Gli Ebrei però vi sono in gran numero, particolarmente a Francfort sul Meno, ad Amburgo', a Furth, ed in altri luoghi.

GOYERNO. Il governo della Germania è federativo, ed ha per oggetto 'principale il mantenimento della pace interna ed externa; e
l'inviolabilità ed indipendenza degli Stati confederati. Ogni Stato regge
sovranamento ed indipundentemente il proprio territorio con leggi e
forme monarchiche più o meno saoslute o limitate, ad eccesione delle
repubbliche de il reggono con leggi e forme repubblicane. Gli interessi
della Confederatione si diseatono in una sasemblea generale, chismata
Dieta, composta dei deputati o rappresentanti di ciascuno Stato comfederato. Il deputati o rappresentanti di ciascuno Stato
Generatione della confederatione dell'Austrativa ne è il presidente.

Questi rappresentanti vi votano in due diverse maniere.

1. Con VOTI COLLETTIVI ascendenti a 17, ed altora formano la codi detta Dieta Ordinaria, nella quale i voi sono distributi nel modo segiente, cioè: Austria, 1 voto; Prusina, 1; Buciera, 1; Sussania, 1; Annover, 1; Wiretherberg, 1; Bucha 1; Asia Elthersta, 1; granducato di Asia, 1; Danimarca, per i ducati di Hoistein e di Lauguadorio, 1; Contanta, per il granducato di Lousenburgo, 1; Cast granducati e ducade di Susania, 1; Bransvick e Nassura, 1; Mecllemburgo, additi di Liuchi antiva, 1; Nessa, Lopa Schauchburgo, 1; Cast granducati e ducade di Susania, 1; Bransvick e Nassura, 1; Mecllemburgo decide di Luchi Estein, Nessa, Lopa Schauchburgo, 1; Cast granducati e Luchi entiva, Nessa, Lopa Schauchburgo, 1; Cast granducati e Lubrecu, Francfort, Branq, e Amburgo, e le città libare di Lubrecu, Francfort, Branq, e Amburgo, e

II. Con vort MONIVORAL secondent a 70, ed allora formano la cont detta Dieta Generale, la quale si riunisce solo alloquando si tratta di leggi fondamentali da stabilizzi o da cambiazzi per l'interesse comune, ed in quetto cao la distribuzioni dei voti ha luogo nella maniera seguente, calcolata sull'actenione respettiva degli Stati individuali. Stati che hanno ciascuno A voti: Austria, Prassis, Baviera, Sassonita, Amorer, Furtuelberg, Stati che hanno ciascuno 3 voti; Baden, As-

sin Eliturate, grandacato di Asia , Danimarea , per i ducati di Iladaine Lausenburgo, (Banda per il grandacto di Lausenburgo, Stati dehama ciascuno 2 voti; Brunavich, Hechtenburgo Schweirin, Nussun Stati che hama ciascuno a voto: Sussonia Heimar, Gustonia Gotha Susonia Geburgo, Sanonia Mininigen, Sussonia Hildburghauern, Metletunburgo Strellit, Oldenburgo, Andant Coothen, Swarzburgo Stendershauten, Schwarzburgo Bradshiath, Hohensellern Hechtingen, Hohensellern Stymaringen, Litectenstein, Fullech, Heuss vano megjore, Reus ramo cadettu, Lippa Schuenburgo, Lippa Delmold, Asia Homburgo, Lippa Coother, Strunchen, Amburgo.

FORTEUEL, La Confederazione positele alcane citti riguardate co-

TONTEME. La Confederazione positele alcune città riguardate come fortezze federuli, perché il loro presidio deve essere formato in parte dalle truppe del sovrano cui appartiene la fortezza, ed in 'parte dalle truppe della Confederazione. Le tre principali sono: Lutamenturgo, nel granducato di questo nome appartenente al re d'Olanda. Magonta, nel granducato di Ausi; z Lunduu, nel regno di Baviera, vi sono inultre le città di Ulmu, nel regno di Wartenberg, di Generatiente di Giuntera divenire furtezza federali, e sono già state assegnate delle somme considerabili per la costruino del elle loro respettivo fortificazioni.

CITTA' COMMERCIALI. Le principali piazze maritime commerciant della Germania sono: Amburgo, Lubecca, e Brema, nelle republiche di questi moni; ed Emdem, nel regno di Annover. Le principali piazze commerciant dell'interno sono: Francefort sai Meno, nella repubblica del suo nome; Lipzia, in Sassonia; Augusta, Norimberga, e Monaco in Baviera; Bransick, nell datadi questo nome; Assivera; Bransick, nella Ania Elettorale; Carirsulte, nel granducto di Bodem [Jaramtudu], nel granducto di divis-Darmtstdt; [Winter nel grand secto di Sassonia Weimar, La fiera di L'piàs ro ha eguali dal laso del commercio di Ibersia.

CITTA' CAPITALE. Francfort, sul Meno, espoluogo della repubblica di questo nome, è riguardata come la cepitale di tutta la Confederazione, essendo la sede della Dieta, e di tutti gli ambasciatori delle potenze estere presso questo corpo, che rappresenta la Confederasione Germanica.

DIVIRIONE POLITICA. La Germania formava pochi anni addittro una gran Confederazione conocitta sotoli nome di Papera Germania. Avanti la guerra della rivolusione fiancese era questo diviso in nove gondi provincia dette circoli. Questi circoli erano quelli di Antioni, di Brasirera e di Servira, al sud; di Franconia, dell'Alto Brano e del Braso Bieno, nella parte media; dell'Alto Savonia, della Patta Savonia della Brano e del sono ini e di Pietifulia, al nord. Oltre questi circoli vi erano altri passi, che formavono parte dell'impero, sensa tenere in nesumo di compendi, ed i principali fra questi erano il Regno di Bentnia, la Sistia ja Morravia e la Luzzaia. I nove circoli comprendevano una quantità di Stati così secolari che ecclesistici di differente estemone, soggeti a principi indispendenti gli uni dagli altri, e 51 città imporitati che formavano altrettante repubbliche. Tutti questi diversi Stati, secundenti al supero di circa 300, erano rimuli pri pri l'internali generali che formavano altrettante repubbliche. Tutti questi diversi Stati, secundenti al supero di circa 300, erano rimuli pri pri l'internali generali che proportio di proportio di principali principali che formavano altrettante repubbliche. Tutti questi diversi Stati, secundenti al supero di circa 300, erano rimuli pri pri l'internali generali che proportio della proporti

nerali sotto un capo elettivo, che portava il titolo d' imperatore di Germania, la qual dignità da lungo tempo era divenuta ereditaria nella casa d' Austria. La pace di Luneville (1801) che confermò alla Francia la cessione della riva sinistra del Reno, apportò dei gran cambiamenti nell'impero Germanico. Quasi tutti gli Stati ecclesiastici alla diritta del Beno furono secolarizzati, e si soppressero tutte le città libere o imperiali ad eccezione di sei. Questi paesi furono dati come indennità ai principi secolari che avevano perduto delle provincie alla sinistra del Reno. Nel 1806, poco tempo dopo la pace di Presburgo (1805), lo impero Germanico essendosi intieramente disciolto, uoa gran parte degli Stati di cui si componeva, si riunirono insieme sotto la protezione della Francia, formando la cost detta Confederazione del Reno. I trattati di Tilsit (1807) e di Vienna (1809) aggiunsero dei nuovi Stati a questo corpo politico, che nel 1813, epoca della sua dissoluzione, ne contava 34. Dopo gli avvenimenti politici del 1814 e 1815 . si formo a Vienna l'attuale Confederazione, che prese il titolo di Consederazione Germanica. Essa è composta di 40 Stati, i quali benchè differenti fra loro per forza , titolo e religione , pure nella qualità dei suoi membri sono tutti eguali in diritto. Questi Stati sono: l'impero Austriaco, che vi ha parte coll' arciducato d' Austria, con i ducati di Salisburgo, di Stiria, di Carintia, di Carniola, col Friuli in addietro Austriaco, col Littorale Germanico o territorio di Trieste, colla contea del Tirolo unita al Vorar berg , col regno di Boemia, col margraviato di Moravia, colla Slesia Austriaca, e col ducato di Auschwitz compreso nel regno di Galizia; la monarchia Prussiana, che vi ha parte colle provincie di Brandeburgo, di Pomerania, di Slesia, di Sassonia, di Westfalia e del Reno; la monarchia Olandese, che vi ha parte con porzione del granducato di Lussemburgo; la monarchia Danese, che vi ha parte con i ducati di Holstein e di Lauenburgo; il regno di Baviera; quelli di Annover, di Wurtemberg, e di Sassonia; i granducati di Baden, di Assia, di Sassonia Weimar, di Mecklemburgo Schwerin, di Mecklemburgo Strelitz, e di Oldenburgo; l' elettorato di Assia o Assia Cassel; i ducati di Nassau, di Brunswick, di Sussonia Coburgo Gotha, di Sassonia Meiningen, di Sassonia Hildburghausen, di Sassonia Altenburgo, di Anhalt Dessau , di Anhalt Bernburgo, e di Anhalt Coethen; il landgraviato di Assia Homburgo; i principati di Reuss Greiz , di Reuss Schleiz, di Reuss Lobenstein Ebersdorf, di Schwarzburgo Rudolstadt, di Schwarzburgo, Sondershuusen, di Lippa Detmold, di Lippa Schauenburgo, di Waldeck, di Hohenzollern Sigmaringen , di Hohenzollern Hechingen , e di Liechtenstein ; le repubbliche di Francfort, di Brema, di Amburgo, c di Lubecca; e la signoria di Kniphausen.

# REGNO DI BAVIERA.

ONEYEL. Al nord, l'Auis Elettorale, e di possessi delle Case di Sassonia, e di Reuss; all'est una parte del regno di Sassonia, quindi il regno di Boemia, e l'arciducano d'Austria; al sud, il Tirolo coi Voraliberg, ed una piccola parte del lago di Costanna; all'overt, il regno di Wurtenberg ed il granulcati di Baden e di Assia. -Il circolo del Reno o Paesi Ultrarenani, confinano colla Francia, con i granducati di Assia e di Baden, e col granducato prussiano del Basso Reno.
FIUMI. Il DANERO, con i suoi infl. che sono alla diritta: l' II-

PIMM. II DANTHIO, con 1 suoi nut. cae sono aina curita: 1 Ltr, il Lech impressato dal Wertach, V. Iter, e V. Inn, ingrossio dalla Saltaci; alla simitra: il Ween ite, V. Altmuth, il Nab de di il Regen.— Il Reso, con i suoi indi, che sono, alla digitat: il Meno, ingrossato dal Reduits, e questo dal Pegnite; alla sinistra, il Laater, il Qarich, e la Nahe.

SUPERFICIE , 22,120 miglia quadre.

POPOLAZ ONE Assolata, 4,070,000 abit; relativa, 184 abit per miglio quadro.

DIVISIONE. Dopo il 1817 questo regno è diviso in otto circili suddivisi in directi distretti. Questi circili sono: Irr, Rasso Danabio. Regen. Alto Meno, Basso Meno, Reset , Alto Danabio e litero, Quest' ultima ricolo, che giace alla sinitara del Reno, comprendo i coi detti Parsi Ultrartanni, i quali sono del tutto distoccasi dalla gran massa dei possesi Basari.

STRADE FERRA TE. Si preparano le linee dalla frontiera del Nord a Nuremberga, e da questa città a Augsburgo ; e quella da Monaco a Salzburgu.

CITTA' CAPITALE. Monaco.

TOPOGRAPIA. Le città ed i luoghi più ragguardevoli di questo Stato sono i seguenti: - Monaco, sull'Iser, capolucgo del circolo dello Iser e capitale di tutto il regno, grande e bella città arciv., assai ind. e comm., una delle più considerabili della Germania, con un' università, una ricca biblioteca, un osservatorio, ed un gran numero di altri importanti lett. istit., e con 80,000 ab. Conta alcune belle piazze, diverse magnifiche chiese, e molte sontuose fabbriche e palazzi; fra questi ultimi è osservabile principalmente il palazzo reale per la sua vastità e per i suoi interni ornamenti. Monaco ha l'onore di avere inventata la litografia. - Passavia (Passau), al confl. dell' Inn e dell'Ilz col Danubio, capoluogo del circolo del Basso Danubio, antica città vesc. fortificata e comm., con 10,000 ab. - Ratisbona (Regensburg), al confl. del Regen col Danubio, capoluogo del circolo del Regen, antica, grande e bella città vesc, ind. ed assai comm., con 26,000 ab. : essa era città imperiale, e fu la sede della dieta dell'impero Germanico, dal 1662 al 1806, epoca della sua dissoluzione. - Baireuth, sul Meno Rosso, capoluogo del circolo dell' Alto Meno, bella città ind. e comm., con 14,000 ab Bamberga, sul Rednitz, antica e ben fabbricata città arciv. ind. e comm., ron un liceo, una biblioteca ed altri lett istit., e con 21,000 ab. -Wurzburgo, sul Meno, capoluogo del circolo del Basso Meno, antica città veso,, ind. e comm., con un'università, una biblioteca, un osservatorio ed altri lett. istit., con una forte cittadella, e con 22,000 ab - Anspach, sul Rezat infl. del Pegnitz, capoluogo del circolo di Kezat, città ind. e comm., con 16,000 ab. Norimberga (Narnberg), sul Pegnitz, città già imperiale, tuttora assai ind. e delle più comm., sebbene molto decaduta dal suo antico splendore, con un ginnasio, una biblioteca ed altri lett. istit, e con 38,000 ab. Furth, al confl del Pegnitz col Rednitz, nel circolo di Rezat, città assai ind. e comm., con una scuola superiore per gli Ebrei, i quali la considerano come loro università, e eon 17,000 ab. - Augusta (Augsburg), al confl. del Wertach col Lerh , città vesc., assai ind. e delle più comm., già imperiale, ed oggi capoluogo del circolo dell'Alto Danubio, con molti lett. istit., ron un arsenale che è il principale deposito delle armi di tutto il regno, e con 34.000 ab. Contiene diversi magnifiei edifizi, e fra questi primeggiano il palazzo pubblico, annoverato fra i più belli della Germania, dove è da osservarsi specialmente l'immenso salone; la cattedrale; ed il Pfalz o palazzo degli antichi vescovi, contenente la sala in cui Lutero e Melantone nel 1530 presentarono a Carlo V la famosa confessione di Augusta. - Spira, sul Reno, capoluogo del circolo del Reno, città vesc., già imperiale, ma oggi molto decaduta, con 7,000 ab ; essa era la sede della Camera Imperiale o supremo tribunale dell'Impero Germanico. Landau, sul Queich, città fortificata con 6,000 ab.; essa è una delle fortezze federali, presidiata da guarnigione bayara, Due Ponti, già capor luogo del principato di questo nome, rittà ind. con 5,000 ab. In questo eirrolo si trovano pure le due piccole città di Gemersheim, al confl. del Queich col Beno, e di Homburg, sopra un monte, ambedue destinate a divenire fortezze federali.

## RECNO DI WURTEMBERG.

CONFINE. Al nord, il granducato di Baden e il regno di Baviera; al stat di il regno di Baviera; al stat di il regno di Baviera; al stat di Costanza, ed il granducato di Baden; all'ovest, il granducato di Baden.
FIUME. Il DANUBIO; il Nec her, con i suoi iuli. Enz. Kocher, e

Jogst; esso si getta alla diritta nel RENO; il Tauber, infl. alla sinistra del Meno, il quale si scarica parimente alla diritta del RENO. SUPERFICIE. 8,720 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 1,520,000 abit.; relativa, 266 abit. per

GOVERNO. Monarchico rostituzionale; due Camere.

DEVISIONE. Dopo il 1822 questo regno è diviso nei quattro circoli seguenti, che sonosi Necker, o Neckar, Foresta Nera, Jagat, e Dannubio.

STRADE FERRATE. I e linee dalla frontiera del Nord a Stuttgard e da -l'uma a Friedrichshasen avranno 300 chilometri di lunghezza.

CITTA' CAPITALE, Stutearda.

TOPOGRAFIA. Le cità più coniderabili di questo State sono le seguenti: — Mingrada (Stuttegri), sul Nesemboch, poco longi dal suo confi. col Necker, cità (comu. ed assai ind., appartenente al circolo del Necker, cità (comu. ed assai ind., appartenente al circolo del Necker e capstile del regos, com un ginnaio, specie di università cui rices biblioteca, ed altri lett. sisti, e ron 32,000 ab. Si è molto in-granulti ed abbellità dopo il principio del corrente secolo, e c. natico e movo. Ladwigbungo, sul Necker, capoluogo del circolo del Necker, garboulogo del circolo del Necker, suntico comu. città ind. e comm. ron 7,000 ab., sensai luvsilità.— Resultingen, sullo Echata infi. del Necker, capoluogo del circolo della Foresta Nera, del correcto comm. con 10,000 ab. Tubingea, presson al Necker, cità ind., con un'università, e con 7,000 ab.— Elusingea, presson al Necker, ini nd., con un'università, e con 7,000 ab.— Elusingea, sull'asqu. capoluogo del circolo dell' Jaştı, piccola città comm., con 45,000 ab.— Eluna si e confi. delle ller col Danubio, città comm., con 45,000 ab.— Eluna si e confi. delle ller col Danubio, città comm.

asai ind., una volta imperiale, ed oggi capoluogo del vircolo del Danubio, e la più considerabile del regno dopo la capitale, con 12(0) 3 del Ha una magnifica catelerlae, annoverata fra le più belle e più grandi chiese della Germania. Questa città è destinata a divenire fortezza federale.

#### GRANDUCATO DI BADEN.

CONFINI. Al nord, il granducato di Assia, ed il regno di Baviera; all'est, i regni di Baviera e di Wurtemberg, ed i principati di Homenollern; al sud, il lago di Costanza ed al Reno, che lo separano dalla Svizzera; all'ovest, il Reno, che lo separa dalla Francia.

FIUMI. Il BENO, coni suoi infi. alla dicita che sono: il Pieren, il Treizam, il Kinzig, il Murg, il Pfinz, il Saal, il Necker ingrossto dall' Ena, cel il Meno ingrossto dal Tauber. — Il DANCHO, che masce in questo Stato ed è formato da tre tami chiamati BERGE, BRIGGAR, el DANCHO propriamente detto; quest'ultimo scaturice nella rorte del Castello del principi di Furstenberg, nella piccola città di Donascenchingeo.

SUPERFICIE, 4,480 miglia quadre,

POPOLAZIONE. Assoluta, 1,130,000 abit.; relativa, 252 abit per miglio quadro.

GOVEREO. Monarchico costituzionale; due Camere,

STRADE FERRATE. La linea da Manheim a Basilea.

DITIBIONE. Dopo il 1832 questo granducato è diviso nei quattro circoli seguenti che sono: Reno Medio, Del Lago, Dell'Alto Reno, Del Basso Reno, divisi in circondarii.

CITTA' CAPITALE, Carlsruhe.

TOPOGRAFIA. Le città più considerabili di questo Stato sono le seguenti. - Carlsruhe, sulla destra del Reno, bella città moderna, comm. ed ind., appartenente al circolo del Reno Medio, e capitale del granducato, con un liceo, una biblioteca ed altri lett. istit, e con 20,000 ab. È costruita regolarmente in forma di ventaglio, ed in modo che tutte le sue strade vanno a shoccare sulla piazza del palazzo granducale; questo ultimo è osservabile per la sua architettura e per i suoi vaghi annessi giardini. Radstud, piccola e florida eittà, capoluogo del circolo del Reno Medio, con un liceo, un seminario per cattolici, e celebre pei congressi del 1714 e 1798, con 5,600 ab. Durlach, sul Pfinz, anticamente residenza dei margravi di Baden, piecola città ind., con 6,000. ab-Baden , poco lungi dalla destra del Reno , piccola e graziosa città di 3,500 ab., rinomata per le sue acque minerali, frequentate annualmente da molte migliaja di forestieri. - Costanza, nel luogo ove il Reno esce dal lago di Costanza, capeluogo del circolo del Lago, città vesc., ma molto decaduta dalla sua antica importanza, contando attuelmente appena 6,000 ab. - Friburgo (Freyburg) sul Treisam, capoluogo del circolo dell' Alto Reno, città arciv., con un'università, e con 10,000 ab - Manhein, al confl. del Necker col Reno, ben costituita città ind. e comm., la più grande di tutto lo Stato, già sede degli elettori Palatini, ed oggi capoluogo del circoto del Basso Reno, con 22,000 ab. Heidelberg, nel medesimo circolo, sul Necker, città ind., con una università, e con 12,000 ab.

## POSSESSI DELLA CASA DI HOHENZOLLERN.

POBIESONE. Queta Casa sovrana è divisa in due rami; quello di Hohenzollern Hechingen, e quello di Hohenzollern Sigmaringen; e essi formano due principati indipendenti, quasi interamente racchinal nel regno di Wurtemberg, e confinanti verso il sud col granducato di Baden.

## PRINCIPATO DI HOHENZOLLERN HECHINGEN.

PIUMI. Il Necker, col suo infl. Starzel, esso si scarica alla diritta del BENO; ed alcuni picroli infl. del DANUBIO

SUPERFICIE, 82 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 15,000 abit.; relativa, 183 abit. per miglio quadro.

GOVERNO. Monarchico, poco limitato dagli Stati provinciali. TOPOGRAFIA. Hechingen, sullo Starzel, piccola città di 3,000

ab., con un ginnesio, è la capitale del principatò.

# PRINCIPATO DI HOHENZOLLERN SIGNARINGEN.

FIUMI. Il DANUBIO, con alconi dei suoi piccoli infl.; ed il Necker, ingrossato dall'Etah e dal Clatt; esso si scarica alla diritta del RENO. SUPERFICIE, 293 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 38,000 abit.; relativa, 130 abit. per miglio quadro.

GOVERRO. Monarchico, poco limitato dagli Stati provinciali.

TOPOGRAFIA. Sigmaringen , sul Danubio, piccolissima città di
1,400 ab., è la capitale del principato. — Trochtel/ingen, nei possessi
mediati del principe di Furstenberg, città di 3,000 ab., è la più impor-

#### PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN.

POSIZIONE. Questo piccolo Stato è posto sul Reno fra la Svizzera ed il Tirolo.

SUPERFICIE, 40 miglia quadre.

tante di questo piccolo Stato.

POPOLAZIONE. Assoluta, 6,000 abit; relativa, 180 abit. per miglio quadro.

GOVERNO Monarchico costituzionale; una Camera.

TOPOGRAFIA. Liechteustein, poco fa chiamato Frdute, piecolo lorgo ul Reno, con circa 1,000 ab , è il capoluogo di quetto Stato. Il principe risiede ordinariamente a Vienna nell'impero Austriaco, nel quale Stato ha diversi vasti dominii, come pure in Prussis ed in Sassonis, ma tutti mediati.

# POSSESSI DELLA CASA DI ASSIA.

Tutti i possessi di questa casa sono attualmente divisi in tre Stati diversi, cioè: l'Assia Elettorale, il granducato di Assia Darmstadt, ed il Landgraviato di Assia Homburgo.

# ASSIA ELETTORALE O ASSIA CASSEL.

COMPINI. Al nord, la monarchia Prusiana ed il regno di Annover; all'est, la monarchia Prusiana, il granducato di Sassonia Weimar, ed il regno di Baviere; al sud, questo medesimo regno ed il granducato di Assia Darmatadt; all'ourst, questo medesimo granducato ed il principato di Waldeck.

PIUMI. La FULDA e la WERRA, che dopo essersi uniti a Munden regno di Annover formano il WESER. Il Meno ed il Lahn, infl. del RESO.

SUPERFICIE, 3,344 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 592,000 abit.; relutiva, 177 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Dopo il 1821 questo Stato è diviso nelle quattro seguenti provincie, che sono: Bassa Assia, Alta Assia, Granducato di Fulda, e Hanau.

CITTA' CAPITALE. Cassel.

GOVERNO. Monarchico costituzionale; una sola eamera.

TOPOGRAFIA. Le città più econiderabili di questo Stato sono le esquenti: — Casari, sulla Fulda, che separa la nuova Città Bassa dalia antica Città Alto, riunite da un bel ponte di pietra; ben contraita etia comm. ed assi iud., capitale cello Stato, e capologo della provincia della Bassa Assia, con un liceo, una bibilioteca, un osservatorio ed alti elti. stiti., on un arsenale, e con 20,000 abb. Consa diverse balle piasse e strade, e molti magnifici edifi sii; fra questi ultimi si distinuo genoso pecialmente il palazso del principe elettorele, quello dell'Etetore, che prò non è anorca ultimato, e la bella fabbrica del museo effectivo. — Martharg, still Lahd, repoluogo della provincia dell' Alta Assia, ettili ind. di crea 7 000 ab., con un'università. — Palda, stilla Assia, ettili ind. di crea 7 000 ab., con un'università. — Palda, stilla di. e comm., con con literatore on 1000 abs. — Manour, val Merco, capaluogo della provincia del no noue, rittà ben costruita, ind. e comm., con 15 000 abs.

# GRANDUCATO DI ASSIA DARMSTADT.

ORTHEL I paci she formano questo Stato sono divisi fue de parti ineguali dalla provincia di Hana, che dipende dall' Asia Eletterrale. Non avuto riguardo a questa piccola interrusione di suolo si possono segnare i confini nel modo segnette; al nord, il duesto di Nassua te l'Assia Elettorale, all' ret, quest'ultimo Stato, il regno di Baviera, ed i granduesto di Baden; al sud, quest'ultimo Stato ed il regno di Baviera, el ortra prossiano edi duesto di Nassua.

FIUMI. Il RENO con i suoi infl. Meno e Lahn alla diritta, e Nahe alla s'nistra.

SUPERFICIE, 2,826 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 700,000 abit.; relativa, 248 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Questo granducato è diviso nei due principati di Stur-Lenburgo e dell'Atta Assia, e nella provincia dell'Assia Renana. GOVERNO. Monarchico costituzionale; due Camere.

TOPOGRAFIA. Le città più considerabili di questo Stato sono le seguenti: - Darmstadt, sul ruscello Darm, capoluogo del principato di Staikenhurgo e capitale di tutto il granducato, città ind. e comm., con un ginnas o ed altri lett. istit., e con 20,000 ab. E composta di due parti distinte che sono: la città vecchia, molto oscura e circondata da una antica muraglia; e la città nuova, ben costruita con larghe e pulite strade. Quest' ultima s' ingrandisce ed abbellisce giornalmente, e conta diversi edifizii ragguardevoli, fra i quali primeggia specialmente il palazzo granducale. - Giessen, sul Lahu, capoluogo del principato dell' Alta Assia , città di circa 7,000 ab, con un' università ed altri lett. istit. - Mugonza, sulla sinistra del Reno, di faccia alla foce del Meno, già capitale dell'elettorato del suo nome, ed oggi caroluogo della pruvincia dell'Assia Renana, antica città vesc., fortificata, comin. ed assai ind., con una cittadella, con un liceo, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 26,000 ab. Essa è una delle fortezze federali, e comunica, noediante un ponte di barche lungo 2,000 piedi circa, colla piccola città o sobborgo di Cassel o Castel, situato sull'opposta riva del Beno, e compreso nel suo sistema di fortificazione, Gli Austriaci ed i Prussiani hanno il diritto di presidiarla unitamente agli Assiani, Magonza è patria del famoso Guttemberg inventore della Tipografia.

## LANDGRAVIATO DI ASSIA HOMEURGO.

POBLECUE. Questo piecolo Stato è diviso in due parti distinte, he sono: il Landgraviato di Homburgo, racchiuso nel principato dell' Alta Assia, dipendente dal grandacato di Assia Daranstadi; e la digronia di Meissenheim, racchiusa fra il regno di Baviera, la monarchia Prussiana, ed il granducco di Oldenburgo.

FIUMI. Le acque che irrigano questo Stato, appartengono alla Nu h e ed al Meno, infl del RESO.

SUPERFICIE, 125 miglia quadre.

POPOLAZIONE Assoluta, 21,000 abit.; relativa, 168 abit. per miglio quadro.

GOVERNO. Monarchico, senza Stati provinciali,

TOPOGNAFIA Houburg vor der Hacht, sull'Eschbasch, nel landgraviato di Homburgo, piccola città di 3,800 ab., è la residenza del landgravio. — Meissenheim, sul Gland, nella signoria del suo nome, con circa 1,700 abitanti, è l'altra città più considerabile di questo Stato.

### DUCATO DI NASSAU.

POSIZIONE Questo Stato è quasi intieramente circondato dalla monarchia Prussiana, e dal granducato di Assia Darmstadt.

FIUMI. Il RENO, con i suoi infl. Meno e Lahn.

SUPERFICIE, 1,446 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 337,000 ab.; relativa, 233 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Questo ducato è diviso in 28 baliaggi,

GOVERNO. Monarchico costituzionale; due banchi o Camere.

TOPOGRAFIA. Hirsbaden, nel baliaggo di questo nome, piccola e grazios citti nod. capiable del duesto, con alcuni lett. init e con 7,003 ab; è molto rinomata per i suoi begiu minerali, frequent di annualmente da molte migliaja di foresteiri. Il palazzo dueale ed il Kursasl, magnifico edifirio destinato per i bagni, sono le sue migliori fabbiriche. — Bibritich, residentas ordinaria del duea, con un sontusos palazzo, e con 2,600 ab. — Limburgo, sul Lahn, città veste, con 3,000 abit., rinomata per la eclebre sorgente di acque minerali, delle quali se nevande a naudamente una gran quantità.

# PRINCIPATO DI WALDECH.

POSIZIONE. Questo piccolo Stato è formato di due parti ineguali fra loro separate, les sono i il principnto di Waldeck, racchiuso fra la monarchia Prusiana e l'Assis Elettorale; e la contea di Prymont, ci condata dal principato di L'opa Detmold e dal regno di Annover.

FIUMI. Le acque che irrigano questo Stato appartengono al WE-SER ed al suo infl. Fulda.

SUPERFICIE, 347 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 54,000 abit.; relativa, 156 abit. per miglio quadro. GOVERNO, Monarchico costituzionale; una sola Camera,

TOPOGROFIA. Corbach, sull' liter, piecola città di 2,000 als., è la capitale dello Stato — Aroken, sull'Aar, piecola città di 1,700 als., è la residenza del principe. — Pyrmont, con bogni minerali molto frequentati, e con 2,400 als., è la città più popolata di questo Stato.

## POSSESSI DELLA CAFA DI LIPPA.

POSI XIVNE. Questa Cosa è divisa nei due principati di Lippa Detmold e di Lippa Schouenburgo, interamente racchiusi fra le provincie Prussione ed i territorii della Casa di Brunswick, e confinanti in parte coll'Assia Elettorale e col principato di Waldeck.

# PRINCIPATO DI LIPPA DETMOLD.

FIUMI. La H'erre infl. del WESER, e la Lippa del RENO. SUPERFICIE, 330 miglia quadre

POPOLAZIONE. Assoluta, 76,000 abit.; relativa, 230 abit per

miglio quadro.

GOYRAFO. Monarchico, un poco limitato degli Stati provinciali, TOPOGRAFIA. Definadi, unlla Werra, pierola città con un ginazio, e con 2,800 abit, è la capitale del principato. – Lengow yalla Bega, pierola e graziona città ind. con 3,800 ab. – Lipopatadi, sulla Lippa, città di 3,200 abitanti, posseduta in comune col re di Prassis.

# PRINCIPATO DI LIPPA SCHAUENBURGO.

FIUMI. L' Enner ed altri piccoli infl. del Weser. SUPERFICIE, 137 miglia quadre. POPOLAZIONE. Assoluta, 26,000 abit; relativa, 166 per miglio quadro.

GOVERNO. Monarchico, con Stati provinciali.

TOPOGRAFIA. Buckeburgo, sull'Aue, con un ginnasio e con 2,100 ab., è la capitale del principato. — Stadthagen, con 1,800 ab., è la altra città più considerabile.

## REPUBBLICA DI FRANCFORT.

POSIZIONE Il territorio di questa repubblica è racchiuso fra il granducato di Assia Darmstadt e l'Assia Elettorale, ed una piccola framone confina col ducato di Nassan.

FIUMI. Il Meno, infl. del RENO, e la Nidda infl. del Meno.

SUPERFICIE, 69 miglia quadre.
POPOLAZIONE. Asoluta, 54,000 abit.; relativa, 783 abit. per
miglio quadro.

GOVERNO. Repubblicano, con un Senato, ed una Assemblea lagislativa.

TOPOGRAFIA. Francfort, sal Meno, antica città, assai ind. e della più comm. , capitale della repubblica e di tutta la Confederazione, e residenza della Dieta Germanica, ron un ginnasio, una biblioteca, ed atri lett. sitt., e con 46,000 ab. E hen costruita, ed ha edifinii oservabili, tra i quali la cattedrale; il palsazo della cuttà, ove si conserva Poriginale della fosmos bolla d'oro; il palsazo, ove risiedevano gl'imperatori Carolingi; ed il bel ponte di pietra sul Meno che unince Francetta a Carbanatara rigoradato rome uno dei soni sublorghi. Vi si teugono annualmente due fiere frequentatissime, una a Pasqua e l'altra a S Michelle.

# POSSESSI DELLA CASA DI BRUESWICE,

Questa casa è divisa in due rami: il primogenito detto Brunswick Wolfenbuttel, il quale è ducale: il cadetto ossia di Zell detto comunemente di Luneburgo o Annover, il quale è reale.

# DUCATO DI ERUJSWICE.

POSIZIONE. Questo Stato è composto di tre parti fra loro separate, e quasi intieramente racchiuse fra la monarchia Prossiana ed il regno d'Annover.

FIUMI. Il WESER, col suo infl. Aller, ingrossato dall'Ocker e dal Leine; ed alcuni piccoli infl. dell'ELBA.

SUPERFICIE, 1,126 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 212,000 abit.; r. lativa, 218 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Questo ducato è diviso nei sei distretti seguenti, rhe

sono: Brunswick, Wolfenbuttel, Helmstedt, Gandersheim, Holzminden e Blankenburgo, così rhiamati dai loro capiluoghi respettivi.

GOVERNO. Monarchico costituzionale; due camere.

TOPOGRAFIA. Brunswick, sull' Ocker, grande e ben costruità

cità, delle più ind. e comm., capitale del ducato, con un collegio, unu bibliotes e da latri ett. istit, e con 46,000 sh. Conta diversi fitti considerabili, tra i quali il palsano ducale, i due palsazi della citi autice o nono, e la catterdate. — Wilfinhattri, sull'Ocher, città tind, con una magnifica e ricea biblioteca, e con 8,000 sh. — Il principato Orli in Neira, con circa 97,000 sh., appariene a questo ducato, il cui averano riconosce per questo posseno la sovramit del re di Prusia. Il duca regnante lo ha ceduto ultimasente al suo fratello cadetto.

#### REGNO DI ANNOVER.

CORTIEL Non suuto riguardo alle piccole frazioni di territorio, atterate dalle tre parti princigali che compongno questo regno, e separate le une dalle altre dal granducato di Oldenburgo, dalla. republica di Brema e dal ducato di Brumavicki, si psonono segnare i confini nel modo seguente: al nord, il mare del Nord, la monarchia Denose; la repubblica di Amburgo, e di Igranducato di Mecklemburgo
Schwerin; all'est, la monarchia Prussiana e di il duesto di Brumavicki,
at sud, la monarchia Prussiana, l'Assi Elettorale, e di i possessi della
Casa di Lippa; all'oveste, le provincie Olanderi di Over Yasel, Drembs e
Groninga.

FIUMI. L'ELBA, con i suoi infl. Il men au ed Oste; il Wasur, col suo infl. Aller, ingrossato dall'Ocker e dal Leine, e l'Essa, col suo infl. Hase.

SUPERFICIE, 11,125 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 1,550,000 ab.; relativa, 139 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Dopo il 1823 questo regno è diviso nel capitanato montuoso di Clausthal, e nelle sei prefettare o governi seguenti, che sono: Annover, Hildesheim, Luneburgo, Stade, Osnabruck, ed Aurick, cod chiamati dai loro capituoghi respettivi.

GOVERNO. Monarchico costituzionale; due Camere.

BTRADE FERRATE. Rammentismo le seguenti in costruzione: La la da Annover a Brunswick ed a Minden; quella da Hildesheim, Celle, Pelcen, Luneburgo, Harburg; quella da Annover a Brema, e da Fienenburg a Galar.

CITTA' CAPITALE. Annover.

TOPOGRAFIA. Le cità più considerabili di questo regno sono le guenti: — Annoser, in una pianara sabiona al comil. 'dal Leinecol' l'llne, città sasai ind. e comm., capitale del regno, con un licco, una bibilotece ad latri lett. siti., e con 28,000 ab. Sono osservabili fra i soni edifinii il palazzo del vicerè, il palazzo Cambridge, ed il palazzo degli Stati. — Hidanheim, sull'Intensett sini. del Leine, città vene, con 13,000 ab. Gottinge (Gostingen), salla diritta del Leine città vene del prince del piede del monto Geimberg, grassias città nd., una delle principali della. Germania retairmente alla letteratura, con una cele, interpretanti lett isiti, e con 14,000 ab. — Lanberge, sull'Intense, itti importanti lett. isiti, e con 14,000 ab. — Lanberge, sull' llese, sittà vese, ind. e comm., con 12,000 ab. — Canberge, sull' sull' lasse, sittà vese, ind. e comm., con 11,000 ab.

— Pepenburg, 10pra un canale navigabile che la pone in comunicasione cell' Ena; città di 4,000 h, ma cio non persusto delle più comm. della Germania. — Eudem, alla lote dell' Ena; nella prefettura di Aurik, città inde, de delle più comm, con un porto, e con 11,000 ab. — Clausthad, nel capitanato del suo nome, con pricebe miniere di argruto e di piombo, e con 8,000 ab.

### GRANDUCATO DI OLDEMBURGO.

COMPINI. Non avuto riguardo al principato di Essim o di Liubrecza, compreso nel circolo della Bassa Sassonia, ed al principato Bishriptid, già ficente parte del ducato di Due Ponti, rompreso nel seiverlo dell' Alto Reno, si pud dire che il granducta di Ollebrado di è circolo dell' Alto Reno, si pud dire che il granducta di Ollebrado di è circondato interamente dal regno di Amover, meno un piccolo spazio al nord, in cui è bagnato dal mare del Nord.

FIUME Il WESER, col suo infl. Hunt; la Leda o Satarems ed altri infl. dell' EMS; e la Nahe, infl. del Reno.

SUPERFICIE, 1,880 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 211,000 ab.; relativa, 128 abit. per miglio quadro.

GOVERNO. Monarchico assoluto.

DIVISIONE. Questo Stato è diviso in tre pari ineguali che sono: il ducato di Oldemburgo con le sue dipendenze; il principato di Eutin o di Lubecca; ed il principato di Birkenfeld.

GOVERNO. Monarchico assoluto.

TOPOGRATIA. Oldiniburgo, sull'Hunt, piccola e hen contruis citità min, el as-ai comm. capitale dello Stato, con un ginuasio, una bicità teca ed altri lett. init, c con 6,000 ab. – Eutin, sul lago del suo me, già capitale del vescovato sovrano di Eutin, con 2,20 ab. nitr. kenfréd, sulla Nahe, capoluogo del principato del auo nome, con 1,100 ab.

## SIGNORIA DI ENIPHAUSEN.

POSIZIONE. Questo Stato, il più piccolo fra quelli dell' Europa, è racchiuo nel granulacca di Oldenburgo. Esso apparitene alla Casa, di Bentink, e conta la ana esistenza politica dal 9 Marzo 1826, nella quali epoca, mediante un sato della Dieta Germanica, fu ricononeciuto come potenza indipendente, formante parte della Confederazione.

SUPERFICE, 31 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 2,859 abit.; relativa, 220 ab. per mi-

TOPOGRAFIA. Kniphausen, graziose castello fortificato, con 50 ab., è il capoluogo di questo Stato. Il principe risiede ordinariamente a Varet nel granducato di Oldenburgo, nel quale Stato ha alcumi possessi, come pure nella monarchia Olandese, ma tutti mediati.

## REPUBBLICA DI BREMA.

POSIZIONE e FIUMI. Il territorio di questa repubblica è racchiuso nel regno di Annover ed è begnato dal WESER, ed di suo infl. Vumme. SUPERPICIE, 51 miglia quadre.

POPOLAZIONE, Assoluta, 50,000 abit; relativa, 980 abit. per

miglio quadro.

TOPOGRATIA. Brems, al coult. della Vunme col Weser, c.s. pipila Jella repubblica, citti grande, sausi inde delle più comm, con un ginnaio, una bibliotrea, un osservatorio particolare del celebre menio Olbers che vi scoupi i pioneti Pallade e Vesta, ed altri lett, initt., con un arenale, e con 40,000 ab. Sono osservabili fra i suoi rificija ia cateloriale luterana, il palazzo della citti, e la borsa.  $\mu_{ee}$  practicale initti, con un arenale, e con 40,000 ab. Sono topo della più perio ore si fermano le navi che non possono rimontare il flume fino a Brema.

### REPUBBLICA DI AMBURGO.

POSIZIONE. Il territorio di questa repubblica è circondato dalla monarchia Dansea ad eccezione della parte meridionale che confina col regno di Annover, e del baliaggio di filiazebuttel, posto alla foce dell'El. ba e racchiuso in questo medesimo regno. Essa possiede inoltre in comune con Luberca il baliaggio di Bergedorf.

FIUMI. L'ELBA, ed i suoi piccoli infl. Bille ed Alster.

SUPERFICIE, 114 miglia quadrate.

POPOLAZIOME. Assoluta, 148,000 ab; relativa, 302 abit. per miglio quadro

TOPOGRATIA. Amburgo, sulla diritta dell'Elba, un ramo del quale le serve di ottimo porto, sunica e vatas città, assis ind. e delle più comm, capitale della repubblica; con un giunasio, due biblioteche, un osservatorio el altri letti. sittà, ce on 122/000 ab. È composta di due parti distinte: la città vecchia d'irregalare ostrusione e.con straiquali si distinguano le chiese di S. Nichte, di S. Pietro e di S. Nichte de trette; e la città mora ban fabbricata, e con belli edibiti, ri quali si distinguano le chiese di S. Nichte, di S. Pietro e di S. Nicoto, e specialmente la magnifica e vata fabbrica della Boras. Deregadorf, nel baliaggio di questo mome, sulla Bille, piccola città di 2,000 ab. — Cux.haver. o Cux.hafern, alla foce dell'Elba, nel distretto di litzebuttel, piccolo luogo di 300 ab., can bagni marittimi, e con un porto frequentalissimo.

#### REPUBBLICA DI LUBECCA.

PO SIXIONE. Il territorio di quotas repubblica, composta di più frazioni, è ituato fixa il mar Baltico, il principato di Estin o di Lubecca appartenente al granducato di Holstein spettante alla monarchia l'ances, ed il granducato di Mecklemburgo. Essa possiede inoltre in comune con Amburgo il Balisgoio di Bergedott.

FIUMI. La TRAVA, con i suoi infl. Wackenitz e Stekenitz; e la Bille infl. dell' ELBA.

SUPERFICIF, 88 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 46,000 abit.; relativa, 523 abit. per miglio quadro.

TOPOGRAFIA. Lubecca, sopra una collina al confl. della Wackenita colla Trava, ben costruita città, assai ind. e delle più comm., rapiste della repubblira, ma molto deraduta dal non antico plendere, rou un cimanio, una bibliotere da dari lett. utili, ron on arenale, e ron 22,000 ab. Sono osservabili fra i suoi edificii la rattedrale, la chiesa di S. Maria, il plastaso pubblico, e la falbrica della Borsa. Travemunda, alla fore della Trava, piecola città di 1,000 ab., con bagni martitini, è il tere porto di Luberca.

## POSSESSI DELLA CASA DI MECELIMBURGO.

PORIZIONE. Questa Casa à divisa in due rami, i quali formano i due granducati di Mechlemburgo Schwerin e di Mechlemburgo Straite. Questi due granducati confinono al nord, col mar Baltiro e colla monarchia Prussiana; al lud, colla monarchia Prussiana; al sud, colla monarchia Prussiana e ol regno di Annover, all'orate, colla monarchia Danese, colla repubblica di Lubecca, e col principato di Entine pettante al granducato di Olderburgo.

# POSESSI DELLA CASA DI MECKLEMBURGO SCHWERIF.

FIUMS. L'ELBA, rhe lambisce solamente il suo territorio, e viriceve l' Elda e la Foitze; il Warnow o Warna, col Nebei; e la Recentra.

SUPERFICIE, 3,582 miglia quadre,

POPOLAZIONE. Assoluta, 431,000 abit; relativa, 120 abit, per miglio quadro.

1 1 IONE. Questo Stato è diviso în sei parti disuguali che sono; il eireolo di Mecklemburgo ; il circolo Wendico ; il principato di Schwerin , la signoria di Wismar, e la signoria o territorio di Rostock.
GOVERNO. Monarchico, limitato dagli antichi Stati provinciali.

TITA' CAPITALE. Schwerin.

TOPOGRANTA. Le cità ed l'luophi più considerabili di questo graductato non i seguetti — Schwerin, au llago di questo nome, grassascittà, hen costruita ed ind, capoluogo del circolo di Merklerna harpe e capitale di tutto il granducato, con alconi lett. istit., e con 13,000 ab., compresivi quelli che abitano la sua parte chianata N'estad , appartenente sotto il rapporto amministrativo al principato di Schwerin. Ludwigeburgo o Ludwigeburg fra il Regnita e l'Elda, grascioso borgo, reidenas ordinaria del granduca, ron un magnifico palsaco, e con 4,000 ab. — Ratock, sul Warrow o Warras, città ind. e comm., a più grande a la più popolta dello disto, capolinego della eroma. Il proposto dello disto, capolinego della altri lett. initi, e con 19,000 ab. — Harmenunda, nel circolo Warrow o Warras, serve di porto a Bostork. — H'immer, al fendo di un gello del Baltico, capologo della signoria del son ome, città comme, con un porto, e con 10,000 ab.

## GRANDUCATO DI MECELEMBURGO STRELITZ.

PRUME. L'Havel, infl. dell'ELBA; il Tollenbachsee, emissario del lago Tollen ed infl. del TREBEL; e la Wackenitz, emissario del lago di Batzeburgo ed infl. della TBAVA.

SUPERFICIE, 578 miglia quadre.

POPOLAZIONE, Assoluta, 77,000 abit., relativa 133 abit. per miglio quadro.

GOVERNO. Simile a quello di Mecklemburgo Schwerin.

TOPOGRAFIA. Nuova Strelitz, sui laghi Zirg e Glannbek, graziosamente costruita in forma di stella a otto raggi, città ind., capitale del granducato, con un ginnasio, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 6.000 ab. - Nuovo Brandeburgo 1 sul lago Tollen , città comm. ed assai ind., con 5,000 ab. - Hatzeburgo, sopra un'isola del lago di questo nome, piccola città di 2,000 ab., spettante nella maggior parte al re di Danimarca, e nella minor parte a questo granducato dal quale dipende solamente la cattedrale e la piccola contigua piazza del Palmberg.

# POSSESSI DELLA CASA DI SASSONIA.

Questa casa è attualmente divisa in due rami: il cadetto chiamato Albertino dal suo fondatore Alberto, anticamente Elettorale, ed oggi Reale, perchè possiede il regno di Sassonia; il primogenito detto Ernestino da Ernesto suo stipite, il quale è Ducale.

## REGNO DI SASSONIA.

CONTINI. Al nord, la monarchia prussiana; all'est, la monarchia Prussiana, e per un piccolo tratto la Boemia dipendente dall' impero Anstriaco; al sud, il regno di Boemia, ed il regno di Bavicra; all'ovest, per un piccolo tratto, il regno di Baviera, quindi i possessi della Casa di Reuss, il granducato di Sassonia Weimar, il ducato di Sassonia Altemburgo, e la monarchia Prussiana.

PIUMI. L'ELBA, con i suoi infl. Elster Nero, Mulda, e Suala ingrossata dal Pleis.

SUPERFICIE, 4,341 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 1,400,000 abit.; relativa, 314 abit. per miglio quadro. DIVISIONE. Questo regno è attualmente diviso nei seguenti cin-

que circoli, che sono: Misnia, Lipsia, Erzgebirge, Woigtland, e

STRADE FERRATE. Da Lipsia a Dresda ed a Magdeburgo in Prussia.

GOVERNO. Monarchico costituzionale: due Camere. CITTA' CAPITALE. Dresda.

TOPOGRAFIA. Le città più considerabili di questo regno sono le seguenti: - Dresdu, sull' Elba, in una posizione deliziosa nel mezzo a

ricche campagne, capoluogo del circolo di Misnia e capitale di tutto il regno, una delle più belle città della Germania, assai comm. e delle più ind., con un collegio, due biblioteche, ed altri molti importanti lett. istit., e con 70,000 ab. Ha belle, larghe e diritte strade, case ben costruite, magnifiche chiese, ed edifizii ragguardevoli. Fra questi ultimi sono osservabili il palazzo reale, per la sua vastità e ricchezza interna, e per l'annessa altissima torre i l'Augusteum, o Palazzo Giap-Geog. 12

ponese, abitato dal re regnante al tempo del regno del suo predecessore ; il palazzo del principe Massimiliano ; quello detto dei Principi ; quello di Bruhl; il palazzo degli Stati Provinciali; il palazzo pubblico , l'arsenale ; ed il magnifico ponte sull' Elba. Tra le chiese si dist'nguono: la nuova chiesa dei Cattoliei, la chiesa della Corte, quella della Madonna, e quella di S Croce. Nei contorni di Dresda, che sone deliziosissimi , trovasi la fortezza di Koenigstein , considerabile per la sua amena po iz one sull'Elba, non meno che per il suo sistema di fortific: zione .-- Lipsia (Leipzig), sul Pleiss, capoluogo del eireolo del suo nome, ben costruita rittà, delle più ind. e comm., residenza della Compagnia Americana dell' Elba, con un' università, due biblioteche, un osservatorio, ed altri lett. istit., e con 41,000 ab. Vi si tengono annualmente tre fiere, cioè per Capo d'Anno, per S. Michele e per Pasqua, giustamente annoverate fra le più ricche che si conoscano, specialmente l'ultima, la quale non ne ha eguali sotto il rapporto del commerc o di libreria. - Freyberg, sulla Mulda, capoluogo del circolo di Erzgebirge (monti metallici), città ind., con ricche miniere di argento, con una celebre scuola di mineralogia e con 12,000 ab. Chemnitz, città eomin. ed assai ind., con 16,000 ab. - Plauns, sull' Elster Bianco capolnogo del circolo del Woigtland, città assai in l., con 8,000 ab. - Buuzen , sulla Sprea , capoluogo del eircolo delle Lusazia , città ind. e comm, con 12,000 ab.

## POSSESSI DEL RAMO DUCALE.

Questo ramo è stutulmente anddiviso in quattro rami, si quali spartengono il granducato di Sansonia Winner, ed i tre duesti di Sansonia Cobargo Gotha, di Sansonia Meiningen Hitaburghausen, e di Sansonia Altemburgo, literritorio dell'amico duesto di Sansonio Gotha per l'estinoine del ramo di questo nome avrenuta nel 1825, è asto diviso fra i tre duesti summentovati; quello di Cobargo inoltre ne ha redittot anche il nome.

COMPINE. Ad ececcione del principato di Lichterberg, già appartement al duesto di Sas onia. Colapse Guidh nel Grecolo dell'Allo Reno, e di alcune piecole frazioni di passe staccate dalla massa principale, si può dire che il territorio posseduto da questi quattro soverazi confina: a mond, colla mondrio. Prusissima all'art, or lergo di Sissonio e con i posseni della Casa Renu; al znd., con questi medesimi posseni e col regno di di Sissonio que dell'Assia Pictory d'Assia Pictory e all'ovezt. Gell'Assia Pictory d'Assia Pictory dell'Assia Picto

FIUMI. L'Him e l'Elster Bianco ingrossato dal Pleiss, infl. della Saala che si searica nell'ELBA; la WERRA, nuo dei rami del WE-SER: essa riceve la Nesse; e l'Hz infl. del Meno, il quale entra nel RENO.

## GRANDUCATO DI SASSONIA WEIMAR.

SUPERFICIE, 1,070 miglia quadre,

POPCLAZIONE. Assoluta, 222,000 abit.; relativa, 204 abit., per miglio quadro.

EXVISIONE. Questo Stato è diviso in tre parti principali, fra loro

seporate dal territorio di altri principi, e sono: il principato di Meimar. il principato di Eisenach, ed il circolo di Neustudt.

GOVERNO. Monarchico costituziunale con una Camera.

TOPOGRAFIA. Weimar, sull'Ilm, capoluogo del principato del suo nome e capitale di tutto il granducato, piccola e ben fabbricata città ind, e como, con un girmasio, una biblioteca, ed altri importanti lett. istit., e con 10,000 ab. Iena, sulla Saala, piccola città ind., con una università, ed altri lett., istit, e con 5,000 ab - Eisenuch, sulla Nesse, capolucgo del principato del suo nome, eittà ind., e comm., con 8,000 ab. - Neustadt, sull' Orla infl. della Saala, capoluogo del eircolo del suo nome, piccola città di 2,000 ab.

#### DUCATO DI SASSONIA COBURGO GOTHA.

SUPERFICIE, 731 miglia quadre.

POPOLAZIONE, Assoluta, 145,000 abit., relutiva, 199 abit., per mielio madro.

DIVISIONE. Questo Stato è diviso in due parti principali, fra loro separate dal territorio di altri principati, e sono i il principato di Gotha, il principato di Coburgo, e il principato di Lichtenberg, che è stato ceduto alla Prussia per una rendita perpetua di 80 mila Scudi prussiami.

GOVERNO. Nel Principato di Coburgo esso è monarchico costituzionale con una sola Gamera; nel Principato di Gotha vi sono degli Stati provinciali.

TOPOGRAFIA. Gotha, presso il Leine, capoluogo del principate del suo nome e capitale di tutto il durato, graziosa città ind., ed assai comm., con ua ginuasio, una biblioteca ed altri lett, istit., e con 11,000 ab. Nelle sue vicinanze trovasi il celebre osservatorio di Seeberg, così detto dal monte su cui è situato. - Coburgo, sull' Itz, capoluogo del principato del suo nome, e seconda residenza ducale, graziosa città comm, ed assai ind., con un ginnasio, un osservatorio, una biblioteca ed altri lett, istit., con una cittadella, e con 8,000 ab.

#### DUCATO DI SASSONIA ALTENBURGO

SUPERFICIE, 397 mielia quadre,

POPOLAZIONE. Assoluta, 107,000 abit., relativa, 270 abit. per miglio quadro.

GOVERNO. Monarchico limitato da Stati provinciali organizzati nel 1831.

TOPOGRAFIA. Altemburgo, presso il Pleiss, capitale del'dueato, graziosa città ind. e comm., con un ginnasio, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 12,000 ab,

#### DUCATO DI SASSONIA MEININGEN HILDBURGHAUSEN.

SUPERFICEE, 691 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 130,000 abit., relativa, 188 abit., per miglio quadro.

GOVERNO. Monarchico cestituzionale; una sola Camera.

TOPOURAFIA. Meiningen, sulla Werra, piccola, ma graziosa città ind., residenza ordinaria del duca, con un licco, due biblioteche, ed altri letti. sitti, e con 3,000 sb... Hildburghauera, sulla Werra, piccola città, residenza delle autorità superiori del ducato, con un gimassio, e con 4,000 ab.

#### POSSESSI DELLA CASA DI SCHWARZBURGO

POBIEXONE. Questa Casa è divisa in due rami, i quali possiedono i due principati di Schwarzburgo Rudolstadi, e di Schwarzburgo Sondershausen. Il primo è situato fra i possessi delle Case granducale e ducali di Sassonia, e fra la monarchia Prussiana; il secondo è racchiaso nella monarchia Prussiana.

FIUMI. La Saala, con i suoi infl. Ilm ed Unstrut ingrossato dalla Gera e dal Wipper, tutti appartenenti al bacino dell'ELBA.

#### PRINCIPATO DI SCHWARZBURGO RUDOLSTADT.

SUPERFICIE. 306 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 57,000 abit., relativa, 187 abit., per mielio quadro.

GOVERNO. Monarchico costituzionale.

TOPOGRAFIA. Rudolstadt, sulla Saala, piccola città ind., capitale del principato, con un ginnasio, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 4,003 ab.

#### PRINCIPATO DI SCHWARZBURGO SONDERSHAUSEN.

SUPERFICEE, 270 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 48,000 abit., relativa, 178 abit., per nuiglio quadro.

GOVERNO. Monarchico limitato da Stati provinciali-

TOPOGRAFIA. Sondershausen, sul Wipper, piccola e graziosa città, capitale del principato, con un ginnasio, e con 3,300 ab. — Arnatadt sulla Gera, città ind., la più ragguardevole di questi due principati, con un liceo. e con 5,000 ab.

#### POSSESSI DELLA CASA DI REUSS.

POSITIONE. Quanta Casa è divisa in due rami principali: il primognitio ossi di Greiz, ed il cadetto ossi di Schieliz; quarti ultimo, per l'estinizione della linea mascolina di Lobenstein avvenuta nel 1932, è attualmente suddiviso nelle solo den linea di Reuss Schieliz e di Heuss Lobenstein Ebersdar, I paesi soggetti a questi tre principi sono circondati dal regno di Baviera, e dai posessai della Casa di Sassonia, ad chima fer il principio di Salvane, ad di posessa della Casa di Sassonia, ad chima fer il principio di Sassonia Vivinna; il dicato di Sassonia, ad chima fer il principio di Sassonia Vivinna; il dicato di Sassonia del conservari che questo principato appartiene in comune alle due linee di Schielic ed Il Cohentette Ebersdarof. In sesso trovasi Gerra , sull'Elster Bianco, graziosa città ind. e comm., la più considerabile dei tre principati, con 8,000 ab.

GOVERNO. Nei tre principati è Monarchico limitato dagli Stati

FIUMI. La Saala, col suo infl. Elster Bianco, essa si scarica nell'ELBA.

## PRINCIPATO DI REUSS GREIZ.

SUPERFICIE, 109 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 21,100 abit.; relativa, 221 ab., per miglio quadro.

TOPOGRAFIA. Greiz, sull'Elster Bianco, piccola citrà ind, e comm., capitale del principato, con 7,000 ab.

# PRINCIPATO DI REUSS SCHLEIZ.

SUPERFICIE, 156 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 30,000 abit.; relativa, 191 abit., per miglio quadro.

TOPOGRAFIA. Schleitz, sal Wiesenshall, piccola e grasios città indicepitale del principato, com si licco, e con Soloo ah. — Il sovrazo di questo Stato posiede inoltre la signoria di Quarmbek nel ducato di Schlewitg, compreso nella quoa rechia Danest, dea altre signorie in Slesia. e al sleuni villaggi sella provincia prussiana di Brandeburgo, e nel regron di Sassoni.

### PRINCIPATO DI REUSS LOBENSTEIN IBERSDORF.

SUPERFICIE, 182 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 27,500 abit.; relativa, 151, abit. per miglio quadro.

TOPOGRAFIA. Lobenstein, sul Lemnitz, piccola città ind., con 3,000 ab., è riguardata come la capitale dello Stato. Il principe risiede pure qualche volta in un bel palazzo a Ebersdorf, grosso borgo ind., di circa 1,100 ab.

#### POSSESSI DELLA CASA D'ANHALT.

POSIZIONE. Questa casa è divisa in tre linee, le quali possiedono i tre ducati di Anhalt Dessau, di Anhalt Bernburgo, e di Anhalt Coethen. Il territorio soggetto a questi tre principi è circondato dalla provincia prussiana di Sassonia.

FIUMI. L'ELBA, con i suoi infl. Mulda e Saula.

#### DUCATO DI ANHALT DESSAU.

SUPERFICIE, 261 miglia quadre,

POPOLAZIONE. Assoluta, 56,000 abit.; relativa, 215 abit. per miglio quadro.

TOPOGRAPIA. Desseu, salla Malda poco longi dal sec conticoll Elba, graziosa città ind., capinie del desceto, con un collegio, una hibitocce de con 7,000 ind., ma 10,000 sb. — Zerbir penso PElba. 10,000 sb., ma contico decedata del tempo in cei esta la capitale del cesate desceto di Anbalt Zerbir, possedure della Vinea di questio none, quinta fino dal 1793. — Il deca di Anbalt Desseu posiede inoltre diveni passi, mediati negli Stati dei re di Prussia e di Sastoniia.

### DUCATO DI ARBALT BERMEURGO.

SUPERFICIE, 253 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Ausoluta, 38,000 abit.; relativa, 150 abit. per miglio quadro.

TOPOGRAFIA. Bernburgo, sulls Saala cleela divide in due parti, de di ducato, con un ginassio. con 5,000 ab. — Ballentzedt sul Getel, residenta ordinaria del duca, piccola città con un bel palatao ducale, con bagni minerali, e con 3,000 ab.

## DUCATO DI AMBALT COETHER.

SUPERFICIE, 240 miglia quadre.

FOPOLAZIONE. Assoluta, 34,000 abit.; relativa, 142 abit. per miglio quadro.

TOPOGRAFIA. Coethen o Kothen, sulla Ziethe, graniosa città ind., capitale del ducato, con una biblioteca ed altri lett. istit, e con 6,000 ab. — Il principato di Pless nell' Alta Slesia è posseduto dal fratello del duca reenante.

# PAESI AUSTRIACE

Appartenenti alla Confederazione Germanica.

L'Arciducato d'Autria, i ducai di Salibungo, di Stria, di Carintia, di Carniola; il Friuli già Autriaco, il Littorale Germanico (territorio di Triene); la contea del Tirolo col Voralberg, il regne di Bormia; il magnariato di Moravia; la Stesia Austriaca. Popolasione 11909,000- d'absimit. V. IMPEDO P'AUSTAIA.

#### PAESI PRUSSÎANI

Appartenenti alla Confederazione Germanica.

Le Provincie di Brandeburgo, di Pomerania, di Slesia, di Sassonia, di Vestfalia e del Reno. Popolazione 9,000,000 d'abitanti, V. MONARCHA PRUSSIANA.

#### PAESI OLANDESI

Appartenenti alla Confederazione Germanica.

Porzione del Granducato di Lussemburgo. V. MONARCHIA QLAN-DESE.

# PAESI DARESI

Appartenenti alla Confederazione Germanica.

I ducati di Holtein e di Lavenburgo. Popolazione 410,800 ab. V. MONARCHIA DANESE.



# IMPERO D'AUSTRIA

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 6° e 24.º Lat. fra 42° e 51.º

DIMENSIONI. Maggiore Lunghezza, da Sesto Calende sul Tieiuo, nel regno Lembardo Veneto, fino al confil. della Podhorza col Duiester nella Gallizia, 750 miglia Maggiore larghezza, da Trau sul mare Adriatico nella Dalmazia fino ai monti Erzgebirge presso Sasta

nella Boemia, 442 miglia.

COMPINI. Al nord, la confederazione Svizzera, il lego di Gostonas, regni di Bavinera e di Sassonia, la monarchi Prusiana, la regubblica di Cracovia, e l'impero Russo; all'est, l'impero Russo; ed il principato di Moldavia; al sud, i principati di Vallacchia e di Servia, l'impero Ottomano, il mare Adraitto, lo Stato del Papa, ed i ducari di Modena e di Parma; all'ovest, il regno Sardo, la confederazione Svizzera, ed il regno di Baviera.

MORTAGNE. I monti di quest'impero appartengono si tre seguette di sistemi, ciche Alpico, Shore Ellentico ed Eccinio Capzacio, el i punti cil minanti sul mo territorio sono: l'Otteler, Spite, alto 2,010 tese, e compero nello catena delle Alpi, nella parte chiannata Alpa Ritiche, appartenenti al SISTRMA ALPICO; il Monte Dinara, alto 1,166 tese, e compreso nello catena e sette el tentri o na le, nella parte chiannata Alpa Dinariche, appartenenti al SISTRMA SLAVO ELLESCO; el il Ruska Beyana, alto 1,550tese, e compreto nei monti Carp na; partenenti al SISTRMA CARROLO CARROLO Vedia lel pegine 53, e 54,

ISOLE. Le principali sono: Veglia, Cherso e Ostaro, Arbe, Pago, Coronata, Brazza, Lissa, Lesina, Curzola, e Meleda, tutte si tuste

uell'Adriatico ed appartenenti alla Dalmazia.

AGUIT. Il Balaton o Platten, che è il più grande di tutti, edi l' Neuitedi, ambeden cell'Unghesis; il Cirknitz ed il Worth Usinch, nell' Illiris; quelli di Mond, di Atter e di Traun, nell'Austris; quello di di Garda, d' Heo, di Como, e parte del Maggiore ed iquello di Lugano, nel regno Lombardo-Veneto; finalmente parte di quello di Catanza, nel Tirolo.

FIUMI. Tutti i fiumi, rhe begnano il territorio di quest'impero

sboccano in quattro mari differenti.

II MARE DEL NORD, rieces l'ELBA, che nasce dai monti Suelt, traversa la Boemia, e dentra nel reguo di Sassonia. Il suoi principali infl. sul territorio Austriaco sono alla dirittu l' $Is \ e r_i$ , alla sinistra l' $Adler_i$ , la Bold ave u ingrossata dal Bertaun, e l' $E_R \ e r_i$ . — II RENO, che bagna solamente l'estremità occidentale del Tirolo, perparadolo dalla Sviazera, a

San ed il Bug, tutti alla diritta.

Il MAR NERO, riceve : il DANUBIO, che viene dalla Baviera, traversa l'arciducato d'Austria e la Ungheria, separa la Schiavonia dalla · Ungheria, ed i Confini Militari Ungheresi dalla Servia, ed entra nello impero Ottomano. Questo fiume forma nel lungo suo rorso molte isole, alcune delle quali vastissime, in special modo quella di Schutz al di sotto di Presburgo, e quella di S. Margherita al di sotto di Buda, I suoi principali infl. sul ter ritorio austriaco sono, alla diritta: l' Inn, ingrossato dalla Saltza; il Traun; l' Ens, ingrossato dallo Steyer, il Trasen; il Leihta; il Raab; il Sarwitz; la Drava, ingrossata dal Mur; e la Sava, ingrossata dal Kulp e dall' Unna; alla sinistra : la Morava, ingrossata dalla Taya e questa dall'Igluva; il Waag; il Gran; l'Ipoly o Eipel; il Theiss o Tibisco, ingrossato dal Samos, dal Bodrog, dall' Ernad, dall' Erlau, dal Sajo, dal Koros, dal Maros, dalla Bega e dal Temes; l' Aluta; il Seret; ed il Pruth. - Il DNIESTER, rhe nasce dai Carpazii nella Gallizia, traversa questo regno, ed entra nell'impero Russo. I suoi principali infl. sul territorio austriaco sono alla diritta: lo Stry, ed il Bristiz; alla sinistra: il Sered e la Podhorza.

Il MARE ADRIATIO, riceve il Po, rhe viene dal regio Sardo, bagno l'entremit meridonale del regio Lombardo Ventio, e i serio in mare per diveri rami, fra i quali quello rhimato CAMA BANCO DO DE LEVARTE è il più conderrable: i sono principati indi. Indiversivorio autriaro sono: il Ticino, che esce dal lago Maggiore; l'O. na qi l'Add a, che traversa il lago d'Ison, ce dè impossato dal Serio; l'Oglio, che traversa il lago d'Ison, ce dè impossato dal Serio; l'Oglio, che traversa il lago d'Ison, ce del lago di Garda e traversa il lago d'Ison, detto dai Tedeschi Erscut, che nace dalle Api Reiche nel Trolo, traversa il governo di questo ce nace del nace del regio di Garda e con la contra del regione del region

nome e quello di Venezia , e shocca in mare per diverni rami , fra i quali i principali sono: l' Addietto, di l' CANAL BIANCO O CASTA-GARO; il suo principale ind. è l'Eli a c h' all sinistra; — BACCO CLORE, la BRENTA, il NULE, la PLAVE, la LAVENZA, ed il TAGLAMENTO, fumi di corso limisto, i quali traversano il governo di Venoro in limisto, i quali traversano il governo di Venezia.

L' ISONZO O LISONZO, che percorre il regco llilirico. — LA KTERA, la CETTINA e I NARENTA, che traversano il regno di Dalmazio.

CANALI. I principali conali dell'impero d'Austria sono iseguenti: L'Ungheria ha il camate di Francesco, che unisce il Danubio al Theis o Tibisco; ed il canate della Bega, che unisce la Bega al Temes, ambedue infil. del Danubio. L' Austria ha il canate di Vienna con pone in comunicacione la città di Vienna con quella di Noustach. Il regno Lombardo-Veneto ne ha un gran numero; di questi ne abbiamo già fatta menione alle pag. 66 e 67.

BTRADE FERRATE. Fra le linee che sono in attività rammentiamo principalmente la strada che va da Tirman da Tarum, eda Olmute nella Micravit; poi quelle da Prage a Pittera nella Boennis; tra quelle in costrusione citeremo la Strade del Norde ed 1 Sad dell' imperatore Erredinando, lunga la prima A50 chilometri, il altra 600; la linea quella da 30ccherona e Sachburgo in Austria 290; quella da Olmute a Praga in Bosmia 220, Le altre linee sono indicate ai luoghi rispetviti, Pel regno Lombardo Veneto, V. psg. 67.

SUPERFICEE, 194,500 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 32,000,000 di abit.; relativa, 165 ab.

RELIGIONE. Tutte le religioni hanno in Austria il libero escrizio del loro culto. La Cattalica è la dominante, e quella che è professata dal maggior numero degli abitanti. Dopo di essa la Genca è quella che conta un maggior numero di seguari, e questi vivono specialmente nella Transivania, nell'Uralperia meridionale, nella Schiavonia, nella Croaza e nella Gallitia. La Cultriatia, e quindi la Lutranna contano esse pure un gran numero di proselliti, la prima specialmente nell'ungheria e nella Transilvania, la seconda nelle provincia Tedesche e nella Gallitia. Anche gli Ebreti sono molto numeroti, e la maggior parte vivono nella Bomenia, nella Moravia e nell'Ungheria, e la maggior parte vivono nella Bomenia, nella Moravia e nell'Ungheria, is limita in Gallitia, e al tiri settari in ell'Ungheria, Gallitia, e c.; il loro numero però è piccolissimo al paragone di quello degl' individui addetti alle summerniana religionia.

GOVERNO. Esso à monarchico più o metro assoluto in tutti pesti dell'imperro, ad eccasione della Transitivania e dell'Unghiris, ove à monarchico limitato. I Confini Miliari hanno un governo internamente differente da quello della elire parti dell'impero; essi formano una colonia militare che dipende totalmente ed esclasivamente dal ministero della guerra.

FORTEZZE e PORTI MILITARI. Le principali piazze forti dell'impero d'Austria sono: Leopoldstadt, Komora, Temeswar, Nuovo Arad, e Gran Wardein, nell' Ungheria; Eszecke Peterwardein, nella Schiavonia; Mantova, Venezia, Chioggia, Pachiera, Legnago e Palma Naova, nel regno Lomb-rlo-Veneto; Zura, nella Dalmania; Cattura, nell'Abbania; Cluntar, in Moavais; Praga, Therenicantantat, Konigingratt, e Josephatadi, in Boemia. D'imperatore d'Austria his nioqire il divinto di enere guarrigione nelle piasue fori di Comacchio e di Ferenza, nello Stato del Papa; di Piacenza, nel ducato di Parma; e come membro della Confederazione Germanica, nella forta federale di Magonza, appartenente al granducato di Asia Darmatadi. I principali porti militra di di luipere sono: Fenezia, nel regno Lombardo-Vepto; in casa risiede il comando generale di tutta la marina militar, e vi si trova il grande avenale da contraione; Trieste, e Porto Quieto, nel regno Illirico; Zara, nella Dalmasia; e Cattaro, nell'Albania.

"ORTI e CITTA' COMMERCIALI. I principali porti di commercio dell'impero d'Austria sono: Trieste, nel regno Illirico; Venezia, nel regno Lombardo Veneto; Fiume, nel Littorale Ungherese; Ragusa e Spalatro, nella Dalmazia; Catturo, nell' Albania; e Rovigno, nella Istria che forma parte del regno Illirico. Le principali piazze commercianti dell' interno sono ; Vienna, in Austria; essa è il centro del commercio di tutto l'impero; Praga, luogn di deposito di quello della Boemia ; Pesth e Debretzin, di quello dell' Ungheria ; Semtino , di quello della Schiavonia; Brody e Lemberg, di quello della Gallizia. Vengono quindi, Linz, Steyer e Salisburgo, nell'Austria; Fratz, nella Stiria; Bolzano, e Roveredo, nel Tirolo; Milano, Bergamo, Brescia, Schio , Bassano, Vicenza , Padova e Verona , nel regno Lombardo-Veneto; Odemburgo, Szegedino, Theresienstadt, Kuschau o Cassovia e Temeswar, nell' Ungheria; Carlstadt ed Agram, nella Croazia; Hermannstadt e Kronstudt, nella Transilvania; Brunn e Olmutz, nella Moravia; Troppau e Bielitz, nella Slesia; Padgorze, Iaroslaw e Suczawu, nella Gallizia: Reicheberg, Budweis, Rumburgo, e Pilsen, nella Boemia.

DIVISIONE AMBINISTRATIVA. I Geografi Tedeschi si accuradon nel reportire in quattor gran parti, scheme inestate, perchè non soin où geografiche, ne tenografiche. tutti i paesi che nel loro insieme formano l'impero d'Austria: 1.º Peasi Tedeschi, fra i quali comprendono i paesi addetti alla Confederasione Germanica (V. pag. 246). 2º Peasi Pollecchi: i rai quali comprendono ei paesi che formano parte dell'antico regno di Polonia, e che oggi appartengono all'Austria; 2º Peasi Influenta, i al iranilvania ed i Confini Militari, ma anche il regno si Lugheria, la Iranilvania ed i Confini Militari, ma anche il regno si cuale di Dalmassi; 3º Peasi Influenti, fra i quali comprendono il solo regno Lombardo Veneto. Tutti questi paesi sono divisi nell'ordine anchi del godine di Rogoremi, fri boro differenti per estensione e per ti-mici e differenti per controli controli confere, provincite e distratiti, secondo le divene contrade alle quali il governo asportiene.

I PAESI TEDESCHI comprendono:

Il GOVERNO DELLA BASSA AUSTRIA, diviso nel Capitanato di Vienna, e nei circoli Superiore, ed Inferiore della Foresta di Vienna: Superiore, ed Inferiore del Monte Manhart.

Il GOVERNO DELL'ALTA AUSTRIA, divisonei circoli di Muhl, Inn, H'austuck, Traun, e Salisburgo.

Il GOVERNO DEL TIROLO, diviso nei circoli della Bassa ed Alla Vulle dell' Inn, della Vulle Puster, dell' Adige, di Trento, di Roveredo. e del Vorariberg.

Il GOVERNO DI STIRIA, diviso nei circoli di Gratz, Merburgo, Cilly, Judenburgo, e Bruck.

Il Governo Di Lubiana, diviso nei circoli di Lubiana, Neustadt.

Adelsberg, Villacco, e Klugenfurth.

Il GOVERNO DI TRIESTE, diviso nel Territorio di Trieste, e nei circoli di Gorizia; e d' Istria, da cui dipendono le isole Cherso e Veglia Questi due governi di Lubiana e di Trieste formano il Regno Illirico.

Il Governo del Regno di Boemia, diviso nel Capitanato di Praga, e nei circoli di Rakonitz, Beraun, Kaurzim, Bunzlau, Bidschow, Konigingratz, Chrudim, Czaslau, Tabor, Budweis, Prachin, Klattau , Pilsen , Ellenbogen, Santz , e Leitmeritz.

IL GOVERNO DI MORAVIA E SLESIA, diviso nei circoli di Bruhn, Iglau , Znaym, Hradisch , Olmutz , Prerau, Troppau , e Teschen. Gli ultimi due circoli appartengono alla Slesia, gli altri alla Moravia-I PAESI POLACCHI comprendono:

LE GOVERNO DEL REGNO DI GALLIZIA, diviso nei circoli di Lemberg, Wadowice, Bochnia, Sandec, Inslo, Tarnow, Rzeszow, Sanok, Sambor, Przinysł, Zolkief, Zloczof, Tarnopol, Brzezuny, Stry , Stanisławof , Czorkof , Kolomea e Czernowitz o Bukowina. I PAESI ITALIANI o REGNO LOMBARDO-VENETO com-

prende : . Il Governo di Milano o delle Provincie Lombarde, diviso nelle delegazioni di Milano, Como, Valtellinu o Sondrio, Puvia,

Lodi , Bergamo , Brescia, Cremona , e Muntova

. IL GOVERNO DI VENEZIA O DELLE PROVINCIE VENEZIANE, diviso nelle delegazioni di Venezia, Padova, Vicenzu, Verona, Rovigo, Treviso , Belluno, e Friuli o Udine.

I PAESI UNGHERESI comprendono:

Il GOVERNO DEL REGNO DI UNGHERIA, reportito in quattro circoli che formano le quattro divisioni giudiciarie del Regno di Ungheria propriamente detto; nelle due parti civili ossia bannali dei regni di Schiavonia e di Croazia; ed in cinque distretti particolari che hanno una particolare costituzione.

Il Circolo Ungherese di quadal Danubio è diviso nei comitati di Pesth, Bacs, Neograd, Sohl, Honth, Gran, Bars . Neutra , Presburgo , Trentsin , Thiirotz , Arva , e Liptau .

Il Circolo Ungherese di là dal Danubio ediviso nei comitati di Wieselburgo, Oedenburgo, Ranh, Komorn, Stuhlweissenburgo, Vesprim, Eisenburgo, Salud, Schumeg, Tolnu, e Baranya.

Il Circolo Ungherese di qua dal Theiss o Tibis c o è diviso nei comitati di Zips , Goemor , Hevesch , Borschod , Torna, Abaujvar, Sarosch, Zemplin, Unghvar, . Beregh.

Il Circolo Ungherese di la dal Theiss o Tibisco è diviso nei comitati di Marmarosch, Ugolsch, Szathasar, Szaboltsch, Bihar, Bekesch, Csongrad, Csanad, Aru.l, Krasso, Temesch, e Toronthal.

La Parte Civile ossia Bannale del regno di Schiavonia è divisa nei comitati di Veroecze, Possega, e Syr-

La Parte Civile ossia Bannale del regno di Croazia è divisa nei comitati di Agram, Warasdino, e Kreuz.

1 Distretti Particolari sono: il Littorale Ungherese, il Paese degli Jazygi o Filistei , la Piccola Cumania , la Grande Cumania , ed il Territorio degli Hayducki.

Il Governo della Transilvania Civile, diviso in 25 comitati o sedi ed in 4 distretti, repartiti nelle tre seguenti divisioni, cioè: Paese degli Ungheresi, diviso in 11 comitati e 2 distretti; Paese degli Szeklers , diviso in 5 sedi ; e Paese dei Sassoni , diviso in 9 sedi ed in 2 distretti.

Il GOVERNO DEI CONFINI MILITARI, diviso nei quattro seguenti generalati, cioè: Generalato riunito di Carlstadt, Warasdino e del Banno di Croazia, suddiviso in 8 reggimenti; Generalato di Schiaconia, suddiviso in 3 reggimenti ed in 1 battaglione di Tsciaikisti; Generalato Bannale Ungherese, suddiviso in 2 reggimenti; e Generalato di Transilvania, suddiviso in 5 reggimenti.

IL GOVERNO DEL REGNO DI DALMAZIA COLL' ALBANIA, diviso nei circoli di Zara, da cui dipendono le isole Arbe, Pago, Grossa, Corenata, Mortero e Zuri; di Spalatro, da cui dipendono le isole Bua, Brazza , Lesina , Lissa , Solta e Tercola ; di Ragusa , da cui dipendono le isole Curzola, Meleda, Lagosta, Giupana e Mezzo; e di Cutturo. Quest' ultimo circolo appartiene all' Albania, gli altri alla Dalmazia.

CITTA' CAPITALE. Vienna nell' arciducato d' Austria.

POSSESSI. Quest' impero si compone : dell' arciducato d' Austria coll' antico ducato di Salisburgo; della contea del Tirolo; della signoria del Vorarlberg; del ducato di Stiria; del regno Illirico, formato dall' Istria, da una parte del Friuli, e dagli antichi ducati di Carniola e di Carintia; del regno di Boemia; del margraviato di Moravia, colla Slesia Austriaca; del regno di Gallizia, con parte di quello di Lodomiria, e colla parte nord ovest della Moldavia detta Bukowina; del regno Lombardo Veneto; del regno di Ungheria, con i regni annessi di Schiavonia e di Croazia; e del regno di Dalmazia coll' Albania già veneta, e colla già repubblica di Raguso. Fra le molte città e luoghi contenuti in questi diversi paesi, ci limiteremo ad indicare i più ragguardevoli.

TOPOGRAFIA. L' Arciducato d' Austria ha le città e luoghi se-

guenti: Nel Governo della Bassa Austria: Vienna, sulla destra del Danubio, nel mezzo di un'amena e fertile pianura, vasta e bella città arciv. delle più ind. e comm. dell' Europa, sede del governo della Bassa Autria e capitale di tutto l'impero, con un'università, un osservatorio, varie biblioteche, ed un gran numero di altri importanti lett. istit, e ron 300,000 ab. La città propriamente detta è nolto piccola, ma i 31 sobborghi dai quali è circondata, occupano una grande estensione di terreno. Nella città le case sono generalmente altissime, e le strade strette; nei sobborghi al contrario le case sono meno alte, e le strade larghe e ben diritte. Tra i diversi edifizi che abbelliscono questa metropoli sono osservabili il palazzo imperiale, immensa fabbrica, ma di costruzione irregolare, sebbene alcune parti sieno considerabili per la loro magnificenza e per la bellezza della loro architettura; la fabbrica della zecca, quelle delle cancellerie di Corte e Stato, dell' università e dell' osservatorio; il palazzo pubblico; il palazzo arcivescovile; l'arsenale imperiale e l'arsenale della città; le fabbriche della banca , e della dogana; e diversi palazzi magnatizi, fra i quali primeggiano quello dell' arciduca Carlo, quello della fu arciduchessa Beatrice, e quello del principe di Liechtenstein. Fra le chiese si distinguono : S. Stefano, vasto e bello edifizio gotico, con un altissimo campanile; S. Pietro, costruita sul modello della basilica romana di questo nome; e S. Agostino, considerabile per la sua vastità e per il superbo mansoleo dell'arciduchessa Cristina, opera fra le più insigni dell' immortale Canova; una cappella di questo tempio è destinata a conservare i cuori dei membri della famiglia imperiale. Si contano in Vienna diciotto piazze, e fra queste meritano di essere distinte : la piazza Hof sulla quale si trovano la statua colossale della Beata Vergine, e due belle fontane adorne di figure allegoriche; la piazza del palazzo imperiale , la Holie Markt, decorata di due fontane e di altri ornamenti; la piazza di Giuseppe, adorna della statua colossale equestre in bronzo di Giuseppe II ; la piazza Nuova , abbellita di una magnifica fontana , rappresentante per mezzo di quattro figure in piombo i quattro fiumi principali dell' Austria; e la piazza Graben, derorata di due fontane ornate di statue in piombo, e di un monumento dedicato alla SS. Trinità in commemorazione della peste. Molti edifizi e non meno ragguardevoli si trovano pure nei sobborghi, e fra gli altri, la caserma per la cavalleria; il magnifico palazzo di Belvedere, già spettante al principe Eugenio, ed oggi alla corte; l'ospizio degli invalidi: la chiesa di S. Carlo, che è la più bella e la più regolare di Vienna; la magnifica fabbrica dell' istituto politecnico; quella del collegio Teresiano; il teatro sul piccolo fiume Vienna infl. del Danubio , uno dei più grandi della città : il grande spedale : e diversi magnifici palazzi magnatizi. I più belli e frequentati passeggi di questa capitale sono : quello del Prater, in un' isola del Danubio; quello del parco d' Augarten, nella medesima isola ; quello di Brigitten Au , frequentato nel giorno di S. Brigida : quello del riparo o dei bastioni; e quello del delizioso giardino di Wolksgarten. Nei contorni di Vienna si trovano diversi luoghi considerabili, fra i quali sono particolarmente da menzionarsi Schoenbrunn, delizioso castello di 400 ab., con un magnifico palazzo imperiale, ove la corte passa ordinariamente l'estiva stagione; e Laxemburgo, piccolo borgo di 1,000 ab., con un altro palazzo imperiale, ove è da osservarsi il parco, che per la sua bellezza c vastità è riguardato come uno dei più belli dell' Europa. Questi due luoghi appartengono nell' ordine amministrativo al circolo inferiore della Foresta di Vienna. - Dopo Vienna le altre città e luoghi più ragguardevoli della Bassa Austria sono: Baden , nel circolo inferiore della Foresta di Vienna, piccola e graziosa città di 3,000. ab. stabili, frequentata annualmente da molte migliaja di forestieri, che vengono a prendervi i bagni nell' estiva stagione. Nei contorni di questa città trovasi il magnifico palazzo di Weilburgo, ultimamente costruito dall'arciduca Carle. Neustadt, sopra il canale rhe la pone in comunicazione con Vienna, graziosa città ind. e comm., con una celebre scuola militare, e con 8,000 ab. - S. Polten, sul Trasene, capoluogo del circolo superiore della Foresta di Vienna, città vesc. ed ind., con 4,000 abitanti.

Nel Governo dell' Alta Austria: Linz, sulla destra del Danubio, capoluogo del circolo di Muhl, e sede del governo dell' Alta Austria, ben costruita città vesc., comm. ed assai ind., con un liceo, e con 19,000 ab; una magnifica strada di ferro pone in comunicazione questa città con Budweis in Boemia; un'altra la deve far comunicare con Guunden, appartenente al circolo di Traun. Rammentiamo inoltre la strada ferrata che unisce Freystadt con Budweis. - Steyer, al confl. dello Steyer coll' Ens capo luogo del circolo di Traun, città comm., con numerose ed eccelleuti fabbriche di chincoglierie, e 10,000 ab. - Salisburgo, sulla Saltza, già capitale dell'arcivescovato, poi elettorato sovrauo di Salisburgo, ed oggi capoluogo del circolo del suo nome, ben costruita città arriv., ind. ed assai comm, con un liceo, due biblioteche ed altri lett. istit, e con 14,000 ab.

Il Tirolo ha le rittà e luoghi seguenti: - Innsbruk, sull' Inn, capoluogo della Bassa Valle dell' Inn, e sede del governo del Tirolo di cui è la capitale; piccola rittà, ind. e comm, con un' università, ed altri lett. istit., e con 10,000 ab - Bolzano sull' Eysach , capoluogo del circolo dell' Adige, città ind e comm. con 8,000 ab.; vi si tengono delle fiere molto frequentate. - Trento, sull' Adige, capoluogo del circolo del suo nome, antica città vese, ed ind., con un liceo, e con 10,000 ab.; è divenuta celebre per essere stata la sede dell' ultimo concilio generale, che vi fu tenuto in diverse epoche dal 1545- al 1563. - Roveredo, sull' Adige, capoluogo del circolo del suo nome, città ind. e comm., con 10,000 ab.

La Stiria ha: Gratz, sul Mur, capoluogo del circolo del suo nome, sede del vesc, di Seckau, e del governo della Stiria di cui è la capitale , città ben costruita , assai ind e delle più comm., con un'università, un osservatorio, una ricca biblioteca, ed altri lett. istit., e con 34,000 ab. - Le altre città della Stiria sono troppo poco considerabili per essere menzionate.

Il Regno Illirico ha le città e luoghi seguenti:

Nel governo di Lubania: Lubiana, ed in Tedesco Laibach, sulla Laibach, già capitale della Carniola, ed oggi capoluogo del circolo del suo nome, sede del governo di Lubiana, e capitale di tutto il nuovo regno Illirico; piccola città vesc., ind. ed assai comm, con un liceo, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 10,000 ab. - Idria , presso l'Isonzo, nella Carniola, piccola città di 5,000 ab., con le più ricche minicre di mercurio dell' Europa dopo quelle di Almaden in Ispagna .-Klugenfurt, sul Glan, già capitale della Carintia, ed oggi capoluogo del circolo del suo nome, città ind. ed assai comm., sede del vesc. di Gurk, con un liceo, una biblioteca ed altri lett. istit, e con 9,000 ab.

Nel governo di Trieste : Trieste , nell' Istria , all' estremità settentrionale dell' Adriatico, e precisamente in fondo al golfo del suo nonie, ben costruita città, assai ind e delle più comm. dell' Europa, sede del governo di Trieste, e di due vesc. uno cattolico e l'altro greco unito, con una biblioteca ed altri lett. istit., con un porto franco, e cantieri da coutrusione, e con 69,000 ab — Gorziáza, sulla siniura dell' Isonao, nel Friuli, capoluogo del circolo del suo nome, città dell' Isonao, nel Friuli, capoluogo del circolo del suo nome, città in piccolo città forifictat, con 800 ab. — Capo d' Istria, nel circolo d'Istria, opera un'isola che comunica col confinente mediante un argine artificiate, piccola città già capisite dell' Istria Veneta, sede del rece, di Aquiligi, con un nitero, e con 5,000 ab. Aquiligi, nel Priuli, oggi piccola città d'Istria, vica assistante dell' Istria Veneta, sede del la contiena dell' altria vica d'Istria, con un ficto, e con 5,000 ab. Aquiligi, nel d'Friuli, in ancienti dell' Istria, città martilia nel 432 contras vi0,000 ab. Resigno, nell'Istria, città martilia, ind. ed assai comm., con due porti, con cantieri da contrusione, e con 0,000 ab.

La Boemia ha le città e luoghi seguenti: Praga, sulla Moldavia, da cui è divisa in due parti ineguali, riunite da un bel ponte di pictra, grande e ben costruita città arciv., forte, e delle più ind. e comm., sede del governo di Boemia di cui è la capitale, con un'università, un osservatorio, una ricca biblioteca, ed un gran numero di altri lett. istit., e con 120,000 ab.; una strada di ferro, come già accennamino a p g 249 mette in comunicazione questa città con quella di Pilsen. - Reichenberg, sulla Neisse infl. dell' Oder, nel circolo di Bunalau, pircola città assai comm, e delle più ind., con 10,000 ab. -Konigingratz, sull'Elba, capoluogo del circolo del suo nome, città vesc. e fortificata, con 6,000 ab. senza il presidio. - Budweis, sulla Moldava infl. dell'Elba, capolnogo del circolo del suo nome, città vesc , assai ind. e comm., con 6,000 ab.; una strada di ferro pone in comunicazione questa città con quella di Freystadt, nel circolo di Muhl nell'Alta Au. stria; ed un'altra con Linz, sul Danubio, parimente nel circolo di Muhl nell' Alta Austria; quest' ultima ha per oggetto di stabilire una facile comunicazione fra il Dannbio e l'Elba per mezzo della Moldava. - Pilsen, sul Peraun, capoluogo del cirrolo del suo nome, città assaiind, e comm., con miniere di ferro e di allume nelle sue vicinanze, e con 8,000 ab.; una strada di ferro pone in comunicazione questa città con Praga. - Eger, sull'Eger, nel circolo di Ellenbogen, città ind., con acque minerali, e con 8.000 ab.

Ta Noravia ha le città e luoghi segnemi: Brunn, a leonfi. della Schwarza colla Zwittawa, ambedae indi. della Taya, capoluogo del circolo del 100 none; sede del governo di Moravia e Slesia, e capitale della Moravia, hen construita città exec. delle più indi. e comm.; con un collegio, una biblioteca da litri lett. intit, e con 40,000 ab. Nei soni contorni trovati Austridita, pio città di 2000 ab., rionanta nei iasti militari dei nostri giorni per la celebre battaglia dei re imperaori. Una rarada di ferro pone Bruna in commicazione con Vienna e d'Omata. — O'I-mata, salta Morava, giù capitale della Rivarvia, ed aggi egoluogo del licoco el una ricca biblioteca; congiunta a Vienna per la strada ferrana che passa da Brunn, e las 19,000 ab. — Igleus, sull'Iglava, capoluogo del circolo del una conne, città comm. ed assai ind., e con 11,000 ab.

La Slesia ha: Troppau, sull'Oppa, capoluogo del circolo del suo. nome, e capitale della Slesia Austriaca, città comm, ed assai ind., con. 10,000 ab.; essa è posseduta a titolo di feudo dalla Casa di Liechtenstein. Le altre città della Slesia sono poco considerabili per essere menzionate.

Il regno di Gallizia ha le città e luoghi seguenti : Lemberg ossia Leopoli, sul Peltew infl. del Bug, capoluogo del circolo del suo nome, e capitale di tutta la Polonia Austriaca; sede del governo di Gallizia, e di tre arciv, nno cattolico, uno armeno ed uno greco, come pure di un rabino superiore per gli Ebrei che vi sono in gran numero (20,000); grande e ben costruita città ind., e delle più comm., con un' università, una biblioteca ed altri lett. istit, e con 60,000 ab. - Brody, nel circolo di Zloczof, città ind. e delle più comm., con due scuole superiori per gli Ebrei che vi sono in gran numero (16,000) e con 22,000 ab. - Przmysł, sul San, capoluogo del circolo del suo nome, sede di due vesc., uno cattolico e l'altre greco unito: città ind. con 8,000 ab .- Jaroslaf, sul-San, città comm, ed assai ind., con 8,000 ab.; vi si tiene annualmente una fiera molto frequentata. - Wieliczka, nel circolo di Bochnia, piccola città di 6,000 ab, con una ricchissima miniera di sale - Czernowitz, sul Pruth, capoluogo del circolo del suo nome, ossia Bukowina, città ind. e comm., con un liceo, e con 8 000 ab.

Il regno d' Ungheria ha le città e luoghi seguenti: Nel circolo di qua dal Danubio: Buda, ed in Tedesco Ofen, sulla destra del Danubio, capoluogo del comitato di Pesth, e capitale del regno d' Ungheria, città ind. ed assai comm., residenza di un vescovo greco, con un arc iginnasio, un osservatorio costruito sopra il vicino monte di Blocksberg, ed altri lett. istit., e con 34,000 ab. È generalmente ben fabbricata, ed ha non p oche belle chiese e diversi magnifici edifizii; fra questi ultimi si distinguo no il palazzo del vice-re, l'arsenale, l'osservatorio, e molti palazzi app a rtenenti alla primaria nobiltà Ungherese. Pesth, sulla sinistra del D anubio, di faccia a Buda, con la quale comunica mediante un bel p onte di barche; città ben costruita, assai ind, e delle più comm., con un' università, ed altri lett, istit., e con 70,000 ab. Essa è la più bella, la più grande, e la più popolata città dell' Ungheria, e deve il suo florido stato ed il suo ingrandimento allo esteso commercio di cui è centro; vi si tengono annualmente quattro ricchissime fiere, molto frequentate. Kecshemet, grossissimo borgo, assai ind. e comm , posto nel mezzo di una vasta landa cui dà il nome, con 31,000 ab. - Presburgo, sulla sinistra del Danubio, capoluogo del comitato del suo nome, ed anticamente capitale dell' Ungheria, grande e bella città, ind. ed assai comm., con un'accademia, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 41,000 ab.; vi risiede l'arciv. di Gran che è primate del regno, e vi si aduna qualche volta la Dieta Ungherese, -Kremnitz, capoluogo del comitato di Bars, con ricche miniere di oro e di argento, e con 10,000 ab. - Schemnitz, nel comitato di Hont, colle più ricche miniere di oro e di argento del regno, con una celebre scuola di mineralogia, e con 22,000 ab. - Gran ossia Strigonia, al confl. del Gran, piccola città arciv., con bagni caldi, e con 10,000 ab.: il suo arciv., che è primate del regno, risiede a Presburgo. - Theresienstadt, nel comitato di Bacs, poco lungi dal piccolo lago Palis, vasta città, che propriamente parlando è una riunione di diversi villaggi, assai ind. e comm., con 40,000 ab. Zombor, sul canale di Francesco. città ind. e comm., con 18,000 ab. Neusatz, sulla sinistra del Danubio,

città comm., con un ginnasio greco, e con 15,000 ab.: un ponte di barche la pone in comunicazione con PeterWardein, città della Schiavonia aituata sull'opposta riva del Danuloi.— Neushol, sul Gran, capoluogo del comitato di Sohl, città vesc. ed ind., colle più ricche mi-

niere di rame del regno, e con 10,000 ab.

Nel circolo di là dist Danubio: Octaenburgo, anll'Ilva infl. del Rash, espoluogo del comisto del 200 nome, città assii ind. e comma, con miniere di carbon fossile nelle sue vicinause e con 14,000 db.; vini del 200 territorio sono molto rinomati. Padab, e di Italia o Giavarrino, al confl. del Rash col ramo del Danubio che chiude l'isalo di Schutz, espoluogo del comisto del 100 nome, città vesc., con una accademia, e con 14,000 db. — Komorn, all'estremità dell'iola Schutz, appelluogo est riuniscomo iniseme i dne rami del Danubio, capoluogo del circolo del 100 no nome, città delle più forti del regno dell'impero, on 14,000 db., ha il vanto di non esere giummai stata presa da neserva dell'impero, on 14,000 db., ha il vanto di non esere giumno il stata presa da neserva dell'inpero, del comista del 100 nome, con 11,000 db., ha il vanto di el comistato del 100 nome della formation del 100 nome della comistana del 100 nome della comistana del vi focero alcuni re, i quali vi furono coronati e vi ebbero pure sepolutar.

Net circulo di qua dal Theiss o Tibisco: Eritau, in Ungherese Egesull' Erina, capoluogo del comisto di Hevesch, città arciva, come, et
assai ind, con un liceo, una biblioteca, un ouservatorio, e con 17,000
abs; sono molto celebrati vini del suo territorio. — Kuzchau, intaliano Cazzovia, sull'Ernard, capoluogo del comisto di Abaujura; città
veca, ind. ed assoi comm, con un'acsedemia, eco 19,000 ab. — Mikholz,
sulla Szyarwa ind. el Theiss, capoluogo del comisto di Borchod, grossimo bergo assai ind. e comm., con due gimansii, uno per i catolici
e l' altro per i calvinisti, e con 28,000 ab. — Tokory, al confl. del
Bodreg col Theiss, net comisto di Zemplin, lorgo di 4,000 ab., ri-

nomato per la squisitezza dei vini del suo territorio.

Nel circulo di là dal Thein o Thirec : Debettin, nel comitto di Bhr, vats città, che per la sua costrazione rassoniglia piutotto ad un interne di più villagi, delle più ind. e comm., con un collegio per i calvinisti, con un abibliocese cal altri lett. risht, e con 48,000 esto, vi si tengono annualmente quattro fiere molto frequentate. Gran Wardin, iul Koro, capoluogo del comitato di Bhra, città fortilesta, sele di dine vene, uno cattolico e l'altro greco unito, con un'accademia, con 7,000 ab. — Categráno, al con ella di Marsa col Theisa, capoluogo del comitato di Congrad, città assai ind. delle più comm., con 33,000 ab. — Tennesqua, sulla Bega, in aria insulabre, capoluogo del comitato di Tennechi e sede del generale comando dei Confiui Militari Unitersi, città comm., ed una delle più forti dell'impreo, con 12,000 ab.

Nella Parté Civile del regno di Schiavonia: Eszeck, sulla Drava, capoluogo del comitato di Verocze, piccola città comm, e fortificata,

con 10,000 ab.

Nella Parte Civile del regno di Croazia: Agram, poco lungi dalla Sava, capoluogo del comitato del sno nome, e sede del comando generale dei confini Militari Croati, città vesc. ed assai comm., con un'actademia, e con 17,000 ab. Cartstadt, sul Kulp, città fortificata, ed

assai comm., con un vesc. greco e con 2,000 ab. sensa il presidio. -Warasdino, capoluogo del comitato del suo nome, città fortificata, con un ginnasio e con 5,000 ab.

Nei Distretti Particolari: Fiume, sull'Adriatico, capoluogo del distretto del Littorale Ungherese, piccola città ind. e assai com:n., con

un porto franco, e con 9,000 ab.

La Transilvania Civile ha le città e luoghi seguenti: Clausenburgo. sul Piccolo Samos, capoluogo del Poese degli Ungheresi, e sede del governo di Transilvania di cui è la rapitale, città di mediocre estensione, con un liceo, e con 20,000 ab.; vi si tiene annualmente una fiera di eavalli , molto frequentata. Carlsburgo , in Latino Alba Julia , poco lungi dal Maros, piccola città vesc. e fortificata, con ricche miniere di ere nelle sue vicinanze, e ron 6,000 ab. - Maros Vasarhely, sul Maros, capoluogo del Paese degli Szekler, con un ginnasio, e con 10,000 ab. - Hermannstadt, sul Zibin, capoluogo del Paese dei Sassoni, e di tutta la Transilvania nell'ordine finanziero; sede del romando generale dei Confini Militari Transilvani, e di un vesc. greco, città ind. ed assai comm., con due ginnasi ed una biblioteca, e con 10,000 ab Cronstadt, città assai ind. e delle più comm., con un ginnasio per i luterani, e con 25,000 ab.

Il Paese dei Confini Militari forma un cordone di oltre 900 miglia, il quale costeggia il confine dell'impero Ottomano, ed è composto da porte della Cronzia, della Schiavonia, dell' Ungheria, e della Transilvania. Le principali città che vi si trovano appartengono alla parte della Schiavonia e sono: Peterwardein, sulla sinistra del Donubio, di faccia a Neusata in Ungheria, con la quale comunica mediante un ponte di barche; piccola città fortificata, sede del comando generale dei Con'ini Militari Schiavoni, con 4,000 ab. Carlowitz, sul Danubio, città comm. con un arciv. greco, dal quale dipendono tutti i vescovati dell' impero Austriaco di questa comunione, con molti lett. istit. per i Greci, e con 6,000 ab. Semlino, presso il confl. della Sava col Danubio, città assai comm. con 9,000 ab.

La Dahnazia ha le città e luoghi seguenti: Zara, in una penisola dell' Adriatico, capoluogo del circolo del suo nome, sede del governo del regno di Dalmazia ed Albania, e capitale della Dalmazia propriamente detta; città arciv., fortificata, ind. e comm., con un porto, e con 5,000 ab. - Spalatro , sull' Adrintico , rapologo del circolo del suo nome, città arciv., ind ed assai romm., con un porto, e con 8,000 ab ; il recinto della città propriamente detta corrisponde alle mura del magnifico palazzo di Diocleziano, che quivi si ritirò e visse dopo avene abdicato l' impero. Poco lungi da Spalatro si vedono tuttora le rovine dell'antica Salone, distrutta dai Barbari nel settimo secolo.-Ragusa, sull' Adriatico, poco fa capitale della repubblica aristocratica di Ragusa, ed oggi capoluogo del circolo del suo nome, piccola città arciv., ind. ed assai comm., con un liceo, e con 6,000 ab. Nelle sue vicinanze trovasi Gravosa, piccolo luogo con un buon porto, il quale serve a Ragusa per esportare i suoi generi d' industria.

L'Albania ha: Cattaro, all'estremità di un piccolo golfo siell'Adriatico, in cui si penetra per tre aperture, conoseiute col nome di bogehe di Catturo, capoluogo del circolo. del suo nome, piccola città vesc.,

fortificata e romm., con un buon porto, e con 3,000 ab.

Il Regno Lombardo Veneto ha le città e luoghi segnenti; nella loro descrizione seguiteremo il metodo più esteso già adottato per i paesi dell' Italia, formando questo regno una delle maggiori parti della medesima.

Nel Governo di Milano o delle Provincie Lombarde: Milano , sull! Olona, nel mezzo di una gran pianura rinomata per la sua bellezza e ricchezza, antica e vasta città arciv., di circa 9 in 10 miglia di circuito, delle più ind. e comm. dell' Europa, capoluogo del governo e della delegazione del suo nome, sede del tribunale di appello e del governo militare per le provincie Lombarde; con due licei , un rinomato osservatorio, una ricca biblioteca e molti altri importanti lett. istit , e con 150,000 ab. Tre canali navigabili , detti navigli , pongono questa città in comunicazione coll' Adda e col Ticino, e servono ad agevolare il suo commercio; così la strada ferrata che la unisce a Monza. Milanu è giustamente riguardata come una delle più belle città d' Italia, qualificazione da essa dovuta alle grandi strade, ai molti palazzi e case eleganti, ed alla vastità e regulare architettura delle diverse fabbriche pubbliche che contiene. Fra il gran numero dei suoi edifizi sono specialmente osservabili la cattedrale o Duomo, giustamente riguardato came il più vasto e sontuoso tempio dell' Italia, dopo la basilica di S. Pietro di Boma, ed uno dei più belli di tutta la cristianità ; l' ampio e maestoso palazzo dell' istituto imperiale e reale delle scienze, antiramente ch'amato di Brera; il palazzo reale residenza del viceré del regno Lombardo-Veneto, edifizio cunsiderabile specialmente per la ricchezza degli appartamenti, e per il bel teatro annesso della Canobiana; il palazzo del senato, già collegio elvetico; la magnifica caserma edificata dal principe Eugenio, una delle più belle del mondo; il teatro della Scala, uno dei più grandi che esistano; il vasto ci rco, costruito da Napoleone; l'arco trionfale all'estremità della strada del Sempione; l'immensa fabbrica del lazzeretto; il grande spedale; e molti palazzi appartenenti a dei particolari, fra i quali si distinguono quelli dei Cusani, Litta, Belgiojosa, Trivulzi, Mellerio, Clerici , Arese , Serbelloni , Borromei , Archinti, e quello chiam to la Villa Pliniana, Questa città possiede dei magnifici passeggi; il giardino pubblico, la piazza del Castello, ed i balnardi adorni di bei castagni, sono i più belli ed i più frequentati. Gli altri luoghi più considerabili della delegazione di Milano sono: Monza, sul Lambro, piccola e graziosa città di 6,000 ab., considerabile per la sua bella cattedrale, ove si conserva la famosa Corona di ferro, colla quale si coronavano i Re d' Italia; e specialmente per la magnifica villa in cui risiede ordinariamente il vicerè nella bella stagione, e dove è da ammirarsi l'annesso superbo giardino hotanico Bammentiamo ancora la strada ferrata che la pone in comunicazione con Milano. Buffalora, presso il confice del regno Sardo, piccolo borgo, considerabile per il suo magnifico ponte sul Ticino, ultimamente costruito a spese comuni dai governi sardo ed austriaco : questo luogo è una delle principali dogane di frontiera dell' impero. -Como, in una deliziosa situazione sull' estremità meridionale del lago di Como, anticamente chiamato Lario, città vesc., ed assai comm., capoluogo della delegazione del suo nome, con un liceo, e con 8,000 ab. Losservabile la sua bella cattedrale, e meritano di essere vedute le

sontuose ville Odescalchi, Este, Sommaria, Mellerio, e quella chiamata la Villa Pliniana, situate nelle sue vicinanze. Appartengono alla delegazione di Como anche Lecco, Varese, e Gravedona, villaggi considerabili - Sondrio, sull' Adda, piccola ma vaga borgata, capoluogo della delegazione della Valtellina, con 4,000 ab. Appartengono pure a questa delegazione Bormio, piccola città di 1,200 ab., e Chiavenna, borgo considerabile. Per Bormio passa la magnifica strada ultimamente aperta sul monte Stelvio , la quale pone in comunicazione diretta Milano con Innsbruck. - Pavia, sul Ticino, antica città vesc., capoluogo della delegazione del suo nome, con una celebre università, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 21,000 ab. Ha non pochi edifizi considerabil, fra i quali meritano specialmente di essere veduti il ponte coperto sul Ticino, e la rinomata Certosa dei suoi contorni. Appartengono alla delegazione di Pavia anche Abbiategrasso, e S. Colombano , villaggi rimarchevoli. - Lodi , sull' Adda , bella città vesc., ind. e comm., capoluogo della delegazione del suo nome, con 18,000 ab.; vi si fabbrica l'eccellente formaggio impropriamente chiamato parmigiano. Appartengono alla delegazione di Lodi anche Crema sul Serio, città vesc., ind. e comm., con 8,000 ab.; Codogno, borgo comm. con 8,000 ab.; S. Donato , Melegnano , e Soncino , villaggi considerabili. - Bergamo, poco lungi dal Serio, sopra una collina appiè delle Alpi, antica città vesc., assai ind. e delle più comm, capoluogo della delegazione del suo nome, con un liceo, ed altri lett. istit., e con 24,000 ab. La fabbrica della fiera, costruita in pietra tra i sobborghi S. Antonio e S. Leonardo, è il suo migliore edifizio; essa contiene più di 600 botteghe simetricamente disposte sopra una vasta piazza, adorna di una bella fontana : nel tempo della fiera, che visi tiene annualmente negli ultimi otto giorni di Agosto e nei primi di Settembre, questo luogo presenta uno dei più belli spettacoli che mai si possano immaginare. Appartengono alla delegazione di Bergamo anche Treviglio, sull' Adda, borgo comm., con 7,000 ab.; Pisogne, sul lago d' Iseo, borgo ind. con 3,000 ab.; Clusone, Lovere, Cassano, e Caravaggio, villaggi considerabili. - Brescia, sul torrente Carza, nel mezzo di una campagna rinomata per la sua fertilità e per la sua bella coltivazione, città vesc., assai ind. e comm., capoluogo della delegazione del suo nome, con un liceo, una ricca biblioteca ed altri lett, istit, e con 31,000 ab. Conta molti edifizi rimarchevoli, fra i quali si distinguono specialmente il palazzo di giostizia, detto la Loggia, d'impotente grandezaa; la cattedrale, di bella architettura, ed il teatro. Nel 1822 si scoprirono in questa città le rovine di un antico tempio romano, ovo fu ritrovata la più bella statua in bronzo che si conosca; essa rappresenta una Vittoria, a cui questo magnifico tempio era dedicato, in atto di incidere sopra uno scudo i fasti dell'imperatore Vespasiano. Appartengono alla delegazione di Brescia anche Chiari, presso l' Oglio, p'ccola città, ind. e comm., con 8,000 ab.; Lonato, presso il lago di Garda, borgo ind. con 6,000 ab.; Desenzano, sull' estremità meridionale del lago di Garda, borgo comm, con 4,000 ab; Salò all'estremità di un piccolo golfo del lago di Garda, piccola città, ind. è comin., con 4,000 ab., e Gurdone, nella Val Trompia, borgo di 1,400 ab. . rinomato per la sua fabbrica di armi da fuoco. - Cremona, sulla si-

nistra del Po, grande e bella città vesc., ind. e comm., capoluogo della delegazione del suo nome, con un liceo ed altri lett, istit., ma poco popolata per la sua estensione contando soli 26,000 ab. Tra i suoi edifizi primeggia la cattedrale o Duomo, con il bastistero, uno dei più interessanti monumenti dell' architettura gotica in Italia, ed osservabile per le sue vaste dimensioni, per i bassi rilievi che adornano la sua facciata, e per la sua torre, una delle più alte dell' Europa. Appartengono alla delegazione di Cremona anche Casalmaggiore, sulla sinistra del Po, piccola città comm., con 5,000 ab.; e Pizzighettone, sull'Adda , piazza fortificata con 4,000 ab. - Muntova , nel mezzo di un lago formato dal Mincio, grande e bella città vesc., ind. e comm., capoluogo della delegazione del suo nome, ed una delle principali piazze forti dell' Europa per la sua posizione e per le sue fortificazioni, con un liceo, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 25,000 ab. Conta diversi ragguardevoli edifizi, e tra questi si distinguono il palazzo reale del T, residenza dei suoi antichi duchi, e così chiamato perchè la sua costruzione rassomiglia a questa lettera; il palazzo già nazionale, e la cattedrale. Appartengono alla delegazione di Mautova anche Peschieru, all' uscita del Mincio dal lago di Garda, piazza importante per le sue formidabili fortificazioni, con 1,500 ab. senza il presidio, Castiglione delle Stiviere, borgo ind., con 5,000 ab.; Revere, Sabbionetta, Bozzolo, e Viadana, villaggi considerabili.

Nel Governo di Venezia o delle Provincie Veneziane: Venezia, situata all'estremità settentrionale dell' Adriatico in fundo al golfo del suo nome, magnifica città, forte per la sua posizione, e delle più ind, e comm. dell' Europa, già capitale della florida e celebre repubblica di Venezia, ed attualmente capoluogo del governo e della delegazione del suo nome, sede del tribunale di appello per le Provincie Veneziane, e del comando generale della marina austriaca, e residenza di un patriarca cattolico, di un arciv. armeno, e di un vesc. greco; con un liceo, una ricea biblioteca ed altri lett, istit.; con un porto franco, che è insieme il primo per la marina militare dell'impero, e con 104,000 ab. Questa città unica nel suo genere, per le sue costruzioni e per la sua posizione, passa per una delle più belle dell' Europa. E fabbricata sopra palizzate, e si compone di 72 isolette poste in mezzo alla laguna di Venezia, separate da 400 canali, e riunite con un numero anche maggiore di ponti. Il più ragguardevole di questi canali è il Canal Grande ; esso è fiancheggiato da magnifici palazzi , e separa la città in due perti quasi eguali , riunite dal magnifico ponte di Rialto, sostenuto da un solo arco di 90 piedi di corda. Venezia presenta un gran numero di sontuosi edifizi; fra questi si distinguono specialmente le Procuratio Vecchie, e le Procuratie Nuove, magnifiche fabbriche, che formano la maggior parte del recinto della piazza di San Marco; l'antico palazzo ducale, considerabile per la sua architettura e per la sua interna magnificenza; la bella fabbrica delle Prigioni, unita mediante il ponte detto dei Sospiri al precedente palazzo; il magnifico arsenale; il teatro della Fenice, il più bello fra i sette posseduti da questa città, e molti dei superbi palazzi appartenenti a particolari, fra i quali i più rimarchevoli sono quelli delle famiglie l'esaro, Rezzonico, Grassi, Grimani oggi uffizio della posta . Corner oggi uffizio della delegazione. Balbi, e

Tiepolo, tutti s'tuati sul canal grande; quindi quelli delle famiglie Pisani, e Lubia, situati nell'interno della città. Tra le chiese merita prin-Cinalmente menzione quella di S. Marco, ricea di preziosi marmi; mirabile è la sua facciata adorna dei quattro famosi cavalli di bronzo già fusi a Corinto, per quanto dicesi, da Lisippo nei bei tempi della Grecia. e trasportati in questa città da Costantinopoli, ed il suo magnifico campanile, fabbrica isolata e sorprendente per la sua altezza, situate sull'angolo formato dalla piazza di S. Marco con la Piazzetta, Dopo questa le altre chiese più considerabili di Venezia sono quelle degli Scalzi, dei Gesuiti, della Salnte, di S. Giorgio Maggiore, del Redentore, delle Zittelle, di S. Rocco, di S. Giovanni Paolo, di S. Salvadore, e di Frari, tutti capi d'opera di architettura nel loro genere; l'oltima contiene il bel monuscento poco fa innalzato alla memoria dell' inmortale Canova. Le strade di Venezia sono tutte irregolari e molto anguste, ma questo difetto è compensato da un gran numero di piazze tutte considerabili per le loro dimensioni o per qualche bello edifizio da eni sono ornate. Le principali sono: la piasza di S. Marco, ona delle più belle e delle più regolari dell' Europa, tanto per le fabbriche che la circondano, quanto per la sua pitteres ca situazione sulla riva del mare; una parte di questa piazza gira ad angolo retto, e forma un'altra piazza di minore estensione chiamata Piazzetta. Vengono quindi le piazze di S. Stefano, di S. Giovanni Paolo, di S. Paolo, di S. Margherita, e di S. Maria Formosa. Il gran numero di ponti e la strettezza delle strade rende impossibile in Vinezia l'uso delle carrozze : a questa maucanza suppliscono certe piccole barche coperte, chiamate gondole, che per meszo dei canali girano tutta la città , e formano una delle principali particolarità caratteristiche della medesima. I più belli e frequentati passeggi di Venezia sono la pinza di San Marco, la Pinzzetta, la Riva degli Schiavoni, ed i giardini pubblici. Qui ci pa resopportuno l' accennare di nuovo la costruzione della strada ferrata che porrà questa vasta città in comunicazione con Milano, e per mzzo di bracci annessi con Treviglio, Bergamo ecc.; questo grandi oso favoro già molto avviato sarà memorando e per la lunghezza della linea (150 miglia) e per la singolarità del ponte immenso sol quale si traverser uno le lagune e pe quale si potrà condurre l'acqua potabile di cui era priva finora la regine dell' Adriatico. Appartengono alla delegazione di Venezia anche Murano, nell' isoletta di questo nome, piccola città, ind. e commi, con 7,000 ab. ; Palestrina, nell' isoletta del suo nome, città di 6,000 ah., considerabile per il magnifico argine chiamato Murazzi, costruito per difendere Venezia dal furore dell' onde dell' Adriatico. Chioggia, in un'isoletta presso la lagona di Venezia, eittà vesc., forte ed assai comm., con un porto, con cantieri da costrozione, com ricche saline e con 21.000 ab.; e Stra, sulla Brenta, villaggio considerabile per il superbo palazzo già appartenente alla famiglia Pisani, ed oggi al vicere, che vi passa qualche volta parte della bella stagione. -Padova, sopra aci canali derivati dai fiomi Brenta e Baurliglione, antichissima e vasta città vesc., assai ind. e comm., espoluogo della delegazione del suo nome, con una celebre università, una biblioteca un osservatorio e molti altri importanti lett. istit, e con 50,000 ab. Sono osservabili tra i suoi edifizi il palazzo della ragione, ove si trova

una immensa sala, che passa per la più grande fra quelle che esistono in questo genere; la ch'esa di S. Giustina, considerabile per la sua semplicità elegante e per la sua vastità; e la chiesa di S. Antonio per la sorprendente ricchezza dell'altare del Santo, così chiamandosi per eccellenza. È pure da menzionarsi per la sua immensa estensione e per i suoi ornamenti il prato della Valle, che è la più grande delle sue piazze, diviso nel mezzo da un canale, riunito da graziosi ponti, ed ornato all' intorro da doppia fila di statue. Appartengono alla delegazione di Padova anche Monselice sul canale della Battaglia, grossa terra com., con 5.900 ab.; Este, sul canale della Battaglia, piccola città, ind. e comm., di circa 8,000 ab.; da questa ebbe origine l'antichissima famiglia Estense, stipite di molte Case regnanti d' Europa, fra le quali quella d' Inghilterra ; Montagnana , sul Finmicello , piccola città ind. e comm., con 8,000 ab.; Abano alle falde dei colli Euganei, e la Battogliu sul canale a cui dà il nome, ambedue borghi considerabili di 3,000 ab , con bagni sulfurei molti frequentati. Vicino a quest'ultimo borgo si trovano il magnifico e grazioso palazzo del Cattajo, sul canale della Battaglia, ed un poco più lungi il villaggio di Arquà, sui colli Enganei, ove morì ed è sepolto il Petrarca; vi si vede tuttora la casa abitata da questo poeta. - Vicenza, sul Bacchiglione, antica città vese., assai ind. e comm., capoluogo della delegazione del suo nome, con un lireo ed altri lett istit., e con 30,000 ab. È adorna di belli redifizi uella maggior parte architettati dal celebre Palladio, fra i quali si distingue specialmente il teatro olimpico, costruito sul modello degli anticlii teatri. Nei contorni immediati di questa città si trovano il santuario della Madonna del Monte, al quale conduce una galleria ad arcate che ha un miglio di lunghezza, ed il villaggio di Costossa, ove i vede una famosa grotta scavata nell'interno di una collina in forma di laberinto, che dicesi avere quasi tre mielia di lunghezza. Appartencono alla delegazione di Verona anche Valdagno, Recoaro, Schio, Tiene , Asiago , Cittadella, Lonigo, Montebello, tutti borghi o viltaggi considerabili; e Bassano, sulla Brenta, piccola ma graziosa città assai ind. e comm, con un bel ponte sul fiume che la bagna, e con 11,000 ab.; vi si trova la rinomata tipografia Remondini , come pure il prezioso gabinetto di mineralogia ed il bel giardino botanico del cel bre naturalista Parolini. A poche miglia di distanza da Bassano verso il nord è situato il villaggio di Possugno, patria di Antonio Canova, ove è da osservarsi un magnifico tempio che questo celebre scultore cominciò ail edificare, e che dopo la sua morte fu continuato dal suo fratello a sue spese; questo tempio può stare a confronto con i più belli dell'Europa, tanto per le sue colossali dimensioni, quanto per la sua bella architettura e per la ricchezza dei suoi ornamenti. - Verona, sull'Adige, antica e vasta città vesc., assai ind. e comm., capoluogo della delegazione del suo nome sede del senato o supremo tribunale di tutto il regno Lombardo Veneto, con un liceo ed altri lett. istit., e con 55,000 ab. Vi si vedono moli bellissimi avanzi di antichità, e fra questi un arco trionfale, ed un maguifico e vasto anfiteatro o arena che serve tuttora alle ricreazioni del pubblico. Sono inoltre da osservarsi molti dei palazzi appartenenti ai pacticolari, e specialmente quelli delle famiglie Canossa, Bevilacqua, Verza, e Pompei; quindi la casamatta, chiamata la Cavallerizza, con

le sue strade sotterranee di più miglia di lunghezza, le quali conducevano agli antichi castelli innalzati a difesa della città ; il ponte di Castellovecchio per l'enorme apertura del suo arco del mezzo, e la bella fabbrica dell' accademia filarmonica. Nei contorni immediati di questa città si trova il villaggio di Caldiero, celebre per i suoi bagni caldi; ed un poco più lungi il monte Bolca, rinomato dai naturalisti per i suoi animali e vegetabili pietrificati. Appartengono alla delegazione di Verona anche Legnago, sull' Adige, piazza fortificata, con 8,000 ab. senza il presidio; Villafranca, Cologna e Caprino, borghi considerabili. - Rovigo , sul ramo dell' Adige chiamato Adigetto , piccola città comm., capoluogo della delegazione del suo nome, e sede del vesc. d' Adria, con 7,000 ab. Appartengono alla delegazione di Rovigo anche Adria, sul ramo dell' Adige chiamato Canal Bianco o Castagnaro , città vesc. e comm. , una delle più antiche dell' Europa , e celebre nei primi secoli della storia, con 10,000 ab.; il suo vescovo risiede a Rovigo. Lendinara e Badia, borghi considerabili. -Treviso, sul Sile, antica e bella città vesc., com., ed assai ind., capoluogo della delegazione del sno nome, con un ginnasio, una bibl. ed altri istit. e con 18.000 ab. Appartengono alla delegazione di Treviso anche Ceneda, sul Meschio, infl. della Livenza, piccola città ves: ed ind., con 5,000 ab.; Oderzo, Castelfranco, Serravalle, e Conegliano, borghi considerabili - Belluno, sulla Piave, piccola ma graziosa città vesc., capoluogo della delegazione del suo nome, con 7,000 ab.; nel suo territorio si trovano le ricche miniere di rame d'Agordo, Appartengono alla delegazione di Belluno anche Feltre, sulla Colmeda infl. della Piave, piccola città vesc., con 5,000 ab.; Cadore, Mel, e Auronzo, borghi considerabili. - Udine, in una bella pianura, ben costruita città vesc., comm. ed assai ind., capo luogo della delegazione del Friuli, con un liceo ed altri lett. istit., e con 17,000 ab. Appartengono alla delegazione del Friuli o di Udine, anche Pordenone, sul Nocello, infl. della Livenza, borgo ind. e comm., con 5,000 ab; Pulma Nuova, piazza fertificata, con 2,000 ab. senza il presidio; Manigo, Sacile, S. Vito, Tolmezzo, Cividale, Gemona ed Osopo.

POSEDIENTE I l'impro d'Autria non ha nè colonie nè poseiu fouri dei noit confini; ma diversi principi della Casa d'Autria poneggono degli Stati in Italia. Questi principi sono il granduca di Eucanna, la duchrasa di Parma, ed il duca di Modena L'impre-troe godie inoltre del diritto di tenere guarrigio cin il cune piaza situate fuori dei suoi confini, e già indicate all' articolo forteze; come pure di esere protettore della Repubblic ad Cracovia, unitamente

al re di Prussia ed all'imperatore di Russia,



# MONARCHIA PRUSSIANA

I paesi che compongno quello Stato, non sono fra lore contigui, ma formano dia grandi masse distinte e d'inegale grandeza, le quali possono intitolarni, rispetto alla lore posizione, Parte Orientate o Paesi atte at del Viere, e Parte Occidentate o Paesi altrovet del Warse. I passeni delle Case di Brunswick, di Assis, di Waldeck, di Lippa, e di Nassuo formono questa saparasione.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or. ( delle due masse in-

sieme ) fra 3º 30' e 20º 30'. Lat., fra 49º e 56º.

DIMERRADE. Maggiore langheza delle dua masse insience; dalle estremità criuntale della Prussia nel governo di Gundhimena presso S.hirwind, fino a Saarluis nella provincia Renana, 600 miglia. Maggiore langhezae della Parte Orientale, dalla riva sinistra del Sacranppa ridirente sinistro del Niemen nel governo di Gundhimen, fino alla riva siliritta della Werra influente del Weren nel governo di Cubinimen, fino alla Parte Orientale, silla riva sinistra dell'Oder sulla Frontiera della Stesia Austriaca, fino al Baltico pesso Coslino, 272 miglia.

CONFINI. Della Parte Orientale: a landa, i grandecati di Mechiemburgo Schwerin e di Mecklemburgo Stetilic, ed il Baltico; all'est, l'impero Russo, il regno di Polonia, e la repubblica di Cracovira, at dud, il regno di Polonia, l'impero Austriaco con la Steira è Borsa, ci i ducato di Benuwick. Della Parte Otechentate: al nord, la nonarchia Olandese, ed li regno di Annover; all'est, il regno di Annover; all'est, il regno di di Nasna; il aud, la monarchia Frances, alcuni piccoli distretti agparenenti a Oldenburgo ed a Sassonia Coburgo Gotha, ed il regno, di Baviera; all' oueri, le monarchie Olandese e del Belgio.

Geog.

MONTAGRE. Le povincie di questa monarchia sono quai intui piane è polisionium omentuose. Il pochi monti che in esse i trovano apprittengono ai due sistemi Ercinio Carpasio e Gallo Franco, ed i punti cultimanti sul toro territorio sono : lo Achredoppe, ailo 828 tes, e compreso nei monti Sudeti nella parte chiamata Riestragelitzgi (monti ci Giganti); il Brocken, ailo 1872 tese, e compreso nei monti Gremanici nella parte chiamata Hurz, ambedos appartenenti al SISTEMA EGINIO CARPAZIO e le Pogne, alte 444 tese, e compreso neile alture chiamata Eigl, appartenenti al SISTEMA GALLO FRANCO, V. alle pag. 49 e 53.

ISOLE. Le principali sono quella di Rugen di faccia a Stralsunda, e quelle di Usedom e di Wollin, alla foce dell'Oder, tutte situate nel Beltico.

LAGHI. Molti sono i Laght sparsi per le pianure di questo Stato, un tutti di poco como e spaso paludosi, ad eccesione di quelli di Stori-ding e di Muner, nel governo di Gombinnen, e di quello di Leba nel governo di Coslino. Conta però tre considerabili lagune chiannte col nune generico huff, ossia amerarggio e di loro nossi particolari sono Auritache Moff, alla Gote del Niemen, Friache Moff, alla foci del Pregel e della Visula, e Stettime Huff, alla foce dell'Oder.

FIUMI, I fiumi che bagnano questo Stato sboccano in due mari differenti.

It MAR BALTICO riceve: il MEMEL o NIEMEN, che viene dallo impero Busso, traversa la Prussia, si divide quindi sotto Tilsit in due rami, chiamati Russe e Gilge, ed entra nel Kurische Haff. - Il PREGEL, che si forma nella Prussia per l'unione dell'INSTER coll'Ax-GERAPP, traversa questa provincia, riceve l' Alle alla sinistra, e si getta nel Frische Haff. - La VISTOLA, che viene dalla Polonia, traversa la Prussia, ed a Montan si divide in due rami; l'orientale prende il nome di Nogat , l'occidentale continua a chiamarsi VISTOLA e si suddivide in altri due rami, di cui l'occidentale si getta nel Baltico; l'orientale col precedente detto Nogat aboccano nel Frische Haff. -La STOLPE , la Pensante e la Rega , che sono piccoli fiumi i quali traversano la Pomerania. - L' ODER, che viene dalla Slesia Austriaca, traversa le provincie di Slesia, Brandeburgo e Pomerania, e si scarica nello Stettiner Haff. I suoi principali infl. sul territorio prussiano sono alla diritta: la Wartha, e l'Ihna; alla sinistra la Neisse di Glatz, il Westritz, il Katzbach, il Bober, la Neisse di Gorlitz, ed il Peene.

Il MARIE DEL NORD riceve: l'Elena, che viene dal regno di Sasonia, troversa la provincia della Sasonia, la unbince quella di Brand-thurqu, ed entra nel regno di Annover. I suoi piniopiali infi. sul territorio prossiaso none alla diritta l'Eltter Nero, e l'Hare e I, ingrossito dalla Syrere; alla sinistra: la Mu I da, e la Sa I a, ingrossito dalla Syrere; alla sinistra: la Mu I da, e la Sa I a, in establica di Statie Eliunco di Ull' Luintut. — Il Wasten, che viene dall' Assis Elettorile, jaggna la provincia di Wesfalia ove riceve alla nuce multa provincia di Wesfalia; e dopa averta traversate entra nel regno di Annover. — Il Resto, che viene dal dazato di Nassau, traversa la provincia Resnoa, ed entra nel Peol-Basi, i lusoi prioripali infi. sul

territorio prussiano sono alla diritta: il Wied, il Sieg, il Wipper, il Roero Ruhr, e la Lippa, alla sinistra: la Nahe e la Mosella ingrossata dalla Sarre.

ABALL I principali canali navigabili di questo Stato sono: il canale di Bromberg, che unisce la Brabe infl. della Vistola alla Veste infl. della Vistola alla Veste infl. della Vistola alla Vistola della Vistola Visto

STADE FERRATE. La Pruvia possiede già molte linee di questo genere; tra le quali faremo menzione di gvelle da Betlino a Stettino, da Breslavia a Oppelin, da Magdeburgo a Upita in Sassonia, da Magdeburgo a Wolfenbuttel, nel Branswick, e da Aquisgrana a Colonia.

SUPERPICIE, 80,450 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 12,464,000 abit.; relativa, 158 abit. per niglio quadro.

RALIZIONE Tutte le religioni godono in questo Stato del libero esere si ode lloro culto. La china evengelita, noino delle due chiese luterana e calciniata, è quella che conts un maggior numero di seuca, e può riguardessi rome la religion- dello Stato; essa è profesana dal maggior numero degli abitanti delle provincie della Prusia Orientale, di Branchelung, di Pomrania e di Sassonia; e dalla metà di quelli della Stesia e della Prusia Occidentale: in questo unuero di quelli della Stesia e della Prusia Occidentale: in questo unuero però sono compresi molti Luteranti proprisamente detti, non ancrea uni i La religione cattelica è, dopo l'evangelica, la più numerose; essa è professa da la maggior numero degli abbituti delle provincie di Vesta, professa da la maggior numero degli abbituti delle provincie di Vesta. Stesia e della Prusia Occidentale. Vi sono inoltre degli Ederi, numero si specialmente nel grandicasto di Posen, ed alcune sasociazioni o sette religiose come Menunoniti, Fratelli Morari, ed altre, ma contano pochi reguaci.

GOVERNO. Essendo stata posta in attività la muova organizzazione promessa dal re, il governo di questo Stato è divenuto, da monarchico assoluto che era, monarchico costituzionale o limitato.

FORTEZZE. Le principali piazze forti di questo Stato sono: Cu-

strino e Apandau, nel Brandehurgo; Glata, Giognu, Schweidnitz, Niviar, Silbrotrig e Karl, in Besia; Graudena, Fillum, Thorn, Dan-zica, con Wrichstelmunde, in Prusia, Pestra, nel granducato di questro noue; Golberg, e Ortetino, in Pomeranis, Magdeburgo, Wittender, Domeranis, Magdeburgo, Wittender, Tomeranis, Hageburgo, Wittender, Tomeranis, Hageburgo, Wittender, Colonia, Torgue de Erfurt, in Sasonia; Mindra, in Westfalia; Wrest, Colonia, Paliche o Juliers, Gaardiui, Colobinas con Ehensheristein, nella provincia Renana. Il re di Prusia; come membro della Confederasione Germanica, ha inoltre il diritto di terre guarnigione melle fortezas federali di Lustersburgo, appartenente al regno d'Olanda, e di Magorazi, appartenente al granducci di Asia Dramstadt.

CATTA', PORTI COMMERCIALE. Le principali piauze commer-

cianti dell'interno di questo Stato sono: Betimo e Francfort, soll'Oder, nel Brandchurg: Colonia, Elberfield, Aquigenna, Colonia.
Pieul, Duiburge e Neusiud, nella provincia Renana; Bretalvia e
Hinchberg, in Siesis; Magdeburgo, Erlart, Naumburgo, Norahuseten e Mulhauen, in Sassonia; Bielifeld, Interhon e Sozet, Novefalia p Paern, Lissa e Fraustudt, nel grandecato di Posen; e Thorn,
in Prussi. 1 Pinicipali porti commerciali sono: Danzica, Konigberga con Pillau, Elbinga e Memel, in Prussis; Stettino e Strakunda,
in Pomerania.

DIVESIONE AMMINATRATIVA. Dopo l'unione della Prussia Occidentale alla Prussia Orientale, e del granducato del Basos Reno alla provincia di Cleves e Berg, cambiamenti accaduti in quasti ultimi auni, tutta la monarchia Prussiana è attualmente reportita in otto provincie, divise in 28 governi, e questi suddivisi in 328 circoli. Il cas-

tone di Neufchatel non è compreso in queste divisioni.

I PAESI ALL' EST DEL WESER comprendone le seguenti pro-

vincie, cioè:

BRANDEBURGO, divisa nei governi di Potsdam e di Francfort.

POMERANIA, divisa nei governi di Stettino, da cni dipendono le

isole Usedom e Wollin; di *Stralsunda*, da cui dipende l'isola Rugen; e di *Coslino*.

SLESSA, divisa nei governi di *Breslavia*, di *Liegnita*, e di *Op*-

peln. GRANDUCATO Di POSEN, diviso nei governi di Pasen, e di

Bromberg.

PRUSSIA, divisa nei governi di Konigsberga, di Gumbinnen,
di Danzica, e di Marienwerder

SASSONLA, divisa nei governi di Magdeburgo, di Menseburgo, e di Erfurt.

I PAESI ALL'OVEST DEL WESER comprendono le seguenti provincie, cioè:

WESTFALLA, divisa nei governi di Munster, di Minden, e di Arensberg.
FROVERCIA REMARA, divisa nei governi di Colonia, di Dus-

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più considerabili-di questo Stato sono i seguenti:

Nel Brendebarge: Berlino, nel governo di Potsdam, fabbricata nel mezzo di un pianura sabbiosa sulle rive della Spersa, che per mezzo del canale Federico Guglielmo la fa comanicare coll' Oder; grande codinaria del re ed in nesee, evangelico, e capitale di tutta la monarchis, com un'università, un ricco osservatorio, avria ibilitoteche nel un gran numero di altri importanti lett. istit, e con 220,000 ab., compressiv però anche la nunerosa guarriagione. Le use strade sono generalmente barghe e diritte, e fra queste si distinguono quelle di Federico, di Guglielmo, e di lunte den Linden (sotto i rigli). Tra i runarcio i edificii che sibi-lilizono questa capitale, sono aprecialmente correbbili tip planza riske, vasta fabbrica, rucca di ogni genere

di ornamenti , sebbene di architettura non uniforme perchè costruita in più tempi; i palazzi dell'università, dell'accademia reale delle scienze, e quello del principe Carlo, già appartenente ai cavalieri dell'ordine di S. Giovanni; la sontuosa fabbrica del nuovo museo; le scuderie reali; il teatro dell'opera, nno dei più vasti dell'Europa; il nnovo teatro reale; l'arsenale, nuo dei più grandi stabilimenti che esistono in questo genere; la dogana; la nuova zecca; il ponte lungo, ornato della magnifica statua del grande elettore Federigo Guglielmo; la porta di Brandeburgo, somigliante per la sua forma ed architettura al propileo di Atene ; il monumento di Federigo il Grande , ultimamente innalzato alla sua memoria, e consistente in una colonna sopra la quale posa la statua colossale in ferro di questo eroe ; il magnifico Kriegsdenkmahls ossia monumento di guerra costruito nel 1820 sul Kreuzberg fuori della porta di Halle; e diversi palazzi appartenenti ai particolari fra i quali i più rimarchevoli sono quelli dei principi Sacken, Hardenberg e Radzivil, e quello del conte di Schulemburgo. Tra le chiese primeggiano quella della guarnigione, che è la più grande di tutte; S. Eduvige , costruita sul modello del Panteon di Roma; S. Maria, con un altisimo campanile; S. Niccola, considerabile per la sua antichità e per i suoi ornamenti gotici; e la cattedrale, le cui tombe hanno servito di sepoltura a diversi principi della casa reale. Berlino conta ventidue piazze, fra le quali le più belle sono : la piazza Guglielmo , ornata delle statue in marmo dei cinque celebri capitani della guerra dei sette anni, cioè Schwerin, Seidlitz, Keith, Winterfeld, e Ziethen; la piazza della Parata; la piazza Bella Alleanza, anticamente chiamata Rondel; la piazza di Alessandro; la piazza dei Gendarmi; la piazza di Lustgarten, adorna della statua del principe Leopoldo di Dessau; e fuori della porta di Brandeburgo la piazza degli esercizi militari. I più belli e frequentati passeggi di questa città sono i giardini d' inverno, e fuori della porta di Brandeburgo il Thier Garten. Nei contorni immediati di Berlino si trovano le magnifiche ville reali di Schoenhausen e di Carlottenburgo, annesse a vaghi giardini. - Potsdam, sull'Havel, seconda residenza reale, capoluogo della provincia di Brandeburgo e del governo del suo nome, bella città comm. ed assai ind. con diversi lett. istit., e con 31,000 ab. Essa è il Versailles della Prussia, e conta un gran numero di fabbriche considerabili, fra le quali si distingue il magnifico palazzo reale. Nelle sue adiacenze si trovano quattro deliziose ed insieme magnifiche ville reali, cioè Sans Soucis, soggiorno favorito di Federigo il Grande; il Palazzo Nuovo; il Palazzo di Marmo; e l' Isola dei Pasoni, fabbricata sulla piccola isola di questo nome, posta in ameno lago. Brandeburgo, sull' Havel, antica città, ind. e comm., con una scuola militare, e con 14,000 ab. -Francfort, sull' Oder, capoluogo del governo del suo nome, ben costruita città, ind. e delle più comm., con 22,000 ab.; vi si tengono annualmente tre fiere molto frequentate,

Nella Pomerania: Stritino sull'Oder che vi forma un porto, capuogo della provincia di Pomerania e del governo del uon nome, città forte, assai ind. e delle più comm, con un ginnasio, e con 32,000 ab.—
Stratumda, sullo stretto che divide l'isola Rugen dal continente, giàcapitale della Pomerania Svedese, ed oggi capoluogo del governo del suo

nome, città ind. e delle più comm., con un porto, e con 16,000 ab. — Colherg, alla foce della Persante, nel governo di Coslin, città forte ed assai comm., con un porto, una salina, e con 7,090 ab.

Nella Sienia: Bretauvia, al rooft, dell' Ohlau coll' Oder, capoluogo della provincia di Slesia è del governo del suo nome, grande e bella città vezc., delle più ind. e comm., con un' università, un osservatorio, una ricca biblioteca, ed un gran numero di altri importanti lett. sitti, e con 90,000 ab.; esse gole del titolo officiale di terza capitale della monarchia, accordatole da Federigo II, ed è realmente la seconda sotto tutti di avetti.

Nel Granducato di Poseu: Pasen o Pasnania, sulla Wartha, già capitale della Gran Polonia, ed oggi capoluogo del granducato e del governo del suo nome, città arciv. ed assai comm., lorificata, con un ginassio, e con 28,000 ab.; vi si tengono annualmente tre fiere molto frequentate.

Nella Prussia: Konigsberga, presso la foce del Pregel che vi forma un porto, capoluogo della provincia di Prussia e del governo del suo nome, vasta città, as ai ind. e delle più comm., con una università, un celebre osservatorio, una biblioteca e molti altri importanti lett. istit., con un magnifico arsenale, e con 70,000 ab. Pillau , sul Baltico, piccola città di 5,000 ab., forte ed assai comm., con un porto, ore si fermano o si alleggeriscono le navi, che per la poca profondità del Frische Haff e del Pregel non possono andare fino a Konigsberga. Memel, sul Baltico, città ind. ed assai comm., con un porto, e con 8,000 ab. - Danzica, costruita irregolarmente presso la foce della Vistola che vi forma un porto, capoluogo del governo del suo nome, città fortificata, assai ind. e delle più comm., con un ginnasio, un bell'osservatorio, una biblioteca, ed altri lett. istit., e con 63,000 ab; essa è la prima piazza marittima di commercio della monarchia Prussiana, ed una delle sue principali piazze forti. Elbinga, presso la foce del fiume di questo nome che vi forma un porto, città ind e delle più romm., con 20,000 ab. - Thorn, sulla Vistola, nel governo di Marienwerder, città fortificata, ind. e romm., con una seuola militare, e con 11,000 ab.; essa è patria di Niccolò Copernico.

Nella Sasonia: Magalburgo, sull'Ella, capoluogo della provincia di Sissonia e del goreno del uno nune, hen custralia città, forte, sasai ind. e delle più comm., con un arsenale, con alcuni lett. istir, con 51,000 b. — Hulbertalch, sull' Holzenne ind. dell'Ella, città comm. ed assai ind., con 17,000 ab. — Hulle o Halla, sulla Sasla, ren algovarno di Meresburgo, città comme. ed assai ind., con una che con 20,000 b. — Ellura, rualia Cara, indi el dell' Ella, capologo del governo del suo nonne; città assai grande, ind. e delle più comm., con una forre cittàdella certa sul monte Patraberge, e con 25,000 ab.

Nella Westalia: Munuter, sull'Aa, poco lungi dall'Em, già capitale del vescosato sovrano di Munster, ed oggi capoluogo della pruvincia di Westalia e del governo del suo nome, bon costruita città vesc, ind. e comm., con un giunsio, una biblioteca ed altri importanti letti inti, e con 21,000 ab.

Nella Provincia Renana: Colonia, sulla sinistra del Reno, già ca-

pitale dell'elettorato di questo nome, eil oggi capoluogo della Provincia Benana e del governo del suo nomo, antica, grande o celebre città arciv., forte, assai ind. e delle più comm, con un ginnasio, una biblioteca ed altri lett. istit., con un arsenale, e con 61,000 ab ; essa ? riguardata come la capitale della Parte Occidentale o Paesi all' ovest del Weser della monarchia Prussiana.La strada di ferro da noi raumentata a pag. 267 porrà in comunicazione Colonia con le principali città del Belgio. Bonna, o Bonn, sul Reno, città ind., con una florida università ed altri importanti lett, istit., e con 12,000 ab. - Dusseldorf, sul Reno e sul Dussel, già capitale del ducato di Berg , ed oggi capoluogo del governo del suo nome , bella città, assai inil. e comm., con un giunasio, una bibliotera, un osservatorio, ed altri importanti lett. istit., e con 27,000 ab. Elberfeld., sul Wipper, graziosa città, delle più ind. e comm., residenza della Compagnia Renana delle Indie Occidentali , con 20,000 ab. Barmen, riunione di grandiosi villaggi lungo il Wipper, oggi decorati dal re del titolo di città, che gareggia sotto il rapporto dell'industria con Elberfeld, di cui può riguardarsi , per la sua vicinanza, come una parte: essa conta 20 000 ab. Crefeld, presso il Beno, città comm. ed assai ind., con 16 000 ab. Wesel, al coull della Lippa col Reno, città fortificata, comm., ed assai ind , con 13,00 ) ab. Cleves, sopra un canale che comurica col Reno, già capitale del ducato del suo nome, piccola città ind., con 7,000 ab. - Coblenza, al confl. della Mosella col Reno, di faccia alla fortezza di Enrenbreitstein, compresa nel suo sistema di fortificazione, capoluogo del governo del suo nome, antica e bella cirtà. ind, ed assai comm., una delle principali piazze forti della Europa; con un ginnasio ed altri lett, istit., e con 15.009 ab. Wetzlar sul Llian iufl. del Reno, città una volta imperiale, ove dopo l'incendio di Spira fu trasferita la Camera Imperiale o supremo tribunale dell' Impero Germanico: attualmente conta 5 000 ab Aquisgrana, in Francese Aixla-Chapelle, in Tedesco Auchen, antica e ben costruita eittà vesc., assai ind. e delle più comm, già imperiale, ed oggi capoluogo del governo del suo nome, con un ginnasio ed altri lett, istit., con bagni minerali molto frequentati, e con 35,000 ab.; Carlo Magno a cui deve la sua celebrità vi stabili la sede del suo impero e vi mort nell'811: dopo quell'epoca fu considerata come la capitale dell'impero Germanico, e vi si incoronarono i successivi imperatori. - Treveri, sulla Mosella, già 'capitale dell' elettorato di Treveri, ed oggi capolnogo del governo del suo nome, antichissima e celebre città vesc., ind. e com., con un ginnasio, una ricca biblioteca ed altri importanti lett. istit., e con 16,000 ab.; vi si osservano tuttora molte antichità romane, avanzi della sua magnificenza.

POSSEDIMENTI. Il cantone di Neufchatel che forma parte della confederazione Svizzera, con la quale è stato descritto. Vedi quella Confederazione. Il re di Prussia è inoltre protettore della repubblica di Cracoria unitamente agl'imperatori d'Austria e di Russia.





# SUNTO

della Storia politica

GERMANIA

5 1

Prime memorie — Costumi, — Conquista dei Romani — Invasione del territorio dell'impero.

Quando la piena delle popolazioni orientali, rotti gli antichi confini, avoise a cerzare altrove più larga sede al crescene suo numero, l'Europa vide una gente nuova popolare dapprima le solitudini del settence più ritto del presente del l'imperationationamente finche non venne a romperi contro le barriere dell'impero romano. Fra queste genti voglioni cercare i primi abitatori della Germania i quali sebbene divini in orde o tribi pare ritenascero la demanianione generale di Daci Tutoni (Detatto) i indicaste come derivascero dal Dio Tuto poste per del proposto del Dio Tuto poste del posto del proposto del Dio Tuto del posto del proposto del dio Tuto del posto del proposto del proposto del presente del presente del presente del proposto del presente del proposto d

Quali fosero i confini veri della Germania antica è tuttavia suateria occura ; secondo Strabone comprendevani sotto questo nome le contrade mal note che dalle sorgenti del Danubio estendendoi alle-ultima terre settentrionali, e dal Reno alle foreste della Sarmania, ed ai monti (rappac confinavan col Don. La stosia di Roma rammenta le cortere dei Petunoi e dei Ciulmir popoli germanici vinti da Mario. Cesare che ne diede la prima descrizione di quei Barbari ebbe a combatterli spesso per reprimere le loro invationi, elibene i suoi sforzi si limitassero al Reno. In seguito i Romani tentando ogni via per superare gli ostagoli che la natura, il valore, e la disperazione potevano opporre alle loro mire di conquista, s' inultrarono nel paese e vi stabilirono la loro dominazione, cui rimase frontiera al settentrione il Danubio. Il desiderio di opporsi alla straniera invosione costrinse le varie popolazioni germaniche a collegarsi insieme, e da questo pensiero nacquero alcune federazioni nelle quali entrarono Cherusci, Franchi, Frisii, Cauri, Svevi, Marcomanni, e Alemanni, noti soltanto per le loro contese eoi Romani Nel secondo secolo troviamo già distinte otto nazioni principali, Vandali, Burgundi, Longobardi, Goti, Svevi, Alemanni, Sassoni, e Franchi di cui la storia narra le successive vicende, e di alcuni giunge anche fino ai tempi nostri. I Sassoni occuparono le coste settentrionali della Germania fino alla penisola di Jutland, e come arditi navigatori si diedero al mestier del pirata, finchè passando l'Elba ed entrando nelle terre abbandon te dai Franchi tra il Weser ed il Reno non sottomisero quel paese dandogh il loro nome. Gli Svevi abitarono sull'alto Danubio e sul Reno fino alle rive della Vistola e del Baltico, e si distinsero per vita semplice e vagante; ma si confusero spesso cogli Alemanni. I Franchi estendendosi dalle rive del Dymmel fino alle pianure dei Batavi, occuparono la Vestfalia e l'Assia inferiore, e si resero celebri per la lega fatta fra loro per conservarsi liberi , e poi per la conquista che parte di essi potè far delle Gallie stabilendo i fondamenti della monarchia francese. I Longobardi approfittando dell' indebolimento dei Cherusci invasero il paese superiore all'alto Weser, si spinsero fino al Reno, donde poi li vedremo calare a stabilire un regno in Italia. Dei Boi o Bajoari, sappiamo che abitarono il paese di Bojenkeim o Boemia finche costretti dagli Slavi sloggiarono ed invasero il Norico e la Rezia. Anche i Vandali si aceostarono all'impero abitando parte nella Boemia, parte nella Lusazia, donde le loro migrazioni nel principio del quinto secolo pigliarono le mosse per fondare regni ed imperi che si spengono in Affrica. Dei Burgundi o Borgognoni soppiamo che rincacciati dall'estremo settentrione scesero traverso la Germania fino ai confini della Gallia e si legarono eoi Romani, contrastando agli Alemanni le terre occupate.

Dei costumi dei diversi popoli della Germania abbiamo aleun cenno negli storici romani; e pare ch'ei fossero diversi secondo la varietà dei territorii che occupavano. Certo è però che le provincie potte lungo al Reno siccome furono le meglio coltivate. così dettero maggiori iudiii di cività.

Intorno alle qualità fuiche e morali dei Germani è noto come fossero alti di stature, con colt i assurri, barba e espelli rossi; instancabiti alla guerra, erano inetti ad oqui applicazione di mente congiuna, a vita sedentaria. Colt là dore fi tentato in pregio l'agricoltura ne affidazono le eure elle donne e egli achiavi. Locatini dal possedere tutti i raffinamenti di urbanità delle nazioni affatto ingentilite i Germani le superarono non meno in robustezza e vigore che in virtia e f-raz d'aninos. Moderati nei loro desiderii, avvezza alle privazioni, vivevano di quel che il terrero somministravo, di earne e latte sensa apparecchio o, quel che il terrero somministravo, di earne e latte sensa apparecchio. d'una bevanda fermentata i più; perchè alcuni, abitatori delle rive del Reno, si confortavano anche col vino; le vesti loro erano pelli di animali uccisi alla carcia, e rozzi tessuti di lana e lino pei ricchi, meotre i poveri coprivano appena la loro nudità con un mantello gittato sulle spalle : le donne portavano una tunica bianca ornata di pelliccie, o di penne. Grande loro ricreamento erano i banchetti nei quali consumavano molte ore della notte, si stabilivano le nozze dei figli, avevano fine amichevole le contese, si meditavano le imprese e disrutevano le cose da proporsi alle del berazioni delle assemblee. L'ospitalità fu tra le prime virtà di questi popoli, che non conobbero il divorzio e punirono severamente l'adulterio, sebbrne in uso, almeno fra i principi, la poligamia. Tuttavia le donne furono sempre tenute in gran ronto dai Germani, e lo meritarono roll'affetto lero e colla saviezza con rui intendevano alle rure domestiche. Così quelle che venivano insignite della dignità sacerdotale si consultavano con estrema venerazione, perchè si eredevano dotate dell'antivergenza del futuro. Della industria dei Germani non abbiamo che scarsi rirordi; pare che i più si contentassero di raccogliere i frutti della terra, e il prodotto del bestiame del quale specialmente occupavansi. Quali abitavano in casolari separati, quali in raverne; porhi avevano rittà, e queste aperte; presso alcune popolazioni le terre eraco in comune, distribuendone solamente ona porzione ogni anno secondo i bisogni d'ogni famiglia. Come tutti i popoli antirhi co-ì questi dividevansi in liberi e non liberi; padroni e ligi, o coloni; inoltre posedevano servi e srbiavi. Quanto all'ordine politico ciascuna tribù aveva il suo principe ajutato nel governo da un rerto numero di compagni (comites) e dai vecrhi o anziani (Grauen, Grafen). In tempo di guerra nominavano un capo temporaneo, investito di ampia autorità sulle truppe composte di nomini liberi. Poche leggi avevano i Germ:ni, regolandosi quosi esclusivamente sulle consuetudini. Intorno alle toro idee religiose gli autori concordano nel dire che adorassero Iddio nelle principali forze dalla natura o nei suoi più benefici effetti, cioè nel sole, nella luna, nel fuoro, o nella terra. Anche le ombre degli eroj ebbero culto fra loro, e credettero placare il cielo coi sacrifizii di vittime umane. È ignoto se l' Irminsul (colonna di Heermann) fosse dai Sassoni consacrato al dio della guerra, o al loro generale Erminio (Heermann) quegli che di venticinque anni appena fece tremare Augusto, e seppe resistere a Germanico. Questi erano i popoli che dopo avere contrastato, sebbene non sempre ron fortuna, almeno con irremovibile costanza, il possesso delle loro foreste ai Romani, che contro essi esanrireno in una lunga lotta tutti i mezzi che dava loro l' immensa forza del grande impero, finirono poi col trionfare d'ogni resistenza ed urtando il colosso crollante sulla sua base ne precipitarono la caduta. ne occuparono e divisero le rovine. Fra i principali nemici di Roma usciti dalla Germania meritano menzione quegli Alemanni già da noi rommentati. Pare fossero una grande federazione di varii popoli, come vorrebbero inferirlo dal nome ( All-mann ). N'è fatta parola ai tempi di Cararalla che li vinse, e ne scelse una guardia. Scesero anche in Italia , ma furono respinti da Aureliano. Sennonche salirono a tenta potenza che ne venne esteso il nome a tutti i Germani che non entrarono nella lega dei Franchi, Se poi volessimo tenere dietro a tutte

le viende di questi popoli usciremmo dai confini che ci siamo imposti, in questo Sunto. Diremo soltunto che quella dominiazione di Roma so, pra una parte della Germania stabilita con grandi sforzi non fa mai quieta, e che per quattro seccii, da Bailea sino alle foci del Renoe del Danabio, la guerra non ebbe quasi mai fine, na furono rispettate dovunque le barriere che l'imperio intase opporre contro Barbai more di predayo dalla vendetta. Finalmente giussero i tempi fatto more di predayo dalla vendetta. Finalmente giussero i tempi fatto. Roma, e Odoscre radunati sotto le sue bandiere gli Erali, flugi, gli Skirri e i Turetlingi, guerrieri esbezgi originari della Pomescoia e adesso abitami i dintorni di Vismas in Austria, abbandonava le rive del Danabio, pasava il Norico, e calando in Italia rovesciva il trono di Romolo Momillo e nelle sue rovine stabiliva il nuovo regno degli Eruli (176 dell'Ele. V.).

# 6 24

Caduta dell'impero romano per opera di Odoacre re degli Eruli, — Carolingi, — Luigi il Bavaro re di Germania. — Vicende della Germania zotto i successori di Carlomagno, — Casa di Franconia — Ottone il Grande imperatore — Contesa delle investiture. (dal 476 at 1422).

Colla distruzione dell' impero d' Occidente Odoacre vendicò la sua patria, di cui Roma aveva per tanti anni insidiata o conculcata la libertà. Quasi al tempo stesso Clodoveo, duce dei Franchi, conquistava la Gallia e la maggior parte dell' Alemagna attuale. Fattosi cristiano nel 496, potè assodare eosì le basi d'un trono che durò nella sua discendenza, detta dei Merovingi, dal principe Meroveo suo successore, fino al 752, nel quale anno l'ultimo rampollo di quella casa fu rinchiuso in un convento e lasciò il regno ai Carolingi. Mentre si stabiliva la dominazione dei re Franchi sulle terre germaniche, i Longobardi, già da noi rammentati, obbedendo all' impulso che aveva mai sempre spinto i popoli del Nord verso contrade più feconde e più miti, porgevano orecchio agl'inviti di Narsete, e guidati dal loro re Alboino si muovevano nell'aprile dell'anno 568 dalla Pannonia, e seco traendo donne, fancinlli e 20 mila Sassoni calavano in Italia e vi fermavano il piede. Così nelle successive e continue invasioni si sperdevano per opera degli stessi popoli tutti i segni dell' antica potenza romana. Mentre le nazioni del settentrione mitigando sotto un cielo più clemente la nativa durezza aprivano l'animo al benefico anelito d'nna nuova civiltà, da un altro lato i Burgundi, o Borgognoni, d'origine germanica, conquistavano le province che oggi rhiamansi Alta e Bassa Borgogna, il paese degli Allobrogi (Saveja, Delfinato, Lionese) e la Svizzera Occidentale, Intorno agli Alemanni basti il dire che sul fine del V secolo ( 496 dell'E. V.) venuti in lite ron Clodoveo re dei Franchi per ragione di confini con esso attaccaron battaglia; sennonchè vinti a Tolbiac dovettero i più sottoporsi alle leggi del vincitore; il quale, come dicemmo sepra, estese la sua dominazione sopra una gran parte dell' Alemagna, Saliti al trono di Clodoveo i Carolingi crebbe la potenza dei Franclai in Germania, perchè Carlomagno, dopo una lotta fierissima, potè soggiogare i Sassoni che abitavano le due rive del Weser, e costringerli ad abbracciare la fede cristiana già predicata in quelle contrade da S. Bonifazio (Winfried). Questa fu l'epoca della maggior grandezza del regno Franco, il quale sotto quel principe ristauratore dell'impero di Occidente si estese dalle rive dell'Ebro e dal Mezzodi dell' Italia fino all' Oder e all'Eider. Nella divisione avvenuta alla morte di Carlo tra i suoi figli, Luigi il bavarese o il germanico ebbe l'Alemagna; dominio mal quieto a cagione della potenza dei grandi vassalli e del clero giunta al segno da contrastare all'autorità regia. La morte di Luigi il fanciullo, nltimo dei Carolingi, lasciò l' Alemagna in una trista situazione. I duchi di Sassonia, di Franconia, di Baviera e di Svevia turbavano colla loro potenza l'esercizio dell'autorità regia, mentre orde di barbari travagliavano del continuo il paese. Nel settentrione i Normanui calati dalla Danimarca , dalla Svesia e dalla Norvenia: a Levante un orda di Slavi (Wendi); mentre gli Ungberesi s' inoltravano fino al Beno. In queste circostanze saliva al trono Corrado il Salico duca di Franconia il quale per quanto operasse non potè rendere la quiete allo Stato. E poiche vide quanto dipendesse la sorte della propria patria dalla prudenza e dal coraggio del suo auccessore, nè fidando bastantemente nella capacità del proprio fratello, persuase i principi alemanni a scegliersi per sovrano Enrico duca di Sassonia, detto l' Uccellatore. Questo re rintuzzò i tentativi degli Slavi e degli Ungheresi, e per savie ordinanze raffermando la costituzione, richiamò a nuova vita l'Alemagna, mentre faceva costruire un gran numero di castelli e di città fortificate, commetteva dei mareravii a difesa della Slesia e della Misnia, istitui:a degli esercizii guerreschi, dai quali ebbero origine i tornei, e riuniva il regno di Lorena all' Alemogna. Questi suoi disegni furono proseguiti dal suo figliuolo Ottone I il Grande (dal 936 al 973), il quale trionfe definitivamente degli Ungheresi, gli obbligò a cessare dalle rapine da cui traevano la sussistenza, e fermarsi a più stabil dimota e più onesta industria: ed assicurò la sua dominazione fino alle rive dell'Oder. Egli stabili contro i Wendi, i vescovadi di Brandeburgo, e di Havelsberg, conquistò l'Italia, e assunse il titolo di imperatore romano l'anno 962. Sotto i suoi successori la potenza imperiale non cesso di crescere. Ottone II, Ottone III, e Enrico Il l'ampliarono e giunse al colmo sotto la dinastia di Franconia fino al regno di Enrico IV. Corrado II e Enrico III, i due primi imperatori di quella casa, governarono con molta energia l'Alemagna e la Italia; ma la supremazia che rendeva l' Alemagna florida e temuta fu perduta e per sempre per colpa di Enrico IV (1836 a 1106). Il posttefice Gregorio VII (Ildebrando) contese a quel principe il dritto di investitura rignardo ai vescovadi, che erano al tempo stesso principata seudali. Enrico IV resiste, il pontefice lo scomunicò, lo dichiaró proscritto ed ei dovette succombere nella lotta ingaggiata fra il sacerdozio e l'impero. Questa lite delle investiture continuò dopo la morte di quello imperatore fino al 1122, quando Enrico V rinunzió al diritto di conferire l'anello e il pastorale ai principi ecclesiastici dell'impero,

6 3.

Guelfi e Ghibellini. – Federico Barbarosa. – Dneato di Baviera. – Ducato d'Austria. – Ducato di Sassonia. – Brandeburgo. – Casa di Svevia; Federigo II. – Interrepto. – Lega delle città germaniebe. – Regno di Bormia. – Estinzione della Casa Sveva. (dal 1422 al 1872).

L' Alemagna era divisa in partiti implacabilmente nemici. Le gare dei Guelfi e Ghibellini , insanguinarono le terre germaniche e l'Italia nei cento anni seguenti. Queste ebbero origine dalla rivalità dei Weiblinger, o Hohenstaufen, famiglia possente di Svevia , e dei Guelfi (Welfs) duchi di Baviera e di Sassonia per conseguire la corona imperiale dopo la estinzione della casa di Franconia. Capo dei Guelfi in Italia era il pontefice , dei Ghibellini l'imperatore, Morto Lotario II , surceduto ad Enrico V nel 1125, sall al trono imperiale Corrado III (dal 1138 al 1152) della casa di Hohenstoufen; e dopo lui Federico I (1152 a 1190) suo nipote , soprannominato Barbarossa. Questi vinse Enrico il Leone capo della Casa dei Guelfi, sottomise le città italiane che avevano scosso il giogo, e perl in una reoriata mentre voleva passare a cavallo il finme Calycadmus. Esso fu il principe più possente tra i cristiani nel secolo XII. Allato a questa rrescevano frattanto altre signorie destinate a grande importanza. Mentre Enrico il Leone veniva spogliato della maggior parte dei suoi possessi la Casa di Wittelshach, che si vuole discendente dagli antichi principi dei Bajoari, sollevavasi nella Baviera di cui Ottone di Wittelsbach assumeva il titolo di duca : poi otteneva anche il Palatinato il suo erede Lodovico, la quale provincia spettante all'impero venne così attribuita a quella casa mentre per largizioni degl'imperatori vi sorgevano molte signorie ecclesiastiche. L'Austria pure saliva a potenza, dacche Enrico Jalomergot ottenne per se e suoi la corona ducale. Molto più s'ingrandl quello stato quando ne ottenne la sovranità Ottocaro re di Boemia e vi furono aggiunte la Stiria e la Carintia (1269). Un'altra casa cresceva egualmente sulle rovine della famiglia dei Guelfi ; vogliam dire gli Anholt , ch' ebbero origine da Alberto l'Orso cui l'imperatore Corrado III donava in prima il dueato di Sassonia (1139); poi privandonelo in compenso sollevava il suo Brandeburgo al grado di margraviato independente. La Sassonia però torno in breve alla casa di Anhalt, quando, cioe, messo al bando dell'impero Enrico il Leone gli fu tolto quel dueato, e assegnato a Bernardo secondogenito di Alberto l'Orso. Ridotti così i discendenti di Enrico il Lione ai soli possedimenti.di Brunswick e Luneburgo si trovavano però vassalli dei duchi di Sassonia della casa di Anhalt. Rincrescendo questa soggezione a Ottone il Fanciullo pronipote di Enrico il Leone perso rassegnare il dominio di quelle provincie n lle mani di Federigo II, da cui le riebbe a titolo di feudo primitivo e ducato immediato, e così rilevò lo splendore di sua famiglia i cui discendenti imperano oggi sopra vaste provincie in ogni parte del globo. La Turingia obbediva ai landgravi rhe possedevano in oltre altri stati considerabili , finchè estintasi quella casa in Enrico Raspon o il Raschiatore, i suoi possessi furono divisi tra i suoi nipoti, e così la Bassa Assia toccò ad Enrico di Brabante, Enrico margravio di Misnia ebbe la Turingia col titolo di landgravio.

La potenza ereditata da Enrico VI figlio del Barbarossa non fu da hi adoperata con quella moderazione che si conveniva ai tempi e alle circostanze in cui visse. Venuto in possesso del ducato di Napoli e della Sicilia pel suo matrimonio con Costanza crede della Casa di Altavilla, non seppe guadagnarsi l'amicizia dei pontefici e preparò lunghi travagli al suo figliuolo e successore Federigo II (dal 1197 al 1250), il quale passò la vita e il regno nei contrasti colla S. Sede, e coi competitori all'impero, e morì scomunicato. Il tempo che trascorse fra la morte di questo Federigo e l'elezione di Rodolfo di Asburgo è distinto dai più degli storici col nome d'interregno. Perchè, nè Corrado IV, figlio di Federigo, morto presto e dicono avvelenato nel difendere eli Stati suoi ereditarii: ne Guglielmo d'Olanda che perl combattendo i Frisii : ne Riecardo di Cornovaglia, fratello del re d'Inghilterra, che si valse della conferitagli dignità per vender privilegii, agli Stati dell'impero : ne Alfonso di Castiglia al quale alcuni elettori offrirono la corona imperiale, ebbero possanza bastevole a tornare in vigore i dritti che gl'imperator i avevano goduti per tre secoli, non solo in Alemagna, ma ed anche in Europa. A quest'epoea si assegna la ron ederazione delle città dell'Alta Alemagna, e di quelle situate sul Reno dal piede delle Alpi fino alle foci del Meno (1255). Già non molto prima (1241) tutte le città commercianti della Bassa Alemagna e del Nord, seguenco l'esempio di Lubecca e di Amburgo, avevano istituito, collegandosi, la gran lega Ansea" tica. Ora la Boemia anch' essa dopo un' esistenza travagliata dai principi limitroli e specialmente Alemanni, potè costituirsi in una rertaindependenza sotto duchi di propria elezione, finchè nelle turbolenze che seguirono la morte di Enrico VI l'imperatore l'ilippo di Svevia nel breve suo regno concedette il titolo di re a Przemysl Ottocar. Quando poi mancò la Casa d' Austria il re hoemo ottenne, come già sopra dicemmo', quella sucressione, e riuni sotto il suo scettro Boemia, Moravia, Austria , Stiria , Carniola e in seguito anche la Carinzia. La morte di Corradino condannato nel capo da Carlo d' Angió perchè voleva cacciarlo dall'avito retaggio, spense la stirpe degli Hoenstaufen, e l'impero come avvertimmo andò in balia di molti pretendenti, finchè non venne eletto Rodolfo I di Asburgo. Volgendo gli pechi ai tempi trascorsi fino all'epoca cui siam giunti vediamo come dall'estinzione della stirpe dei Carolingi si fosse spesso usato il dritto d'elezione, e sebbene per la loro preponderanza alcune famiglie prendessero in certo unodo quasi possesso del trono, molte furono le occasioni nelle quali gl'imperatori, anche i più possenti, dovettero cercare il favore dei principi per sostenersi o per tramandare la loro dignità ad un loro erede. La lotta degli Enrici coi Papi, e quella ancora più importante degli Hoenstaufen contro i Guelfa giovarono assai ai grandi vassalli per assicurare l'eredità dei loro feudi nella loro famiglia, e quindi ottenere a grado a grado la sovranità indipendente dei loro dominii. Questi principi crebbero sempre in possanza mentre vennero meno i dritti dei re di Germania. L'elezione di questi un tempo esereitata da tutti i signori dell'impero si restrinse a poco a poro fra pochi dei maggiori, tra i quali gli arcivescavi di Maganza, Treveni,

Colonia erano dei principali; poi sua diseane il privilegio actiavio o il sette principi che furnon detti etettori. Frattano le gureri netteine che avevano travagliato l'Altenagna distruggendo la pubblica sicurezza furnono cagione che gli abitanti si riparassero nei castelli, dei quali si empirono la silvare, e nelle citià, provvedendo con ogni mezzo alla loro quiete e sicurezza. Quindì è che in queste il commercio prosperò margino le turbazioni politiche, e il conuente interesse consigliò la formazione di quelle leghe di cui sopra accennamono, la lega del Reno e la lega anneatito.

6 4.

Rodolfo di Asburgo stipite della imperiale casa d' Austria. — Enrico di Lussemburgo — Carlo IV; Bolla d'oro; elettori. — Sigismondo. — Ussiti. — Massimiliano I.

(dal 1272 al 1519)

Rodolfo conte di Asburgo andò debitore del grado cui fu innalzato ai suoi meriti personali, ma forse anche più alla ristrettezza del suo patrimonio che nol rendeva temibile ai grandi principi. Egli regnò dal 1272 al 1291, e dopo avere restituita la pace all'impero volse le sue cure allo ingrandimento della sua famiglia. Ne fu quindi tardo a cogliere l' occasione portagli da Ottocaro re di Boemia: perchè questo principe non avendo voluto riconoscere l' elezione di Rodolfo, questi ve lo costrinse colle armi; e alla morte di lui dette a'suoi due figli, a titolo di feudo, i ducati d'Austria, Stiria, e Carniola. Tali furono i primi acquisti territoriali che ottenne nell'Alemagna la casa di Asburgo di cui solo retaggio erano il landgraviato dell' Alta Alsasia, le contee di Kiburgo , di Baden e Lentzburgo nella Svizzera, e molte signorie nella Svevia e in Svizzera. Malgrado la nuova sua possanza, o forse a cagione di questa, gli elettori negarono la corona imperiale al suo figliuolo Alberto e la dettero invece ad Adolfo di Nassau Weilburgo. Sennonche questi non soddisfece alle speranze dei popoli; e gli elettori si volsero verso il figlio di Bodolfo e lo surrogarono a Adoifo, il quale perì in una battaglia presso Vormazia. Alberto I duca d'Austria e adesso imperatore (1298 a 1308) si rese odioso per insaziabile ingordigia e smodata ambizione. Morl nel 1308 ucciso dal suo nipote Giovanni di Svevia. Allora gli elettori chiamarono a succedergli sul trono imperiale un altro signore povero, ma valentissimo, Enrico di Lussemburgo, che su VII del nome, e che aggiunse ai suoi possessi la Boemia ponendo su quel trono suo figlio Giovanni. Enrico regno cinque anni e mori in Italia, Morto lui due partiti si contesero l'elesione; quello della Casa d'Austria elesse Federico duca d' Austria; quello di Lussemburgo chiamo Lodovieo di Baviera; da questa duplice elezione nacque una guerra che durò otto anni e terminò colla battaglia di Mullidorf (1322) favorevole a Lodovico di Baviera. Questi che fu acclamato imperatore sotto il nome di Lodovico V si riconcilio col suo rivale Federigo, ed investi suo figlio Luigi del margraviato di Brandeburgo divenuto vacante per la morte del margravio Enrico. L'ingrandimento considerevole della casa di Baviera suscitò la gelosia dei principi tedeschi. Il loro malcontento e i suoi dispareri col papa, avvelenarono gli ultinu anni della vita di Lodovico. Alcuni principi si alienarono talmente dall'imperatore che lui vivente elessero in re di Germania il re di Boemia Carlo IV della casa di Lussenburgo; sennonchè morto Luigi, altri principi chiamarono al trono Gontiero di Schwartburgo, il quale quattro mesi dopo questa sua elesione moriva. La sua morte lasció Carlo IV possessore pacifico della corona di Germania (1347-1378). A lui andò debitrice l' Alemagna, e specialmente la Boemia di moltissimi beni, imperocchè ne assicurò la pace, vi promosse gli studii, e fondò nel 1417 l'università di Praga, la prima in Germania. Sua è la famosa Bolla d'oro pubblicata la prima volta in Norimberga nel 1355. Uno degli articoli di quella legge diceva che oggimai l'elezione degl' imperatori risiederebbe in sette principi detti elettori, cioè i tre arcivescovi di Magonsa, Treveri, e Colonia, ed i quattro principi laici di Boemia, Palatinato, Sassonia e Brandeburgo. Padrone della Slesia, che suo padre aveva disgiunta dalla Polonia, Carlo aggiunse ai proprii Stati l'elettorato di Brandeburgo, tolto al debole Ottone figlio di Lodovico di Baviera. Egli poi deliberò perpetuare l'imperiale dignità nella sua famiglia, e seppe cattivarsi a tanto gli elettori che innanzi di morire vide chiamato a succedergli il proprio figlio Venceslao. Questi non segul le tracce del padre; ma datosi alla intemperansa e ad altri vizii, disgustò talmente i principi laici ed ecclesiastici, che questi, stanchi delle sue violenze, lo deposero surrogandogli Federico duca di Brunswick; ma morto questo a tradimento mentre usciva dal luogo dell' elesione ( 1400), gli succede per poco Roberto conte palatino del Reno, e così Josse di Lussenburgo, il quale dopo tre mesi lasciò il trono a Sigismondo (1411-1437).

Al possedimento della Moravia, della Lusaria, della Slesia, e del Brandeburgo univa Sigismondo l' Ungheria, la Dalmazia e la Bosnia avute in dote dalla sua prima moelie Maria d' Aneiò . e la Boemia ereditata dal fratello Venceslao Malgrado si gran possanza Sigismondo non fu felice. Gli Ussiti seguaci di Giovanni Huss bramosi di vendicare il loro maestro arso vivo in Costanza siccome eretico, mossero guerra all'imperatore e per otto anni resero vani i suoi sforsi per domarli. Il bisogno di denaro lo costrinse a vendere per 400 mila marchi l' elettorato di Brandeburgo al valoroso Burgravio di Norimberga, Federigo di Hoensollern, e per altri 100 mila a condiscendere che esclusi dal succedere alla eredità di Alberto III (ultimo elettore di Sassonia della casa di Anhalt) i duchi di Sassonia residenti in Lavenburgo, venisse conferita l'elettorale dignità in quegli Stati a Federigo il Bellicoso, margravio di Misnia. Vendè finalmente agli Svisseri le terre della Casa di Asburgo da essi acquistate all' impero. Vuolsi lodare Sigismondo delle cure che pose a troncar le contese colla Chiesa, e a rendere felici i sudditi; ebbe anche volontà di operar grandi eose; ma la tenuità delle rendite che gli venivano dalla Boemia e dall'impero, le continue ribellioni dei suoi sudditi opposero tali e tanti ostacoli ai suoi divisamenti, che vuolsi in gran parte scusare se i suoi sforai andarono privi d' effetto.

Sotto i successori di Sigismondo la possanza imperiale depressa or dalle sventure, or dalla debolezza e falsa politica di chi l' ebbe in mano, ando sempre declinando, Gli Stati di Boemia e d' Ungleria avevano eletto a loro re Alberto d' Austria, genero ed erede dell' imperator Sigismondo con patto che non accettasse la corona imperiale; sennonebè sollecitati dagli elettori, mutarono pensiero e Alberto fu acclamato (1437-1439). Il breve regno di questo principe non basto a compire l' opera di pacificazione da lui intrapresa si nelle cose ecclesiastiche per mezzo del concilio di Basilea, si nelle civili. E quel poco di bene che potè fare andò perduto sotto il suo successore Federico III d' Austria (dal 1439 al 1493 ). Debole e inoperoso Federigo non seppe farsi rispettare ne dai suoi vicini ne dai suoi sudditi. Le guerre intestine desolarono più che mai l' Alemagna sotto il suo regno. La Boemia e l'Ungheria si ribellarono impunemente, mentre le sue contese colla Francia e colla Svizzera dimostrarono sempre più la sua impotenza. Ma ben diverso da lui fu il suo figliuolo Massimiliano I, che i suoi meriti personali avevano fatto eleggere re di Roma, cioè successore di suo padre . nel 1186. Massimiliano regno dal 1193 al 1519. Col suo matrimonio con Maria, erede di Borgogna, e col dritto che egli acquistò alla prossima suecessione dell' Ungheria e della Boemia egli sollevò la casa d'Austria quasi all' apice di sua grandezza. L' Alemagna gli deve inoltre molte delle sue istituzioni più utili, specialmente il servizio delle poste. Egli represse con vigore la propensione dei nobili alle guerre private e seppe mantenere la pace pubblica. Egli poi effettuò il divisamento di Allie to II, di dividere l' Alemagna in 6 e poi in 10 circoli, e stabili il tribunale dell' impero destinato a giudicare le contese tra i principi ed a procurare ai sudditi una garentia contro i loro arbitrii.

### § 5.

Riforma. — Carlo V. — Guerra di religione, — Guerra di trent'anni. — Ungheria, Boemia e corona imperiale ereditarie nella casa d'Austria. — Ferdinando II. — Guerra eon Gustavo Adolfo. — Pace di Westfalia.

(dal 1515 al 1618) .

Sotto Massimiliano ebbe principio la così detta Biforma di cui avevano sparso i semi eli Albigesi e i Valdesi nel mezzodi della Francia, nei seroli XII e XIII, Wielef in Inghilterra nel XIV, poi Giovanni Husse Girolamo da Praga. Lutero seguendo le norme di quelli ed alzando la voce contro gli abusi che pur troppo s' erano introdotti nella Chiesa, e contro i disordini degli ecclesiastici, spinse l'audacia fino a impagnare la santità dei dommi. Dapprima le circostanze apparvero favorevili al novatore. Negli ultimi suoi anni Massimiliano troppo occupato d'altronde non bado alla povità che mano mano s'introduceva. Morto lui l'elezione del suo successore occupò talmente i principi tedeschi ehe dimenticarono quasi la disputa teologica; mentre Federigo il Savio elettore di Sassonia, capo temporaneo dell' impero, approvava segretamente il riformatore. Ma quando fu eletto Carlo V, nipote di Massimiliano, il miovo imperatore intimò una dieta generale a Vormazia (Worms), nel 1521, e vi chiamo Lutero, il quale sebbene difendesse con ingegno e calore le sue dottrine fu posto al bando dell'impero, e dovette proyvedere alla sua sicurezza. Le guerre che Carlo V dovè sostenere contro Francesco I, impedirono a quel principe di fare eseguire con tut to

il suo rigore la sentenza di prescrizione profferita contro Lntero, i suoi seguaci, e le sue dottrine; sicche queste si sparsero sempre più in Germania adottandole molti principi e città. I progressi della riforma irritarono i principi che seguivano le opinioni contrarie; questi fecero comandamenti e decreti a danno dei riformati, i quali ferero perció una solenne protesta alla dieta di Spira (1529); e furono per questo chiamati Protestanti. Alla dieta di Augusta (Augsburgo) presentarono la loro confessione di fede detta Confessione di Augsburgo che fu condannata e rifiutata dall'imperatore e dagli Stati cattolici (1530). Questi dissidii non potevano non suscitare la guerra fra le parti avversarie; tanto più che i principi riformati avevano conclusa una lega per la comune difesa che fu detta la lega di Smalcalda. Ma venuti al cimento delle armi, i protestanti furono vinti da Carlo V a Muhlberg sull'Elba (1517 ) e la lega si sciolse, Intanto il Concilio di Trento radunato fino dal 1545 preparava le sue decisioni intorno ai varii punti di controversia, e Carlo V estendeva il suo potere in Germania. Pareva la causa degli eterodossi perduta quando ne ravvivò le speranze un evento non preveduto. Il giovine duca di Sassonia , Maurizio, del ramo cadetto, principe più abile che zelante della religione, aveva fino a quel punto combattuto con tanto valore per l'imperatore che per ricompensarnelo questi gli aveva dato la maggior parte degli Stati di Giovan Federigo, caduto prigione alla battaglia di Muhlberg, conferendogli insieme la dignità elettorale mentre non restava allo spogliato che i paesi che formano oggi i piccoli ducati di Sassonia Sennonche quel Maurizio stesso, protestante come gli altri suoi congiunti, adesso si legó segretamente con alcuni capi di quel partito, e si volse con tanta rapidità contro l'imperatore che per poco non l'ebbe prigione a Inspruck. Carlo, non potendo resistere a questo assalto improvviso, dovette sottoscrivere, nel 1552, il Trattato di Passavia ( Passau ), pel quale i protestanti ottennero libertà intiera d'escreitare il loro culto, acrordo che fu confermato nel 1555 nella dieta di Augsburgo dal trattato detto Pace di religione.

Cost parve assicurata la quiete pubblica ; sennonchè la diffilenza , le querele delle parti presto doverono tornare in campo minacciando la pace dei popoli, finche gli odii a lungo covati prorompendo in aperte violenze dettero origine alla feroce guerra di trenta anni (1619 a 1648 ) di cui l' Alemagna sente ancora i funesti effetti. Ma prima di questi eventi e poco dopo la pace di religione, Carlo V abdicò abbandonando i suoi vasti dominii a Filippo II, e la corona imperiale al suo fratello Ferdinando I ( 1556 ) al quale aveva già rinonziate tutte le provincie che la casa d'Austria possedeva nell' Alemagna. Ora essendo morto nella battaglia di Molchs Luigi re di Ungheria e di Boemia, Ferdinando ottenne quelle doe corone, che più non uscirono dalla casa d' Austria, mentre la corona imperiale vi rimase ereditaria. Ferdinando I e Massimiliano II, costar temente intesi a render felici i loro sudditi, professarono la tolleranza. Rodolfo II figlio di Massimiliano II volse l'animo soltanto alla letteratura; e i varii principi tedeschi infiacchiti da lunghe guerre non poterono per lungo tempo turbare la tranquillità dell'impero; ma poi la scintilla scoppió, e i primi torbidi suscitati in Boemia dalla dura condotta dei governatori cattolici mano mano si estesero finche sotto Ferdinando II, successore dell' imperatore Mattia, la guerra non diven-

ne generale. I Boemi irritati contro il principe che impediva l'esercizio del nuovo culto annullarono la sua elezione come re di Boemia, ed offrirono la loro corona all'elettore Federigo V del Palatinato, il quale eccitato dalla ambizione della sua moglie, figlia di Giacomo I, re d'Iughilterra, gradi oltremodo l'offerta. Sennonchè poco senno mostrò poi nel mantenere e volgere ad unità di scopo così l'entusiasmo dei sudditi nuovi come gli sforzi di tutti gli altri Protestanti dell'Alemagna, laonde abbandonato a mano a mano da tutti i confederati perdè il nuovo sno regno e il Palatinato retaggio dei su oi maggiori. Già tutta l' Alemagna meridionale cedeva alla preponderanza delle armi imperiali quando i Protestanti pensosi dei casi loro volsero gli aguardi verso Cristiano IV re di Danimarca che si muoveva a soccorrerli. Sennonchè anche questi fu sconfitto e respinto nei suoi stati (1626). Questi prosperi successi di Ferdinando ne crebbero l'orgoglio e l'ambizione; siccliè nel 1629 ei pubblicò il famoso Editto di restituzione col quale imponeva ai protestanti di rendere alla Chiesa romana tutti i beni e diritti tolti ad essa dal 1517 in poi. Il dispotismo cui pareva tendere l'imperatore con questi suoi provvedimenti spaventò anche i principi cattolici, che ne mossero lagnanze appena ascoltate. In questa venne in campo Gustavo Adolfo re di Svezia pieno di selo pei suoi fratelli di fede e concitato a sdegno per la condotta sleale dell'Austria verso di lui. Lo illustre guerriero approdava nel 1630 all'isola di Rugen con una piccola armata di 14 mila nomini, e s'impadroniva della Pomerania. Ma i principi protestanti nol se condarono come e' dovevano; il timore della Austria e la gelosia ebe inspirava l'ero e svedese trattennero dall'agire i duchi di Sassonia e di Brandeburgo. Per queste dubitazioni i generali dell'impero ebbero tempo di provvedere al riparo; e Tilly simulando una ritirata pote sorprendere la città di Maddeburgo e impadropirsene ( 10 maggio 1631 ) distruggendola fin dalle fondamenta , col totale eccidio degli abitanti. Allora la Sassonia si uni a Gustavo Adolfo il quale accoppiando l'arte al valore respinse gl'imperiali fino oltre Franconia e Baviera. Ma Lutzen vide gli pltimi sforzi dell'eroe; i confederati vinsero la battaglia: ma il gran Gustavo vi lasciò la vita (1632). Allora le cose mutarono faccia. Il figlio di Ferdinando, che poi fu imperatore col nome di Ferdinando III assunse il comando supremo delle armate imperiali e vinse la battaglia di Naerdlingen. L'elettore di Sassonia invidiando le glorie degli Svedesi colse l'opportunità per conchiuder la pace coll'imperatore a Praga, nel 1635. Malgrado ciò la guerra continuò del pari accanita; le armate inseguendosi di provincia in provincia devastarono le contrade che si estendono dal Mecklenburgo all'Alsasia, dalla Slesia e dalla Boemia al Reno. Ne quando morì Ferdinando (1637) si rallento l'animosità delle parti : sebbene Ferdinando III accennasse pensieri più moderati. La guerra duro con varia fortuna finche le vittorie di Torstenton e di Wrangel nel 1642, e la presa di nna parte della città di Praga fatta dallo Svedese Koenismark nel 1648 non posero fine alla lotta. La pace della quale già da sette anni duravano le trattative fu sottoscritta il 24 ottobre dell'anno suddetto. ed ebbe nome di pace di Westfalia.

### 66

Stato dell'Alemagna dopo la Pace di Westfalia fino al trattato di Riswich — Guerra di successione — Trattato di Rastodt — Prammatica di Carlo VI — Monarchia Prussiana — Maria Teresa — Guerra di sette anni.

(dal 1648 al 1762)

Come era stata la guerra; così fu fatale la pace all'impero, perchè fu il tristo frutto della necessità e del totale spossamento. Per essa perdè l'Alemagna la bella e fertile provincia della Alsazia, i vescovadi di Toul, Metz, e Verdun che furon ceduti alla Francia, prezzo dell'ajnto dato alla Svezia. Così fu rotto per sempre il debol vincolo, che legava la Svizzera all' impero. Compenso ai suoi sforzi ebbe la Svezia la miglior parte della Pomerania, la città di Wismar, gli antichi vesovadi di Brema e di Varden, e molta somma di denaro per giunta. Il Brandeburgo al quale doveva scadere tutta la Pomerania come fosse estinta la casa ducale di quel paese ebbe in quella vece Maddeburgo e Holberstadt. Quanto all'Alemagna fu sancito il principio della piena libertà di culto dei Luterani e dei Calvinisti, la negazione del quale aveva partorito quella lunghissima guerra; e si determinarono i dritti respettivi quanto alla elezione. E l'impero, da un altro lato, scalzato nella base, sempre più vacillava; la dignità imperiale ridotta a un titolo senza valore, e tutta l'Alemagna divisa e impotente obbediva all' impulso d'una politica straniera. E i mali nell'interno sofferti eran gravi; provincie intere ridotte a deserto; la popolazione straordinariamente scemata, e secondo alcuni calcoli ridotta alla metà. Le arti e i mestieri, floridi un tempo, ad esso spariti; il commercio distrutto; le città ed i principi poveri, oppressi dai debiti; anche l'ingegno parve alterato, dacche venne meno l'amore delle scienze e delle lettere; e fin la lingua, corrotta dal mescolarvisi locuzioni spagnuole, italiane e francesi, parve retrocedere ai tempi della ignoranza e della barbarie.

Oltre alle cose religiose la pace di Westfalia dette norma anche alle respettive relazioni tra gli stati dell'Alemagna. Cosl fu statuito che questi avrebbero ne lle assemblee della nazione voto libero ed assoluto per tutto quello che spettasse all'impero. Si decretò che la camera imperiale andrebbe d'al lora innanzi composta di ventiquattro membri protestanti e ventisei cattolici. Tutti i principi e gli Stati dell'impero che durante le turb olenze della Boemia e la guerra di trent'anni soffersero perdite di territo rii vennero di nuovo reintegrati nei loro possessi e diritti. Si creò pel figlio dell'elettore palatino un'ottava dignità elettorale della quale era stato spogliato suo padre Federigo V re di Boemia, con patto che alla estinzione della casa di Baviera, l'elettore palatino tornerebbe nell'alto Palatinato, e ne'suoi antichi dritti elettorali, Si secolarizzarono molti possedimenti ecclesiastici, dei quali i principi presero sede fra quelli dell'impero; altri furon divisi fra cattolici e protestanti. Morto Ferdinando III (1657) gli succedè Leopoldo I suo figlio, principe buono, ma debole (dal 1637 al 1785); fu sotto questo imperatore che Luigi XIV di Francia, mosso dall'ambizione di estendere i suoi dominii, penso

stabilire le famose camere di riunione le quali sotto pretesti, per lo più mal fondati, aggiudicarono a quel re molte terre situate presso il Reno e in Lorena, Così senza apparenza di diritto Luigi XIV s' impadroni della città libera di Strasburgo, senza che l'imperatore potesse opporsi a quelle pretese essendo in quel tempo molestato dai Turchi. Ne contento a ciò il re di Francia reivendico nel 1685, in nome della Duchessa d' Orleans, gli Stati dell' ultimo elettore del Palatinato di cui quella principessa era sorella. Da ció nacque guerra, ch' ebbe fine nel 1697 al trattato di Riswick, e che nessun vantaggio reco all'impero. Adesso una guerra ben più importante richiamava di nuovo l'attenzione delle potenze europee; la guerra cioè della successione di Spagna (170\$ a 1714). Teatro di questa fu tutta l'Europa: ma principalmente la Spagna, l'Italia, i Paesi Bassi e la Germania. Sulle prime i Francesi ebbero la fortuna seconda; ma poi si cambiaron le sorti, specialmente per opera del principe Eugenio e di Marlborough. Pure l'impero raccolse ben poco frutto dalle vittorie dei suoi alleati. Leopoldo I morì uel 1705; e gli tenne presto dietro nella tomba come sul trono Giuseppe I ( 1705 al 1711 ). Allora cinse la corona imperiale l'arciduca Carlo, quello stesso che pretendeva alla corona di Spagna. Questa circostanza rese più cauti gl' Inglesi e gli Olandesi, pel sospetto che nelle mani di questo imperatore si concentrasse il potere che già aveva reso tento formidabile Carlo V. Dopo la battaglia di Denin vinta dai Francesi nel 1713, le potenze belligeranti scesero agli accordi, conseguenza di che fu il trattato di pace di Rastadt e di Baden (1711) pel quale Luigi XIV conservò il possesso di tutti i paesi ceduti anteriormente dalla Alemagna, mentre la casa di Austria tornava nei suoi dominii del Belgio. Carlo VI in questa prese possesso della Transilvania in forza del trattato di CarloWitz e per la morte del principe Michele Abassi; acquisto rilevantissimo per la casa d'Austria. Nel regno di questo imperatore la Germania rimase in pace, ed egli si occupò della prammatica colla quale intese lasciare l'impero alla sua figliuola Maria Teresa, Sennonche appena fu morto (1740) sorsero da ogni parte i concorrenti tra i quali il più formidabile era Federigo II re di Prussia. La dominazione prussiana era cresciuta assai sotto il regno di Federigo III elettore di Brandeburgo, il quale fattosi incoronare re di Prussia (1701) assunse il nome di Federigo I; egli al congresso di Utrecht aveva ottenuto la città e il ducato di Gueldria quale erede legittimo dei duchi di Cleves; poi qual pronipote di Federigo Enrico principe di Orange e Statolder delle Provincie Unite, ebbe le contee di Lingen e Mours, e molte altre terre nella Vestfalia e in Olanda; Guglielmo figlio e successore di Federigo ( 1715 al 1740 ) aveva lasciato al suo successore Federigo detto il Grande un tesoro ricchissimo, frutto dei suoi risparmii, un regno bene amministrato, ed un'armata di 80 mila uomini superiori per disciplina e istruzione a tutte le altre soldatesche di Europa. Con tali forze, e d'altronde dotato di grande ingegno e coraggio, Federigo si prevalse della morte di Carlo VI per produrre e fare valere antichi dritti della sua casa sopra alcumi principati della Slesia. Quindi è che nel dicembre 1740 egli invase quel paese, vinse la hattaglia di Molwitz nel 1741 e l'anno dopo quella di Czaslau. Il trattato di pace di Breslavia, conchiuso nel 1742, gli assicurò il possesso della Stesia della quale s' impossesso intieramente nella seconda guerra che intraprese nel 1744 e 1745. Frattanto la Francia desiderando abbassare la potenza anstriaca aveva operato in modo che fosse eletto al trono dei Cesari Carlo Alberto elettore di Baviera, il quale, perche discendente dalla primogenita dell' imperatore Ferdinando I, pretendeva l'eredità di Carlo VI. Ma questi poco dopo moriva (1743) e gli succedeva sul trono imperiale Francesco di Lorena granduca di Toscana, marito di Maria Teresa. Ora l' Austria dolevasi amaramente della perdita della Slesia. Per amuentare la potenza preponderante della Prussia si concluse una alleanzo tra l' Austria, la Russia e la Francia, alla quale in seguito si accostarono la Svezia e l'impero. Sennonche Federico, avuto sentore del fatto, con inaudita celerità piomba sui nemici in Sassonia e ne fa prigione tutta l' armata ( 1756 ). Questo fu il principio della guerra di sette anni (1756 al 1763) nella quale Federigo combattè, in generale, con fortuna, e mostro quanto fosse il suo ingegno e la sua fortezza di animo Sennonchè a malgrado delle sue vittorie egli non poteva durare in una letta troppo sproporzionata, col solo ajuto dell'Inghilterra; quindi e che essendo morta Elisabetta di Russia (1762) sua più fiera nemica, le potenze alleate incominciarono a rallentare i loro sforzi, ed il trattato di poce di Huberstburgo, chiuse il lungo contrasto senza che Federigo perdesse alcuna delle sue provincie.

### 6 7.

Giuseppe II. — Leopoldo II. — Trattato di Pilniti contro la Francia.—
Pace di Baileta Ira Pusuis e Francia. — Trattato di Campo Conion. — Nuova guerra d'Italia. — Pace di Luneville. — Guerra di
Germania. — Pace di Praturgo, — Siogliumento dell'impere Germanico; Confederazione Renaua. — Guerra di Prania. — Pace di
Thiti. — Regni di Verfalia e di Susonia. — Nuova puerra dell'Auntria colla Francia. — Nuovi acquiuti di Napoleone in Germania.
— Lega delle poteme Germaniche contro l'imperatore di Francia.—
Caduta di Napoleone. — Confederazione Gernanica.

Giuseppe II succede a suo padre sul trono imperiale (1765-1790) schlene Maria Teresa sua madre tenesse tuttavia in sua mano le redini dello Stato, che non lasciò fino alla sua morte (1780). La pace della Alemagna non fu turbata ne dalla prima divisione della Polonia nel 1772, la quale attribul a Federigo la provincia detta Prussia occidentale, meno Danzica e Thorn, e in seguito il distretto della Netz; mentre l'Austria ingrandivasi di una porzione della Gallizia, e la Russia di altre terre considerevoli; ne tampoco dalle prime apparenze di guerra per la successione della Baviera. Era morto senza prole (1777) Massimiliano Giuseppe elettore di Baviera in cui si estingueva il ramo secondogenito della casa di Wittelsbach, che aveva retto quasi per cinque secoli i Bavaresi. Carlo Teodoro di Sulzbach, elettor palatino e capo del ramo primogenito della casa stessa, venne acclamato successore di Massimiliano. Ma la corte di Vienna affacciò antichi dritti sulla Bassa Baviera, e l'imperatore volle impadronirsi come direttamente dipendenti dell'impero d'alcuni seudi della casa estinta. Federigo II disapprovando queste pretes: della

Austria si armò per sostenere le ragioni dei principi spogliati; e l'Austria si preparò a resistere; sennonchè la Russia e la Francia, entrando mediatrici, fecero al che l'imperatrice regina si contentasse di un solo distretto di 40 legbe, e così si quietaron le cose. Essendo morta Maria Teresa, Giuseppe II pensò introdurre molte riforme nei suoi Stati; ma desideroso di giunger presto al suo intento desto il malcontento di molti. offesi dalle sue mutazioni. Aggiungi il discredito in che venne per la guerra condotta malamente contro i Turchi; sicchè quando e' mori subitamente (1790), il suo fratello Leopoldo II, già granduca di Toscana . il quale gli succede, trovò la monarchia in istato assai critico. Le turbazioni di Francia avevano sparso mali semi anche in Germania, sicchè tutti i principi d' Europa erano pensosi degli eventi, che si svolgevano minacciosi in quel regno. Ora pel desiderio di ristabilire l' ordine antico distrutto dalla rivoluzione francese, la Prussia e l'Austria si collegarono segnando il trattato di Pilnits (1791). Sennonchè Leopoldo moriva prima che s' impugnassero le armi, e gli succedeva Francesco II. Le prime mosse tentate dal duca di Brunswick in Sciampagna non furono felici. La guerra combattuta più che altrove accanita nei Paesi Bassi e sulle rive del Reno si volse a favore dei Francesi. I danni patiti dalle armate e più la sommossa generale della Polonia, che trasse la Prussia a muover le armi anche da quel late, le consigliarono il trattato di pace di Basilea (1798) pel quale essa abbandonò ai Francesi la riva sinistra del Reno. L'Austria rimase sola in campo: finche costretta dalle vittorie di Buonaparte in Italia non scese agli accordi, e segnò il primo trattato di pace che fu detto di Campoformio (1797). Il congresso che si apri poco dopo a Bastadt confermò alla Francia il possesso della riva sinistra del Reno. Questi accordi non erano altro che tregue nelle quali si preparavan le parti a nuovi conflitti. Così l' Austria inanimita dallo ajuto della Russia sotto Paolo I impugno nuovamente le armi (1799), e quei primi sforzi furono tanto felici che i Russi riconquistarono tutta l'Italia, eccetto Genova, Sennonchè l'accordo di Paolo I coll'Austria fu rotto per male intelligenze dopo la sconfitta toccata dai Russi a Zurigo, e la loro cacciata dalla Svizzera pel valore di Massena. Allora l'Austria continuò sola la lotta che fu decisa a Marengo e a Hohenlinden, due battaglie fierissime vinte da Buonaparte la prima, da Moreau la seconda. La pace di Luneville fu la conseguenza di questi eventi: l'Austria ricevè la repubblica di Venezia a patto di riconoscere quelle create dalla Francia, cioè la batava, l'elvetica, la cisalp.na, e la ligure. Molti possessi ecclesiastici furono secolarizzati in Germania per indenniszare i principi danneggiati. L'Austria indebolita dagli sforzi fatti nou potè impedire che Buomparte occupasse l' Annover a danno dell' Inghilterra (1803). Anche la Prussia si tacque a quel fatto che rompeva l'unità alemanna, Sennonche l'Austria e la Russia, sospettose dell' ambizione di Napoleone e guardando a mal occhio l'ingrandimento della Francia, si collegaron di nuovo e si mossero (1805). Ma nuove sconfitte e nuove perdite indussero i collegati a chieder pace, che fu sottoscritta a Presburgo. L'Austria cedè gli Stati di Venezia, il Tirolo e tutti i suoi possessi nella Svevia e presso il Reno. La Prussia, che già si preparava a muoversi, cesso da ogni idea di ostilità, e cedè anzi Anspach, Bayreuth, Neufchatel e Cleves alla Francia, ricevendo in vece il possesso incerto ed ingiusto dello Annover. Sebbene esisteva tuttavia una diffidenza reciprora che faceva presagire nuova guerra tra Francia e Russia. In questa i piccoli principi tedeschi costretti dalla necessità, o spinti dall'ambizione, si erano collegati colla Francia. La Baviera ed il Wurtemberg fatti regni ; Baden e Darmstadt granducati con aggiunte di territorii ; ed altri principi ade-so dichiarati sovrani si legarono cotto la protezione della Francia e costituirono la Confederazione renana. Sciolto per tanto l' impero Germanico, l' imperatore Francesco depose la corona dei Cesari (1806). Invano tento la Prussia, insieme colla Sassonia, di contrastare alla soverchiante potenza di Napoleone. Sconfitta a Jena e ad Averstaedt (14 ottobre 1806), testimone della disfatta dei Russi a Friedland ed Eylau , dovette la Prussia subire la legge del vincitore , che nella pace di Tikit (1807) le tolse tutte le provincie che possedeva fra l'Elba ed il Reno, le quali, coll'Assia e l'Annover, formarono il nuovo regno di Vestfalia; tutta l'antica Prussia meridionale fu data all' elettore di Sassonia, col nome di durato di Varsavia; ed egli fu dichiarato re e membro della Confederazione del Reno.

L' Austria frattauto non poteva dimenticare la perduta preponde ranza; forte ancora malgrado i danni patiti, aspettava impaziente l'occasione di vendicarsi. Le parve dunque giunto il momento di muoversi quando vide la maggior parte delle soldatesche francesi impegnate nella guerra di Spagna, e si mosse. Ma, come in passato, così adesso prevalse la fortuna di Napoleone; vinta ad Abensberg, a Than, ad Eckmuhl, a Rati-bona (20-22 Aprile 1809), sperò un momento, dopo il trionfo dell' Arciduca Carlo ad Aspern, ma fu lusinga distrutta poi dalla battaglia di Wagram (5-6 Luglio) vinta da Napoleone. Il trattato di Vienna tolse all' Austria ogni comunicazione col mare, l'obbligò ad abbandonare i Tirolesi, che avevano tentato scuotere il giogo di Francia, e ad unirsi col suo vincitore mediante il matrimonio dell'Arciduchessa Maria Luisa con Napoleone (1810). Questo fu l'ultimo crollo dato alla potenza austriaca. Napoleone resse in sua mano i destini dell'Alemagna mentre incorporava alla Francia le provincie situate verso le foci del Weser e dell' Elba fino oltre Lubecca. Ma s' appressavano i tempi fatali al conquistatore. Il mal umore che covava tra l'imperatore delle Russie e Napoleone reso più intenso dalle conseguenze del blocco continentale, non tardò molto a chiamare i due emoli in campo. Un esercito formidabile nel quale si noveravano non meno di 100 mila uomini della Confederazione renana, e pressoche 60 mila Prussiani e Austriaci, obbedendo al cenno di Napoleone si mosse per punire, come e' diceva, la mancanza di fede dell' Autocrate di tutte le Russie. Sennonchè dove non poterono le armi a respingere la invasione giovò il rigore del clima. Il freddo improvviso e inaudito dell' inverno (1812-1812) anniento la potenza del monarca francese ; e il generale prussiano York dette il primo l'esempio dell'abbandono d'un vessillo che troppo era fatto odioso all' Europa. Pochi mesi indugiò la Prussia a dichiararsi stando in una terribile perplessità; sennonchè fidando nell'amore del suo popolo gia preparato da gran tempo si levò tutta in armi. Due volte la vittoria deluse le speranze della Germania nelle memorande giornate di Lutzen e di Bautzen (1813), Ma la tregua del 4 Giugno al 10 Agosto dette

Geog.

alla Prussia e alla Russia il tempo di compire il loro armamento. Ad esse s' uni anche l' Austria, e i loro sforzi non andaron perduti. Molti combattimenti infelici tra i quali la battaglia di Lipsia, che fu decisiva, obbligarono Napoleone, molestato nella sua ritirata dai Baveresi, a ripararsi dietro il Reno. Tutti i principi della Confederazione renana abbandonarono la Francia e si unirono ai suoi nemici. Napoleone dovette cedere e rinunziare al trono; la Germania respiró; i principi tedeschi, conoscendo la necessità di un aggiustamento generale delle cose patrie, si unirono in un congresso a Vienna (1 Agosto 1814), nel quale dopo molte e vivissime discussioni fu deciso che l' Alemagna dovesse formare una Confederazione di Stati sovrani; conseguentemente si atabilirono i primi fondamenti della costituzione coll' atto federale dell' 8 Giugno 1815. In questo mentre Napoleone fuggiva dall' Elba e giunto in Francia riassumeva le redini del potere I principi tornarono in campo. La battuglia di Waterloo (18 Giugno 1815) vinta dagli Alleati costriuse Napoleone ad abdicare una seconda volta. Da quell' epoca la pace dell' Alemagua non è più stata turbata.





# MONARCHIA OLANDESE

POSIZIONE ASTROMOMICA. Longitudine or., tra 1° e 4° 48'. Luitudine, fra 51° e 53.º senza comprendervi il granducato di Lussemburgo.

CONFINE. Al nord, il mare del Nord; all'est, la Confederazione Germanica (Regno d'Annover, Provincie prussiane di Vestfatia, e del Reno); al sud, il regno del Belgio; all'ovest, il mare del Nord.

FASEI, Il regno atunte de'i Pasii Bani o di Olanda, che formave le Provincie retterntonnali della Monarchia Netetundere, disciotta dalla rivolurione di Bruselles del 1832, si componeria Dei PASE BASSI SI che formavano le SATER REPUBBLICHE O PROVINCIE USTITE; cicie Olanda, Gueddita, Zeianda, Lirechi, Fisia, Over-Izati e Gronineri, cella piecola provincia di Drazile, 2-1 PASEI BELLA GENERALITA', o degli NATII CESSENALI, cicè Erabantie attientionale con 1-11 Distertie; il discreto di Metartetta privero, 2-1 La metti ori di tale di Carlo dell'antico vercio-vado di Liesi.

MONTAGNE. Si potrebbe quasi dire che questo regno non ha nurtagne, dacchè non meritano questo nome le colline della Gueldria e della Provincia di Urrecht; solamente nel Lussemburgo se ne vedono alcune; ma non molto alte. Perciò vedi il Belgio. Questi monti appartengono al Sistema Gallo Franco.

1801. Anche uen badendo alle isole formate per opera degli uomini questa contrada ue presenta un gran numero, che possimo che sere in due gruppi, cioò. Gruppo Meridionale, che comprende le isole formate dai diveni bracci della Mosa (Meuse) e della Schelda (Escaus); il Cruppo Stetintinante che comprende le isole situate all'ingresso del Luyderzee, e lungo le coste della Frisia. Kudund, Nord e Juni Evolund, Walcheren Tholena, Schowern, Dorer Fulace, Vouri Beyerland, sono le più considerabili del gruppo meridionale; Wieringen, Texel, Vlieland, Ter-Schelling, ed Amelland, nel gruppo seutentrionale.

LAGEL I Pasi Basi ne hanno un gran numero, ma sono tatit di piccola estensione; il così detto mare di Hardem, nella provincia del l'Olanda Settentrionale, può considerari come il maggiore. Vi si trova invitre molte paledi, le più considerabili delle quali sono la Bourtang, fra le provincie di Groninga e di Drentha, e la Peel, frate paludi sono atste secceta, ed i loro antichi fondi si chiamano in lingua del pase podder; il fondo seccato dell'antico mare di Nordem, pal-IVDanda Settentrionale, come pure le due rive della Schelda verso la ma imboccatura, presentano i maggiori poddare di opesa controla.

FIRMI, I fiumi che bagnano questi paesi ai versano tutti nel MA-RE DEL NORD, e sono : la SCHELDA, che viene dal Belgio, bagna il forte di Bath, presso il quale si divide in due rami, l'occidentale . o Hont, e l'orientale; essi formano la maggior parte delle isole di cui ai compone la Zelanda. - La MOSA, ch'esce dal regno del Belgio, passa per Maestricht, Boermonde, Vanloo; e dopo d'essersi divisa in molti rami, si scarica nel mare per due foci principali. Il sno principale influente nei limiti del regno è il Roer alla diritta. La Mosa riceve ancora alla diritta il WAHAL, ed il LECK, che sono due rami principali del Reno, e dopo la loro unione colla Mosa, questa prende il nome di MERWE, per po co apazio, riassumendo il suo primo nome verso la sua foce settentrionale; il suo ramo meridionale prende, anch' esso per piccolo spazio, il nome di MOERDIK, - Il-RENO che viene dalla Germania, e propriamente dalla monarchia prussiana; appena entrato nel Regno di Olanda, questo fiume si divide in due rami; quello della sinistra prende il nome di WAHAL, corre all'ovest, passa per Nimega e si congiunge colla Mosa: il braccio destro si divide in altri due rami: il destro o YSSEL va al Nord, riceve il fiumicello Yasel che viene di Vestfolia e si scarica nel Zuyderzee; il sinistro conserva il nome di RENO, manda da Wykby-Duerstede un altro ramo chiamato LECK, alla Moaa, mentre il RENO dirigendosi al nord verso Utrecht eatende un altro suo ramo che sotto il nome di VECHT entra a Minden nel Znyderzee. Finalmente il vero Reno corre verso l'ovest a Leida, e giunge al villaggio di Katwyk dove gli hanno aperto una foce fra le sabbie che ne ingombravano l' imboccatura. La Mosella, uno degli affluenti del Reno, tocca semplicemente per alcune miglia la frontiera orientale della parte olandese del granducato di Lussemburgo. - L'HUNSE, piocolo fiume che traversa le provincie di Drenthe e di Groninga, bagna Groninga ed entra nel golfo di Lauwerzee. - L'Ems di cui la sola foce tocca il territorio del regno.

CAMALI e STRADE FERRATE. Senta entrare nella minuta decrinione dei molti canali di questo Stato, rammenteremo i seguenti perchè pia notabiti: Il canale del Nord, incominciato nel 1819 e finito nel 1841; esso naixe il porto d'Amsterdom a quello di Niew-Die mediante una linea marigiabile per le più grosse ravi non escluse quelle da guerra. Il canale detto di Zedorik da Vianno a Gork. Il canale Zuid-Williams Wart, e he i comunicare Boia le-Duc con Mustricht, Finalmente quello che passando per Groninga e Leeuwarden si estende dall' Ema fino ad Harlingen sul Zoydersee. Si chiamano Dighe in Olanda quegli argini fortismi inimalazia per protegore contro le inondasioni del mare del Nord e del Zoydersee, le provincie di Zelanda, Frisia, Groninga e parte dell'Olmoda, per essere il loro suolo più no del livello del mare; la più maravigliosa fra queste è la diga di West Cumpti alla parte cocidentale dell'isola Valeberren.

'Tra le vie di comunicazione non vuolsi tacere la nuova strada ferrata che dee porre in comunicazione Amsterdam colle piazze più commercianti del regno.

SUPERFICIE, 9,780 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 2, 538,900; relativa, 262 abit. per miglio quadro.

RELIGIONE. Tatte le religioni godono nel regno il libero esercizio del loro culto. Il maggior numero degli abitanti professo, col re e colla famiglia regnante, il Calvinismo. Quindi vengono i Luterani e i Cattofici. Vi sono ancora dei Mennonisti, degli Ebrei e dei Rimostratti.

GOVERNO. Il governo è costituzionale. Il re divide il potere legulativo con gli Stati generali, divisi in due camere; la prima eletta dal re, la seconda dalle provincie, che vi mandano i loro delegati. Il governo delle Colonie spetta esclusivamente al re.

FORTEXEE e PORTI MILITARI. Le principali fortezze del regno sono: Maestricht, Breda, Berg op-wom, Bois-le-Duc, Flessinga, Le Helder, Corvordem; Lussemburgo, quanto al militare, appartiene alla Confederazione germanica.

I principali porti e cautieri militari sono: Amsterdam, con Medemblick, il Texel, e Niew-Diep; Rotterdam, con Helwoetsluis e Flessinga.

DIVISIONE AMENINETARIVA. Tuto il regno è diviso indicoprovincie suddivisie in distretti, questi in cantoni. La provincia di Olanda, relativamente alla sua amministrazione interiore, è tuddivia in Olanda Merdinonale, e di nolanda Settentinonale. La provincia di Lassemburgo ha il titolo di Granducato, ed appartiene al re, che in questa sua quilità di granduca di Lassemburgo he membro della Confederazione germanica. I nomi delle provincie sono i seguenti: Olanda settentinonale, Olanda merdinonale, Zelonda, Erabanta esttentinale, Utechi, Gardaira, Over-Iusti, Drenthe, Graninga, Frisia, Limburgo, Lusemburgo.

CLTTA' CAPITALE. Austerdam, è la città principale del regno; l'Haya, o Aja, è la capitale reale, poichè vi rissedono abitualmente il re, la corte, le camere e i dicasteri supremi.

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più considerabili di questa contrada sono i seguenti:

Nelle provincie Settentrionali o Oliandeni Amaterdam, nell'Oliando Settentrionale, sull'Amatel, piccolo fiume da cai el divisa in due parti, attraverata da numeroti canali, che fornano 90 isele, fra loro riunite per mezzo di 250 ponti; grarde e bella città, delle più ind. e romm. dell'Eur.ps., la maggiore e la più coniderabile fira quelle del region, ocu nu grata numero d'importanti lett. intili, com un porto, il primo ocu nu grata numero d'importanti lett. intili, cou nu porto, il primo

per la marina militare del regno, formato dall' Ye o Y, diramazione dello Znyderzee, con vasti magazzini e cantieri da costruzione, e con 201,000 ab. Le sue strade, quasi tutte diritte e situate lungo i canali , sono ben selciate ed hanno dei marciapiedi; le più belle sono quelle lungo l' Ye ; e quelle chiamate Herren Gracht e Keisers Gracht. Tra i suoi edifizii si distinguono il magnifico palazao reale, anticamente palazzo pubblico, ove risedeva il re Luigi Bonaparte; il palazzo pubblico, anticamente Ammiragliato: i palazzi delle compagnie delle Indie Orientali ed Occidentali; la borsa; le fabbriche appartenenti alla secietà Felix Meritis: il Lombard: la sinvocea degli Ebrei, riguardata come la più bella fra quelle che si contano in Europa; la porta di Marlem; ed il superbo ponte sull' Amstel. Tra le chiese sono special. mente osservabili S. Niccola, e S. Caterina, che è una delle niù belle del regno, Harlem presso il lago del suo nome, capolnogo dell'Olanda Settentrionale, città ind. e comm., con alcuni importanti lett, istit. e-con 21,000 ab. Questa città contrasta a Magonza l'invenzione della stampa, attribuendola a Lorenzo Janszoon, in onore del quale ha innalzato una statua sulla piazza del mercato. - L' Haya o Aja, poco lungi dal mara, capoluogo dell'Olanda Meridionale, e residenza del re e di tutti i dicasterii supremi del nuovo regno d'Olanda; ben costruita città, ind. e comm.,con molti lett. istit., e con 49,000 ab. È attraversata da numerosi canali; ha belle e larghe strade, specialmente quella chiamata Prinzen Grachi; e conta molti edilizii considerabili, fra i quali il palarzo reale, per le sue d'incessioni, quello degli Stati Generali, il palazzo pubblico, la anstodia dei grani ed il tempio muovo. Nei suoi contorni si trovano Borch e Piccolo Loo, superhe ville reali, annesse a delizion passeggi; e Scheveningen, villaggio sulla riva del mare con un magnifico stabilimento di bagni marittimi, molto frequentati nella bella stagione Rotterdam, sulla destra e poco lungi dalla foce della Mosa, nella parte di questo fiume chiamata Merwe, che vi forma un porto, vasta e hella città, delle più ind. e runno. , la più, ronsiderabile e la più popolata dell' Olanda dopo Amsterdam, con alcuni lett, istit , e eon 66 000 ab. E traversata da numerosi canali, che per la loro profondità permettono anche alle più grusse navi di giungere fino nel centro della città." Leida , o Leyden , sul Reno , antica , grande e bella città, ind. e comm., attraversata da numerosi canali, che formano 50 isolette, riunite tra loro per 145 ponti, ron una celebre università est altri lett istit., e con 29,000 ab. Dordrecht, in un' isola della Mosa, nella parte di questo fiume chiamata Merwe, che vi, forma un buoya porto, città ind. ed assai romm, con cantieri da costruzione, e con 19,000 abit. - Middelburgo, nell' isola Walcheren, sopra un vasto canale ult'inamente costruito per rimpiazzare il suo porto, città ind. ed assai comm, rapoluogo della Zelanda, con 13,000 ab. Flessinga, nell'isola Walcheren, città fortificata, con un buon porto, con magnifici bacini, spaziosi cantieri e vasti magazzini appartenenti alla marina militare, e con 4,000 ab. senza il presidio. - Bois le-Duc, al confl. del Domine I coll'Aa infl. della Mosa, rapoluogo del Brabante Settentrionale, città forte, ind. e comm., con 17,000 ab Breda, sulla Merk, città fortifirata, con una celebre scuola militare, e con 19,000 ab. - Utrecht, sul Keno, espoluogo della provincia del suo nome, grande e bella città,

asai ind e comm., con una université ed altri lett. isit, e con 16,000 ab. — Niurega, rella Gheldria, soper il ramo de llème chianuta Wahal, hen costruita città comm., con 13,000 ab., resa celebre per il famo contratto di pace che porta il uno nome, statosi ordiuto tra il re di Francia e l'imperature di Germania nel 1678 e 1670 — Gronira ga, perso il mare e sopra alcuni canali un'agibili che le servono di porto, capoluogo della provincia del suo nome, città ind, ed assi comm, con un'università ed altri lett. utit, e con 21,000 ab. — Lettumarden, sopra diversi canali un'agibili, capoluogo della Frisia, città ind, e comm. or 19,000 ab. — Mentricht, malia sinistra della Mosa, capoluogo del Limburgo, città fortiferato, ind. e comma, con un licos el altritett. sini, se con 21,000 ab. — Lustemburgo, sull'Else, piccla città rionista per le sue fortificazioni, che la pongono fra le più importanti piazze forti dell'Europe, e capoluogo del granduzzo del suo nome.

PORSEDIMINITI. Malgrado le ressioni importanti fatte dall'Olanda, le sue colonie sono ancora considerabili. Esse fermano ció che chiamiamo Oceanica, Africa, e Ainerica Olandesi. Il totale della monarchia olandese dà una superficie di 244,000 miglia quadrate, ed una popolazione di 12,000,000 d'anime.

## REGNO DEL BELGIO

posizione Astronomica. Long. or., fra 0° 15' e 3° 46'. Latitudine, fra 49' 32' e 51° 28'.

CONFINI Al nord, il regno d'Olanda; all'est, lo stesso regno e le provincie Renane della Monarchia Prussiana; al sud, la monarchia Francese; all'orest, la stessa monarchia e il mare del Nord.

PAESE. Il regno del Relgio è formato dei seguenti Paesi:

4º Quasi tutti i Parsi Busi Austriari; 2º l'parsi che formasson parte dell'Impro germanico; 3º l'parsi che appartenerson alla Francis; tra i primi si noveravano le contec di Fiandra, di Hainaut e di Manur; il ducate di Brabante con la signoria di Malinea; del marcheato di Anuren, una parte dei ducati di Limburge e di Lurariburgo. Fra i secondi si compenentea; quasi tutto il recroavio overano di Lirgi e la maggior parte dell'Abbatia noverano di Stabla. Nei terti si noverano delle frasioni di territorio francesce cedate cel Biscole: Marienburgo, Philipperville, e Chimay separase dall'amico Hainat frances, ed il piecolo decate di Busilia.

MONTAGNE. I monti di questo Stato spettano al SISPEMA CALLO-FRANCO e sono una dipendenza della catena delle Ardenne. Le più alte sammidi si trovano nel granducato di Lassemburgo e giungono appena all'altezza assoiuta di 300 tese; le altre sono situate nelle provincie dell' Hainaut, di Namur, di Liegi, V. le, pog. 49 e 50.

PIUMI. Tutti i fiumi di questo Stato, uno dei più irrigati dell'Europa, appartengono al mare del Nord, eccetto due rami del Reno, che si scaricano nel Zuyderzee ed appartengono propriatuente al regno di Olanda.

La SCHELDA (Escaut) esce dal territorio francese, traversa l'Hainaut; la Fiandra Orientale, separa questa dalla provincia d'Anwersa, adostra nel territorio Ulanduse per gittari nel mare del Nord. Luoi influenti sono alla diritta: il Dender, il Ruppet formato dalla riunione della Dylre e delle Due Netthes. Il principale affinente alla sinistra è il Lega. — La Mosa euce egualmente dalla Francia, traveras le provincie di Namur, di Liegi, di limburgo, del tura nel territorio Ulandese per gittaria nel mare del Nord. Essa riceve alla detta? U'aur Inte, e alla sinistra la Jaumbra — Il RESO; noministano questo fiume pri dicare la piccola parte del suo corso che oppartiene a questo Stato mercò d'un affilemente della Mose I Lu.

CANALI e STRADE FERRATE. I principali canali di questo stato sono: il Canal Belgio del Nord, che unisce i Schelda sili Mosto prosono: il Canal di Legio per l'unione della Mosa, pressa Lieja, alla Mostella presso Teveri, e propriamente a Wasserbillig; esto deve avere 257,650 metri di lamphena; il canale da Chustery o Brusselles, il cunale da Mosta Conde; il cunale di Brusselles, che stabilisce la commissione ra Questa città ed Averes; il canale da Chuster, che da Gond va a Terneuse nella Finadra Olandes; finalmente il canale di Ottenda che unice questo città ed Averes; il canale del Brusselles, che stabilisce per della control della control del Terneuse, che da Gond va a Terneuse nella Finadra Olandes; finalmente il canale di Ottenda che unice questo potto di mare con Gond passando per Bruges.

delle fiú considereois dell'Europa quando ne sia compita l'esecusione. Perchè essa condurrà da Malines a Verviers, passando per Lovanio, Tirlemont e Liegi, con tre rami per Brusselles, Anvessa Cottenda, passando questo per Termonde e Gand. I lavori già sono molto avviati e la linea che unisce Brusselles ad Anversa è în piema attività.

Quanto alle strade ferrate si può dire che il Belgio ne avrà una

RELIGIONE. Tutti i culti hanno libero esercizio; ma la religione cattolica è seguita dal maggior numero degli abitanti; pochi sono gli Ebrei ed anche meno i Luterani; tra questi si annovera il re.
GOVERNO. Costiunionale. con due camere, quella dei sensioni.

GOVERNO. Costituzionale, con due camere, quella dei senatori, e quella dei deputati.

NORTEXE. Il regno del Belgio se ha parecchie, le principali sono America a, Namura, (Anatrey, Taurmay, le citudelle di Gund e di Liegi, e le piazze smaritime di Ottenda e Nicuport. Aggiungismo che e città di Lier e di Hazzi citata da poco tempo di ortificazioni vanno aggiune al numero delle piazze forti, e così i forti di Lilba e di Lief-kentheth.

CITTA' COMMERCIANTI. Le principali sono Brusselles, Gand, Liegi, Namur, Tournay, Tpres, Mons, Lovanio, Verviers, Mulines. Fra le citit maritime più importanti Anversa, Ostenda, Bruges, e parte del Nieuport.

DIVISIONE ABBINISTRATIVA. Questo stato è diviso in no ve provincie che sono Brubante meridionale, Anversa, Fiandra Ocidentale, Hainaul, Namur, Liegi, Limburgo, e parte del Lausenburgo.
CITTA CAPITALE. Brusselles.

voposanta. Le città e luoghi più considerevoli di questo Stato sono: Bruxelles, sul fiume Senne inili. della D'Ipe, parte in collina e parte in piasurra, capoluogo del Brahante Meridionale, e residenta del re e di tutti i diessteri supremi del nuovo regno del Belgio, di cui è la capitale; città delle più ind. o commo, con un collegio, un celebre oa-

servatorio, una ricca biblioteca, e diversi altri lett, istit., e con 106,000 ab., avanti però gli ultimi avvenimenti politici. La sua parte bassa è fabbricata irregolarmente ; la parte più elevata al rontrario ha strade larghe e diritte e case ben costruite. Tra i soci edifizi sono osservabili il palazzo reale; il palazzo degli Stati Generali; il nuovo palazzo di giustizia; il nuovo teatro reale; il palazzo pubblico, con un' altissima torre gotica, sopra cui posa la statua colossale di S. Michele, che gira sopra un perno al più piccolo vento; l'osservatorio; l'ospizio dei vecchi; il magazzino del deposito commerciale; il mercato dei grani; il monte di pietà, e la magnifica fabbrica destinata a contenere le collezioni scientifiche d'industria e de lle belle arti. Tra le rhiese si distinguono quelle di S. Gudule, della Rena (Sablon), della Cappella, della Madonna, e di S. Giovanni Battista delle Pinzochere, Bruxelles conta diverse helle piazze, e fra queste le più considerabili sono la piazza reale, e quella di S. Michele. Questa città è inoltre abbeilita da un gran numero di magnifiche fontane, e poss'ede dei passeggi deliziosi, fra i quali i più belli e frequentati sono q nello del Parco, adorno di belle statue, quello del Viale verde, quello dei nnovi Baluardi, e quello del giard no di Tivoli. Nei suoi contorni si trovano Lucken, grazioso villaggio di 1.000 ab., con una magnifica villa reale; Waterloo, altra villaggio di 2,000 ab., relebre nei fasti militari dei nostri giorni; e molti altri luoghi considerabili. Lovanio, sulla Dyle, bella città, ind. ed assai comm., con un' università ed altri lett. istit., e con 25,000 ab. - Anversa, sulla Schelda che vi forma un vasto porto, capoluogo della provincia del suo nome, grande e bella città, forte, ind. e delle più comm. con un bell'arsenale terrestre, con magnifici cantieri da costruzione, con un liceo ed altri lett. istit. , e con 65,00) ab. Malina o Malines, sulla Dyle, graziosa città arciv., ind. ed assai comm., con 18,000 ab.; il suo arcivescovo è primate del regno. - Gand, al confl. della Lys colla Schelda, i quali unitamente alla Lieve ed alla More la dividone in diverse isole, riunite tra loro da un gran numero di ponti, capoluogo della Fiandra Orientale, bella città, assai comm., delle più ind. e la più grande in estensione fra quelle dei Paesi Bassi, con un'università ed altri importanti lett, istit, con una vasta cittadella, e con 82,000 ab. : popolazione sproporzinnata alla sua grande estensione. - Bruges , sopra il canale navigabile che da Gand va ad Ostenda, grande e bella città, assai comm, e delle più ind., capoluogo della Fiandra Occidentale, con un liceo, una biblioteca ed altri lett. istit, con cantieri da costruzione, e con 36,000 ab. Ostenda, sul mare, e sopra un canale navigabile che la pone in comunicazione con Bruges e con Gand, piccola città delle più comm., con un porto, con bagni marittimi molte frequentati, e con 13,000 ab. Ypres, sul piccolo fiume Yper, graziosa città comm. ed. assai ind., con 15,000 ab. - Mons , sulla Touille iuft. della Schelda, capoluogo dello Hainaut, città grande, fortificata, assai ind. e romm., con mimerose e ricche miniere di carbon fossile nel suo ei condario, e con 20,000 ab. Nei suoi contorni trovasi Gemmanne. villaggio di 3,000 ab. rinomato per la celebre battaglia accaduta nelle sue vicinanze nel 1792 Tournay , sulla Schelda , vasta città vesc. , forte, comm. e delle più ind., con un liceo ed altri lett. istit., e con 33,000 ab .: popolazione sproporzionata alla sua estensione. - Namur,





## SUNTO

della Sioria politica

## OLANDA E BELGIO

Dalla dominazione romana sui Paesi Bassi fino alla fondazione della repubblica Olande-e

(dall'anno 50 A. C. alla fine del XVI secolo).

Ai fempi di Giulio Cer-re la perte mer d'onale dei Pacii Bassi formava parte della Gallia sotto il nome di Gullia Belgica. « il conquistore dichiario il Belgi i più bellicoi lios tatti i popoli della Gallia. La parte settenti onale era allora abitata da due rani della rassa germanica, il nomo il albai dei Bassi e di Prisonia. Abitavano questi popoli un pace paladoso, pieno di st. pri e di laghi, di cui il più vasto, il lago in perita della rassa generale della rassa perita popoli un pace paladoso, pieno di st. pri e di laghi, di cui il più vasto, il lago detto Zayde ace. I Bassi e delle rassione del mare (1225) il gollo detto Zayde ace. I Bassi e il Fisioni avevano già a quell'epoca fama di andica inavigatori il come commercianti, si come pirati. Esti resisteno ontinatamente ai Bomani, specialmente sotto il loro capo Civile, e subi-rono il giogo atraire sassi più tret di chi i Belgi tret di chi e la Gunnico moni aggio armiero sassi più tret di chi i Belgi tret di chi i Belgi tret di chi i segli tret di chi i Belgi tret di chi il prime para pirati casi principa di come commercianti, si come pirati. Esti resisteno ontinatamente ai Bomani, specialmente sotto il loro capo Civile, e subi-rono il giogo atraireno assi più tret di chi i Belgi tret di chi il segli cario.

rono II gogo attenuero rousso, i Bedi gualmente che i Betvi, é poi l'Frison, cederono all'impero todis Delig gualmente che i Betvi, é poi l'Frison, cederono all'impero dei Franchi, è quando avvenne lo suncario de la companio delimitoro di quell'impero nell'888, il Bedigo à signimes alla Franchi, e il restolitoro di quell'impero nell'888, il Bedigo à signimes alla Franchi, e il restolitoro del Franchi e Germanoli for Germanoli del perio del Pe

Journal II Olanda; preche il commercio e Vindustria, largamente protetti, crebbero a tal segno che il passe ne vintaggio riccheae considerecoli; le citta giovate da molta libertà e da estesi privilegii, poterono elevacii a un grado di prosperità al'azzardinaria; già nel secolo XIV vedianto, Bruges, Gand, e Auversa, andare di pari passo con Genosa o

Venezia. La estinzione delle varie dinastie riuni successivamente la più gran parte dei Paesi Bassi ai dominii dei conti di Fiandra; la qual casa estinguendosi anch' essa verso la fine del XIV secolo , lasció il bel retaggio ai duchi di Borgogna, divenuti così i più ricchi sovrani d' Europa. Questi rispettando i privilegii e le franchigie dei Paesi Bassi, ne ottennero facilmente considerevoli sussidii. Carlo il Temerario, ultimo duca di Borgogna, ucciso in battaglia contro gli Svizzeri (1477), lasciava un'unica figlia, Maria, che fu sposa di Massimiliano, arciduca d' Austria, poi imperatore d'Alemagna. Per questo matrimonio le diciassette provincie dei Paesi Bassi ed i rimanenti Stati di Carlo, eccettuate le due Borgogne e l' Artesia, di cui s' impadroni il re di Francia, Luigi XI, passarono nell' impero sotto il nome di circolo di Borgogna. Filippo, figlio di Massimiliano e di Maria, si sposò a Giovanna, unica erede della monarchia spagnuola; e morendo ambedue in giovane età, lasciarono un figlio, Carlo V, il quale riuni nella sua persona i possessi delle dinastie della Spogna, dell' Austria e della Borgogna.

Il repno di Carlo V fu un'epoca infrauta si Pacei Basi. Già Vessuo Massinifiano aveso limitoto d'assai le franchige ed pirvilego a quelle provincie; gli sibianti aveano reclamato energicamente, spii ritenuto prigione l'importatore Massimiliano a Burges, finche non si fosse indotto a confermare gli antichi loro privilegii. Carlo V nell'orgoglio della sua potenza ecrevò ogni vià i uniditati, nor imponendo lore occur contribuzioni d'omnini e di danzro, cra subilendo nel loro peser un tribuna le speciale demoninato, garde ecclarisatione co fine di oppora si progressi della informa religioso di Lutero e di Calvino; quasi settamtumilo persono perirono di fuoco, o in attri supplita, jia pema della lo-

ro eresia.

La pubblica indignazione, suscitata dalla severità di Carlo, proruppe sotto il regno di Filippo II, figlio di quel monarca, principe assoluto e tiranno che odiava i popoli dei Paesi Bassi perchè fautori dell'eresia e sudditi turbolenti. Stava veramente al governo di quelle provincie la duchessa Margherita di Parma, figlia naturale di Carlo V, chiamata a quell'ufficio (1559) dal desiderio espresso dell'imperatore, e amata dai sudditi per le sue buone intenzioni; ma il vero potere stava nelle mani del cardinale Granvelle confidente di Filippo II, e associato da lui alla duchessa. L' amministrazione rigorosa di quel prelato facea presentire una ribellione generale, e Filippo to richiamo, Dal canto suo la duchessa pose in opra ogni mezzo per acquietare gli animi, promise un migliore avvenire, e scelse i governatori delle provincie nella nobiltà del paese; i più distinti e più influenti erano questi tre : Guglielmo principe d'Orange, della casa dei conti di Nassan, uno dei più ricchi signori dei Paesi Bassi, ed oltre a ciò sovrano del principato d'Orange in Francia; Lamoral, conte di Egmont, e principe di Gavre, discendente dagli autichi duchi di Gueldria; ed il conte di Horn, di una delle case più ricche e più illustri del paese.

Nuovi rigori di Filippo II distrussero presto i buoni effetti , da poco sentiti, dei savii provvediorenti della duchessa. Promulgò il re contro gli eretici editti sempre più severi, e ordinò lo stabilimento della inquisizione spagnuola. Una indignazione, un terrore generale occupò gli animi di quel popolo, il quale raccoltosi in un sentimento comune. secondato dalla nobiltà concorde, presentò i suoi reclami alla duchessa e ai suoi consiglieri ( 1565 ). Il numero delle adunanze e le loro tendenze avverse al governo le resero sempre più formidabili alla Spagua: e quelli che vi partecipavano adottarono come nome di parte la denominazione di Gueux (Pezzenti), applicata loro per disprezzo dal consieliere reale. La plebe eccitata dai predicatori sfogo il sno furore contro le chiese, delle quali più di quattrocento furono saccheggiate e devastate. Questi eccessi dispiacquero anche ai membri di coteste riunioni, e gl' indu-sero a trattare col governo. Ma Filipp-: Il voleva vendicarsi, e vendicarsi terribilmeote; quindi è rhe spedi contro i Paesi Bassi it duca d' Alba , il più crudele ed inflessibile dei suoi generali, con un corpo di truppe scelte. L'avvicinarsi di queste forze sparse il terrore nella contrada. Allora incomin ciarono quelle migrazioni che privarono i Paesi Bassi di molti e dei più abili loro fabbricanti danneggiando così il commercio e l'industria che pare tuttavia se ne risentano. La duchessa di Parma non resse a quel conflitto, e dopo avere adoprato tutto il suo potere, sebbene in vano, per isviare i mali che minacciavano il paese, rinanzió l'u ficio e si allontano. Il duca d' Alba giustifico in ogni modo la terribile fama rhe lo avea preceduto, perchè stabili un tribunal criminale sotto il nome di consiglio delle turbolenze, dal quale non si senteoziava che morte e confisca dei beni. I conti d'Egmont e di Horn, insieroe con molti altri nobili dei primi del paese, ebbero la testa mozza a Brusselles (1568); nè potè il priocipe d'Orange evitare il fato medesimo sennonche riparandosi in Germania. Onivi egli raccolse un corpu di sollevati tra i molti fuorusciti che lo avevano raggiunto in Germania. coi quali penetrò nel Belgio; soa ei non potè far fronte alle truppe più numerose e agguerrite del duca di Alba. I tentativi fatti dagli abitanti delle provincie settentrionali ebbero un esito migliore, e cagionarono gravi danni alle flotte spagnuole. I Pezzenti (Gueux ) del mure, dapprima tenuti a vile, si resero sempre più lornidabili; e quando nel 1572 poterono impadronirsi delle fortezze marittime di Briel e di Flessinga, tutte le città delle provincie d'Olanda e di Zelanda si palesarono per Oraoge e per la independenza. In questa la corte di Madrid richiamava il duca d'Alba, il quale vantavasi d'aver fatto perire per mano del carnefice 18,000 persone ( 1573 ), e gli sostituiva un uomo più mite e più tollerante, Don Requerens. Ma il rimedio perchè tardo non giovo; nè questo governatore, ne il suo successore Don Giovanni d' Austria, figlio naturale di Carlo V, otteonero l'inteoto loro di troncare il corso alla sommossa. Ora tutte le provincie si legavano formalmente col trattato concluso a Gand (1576), e chiamato perciò pacificazione di Gand, obbligandosi a ristabilire la pace e la quiete pubblica cacciando le truppe spagnuole. Sennonche non intendevano con ciò negare la sovranità del re; ma quando il duca di Parma, successore di Don Giovanni d'Autria al governo dei Paesi Bassi e nel comando delle truppe, ebbe persuas o tra per arte e violenza, le provincie Belgiche a ritrattarsi dalla pa ification el Gand, e coà pote conventurar le sue forze per l'are l'estrougires alle provincie estentirionis, queste, accursi del periodo che le minacciava e certe dell'appra vendetta che ne avrebbe fatto il nemico vincitore, penvarono ciniunovare la lega e la confirmazione più strettamente a Utrecht nel 1879. Dapprincipio l'amione di Utrecht, come la chiamarona, non fu formata che tra le rimpe provincie di Gueldria, di Zuphen, d'Ulanda, d'Utrecht e di Gruninga; un poco tempo dopo vi ga accustano anche quelle di Over Vast e di Frista, Questa minima caccunion in origine fuorche il disegno di opporti con ogni mezzo all'oppressione del dues di Parray; una el 1891 le Povincie Unite si dichiararono diatto indipendente e en anti 1891 le Povincie Unite si dichiararono diatto indipendente e en all'anti-provincie Unite si dichiararono diatto indipendente e en all'anti-provincie Unite si della servicio di della provincia della distribusioni di Parray; una consensora con diatto indipendente e en all'anti-provincia della sua reginita di chiamarono comunemente erpubblica offundare da nome della sua principale provincia.

#### § 2.

Dalla fondazione della repubblica di Olanda fino allo stabilimento della medesinia in regno

( dal 1381 al 1806 ).

La giuvane repubblica non potè mantenere la sua indipendenzacortro la Spagna senza fare sacrifizii immensi, senza superare durissimi ostacoli. Il duca di Parma era uomo di gran conto e come politico ecome generale; ma la fortuna provvide ai bisogni degli Olandesi suscitando ad assumere le redini del nascente Stato un ingegno non meno vasto se non superiure, cicè il principe d' Orange. Guglielmo, eletto generalissimo delle armite di terra e di mare della repubblica era stato inoltre investito dell'ufficio di Statolder, cioè presidente di Stato; in lui stava la suprema direzione degli alfiri nel consiglio e sul campo di battoglia; ed egli adempiò al doppio dovere con energia e con tale zelo, che gli meritarono ginstamente l'ammirazione dei posteri ed il titolo glorioso di fondatore della indipendenza dell' Olanda. Questo Grande moriva assassinato nel 1534 da un Borgognone, di nome Geraril, spinto all' atto indegno dal fanatismo, o forse ancora dal prezzo ( un milione di franchi ) promesso dal re di Spagna a chi spegnesse Guglielmo.

Cotesto perdits avrebbe ponto trar seco quella della indipendensa della repubblica se questo non avesa travols on difensare degno del suo genitore nel principe Maurisio figlio di Guglielmo, Giovane appero di 18 anni, Maurisio fa tibinata bataloler da spercebbe provincie, e la sua perita nella guerra, non meno the la sua sagorità e destrezza nelle cose di Stato, gli procuraziono prestissimo una inducarsa quasi sovrana. Dal 1838 al 1609 egli tricoliè catatatemente degli Spagmoltin terra ed in mare. Seen Filippo alle trattative di pace on un nemico chiei disperava di vincere; ma dacche gli Olandesiricatavano ogni propost, il re è ridunte a redere i. Posci-Basi i alla sua figliona l'infanta labella moglie dell' Arciduca Alberto d'Austria, Sennonche gli Olandesiricatava del sua faria del proposto, il re è ridunte a redere i. Posci-Basi i alla sua figliona l'infanta labella moglie dell' Arciduca Alberto d'Austria, Sennonche gli Olandesiricatava con dispersano del suali-

re le flotte e le armate spagnuole, finché t'ilippo III, figlio esuccessore di Filippo II in Ispegna, si vide costretto a conchiudere nel 1600 mua tregua di 12 anni.

Pare s'inducesse la Spagna a cotesta suspensione d'armi per raccopilere forze o preparaer mezi più efficica il allo dura impress di sottoporre i rivoltosi, dacchi spirata appens la trepta (1621), mosse di moro le armi conto l'Olunda. Mi cotetta repubblica era cresciuta in forze e ricchezze durante la pace, e quindi mon solo potè respingere vittoriosamente cotetto assolo, ma tolse pure al l'a-tropollo unito allora alla Spagna (') una gran parte delle une rolonie. Finalmente la Spagna spossata da una lotta coli lunga e infelice offi 1 pace. Il tratato di Ventifai (1648) assivorò all'Olanda la sua indipendenza e il posseso di tutte le companie fatte da sessi durante la guerra Per quel tratato di quell'epoca. L'immenso commercivalelle ludie, della China e del Gippone si concentri quasi estatuivisnopse in mono aggi (Olundea), den Cippone si concentri quasi estatuivisnopse in mono aggi (Olundea), den tre regiumero suove comquiste ai vasif possessi tulti si l'ortophesi nei dine mari e ai continenti dell'àsia, dell'Africa e dell'America.

Tanta prosperità ceritò l'invidia di tutte le altre potenze dell'Europa, segnatamente della Inghilterra e della Francia, quantunque queste avessero protetta ed incoraggiata l'emancipazione degli Olandesi, L'Inghilterra fattasi repubblica fino dal 1650, e divenuta per più rispetti rivale dell' Olanda, si volse la prima contro l'antica sua protetta, e le mosse guerra per frivo'e ragioni. Gli eventi di questa lotta furono divisi: cionnondimeno le flotte olandesi, guidate dai celebri ammiragli Tromp e Bryter, trionfarono le più volte; quindi è rhe quando si concluse definitivamente la pace nel 1673, le condizioni della medesina furono più vantaggiore all'Olanda, che alla Inghilterra. Sennonchè cessato appena questo primo contrasto sorse un nemico più terribile ad assalirla, vogliam dire Luigi XIV di Francia, Sulle prime la fortuna secondo gli sforzi dei Francesi e ridusse a mal partito la repubblica : ma la rottura delle dighe che inondò il paese, le vittorie della marina olandese, e la simpatia dell'Europa salvarono le Provincie Unite. La pace fu conclusa a Nimega (1678), poi a Ryswick (1697), e finalmente ad Utrecht (1713). Rimase intero il territorio dell'Olauda, ma le sue finanze e il suo commercio erano scaduti d'assai.

Nè bassando a travagliare l'Olanda le guerre di fuori, si aggiunes il fisgello delle civili discordi. Quasi fino dal nascre della repubblica, due partiti, gli Orangiani e gli Antiorangiani, combattevano per due opinioni contrarie. Volevano i primi che la intiera sovranità, o per lo meno la dignità di Statoldero di tutte le provincie clandesi, si fermasse creditariamente nella famiglia d'Orange; gli avversurii divia ora contrario alto spirito delle intituationi repubblicane, e consideravaco il potere crescente della casa di Orange come pericoloso per la tilbertà, Quastrultimo partita trionfo finalmente ul fi350. Guiglelmo II, promipote del gran principe Guiglelmo, essendo morto, nè basciando che un figlio pottumo, gli antiorangiani si valero di questa circotanza per

(\*) V. il Sunto Storico della Penisola Iberiea.

fare abolire la dignità di Statolder. Il governo supremo fu affidato ad un corpo di rappresentanti elettivi, chiamato Stati generali, con un presidente egualmente eleggibile col titolo di gran pensionario. Sotto il primo di questi, Giovanni di Witt, l'Olanda potè terminare utilmonte le guerre coll' Inghilterra già da noi rammentate. Ma guando nel 1672 la patria pericolò assaltata dalle armate francesi, quel presidente perdè l'affetto della plebe, che non voleva scendere agli aggiustamenti, come egli avrebbe voluto; quindi è che sollevatosi il popolo contro di lui lo uccise col suo fratello Cornelio de Witt, e si dette in braccio al figlio di Guglielmo II, Guglielmo III, capo del partito estremo. Gli abitanti delle provincie di Otanda, e di Zelanda dichiaratisi i primi per lui, lo elessero a capitano generale dell'Unione. Ne questo principe trolignò dagli esempji dei suoi antenati ; perchè ei disese l'indipendenza dell' Olanda contro Luigi XIV non meno abilmente dei suoi maggiori, quando questi ebbero a combattere contro i re di Spacpa, e contrinse in breve i Francesi a ritirarsi. Cinque delle sette provincie olandesi gli conferirono la dignità di Statolder generale, e oltre a ciò, dichiararono l'ufficio ereditario nella casa di Orange, Chiamato al trono d' Inghilterra (1688). Guglielmo non cesso dall'esercitare l'ufficio di Statoldero dell'Olanda; mentre questa riunione delle due nazioni sotto uno stesso capo vantaggin l' Olanda preservandola dalle offese di una potente rivale. Sennonchè da un altro lato quel regno di Guglielmo III fu gravissimo per la Olanda a cagione della partecipazione cui l'obbligò nelle guerre quasi incessanti che quel sovrano ebbe a sostenere contro Luigi XIV. Onindi è che morto Guglielmo, nel 1702, la dignità di Statolder non duro nella casa di Orange, Heinsius, statista di gran meriti, assunse le redini del governo col titolo di gran pensionario, e le tenne per 20 anni. Sotto la sua direzione ebbe luogo la lunga e terribile guerra per la successione di Spagna, terminata nel 1714 dal trattato di Utrecht fra la Francia, l'Olanda, e l' Inghilterra.

Dopo la morte di Heinsius, la parte orangiana prevalse ad investire di nuovo un principe della casa d'Orange della dignità ereditaria di Statolder generale delle sette provincie unite ( 1747 ). Morendo dopo quattro anni di regno sotto il nome di Guglielmo IV, quel principe trasferì i suoi titoli e le sue dignità ad un figlio di tre anni, Guglielmo V, ch' egli affidò alla tutela del duca di Brunswick. Questi chiaro per lunghi servigi in pra dell' Olanda nell' uficio di maresciallo dell'. Unione, era cionuondimeno inetto al nuovo carico perchè d' età già grave e perchè inesperto nelle faccende civili. Quindi è che la parte contraria agli Orange colse l'opportuna occasione e promosse l'abolizione dello statolderato, e lo esilio dei principi d'Orange. Sennonchio il re di Prussia, zio e suocero di Guglielmo V, veduto il caso estremo non fu tardo a inviare un'armata per reprimere il moto dei sollevati ( 1787 ). I patrioti, come si chiamavano da se gli autiorangiani , non abbandonarono perciò il loro disegno; sua sovvenuti dalla Francia costituitasi in repubblica poterono mandarlo ad effetto. Il generale Pi-Chegru, entrato in Olanda col favore dei patrioti e del freddo che aveva gelato i canali e le paludi, si impadronì facilmente di tutto il paese ( 1793 ). Lo Statolder si riparò in Inghilterra, e l' Unione Olandese si rostitul in repubblicu butuva alleata della Francia.

Cambiando nome l'unione olandese assunse una nuova costituzione. Cessate le aotiche norme federative le sette provincie si riunirono in repubblica una e indivisibile, nella quale il potere legislativo era esercitato da un corpo di rappresentanti, ed il potere esecutivo da un direttorio di cinque membri , Ma l'intervento e la protezione della Francia doveva costar caro alla repubblica batava , la quale, costretta a cedere parecchie fortezze, e molta parte del suo territorio, dovette inoltre pagare un balzello di 200 milioni di franchi, e ricevere presidii francesi nelle sue piazze forti. Ne questo bastó; costretta la repubblica batava a concorrere in tutte le guerre della Francia, venne naturalmente in odio all' Inghilterra della quale aveva già da gran tempo eccitato la gelosia. Cotesta rivale dunque si vendicò togliendole le sue cologie, turbando il suo commercio. A tante offese non potè resistere il credito pubblico, e ocn languire l'iodustria. Tutti i provvedimenti che si fecero per quietare il malcontento generale, specialmente per cura del gran pensionario Schimmelpennink non fruttarono il bene che se ne sperava. L'Olanda, perdendo le sue colonie, le sue flotte, e il suo commercio, aveva perduto le condizioni e gli elementi di una esistenza indipendente. Napoleone arbitro dell' Europa volse il pensiero all'Olanda, e ne dispose a favore del suo fratello Luigi col titolo di regno (1806), sebbene non la sciogliesse affatto dalla dipendenza della Francia. Nei due secoli di gloria pel nome olaodese, dalla fondazione

dell' Unione fino alla erezione del regno d' Olanda, le provincie meridionali dei Paesi Bassi comprese oggi sotto il nome di Belgio non avevano potuto nè partecipare della indipendenza olandese, nè crearsene una propria, Dopo la moste dell'iofanta Isabella e del suo marito l'arciduca Alberto, al quale, siccome fu già veduto, Filippo II, padre d'Isabella, aveva ceduto i Paesi Bassi, coteste provincie tornarono sotto il dominio spagnuolo, e ritennero il nome di Paesi Bassi spagnuoli o Cattolici. La guerra di tredici anoi , mossa al principio del XVIII secolo dalla estiozione della dinastia di Spagna, le tolse per sempre a quello Stato; prima anche di questo evento una porzione, comprendente l' Artesia e certi distretti della Fiandra, dell'Haioaut, di Namur, e del Lussemburgo, era stata incorporata alla Francia, sotto il nome di Paesi Bussi francesi, in forza del trattato di Utrecht; il resto su coduto all'Austria, che ne cooservo il possesso quasi un secolo, fino al 1792, nel quale anno vennero per conquista in potere della repubblica francese. Ai tempi di questa e dell' impero il Belgio incorporato alla Francia formo eli otto dipartimenti della Lys, della Schelda, di Genunapes, di Sambra e Mosa, della Mosa inferiore, dell' Ourthe, della Dyle, e delle Due Nethes. Questi furono tempi prosperosi pel Belgio del qualo crebbe l'industria, e vantaggiò l'agricoltura.

£ 3.

Dalla fondazione del regno d' Olanda fino allo stabilimento del regno dei Paesi Bassi

( dal 1806 al 1815 ).

La forza delle circostanze rese vani gli sforzi del re Luigi per mi. gliorare lo stato dell'Olanda. Il commercio, principale sorgeute della ricchezza nazionale, privo delle antiche sue relazioni, era adesso ridotto al contrabbando delle merci inglesi escluse dal sistema continentale di Napoleone L'imperatore fortemente crucciato per queste andaci operaziuni ne chiedeva al fratello la pronta repressione; ma il re Luigi, convinto del danno che sarebbe venuto all'Olanda dai rigori voluti dall' imperatore, preferì rinunziare a un trono sul quale conosceva non potersi mantenere senza offendere la sua coscienza di principe. Questa sua abilicazione produsse la riunione dell' Olanda all' impero francese (1810) di cui formò gli otto dipastimenti delle Bocche della Schelda, delle Bocche della Mosa, del Zuydersee, della Frisia, dell' Emsoccidentale , dell' Yssel, dell' Yssel superiore, e de le Bocche del Rodano. Così si univano le 17 provincie settentrionali e meridionali dei Paesi Bassi sotto una medesima dominazione dopo una separazione di quasi due seroli. Anche l'Olanda prusperò, come il Belgio, in questo nuovo stato: sebbene Amsterdam patisse assai pel sistema di contribuzioni e di amministrazione dell' impero.

Cesato l'impero di Napoleone, i Perei Basi assunstro nonca forna e un'essienza indipendente. Invisto dai partigiani della Casa di Orange il principe Guglicimo, figlia dell'espulso Guglicimo V, si recoi no Ilonda, dose tento erà satto disposto in uso-fravore, e venne proclamato principe sovrano di quel passe già occupato dalle truppa alleuta dopo la histaglia di Lipisia. Quosi nel tempo stesso i monarchi confiderati, riuniti nel congresso di Vienna, volendo nell'imteresse della loro politica formara si confini della Francia e della Germania, uno satto intermedio independente d'una certa importanza, si risoltora a lasariori intermedio independente d'una certa importanza, si risoltora a lasariori ramini le 17 provincie degli ambirili Passi Basis e farme un regionaggio spinoni de rittà e il territorio dell'antico vescovato di Liegi, e casa del darato di Liassenburgo tolo alla Francia. Di questo nuoco Stofi di bismatu re Guglicimo il quale peres il titolo di Guglicimo I, re del Passi Basis, principe di Lirgi, e Grandanca di Lassenburgo.

3 4.

Dall'erezione del regno dei Paesi Bassi fino alla sua separazione in regno di Olanda e del Belgio

(dal 1865 al 1831).

Il Paci Basi rismirono quari immediatamente i vantagi materiali di crottas combinazione. I/Olanda, alla quale l'Inghiérra avera restituite alrune delle ane i olonie, vide rioregere il suo commercio, e di Belgio trovò
mella sua riamino al I/Olanda on iscuro meterato pei suo i prodotti maturali e
per quelli della sua industris. Da un altro lato il re Ginglielmo avera dato al
so regno una continuazione bastantennetti liberale, mentre procaravas con
ogni studio promouvere la ari, le scienue, asodore il credito pubblito, e
orgiungere il un solo peninero, con an solo vincolo le varie puopolissioni
dei suni deminii. Ma l'amitpatia tra i Belgi e gli Olando i sopore della
della monta demini. Ma l'amitpatia tra i Belgi e gli Olando i sopore della
riore l'imperimente della della sulla della sulla contrata
rette su superiorità si riconocesso dai Belgi. Il re vinto dell'affetto, the
rettera superiorità si riconocesso dai Belgi. Il re vinto della fatto, the
rette su superiorità si riconocesso dai Belgi. Il re vinto della sua Casa celle farilmente. Per conregirer la finione dei varii elementi della popolazione
parve messo efficare l'uniski del l'impaggio genoralata dalla unità delle
parve messo efficare l'uniski del l'impaggio genoralata dalla unità delle

istinzioni. Quimiti è che si dichiarava la lingua odandese nola lingua oficiale; a un ordinava l'uso une pubblio insegnamento, negli atti del governo, nei tributuli. Questa ordinanza, sebb me uno riceverse mai ima compitata secuzione el Belgio, contribuo iltermodo a innasgirei gli animi, specialmente fra le classi superiori, di cui la lingua, l'educazione, le abitudini ezano franczia. Anche il retro belgio in oppose con ogni standio alla adosione della lingua e del sistema d'interio oroclondese, perella se tenta danno per la fiele degli abitanzi. In operio sentimento di anti-paira si formazione admunest di malcontenti, si scriterro lamerti nel formazione admunest di malcontenti, si scriterro lamerti nel degli interessi commercità dell'Uniolanda, degli interessi commercità dell'Uniolanda, degli interessi commercità dell'Uniolanda, degli caressi dell'uniolatri del Belgio Le ditenzioni politiche produstro impisizioni e querete giudiciati. Le parti erroro ogginai sescrebate.

Questo era lo stato delle cose quando s'udi la nuova della rivolnzione di Parigi (1838) e il trionfo dei liberali. Cotesto moto dette lo impulso a'malumori che covavano nel prossimo Belgio; e il 25 Agosto il popolo incominc'ò a invorgere a Brusselles, quindi nelle rimanenti città e province, come a Liegi, Mons, Lovanio, Brugrs, Gand, Anversa, ee. Intanto i sollevati spedivano al re rappresentandogli le ragioni del loro operato e le loru lagnanze; e il re prometteva conferirne cogli Stati generali ; mentre mandava nelle provincie Belgirhe qualche sforzo di truppe, e due suoi figliuoli il principe d'Orange e il principe l'ederigo. Fatte intanto le protiche a Brusselles si riconosceva la neressità della separazione del Belgio dall'Olanda quanto al governo ed alla legi-lazione; e gli Stati generali confermavano questo di egno col patto della sovranità comune nella Casa di Nassau Orange, Ma sebbene il re avesse sancito questa deliberazione, il popolo non s'acquieto, e ricorse alle armi. Tentarono gli Olandrsi reprimere quello sforzo inviando truppe; ma trovarono un forte intoppo nella popolazione di Brusselles; e dopo tre giorni di lotta in città, dovettero abbandonarla vinti dalle armi dei cittadini (20 Settembre). In questo mentre la sollevazione estendevasi in tutto il Belgio; quasi tutte le città e le fortezze del prese vennero in potere degli insorti ; e in Brn sselles si costitul un governo provvisorio , che dichiari l'indipendenza del Belgio (4 Cttobre), e convocó un congresso nazionale per deliberare sulla forma del governo definitivo, e per scegliere il capo futuro dello Stato. Le pratiche fatte dal principe d' Orange per convervare quel dominio alla casa di Nassau non sortirono l'effetto ch'ei desiderava. Il eongresso naziona le statui l'esclusiune della dinastia d' Orange, ed avendo chiesto invano il duca di Nemours, negato da Luigi Filippo, offri la corona al principe Leopoldo di Sassonia Coburgo, vedovo della principessa Carlotta di Galles. Leopoldo aceettò, e il 21 luglio 1831 fece il suo ingresso in Brusselles siccome re dei Belgi.

Sono noti i tratata e la deliberazioni drila Conferenza di Londra; la sua recognisione del re Leopolpo relle conditioni describe nel progetto di aggiustamento definitivo in 23 artivoli; come il te di Olanda negasse ratificare l'accrodo e i disponesse a far valere rolle armi i suoi dittiti, nettrando con un'armata nel Delgio; e come poi respinito dalle truppe francesi essasse da quel disegno, limitandosi a contenderel loparso di Amersa, ree lamata dal Belgi, e computata poi colla forza dai Krancesi dopo 24 giorni d'assedio (dal 30 novembre al 23 decembre 1823). Da quell'opoca la pace tra i due Natin one è più sata interrotta.





# EUROPA OCCIDENTALE

PARTE SETTENTRIONALE



## MONABCHIA DANESE

POSIZIONE ASTRONOMICA, Long, er., fra 5° 45' e 10° 14'
Lat., fra 53° 22' e 57° 45'.

DIMERBIONI della parte continentale. Maggiore lunghezza, dal capo Stagen nel balisaggio d' Alborg, fino alla riva diritta dell' Elibe usi passi del Ditmarschen, 23 miglia. Maggiore larghezza, dalle vicinatuse di Agger nel balisaggio di Thisted sul mare del Nord, fino alle vicinatuse di Aalbor nel balisaggio di Thisted sul mare del Nord, fino alle vicinatus di Aalbor nel balisaggio di Arbusu sul Cattezta. Se mielia.

COMPINE. Al nord, lo Skager Back o mare di Danimarca, ed il Cattegat; all'est, il Cattegat, lo stretto del Sund, il Baltico, ed i possessi della Casa di Meklemburgo; al sud, il regno di Annover; all'ovest, il mare del Nord.

MONTAGNE. La parte europea di questa monarchia non ha che colline, ad eccesione dei monti che si trovano nell'a reipelago di Faeroe riguardati come dipendenue geografiche del SISTEMA BRITANNICO; il punto culminante di questi è il monte Slatterind, alto 469 tese, nell'isola Stromoe. Vedi ella pag. 83.

180LE. Questo Stato ne ha molte, anzi esse formano la sua parte principale e la più florida. Le più considerabili sono le seguenti, classate secondo i mari ai quali appartengono.

Nel mar Baltico e nel Cattegat û trova: l'Arcipetago Dance, situato fra la Goria e l'Juthal, l'e tolog principal di cui si composono Seeland o Zelanda, Fyen o Fionic, Fahter, Lealand, Femern, Menn, Langeland, Arrec, Alt., e Samace quioù Bornholm, in mezzo al Baltico, et Anholt e Leve, in mezzo al Cattegat, le quali postono coniderari come le porenti di quart' arcipetago.

Nel mare del Nord si trova: l'Arcipelago Jutlan dese, situato lungo la costa occidentale dell'Jutland; le isole principali di cui si compone, sono: Fanoe, Bomoe, Fohr, Amron, Pelworn, e Nordstrand. Nell' Ocesso Atlantico Settentrionale si trova: lo Arcipela go di Foe ror, di cui le isole principali sono: Stromot, Osteroe, e Syderoe.

LAGIL Questo Stato conta più di 100 laghi, ma tutti di piccola estensione. I più considerabili sono quelli di Arre e di Eirom, nella parte settentionale idell'isola Sociana'i, di Marirbar, nell'isola Laaland, di Plorn e di Sulvut, nel durato di Hostein; di Rattrburgo e di Schoul, nel durato di Lisottein per consistente du evante lugune, chiumate Liim Fiord e Ringklobing Fiord, che si trovano nell'Jut-land Settentionale.

FIUMI. Questo Stato componendosi nella maggior parte d'isole non ha fumi di lungo corso. I più considerabili, fra quelli che bagnano il suo territorio, aloccano in tre mari differenti.

Il MARE DEL NORD rieves ? P. ENDER, che nasce da uno staguo nell' Holstein, travera il lago Western, spapar il dicato di Schieswig da quello di Holstein, ed entra in mare — I. Eupa, che vien di Germania, spara nell' estremo suo como i docati di Lauenburgo e di Holstein dal regno di Annover, e rieves sul territorio Danues alla dirittati di Petuvenna, la Bille, e la Store na.

Il MAR BALTICO riceve: la TRAVE, con i suoi infl. Stechenitz e Wackenitz; essa nasce nell'Holsein, ed entra nel territorio della repubblica di Lubecca.

Il CATTEGAT riceve: il Guden, che bagna l' Jutland Settentrionole.

CABALL Majgrado la sua piccolezza e la sua posizione nella maggior parte insuluere, questo Stato ne ha unelti, fri qualti i più impotunti sono: il canale di Soldessinj Holtetin, che è il più grande: esso
suisce l'Heydre al gollo di Kiel, e per conseguenza il mare del Nord
sul Baltico: il canale della Strekenizi, che uninci il Belvenau indi.
dell' Elba alla Strekenizi indi. della: Tarse, e per conseguenza i' Eliba
ed il mare del Nord al Baltico; il canale di Nestord, nell' isola Seeland, ribe uninci il lago Bavedae al Baltico; ed il canale di Odenzer,
nell' isola l'iconi, che pone in comunicatione quante città col nare.

SUPERFICIE, 16,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 1,950,000 ab.; relativa, 119 abit. per miglio quadro.

RELIGIONE. La Laterana è la religione dello Stato, e della quasi tualità degli abinni, ciò non ostane tutte le altre credenae religiose godono del libero esercizio del loro culto. Vi si trovano, ma in poco manero, degli Eberei, in porbissimo numero dei Catolici, ed in sumero anche minore degli Herrihuteri, dei Calvinisti, e dei Menmosti.

GOVERNO. Esso è monarchico assoluto per i passi che fortutano il regno di Dominorca proprimente detto. Nei due ducari di Holstein e di Lauenburgo, che formano parte della Confederaziona Germanica, la nobilità gode dei grandi privilegi. Il re di Danimarra, come duca di Holstein e di Lauenburgo, è membro della Confederazione Germanica.

FORTIZEE e PORTI MILITARI. Le tre principali piazze forti di questo Stato sono: Copenaghen colla cittadella di Frederikshuvn ed il forte delle Tre Corone (Trekroner); Reudsburgo, e Kronborg, perso Elemeur. Le prime dus di tra-ano mell'inda Sedand, l' Il·linda and il·linda di Blabtetti. Vengono quindi N'pôteg, nell'inda Finitis; Fretlerit o Fishericia, o Fludatand presso Frederikharn, nell'inda Settantinule; Fretlericko, ell' Juliada Meridional; Konsor, nell'inda Sedand; e Cristianuso, perso l'inda Bornholm il principal poten militare di stata la monarchia è Copringelien, nell'inda Sedand.

PORTI CITTA' COMMERCIALI. Le principali piaze commerciani di quato State tauto porti progrimente delti, come città prosince al marc, sono: Copenaghra el Elemeur, nell'iotà Sebanli; Al-tona, nel ducato di Holstein; Flenaburgo, nell' Jutland Meridionale; Arahun, nell' Jutland Settemirionale. Vengono quindi Kirl, Rend-burgo e Gluckstadt, nel ducato di Holstein; Tonning o Tonningen, Tondern, Schlewig, Radierlev e Aperande, nell' Jutland Meridionale; Aalborg, Randers, Horans e Frederits o Fredericia , nell' Jutland Stetentinoule; e Aallundabog, nell' iola Sceland.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. Questo Stato è diviso in bal'aggi; ma a scanso di confusione è necessario distinguere il regno di Danimarca dai Ducati. Nel primo i baliaggi sono di quasi eguale grandezza, ed i bali, ad eccezione di Copenaghen, che ha una amministrazione a parte, quantungne compresa nel baliaggio a cui dà il nome, h nno giurisdizione sopra tutto ciò che si trova situato nei loro limiti p spettivi , essendo intigramente separato dall'amministrazione eiò che è di competenza dei tribunali Nei Dueati, al contrario, questi baliaggi sono d' inegnale estensione, ed i ball o capi di amministrazione, essendo insieme giudici civili e criminali, hanno giurisdizione in quanto al giudiciale sopra tutto eiò che si trova situato nei loro limiti respettivi; ma in quanto all' amministrativo, tutte le città hanno un magistrato il quale non avendo alcuna dipendenza dal loro ball respettivo formano per questo tante piccole sezioni amininistrative separate, eiò che parimente avviene dei feudi appartenenti alla primaria nobiltà, i quali per particolari privilegi formano in quanto all' amministrazione tanti distretti separati. Ecco i nomi dei baliaggi e delle sezioni amministrative, clas sate a seconda dei paesi e delle isole componenti ciascuna delle due gran parti, nelle quali è distinto questo Stato

Il BEGNO DI DANIMARCA si compone dei seguenti paesi che

L' ISOLA SEELAND o ZELANDA, divisa nei baliaggi di Copenaghen, da cui dipendono le isole Amak e Saltholm; di Frederiktorg; di Holbek; di Soroe; e di Praestoe, da cui dipende l' isola Meen.
L' ISOLA BORNHOLM, che forma il baliaggio di Bornholm.

L' ISOLA FALSTER e LAALAND che insieme formano il baliaggio di

L'ISOLA FIONIA, divisa nei baliaggi di Odense, e di Svendborg, da cui dipendono le isole Langeland e Thorseng.

L'JUTLAU SETTESTROVALE, divio nei balingi di Hjoring da sei dipende l'itola Lono; di Adaborg, di Thitted, da cui dipende l'isola Morzoe; di Viborg; di Randera, da cui dipende l'isola Anbalt; di Andaux; di Sanderdero; di Fritz, di Ringishong; e di Rile, da cui dipendono le juole Enone, Amron, e parte di quelle di Romee, Sylve Foor.

L' ARCIPELAGO DI FAEROE, che forma il balinggio di Færoe. I DUCATI si compongono dei seguenti paesi, che sono:

L'JUTLAND MERIDIONALE o DUCATO DI SCHLESWIG, diviso nelle sezioni amministrative di Gottorp; di Flensburgo; di Tondern, da cui dipendono parte delle isole di Foer e Sylt; di Apenrade e Lygumkloster; di Haderslev o Hadersleben, da eni dipende parte dell'isola Bemoe; di Hitten e Stapelholm; di Husum, Bredsted ed Eidersted, da cui dipendono le isole di Pelworn e Nordstrand; e nei Distretti separati di Ekernforde, di Cappeln, ec.

L' ISOLA ARROE, che forma la sezione amministrativa di Arroe. L' ISOLA ALS, divisa nelle sezioni amministrative di Nordborg ; e

di Sonderborg.

L' ISOLA FEMERN, che forma la sezione amministrativa di Femern. Il DUCATO DI HOSLTEIN, diviso nelle sezioni amministrative di Steinborg ; dei Paesi del Ditmarschen , di Rendsburgo ; della Contea di Hanzau; della Signoria di Pinneberg; di Altona; di Reinbek , Trittau e Tremsbuttel ; di Retheuch , Reinfeld e Travendal ; di Segeberg; di Neumunster; di Ploen e Arensboek; di Bordesholm, Kiel e Kronhagen; di Cismar, e nei Distretti separati di Preetz, di Lutjenburgo, di Neustad, ec.

Il DUCATO DI LAUENBURGO, diviso nelle sezioni amministrative di Ratzeburgo; di Lauenburgo; di Steinhorst; di Schwarsenberg; e nel

Distretto separato di Maela.

CITTA' CAPITALE, Copenaghen , nell' isola Seeland.

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più considerabili di questo Skato sono i seguenti:

Nell'isola Seeland n Zelanda': Copenaghen, Copenhagen, o Copenhaguen, nel baliaggio del suo nome, costruita parte nell'isola Seeland, e parte in quella d' Amak, separate da un piccolo braccio di more che vi forma un buon porto, il primo per la morina militare, difeso all'ingresso dal forte delle Tre Corone (Trekroner), costruito in mezzo all'onda sopra un banco di sabbia; grande e bella città fortificata, la più ind, e comm. della monarchia, sede d'un vesc. luterano, e capitale di tutto il regno, con un' università, un osservatorio, diverse ricche biblioteche, ed un gran numero di altri importanti lett, istit., con vasti cantieri e migazzini da costruzione; con una vasta cittadella chiamata Frederikshavn, e con 115,000 ab. La parte più piccola della città situata sull'isola Amak, chiamasi Christianshavn; il restante porta il nome di Kiobenhavn, e si suddistingue in Città Vecclia e Città Nuova : quest' ultima chiamata nelle carte officiali Friderikatad. è veramente superba, e può paragonarsi con i migliori quartieri delle grandi capitali dell'Europa, I due terribili incendi del 1795 e del 1807 che cagionarano tante gravi perdite a Copenaghen , hanno però contribuito a renderla sempre più bella, mediante la cura che ha preso il governo di stabilire le regole secondo le quali dovevano farsi nuove costruzioni. Molte strade sono situate lungo i canali, altre lungo il mare, e tutte hanno dei marciapiedi ; le più belle sono : Gothersgade e Nyhavn, Bredgade, Store Kongensgade, Amaliegade, Frederiksgade, Kronprindsessegade, Ostergade, Dronningenstvergade, ed Holmens Canal, Tra il gran numero di edifizii che adornano questa capitale sono da osservarsi i cinque magnifici palazzi reali, cioè Christiansborg, incendiato nel 1795, ed oggi quasi ricostruito; Amaliemborg composto di quattro gran palarzi distinti, ove risiede la famiglia reale dopo l'incendio del precedente; Rosenborg, ove si conserva una delle più ricche collezioni di medaglie dell' Europa : esso è annesso ad un grazioso giardino che serve di pubblico passeggio; Charlottenborg, ove sono state stabilite l'accademia delle belle arti e le scuole di disegno; e quello chiamato del Principe, ove risiede il tribunale supremo. Vengono quindi le vaste sabbriche dell'università, il palazzo pubblico, il palazzo del principe Federigo Ferdinando, anticamente palazzo di Bernstorff, il palazzo dello ulfizio delle poste, la zecca, il teatro, la borsa, lo spedale detto di Federigo, lo spedale generale, il grande spedale militare, la vasta caserma dell'infanteria, le caserme della marina, e fra i palazzi appartenenti ai particolari quelli del conte di Schimmelmann, del duca di Gluckstadt (Decazes), delle famiglie Thott, Makvay ed Eriksen. È pure da osservarsi la magnifica colonna, adorna di belle sculture e di quattro statue, innalzata alla fine del passato secolo di faccia alla porta d'Ovest sulla strada di Frederiksberg, per rammentare la libertà accordata ai contadini. Tra le chiese si distinguono quella della Beata Vergine, ricostruita dopo l'incendio del 1807, nella quale si trovano tredici statue colossali, opere di Thorvaldsen, rappresentanti Gesù Cristo che è in marmo, ed i dodici Apostoli che sono tuttora di creta; quella del Salvatore, la più bella della città, con un magnifico campanile ; quella della Trinità, considerabile per la sua bella cupola, in cui si conserva la biblioteca dell'università, ed il gran globo di Tyco Brahe, e per il suo gran campanile, cono. sciuto col nome di Torre Tonda, che serve di osservatorio e vi si può montare in carrozza; quella della Guarnigione; e la magnifica Cappella nel polozzo reale di Christiansborg. Questa città conta diverse piazze; le più helle sono: la nuova piazza reale, ove si trova la statua equestre di Cristiano V; quella del palazzo reale d' Amalienborg, decorata della statua equestre di Federigo V; quella di Gammeltory, adorna di una bella fontana; e quella d'Amagertory. Nei contorni immediati di Conenaghen è situata la magnifica villa reale di Frederiksberg, annessa ad un delizioso giardino, che nell' estate serve di pubblico passeggio .--Elseneur o Helsingor, nel baliaggio di Frederiksborg, sullo stretto del Sund che in questo punto non ha più di un miglio e mezzo di larghezza, pircola sittà ind. ed assai comm., con un liceo, un porto e 7,000 ab.; tutte le navi che vanno dal Baltico nel mare del Nord, e viceversa . tragittano ordinariamente per il Sund, e sono obbligate, a motivo della estrema bassezza delle acque dalla parte di Svezia, di passare per questa città, ció che la rende padrona di questo stretto; essa è inoltre il più corto e frequentato passaggio per andare dalla Danimarca nella Svezia e viceversa. Gli altri due stretti, chiamati Grande e Piccolo Bell, che pongono parimente in comunicazione il Cattegat , diramazione del mare del Nord, col Baltico, sono molto pericolosi, e perciò pochissimo frequentati. Nelle adiacenze di Elseneur trovasi la magnifica e formidabile fortezza di Cronborg, la cui pepolazione è tutta militare.

Nell' Isola Fyen o Fionia: Odense, sopra un canale navigabile che la pone in comunicazione col mare, tapoluogo del baliaggio del suo Grego. nome, graziosa città vesu ed ind., con un liceo, due biblioteche, e con  $7,000\,$  ab.

Nell'Jutland Settentrionale: Aathuus, sul Castegat, capoluogo del baliaggio del suo nome, città vesc, ind. ed assi comun, con un liceo, una biblioteca, un porto, e 8,000 ab — Aathorg, sul Lium Fiord, capoluogo del baliaggio del suo nome, città vesc, ind. ed assai comun, con un collegio, una biblioteca, e con 9,000 ab.

Nell'Juliand Meridionale o ducato di Schleswig; Plensburgo, al. l'estremità di un piecolo golfo del Baltico, capoluago della divisione amministrativa del auo nome, graziosa città, assai ind. e comm., con un porto, e con 16,000 ab. — Schleswig, all'estremità di un braccio di mare del Baltico, chianato Sli, espoluago della divisione amministrativa di Gottorp, bella città vete, ind. e comma, con alcuni lett. initi. e con 8,000 ab. Nelle sue adiaceme trovasì il magnifico castello di Gottorp, or trisede il governatore generale del due ducati di Schleswig e di Holsein.

Nel ducato di Holstein: Gluckstudt, sulla destra dell' Elba, che vi forma un porto dichiarato franco, capoluogo della divisione amministrativa di Steinborg, città ind. e conm., con 5,000 ab. - Rendsburgo, sull' Eyder, e sopra il canale che pone in comunicazione il Baltico col mare del Nord, capoluogo della divisione amministrativa del suo nome. città fortificata, con un bell'arsenale, e con 8,000 ab. - Kiel, in fondo ad un golfo del Baltico, in cui viene a sboccare il canale di Schleswig Holstein, capoluo 60 della divisione amministrativa di Bordesholm, Kiel e Kronhagen, città ind. ed assai comm., con un'università, un porto. e 8,000 ab. - Altona , sulla destra dell'Elba , ed in somma vicinanza ad Amburgo, da cui è separata per mezzo di una collina chiamata Hamburgerberg, capoluogo della divisione amministrativa del suo nome. bene costruita città, assai ind. e delle più comm., la seconda della monarchia Danese sotto tutti i rapporti, con un ginnasio, una biblioteca ed altri lett, istit., con un porto formatovi dall' Elba, e dichiarato franco. e con 27,000 ab.

Nel Ducato di Lauemburgo: Ratzburgo, sopra un'isola del lago di Batzburgo, zepolacogo della divisione amministrativa del uso nome, piccola città di 2,000 ab; una piccola parte di essa separatiene al granducato di Dekcheuburgo Strellit. — Lauenburgo, sulla destra dell'Elha, capoluogo della divisione amministrativa del suo nome, città comm, con 3,000 ab.

POSSEDEMENTI. I possessi attuali della monarchia Dancse si fanno ascendere a 344,000 miglia quadre, popolate da 2,125,000 abit. Vedi l' Asia, l' Affrica, e l' America Danesi,



# MONARCHIA NORVEGIO-SVEDESE

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 4º e 29º. Lat., Tra 55º e 71.º

DIRENSIONI. Moggiore Iunghezau, da Falsterbo nel governo di Milundus, gioto al capo Nord Kyu utel halitaggio del Fiumark, 1023 miglia. Maggiore Iarghezau, da Staddland nel halitaggio di Bergen Settentiousle, fino all'estremità orientale di Stockholm nel governo di questo mone. 4.36 miglia.

CONTINI. Al nord, l'Oceano Artico; all'est, l'impero Russo, il golfo di Botnia, ed il mar Balico propriamente detto; al und, questo ultimo mare e lo Skager Rack; all'ovest, lo stretto del Sund, il Cattegat, lo Skager Rack, il mare del Nord, ed il mare di Scandinavia.

ECONTAGNE. I monti di questa monarchia appartengono al SISTEMA. SCANDINAVO, ed i punti culminanti sul suo territorio sono: lo Skugatols Tind, alto 1313 test; e lo Sneckattan, alto 1270, ambedue compresi nei monti Dofrini; ed il Jognefetd, alto 1123 tese, e compreso qui monti Thuti. V. alla pag. 31.

XSOLE. Molte sono le isole dipendenti da questa monarchia; le più considerabili sono le seguenti classate secondo i mari ai quali' appartengono.

Nel Baltico si trovano: GOTTLAND, quasi nel metao di questo mare: essata i apiù grande fra le isole Svedesi; OELAND, poco lungi dalla costa o arientale della Svezia; e ITWEN, all'ingresso dello stretto del Sund, resa celebre dal famoso astronemo domese Tyeo Brahe, che vi aveva eretto il suo osservalorio.

Nell Ceategat û rova ONEN, di Inecia a Gotemburgo.
Nell Ceano Atlantico e nell Ceano Artico û trova I AACUPE.
LAGO NONVEGO, formato dalle isole situate lungo la costa occidentale estetutrionale della Norvegia; in esso biospa sidistiquerer i grappo di Bergen al sud, ove û trovano le isole Karmor, Fidje, co Bremanger; il gruppo di Dron their uni al centro, ove it tovano le isole Vigeren, Averson, Smolen, ed Hitteren; ed i gruppo di Lofod en Magerros al nond, ove ii trovano le isole Vigeren, Averson, Smolen, ed Hitteren; ed i gruppo di Lofod en Magerros al nond, ove si trovano le isole Promoto le

E - G

Maken, fra le quali esius il pericoluso vonice chiamato Maluron, Flugatad, Westvangen, Ostvangen, Jilindon, Langonn, Andoon, Forjen, Houden, Riingundaue, Seiland, Soroe, e Mogerne. Queste incle sano importanti per la ricca petca dei merluuri che alfa lungo coras a cui suno situate. In quella di Ostvangen, che è il centro della direzione della petca, vi ai radunano tutti gii anni nei mesì di Feldrajo e di Marso circa 20,000 pestendi.

LAGHT. La peniola Neandinava ne ha un gran numero. I principal il aghi ne l'espo di Sevais non quelli di Menten, fin la Svezis progrismente detta e la Goia; di Wettern, nella Goia; di Mettern, nella Goia; di Mettern, nella Sevais progrismente detta. Vengono quindi qui di Melan, nella Svezis progrismente detta. Vengono quindi gibbo di Sillian, nella Svezis progrismente detta, e quelli di Stonjon, di Stor Uman, di Stor Afpan, di Ludie e di Ternate Trezh, nella Battai astentrionale l'principali laghi nel regno di Norvegia 2000 quelli di Miaran, di Fanunda, ed il Tyrin, nel Soudenfield; e quello di Rya, nel Nortland.

Frum. I fiumi che bagnano questa monarchia sboccano in tre mari differenti.

Il MAR BALTICO riceve : la TORNEA , che traversa il lago del suo nome, confonde le sue acque con quelle del Calix mediante un canale naturale, riceve alla sinistra il Muonio, e segna il confine fra la Svezia e la Russia; il CALIX, che comunica col precedente mediante un canale naturale ; la LULEA , che traversa il lago del suo nome , e riceve alla diritta la Piccola Lulea, la PITEA; il SILDUT o SKELLEFTEA, che traversa il lago Stor Alvan; l' UMEA, che traversa il lago Stor Uman, e riceve alla sinistra il suo infl Vindel; l'AN-GERMAN, che riceve alla diritta i suoi infl. Vangel, e Paxe. Tutti questi fiumi nascono dai monti del Norrland Svedese, irrigano nel loro corso questo territorio, ed hanno le loro foci nel golfo di Botnia, diramazione del Baltico. - L' INDALS, chiamato RAGUNDA nella parte superiore del suo corso; esso nasce nel Nordenfield Norvegio, traversa il lago Storsjon ed il Norrland Svedese, e si getta nel golfo di Botnia. - Il LIUSNE, che nasce nel Nordenfield Norvegio, traversa il Norrland Svedese e la Svezia propriamente detta, e si scarica nel golfo di Botnia. - Il Dal, che nasce nel Sondenfield Norvegio; esso è formato da due rami, ed il principale, chiamato DAL ORIENTALE, traversa il lago Sillian e la Svezia propriamente detta, e si getta nel golfo di Botnia. --La MATOLA, che esce dal lago Wettern, traversa altri piccoli laghi e la Gozia, e sbocca nel Baltico.

L'OCEANO ATLANTICO riceve: la GOTEIA, à GOTIA, che cete dal lago Venerra, bagm la Gosia, ed entre na Gattegat. Si può causiderare come parte superiore del corso di questo fiume il CLARA ELE, che è il più grande infi. del lago Wenerre, esto masce nel Sondenfield Norvegio, traversa questo territorio e la Svezia proprimente detta, e a getta nel lago Wenern. — Il GLOMMEN, che nasce nel Nordenfield Norvegio, traversa diversi laghi ed il Sundenfield Norvegio, creve alla divisti si suo infi. N'erm en est I', e sbecca nello Shager Rack. — Il Parammen, che cere dal lago Tyris, bagus il Sondenfield Norvegio, e bocca side glodi di Cristiania. Il RERA infi. del lago Tyris pau consideraria come la parte superiore del corso del Draumen. — Il Lovers, e l'Ondressa, detto anche Tonats, considerabite per le perie che vi, i

trovano; questi hagnano il Sondenfield Norvegio, ed entrano nello Skager Rack.— L'Orket, il Nid, ed il NAMENS, che bagnano il Nordenfield Norvegio; il Versen ed il Salted, che irrigano il Norrland Norvegio; questi sboccano nello Oceano Atlantico.

L' OCEANO ARTICO riceve: il MALS, l' ALTEN, e la TANA, che bagnano il baliaggio di Finmark Norvegio: l'ultimo nella maggior parte del suo corso segna il confine fra la Svezia e la Russia, e riceve

alla sinistra il Kurajoski.

CANALI. I principali canali navigabili di questo Stato sono: il canale di Gotha o di Gozia, uno dei principali in Europa, che pone in comunicazione il Cattegat col Baltico indipendentemente dal Sund ; esso si compone di diversi canali, e la sua linea navigabile comprende il corso del fiume Gotha, ed il lago Wenern, unisce questo a quello di Wettern, segue il corso del fiume Motala, traversa i laghi Boren e Roxe; e si prolunga fino alla piccola città di Soderkoping, ove sbocca in un golfo del Baltico. Vengono quindi il canale di Trollhatta, aperto per evitare le cadute del fiume Gotha, ed oggi comprese nella linea navigabile del gran canale di Gotha; il canale di Arboga, che conduce il fiume Arboga dal lago Hielmarn in quello di Melarn, e per conseguenza pone in comunicazione qu'esti due laghi; il canale di Stromsholm, che mediante un fiume ed alcuni laghi, fa comunicare il lago Hielmarn col lago Barken : il canale di Sodertelge, che unisce il laco Melarn al Baltico; il canale di Waddo, che abbrevia la navigazione dal golfo di Botnia al Baltico, e permette alle navi di evitare il passo pericoloso dell' arcipelago d' Aland; ed il canale d' Almare-Stak, che facilità la navigazione fra Stockholm e Upsala-

SUPERFICIE, 223,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 3,866,000 abit.; relativa, 17 ab. per miglio quadro.

RELIGIONE. La Lutrenna è la religione dello Stato e quella profensta dalla quai tostiti degli abitunti, tanto in Svenia che in Norvegia. Tutte le altre religioni godono però illibero esercizio del loro culto, ma contano pochi eguare, dei 1 pin numerato sono i Cattotici ed i Calvinisti. Vi si trovano ancora, ma in piccolissimo numero, degli Hernhuteri, degli Svedembongiani, de altri estatarii, en el Finnark Norvegio dei Lapponi tuttora Idolatri. Gli Ebrei sono esclusi dalla Norvegia, e tollerasi soluntu in Svessia, ove se ne tuvono poche centinaja.

GOVERNO. I regui di Svezia e Norvegia formano, sotto un medesimo re, uno Stato che può chiamarsi Monzechia Norvegio-Svedese. Il governo e monarchico costituzionate o limitato in ambedue i regni, sebbene con leggi particolari e con particolare organizzazione per

ciascuno di essi.

PORTEXE e PONTI MILITARI. Le principali piasse forti della Secia sono: Christianatad, Cartecona , Nr Elfotor e la gran forteax di Vanna sul lago Wettern sila foce del canale di Gotha, nella Gosia; quindi le cittadelle di Varafonto e di Frideriaborg che dellendono il porto di Stockholm, nella Svesia propriamente detta. La Norepia ha le factezza di Aggerhaus, Frideriastora, Frideriastora e Frideriabalm, nel Sondenfeld; di Bergeri, Cristianatera e Munkholm, nel Nordenfeld. I porti militari della Svesia sono: Carticona per la flotta, nella Gozia, Gothemburgo, parimente nella Gozia, e Stockholm, nella Svezia, propriamente detta, ambedue per la flottiglia; quelli della Norvegia sono: Friderikswærn e Christiansand, nel Sondenfield.

PORTI e CITTA' COMMERCIALI. Le principali piazze di commercio della Svezia tanto porti propriamente detti come città prossime al mare, sono: Stockholm, nella Svezia propriamente detta; Gothemburgo, nella Gozia; quindi Geffe e Nykoping, nella Svezia propriamente detta; Norrhoping, Malmo, Carlscrona, Calmar, Carlshanin, Mastrand e Uddevalla, nella Gozia; Wisby, nell'isola Gottland; ed Hernosand, nel Norrland Svedese. Le principali piazze commercianti dell' interno della Svezia sono: Orebro, Carlstad e Falun, nella Svezia propriamente detta; Jonkoping e Christianstad, nella Gozia. In Norvegia le principali piazze commercianti, tanto porti propriamente detti come città prossime al mare, sono: Bergen, nel Nordenfield : Drammen e Christiania , nel Sondenfield ; quindi Drontheim , nel Nordenfield; Langesund, Christiansand, Friderikstad, Arendal, O. ster Riisoee , Laurvig e Tonsberg , nel Sondenfield. E da osservarsi che non tutte le città di questa monarchia possono commerciare con gli stranieri; si chiamano Stapelstader quelle che godono questo diritto,

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. La monarchia Norvegio-Svedese, si compone dei due regni di Svezia e di Norvegia.

Il REGNO DI SVEZIA è diviso in ventiquattro lan ossia gover-

ni, repartiti in tre grandi regioni geografiche, chiamate: SVELAND o SVEZIA propriamente detta, che comprende i governi di Stockholm, Upsala, Westeras, Nykoping, Orebro, Carlstad. Sto-

ra, Kopparberg e Gefleborg.

GOTHLAND O GOZIA, 'the comprende i governi di Linkaping, Calmar da cui dipende l'usido I Cland, Jonkoping, Kranoberg, Birkinge, Skaraborg, Elfsborg, Gotheborg e Bohuz da cui dipende l'asido Crust, Haustsad, Christianstad, Malmohus, e Gottland formato dall'isola di questo more. NORRAND O PASSI 9ZEL NORD, che comprendono i zoverni della

Botnia Settentrionale, Botnia Occidentale, Norrland Occidentale, e Jamitand. Nei due governi della Botnia è compressa la Lapponia Serdese, vasta provincia i cui abitanti sono quasi tutti nomadi, ed ove non trovasi nessuna città, ma solo qualche piccolo villaggio.

Il REGNO DI NORVEGIA è diviso in diciassette amt ossia ba-

liaggi, repartiti in tre regioni geografiche, chiamate:

SONDENFIELD, che comprende i baliaggi di Aggershuus, Smaalehnene, Hedemarken, Cristian, Buskerud, Bratsberg, Nedenoes, Lister e Mandal, Stavanger, e Jarlsberg, e Laurvig.

NORDENFIELD, che comprende i balinggi di Bergenhuus Meridionale, Bergenhuus Settentrionale da cui dipeudono le isole del gruppo di Bergen, Romadal, Drantheim Meridionale, e Drontheim Settentrionale da cui dipendono le isole del gruppo di Drontheim.

NORDEAND, che comprende i baliaggi del Nordland e del Finmark, nei quali è compresa la Lapponia Norvegia. Da questi baliaggi dipendono le isole del gruppo Lofoden Mageroe.

CITTA' CAPITALE. Stockholm, è la capitale del regno di Svezia

e di tetta la monarchia. *Cristiania* è la capitale del reguo di Norvegia,

TOPOGRAFIA. Le città cd i luoghi più considerabili della Svezia sono i seguenti:

Nella Svealand o Svezia propriamente detta: Stockholm, costruita sopra le due rive settentrionale e meridionale del lago Melarn, nel luogo ove si riunisre ad un golfo del Baltiro, sopra due penisolo e sopra diverse isole grandi e picrole, riunite fra loro per mezzo di ponti. fra i quali il più brllo ed il più grande è quello chiamato Ponte Nuovo, che unisce il quartiere di Staden a quellu di Norrmalm; vasta città vesc. , la più ind, e comm. dello Stato, capoluogo del governo del suo nome, e capitale del regno di Svezia e di tutta la monarchia Norvegio-Svedese, con un porto comodo e siruro, ma di difficile arcesso, difeso dai forti di Frideriksborg e di Waxholm, con un arsenale e cantieri da costruzione, con un'accademia, un osservatorio, una rirca biblioteca ed un gran numero di altri importanti lett. istit., e con 80,000 ab. La sua costruzione la fa assomigliar in parte a Venezia; il suo fabbricato però è irregolare, e le strade strette e tortuose, sebbene ve ne siano anche delle diritte e ben lastricate, che si trovano nei subborghi; il maggior numero delle sue case sono di pietra e di mattoni; tutte le altre sono di legno tinto di rosso e di giallo, come è d'uso quasi universale nella Svezia. Il terreno su cui è fabbrirata, come pure il mare, sono sparsi di maestose rupi di granito rosso, alcune desette, altre coperte di case e di boschi, il che contribuisre a rendere assai pittoresco il prospetto di questa città Fra i suoi edifizii sono osservabili il palazzo reale, superba fabbrica di forma quadrata e di bella architettura; la banca, il casino dei nobili, il palazzo pubblico, la zecca, il palazzo chiamato della principessa Sofia, il teatro, le scuderie reali, lo spedale della guarnigione, le casreme, il palazzo del governatore, il tribunale, il palazzo della amministrazione della guerra, e quello della accademia delle scienze. Tra le chiese si distinguono S. Niccola, che è la cattedrale, quella di Riddarholm che è il Panteon della Svezia, e quelle di Caterina, di Chiara, di Maria, di Eduvige Eleonora, e di Adolfo Federigo, tutte ronsiderabili per la loro architettura, ed annesse ad altissime torri. Stockholm conta diverse piazze; fra le quali le più belle sono: quella di Norrmalm, adorna della statua in bronzo di Gustavo Adolfo; quella dei Nobili, decorata della statua pedestre di Gustavo. Wasa; quella di Gustavo XIII, sulla quale trovasi la statua podretre. del re di questo nome ; quella di Skeppsbron, abbrilita dalla statua di-Gustavo III ; e quella di Slottsbacken , su cui s' innalza un obelisco di granito ad onore della fedeltà degli abitanti di Stockholm, I più belli, e frequentati passeggi di questa rittà sono il parco reale, l'Hummelgarden, il giardino del conte Piper, e la magnifica strada lungo il porto. Nei contorni immediati di Stockholm si trovano le deliziose ville reali di Drottningholm , Rosendal chiamata anche Villa Botanica, Carlberg, Haga, e Ulricksdal di cui se ne è fatto un ospizio per i militari invalidi. - Upsala, sul Dal, rapoluogo del governo del suo nome, pircola e graziosa città arciv., con una celebre università, un magnifico, osservatorio, una ricca biblioteca, ed altri lett. istit., e con 4,000 ab.; il suo arcivescovo è primate del regno. - Fulun, sulla destra del Dal,

espoluogo del goserno di Stora Kopparhere, piecola città ind, e comm., con ricche miniere di rame nelle sue adiacenze, con una celebre seuula di mineralogia, e con 4,000 ab. — Grife, alla foce del piccolo fiume Geffea nel Baltico, capoluogo del governo di Gefflore, città vesc., ind. cd assai comm., con un gimanio, un porto, e 8,000 ab.

ce assa contine; con un ginnatur, un province established continue and un province of the days, all be fee della continue continue and the continue cont

tola città, vesc. e comm., con un porto, e con 3,000 ab. Nel Norrland o Paesi del Nord: Hernosand, sopra un'isoletta

alla foce dell'Angerman, capoluogo del governo del Norrland Occidentale, piccola città vesc. e comm., la più considerabile di questa vasta parte del regno, con un collegio, un porto, e 2,000 ab.

Le città ed i luoghi più considerabili della Norvegia sono i se-

Nel Sondenfield: Cristiania, alle falde del monte Ageberg, ed all' estremità del golfo del suo nome che vi forma un vasto porto, ben costruita città vesc., ind. e delle più comm., capoluogo del baliaggio d' Aggerhuus, e capitale del regno di Norvegia; residenza di un vicerè, con un'università ed altri lett. istit., e con 21,000 ab. Le sue strade sono larghe e diritte, e la maggior parte delle sue case sono di pietra. Tra i suoi edifizi si distinguono la cattedrale, il palazzo del governatore, la scuola militare, il nuovo palazzo pubblico, la nuova borsa , la casa di correzione , quella dei trovatelli, il grande spedale, ed il teatro principale. Nei suo contorni si trovano le graziose ville reali di Bogstad, Frogner e Ulevold, ed in maggiore vicinanza l'antica città di Ooslo, attualmente considerata come un sobborgo di questa capitale; in essa risiede il vescovo di Cristiania. - Ferderikstad, nel baliaggio di Smaalehnene, alla foce del Glommen nello Skager Rack, città fortificata e comm., con un porto, e con 2,000 ab.: è l'unica città della Norvegia che sia tutta fabbricata in pietra. - Konsgberg, sul Loven , nel baliaggio di Buskerud, città di 4,000 ab., con miniere d'argento nelle sue vicinanze, una volta assai ricche, ma divenute in oggi di difficile e passiva escavazione. - Christiansand, alla foce dell' Oddern o Torris, capoluogo del baliaggio di Mandal, città vesc. e com., con un porto, ove trovano asilo quelle navi che hanno dovuto soffrire nel pericoloso tragitto del Cattegat, con un lazzeretto per le quarantine, e con 5,000 ab.

Nel Nordenfield : Bergen, nel mezzo di una lunga baja chiamata

Wag, cina da rupi che rembono pericolori i tre accessi pei qualt ai penetra nel no porto, copolongo el bilinggio di Bergenhus Merdionale, ben controlta città vese, forte, ind., delle più antiche della Norvegi, di cui era in addietro la ceptiale, nor 21,000 sl., — Drantheim, alla foce del Nid, nel golfo di Druntheim che vi forma un vatao porto, città vese, indi ce al susi comma, capolongo del baliaggio di Drontheim Merdionale, con alcuni lett. isiti. destinati specialmente per l'istra, cione di Lapopoi, e con 8,000 ab., ji rame che si ricava dalle ricche miniere di Berenato Rorana situate in questo baliaggio, si deposita ed è vendato in questa citià.

Nel Nordland: Astahong, alla latiudine di 67° 33°, huogo miserabile (en 20° ab., sede vescovile, e capologo del baligagio del Nordland. — Hummerfett, nel baliaggio del l'immerk, sull'isola Huo, e da lla latiudine di 17° 38°, luogo comme, con un porto; e con 100 ab. H'ardschuut, alla latitudine di 70° 22°, piscola forteza, con un porto, e cen 100 ab.: coja isoldato che vi ha servio volontariamente per quattro anni, è esente per tutto il resto della vita da qualuones servicio.

POSSEDIMENT. La monarchia Norvegio Svedese non possiede funi d'Europa che la piecola isola di S. Baratomamo null'arcipelago delle Antille in America. Aggiungendo questo possesso a quelli di sua persinensa in Europa, il totale degli attuali possessi di questa mon rechia si fa ascendere a 223,048 miglia quadre, popolate da 3,866,000 abitanti Voli | Namerio Svedese.







## SUNTO

della Storia politica

DELLA

## DANIMARCA, SVEZIA E NORVEGIA

Quella vasta contrada frastagliata d'isole, di mari, e di laghi che, limitata a ponente dall'Atlantico, a mezzodi dal Baltico, a levante dal Mar Bianco e dalle diramazioni del Baltico, bagna l'estremo suo lembo nel mare Glaciale, ebbe antichissimi abitatori, dei quali, come in quasi tutte le altre regioni d'Europa, vanno confuse le memorie con quelle delle genti che ne invasero ed occuparono le terre. Di queste troviamo cenno negli antichi autori Greci e Romani, che ci rammentano i Guti o Goti, dai quali il nome di Gozia, i Cimri o Cimbri che dettero la propria denominazione alla penisola danese o Chersoneso Cimbrica, gli Sveoni o Svedesi, i Dani o Danesi, e Sassoni ed Angli ronquistatori della Gran Brettagm, e prima di tutti i Finni, forse popoli primitivi, i quali respinti dagli invasori dovettero ritirarsi nella l'inlandia e nella Lapponia. I quali popoli, come quelli che nella grande migrazione degli Orientali si volsero al Settentrione ebbero l'appellazione comune di Normanni, od nomini del Nord, che noi vediamo fino da antichissimo infestare le coste della Gallia Belgica e della Brettagna; poi in tempi meno remoti spaventare colle loro scorrerie i lidi di Francia e di Spagna e spignersi fino nelle regioni centrali d'Europa stabilendo ferma dimora dove più grati rinvengon terra e cielo, e dominando dovunque colla forza e l'ingegno, colla energia di una volontà che non conosce ostacoli. Della patria loro scarse ed oscure notizie rinvengonsi egualmente negli antichi, dai quali nulla più sappiamo che i nomi, incerti anch'essi, come incerti i confini, dacche le coste sole pare si visitassero da quei navigatori più audaci che esperti, e così quelle terre settentr'onali credute dai Greci un'isola di immensa estensione ebbe il nome di Baltia o Basilea, di Scandinavia da Scandia, o Scania; come fu detta Tule o Tile quella parte della penisola che abbraccia la Svezia, la Norvegia, e l'estrema Lapponia.

La storia dei tempi anteriori all'XI secolo, epoca della diffusione del cristianesimo in quei paesi, è troppo ingombra di favole per farne fondamento ad una opinione incontrastabile. Per esa sappiamo che ilego di una triba gremanica, vedetudo e invidiando la possanta dei Romani nell'i Asia, e desiderando emularli si recò nella penisola Sandinava, e si fernosi in una valle, che si crede seure la provincia di Uplandia, sesciciandone gli antichi abitatori. Questi fi si fismoso Odino o Wodan, dare a sipie di quella sirpe donte son discesi l'Aurerga, Streleta el Umesi, cal principio e i produmento di tutta la misologia seandinava raccotta i gran parte nell'Edda.

Quanto ai-costumi ed alle istituzioni degli Scandinavi poco è da dirsi. Solamente è certo ch'eglino erano più cacciatori e pescatori che dediti alla coltivazione della terra; obbedivano a molti re dai quali dipendevano altri re tributarii, e conti, e capi, pressochè a modo del regeimento feudale; superstiziosi e feroci nel culto delle loro divinità, delle quali sovente insanguinavano gli altari con sagrifizii umani, amavano, sebbene incolti, gli allettamenti del lusso; terribili in guerra , pazienti e indomiti alle fatiche, l'indole loro avventurosa spignevali più che ad altro alle spedizioni lontane, alle imprese arrischievoli, delle quali solenne prova ne porgono i conquisti dell' Inghilterra, della Nenstria, la fondazione dell'impero russo, e più tardi le gesta loro in Italia e i principati normanni di Puglia e Sicilia. Navigatori audacissimi tentarono le più ardue scoperte, affrontando animosi i pericoli d'un mare ignoto, ed immenso, e scopersero le Ebridi, le Feroe, le Orcadi, l' Irlanda, e la remota Groenland, nella quale si rinvennero segni certi del loro stabilimento.

Frammezzo a tonte vicende è malagevole distinguere quello che petta alla storia genuina dei fatti e quello che la vanagolori nazionale e l'amore del mitaviglioso vi aggiuntero. Se quelle vaste contrade cià preventano astotopate a tre dominazioni fino da tempi antichiasini, son è del pari sicura la storia di quei tre regni, a capo dei quali stava un principe quasi privo d'autorità reale, ed esponto alle siegnez continue dei grandi vassalli. Quindi è che dovessero essere motto frequenti le tanzioni e le guerre interne, le quali travagliarono quei popoli fincha lo alto fecondatore del Civitanesimo non fece svolgere fra loro i germi della crititi e ne milità la freezas.

Il primi tentativi fatti per surrogare la croce al calto mitto delleu dei religioni Scondinava e Silvas non farono molto felici, sibbene al celici ne ritto e ne scorga fino dal secolo IX. Ebbone arcivascoro di Ricina predicio nel Giustanda meridionale; poi S. Ameazio monoco di Carbia chiavato in Svezia da quel re vi esercici l'apostolato con tisto di legano della S. Sede. Fer lento il progessomo acerto; e abbine gli animi ritto por proccupati dall'amore del culto patrio si piegassero forzatamente all'amova credenas ciò mondimento a religione di pase si difinadeva al l'amorba dei benefisi incontratabbili della mova civittà, di cui era base più "salda de delemento più efficace."

Il primo vantaggio che risentirono quelle contrade dalla introdusione del nuove culto fu una migliore costituzione nei tre regni in cui eran divise. Così senza trere conto dei re anteriori al X secolo vediamo nel 930 un Aroldo I in Danimarca celebrato per saviezas, seblente utasse modi violenti al ottener il bane, per lo che scontentati molti fra i sudditi, questi ĝi si ristellarono insieme eol figlio Steno, o Stenonoci Parcisero. Il novore teronato al paganesimo notomies la Norveja (1000) e conquiato l'Inghilterra (1031). Canato il Grande re d'Inghilterra della stirpe dannes ridono il ristilarenimo alla Baminarca, e promulgio un codice crimicale che fu detto Withelang Frattanto la Norvegia non acquiestanti alla dominazione danese tumultanas y una 1014 II, che avevatentato rintegrare il regno fu vinto da Canato il Grande e peri in bastiglia rivertico e monego fu vinto da Canato il Grande e peri in bastiglia rivertico e monego fu vinto da Canato il Grande e peri in bastiglia rivertico e monego fu vinto da Canato il Grande e peri in bastiglia rivertico e monego fu vinto da Canato il Grande e peri in bastiglia rivertico e monego fu vinto da Canato il Grande e peri in batiglia rivertico e monego funto da la Canato il Grande e Svedazi. Ma con lui fisci ritole il regno a Svecono e figlio di Canato e fur e (1030), I seccusori di Magno coltere le cure a ingentifice i cottunti dei sudditi e Lovorire il commercio, e fondare critti in luoghi poperuna il traffico.

Come la Danimarca e la Norvegia così della Svezia comincia tardi la certezza storica; ne la eronologia dei suoi re merita fede prima del secolo X. Sappiamo però ehe l'anno 812 Carlomagno ad istanza del re Biorn vi mandò sacerdoti per istruire quei popoli nella dottrina evangeliea; ed Ebbone, ehe noi già rammentammo, stabili un vescovato a Lincopen, Un sucressore di quel Biorn, Enrico VI (964) il Vittoriose soggiogò la Danimarca , la Finlandia ed altre provincie; poi il suo figliuolo Olaf III dal quale comincia la serie accertata dei re svedesi (994) adotto il titolo di re di Svezia lasciando quello di re di Upsal, e convertitosi al Cristianesimo, dette mano alla propagazione della fede nel regno; sebbene il Cristianesimo non potè dirsi dominante fino al regno di Ingo I detto il Buono (dal 1080 al 1112) il quale distrusse il santuario degli Svedesi in Upsala. Il santo re Enrico IX dopo avere vinto i Finni, s' adoprò a convertirli mentre riformava gli Statuti del regno. Cosl progrediva la Svezia nella via della civiltà, sebbene turbata spesso dalle discordie dei principi e dal cambiarsi delle dinastie. Pure si no minano con lode le riforme introdotte nel governo, i provvedimenti fatti da Birger padre di Valdemaro (1250) per fortificare i confini, rostruire strade, riformare la giustizia e il savio e paterno reggimento di Maeno I (1275 a 1290) sotto il quale Stocolma, fondata nel regno precedente di Valdemoro, s'abbelli di molti edifizii, e cominciò la conquista della Lapponia.

In Danimarea frattanto reguava la discendenza di Ardido, e tra questi e merita menzione Cannolto Ve canonizzato come protomoririre della l'animarca, perchè neciso dal popolo pel uso r'agore, e basemerito della l'animarca, perchè neciso dal popolo pel uso r'agore, e basemerito della l'animarca, perchè neciso dal popolo pel uso r'agore, e basemerito della vianimarca, perchè neciso dal popolo pel uso r'agore, e basemerito del la sontra tello, principe detto al quale il regno ando debitore di bosone initazionativo per incivilire il luro popolo non trascuravano mezaso per saticaraneo do estendeme lo stabilimento. Coni vedimore Valdemaro il grande (1187) combattere i Venedi perchè idolatri ; compultare l'isola di Rugen sede primaria del loro culto, e arroquer a questo il vangeto. A Camato VI figlio di Valdemaro dovettero i Danea l'emalure nella cività già altri Europei di quei tempi; egli poi continuando la guerra coi Venedi sottomine la Slavonia, ed elbo comagio dalle città di Amburgo e Lavisoni del califactori dal con di Gialdand, e signore della Nordo dei re dei Dinnesi e degli Shavi, duca di Gialdand, e signore della Nordo.

bingia. Ne contento a ció portó guerra nell'Estonia, e la sottomise. Sennonche ribellatosegli il fratello Enrico per ragione della contra di Schwerin ch' ei pretendeva, e fattolo prigione, Valdemaro per redimersi dovette sottoporsi a gravi sacrifizi; e cede all'imperatore, sostenitore di Enrico, molta parte delle sue conquiste, segnatamente il paese dei Venedi, meno Rugen, e la signoria sugli Slavi. Sotto i re successori di questo Valdemaro la Danimarca ando esposta a gravi disortini. Le pretese di un Giacomo Erlandson arcivescovo di Lund intorno ai dritti della Chiesa suscitarono una guerra che travoglió molti anni il regno, e scemó l'autorità dei re; vi si agginnsero le ambizioni dei nobili, e le gare del principato tra i membri della casa reale. Sennonchè in mezzo a queste turbazioni la nazione vantaggiavasi nei privilegi, e ad ogni incontro sottoponeva i principi a nuove concessioni. Così vediamo Cristoforo II (1319) rinunziare al dritto d'impor nuovi tributi senza il parere della nazione. ed esentarne i chierici; obbligarsi a non dar benefizi a veruno straniero, a non far guerra di proprio arbitrio, a non pubblicar leggi senza il parere delle diete. Sebbene per nazione non vuolsi intendere il popolo e i cittadini, ma l'aristocrazia secolare ed ecclesiastica, nella quale in quei tempi, e più nel settentrione che altrove, stavano tutti i diritti, che oggi si resero comuni, Eppure tutte queste concessioni anziche giovare alla monarchia col procuratle il sostegno dei maggiorenti, la pregiudicava indebolendola. E così fu veduto sotto il regno di quel Cristoforo, che abbiamo già rammentato, il quale cacciato dal trono, e spogliato d'ogni potere, ebbe a soffrire la divisione del regno in sei du cati. Ma nata discordia fra questi se ne giovo Valdemaro IV (1340) per rienperare i suoi Stati; principe guerriero e politico resse con ferma mano le redini del governo, e trionio dei suoi nemici, impedendo non cadesse il regno in rovina. Morto questo re ultimo della sua stirpe nei maschi pote la sua figliuola Margherita, sposata ad Achino o Aquino re di Svezia, fare eleggere re Olaf od Olao suo figlio al trono di Norvegia, vacante per la estinzione della stirpe ivi regnante ( 1376 ). In questo principe si congiunsero le due dominazioni, divise però come stati dacche il trono fosse elettivo in Danimarca, ereditario in Norvegia. Da quel tempo la Norvegia rimase aggiunta alla Danimarca, finche nel 1814 non venne ceduta alla Svezia che tuttavia la possiede.

Dienmo come in Norvegia i successori di Magno a' occapassero a ingentifier i consumi del Doro popolo. E versumente veliamo introdutta con ogni modio la civittà da Olso III (1093), poi Magno III (1093) creste la potenza della Norvegia compistando le Ebridi, le Utreati, rel altre inde, ed investendone il fuglio Sigurd col nome di re delle sincle, e tentando anche l'Irlanda. Anche qui come nella rimanente Scandinavia le guerre intestine ele discordie travagliarono il regno per motta, ascessione di principi fino a M gno VII (1293) che fece dichiarare la corona creditaria. Magno pacificatore e legislatore del suo passe continui felicimente l' opera di suo paste Achino V conquistatore dia Islanda e del Groenland, e si fece rispettare dai modifii e dai neuvici Così si ressi indipendente la Norvegia sotto latti quattore e della satir-pe medesima onde era uscito Magno, finche non venue unita alla Danimarca sotto Olo o d'Olf, come spara accennamo.

La regina Margherita eletta principessa etutrice di Denimarca alla.

morte di Olao (1387) riuni le due corone, e poco dopo vi aggiunse anche la terza, dacchè fu eletta al trono della Svezia dopo aver vinto Alberto (1389). Questa rinnione dei tre regui scandinavi è nota sotto il nome di Unione di Colmar. Dopo la morte di Margherita (1112) le discordie si rinnuovarono. Durarono dopo lei i re dell' unione, eletti fra i principi di varie case straniere, come della Pomerania, della Baviera, di Oldenburgo; ma di rado poterono esercitare un potere di fatto nelle tre contrade, Nella Svezia specialmente i reggenti scelti nelle primarie famiglio dello Stato, e investiti di un'autorità molto più estesa che la reale, ridussero i principi a mal partito. In questa il re Gristiano o Cristierno II, della casa di Oldenburgo, soffereudo a malincuore cotesto indebolimento del potere reale nella Svezia, mise in opera i mezzi più crudeli e più perfuli per tornarlo in fiere. Ei a' impadroul di Stocolma ( 1520 ), e fatto moxzare il capo, sotto deboli pretesti, a 94 magnati svedesi, ritenne in Copenaghen sua capitale, a titolo d'ostaggi, molti giovani di illustri cesate. Tra questi trovavasi Gustavo Erichson, della famiglia Wasa congiunta all'antica dinastia dei regnanti di Svezia; il quale fuggendo da Copenaghen si riparò a Lubecca e vi trovó favore ed ajuti. Questo sostegno lo animò a tentare l'impresa di sollevare la Svezia; esposto del continuo alle offese dei partigiani di Cristierno, sottoposto a mille pericoli andò vagando per la contrada travestito in cento modi finchè non potè recarsi nella Dalecarlia. La sua eloquenza, il suo entusisemo in prò della patria, gli procurarono l'amore e il concorso degli uomini coraggiosi, coi quali composta un' armata potè vincere nei primi incontri i Danesi. Due anni appena erano trascorsi dalla sua fuga da Copenaghen, e già lo eleggevano reggente; poi nel 1523 gli offrivano la corona. Frattanto anche i Danesi mal sopportando la crudeltà di Cristierno erano insorti, e lo avevano costretto a rifuggirsi nei Paesi Bassi abbandonando un trono che fu dato a Federigo di Olstein Oldenburgo. Fece il caduto alcuni tentativi per risorgere; ma vinto e fatto prigione, quel principe già padrone di tre regni ebbe a finire la vita, che già duró 36 anni ancora, in una tetra carcere. Nel 1521 l' Unione venne abolita per sempre; e Gustavo Wasa regnó fino al 1360, cioè fino alla sua morte avvenota l'anno 70 della sua età, e dopo avere permessa la introduzione della Riforma religiosa, ed assicurato la sucressione del potere nella sua famiglia. A questo gran principe ando debitrice la Svezia di molti beni; dacche tra gli altri provvedimenti benefici egli soppresse i monopolii ed i privilegi di cui le città della lega anseatica codevano con grave danno del commercio svedese.

Sotto i nucessori di Guatavo, la quiete del regno andó esposta a qualche tarbasione, specialmente durante il regno di Sigimondo, i quale era anche re di Polonia. Questo principe desiderava ripristinare la religione estolica, am gliene reuspero il diagno, e caccinadolo dal trono gli Stati elessero in sua vece il di lui sio Carlo IX. Figlio di questo fin il grande Guatavo II, Adolfo, uno dei principale e più illustri attori nella famosa guerra di trent' anni (?) che operò efficacemento mi destini dell' Europa, di quei tempi. Quando mori in battaglia a Luciare forialino, che gli successo (1000) no aveva che una figlia, la celebre (Taitino, che gli successo (1000) no aveva che una figlia, la celebre (Taitino, che gli successo (1000) no aveva che una figlia, la celebre (Taitino, che gli successo (1000)).

<sup>(\*)</sup> V Sunto storico della Germania a p. 263.

dè, ma presto scese dal trono per secondare liberamente il suo amore per gli studi , e per un vita independente Abdicando Cristina chiamò suo successore il principe Carlo Gustavo di Due Ponti suo cugino : il quale fu uno dei re più operosi che s'abbia avuti la Svezia (dal 1651 al 1661 ). Non solamente ei seppe conservare la Pomerania e la Livonia. ma ritolse alla Danimarca le provincie di Sconia, Bleckingen, Alland, e Bohus di cui il possesso era stato il motivo di continua guerra. Anche il suo figlio Carlo XI (1660-1697) volse le eure ad assicurare l'ordine interno, a creare l'ottima organizzazione militare che tuttavia vige nella Svezia: ma tra cese ad atti duri ed arbitrarii verso la nobiltà, regnando assoluto. Venuto a morte gli successe sul trono Carlo XII suo figlio ed eroe prediletto dalla nazione. Le conquiste, e le scon'itte, il sublime cor aggio, e l'umore bizzarro di quel principe cavalleresco son troppo noti perchè ci facciamo qui a narrarli. Per lui giunse la Svezia all'apice della gloria militare e della potenza ; ma ci la lasciò spossata, povera, indebolita. Carlo XII perì al l'assedio del forte di Friederickstein presso Friederickstall, sui confini della Norvegia nel 1718. La pare generale tenne dietro alla morte di lui (1721); ma costò alla Svezia quasi tutti i paesi eh' essa aveva anteriormente cunquistati sul continente europeo; non gliene restò che una piccola parte nella Pomerania, e la Finlandia, Mancata la discendenza diret ta del re Carlo XII, gli Stati del regno offrirono la corona vacante ad Ul rica Eleonora, sorella minore del re defunto, ed al marito di lei Federigo principe ereditario di Assia Cassel; ma si prevalsero di questa occasione per ridurre l'autorità regia a certi limiti , che si restrinsero anche di più sotto i successori della regina Eleonora. Adolfo Federigo della casa ducale di Olstein Gottorp , e Gustavo III suo figlio. Sennonche questi amate dal popolo e dall'armata ebbe tanto potere da frenare le ambiziose mire degli ottimati : e pubblicò una costituzione più favorevole al regio potere. La nobiltà si vendicò ; il re fu ucciso da un gentiluoino chiamato Ankarstroem, in una festa da ballo in teatro (16 Marzo 1792 ). Gustavo IV Adolfo, figlio dell' ucciso, rimase fino al 1796 sotto la tutela del suo aio, duea di Suedermanland; e infausti eventi segnalarono il suo regno. Essendo entrato nella lega dei principi e entro la Francia Gustavo perde il rimanente della Pomerania e la Finlandia, provincie importanti a cagione della loru fertilità, ed essendosegli ribellati i nobili dovette abdicare per se e suoi discendenti la corona di Svezia, e rinunziare alla patria. Gli Svedesi chiamarono allora a succe. dergli il di lui zio Carlo XIII, il quale non avendo prole adotto il gicvine Cristiano di Holstein-Augustenburgo ; ma questi morì nel 1810 , e in sua vece venne eletto principe reale il maresciallo francese Berna dotte, principe di Ponte Corvo, il quale regna fino dal 1818 sotto il nome di Carlo XIV Giovanni. Nel 1814, siceome già accennammo, la Svezia acquistava la Norvegia togliendolo alla Danimarca.

Vedemno già come la Danimarca aliuse in potenta quando n'ebba il governo quella Margherita des totopose al suo actuto i tre regio della Scandinavia. Morta poi questa donna senza figli, e bandito il vuo ascessore e cagino Exrico doca di Pomerania, la Danimarra sceltae in proprio re Cristoforo di Buviera il quale estete la sua dominazione svilla Svenia e sulla Norregia (1440). A Crindoforo accede un contre di (1-1).

demburgo, Gristiano e Cristiera I (1818) cui fu contrastato il dominie della Seusia da Carlo Kanston e Stenous Surea amministratori di quello Stato, Questo Cristiano aggiune alla Danimarca PHolstein avuto in eracidi dall'a tilineo conte fratello di ma madre. I regni dei successori di lui, Giovanni e Gristiano II della casa di Oldemburgo, furono travagliati dalle guerre che con varia fortuna ebbero a sostenere controgii Sture difensori della indipendenas svedese. Del secondo di questi regia narramno sopra le vicende, e come per la suc crudelti perdese ogni autorità sulla Svesia, principalmente per opera del celebre Gustavo Wass, Dopo lui occuparono il trono Danese Federico I (1823) e Gristiano III (1834) sio Puno, cugino Patro dell'espolto, i quali, più atti nonos riferaro religious nella Svesia, così pota babarbezia in resto Stato, e così l'intera Scandinavia separandosi dalla Chiesa universale abbreccio i fede del Lutero.

La perdita che avevano fatta i Danesi della Sveria ormai divisa e indipendente sotto i Wasa fu compensata dall' incorporamento al regno di Danimarca della Norvegia, della quale Cristerno III aboll il consiglio di Stato; nè i Norvegi pemavono ad opporti a quell' atto che tonglievo loro ogni esistensa politica; perchè la stræge, che sul principio del secolo XVI aveva fatto il re Giovanni del loro magnati, aveva tolte a quella nazione ogni forza per difinedre i suo i privilegi.

Nessun avvenimento importante ci narra la storia della Danimarca fino alla guerra accesasi per la possessione dell'Holstein. Cristiano III e il duca Adolfo di Holstein suo fratello possedevano qual comun retaggio la città di Holstein, e i feudi nobili ecclesiastici e secolari della predetta provincia. I discendenti dell'uno e dell'altro immemori dei vincoli del sangue dopo molte discordie vennero in aperta scissura nel secolo XVIII. Federigo IV re di Danimarca, intimò al duca di Holstein Gottorp di demolire le fortezze fatte costruire nello Sleswick e di congedare le sue truppe. Questa intimazione non fu ascoltata e le parti ricorsero alle armi, Sennonchè essendo stato richiesto d'ainto il re Carlo XII di Svezia', questi si condusse fin sotto Copenaghen e costrinse Federico IV a fermar la pace di Travendall. Dono quel tempo la monarchia danese ando declinando pel governo di principi deboli, e per la dipendenza in cui furon tenuti dai nobili. Credettero riparare a questo male i cittadini insorgendo nel 1660 contro la costituzione esistente. concedendo al re un potere quasi illimitato; ma a malgrado di questo mutamento lo Stato non risorse. Venuti poi i dispareri tra l' Inghilterra e la Francia sul principiare del secolo XIX la sua partecipazione al conflitto le fu cagione di danni gravissimi. Il 2 aprile 1801 la sua flotta sofferse assai dalle offese di Nelson e di Parker; e cadde poi intieramente in potere degl'Inglesi i quali la rapirono dal porto istesso di Copenaghen mentre bombardavano la città. Dopo la battaglia di Lipsia le truppe svedesi varcarono l'Eyder; la Norvegia passò sotto la dominazione della Svezia, e la Danimarca ricevè in compenso la Pomerania svedese, ceduta poi di nuovo pel piccolo ducato di Laucmburgo.

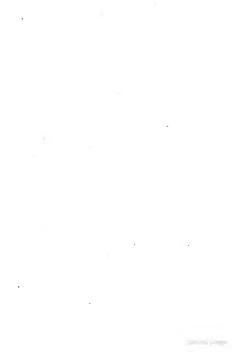



## MONARCHIA INGLESE

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. occ., fra 0 33' e 13'. Lat, fra 50' e 61°.

DIECNIONI. Maggiore lungherzu (della Gran Bettagna), dal capo Warth nila contea di Suberta di Roccia, fino al capo Beachy nella contea di Sussex in Inghilterra, 833 miglia. Maggiore Inghesua, dai contorni di Walsham nella contea di Pembroke nel principato di Gallea, 233 miglia. La maggiore Inghesua assoluta si trova dalle piagge nella contea di Norfolk in Inghilterra, al capo Land's End nella contea di Cornovaglia in Inghilterra, che di 320 miglia.

COMPINI, L' Arcipelago Britannico è circondato dall'Oceano Atlantico, il quale prende i nomi di mare del Nord o di Germania all' est della gran Brettagna, di Manica al sud, e di Oceano Atlantico

all'overt della Scozia e dell'Irlanda.

MONTAGNE. I monti di questo Stato appariengono tutti al SISTEMA BRITASNICO; il suo punto culminante è il Ben Nevis, nella Scozia, alto 682 tese, e compreso nei monti Grampiani. Vedi alle
page 185. 86.

ISOLE. Questo Sato è composto d'ioole, e fra queste le principali sono i la Gran Brettagna, che compenedi i regno d'inphittera proprimente detto, il principato di Galles ed il regno di Sonais, e l'Ira na da che compenedi e regno di questo nome. Tra le molte alretiole secondarie, sparse attorno a queste due isole principali, e situate
nache anotabile distanta da loro, ma appartementi a questo Sato, le
seguenti sono le più notabili. L'arcipe la go di Ze il 174, o iso le
Zo 171 ng he, al and est della Gran Brettagna di faccia al capo
Land's End, composto di 155 isolette, delle quali rei solamente abinome. Il riva N'i gh, al and este dile Gran Brettagna.

(il arcipe la ghi de lile Ore a di e delle Shetlan d, all'estra
inti settentinonale della Gran Bettagna; esi formano insieme la contea Scoutze di Orkor; il primo sì composte di 30 isole, il secondo di
80, ma nella maggior pyrte deservet; la p'à considerabile fra le isole
80, ma nella maggior pyrte deservet; la p'à considerabile fra le isole

Orcadi è Mainland, chiamata anche Pomona, e fra le Shetland quella che porta parimente il nome di Mainland. - L' arcipelago del. le Ebridi, chiamato dagl'Inglesi Western Islands o isole Occidentali, lungo la costa occidentale della Gran Brettagna, composto di 300 isole delle quali 86 abitate, e fra queste le più considerabili sono : Skye; South Uist; Lewis o Long Island; Tall; Staffa, celebre per la famosa grotta di Fingal e per le belle colonne di basalto che vi si trovano: Io na o Icolmkill; Ila, Jura; e Rum, - I e isole d' Arran e di Bu te, di faccia alla foce della Clyde, che con altre isolette formano la contea Scozzese di Bute. - L' isola di Man; nel mezzo al m are d'Irlanda. - L' isola Anglesey, anticamente Mona, nel ma re d' Irlanda sulla costa occidentale del principato di Galles , di cui forma la contea di questo nome. Fu centro della religione dei Druidi, e vi si vedono tuttora le pietre o are sulle quali si crede che fossero immolate vittime umane. - Il gruppo delle isole Anglo-Normanne, sulle coste della Normandia, fra le quali le più considerabili sono Guernesey e Jersey. - L'isola Helgoland, di faccia alle foci dell' Elba e del Weser. - Finalmente il grup po di Malta, nel Mediterraneo appartenente geograficamente all' Italia, e composto delle isole Malta, Gozzo, Comino, e Cominotto.

LAGHI. L' Inghilterra ne ha pochi di piccola estensione; i principali sono quelli di Winnandermeere, di Conniston, e di Dervent, La Scozia ne ha molti e di considerabile estensione; i più ragguardevoli sono quelli di Lomond, di Ness; e di Tey. L' Irlanda ne ha in maggior numero; i più vasti e i più considerabili sono quelli d' Erge , di Corrib , di Cee , di Derg, di Allen , di Conn , e di Killarney , rinomato per l'amenità della sua situazione. Nell'Irlanda si trovano inoltre un gran numero di paludi chiamati dagl' indigeni bogs.

FIUM I. Molti sono i fiumi che irrigano questa regione, ma tutti di un corso limitato; essi appar tengono all' OCEANO ATLANTICO o alle sue diramazioni chiamate mare del Nord o di Germania, Manica. mare d' Irlanda o esnale di S. Giorgio, e mare di Caledonia, I principali sono i seguenti:

Nell' Inghilterra: il TAMIGI, che si forma nella contea d' Oxford per l'unione del CHARVEL col THAMES, chiamato generalmente ISIS: scorre per l' Inghilterra meridionale, e sbocca nel mare del Nord. -Lo Humben, formato dall' unione dell' Ouse che viene dalla contra d' York, colla TRENT che viene da quella di Stafford; esso shocca con vasta foce nel mare del Nord. L' OUSE riceve alla diritta il Warf, e l' Air; ed alla sinistra il Derwent, La TRENT riceve la Dove alla diritta - la MERSEI, ohe riceve alla drittal' Irwell, ed alla s'nis'ra il Weaver; bagna le contec di Chester e Lancaster, e sbocca con larga foce nel mare d' Irlanda, - La SEVERN, che riceve alla diritta la Wie ed alla sinistra i due Avon, traversa il principato di Galles e l'Inghilterra occidentale, ed entra con vasta foce nel canale di Bristol.

Nella Scozia: il TWEED, else nella parte inferiore del suo corso separa l' Inghilterra dalla Scozia , ed entra nel mare del Nord. - Il FORTH, che riceve alla sinistra la Theit, e si getta nel golfo del suo nome nel mare del Nord. - Il TAY, che traversa il lago di questo nome, e shocea nel golfo a cui dà nome nel mure del Nord. — La (CLDB, che dopo aver traver-to la contes dà Lanert, shocea nel golfo del nuo nome utel mare d'Irlanda. — Lo SPET, considerabile, per la sua rapidità; esso bagna le contice d'interense, di Burray e di Ber el cui ra nel mare del Nord. — La NESS , che traversa la contea deil lago di quosto nome, e shocea nel golfo di Morray nel mare del Nord.

Nell' Irlanda: il Siassons, che traversa diversi laghi, e quasi tutta l'isola dal nord al sud, e shocca nell' Oceano Atlantico. — Il Blan. now, che riceve alla diritta il More, ed alla sinistra il Suire; traversa il sud-est dell' Irlanda; ed entra nel canale di S. Giorgio. — La LIFTRI, comiderabile perché bagna Doblino capitale del rego ci casa ha foce nel mare d'Irlanda. — Il Bays, che esce dal lago Neagh, traversa il nord-tel d'Irlanda. — detta nell' Quenna Atlantico.

CANALI e STRADE FERRATE. Non vi è alcun paese che abbia un maggior numero di canali o dei più magnifici di quelli posseduti

da questo Stato.

L'Inghilterra è la parte ove sono più numerosi e per mezzo di essi i quattro principil porti di commercio di Londra, Hull J. Liverpoll e Brivol , mantengono una facile ed economica corrispondenza, non tanto fra loro, quanto colle città interne più mercantili. Quatti canzili si grimon verso quattro città principali intorno alle quali si ramificano, e vengono a formare altrettanti izisteni idiaultici fra loro separati, che doi nomi di queste città possono chimangi di Manchester, di Liverpool,

di Londra e di Birmingham.

Nel Sitema Idraulico di Manchester sono compresi i canali di Rechdule, che va da Manchester a Hallist, apasando per Rochdale; di Bridgewater il cui primo ramo va dalle ministre di carben fossile di Worsley a Manchester al Recondo va da Manchester al Runcorn sulla Mersey; di Ataton o Oldham, che va da Manchester ad Anhon, e per meno di due diramanioni secondario conduce da una parte a Oldham, dall'altra a Stockport; di Haddersfeld, che va da Anhona a vigabili Calder e Mersey, i quali shoccano il primo nel mare del Nord, il secondo nel unare d'Irlanda; di Penta Foracci, che va dall'estremità del canale di Anhona Scada Knowl; e di Ramuden, che condoce dal fume Calder al canale di Haddersfeld.

Nel Sistems Idrasileo di Liverpool sono compresi i canali d'Eltemuter, divisi in quattro remi chianui Mantiwich, Llaunymench, Shreswhury, e Llandsillo, i quali vanco dalle città di questi moni a quella di Eltement; di Mongomery, che è la continuazione del ramo di Llauymench fino a Mongomery; di Shreswhury, che ve da questa città a Newpori; di Shrepshire, diviso in due rami che vanco fino al fiume Severn; di Strepshire, diviso in due rami che vanco fino al fiume Severn; di Ketley, che comunica con le finderie di questo mone; neralmente sotto il nome di Gran Tranco, perchè da esso i diramvo quasi tutti i cantal della navigazione interna; di Drety componto di tranii che il uniscono in questa città, e vanno il primo al rad, fino al Gran Tranco, da seso traverstato per abocare nella Trent a Swarkstone; il secondo verso il nord; il terza verso l'ovest fino al canale d'Erewash; il Erenath, che serve per condure al la Trent il carbon fossile ricavato dalle miniere situate nella contea di Derby : esso ha diverse ramificazioni, cioè all'ovest il canale di Nutbrook; al nord il canale di Cromford continuato per mezzo di una strada di ferro fino a Mansfield: all'est il canale di Nottingham, che termina a questa città sulla Trent, ed è prolungato al di là di questo fiume dal canale di Grantham ; di Dyke, chiamato comunemente il fasso Dyke, scavato dai Romani, ed il più antico fra i canali dell'Inghilterra; esso forma un'altra comunicazione colla Trent al di là di Nottingham; di Chesterfield, che va da questa città a Stockwite sulla Trent; di Leeds e Liverpool, che unisce queste due città e fa comunicare per mezzo della Mersey , dell' Air e dell' Ouse, il mare d'Irlanda con Hull e col mare del Nord; e di Laucuster, che va da West Hougthon, passando per Lancaster, a Keodal.

Nel Sistema Idraulico di Londra sono compresi i canali del Reggente, che va da Londra a Hull; di Paddington, che provvede Londra di acqua potabile; della Grande Jonetion, che va da Londra fino al canale di Oxford : della Grande Unione , che va dal canale della Grande Jonction presso Daventry, fino alla linea di comunicazione che unisce Hull con Liverpool; dell' Unione, che va da Leicester a Nocthampton; di Oxford, di Coventry, di Fuzeley, i quali formano una catena continuata dal Tamigi fino al canale del Gean Tronco; della Stroude, che va fino alla Severn; di Berkley e Gloucester; di Hereford, che va da questa città a Gloucester; di Kennet ed Avon ; di Berks e Wilts, che va da Abingdon fino al canale di Kennet ed Avon ; del Tamigi e Medway; e del Gran Surrey, che sbocca nel Tamigi al di sopra e al di sotto di Londra.

Nel Sistema Idraulico di Birmingham sono compresi i canali di Birmingham e Faseley, che unisce a Fazeley i canali d'Oxford e del Gian Tronco; del Vecchio Birmingham, che sbocca nel canale di Stafford e Worcester, e cou un ramo va all'ovest fino a Walsal; questo ramo si suddivide in altri rami secondarii che conducono alle magone ove si conservano il ferro ed il carbon fossile ricavato dalle miniere del territorio di Birmingham; di Wirley ed Essington, che unisce il canale del Vecchio Birmingham con quello di Fazeley, di Stafford e Worcester, che va dal canale del Gran Tronco fino alla Severn; di Leominster e Kingston, che va dalla Severn fino a Kingston; di Worcester e Birminghum, che unisce queste due città: di Droitwich, che va datta Severn atte saline di Droitwich, di Dudley e di Stourbridge , i quali fanno comunicare fra loro i canali del Vecchio Birmingham, di Stafford e Worcester, e di Birmingham e Worcester; di Stratford, che va da questa città al canale di Birmingham e Worcester; e di Warwick, che va dal canale di Birmingham e Fazeley fino a Nepton, passando per Warwick.

La Scozia ha i seguenti canali: Culedonio, che va dalla baja di Invernes sul mare del Nord, fino alla baia d'Eil sul mare d'Irlanda; del Forth e Clyde, che unisce questi due fiumi, e forma un'altra comunicazione fra i due mari del Nord e della Irlanda; di Crinan, che taglia l'istmo di Cantyre; dell' Unione, che va da Falkirk sul canale di Forth e Clyde, fino ad Edimburgo; d' Inverary , che pone in comunicazione questa città con Aberdeen; di Monkland, che va dal porto Dundas presso Glasgow fino alla Calder; e di Glasgow a Paisely pre-

lungato ultimamente fino ad Androssan.

L'Itlanda ha il canate Reale, che va da Dublino a Talmonherry au Shonone e con u piecolo ramo va a Trin sulla Baye ed apreper ceneguena una comunicacione interna fra Dublino e Drogheda; il Gran Ganate, che va da Dublino e Banagher sullo Shanone, e con uno dei suoi rami va dai contorni di Prosperos ad Athy sal Barrov, ed apre conteguena una camunicazione fra Dublino, limeriche «Visterford; il canate di Newry, che va da questo città al lago Nesah; di Lagon, che apre una comunicazione fra Belfast di il Boy Nesah; nassando per Liblurre, ed il Bullimobe, non ancora ultimato, che unirà questa piccola città a nella di Lough Rea

Un altro mezzo di facile comunicazione fra le diverse parti di questo Stato, oltre i canali, sono le strade di ferro, sparse sulla sua superfice.

Nell' Inghilterra, che è la parte ove queste strade sono più numerose, e che da questo lato supera di gran lunga le costruzioni di simil genere di tutti gli altri Stati di Europa e per magnificenza, e per numero, citeremo in primo luogo la strada di ferro malleabile nelle vicinanze di Carlisle, che è la prima di questo genere costruita nella Gran Brettagna, Le vicinanze di Neacastle possiedono più di 100 miglia di strade a carreggiate, ed altrettante vie sotterrance nelle diverse miniere, e la contea di Glamorgan ne possiede altrettante. Rammentiamo dono queste la bella Strada di ferro di circa 30 miglia tra Cardiff e Mertyr-Tydvil ; la magnifica fra Liverpool e Manchester; quella detta Cromford and High Peak che traversa le montagne della contea di Derby e unisce il canale di Cromford a quello di Peak-Forest; la strada da S. Helen a Runcorn nella contea di Laneaster; la strada da Liverpool a Leeds; quella da Leeds a Selby, nella contea di Yorck; la grande strada da Londra a Birmingham, passando da Washford, Southampton e Kilsby, col progetto di prolungarla fino a Manchester. La grande Strada Occidentale, da Londra a Milford per Bristol e Gloucester, essa comincia a Paddington, nelle vicinanze immediate di Londra, ed ha più rami: uno va dritto fino a Maiden Head: l'altro passa per Kingston, Staines e Windsor; quindi prosegue per Reading, Vantage, Swidon, Wotton-Basset, Chippenham, Bath e Bristol, mentre una diramazione di questo va a far capo a Oxford. La linea principale prosegue per Cirencester e Stroud fino a Gloucester, e giunge a Milford; compiendo così una distanza di 280 miglia inglesi che si percorrerà in 13 ore. Viene in seguito la strada da Londra a Southampton; quella da Londra a Brighton che avrà 47 miglia di total lunghezas, con tre rami che faranno capo a Hastings per Lewes, a Crawley per Steineng ed a Southampton per Shoreham, Chiehester e Fareham, Finalmente la Strada da Londra a Greenwich , col progetto di prolungarla da un lato sino a Chatam, e dall'altro fino a Douvres, che è già in attività; faremo anche menzione della Strada da Crediton a Exeter, nella contea di Devon, quella da Stockton a Darlington, nella contea di Durham ; e quelle da Preston a Wyre e da Londra a Craydon già avviate;mentre è stata chiesta al parlamento la concessione di altre otto.

Nella Scozia: la Strada da Kilmarnock a Troon; quella della fucina di Carron, delle cave di carbon fossit edi Lord Elgin, di M. Ershine, di Jir Hope; e quella da Beswick a Glasgow più lunga delle precedenti; quella da Garnkirk a Glasgow, e quella da Dundee a Newty se. Nell'Irlanda, quella tra Linerich e Viaterford. Faremo mensione come d'un importante perficionamento a questo sistens, le strade a inestit el a pisso inclimato da S. Auttel a Pentru mella quale un carro carico acquista una velocità di 30 miglia 31º ora sensa il soccorso di verum motore. Simile a questa è quella costivuità nel Monthmouthhire da Swanzea alle miniere di Landore. In due minuti un earro di 200 quintali di carbone percorre mezzo miello.

SUPERFICIE, 90,950 miglia quadre,

POPOLAZIONE. A-soluta, 23,400,030 abit.; relativa, 257 abit. per miglio quadro.

RELIGIONE. La Calrinita Anglicana è la religione dominante in tatta il Re, po Unio, a de execuione della Sociain in un'ila Calrinita Pretibiretiona è professta dalla quasi totaltià degli abitanti. La nagior parte proi degli abitanti dell'Irlanda professano la religione cut tolica alla quale pure sono addetti non pochi abitanti dell' Inglistera, specialmente a Londra e nelle contee di Lancaster, di Vork, di Stafford, e di Northumberland, ove tono in maggior numero. Vi si tro vano inoltre poche miglissà di Eberi, stabibiti nelle città più commercianti, come pure dei Metaduti, dei Mennonisti, dei Quacqueri, dei Merrahuten o Fratelli Monari, da lati resuri, na poco numerosi.

GOYERNO. Esso è monarchico continuzionale. Il re ha il potere escutivo: il potere legislativo e quelle di stabilire mouve imposizioni si esercita dal Parlamento, formato dal re, dalla Camera dei Comoni. I posi riguardati come dipendenza amministrative dell'Implittera non sono compresi in questa forma di governo; essi si reggono con le loro leggi porticolari, e godono tutti maggiori, o uniori privilegi, specialmente sotto il riguardo commerciale.

FORTEZZE PORTI MILITARI. Le principali piazze forti del Regno Unito sono le seguenti: Nell'Inghilterra: Portsmouth che è la più importante, Douvrès, Falmouth, Sheerness, Chatam, e l'armouth;

wefortsme, Douvrit, Fatmoutte, Ontriners, Conthali, et airmoutte, rela Secais: il Feste Giorgio preso inverseus, well Vlashus, ibrii cle difiendoon il porto di Cort, ed Pantishilient, e melle tigned-suse amount of the control of th

PORTI CUITA' COMNEGALLA L'é principali piaze maritime comercioni del Repo Uniu, toute porti propinente detti once init prosine al mare, sono i segonti: Nell'Inghiltera: Londra, Livering positione al mare, sono i segonti: Nell'Inghiltera: Londra, Livering, pool, Britch, Hull, Nescault, Pylmouth, Southumpton, Sundreinnd, Whitheaten, Portmouth, J'annouth, Whithy, Southorough, Durmouth, Polte, Feeter, Lynn-Reigi, Gloucette, Rochester, e Grindey; vel privipase di Golles. Benamaris, Cardigon, a Swontara, rella Sona: Edimburgo, Letth, Gerence, Giasgow, Dumder, Arberteen, Sansanda, Arbaldy, Irwine, Bunjeten, Montaret, New York, Parity Comment, Marchally, Lovine, Bunjeten, Marchael, Parity Comment, Marchael Sona, Cardigon, and Cardigon, Sansanda, Arbaldy, Liveir, Bunjeten, Marchael, Sansanda, Arbaldy, Liveir, Bunjeten, Marchael, Sansanda, Sans

DIVISIONE AMEINISTRATIVA. Il Regno Unito è formato dai tre regni d' Inghilterra col principato di Galles, di Scozia e d' Irlanda, divisi ciascuno in shires o contee; di queste, 40 appartengono all' Inghilterra propriamente detta; 12 al principato di Galles; 33 alla Scozia; e 32 all' Irlanda.

Il REGNO D' INGHILTERBA è repartito in:

INGHILTERRA prepriamente detta, che andando dal nord al sud comprende le centee di Northumberland , Cumberland , Durham , Westmoreland, Lancaster, York, Lincoln , Nottingham, Ruthland, Derby, Chester, Shrop o Salod, Stafford, Leicester, Northampton, Hertford, Warwick, Worcester, Hereford, Monmouth, Huntingdon, Bedford, Gloucester, Buckingham, Oxford, Cambridge, Norfolk, Suffolk, Essex, Middlesex, Kent, Sussex, Surrey, Hamp o Soulhampton da cui dipende l' isola Wight, Berk, Wilt, Dorset, Sommerset, Devon, e Cornovaglia o Cornwall.

PRINCIPATO DI GALLES, che comprende le contec di Flint, Den. big , Caernarvon, Anglesey, formato dall'isola di questo nome , Merioneth, Montgomery, Radnor, Cardigan, Pembroke, Caermarthen,

Brecknock, e Clamorgan.

DIPENDENZE AMMINISTRATIVE DELL'INGHILTERRA, ehe comprendono l'arcirelago di Scilly o delle isole Sorlinghe, l'isola di Man, il gruppo delle isole Anglo-Normanne, diviso nei due governi di Gnernesey formato dall' isola di questo nome, e di Jersey formato dall'isola di questo nome e dalle isolette di Sark e di Alderney; l' isola Helgoland, Gibilterra in Ispagna; ed il gruppo di Malta.

Il REGNO DI SCOZIA è repartito in tre divisioni geografiche ,

CONTEE AL SUD, nelle qualisi comprendono quelle di Edimburgo o Lothian Medio, Linlithgow o Lothian Occidentale, Haddington o Lothian Orientale, Berwik, Renfrew, Ayr, Wigton, Lanerk, Peebles, Selkirk, Roxburgh, Dumfries, e Kirkudbrigh.

CONTER AL NORD, nelle quali si comprendono quelle d' Orkney , formate dagli arcipelaghi delle Orcadi e delle Shetland; Caitness, Sutherland, Ross, da cui dipende parte dell' isola Lewis, nello arcipelago delle Ebridi; Cromarty, a Inverness, da cui dipendono parte dell' isola Lewis, e le isole North Uist, South Uist e Skye, nell'arei-

pelago delle Ebridi.

CONTER AL CENTRO, nelle quali si comprendono quelle d'Argyle, da cui dipendono le isole Mull , Iona o Ieomkill , Staffa , Isla , Jura, Tirey ed altre; nell'arcipelago delle Ebridi: Bute, formata dalle isole Bute, Arran, Cambray, ed altre; Nairn, Elgin, Banff, Aberdeen, Meark o Kincardine, Angus o Forfar, Perth, Fife, Cinross, Clackmannan, Sterling, e Dumbarton o Lenox.

Il REGNO D' IRLANDA è repartito in quattro provincie eccle-

siastiehe, chiamate:

LEINSTER, che comprende le contre di Dublino, Louth, Meath Orientale, Wicklow, Wexford, Kilkenny, Carlow, Kildare, del Re, della Regina, Meath Occidentale, e Longford.

ULSTER, che comprende le contee di Antrim , Down , Armagh , Tyrone, Londonderry, Donegal, Fermanagh, Cavan, e Monaghan. 16

CONNALGHT, the comprende le contee di Leitrim, Sligo, Roscom-

monn , Mayo, e Galway. MUNSTER, che comprende le contee di Clare, Limerik, Kerry,

Cork, Waterford, Tipperary.

CITTA' CAFITALE. Londra, nell' Inghilterra.

TOFOGRAFIA. Le città ed i luoghi più considerabili di questo Stato sono i seguenti:

Nell' Inglilterra propriamente detta: Londra, situata a 60 miglia gentro terra sulle due rive del Tamigi, che le arreca tutti i vantaggi della navigazione senza esporla ai pericoli di un porto di mare, magnifica e vastissima città sesc., la p'ù ind. e comm, del mondo, capoluogo della contea di Middlesex, e capitale di tutto il Regno Unito, con due università, varie ricche biblioteche, ed un gran numero dialtri importanti lett, istit, con magnifici cantieri e bacini da costruzione, e con 1.400.000 ab. La maggior parte della città è situata sulla sinistra del Tamigi nella contea di Middlesex, il restante sulla destra in quella di Surry. L'uso distingue in Londra sei parti principali, cioè i due quartieri dell'ovest, cliiamati Westminster e West End: questi comprendono la parte più bella di Londra e sono abitati dalla nobiltà e dai grandi proprietarii; la Cittia propriamente detta, che è la parte centrale e la più antica; in essa soggiornano i negozianti e vi sono riuniti quasi tutti gli stabilimenti ed edifizii commerciali ; il quartiere dell' Est , abitato quasi esclusivamente dalle persone di mare, e dedicato al commercio marittimo: in questo si trovano i famosi docks o bacini da costruzione, ed immensi magazzini di deposito; il quartiere di Soutkwark, che appartiene sotto il riguardo amministrativo alla contea di Surrey : esso e dedicato alle fabbriche ed alle manifatture; ed il quartiere del Nord, che è una città nuova, formata in questi ultimi anni per il prodigioso iugrandimento di Londra, e per cui diversi villaggi sono stati compresi nel suo circuito immediato. Le case di Londra sono costruite in mattoni, generalmente poco alte, e quasi tutte della medesima forma esterna. Le strade sono lastricate con molta regularità ed hanno dei marciapiedi; fra queste le più belle sono quelle del Reggente, d'Oxford, di Piccadilly, di Pall-Mall, di Portland Place, di Tottenham-Court Road, di High-Holborn, di S. James, e di Haymarket. Tra il gran numero di edifizii che abbelliscono questa metropoli sono osservabili il palazzo di S. James, residenza del re, considerabile per la sua vastità e per la oleganza e la ricchezza dei suoi numerosi appartamenti; esso è situato al nord del parco che porta il suo nome; il nuovo e magnifico palazzo reale costruito nel parco S. James, destinato a servire di residenza ai re d'Inghilterra; il palazzo di Whitehall, vasta fabbrica quadrata ed anticamente residenza reale; la Torre di Londra, antica e vasta fortezza stata già residenza reale, ed oggi convertita in armeria ed in prigione di Stato; il vasto e solido edifizio della banca d'Inghilterra; il palazzo di Westminster, ove si aduna il Parlamento; il palazzo della compagnia delle Indie Orientali; la borsa, bella fabbrica quadrata, adorna di portici; la nuova zecca; il palazzo della Trinità; il nuovo ulfizio della posto; la magnifica fabbrica della dogana; l'uffizio dell'Assisa; la superba fabbrica del tesoro; il polozzo del Lord maire (mansion house); il palozzo dell'arcivescovo di Cantorbery il palazzo Sommerset, ove si tro-

v:no gli uffizii del bollo e della marina; gli spedali di Bedlam, di S. Estolemmeo, di New Fundling, e di Gny; le prigioni di Coldbathfield. di A.illbark, e di Newgate; la magnifica colonna di 202 piedi inglesi di altezza, detta il monumento di Londra, destinata a rammentare il terribi le incendio che nel 1666 consumo la moggiore parte di questa città; i teatri del Re o dell'Opera Italiana , di Oruy Lane, di Covent Garden, d'Hawmarket, dell'Opera Inglese, e del Circo Reale, che sono i più belli fra i tredici che si contane in Londra; e fra i molti palazzi appartenenti ai particolari, quelli veranente magnifici dei duchi di Wellington, di Northumberland, di Mariborongh, di Bedford, del marchese di Stafford, del conte Grossenor, dei Lordi Spencer e Grossenor, e dei ricchi proprietarii Butlington e Portman. Tra le molte chiese si distinguono la cattedrale di Sau Paolo, uno dei più vasti e sontnosi tempii dell'Enropa, costruito sul modelio di S. Pietro di Roma; l'abbazia di Westminster, superbo edifizio gotico: esso è il Panteon della Inghilterra; S. Stefano, capo d'opera del celebre Cristofano Wren. architetto della cattedvale di S. Faolo; S. Martino, S. Giovanni Evangelista, S. Giorgio, e S. Paolo. Sei ponti magnifici traversano il Tamigi e riuniscono fra loro le due parti di questa città; quello di Waterloo iu granito, è il più grande ed il più bello ; depo di questo vengono quelli di Westminster, di Black Friars, di SouthWarck che è in ferro, ed il nuovo ponte di Londra che sopravanza tutti quelli già esistenti per la sua bellezza e per la spaziosità dei suoi archi. Parlando dei ponti di Londra non può a meno di farsi menzione del magnifico Tunnel o passaggio sotterraneo sotto il Tamigi, costruzione ardita ed unica nel suo genere. Si contano in Londra un gran numero di pi: zze chiamate squares, il cui centro è generalmente occupato da un giardino, cinto da ferriate, nel quale hauno accesso i soli abitanti delle case che formano il circuito della piazza. Le più considerabili sono quelle di Grosvenor, nel cui mezzo si trova la statua equestre di Giorgio II; di Cavendish, adorna della statua di Guglielmo duea di Cumberland; di Bloomsbury, decorata della statua colossale di Carlo Jacopo Fox; di Leicester e della Regina, adorne arubedue di una statua; di Belgrave, di Eaton, di Bortman, di Manchester, di Lincoln's Inu-Fields, di Russel, decorata della statua del duca di Bedford; e di Soho, i più belli e frequentati passeggi di questa capitale sono quelli dei parchi di Green, di S. James, di Hyde, e del Reggente , oltre un gran numero di deliziosi giardini pubblici. Terminereno la descrizione di Loudra con far menzione del mirabile intreccio dei condotti sotterranei, che portano a tutte le strade il gas infiammabile per l'illuminazione della città, e quasi ad ogni casa l'acqua potabile: costruzioni che per questa parte pongono la metropoli dell' Inghilterra al di sopra di quasi tutte le capitali del mondo. I contorni di Londra sono deliziosissimi; vi si trova un gran numero di piccole città e villaggi cons i derabili, fra i quali meritano di essere menzionati i seguenti. Nella contea di Middlesex: Chelsea, sul Tamigi, villaggio di 9,000 ab., oggi riunito alle case di Londra, considerabile per il suo grande ospizio degl' invalidi dell' armata di terra ; Kensington , che può parimente riguardarsi come parte di Londra; vi è da osservare un palazzo reale, ragguardevole per la magnificenza dei suoi appartamenti e per l'ame-

nità dei giardini ai quali è annesso: e Hampton, villaggio di 4,000 ab., con un altro palazzo reale annesso ai deliziosi giardini. Nella contea di Berk: Windsor sulla destra del Tamigi, piccola egraziosa città, di 6.000 al., con un magnifico palazzo ove risiedono ordinariamente i re d' Inaltilterra : esso è annesso a due vasti parchi ed ameni giardini , che ne rendono il soggiorno deliziosissimo, Nella contea di Kent: Deptford, sul Tamigi, grosso borgo di 20,000 abit., considerabile per i suoi antichi cantieri per la marina militare, sui quali si costruiscono anche un gran numero di navi mercantili; una strada ferrata lo congiunge con Greenwich, sul Tamigi, bella città con 21,000 ab., con un magnifico spedale peri marinari invalidi, e con un rinomatissimo osservatorio, per cui i geografi Inglesi fan passare il kro primo meridiano: Wolwich , sul Tamigi , borgo di 17,000 ab, con cantieri da costruzione per la marina militare, e con un vastissimo e magnifico arsenale; Gravesend, sulla destra del Tamigi, di faccia all'importante fortezza di Tilbury che protegge Londra dalla parte del mare, piccola città di 4,000 ab., ove si esaminano i passaporti di tutte le navi che vanno a Londra, ciò che la rende assai commerc.: Chatam, sul fiume Medway, villaggio di 15,000 ab., importente per il suo immenso arsenale, per i suoi cantieri della marina militare, e per le sue formidabili fortificazioni; e Sheerness, sull'isola Scheppey, formata dal fiume Medway, villaggio di 2,000 ab., considerabile per i suoi cantieri della marina reale, e per le sue fortificazioni che difendono le foci del Tamigi e della Mcdway,

Le altre città più considerabili dell' Inghilterra propriamente detta, situate al nord del Tamigi, sono, dopo la capitale, le seguenti: - No rwich, sulla Yare, capoluogo della contes di Norfolk, grande e bella città vesc., romm., ed assai ind , con 50,000 ab. Yarmouth, alla foce della Yare nel mare del Nord, graziosa città fortificata ed assai comm., con un porto, e son 18,000 ab.; essa prende una parte attivissima nella pesca delle aringhe, articolo di lucro considerabile por l' Inghilterra. - Cambridge, sulla Cam, capoluogo della contea del sno nome, antica città vesc., ron una celebre università, una ricea biblicteea; un magnifiro osservatorio, ed altri lett. istit., e con 14,000 abit. - Oxford, sopra un'eminenza circondata da prati, ed al confl. del Charwel col Thameso Isis, capo luogo della contea del suo nome. bella città vesc., rinomata per la sua celebre università, una delle più antiche dell' Europa, con due ricche biblioteche, un superbo osservatorio, ed altri lett. istit., e con 10,000 ab. - Birmingham, nella contea di Warwick , sopra diversi canali navigabili che la pongono in comunicazione con le principali piazze e porti mercantili dell'Inghilterra; città assai comm. e delle più ind. dell' Europa, con un ateneo, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 107,000 ab., compresivi quelli di Soho riguardato come uno dei suoi sobborghi; essa è il principale lavoratorio del regno per la fabbricazione delle armi da fuoro, e di bigiotteria, e specialmente di macchine a vapore e di articoli di chincaglieria di ogni specie. - Shrewsbury , sulla Severn , da cui è divisa in due parti, riunite da due superbi ponti, capolurgo della contea di Shrop o Salop , grande ed antica città, ma generalmente mal costruita, comm., ed assai ind., con un ginnasio, una biblioteca ed altri lett. istit, e con 22,000 ab. - Leicester, sul Soar infl. del Trent, cappe-

luogo della contea del suo nome, antichissima città comm, 'ed assai ind., con 30,000 ab. - Nottingham, sopra una collina in vicinanza della Trent, e sul canale del Gran Tronco, che la pone in comunicazione con Liverpool, Hull e Londra; capoluogo della contea del suo nome, bella citrà comm. ed assoi ind.; ron 40,000 ab. - York, sopra l'Ouse, capoluogo della contea del suo nome, antichissima città arriv. e com., con un osservatorio ed altri lett. istit., e con 21,000 ab. Hull, sulla sinistra dell' Humber, che vi forma un vasto porto, città assai ind. e delle più comm., con magnifici bacini da costruzione, e con 30,000 ab, : essa comunica per mezzo di diversi canali navigabili con Manchester, Liverpool, Bristol, Londra e con altre principali piazze del regno. Leeds , sull' Air , e sopra il gran canale che la pone in comun'eazione con Hull e con Liverpool, vasta città comm. e delle più ind., dedita specialmente alle manifatture di lana, con una biblioteca ed altri lett. istit., e con 81,000 ab. Sheffield, al confl. del Sheaf col Don, vasta città comm. e delle più ind., dedita specialmente alla fabbrica. zione di oggetti in ferro e in acciajo, e di articoli di chincaglieria, con ricche miniere di ferro e di carbon fossile nelle sue vicinanze, e con 62,000 ab. - Manchester, sull' Irwell nella contea di Lancaster, vastissima città, delle più comm. ed ind. dell' Europa, e la più popolata dell' Inghilterra dopo Londra, dedita specialmente alle manifatture di cotone; con un collegio, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 183,000 ab.; diversi canali navigabili la pongono in comunicazione colle principoli piazze mercantili del regno, ed una magnifica strada di ferro la unisce al porto di Liveropol per cui esporta gli articoli della sua industria. Liverpool, alla foce della Mersey che vi forma un vasto porto, grande e bella città, assai ind e la più comm del mondo dopo Londra, con un liceo, una ricca biblioteca ed altri lett istit.; con magnifici bacini da costruzione, con un bello stabilimento di bagni ultimamente costruito sulle rive della Mersey, e con 119,000 ab.: un canale navigabile la pone in comunicazione con Leeds e con altre piazze mercantili del regno, ed un magnifico tunnel o passaggio sotterraneo di un miglio di lunghezza, aperto sotto una parte della città, unisce la superba strada di ferro da Manchester a Liverpool al porto di quest'ultima. - Sunderland, nella contea di Durham, alla loce del Wear, da cui e divisa in due parti riunite da un bellissimo ponte di ferro, graziosa città delle più comm., con ricchissime miniere di carbon fossile nelle sue vicinanze, con cantieri da costruzione, e con 33,000 ab. Newcastle, sulla sinistra della Tyne che vi forma un porto, capoluogo della contea di Northumberland, grande ed antica città assai ind e delle più commi, con un ginnasio, una biblioteca ed altri lett. istit., con tieche miniere di carbon fossile nel suo territorio, e con 55,000 ab, compresivi quelli di Gateshead, situato sulla diritta della Tyne, ma appartenente nell'ordine amministrativo alla contea di Durham; un magnifico ponte in pietra lo unisce a Newcastle di cui è rignardato come un sobborgo. - Carlisle, sull' Eden, capoluogo della contea di Cumberland, graziosa ed antica rittà vesc,, comm. ed assai ind., con 13,000 ab. Whuchaven, graziosa città, assai comm., con ricche miniere di carbon fossile nel suo territorio, con un porto sul mare d'Irlanda, e con 12,000 ab.

Le altre città più considerabili dell' Inghilterra propri mente detta, situate al sud del Tamigi, sono le seguenti: Canterbury o Cantorbery. sopra la Stour, capoluogo della contea di Kent, antichissima città arciv. con 13,000 ab.; il suo arcivescovo ha i titoli di primate d' Inghilterra e di primo pari del regno, e risiede ordinariamente a Londra nella parte chiamata Southwork. Douvres o Dover, sul canale della Manica che quivi non è largo oltre 22 miglia, antichissima città fortificata, con una cittadella, con un piccolo porto, che è l'ordinario passaggio dall'Inshilterra in Francia e viceversa, e con 10,000 ab. - Portsmouth, nella contea di Hamp o Southampton, costruita parte sopra la costa meridionale della Gran Brettagna, e parte sopra la piccola isola di Portsea, città comin., ed una delle più forti piazze dell' Europa, con un porto, che è il primo per la marina militare del rezpo, con una spaziosal rada con un vastissimo arsenale ove si trovano i cantieri da costruzione, con un collegio nautico, e con 46,000 ab. Newport, nell' isola Wight, di cui è capoluogo, ma appartenente sotto il rapporto amministrativo alla contea di Hamp o Suuthampton, pircola città fortificata, con 4.000 ab. - Bath, sull' Avon, capoluogo della contea di Somerset, bella città vesc, ed ind., rinomatissima fino dai tempi dei Romani per le sue acque termali, con un ginnasio ed altri lett. istit, e con 37,000 ab. -Bristol, al confl. dell' Avon colla Severn , vasta ed antica città vesc. , ma irregularmente costruite, assui ind e delle più comm, con un'oniversità, una biblioteca ed altri lett. istit, con un porto, e con 88,000 ab. Questa città, che molti credono appartenere alla contea di Ginucester, forma realmente da per sé stessa col suo circondario una picrola contea separata. - Exeter, sopra l'Ex, capoluogo della contea di Devon, città vesc., assai ind e comm., con alcuni lett. istit., e con 23,000 ab. Un canale la pone in comunicazione colla piccola città di Topsham', il cui porto le sserve per esportare gli articoli della sua industria. Plymouth, vasta città assai comm, con un liceo, no osservatorio ed altri lett. istit., con un leson porto sulla Manica, con un vastissimo arsenale ove si trovano i bacini e cantieri ¿da costruzione, e con 61,000 ali. Plymonth e formata per l'unione di tre città, chiamate Plymouth propriamente detta, Devon Port e Stonehouse, ed ha propriamente parlando tre porti differenti chiamati Catwater, Sutton pool ed Hamoaze, che insieme form no uno dei più bei porti dell' Europa; l'ultimo è destinato specialmente per le navi della marina militare. Sono questi difesi da form'dabili fortificazioni, e riparati dal furore del mare mediante la magnifica diga o argine di Breakwater, unita al famoso faro d' Eddystone , fabbricato in mezzo alla Manica , una delle più ardite costruzioni idrauliche fra quelle state fin qui eseguite. Futmouth, nella contea di Cornwall o Cornovaglia, piccola città comm. di 4,000 ab., considerabile per la sua vasta e magnifica baja formatavi dalla Manica, in cui stanziano ordinariamente diverse navi della ma

Nel Princ'pato di Galles: Carrmathen, capoluogo della contes del son none, piccola cirà comma, con 9,000 ab — Milfond nella con tea di Pembrok, piccolasimo città, con un porto, son cantieri per la marina militare, e con 3,000 ab. — Swanzea, nella contea di Gilsmorgia, piccola e grazia: città assii comm., con un porto, e con 12,000 a chiani. Le discres attade di ferro e canoli, che servono per trasportare il lerro el li scahon fossili ricavato dalle riccia miniere situanella parte meridionale del primipiato di Galles, terminano totte al porto di questi città, ciè de remole facile l'esportazione di quei minirali. — Cardigan, espologo della contea del suo nome, piecola città, assi comm, con un porto, e con 2,000 ab. — Pienumaria, espologo dell'iscla e della contea d'Anglesey, piecola città comm, con un porto, e con 2,000 ats.

Nelle Dipendenze amministrative dell' Inghilterra: Newton o Hughtown, nell'isola S. Maria, capoluogo dell'arc pelago di Scilly o delle isole Sorlinghe, piccola città, con 80) ab. - Douglus, nell'isola di Man, graziosa città vese, e comm., la più consider bile dell'isola, con un porto, e con 6,000 ab. - S. Hario, nell'isola Jersey di cui è capologo, pie cola città comm., con un porto franco, e con 8,000 ab. - S. Pietro, nell' isola Guernsey, piccola città fortificata e comm., con un porto, e ron 13 000 ab - Oberlund o Helgoland, nell' isola di questo nome, piezza importante per la sua posizione e per le sue fortificazioni, con 2 000 ab. - Gibilterra, nell' Andalusia in Ispagna, situata sulla costa occidertale ed al piede del celebre promontorio chiamato Calpe dagli antichi e Gibilterra dai moderni, città delle più comm, ed una delle più forti piazze del monilo per la sua posizione e per le sue formidabili fortificazioni, con un porto franco che propriamente, parlando, può dirsi una rada poco sienra, e con 13,000 ab. - Multa, propriamente chiamata La Valletta o Citta Nuova, sulla costa orientale dell' isola di Molta, capologo del groppo di questo nome, ed anticamente capitale del piccolo Stato dell'ordine dei cavalieri di Malta, grande e bella città ind., delle più comm del Mediterranco, ed una delle più forti piazze del mondo per le sue fortificazioni quasi tutte tagliate nel vivo sasso; residenza del vese, di Medina o Città Vecchia, la antica capitale dell'isola ; con un porto franco, diviso in due porti principali , chiamati Porto Grande e Porto di Marza Muscetto, suddivisi in diversi altri, tutti sicuri e comodi da poter contenere delle intere squadre : con vasti bacini e cantieri da costruzione; con un' università o liceo, una biblioteca, un osservatorio ed altri lett. istit, e con 32,000 ab. È composta di cinque parti considerate come altrettante città e fortezze separate, che si chiamino La Valletta o Città Nuova, Città Vittoriosa, Senglea, Burmola e sobborgo della Floriana. Ha strade spiziose e regofari, belle case, ed edifizi considerabili, fra i quali si distinguono la chiesa di S Giovanni, il palazzo del governatore anticamente residenza del Gran Maestro, il palazzo anticamente Alberghi, l'acqueilotto, ed if lazzeretto Nel porto di questa c'ttà stanzia ordinariamente la flotta Inglese del Mediterraneo.

Nella Sonia: Edinburgo, situata sopra tre colline a poca distana. Aulta foce del Forth, crista all'intornod vrupi aridee aetwaggie; capoluogo de la contea d'Elimburgo o Lubian Medio, e capitale del regno di Sorsia; città delle più ind. e comu, con una fordia università che biblioteche, un ungufico osservatorio, ed un gran unuereo di altri importanti lett. isti; con una cittadella, coniderabile solo per la sui vastifia ed amena posizione; e con 217,009 ab. Essa comunica per mezzo del canale dell'Unione con Faltific è per conseguenza sol canale del

Forth e Clyde che la pone in comunicazione con Glasgow. Una profonda vallata divide Edimburgo in due parti, chiamate Città Vecchia e Città Nuova. La prima è costruita irregolarmente con strade strette, e con case eccessivamente alte avendo fino a dieci piani; la seconda al contrario è costruita regolarmente, e vi si trovano vaste piazze, strade larghe e diritte, e belle case fabbricate quasi tutte in pietra. La strada principale della Città Vecchia, e quelle del Principe, di Giorgio e della Regina nella Città Nuovo, sono commendevoli per la loro lunghezza e simmetria. Tre superbi ponti riuniscono fra loro le diverse parti di questa città separate da professile valli, e sono quelli del Sud, del Nord e di Waterloo. Tra i suoi edifizi si distinguono il palazzo d' Holycood, antica residenza dei re di Scozia, vasto edifizio che colle sue dipendenze forma una specie di palazinato isolato, il palazzo del Parlamento, la nuova borsa, la fabbrica dell' università, quella del ginnasio o collegio, la casa di correzione, la nuova prigione, la fabbrica degli archivi, la magnifica chiesa costruita sul modello del Partenone d'Atene, la cattedrale o chiesa di S. Gilles, ed il monumento di Nelson, costruito sul Calsunbill, bella torre fabbricata alla foggia chinese. Leith, che attualmente può riguardarsi come un sobborgo di Edimborgo, dopo che l'ingrandimento di questa città da una parte, e quello di Leith dall'altra, hanno ripieno di case lo spazio da cui erano separate; graziosa città. ind. e delle più comm, con un porto sul golfo del Forth, ove stanziano le navi della marina militare, con bacini e cantieri da costruzione. con un ginuasio, una biblioteca ed altri lett istit, e con 21,000 ab. -Glasgow, nella contea di Lanerk, situata parte in pianura sulla destra e presso la foce della Clyde, e parte sopra delle alture lungo la riva sinistra di questo fiume, riunite da diversi ponti; grande e bella città, delle più ind. e comm., con un' università, una biblioteca, un osservatorio ed altri lett. istit., e con 147,000 ab., tre canali navigabili pongono in comunicazione questa città con Falkirk, Grangemouth, Edimburgo, Paisley, ed altre piazze commercianti del regno. - Porto Glusgow, sulla sinistra della Clyde, nella contea di Renfrew, graziosa e piccola città assai comm, con un porto, ove si fermano tutte le grosse navi che non possono rimontare il fiume fino a Glasgow, e con 5,000 ab. - Greenock, sulla sinistra ed alla foce della Clyde, grande e bella città, delle più ind. e comm., con numerosi cantieri da costruzione e con 25,000 ab. - Paisley, sulla Cert, vasta e graziosa città, assai comm., e delle più ind., con 50,000 ab. - Dundee, sulla sinistra ed alla foce del Tay, nella contea di Forfar o Angus, graziosa città delle più ind. e conim., con un porto, e con 31,000 ab. - Perth, sul Tay, capoluogo della contea del suo nome, graziosa città connu. ed assai ind., con un ginnasio ed altri lett. istit., e con 18,000 ab. - Aberdeen , alla foce della Dee nel mare del Nord, capoluogo della contea del suo nome, cintà assai ind. e delle più comm., ma generalmente mal costruita, con un' università , due biblioteche , un osservatorio , ed altri lett. istit , e con 22,000 ab.: un canale navigabile pone in comunicazione Aberdeen con Inverary. - Inverness , sulla diritta e presso la foce della Ness , capoluogo della contea del suo nome, città ben costituita, ind. ed assai comm., con un collegio, una biblioteca ed altri lett istit, e con 12,000 ab.: il magnifico canale Caledonio che pone in comunicazione il mare del

Nord col mare d'Irlanda termina in questa città; nel suo circondario trovasi Forte Giorgio, piazza fortificata la più regolare della Scozia.
L'Irlanda ha fra le sue città le seguenti che sono le più rinur-

chevoli:

Nel Leinster: Dublino, situata in fondo alla baja del suo nome, ed alla foce della Liffey da cui è divisa in due parti, capoluogo della contea di Dublino e capitale del regno d'Irlanda, sede del vice-re che ha il titolo di lord luogotenente, e di due arciv, uno cattolico e l'altro anglicano; grande e bella città, delle più ind. e comm. dell'Europ., con una florida università, una ricca biblioteca, un magnifico osservatorio stabilito a Dunsink nei contorni della città, ed un gran numero di altri importanti lett. istit., con un porto difeso da due forti diglie o argini di granito con vasti hacini e cantieri da costruzione, e cou 227,00.) ab. Due canali navigabili, cioè il Gran Canale ed il canale Reale pongono Dublino in comunicazione colle principali piazze mercantili del regno, e molto agevolano il suo commercio. Diversi ponti riuniscono ta loro le due parti di questa città separate dalla L ffey: i più considerabiti sono quelli d'Island e di Carlisle. Fra le strade, quelle di Sack ille c di Westmoreland, si distinguono sopra le altre per la loro lungh 223, larghezza e bellezza delle fabbriche da cui sono fiancheggiate. Molti e belli edifizi adornano questa capitale, e specialmente si distinguono la dogana, vasto e magnifico quadrato circondato da portici, con una cupola su cui posa la statua colossale di Mercurio; il palazzo di giustizia; la fabbrica della banca nazionale, che è l'antico palazzo ove si aduniva il Parlamento; il reale magazzino del tabacco; la fabbrica degli archivi, quella della università o collegio della Trinità, il palazzo del vice-re o lord luogoteneute, la borsa, il teatro reale, la fabbrica dell'uffizio della posta, quella dell'uffizio del bollo, il palazzo del lord maire (Mansionhouse), il monumento di Nelson, che è una colonna di 130 piedi inglesi di altezza, su cui posa la statua di questo grande ammiraglio; il Circo o antiteatro reale, il faro o lanterna; e fra le chiese quella di S. Patrizio che è la cattedrale; di Cristo, che è la più antica, di S. Werburg, e di S. Giorgio, che sono le più belle. Dublino conta diverse piazze; la più bella, ed insieme una delle più grandi dell'Europa, è il prato di S. Stefano, vastissimo quadrato nel cui mezzo è situata La statua equestre di Giorgio II. I passeggi più frequentati di questa città sono: quello del parco della Fenice, ove si trova la deliziosa villa del vice-re, ed ove è da osservarsi sopra una piccola altura la magnifica colonna di 210 piedi inglesi di altezza, innalzata ad onore del duca di Wellington; e quella del giardino dello spedale delle puerpere, che nelle belle serate di estate è tutto illuminato, - Drogheda, nella contea di Louth, alla foce della Boyne, che vi forma un porto, città ind. e comm., con 18,000 ab. - Kilkenny, sul Nore, capoluog o della contea del suo nome, graziosa rittà ind. e comm., sede di due vesc. uno cattolico e l'altro anglicano, con un collegio, con ricche minicre di carbon fossile nelle sue vicinanze, e con 23.000 ab.

Nell' Uster: Beljast, in fondo al gelfo del suo nome, capoluogo della conte d'Antrinu, graziosa città assai ind. e delle più comm., residenza del vese. cattolico di Dawn e Connor, con un collegio, ed alti lett. istit., con un porto, e con 38,000 ab.; un canale marigalile

pone in commitcazione questa città col la gon Nesgli. — Newry, nella contea sil la bivin sopra un canale che la pone in commicazione col la gon Reagh, città sassi ind. e comm., con un porto, e con 13,000 ab. — Armagh, sal fiame Kalin, espoluogo della contea del soo none, piccola e graziosa città, residenta cell'iri-landa, con un gimusio, una biblioteca, un estervacorio, ed altri lett. itit, e con 8,000 ab. — Landadortery, un la go Poyle, capoluogo della contea del suo none, città ind. ed susi comma, sede di due vese, une catolico e il altro naglicano, con un porto, e con 12,000 ab.

Nel Connaught: Gulway, sulla baja di questo nome, capoluogo della contea di Galway, città grande, ind. e comm., residenza del vesc. ettolico di Kilmacduagh, Kilfenora e Warden, con un collegio, con un porto vasto, ma poeo profondo, e con 28,000 ab.

Nel Mansier: Limerick, sal Shannon, che vi si passa sopra cinque ponti, e che vi forma un sicror e vasto porta, expoluogo della occidente del suo nome, grande e bella città, ind. ed assai comm., sede di due veca. uno catolico e l'altro anglicano, con una ricca biblioteca ed altri lett. initi, e con 60,000 ab. — Cost, sulle due rive e presso la face della Lee, in fondo ad un piccio golfo, che vi forma uno dei più helli e dei più vasti pirri dell' Europa, il cui ingresso stretto e profonole, citti grande, ma irregolarmente costruita, sassai ind. e delle più conam, seci ed altri lett. istit, e con 101,000 ab. — Wattriport, sul Swites poco lungi sul successor, con una biblioteca de la suco cella. Ole Berrow, finuti che alla loro foce vi formano un porto vasto, sieuro e profondo; capolaogo della conten del suo nome, città grande, assai ind. e delle più comm, con 33,000 ab.

POSSEDIMENT I possesi atuali della monarchia Inglese, unitialle use dipendene politiche, si famo ascendera e 4/470,000 miglia quadre, popolate da 112,180,000 abitarti. Vedi l'Asia, l'Affrica, l'America l'Uceraniea luglesi. Fra le dipendenze politiche si ai compresa la repubblica delle isate J. Ante, che quantunque abbita un governo indipendente, è ciò onolimeno, sotto la protesione militare della Gran Bertugga.





# SUNTO

della Storia politica

DELLA

## GRAN BRETTAGNA

§ 1.

Prime memorie. — Invasione di Cesare. — Conquista romana. — Anglo-Sassoni

(dal 55 A. C. al 450 E. V.).

La Inghilterra, creduta dagli antichi l'ultima terra del mondo, eppure de tinata a diventare famosa nei fasti della moderna civiltà, si chiamo un tempo il Paese delle verdi colline, l'isola del miele; infine Bryt o Prydain, da eui Brettagna. Una parte di essa ebbe anche il nome di Alb in, donde Albione; altre si distinsero pel nome dei popoli che la abitarono, come i Cambri e Logrieni. I primi abitanti furono, per quel che pare, d'origine celtica, e respinti da quei Cimbii o Cimri di cui parlan tutti gli antichi ricordi si ripararon in gran parte nell' isola di Eirin, o Erin (Irlanda), o nella Brettagna settentrionale, dov'ebbero il nome comune di Scoti ch' essi applicarono alle contrade montuose che abitavano (Scozia). Così rammentansi altre invasioni di gente uscita dalle prossime coste del continente, specialmente Belgi. Selbene e per l'opinione di alcuni geologi, e per la natura delle terre sulle quali fremono i flutti della Manica possa ritenersi come un fatto probabilissimo la violenta separazione della Gran-Brettagna dalle terre continentali, è però certo che fino da antichissimo trovasi descritta siccome un' isola, della quale non sappiamo cionnondimeno chi fosse il primo scopritore,

Quando Cearre proseguendo le sue conquiste nelle Gallie ebbe varcato il braccio di mare, che gl'impediva il passo all'estrema Britannia trovò che quivi si erano mantenute più che altrove le autiche comusetudin; e speci-lmente la religione dei Druidi, di cui era sede speciale. I. Romani, dunque, qui, come altrove, fermarono ( 58 A. C., l'e aquile vincitrici sebbene scarsissimo frutto ritraessero dai molti sforzi di Cesare, Sotto gl'imperatori la dominazione romana potè estendersi a poco a poco su tutta la contrada, che ha propriamente nome d'Inghilterra, eccettuato il principato di Galles, e vi si mantenne per quattro secoli. La Scozia frattanto rimase indipendente pel valore dei Pitti e degli Scoti , sinchè i Romani del continuo molestati dalle scorrerie di quei popoli fabbricarono in loro difesa una lunga muraglia ai confini della Scozia e dell' Inghilterra che fu detta Muraglia dei Pitti Quando poi sul principiare del V secolo i Romani, travagliati dalle invasioni dei Barbari, dovettero ritirarsi dai lontani loro possedimenti per provvedere alla difesa delle provincie migliori dell'impero, i Brettoni e i Belgi inviliti dalla lunga servitù, e dalle abitudini della pace non poterono difendersi da per se soli dalle continue offese dei feroci montanari della Scozia, e chiamarono in ajuto gli Angli ed i Sassoni, tribu germaniche stabilite oltre l'Elba, temuti già per le loro scorrerie e spedizioni marittime. Da quest'epoca (450 E. V.) incomincia lo stabilimento nell'isola degli Anglo-Sassoni, e quindi la loro dominazione, perche avendo respinti i Pitti e gli Scoti pensarono approfittare per se delle loro vittorie, e i Brettoni sconfitti e domati da questi nuovi invasori dovettero o subirne il giogo o ritirarsi ne monti inaccessi del paese di Galles; e molti fra loro preferendo passare il mare fermaronsi nell'Armorica cui dettero il proprio nome (Brettagna francese).

#### 2.

Regni Anglo-Sassoni. — Loro vicende. — Introduzione del cristianesimo nell'isola. — Normanni. — Alfredo il Grande e suoi successori. — Conquista dei Danesi — Canuto il Grande. — Guglielmo il Conquistatore capo della dinastia Normanna, e suoi successori (al 450 al 1851).

Gli Anglo-Sassoni rozzi e semplici non meno che gli altri Germani , impediti adesso nella nuova loro patria dal mescolarsi cogli altri popoli del continente per la situazione geografica del paese, poterono conservare per lungo tempo i costumi patrii e l'amore di libertà che rese celebri i loro maggiori. Del resto v'ebbero nell' lighilterra sette regni, Kent, Northumberland, Est-Anglia, Mercia, Essex, Sussex, e Westsex, i quali formavano ciò che chiamossi Eptarchia; e furono fondati quattro dai Sassoni, tre dagli Angli. Ora questi stati non stavano quieti fra loro; travagliati da guerre continue ora l'uno trionfava, ora l'altro, finche Egberto, re di Westsex e Sussex, vinti ed oppressi i rivali potè farsi signore assoluto di tutto il paese (827). Questo nuovo regno comprendente tutta la parte meridionale dell'isola Brittanna, eccetto Galles, ricevè il nome distintivo di Anglia. Cotesta riunione e la introduzione del Cristianesimo, che si assegna a quei tempi, giovarono assai all'incivil mento dei Sassoni, e certo maggiori sarebbero stati i progressi dove non fosse sopraggiunto un nuovo flagello, vogliam dire gli assahmenti dei Normanni; i quali siccome avevan fatto e facevano sulle coste di Francia, adesso disertavano i lidi inglesi. Alfredo il Grande chiamato dai popoli in quel frangente sul trono rintuzzo l'audacia di quegli avventurieri (872) ed assicurò l'ordine interno facendo fiorire le arti e l'industria, ed assodando il suo potere su tutta l'isola.

Seruendo coteste norme Eduardo I e Al'estano, figlio l'uno, pronipote l'altro del predetto re, crebbero colla loro possanza anche la felicità della nazione. Sennonche lo splendore di questa casa Anglo Sassone ando declinando nei successori del grande Alfredo finche non venne balzata dal trono sotto Eduardo II da Svenone re di Daninsarca, e da Canuto il Grande suo figlio che compirono la conquista dell' Inghilterra (1018). Quest' ultimo re ebbe il nome di grande perche provvide con savio accorgimento alla quiete ed alla grandezza dell' Inghilterra della quale volle rispettare le costumanze. Ma morto lui la forzata unione dei varii Stati in un solo popolo si rallentò. I suoi figliuoli non regnarono tranquilli nei dominii ch' e' si spartirono, finche i Sassoni fatto uno sforze dopo la morte di Ardecanuto carciatono i Danesi dall'isola, e chiamarono re Eduardo il Confessore, uno degli ultimi discendenti dei re Anglo-Sassoni (1041). A questo Eduardo, morto senza prole, la nazione chiamo successore il cognato Aroldo, ma questi non potè difendere la propria corona contro la invasione di Guglielmo duca di Normandia, il quale sconfitto il re nella battaglia di Hastings (1966) stabili la nuova dominazione nell'Inglilterra e fu capo della stirpe dei re Normanni, Questo nuovo regno riuscì grave agl' Inglesi perchè in esso perderono tutte le guarentie della loro libertà. Guglielmo, solo inteso ad assodare ed estendere il suo potere, divisò introdurre il diritto feudale, e perció divise il paese in 60 mila feudi, dei quali investi i suoi cavalieri normanni. Sennonche trovò fiera e lunga opposizione, specialmente per opera di Edgar eletto dal popolo e sovvennto dal re di Scozia. Guglielmo trionfò di tutti i contrasti, e fermò sempre più stabilmente il suo regno; meritando così il titolo di Conquistatore, ma non l'amore dei sudditi. Dopo la morte di lui e di Guglielmo il Rosso che ne aveva seguite le traccie Enrico I, terzo tra i figli del Conquistatore seppe talmente lusingare i baroni che questi lo misero sul trono escluilendone il suo maggior fratello Roberto. Il regno di questo Enrico non corrispose alle speranze di quelli che lo avevano eletto, perchè non mantenne le promesse fatte per ottenere la corona. Ebbe anche a difenderaj contro le giuste protese del fratello Roberto, sobbene superasse ogni opposizione; sicchè finalmente potè chiamarsi signore solo e dei dominii inglesi e dei possedimenti di Normandia già reduti al fratello. Questo Enrico, morendo, lasciava soltanto nua figlia, Matilde, già vedova dell'imperature Enrico V, e poi data da lui a Goffredo figlio di Folco V re di Gernsalemme e conte di Angio soprannominato Plantagenet, perchè portava il berretto adorno d'un ramo di ginestra. Quindi è che per diritto di successione la corona inglese doveva passare al figlio di quella Matilde, Eurico Plantageneto; ma sorse un competitore a quel trono, e fu Stefano di Blois nipote del re, il quale si faceva acclamare dai baroni; sennonchè non potendo regnare tranquillo senza accordarsi col suo emolo Plantageneto lo adottava qual figlio, e lo dichiarava suo successore.

### § 3.

### Casa dei Plantageneti

### (dal 1134 al 1400).

Enrico fi il fondatore della nuova dinasta dei Plantageniti, eriuni alla corona d'Inglitterra le provincie franzesi di Normandia, Brettagna, Angio, Maine, Turrena, Gujemas, e Poita, ai quali vasti domini egil aggiunse per conquisti. Pliralula (1472), laceraza da interne discordite e sempre mal sofferente la dominazione inglese. Frattanto giovandosi delle gree tra i pretendenti al trono d'Inglittera i baroni i erano fatti potentia, e codi il elevo creciato in ricclessa e autorità tenleva sempre più a rendersi independente. A questo abuso s'uvello opporre Enrico II, verti, ambre provvedeva al hene dei sudditi con dave negliori normo e più stabili alla somolinitazioni delle giuntitia, Coal appariencon sotto il suo regno le prime traccie dei Comanni, intesi però soltanto a vantaggiare i traffici.

Già dicemmo gli acquisti dell' Inglilterra sul continente, ora aggiungiamo che invece di recare vantaggio alla nazione cotesti possedimenti le riuscirono gravissimi, perchè furono motivu di lunghe e disastrose guerre, che turbarono la dominazione della casa Plantageneto. Le gelusie dei re Riccardo Cuor di Leone, figlio del secondo Enrico, e di Filippo Augusto re di Francia aggravarono questi mali. Il re inglese reduce dalla Palestina, dovette reivendicare la corona usurpatagli dal suo fratello Giovanni Senzaterra; il quale poi gli succedeva sul trono dono aver rese vane le pretensioni di Arturo figlio di suo fratello Goffredo. Ma il suo regno non fu felice, nè egli seppe farsi amare, dacchè offese baroni, clero e popolo colla tirannide del suo governo, e coi disordini della sua vita. Fattosi egualmente avverso al re di Francia, questi gli tolse tutti i possedimenti della terraferma, mentre Innocenzo III lo scomunicava, ne gli consentiva poi il regno fuorche a patto di riconoscersi vassallo di Boma, e pagare alla Chiosa mille marchi sterlini d'oro A tali umiliazioni i baroni già frementi pel dispotismo reale, si levarono contro Giovanni, e fatta lega col clero e colle città, costrinseru il re a sottoscrivere l' atto famoso detto la Gran Carta (Magna Charta ) base della libertà inglese (1213), ed una delle leggi fondamentali della costituzione. Per essa venne attribuito agli Stati, cioè al clero ed alla nobiltà, il voto dei sussidii, mentre la nazione ottenne molte franchigie, Apparisce pure nelle disposizioni della gran Carta il germe del sistema rappresentativo. Dopo di essa infatti vediamo gli Stati part cipare alle pubbliche deliberazioni, e sotto il regno del debole Enrico III, figlio di Giovanni, incominciano a comparire in scena i Comuni nel Parlamento prouti sempre ad estendere la loro politica importanza ed a difendere la libertà del popolo.

Frattanto i Kiuri, o Cambri, abitatori del paese di Galles, continuavamo a difendere la loro indipen lenza contro gl' Inglesi. E così facevano i populi della Scozia; sennonchè indebolendosi nelle discordia

intestine, così gli uni che gli altri dovettero cedere alle armi di Eduardo I (1292). A questo re si attribuisce generalmente il più saldo fondamento della libertà dell' Inghilterra, la conferma eioè ch' ei dovette fare della Gran Carta (1300), e dei privilegi della nazione; mentre da un altro lato egli asssodava sempre più l'autorità regia sui dominii ereditati, e sulle nuove conquiste di Galles e di Scozia. Il figlio suo Eduardo II ( 1307 ) ligio ai voleri dei suoi favoriti perì vittima della propria debolezza e delia crudeltà di sua moglie, lasciando il trono a Eduardo III. Questo principe va fámoso nelle storie per le sue imprese di Francia, contro la quale, combattendo a Crecy (1316) ed a Poitiers ( 1356 ) riportò il valoroso suo figlio, detto il Principe Nero pel colore delle sue armi, segnalate vittorie, e prese Calais, e fece prigione lo stesso re francese Giovanni, Riccardo II, figlio del Principe Nero succedè all'avolo (1377); ma troppo debole per tenere a freno i grandi vassalli, d'indole troppo strana per cattivarsi l'amore dei sudditi, egli ebbe a cedere il trono ad un rivale più di lui accorto o fortunato: questi fu Enrico Bolimbroke , duca di Heresford , della casa di Lancaster ( 1339 ).

#### 6 4.

## Casa di Lancaster. (dal 1399 al 1469)

Le matasioni di principi anzichi riua ire dannose alla libertà ingiete le giovarono assio, perchè in nonosi competitori leglingianano nei
privilegi per acquistrati favore dal papolo; cod le genera intraprese dal
primo Eduardo e dal terro sul continente impoverendo l'enersi regio
avezano costretto quei principi a ricorrere per amoidii frequenti si popolo, il quale nell'accordardi esigera sempre maggiori concessioni. In
alt modo si stabiliva sempre più qualla costituzione che tuttivia dura
quasi nella prima integrità, e formi il cardine sul quale possno la grandeza e la prosportità della nazione inglese.

Dicemmo sopra come Eduardo I riuscisse a sottomettere gli Scozzesi, perchè essendo morta la regina Margherita (1291) e contendendosi la corona di quel regno Roberto Bruce e Giovanni Baliol questi invocò l'ajuto di Eduardo, e così si alienò l'animo dei suoi concittadini. Capo degli indipendenti si levò allora Wallace, il quale favorendo le ragioni di Roberto Bruce potè, morto Eduardo, assicurargli la corona. Da quel momento incomincia a comparire una serie di eroi scoz. zesi per gli sforzi dei quali la patria loro uscì dall'oscurità in cui prima giaceva, e conservando la propria indipendenza, malgrado gli sforzi dei re inglesi, si resse sotto principi proprii fino alla riunione delle due corone sotto Giacomo VI Stuardo (1603). Poco prima dei tempi cui siamo giunti colla nostra narrazione le isole Ebridi erano state tolte alla Norvegia. I Mac Dugal imperavano sulla provincia di Argilla, sulle isole di Mull, Coll, e Tircy; mentre le altre poste a mezzogiorno di Argilla obbi-divano ai Mac-Donald. Le Ebridi formavano un principato. sotto il Lord delle isole, conte di Ross.

Il nuovo re, capo della casa di Lancaster, assunse il nome d' Enrico IV. Figlio di Giovanni di Genth terzogenito di Odoardo III, non

aveva per linea paterna diritto alla corona; ma s'appoggiava alle ragioni della propria madre figlia di Edmondo di Lancaster, fratello, secondo lui, primogenito di Eduardo I. Da rió ebbe origine l'inimicizia tra le famiglie di Lancaster e di York, inimicizia che fece perire un milione di nomini o sul campo o sui patiboli, e ottanta principi del sangue, ed è nota sotto il nome di guerra delle due rose, rossa nei Lancaster, bianca nei York, e stemma delle due famiglie. Enrico V, figlio e successore del quarto Enrico, guerreggió felicemente contro i Francesi; fu pure nominato successore di Carlo VI, di cui aveva sposata la figlia, Ma ei mori prima d'aver potuto raccogliere così vasto retaggio (1121). Gli succedè il figlio suo di nove mesi, Enrico VI, gridato re d' Inghilterra e di Francia. Ma nel suo regno, che durò 39 anni, gl' Inglesi perderono sutti i loro possedimenti in Francia, eccettuato Calais, ed egli stesso morl finalmente assassinato in carcere dove lo aveva fatto rinchindere Eduardo duca di York, il quale affacciando le sue pretensioni al trono siccome discendente di Eduardo III, e valendosi del discredito in cui era caduto Enrico, si fece acclamare re-

## § B.

## Lotta tra le due case di York e di Lancaster ( dal 1460 al 1485).

Eduardo IV dopo avere comprato il trono coi delitti lo trasmise al proprio figlio destinato a scontare le colpe del padre. Riccardo duca di Glocester, zio del re Eduardo V, uomo ambizioso e crudele, fattosi violentemente nominare protettore del giovine principe si destreggio con tanta arte, che fatto dichiarare il re illegittimo, e conseguentemente incapace di succedere, lo privo del trono e poi della vita. Così un delitto puniva un delitto, un' usurpazione vendicava una usurpazione, Riccardo III non appena re (1483) dovette scendere in campo per difendere la male acquistata corona contro un nuovo competitore. Enrico Tudor, conte di Richemond, discendente da Enrico III per bastardo viveva custodito nella Brettagna francese; adesso deludendo la vigilanza de' suoi custodi, e chiamando seguaci scende armato nell' isola, e proelamandosi re muove contro Riccardo, e lo vince a Bosworth. Perduta sul campo la vita l'assassino dei figli di Eduardo lasciò aperta e sicura la via del trono all' essolo suo fortunato, ultimo maschio della casa di Lancaster, il quale incoronato sul luogo stesso del suo trionfo prese il nome di Enrico VII, e fece cessare le gare fra le due rose, sposan lo Llisabetta figlia di Eduardo IV.

## § 6.

### Casa di Lancaster-Tullor (dal 1485 al 1603).

Il regno di Enrico VII fu turbato due volte dai tentativi dei pretendenti che si fingevano eredi della casa di York; ma provata la loso impostura il re puni severamente quei nobili che avevano dato sostegno e favore a quei moti. Entrico VIII dispositio ed astato amplió atsonélimariamente le prengavite della reale diguitá (1509 al 1537), asbbene notto di lui si spargessero e ferondossero i soni di quella cività, la quale poi cresciuta a lipi sia los segno la reso quella naviune oggetto di sembasione e d'invisti ai popoli più colti di Europa. Non avendo il pomere refere Chemete VII voltos appogare le inchiesta di Eurico VIII bramoso di svingifiere il non matrimonio con Caterina di Arapom, quelte moso di svingifiere il non matrimonio con Caterina di Arapom, quelte abbascarió in parte le dottrine dei riformati, e ai estessa in rapo visibile della rhiesa anglicana (1534). Allora arrogandosi la facoltà dina porre i suai capricci in materia di fede, fu veduno intrudelire oriontra i eattolici, or contro i laterani, e rambiare religione cona cambiava le megli. Sotto questo e e della Philibitera unita il nome d'impero, e di repto Pirlanda, attribuendosi al parlamento di quest'inola il diritto di conferranze e dar forsa di legge alle ordinanze rendi, che prima conferranze de arforsa di legge alle ordinanze rendi, che prima conferranze e dar forsa di legge alle ordinanze rendi, che prima conferranze e dar forsa di legge alle ordinanze rendi, che prima conferranze che aforsa di legge alle ordinanze rendi, che prima conferranze che aforsa di legge alle ordinanze rendi, che prima di conferranze che aforsa di legge alle ordinanze rendi, che prima di conferranze che aforsa di legge alle ordinanze rendi, che prima di conferranze che aforsa di legge alle ordinanze rendi, che prima di conferenze che aforsa di legge alle ordinanze rendi, che prima di conferenze che aforsa di legge alle ordinanze rendi, che prima di conferenze che aforsa di legge alle ordinanze rendi, che prima di conferenze che aforsa di legge alle ordinanze rendi.

avevano hisogno di cotesta sanzione, Eduardo VI figlio di Enrico adoprò la forza per istabilire le dottrine di Calvino nel regno, e giunse a tal segno la sua intolleranza da fargli distruggere le bibliotech e dei conventi, disperdere i manoscritti più rari e preziosi. Sennonche morto presto quel re, e succedutagli sul trono Maria di lui sorella, parve dovessero ripristinarsi le cose antiche. La regina fedele alle dottrine rattolirle non lasciò mezzo intentato per ristabilirle nel regno; e con questu intendimento scelse a sposo Filippo figlio di Carlo V. Ma la nazione, rhe sulle prime l'aveva acrlamata con amore, sdegnata adesso verso di lei per la severità con la quale perseguitava i seguaci del nuovo culto, pel matrimonio contratto col re spagnuolo, e per la perdita di Calais tornata in potere dei Francesi, le si volse contro, sicchè quando essa morì (1538) l'indegnazione pubblica era giunta al colmo. La tirannide passeggiera di Eurico VIII aveva sopito non spento nei cuori inglesi lo spirito di libertà, destando nella nazione una diffidenza dannosa agli, interessi del monarra; se ne accorse Elisabetta sorella di Maria e sua erede al trono della Gran-Brettagna (1558); quindi è che deviando dalle norme di suo padre seppe rispettare la pubblica opinione, e così ne ottenne quel favore che desiderava. Dignità, accorgimento, fermezza anche in mezzo ai disastri, resero il regno di Elisabetta il più glorioso, come il più importante della storia inglese. Conobbe la regina la neces-ità di favorire i Protestanti, e secon do la riforma, dando alla Chiesa anglicana quel regolamento rhe dura ancora; ma non si frammise mai nelle dispute dei suui teologi. Mentre così nell' interno Elisabetta sopiva gli odii suscitati dal fanatismo religioso, ella secondava il progressu dell'incivilimento, e l'amore delle scienze, di cui fu maraviglioso promotore il grande Bacone; così estendeva la potenza inglese all'esterno trionfando degli Spagnuoli sul mare. impadronendosi di Cadice, e distruggendo le immense provvigioni raccolte in quel porto. Questi sucressi davano animo a tentare imprese maggiori sul mare; dalle quali nacque e fu ferondato il vasto sistema di colonie che fruttò all' Inghilterra tante ricchezze. Allura si videro le coste dell' America settrutrionale da Terrannova e il Labrador fine alla Virginia occupate da numerosi coloni che r-revevano dal governo ogni possibile incoraggimento. Due altri fatti ebbero grandissima efficacia nel promuovere l'industria ed il commercio degli Inglesi, vo-

gliam dire la fondazione della Compagnia delle Indie nel 1600, e lo stabilimento in Inglilterra d'un gran numero di fabbricanti cacciati dai Paesi Bassi spagnuoli per le loro credenze religiose, sotto il governo del duca di Alba (\*). Certo la gloria di Elisabetta sarebbe stata più pura se ella non fosse trascorsa all'atto barbaro di far morire la sua congiunta Maria Stuarda regina di Scozia, crudeltà gratnita, sebbene l'abbiano voluta giustificare adducendo delle razioni politiche Sotto il regno di Elisabetta si mantenne l'antira costumanza di eleggere i rappresentanti dei Comuni per voto dei distretti, delle città, e dei borghi , ma s' introdusse quella corruzione nelle eiczioni che ai tempi nostri giunta all' estremo indusse il popolo inglese a porvi un termine. Avvicinandosi al suo fine Elis betta, che non aveva voluto marito, e per ronseguenza non aveva eredi diretti, fere testamento a favore di Giacomo VI, re di Scozia e figlio della bella ed infelice Maria Stuarda; e morì di 70 anni, mal'uconica e disperata secondo alcuni, lieta e sorridente secondo altri.

§ 7.

## Casa Stuarda

#### (dal 1603 al 1711).

Il successore de Elisabetta indicato sessante la corena d'Infabitera sotto il nome di Giacomo I, fe di primo princip della Casa Stuarda che rosse lo settru britannico. La f.aniglia degli Stuardi regnava in Scosia dal 1370 e discendera da Guelliero Stuarda gran ministalo di Neuisa, pe dre di Roberto II primo re di quella sitrpe. La dominassime di questi primipi sebbene non mai interrotat la spesso turlata dai retativi dei re d'Inghilterra, nei quali non mai venne meno il desideio di reixendicare li compitata che della Socia s'avera fatta Eduardo L. Ora per la estimione della linea dei Tindor si riunivano le due rorose sullo asseso c.p.e. questo evento parere di licio angurio si tre regni oggimai cenginnii in un solo interesse. Semnourhe la delolezza di Giacomo rece vane le sperame re le la honsi avecano concepite per quella riunione, che fa, al contrario, una sorgente perenne di guaj e pei treregni e per la casa regnante.

Durante il regno di questo principa tornarono in campo gli sutività coli i e di dissonito i religiose, preciè il re propentare i cattoliri, ma non ardiva opprimere i protestanti; di questa indecisione scontenti i due contrarii partiti s'inimicazionu al monerca, e dalla quisione
religicas trassorrendo alla politica potero in irrompiglio lo Stato Sorreo silora le due sette dei Troy e dei Picipia, i primi aversarii; i
recondi partigini delle riforme religiose e politiche, della divisione dei
quali rimase vitima Scrola I Eglo e successore di Giacomo. Questo
primirge adottanda le false idee di suo padre intorno si dritti det monarca recelle poter seguire micamente la sua volonti nella direzione
tello Nato; ma le cirrostanze non gli correvano favorecoli. I contravii
dello Nato; en religios, il cattovo stato delle finnare, conseguenza dello
delle varie sette religios, il cattovo stato delle finnare, conseguenza dello

<sup>(\*)</sup> V Sunte Ste ico dei Parsi Bussi.

alienozioni di dominii della corona fatte da Elisalietta, e della prodigalità inconsiderata ili Giacomo I, cendevana necessaria nel principe una prudente saviezza ed un grandissimo accorgimento; e Carlo cra affatto privo di gneste doti. Quinili è che senza rispettare le credenze degli altri suoi sudditi pretese stabilire dovunque la preponderanza della chiesa anglicana, con che scontentò i Puritani ili Scosia che pci primi si ribellaceno; poi volendo riparare alla penuria dell'erario impose tasse non consentite dal Parlamento, e punt le opposizioni con leggi arbitrarie e oiliosi giudizi. Non potendo sopportare tanta tirannide la maione si levii contro il re; ma non essendo egnali per tutti i motivi della sommoss i partiti si diviseco e norque la guerra civile. Abolito il rulto dominante, ed ogni specie d'ordine nel governo una turba di functiri empii, immorati, ed inverecondi prese a regulare la rosa pubblica, e la mizione avvilita cadde nell' anarchia; allora la costituzione crollò, e cen essa il trono insanguinato dal supplizio di Carlo I decollato dal carne ce (1619). Oliviero Cromvello , principele attore di quel gran ilcomma , fattosi nominare Protettere d' Inglisterra dal Parlamento (1653) governo la nuova cepubblica più dispeticamente che un re. Sennonche pravvide con maravigliosa energia alle condizioni dell' lughilterra cui migliorò grandemente estendendo il suo potere al di fuori e farendo rispettare la sua handiera. Cost gl' Inglesi amtareno debitori a quest'nomo straordinario il'una pace gloriosa, il'ottime leggi, e di quella considerazione fia i popoli che deriva da forza e ricchezza. Mosto Ccomvello (1658 gli succedeva nell' ufficio di Protettore Riccardo suo figlio; ma questi d' indole mansueta e amante di pace non si crede atto al governo di si vasto impero, e abdico (1639) Sorsero allora due pretendenti, Lambert e Mouk. dei quali temendo l'ambizione Tommaso Fairfax sincero amico del sno paese, e già compagno di Oliviero Cremvello nella guerra mossa a Carlo I, tanto s' adoperò che il Parlamento riconobbe la necessità di restituire una regolare costituzione alla pateia ripristinando la monacchia. Quimbi è che riconosciuti i dritti legittimi ed ereditarii di Carlo II al trono in glese il Parlamento lo invitava a tornarsene in Inglifterra; mentre riduceva a miglior forma e più equa la costituzione britanna; principio fondamentale della quale fu l'equilibrio fea l'autorità del re, della Camero alta o dei Lordi, e dei Comuni A compiere i vantaggi che da questi ordinamenti ne vennero al popolo inglese si statu'va negli ultimi aumi di Carlo II il famuso atto ilell'habeas corpus, col quale stabilivasi che nessun cittadino potesse venire arrestato per ordine di qualsiasi autorità dove non fosse condannato legalmente dai suoi pari. Un altro provvedimento di grandissima efficacia per la prosperità dell'Inghilterca fu la conferma dell'atto di Navigazione decretatu da Cromvello, pel quale era inibito alle navi straniere di trafficare ne'le colonie inglesi, o portare le loro merci nella Gran-Brettagna qualora non avessero a bordo un terzo di marinari inglesi.

Garlo II non avera synato trarre profitto dalle lexioni della sertura; quimid i e che sppena salito al trono dei suoi maggiori non d'altro ei fu sollectio che di reguirre le nonne alienamboi coni l'affetto dei suiditi. Dissoluto, crueble, e sensa fele scandilazio la nazione coi suoi costumi, mentre l'atterrira colle vendette. Con ciò chiba ingreno colto e affabili amiente. Corlo mori nel 1803, e gli svecele il Giacono II suo fratello, principe al quale non manacarono fermezas expere. Mac i mos sepe conoscere gli uomini, në fari un'i dea giust della situazione in cui si trovava. Amico selante dei Cattolici volle prestare obbiedienza al Poutefee, mentre privava la chiesa anglicana dei suoi privilegi e, vioiava le leggi fondamentali dello stato con arbitrii e violenze. I partigiani estatuti della bietria, i nemici della religione Cattolica si un'inomo nella animostia control il re, ne i grandi del regioo erano meglio disposti a, favore di un principe che non aveva asputo coltivaree l'affetto. Quindi è che venuti a segreto trattato col genero di Cilacomo, Guglielmo di Corago, Statolide, lo sollecitarono affinche scorrese in ajuto della cattoliona. E i preparamenti furono tanto coperti che il re, al quale esti del principe di Uronego, Statoliona manacento, e il suoi mibarco. Allore el avevide cone si fosse privato d'ogni appoggio maltrattando una uasione troppo calla dei suoi diritti.

Giacomo Il rimasto quasi solo all'appressarsi del gran pericolo fuggi in Francia; allora i Wighs fedeli alle loro massime col dichiararsi contro il re posero fine alla dominazione degli Stuardi; nè vi si opposero i Tory aconfottati dalla fuga di Giacomo.

\$ 7. Guglielmo d' Orange. — Casa di Brunswick. — Annover (dal 1688 al giorno d'oggi).

Fugito Giacomo, i rappresentanti della nazione adunatisi atoto il mome di Gonvenione dichiaracono vacante il trone conferirono la corona a Guglielmo III principe d'Orange ed a Maria II sua moglie (1688) con facoltà di tramettelea il noto discendenti una escludendo al tempo atesso dal trono della Gran Brettagna e dell'Irlanda qualunque principe del sangue reale che si facesse catolico. In pari tempo il Parlamento presento al re il bill dei diniti nel quale erano activiti patti ai quali gli veniva concessa la corono. Così cheb fine la dinastia degli Stuardi dopo 318 ami di regno in Stocia, e tre generazioni nelli Gran Brettagna.

Il regno di Guglielmo III fu agitato da continue guerre contro la Francia che si era dichiarata protettrice dei principi dimessi, e secondava i tentativi di Giacomo II per ricaperare la corona. Guglielmo e Maria morirono senza figli, e la corona passò alla principessa Anna seconda figlia di Giacomo (1702). Durante il regno di questa principessa l' Inghilterra e la Scozia, unite sotto il nome di Gran Brettagna, ebbero un parlamento comune, ed eguali norme per il commercio, per le dogane, le tasse, i pesi, le monete, e le misure. Il trattato di Utrecht (1713) ponendo fine alla guerra accesasi fra l'Inghilterra da un lato, e la Francia, la Spagna, e l'Olanda dall'altro, assicurò alla prima il possesso della fortezza di Gibilterra, delle isole di Minorca, di S. Cristoforo, della Nuova Scozia, o Acadia, dell'isola di Terranuova, e della Baja d' Hudson, mentre le potenze straniere riconobbero l'atto del Par-Linento del 1701, che escludeva dalla successione al trono d'highilterra tutti i principi cattolici della Casa Stuarda. Un anno dopo la regina Anna mori senza figli. Ora, fino da quando viveva Guglielmo III, il parlamento aveva decretato che morendo senza eredi le principesse Maria ed Anna, figlie di Giacomo II, la corona inglese si trasferirebbe alla ducheus Cófa di Annoter pronipote di Giacomo I in lines materna, Eperciò essendo morta prima della regina Auna la ducheus Sofa, Giogio I, figlio di questa, aceso il trono della Gran Brettagna (1713) un quale atto giorò rispettare e manentere le leggi e cottinuioni dell'Inghilterra, e non farla mai partecipe delle guerre alle quali desero origio I incomincia la dinastia di Branswick-Annover notto la quale IIgilitterra è astilia a quel grado di prosperità dei loras in che la vediano,

Schando fele alle inituzioni e rispettando i driti della nazione poterono i re successori di Giorgio I comolidare l'opera di quel monarca, assicurare l'ordine e la quiete nel regno, e meritari l'amore dei sudditi. Giorgio II trovio elle buone dispositioni del popolo mezzi facili per respingere i tentstivi del pretradente pri cipe Ebbarado Stuard, il quale sottento dalla Francia shorci doe volte sulle esta della Nozia. Vinto in più incontri dagl' Ingleia Eduardo dovette rimmaire ai sud disegni, tanto più che i Franceti unecarsoni que de tempo medeinno gravi scondite in mare. Conseguenza di questi eventi fo la pace di Aquisgrama tonte la dimatti di Bramavitche. Ma vero la line del regno di Giorgio II una mova poetra si suscità fra la Francia e l'Inglulterra, e pronignadoi sotto il regno di Giorgio II, nipote e successore del secondo Giorgio, finalmente si concluse nel 1763 pet trattato di Parigi che frutti movai acquisii agl' Iluglei, specialmente nelle Indie.

Queste fortun e non poterono impedire un evento lunesto alla possanza della Gran Brettagna, vogliam dire l'emancipazione c'elle sue eolonie dell' America settentrionale, ch'ebbe luozo nel 1783 La guerra che segul quel moto dell' America chiamò sul campo anche la Francia. la Spagna, e l'Olanda a favore degl'insorti Costretta a riconoscere l'indipendruza degli Stati Uniti nel trattato di Versailles, l'Inghilterra pote rifarsi di tal perdita con nuovi acquisti nelle Indie orientali. La rivoluzione francese chiamò di nuovo alle armi le due emole antiche, Francia e Inghilterra. Sono noti i casi di quella lotta gigantesea alla quale dovette partecipare l'Europa intiera, è che si chiuse soltanto al ritorno dei Borboni in Francia (1815). L' Inghilterra trionfava ; sebbene le spese di quella guerra avessero aumentato enormemente il debito pubblico , le condizioni della nazione s'erano migliorate d'assai. La potenza inglese diffusa su tutti i mari favori le relazioni commerciali all'estero, mentre lo svolgimento dell' industria nazionale giungeva a un grado veramente maraviglioso Ora la pace non più turbata in quel paese dal 1813 in poi concedeva agli animi, l'agio di studiare più intimamente le antiche istituzioni e i modi di riformarle. Sennonche Giorgio IV vi si piegava di mal animo; cionnondimeno vuolsi rammentare come la legge dell'emancipazione dei Cattolici, sancita nel 1829, incominciasse a sollevare i Cattolici irlandesi dall'oppressione nella quale erano stati tenut i fino a quel punto, e paresse l'arra di altre concessioni che l'Irlanda chiede alla giostizia inglese. Nel 1830 Guglielmo IV succede a Giorgio IV suo fratello, e riconoscendo la nrcessità di soddisfare a giusti reclami della moderna civiltà, approvò il bill di riforma del parlamento (1832), che tolse gli abusi introdottisi nelle elezioni dei rappresentanti della nazione. A Guglielmo IV, morto nel 1837, succedeva la sua nipote Alessandrina Vittoria I attualmente regnante,





# EUROPA ORIENTALE

## IMPERO RUSSO E REGNO DI POLONIA

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. er., fra 16º e 62º Lat., fra 40º e 70º. În questi calcoli e compreso il regno di Polonia, ma vi sono esclusi il gruppo della Nuova Zembla e l'arcipelago di Spitzbere.

DIBLERSION . Maggiore lungherza, dal fianco settentrionale del Carusao presso la sergente della Sumuera, fius alla riva del Muonio presso Enontekia, nella Botuia Orientale, 1,810 miglia. Maggiore larghezza, dal fianco occidentale dei monti Urali presso la sorgente della Sivina nel governo di Perun, fius alla frontero occidentale della Voltini all'ovest di Loutuk, 1,300 miglia. In questi calcoli non si è compreso il reguo di Polonia.

CCNTINI. Al nord, l'Oceano artico; all' red, la Russia Asiatica ed il mar Caspio; al zud, la Russia Asiatica, il nor Neco, gl'imperi Ottomano ed Austriaco, e la repubblica di Icrocavia; all'oversti, principato di Moldavia, l'impero d'Austria, la monarchia Prussiana, il mar Baltico, e la monarchia Noveregio Svedese.

MONTAGNE. Tutti i moni della Bausia Europea appartengeno ai cinque seguenti sisteni, cioò Scondinavo, Slava, Freinio Carpario, Caucasco el Uralico, ed i punti culminanti aul territorio sono: il Catherinentra, silo 333 tese, ed il 27,00 alto 230, ombedos compresi nei monti della Bausia Occidentale, appartenenti al SISTEMA ERCISIO CAR-AZIO, il Terlary deg alto 1700 tese, nei monti della Cimina appartenenti al SISTEMA CARCASCO, ed il Kruer Kacci, alto 825 tese, nei monti della Bausia Occidentale, appartenenti al SISTEMA CARCASCO, ed il Kruer Kacci, alto 825 tese, nei monti della Bausia Occidentale, appartenenti al SISTEMA CARCASCO, il monti della Cimina appartenenti al SISTEMA CARCASCO, il considerabili, e posupor cipardarisi come colline. Vedi alle pag. 32 ett.) ed all'articolo Montrague della geografia finica dell'axia per ciù che riguarda i due sistemi Caucasco ed Uralico, i quali appartengono in comune all'Europa ed all'axia.

ISOLE. Le più considerabili fra quelle che appartengono alla Russia Europea, sono le seguenti, classate secondo i mari ai quali appartengono.

Nell' Oceano Artico si trovano: Il gruppo della Nuora Zembla, l'arcipelugo di Spitzberg, e le isole Kalguef e Vaigats. Nel Mar Bianco si trovano le isole Solovetzkoi.

Nel Mar Baltico si trovano: le isole Osel o Oesel, Mon, Dago,

Wormo, e Codlin; e gli arcipelaghi di Abo e di Aland. LACHI. La Russia Europea ne la un gran numero e di grande estensione, I principali sono: il Ladoga, compreso fra i governi di l'ietroburgo, e di Olonetz ed il granducato di Finlandia: esso è il più gran lago dell'Europa; l' Onega, nel governo di Olonetz; il Saima, il Puyuna ed il Kolkis , nella Finlandia ; il Peipus , che i Russi chiamano Tchudskoie, fra i governi di Revel, di Riga, di t'skof e di Pietrobargo; l'Ilmen, ed il Bielo Ozero o Lago Bianco, nel governo di Novogorod; il Kubinskoe o Kubensk, nel governo di Vologda; e lo Enera, nella Lapponia dipendente dalla Finlandia. Vi sono anche molti laglii salati, fra i quali il principale è l'Elton, nel governo di Saratof; e diverse lagune che si trovano nella parte settentrionale della Crimea o governo della Tanride pre-so Perecop; lungo i confini del governo di Cherson presso Oczakof; e nella provincia di Bessarabia alle foci del Danubio.

FIUMI. I fiumi principali che bagnano la vasta regione della Rus-

sia Europea sboccano in einque mari differenti,

Il MAR BALTICO riceve: la TORNEA, che viene dalla Lapponia Svedese, e che unitamente al suo infl. Muonio alla sinistra, segna il confine fra la Russia e la Svezia, - Il KEMI, l'ULEA ed il PYNAJORI che nascono dai laghi di questi nomi, traversano la parte settentrionale del granducato di Finlandia, ed entrano nel golfo di Botnia. - Il KUMO, che scarica il lago Pykajervi, ed entra nel golfo di Botnia. - Il KYMEN o Kunmene, che scarica il logo Pajana e sbocca nel golfo di Finlandia. - La NEVA, che esce dal lago Ladoga, passa per Pietroburgo ed entra nel golfo di Finlandia. I principali infl. del lago Ladoga sono il Swir, che scarica il lago Onega; il Wolckhov, che scarica il lago llmen, ed il Woxa o Wuoxa, che scarica il lago Saima. - La NARVA o NAROVA, che esce dal lago Peipus, e shocca nel golfo di Finlandia. - La Dena o Dvina Meridionale, che nasce nel governo di Tver, si dirige verso la Curlandia e la Livonia, riceve alla diritta la Drissu ed il Pedetz, ed alla sinistra la Meia, l'Ul a e la Disna, ed entra nel golfo di Livonia. - Il Niemen, che nasce nel governo di Minsk , traversa la Lituania , riceve alla divitta la Wilia , ed entra nella Prussia. - La VISTOLA, che viene dallo impero d' Austria, traversa la Polonia, riceve alla diritta il Wiepra, ed il Bug ingrossato dalla Narew, ed alla sinistra la Pilica, e la Baura ingrossata dalla Rawa, ed entra nella Prussia.

Il MAR NERO riceve: il Danubio, cle nell'estremo suo corso bagna la provincia di Bessarabia, segna il confine fra la Bussia e l' impero Ottomano, ed entra in mare, Il Pruth, che separa la provincia di Bessarabia dal principato di Moldavia, è il suo principale infl. alla sinistra sul territorio russo. - Il DNIESTER, che viene dall' impero d'Austria, separa la Bessarabia dai governi di Podolia e di Cherson, e abocca in mare. - Il DNIEPER o BORISTENE, che nasce nel governo di Suolensko, traversa quello di Mohilef, separa quelli di Minsk, Kiew e Cherson da quelli di Teernigof e di Pultava, traversa quello d' Ecaterinostaf, e dopo aver separato quello di Cherson da quello della Tauride, entra in mare. I suoi principali infl. sono alla diritta : la Beresina; il Pripet, o Pripek, ingrossato dallo Styr, dal Gorin, dalla Pina, e dall' Isiolda; il Teterof, ed il Bog, ingrossato dall' Ingul; alla sinistra: la Desna, ingrossata dal Seim; la Sula; il Psot la Worskla; el Uriel. -- Il Don, anticamente chiamato TANAI, che nasce nel governo di Tula, passa per quelli di Riasan Tambof ed Orel; traversa quello di Voronege ed il Paese dei Cosacchi del Don. e nel governo d'Ecaterinoslat sbocca nel mare d'Azof I suoi principali infl. sono alla diritta: la Sosna, ed il Dones; alla sinistra: il Voronege, il Khoper, la Medvieditsa, ed il Manitch. - Il GUBAN, che nasce dal fianco settentrionale del Caucaso, traversa la regione di questo nome ed il territorio dei Cosacchi del mar Nero, e si divide in due rami, uno dei quali abocca nel mare d'Azof, l'altro nel mar Nero. I suoi principali infl. sono lo Zetentchuk ed il Laba, ambedue alla sinistra.

L'OCEANO ARTICO riceve: il PASW16, che esce dal lago Enara, e segna il confine fra la Russia e la Svezia. — La KOLA, che traversa la Lapponia Russa. — La PETCHORA o PETZORA, che nate en le governo di Perm, traversa quelli di Vologda e di Areangelo, e sbocca in

mare.

II MAR BIANCO rievee: îl Vi6, îl Kiatm o Kem, ediți Kovda, che traversamo îl governo di Arcangelo. — L'Onega, che nace poco lungi dal lago di questo nome, e traversa i governi di Olonete ce îl Arcangelo. — La Divina, che è chiamust anche Divina Ostateria di Romeno della Succiona, che è chiamusta anche Divina Ostateria dalla unione della Succiona coll tro, e traversa i governi di Vologda e di Arcangelo. La Divina Arcindo il lago Kubinilose e rievee la Vio loga da. La Drina rievee alla diritta la Vii e h. eg da ingrousta dalla Kitima, e la Pi în e gg. [Vinil. alla simistra la Viaga. — Il Marsi, che nace nel governo di Vologda e traversa quello di Arcangelo. La KASPIO rievee "Unata, anticamente chiannto la lata. che

nasce dal fianco orientale dei monti Urali, riceve la Sakmara alla diritta, e l' I le k alla sinistra, e segna fino alla sua foce parte del limite orientale dell'Europa - Il Volga, chiamato anche IDEL o ATEL. il più gran fiume dell'Europe, che nasce nel governo di Tver, traversa quelli di Mosca, Iaroslaf, Kostroma, Nigni Novogorod, Casan, Simbirsk, Saratof e Astrakhan, e per 65 o 70 foci entra in mare. I suoi principali infl. sono alla diritta; l'Ok a, ingros ata dell'Upa, dello Zna, dalla Moskva, e dalla Klinsma: e la Sura, ingrossata dall'Al atyr; alla sinistra: la Tvertzu; la Mologu; la Scheksnu o Ches n a che esce dal lago Bianco; la Kama, ingrossata dalla Viatka, dalla Silva, dalla Bieloja, e dall' Ufa; e la Samara. - La Kuma, che riceve alla diritta la Podkuma; il TERECE, che riceve alla diritta la Sundju, e l'Aksui; ed alla sinistra l'Aredon, l'Uruak, il Teerek ela Malka; il Sulak, che riceve il Koisu: e la Samura, fiumi che nascono dal fianco settentrionale del Caucaso e traversano la regione di questo nome.

CANALI. Molti ed importanti sono i canali che agevolano in Geog. 17 questo Stato la comuniezzone fra le sue parti interne, ed in tal modo congiunti con i suoi principali fiumi che per meno di essi il Baltico, il mar Bianco, il mar Nero ed il mar Caspio romunicano internamente fra loro. I principali fra questi canali sono i seguenti, classiti a se-

conda dei mari che pongono in comunicazione.

Fra il mar Baltico ed il mar Caspio : Il canale di Vychni Volotchok, che va dalla Tvertza infl. del Volga, al fiume Mista tributario del lago Ilmen, il quale essendo scaricato dal Volchof infl. del lago Ladora da cui esce la Neva, viene ad unire il Volga alla Neva e per conseguenza il mar Caspio al mare Baltico. Il conule di Tichvine, che dalla Tichvinka, infl. del Siass, tributario del lago Ladoga, da cui esce la Neva, va ad alcuni piccoli infl. della Mologa tributario del Volga, ed unisce per conseguenza la Neva al Volga ed il mar Baltico al mar Caspio. Il canale di Maria, che dalla Kovia tributari del lago Bianco. da cui esce la Chexna infl. del Volgo, va alla Vitegra tributario del lago Onega da cui esce il Swir infl. del lago Ladoga scaricato dalla Neva, e forma una terza comunicazione fra il Volga e la Neva, e per conseguenza fra il mar Caspio ed il mar Baltico. In questi tre sistemi di comunicazione si comprendono diversi altri canali che servono ad unire un sistema coll'altro ed a facilitarne maggiormente il tragitto, e sono : il canale che dalla Kovia va direttamente alla Chexna por evitare la navigazione del lago Bianco; il canale di Swir che va direttamente dalla Vitegra al Swir per evitare la traversata del lago Onega; il canale di Ladoga , che va direttamente dal Volchof alla Neva, per evitare la traversata del lago Ladoga; il canale di Novogorod o di Sievers, che va direttamente dal fiume Masta al Volchof, per evitare la navigazione pericolosa del lago llinen ; ed il canale di Jiass, rhe va dal fiume di questo nome, al Volchof dopo la sua uscita dal lago ilme 1.

Fin 1 mar Binno et i Imar Caspio: Il canalt di Kubents I, detto del duco Alexandro di Waternherg, che della Cherna infi. del Volga, va al tago di Kubents da cui esce la Suchona uno dei rami della Drins actiunite para começuma il Volga cilla Drins ed il mar Caspio al mar Bianco, La Chesan per mezzo del canale di Marsi lo poure in comunicacione anche col mar Baltico I anale di Alvai de poure in comunicacione anche col mar Baltico I anale del Nord detto anche Severo Irkaterinatis, ¿ne va dalla Kelma (infi. della Vichesgla, tributario della Drius settantionale, al Diguich infi. della Kinas tributario del Volga; e forma una seconda comminionale con la Drins ed il Volga; se forsi in me Biaspo ed il mar Caspio.

Fra il mar Boltico ed il mar Nero: Il conate di Lepel o della Dura, ya al lago Plovia appartenente al bacino della Burenia, che dall piccolo lago Berechta da cui ecce l'Ulti mild della Dura, ya al lago Plovia appartenente al bacino della Bersinia infi. del Dinieper, dei unice per contegenata la Dura al Dinieper, dei il mar Baltico al mar Nero. Il canate d' Oginatir, che dall' Isiolda infi. del Pripect tributario del Dinieper, ya alla Suzaria infi. del Niemen, el unice per contegenata il Dinieper col Niemen ed il mar Nero col mar el marche della Bepubblica, che dal Muchavie: infi. del Bug tributario della Vistola, ya alla Pinie nifi. del Pripect tributario del Dinieper con Niemen ed Colla Bepubblica, che dal Muchavie: infi. del Bug tributario della vistola, para la Pinie nifi. del Pripect tributario del Dinieper, ed unisere per conergu ma la Vistola al Dinieper ed il mar Baltico al mor Nero

Fr il mar Nero ed il mer Caspio il teandr di Pietro I, dell'Illavia indi, del Don, jalk hamythenk indi, del Volga, ed unine per conservation il Don al Volga ed il mar Cespio. Ia parte di questro caulac he à una terginia porta il nome di burrane o borro di Pietro il Grande. Il can nade al Teanof che dalla Unata indi. dell' pa appartiente per merano dell' Uka al bacio del Volga, ya al Pon, ed unine per conseguono il Volga il Don ed il mas Caspio al mar Nero.

Fra i d'fferenti golfi del Baltico: Il canale di Fellin, che dall'Emborh infl. del lago Peipus da cui esce la Narva, va al fiume Pernau che sbocca nel golfo di Livonia, ed unisce per conseguenza la Narva al Pernau ed il golfo di Finlaudia a quello di Livonia. Il canale di Verro, che dal lago Pskof, diramazione di quello di Pripus, da cui esce la Narva, va al finme Aa che entra nel golfo di Livonia, ed unisce per conseguenza la Narva all' Aa formando una seronda comunicezione fra il golfo di Finlandia e quello di Livonia. Il canale di Velikia Luki che per mezzo del Lovat, del lago Ilmen, del Volrhof e drl lago Ladoga, unisce la Neva, alla Duna, formando una terza romunicazione tra il golfo di Finlandia e quello di Livonia. Sono inoltre in costruzione, quantunque non anrora ultimati, diversi altri canali, aperti per far comunicare fra loro la Vistola, il Niemen e la Duna, onde evitare il pagamento dei diritti delle dogane prussiane, a cui sono soggetti i battelli russi e polacrhi rhe per i primi due finmi si rendono nel Boltico. I principali fea questi canali sono; il cunale di Curtandia, che mediante la Wilia infl. del Niemen, deve unire questo fiume alla Duna; il canale del duca Giacomo, rhe deve unire il Niemen alla Vindau che entra nel Baltico, ed il canale, che per mezzo della Narew infl. del Bug tributario della Vistola , deve unire questo fiume al Niemen.

Oltre queste vie di comunizazione la Russia possiede molte belle strode, fatte da 20 anni a questa parte con quella cura, che si esigeva in tanta immensità di territorio, e tra queste si contano alcune linee di strade ferrate.

SUPERFICIE, 1,835,700 m'glia quadre, compresovi il regno di Polonia; il quale separatamente preso ha una superficie di 36,700 miglia quadre,

POPOLABICNE, compresori il regno di Polonia. Assoluta, 56,500,000 abit.; relativa, 37 abit. per miglio quadro. Il regno di Polonia separtamente preso ha una popolazione assoluta di 3,900,000 abit.; relativa di 106 abit. per miglio quadro.

RELIGIONE. La Greca Scimatica è la religione dominante dell'impres fino dalla separazione della Chiera orientale dalla latina nel IX secolo, e quella che è professata dal maggior numero degli sibi-tunti ; tutte la later religioni persò non ona solo tollerate, ma professate liberamente. La Gentalica, e quindi la Laterama e la Masamitana o Irlamiano, sono, dopo la Greca Scimastica, quelle rhe contano un maggior numero di aguaci. Vi si travano insilva modi il 2001; dei della religione dominante, e quella prefessata di Polovia la Cattolica è la religione dominante, e quella prefessata dal maggior numero degli shistatti. Dopo i Cattolicia, i più numero i fra

i seguaci delle altre religioni, che tutte godono del libero esercizio del loro culto, sono gli Ebrei e quindi i Luterani, e dopo questi i Greci Exismatici, i Culvinisti ed i Maomettani o Islamisti, ma in piccolo numero.

GOYENO. Esso à monacchico anoluto în tutto l'impero, ad ercinan di parai dei Caracchi del Don e del man Nero, che formano della frapabil-che quai militari; del gondacato di Findandia, che to e dei governi di Livania, di Estania, e di Curlandia, che godono dei privilegi. Il regno attuale di Polonia non aveva di comune coll'imperorasso altro che il sovrano da cui era governito, e godeva di un governo costituisionale : ma dopo gli ultimi avvenimenti politici è stato riunito all'impero di cui oggi forma parte integrale, e non gode più di alcun privilegio.

TONTESSE E PORT BILLTARI. Le principali piasse forti della Rusis Europes sono: Survadore, Helingfor, e Fredericksham, in Finlandia; Cranstadt, nel governo di Fietroburgo; Riga, in Livonia; Dunaburgo, nel governo di Witchek; Robrush nel governo di Minak; Taganneg, nel governo di Ecastrinoslaf; Innail, Bender, Chaccine A-kerman, nella Beassabia; Zumacoe e Modino, nel regno di Volonia. I principali porti militari sono i seguenti. Sol mor Baltoci Cranstadt, and governo di Hirotharge; Afrent, nell'Estonia; Soesaborg Brotchen-salm, in Finlandia. Sul mar Bianco: Accompeto, nel governo di questo mem. Sul mar Nero: Schartpopi cella roda di Albitar, nella Cheron. Sul mar Casigo: Astrakhan, val Volga, nel governo di consone. Le ancieri da costruciose sono stabilità s'ettroburgo del a Scha villaggio prosimo alla capitale, a Cronstadt, ad Arcangelo, ed a Nicelaies.

PORTI e CITTA' COMMERCIALI. I principali porti mercantili della Russia Europea sono i seguenti: Sul mar Baltico: Pietroburgo con Cronstadt, nel governo di Pietroburgo; Riga e Pernau, in Livomia; Abo, Helsingfors, Uleaborg e Wasa, in Finlandia; Revel, nella Estonia; e Libau, in Curlandia. Sul mar Bianco: Arcangelo, nel governo di questo nome. Sul mar Caspio: Astrakhan, nel governo di questo nome: Baku e Kisliar, nella regione del Caucaso. Sul mar Nero: Odessa, nel governo di Cherson; Teodosia o Caffa, e Kerteh, nella Crimea o governo della Tauride; Taganrog e Marianopoli, nel governo d'Ecaterinoslaf, sul mare d'Azof, diramazione del mar Nero. Le principali piazze commercianti dell' interno e sulle frontiere terrestri sono: Mosca e Nigni Novogorod; quindi Caluga, Oremburgo, Chursk, Cherson, Tula, Orel, Moilef, e Kiew, nei governi di questi nomi; Usting Veliki, nel governo di Vologda; Iaroslaf e Rostof, nel governo d'Iaroslaf; Brzesc Litowski, nel governo di Grodno; Wilna e Jurburgo, nel governo di Wilna; Samara, nel governo di Simbirsk; Toropetz. nel governo di Pskof; Negin, nel governo di Tcernigof; Dubno, Berditchef, e Radzivilof, nel governo di Volinia; Varsavia e Lublino, nel regno di Polonia.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. L' impero Russo è attualmente diviso in 49 governi ed in 12 provincie; a queste divisioni bisogna ag-

giunger i territorii dei Casacchi del Don e del mor Nere, il grandacto di Finlandia, il regno di Polonia, e diveria poeta inell'Asia e nell'Aminica, shitati da popoli vastatili di nome o di fatto, e molt asia e nell'Aminica, abitati da popoli vastatili di nome o di quato, e molt anoro adel tuto indiprendenti. Il governo Basso non riconoce la di-simione fatta dai geografi fra la Russia d'Europa e quelle d'Asia e di asimione fatta dai geografi fra la Russia d'Europa e quelle d'Asia e di Conditionare per quanto è possibile le divisioni amministrative con Conditionare per quanto è possibile le divisioni amministrative no le geografiche, si è credato di dover descrivere in totalità con la sia Europea i governi di Perm e di Oremburgo, quantuque una gran parte del lore cierritorio appartenga resilamenta all'Asia, come pure di rimettere alla descrizione della Russia Asiatica tutto il governo generale della regione del Caucaca, quantunque i sua parte settentiusale, cheperò è la meno considerabile, sia compresa nel limiti assegnati
all'Europa.

I governi e provincie compresi nella Russia Europea sono i seguenti, repartiti in sei grandi regioni geografiche, istoriche ed etnografiche, chiamate:

Ressa Baltica, ossis la parte situata sul mare Baltico, comquistata, ad ecceione della Curlandia, in diverse espoche sulla Sevisi; essa comprende i governi di Pietroburgo o dell' Ingria, e Carello; di Revol o Estonia, da cui dipende l'suola Deço, di Riga o Livonia, da cui dipende l'suola Deço, di Riga o Livonia, da cui dipende l'suola Deço, di Riga o Livonia, da di Finandia, da cui dipendono parte della Lapponia, e gli arcipela ghi di Abo e di Aland.

GASS RUSSIA, ossis la vera parte e la più considerabile dell'impere, e quella abitata di Gran Russi, rich dalli vera nasione Russi, essa comprende i governi di Masca, Smolensko, Pskof, Turr, Nonogorod, Olante, Arcangrelo, da cui dispendono parte della Lapponia, il gruppo della nuora Zendha e l'arcipelago di Spitheey; Folgotta, Jaroslof, Kastroma, Fladimir, Nigui Novogorod, Tambof, Rissan, Tula, Callaga, Ort, Curst, e Forontge.

PICCOLA RUSSIA O UKRANIA, ossia la parte abitata dai Piccoli Russi, essa comprende i governi di Kiew , Tcernigof , Pultava , Kharkof e

degli Stobodi.

RUSSIA MERIDIONALE, ossia la parte situata verso il sud, conquistata sull'impero Uttomaro; essa comprende i governi di Cherson, Ecaterinostaf, e Tauride o Crimea; la provincia di Bessarabia; ed il territorio dei Cosacchi del Don.

RUSSIA OCCIDENTALE O LITUANIA, ossia la parte situata verso Povem, già appartenente all'antico regno di Polonia; essa comprende i governi di Wilna, Grodno, Witebak, Mohilef, Minsk, Volinia, e Podolia; e la provincia di Bialistok.

BUSSIA URIENTALE, ossia parte situata verso l'est, formata dai già potenti regni Turchi di Casan e di Astrakhan; essa comprende i governi di Casan, Viatka, Perm, Simbirsk, Pensa, Astrakhan, Saratof, e Oremburgo.

REGNO DI POLONIA, diviso già in otto vaivodie ed oggi in governi, o come altresi si denominano palatinati, cioè; di Masovia, Kalise, Cracovia, Sandomiria, Lublino, Podlachia, Plotzk, e Augustovia.

CITTA' CAPITALE. Pietroburgo.

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più considerabili di q test'i.n-pero sono i seguenti:

Nella Russia Baltica: Pietroburgo o S. Pietroburgo, fondata nel 1703 da Pietro il Grande, in una bassa pianura, piena di foreste, di paludi e di laghi, e presso la foce della Neva, che con i suoi rami e canali la divide in diverse isole e vi forma un vasto porto, ma poco profondo; grande e magnifica città, delle più ind. e coton. dell' Europa, capoluogo del governo del suo nome o dell'Ingria e Carelia, e capitale di tutto l'impero, sede di due arciv., uno greco non unito, e l'altro cattolico, con un' università, varie ricche biblioteche, un magnifico osservatorio ed un gran numero di altri importanti lett. istit., con magnifici cantieri da rostruzione, stabiliti auche ad Ochta, villaggio sulla Neva, che per la sua prossimità può riguardarsi come un sobborgo di questa capitale, con una cittadella che però è assolutamente inutile sotto il rapporto militare, e con 430,000 ab. La larghezza, la simmetria e la proprietà delle strade, la regolarità e l'eleganza degli cdifizi, rendono Pietroburgo una delle più belle capitali dell'Europa. Fra le printe si distinguono la Prospettiva di Nevsky, la Liteinaria, la Sadovaia . quella dell' Ammiragliato, la Morskaia, e gli argini, i lidi ed i marciapiedi di granito lungo la Neva, e gli altri canali che traversano questa città. Fra elizedifizi sono specia lmente osservabili il palazzo di Inverno. d'unora ordinaria dell' imperature, fabbrica immensa ma di goffa e difettosa architettura; esso comunica per mezso di una galleria con un altro bel palazzo chiamato l' Eremitaggio, soggiorno favorito di Caterina II da cui fu costruito; il palazzo di marmo, fabbrica magnifica, ma irregolare, già appartenente al granduca Costantino; il palazzo d'Anitchof, o casa particulare dell'imperatore Niccola, ove dimorava quando era granduca : il polazzo della Tauride, considerabile per l'eleganza della sua architettura ; il palazzo del granduca Michele, mirabile per la sua bella architettura, e per l'eleganza e ricchezza dei suoi interni ornameriti; l'antico palazzo di San Michele, occupato attualmente dal corpo del genio; il palazzo dell'accademia delle belle arti, che è la più bella fabbrica di Pietroburgo per la regolarità e grandiosità della sua architettura; il mognifico edifizio della borsa; l'ammiragliato, che contiene nel suo immenso recinto un vasto cantiere, ove si costruiscono delle grosse navi da guerra : il palazzo dell'accademia delle scienze, nel quale è situato l'osservatorio per cui i geografi russi fanno passare il loro primo meridiano; i palazzi del senato, della banca, della carta monetata, e quello dello Stato Maggiore di faccia al quale s' innalaa il monumento d' Ales-andro, consistente in un' immensa colonna d' ordine dorico, il cui fusto di un solo masso di granito ha 81 p iedi inglesi di altezza; il nuovo arsenale; le caserme; e fra i palazzi appirtenenti ai particolari quelli di Strogonof, di Bezborodko, di Scheremetef, di Gagarin, di Belosselsky, e di Labanof. Tra le chiese le più belle sono : la cattedrale, detta la Madonna di Casan, costruita sul modello di S. Pietro di Roma; S. Isacco, che allorquando sua ultimata potrà stare a confronto con i più considerabili monumenti di architettura moderna; S Pietro e S. Paolo, che è situata nella cittadella , e che contiene le tumbe ove si seppelliscono i membri della famielia imperiale: S. Niccola, S. Simpone, e fuori della città quella del concento di S. Alessandro Nevsky, nel rai circondario si trova il rimitero pubblico considerabile per la magnificenza dei monumenti funebri che contiene. Pietroburgo ha molte piazze, e fra queste le più considerabili sono la piazza del palazzo d'inverno, che è la più bella; la piazza di S. Isacco; la piazza del Senato, su cui si trova la statua colossale equestre di Pietro I, posata sopra un' immensa rupe di granito; la piazza del teatro; il Campo di Marte o prato della Czarina , destinato agli esercizi militari e decorato della statua di Suvarof, la piazza del primo corpo dei cadetti, adorna di un obelisco eretto in onore del maresciallo Rumiantof; la piazza della borsa; e la piazza ove si tiene il mercato gelato (zimnoi-rinok), formante una vera particolarità caratteristica di questo metropoli: nel tempo di questo mercato vi si vedono delle enormi piramili formate da corpi di animali ammucchiati gli uni su gli altri, e da ogni specie di provvisioni indurite dal freddo come pietre; ciascuno vi fa la sua provvista che può conservare lungamente avendo la precauzione di porre la roba acquistata in cantine ricoperte di neve quali si trovano generalmente in totte le case. Nei contorni di Pietroburgo sono situate in gran numero deliziose ville imperiali, e fra queste si distinguono specialioente quelle di Zarsko Selo e di Oranienbaum, la prima per la ricchezza dei suoi appartamenti e per la bellezza dei suoi giardini, la seconda per l'amenità della sua situazione sulla costa del golfo di Finlandia. Cronstudt, sulla piccola isola Codlin che domina il golfo di l'intandia, eil a poche miglia di distanza da Pietroburgo, di cui e il vero porto mercantile ed insieme il primo per la marina militare; graziosa cirtà fortificata, con cantieri, bacini ed arsenali da costruzione, e con 10 000 ala, scuza il presidio; vi si armano le navi lla guerra costruite sui cautieri di Pietroburgo; e vi si fermano tutte le navi mercantili, che sono obbligate di lasriarvi almeno due terzi del loro carico, per poter rimontare fino alla capitale, ciò che la rende assai comm. Nel suo porto, che è diviso in tre parti , stanzia ordinariamente il maggior nomero delle navi componenti la flotta del Baltico. - Revel, sul golfo di Finlandia, capolungo del governo dell' Estonia, città fortificata, ind. ed assai comm., con un porto ove stanzia una parte della flotta russa, con un ginnasio, nna biblioteca ed altri lett. istit., e con 12,000 ab. - Riga , sulla sinistra e poco lungi dalla foce della Duna, rhe vi forma un porto vasto ma poco profondo, capoluogo del governo della Livonia, graziosa città, forte, assai ind. e delle più comm, con un liceo, un osservatorio, una biblioteca ed altri lett, istit., e con 42,000 ab, : un lungo ponte di barche la pone in comunicazione colla riva destra del finme da cui è bagnata. Derpt o Dorpat, città piccola, ma considerabile per la sua florida università, con un ricco osservatorio, una biblioteca ed altri importanti lett. istit., e con 9,000 ab. - Mittau , sulla sinistra dell' Aa, capoluogo del governo di Curlandia, città comm, con un ginnasio, un osservatorio, una biblioteca ed altri l-tt. istit., e con 11,000 ab. - Helsingfors, sul golfo di Finlandia, capoluogo del granducato di questo nome, piccola ma hen costruita città, fortificata e comm., con un' università che vi fu trasferita il . Aho, con una biblioteca ed altri lett. istit., con un porto, e ron 8,000 ab, senza il presidio. Poco lungi da questa città è situata la celebre fortezza di Sweaborg, consistente

in atta isolette fortificate, che difendono un magnifice porte ore stans una parte de la flotta rasse; sen è giustamente chiamata la Gibri-terra del Baltico. Abo, sull'angolo formato dai due golf di Bottai e da Finlandia, giù expoluego della Finlandia Neceleze, città indica assai comm., rhe lentamente risorge dal terribale inrendio del 1835 de cai fa quasi ninteramente distrutta, sele di un arrevi, luterano, con un porto, un gionasio, e 11,000 ab.; la sua università fai trasferita ad Haltingfors. Fibrargo, and giol di Fibrardia già espoluego dal gonome, con un gionasio, e 10,000 ab.; la sua università fai trasferita ad di Fibrardia di Giorna parte; piecola città comm., con un porto, un gionasio, e 3000 ab.

Nella Gran Russia: Mosca, sul'a Moskva, già capitale dell' impero prima della fondazione di Pietroburgo, ed oggi capoluogo del governo del suo nome, grande e bella città arciv., delle più ind e eom, quasi intieramente rifabbricata dopo il memorabi e incendio del 1812, ron un' università , un osservatorio , una biblioteca ed altri importanti lett. istit., e con 250,000 ab - Smolensko, sul Dnieper, capoluogo del governo del suo nome, città vesc., fortificata, ind. ed assai comm., con un ginnasio e con 11,000 ab. - Pskof, presso il piccolo lago di questo nome, capoluogo del governo di Pskof, città arciv. ed ind., con un ginnasio, e con 9,000 ab - Tver, al confl. della Tvertza col Volga, capoluogo del governo del suo nome, bella città arciv., ind. ed assai comm., con un ginnasio, e con 22,000 ab. - Novogorod. o Novogorod Veliki (Gran Novogorod), all'uscita del Volchof dal lago Ilmen . città areiv. , ind. ed assai comm. , una delle più antiche della Russia , ma molto decaduta dal suo antico splendore, con un ginnasio. e con 8,000 ab. - Petrozavedsk , sul lago Onega , capoluogo del go. verno di Olonetz, piccola città ind., con un ginnasio, e con 5,000 ab. -Arcangelo, presso la foce della Dvina nel mar Bianco, che vi forma un porto, il quale però a motivo della sua alta latitudine e del rigore del clima, non è libero dal ghiaccio che da Luglio fino a Settembre ; città arciv ind. e delle più comm., con un ginnasio, con cantieri da costruzione per la marina militare, e con 19,000 ab .- Vologda, al confluente della Vologda colla Suchona, capoluogo del governo del suo nome, città vesc., assai com., e delle più ind., con un ginnasio, e con 13,000 ab. Iaroslaf, sul Volga, capoluogo del governo del suo nome, ben costruita, città arciv., assai comm., e delle più ind., con un ginnasio, una biblioteca ed altri lett, istit., e con 24,000 ab. Rostof, sul lago di questo nome, piccola città assai ind. e comm, con 6,000 ab. - Kostroma, su l Volga, capoluogo del governo del suo nome, città vesc., romm, ed assai ind., con un ginnasio e con 12,000 ab. - Fladimir, sulla Kliasma, capoluogo del governo del suo nome, graziosa città vesc. ed assai ind. con un ginnasio e con 7,000 ab. - Nigni Novogorod (Basso Novogorod) al confl. dell' Oca col Volga, capoluogo del governo del suo nome, città vesc., ind. e delle più comm., con un ginnasio, e con 14,000 ab.; v si tiene annualmente nel Luglio la celebre fiera che dava tanta importanza alla piecola città di Macarief compresa nel governo di Kostroma, e qui trasferita dopo il 1817 : essa è riguardata come la più importante fra tutte quelle dell' Europa, tanto per il traffico quanto per il concorso di persone; si fa ascendere a 150,000 il numero dei furestieri di cui è lrequentata. - Tambof, sulla Zna, capolnogo del governo del suo nome, città vesc. e comm., con un ginnasio, e con 16,000 ab -Riasan , poco lungi dall' Oca , capoluogo del governo del suo noose , città arciv., ind., e comm., con un ginnasio, e con 19.000 ab. - Tula, al confl. della Tulitza coll' Upa, capoluogo del governo del suo nome, città vesc., assai comm. e delle più ind., dedita specialmente alla fabbricazione delle armi bianche e da fuoco, con un vasto arsenale, con un ginnasio ed altri lett. istit, e con 39,000 ab. - Caluga, sull'Oca, capoluogo del governo del suo nome, grande, ma mal costruita città vesc., assai ind. e comm., con un ginnasio, e con 26,000 abit. - Orel, al confl. dell' Orlyk coll' Oca, capoluogo del governo del suo nome , città vesc., ind. ed assai comm., con un ginnasio e con 30,000 ab. - Cursk, poco lungi dal Seim infl. della Desna, capoluogo del governo del suo non.e, città vesc.., ind. ed assai comm., con un ginnasio, e con 23,000 ab. Nel suo distretto si trova il convento di Corenaja, rinomato per un'immagine miracolosa della Beata Vergine , che vi richiama una gran quantità di pellegrini: in un vasto locale diviso in 350 botteghe, appartenente al governo, vi si tiene annualmente una delle principali fiere della Russia. - Voronege, sul Voronege, capoluogo del governo del suo nome, grande ed antica città vesc., inded assai comm., con un ginnasio, e con 19,000 ab.

Nella piccola Bussia o Ukrania: Kiew o Kiovia, sulla destra del Dnieper, capoluogo del governo del suo nome, antica, grande e ben rostruita città, ind. ed assai comm., sede di un arriv. greco, e di un vese, greco unito, con un ginnasio, una ricca biblioteca ed altri lett. istit., con una cittadella chiamata Petscher, e con 56,000 ab.: è luogo di celebre pellegrinaggio per i molti corpi di Santi Martiri che si conservano nelle catacombe del monastero di Petscherskoi; e vi si tiene aunualmente la famosa fieru dei contrutti, frequentata da 30,000 persone, the anticamente era tenuta a Dubno in Volinia. - Tcernigof, sulla Desna, capoluogo del governo del suo nome, città arciv., ind. e comm., con un ginnasio ed altri lett. istit, e con 10,000 ab. Negin, sull'Olster infl. della Desna, graziosa città ind. ed assai comm., con un ginnasio, e con 16,000 ab. - Pultava, sulla Worski, capoluogo del governo del suo nome, città vesc. e comm. e con 8,000 ab.; è famosa per la sconfitta che Pietro il Grande nel 1709 vi diede a Carlo XII re di Svezia, che vi perde tutta la sua armata, e fu costretto a ritirarsi a Bender nella Bessarabia, allora appartenente alla Turchia. Un maestoso monumento in granito, eretto per eternare la memoria di tale avvenimento, abbellisce la piazza di questa piccola città - Karkof, sul Karkuf infl. del Donez, capoluogo del governo del suo nome o degli Slabodi, città comm., con un'università ed altri lett. istit., e con 13,000 abitanti.

A-tla Rassia Meridionale: Christon, salla destra ed alla foce del Dinieper, capol·nogo del governo del 1800 nonue, città comm., con una cittàdella, e con 12,000 ab.; è multo decaduta per la prosperità di Odessa, e per la tradizione del 1810 arsemale e dei 1810 candieri militari a Nicolaire, motivata della aria maliana che vi regna. Odessa, sal piccolo golfo del 1810 nome nel mar Nero; che vi forma un porto, di-chiarato franco e difieso du una cittadella e da butterie; bella città,

assai ind. e delle più comm. con un ginnasio ed al tri lett. istit, e con 33,000 ab.; nel 1789 era un miserabile villaggio tartaro chiamato Hudgilier, cominció ad ingrandirsi nel 1794 sotto Caterina II, e deve la sua esistenza ed il suo stato florido all'abilità del duca di Richelien, a cui fu affidata l'amministrazione di questa allora nascente colonia. Elisabetgrad, sull' Ingul, città fortificata, con un vasto arsenale e con 10,009 ab. Aicolaiev, al confl. del Bug coll' Ingul, che vi lormano un porto, ove stanzia la flottiglia russa del mar Nero, sede dell'ammiragliato che dirige le operazioni della flotta su questo mare; piccola e ben costruita città, con un arsenale e cantieri militari da costruzione, e con 6,000 sb. - Ecaterinoslaf, sal Dnieper, capoluogo del governo del sno nome, fondata nel 1787 da Caterina II, piccola città arciv. che s'ingrandisce giornalmente, con un ginnasio, e con 8,000 ab. Taganrog, sul mare di Azof, piccola e ben costruita città, forte e delle più comm, con un buon porto, una cittadella, un ginnasio, e 6,000 ab. Marianopoli, sul mare di Azof, piccolissima città assai comm., con un porto e con 4.000 ab. Nachitchevan, sul Don, città assai ind., sede di un vesc. armeno, con 9,000 ab. Azof, piccolissima città di 990 ab. alla foce del Don nel golfo poco profondo a cui da il nome, e che impropriamente viene chiamato mave d' Azof. - Simferopoli o Ackmeiched, sul Salgir, che sbocca in una diramazione del mare d'Azof chiamato mare Putrido; capoluogo del governo della Tauride o Crimea, piccolissima città, con un ginnasio, e con 2,900 ab. Sebastopolia piccolissima città fortificata, modernamente costruita sul luogo del villaggio tartaro d' Achtigr , con un buon porto , stazione nell' inverno della flotta russa del mar Nero, con un vasto arsenale e caserne per la marina militare, e con 1,000 ab. senza il presidio. Nei suoi contorni si trovano le vestigia dell'antico Chersoneso e del famoso tempio di Diana. Eppatoria o Koslof, città assai comm., con un porto franco sul mar Nero, e con 7,000 ab.; nelle sue vicinanze vi sono due leghi salati dai quali si ricava una gran quantità di sale, Teodosia, o Caffa, città assai comm., con un porto franco, e con 6,000 ab.; è molto decaduta dal tempo in cui i Genovesi dominavano in queste contrade. Kertch, sullo stretto di Enikale, piccolissima città assai comm., che giornalmente s' ingrandisce, con una bella rada, con una cittadella, con saline nel suo circondario, e con 2,000 ab. Ecaterinodar, piccola città modernamente costruita, capoluogo dei Cosacchi del mar Nero, con 3,000 ab. - Kischinef, presso la destra del Duiester, capoluogo del governo della Bessarabia, città arciv., con un ginnasio, e con 20,000 abitanti. Akerman, alla foce del Dpiester, che vi forma un porto, città fortificata e comm., con vaste saline, e con 13,000 ab. Bender, con 6,000 ab., e Checzim, con 7,000 ambedue città fortificate sulla destra del Dniester, nella prima di queste si ritiro Carlu XII re di Svezia dopo la battaglia di Pultava. Ismail, con 13,000 ab., e Kilia, con 900, embedue città fortificate sul ramo settentrionale del Danubio. - Nuova Teerkask, sul Don, capolnogo del territorio dei Cosacchi del Don, piccola città, regolarmente costruita da pochi anni in una posizione più elevata e poco lungi dalla Vecchia Tcerkask, altra città di 5,000 ab., onde evitare le terribili inondazioni a cui quest'ultima è soggetta, La Nuova Teerkask ha un ginnasiu, un arsenale e circa 11.000 abitanti.

Nella Russia Occidentale o Lituania, Wilna, al confl. della Wilenka colla Wilia, già capitale del granducato di Lituania ed oggi capoluogo del governo del suo nome, grande e grazicsa città, ind. ed assai comm., sede di due vese uno cattolico e l'altro greco, con mua università, un osservatorio, una biblioteca, ed altri importanti lett. istit., e con 56,000 ab. - Grodno, sul Niemen, capoluogo del governo del suo nome, città ind. e comm., con un ginnasio, e con 9,000 abitanti. Brzese Litewski, sul Bug, piccola città assai comm. a motivo del canale di Muchaviec , sede di un vesc. greco unito , con 8,000 ab. -Witebsk, sulla Duna, capoluogo del governo del suo nome, città com. con un ginnasio, e con 15,000 ab. - Mohile/, sul Duieper, capolnogo del governo del suo nome, città ind. ed ass. i comm , sede di due arciv. uno cattolico e l'altro greco, con un ginnasio, e con 21,000 ab. - Minsk, sul Swislocz infl. della Bercsina, capoluogo del governo del suo nome, città assai grande, sede di un arciv, greco e di un vesc. cattolico; con un ginnasio, e con 15,000 ab. - Gitomir, sul Teterof, capolucgo del governo della Volinia, ritià ind. e comm., sede di due vesc, uno cattolico e l'altro greco, con un ginnasio, e con 11,000 ab. - Berdichef , città assai comm. , che si ingrandisce giornalmente, quantunque non menzionata dai geografi, con 20,000 ab.; vi si tengono delle fiere frequentatissime. - Kaminiek o Kamenetz, sulla Smotrica infl. del Duiester, capoluogo del governo della Podolia, già citta forte. sede di un areiv, greco e un vesc, cattolico, con un ginnasio, e con 13 000 ab.; le sue fortificazioni lurono demolite nel 1812 dai Russi. Mohilef, sul Dniester, che non bisogna con'ondere coll'altra città dello stesso nome situata sul Dnieper, città ossai comm., sede di un vesc. armeno, con 8,000 ab. - Bialistek, sulla Biala infl. del Bug, capoluogo della provincia del suo nome, piccola e ben costruita città, con un ginnasio, e con 9,000 ab. progetic, or un

Nella Russ'a Orientale: Cusan, sopra delle colline poco lungi dalla sinistra del Volga, già capitale del regno tartaro di Casan, ed oggi capoluogo del governo del suo nome, grande e ben costruita città arciv., assai ind, e comm , con un' università, un osserv torio, una biblioteca ed altri lett. istit., con una cittadella, e con 48,000 ab. - Saratov, situata sulla destra del Volga, città regolarmente f.bbricata, capeluego flel governo del suo nome, con un ginnasio, e cen 35,000 ab. Astrakhan, già capitale del regno tartaro, ed oggi capoluogo del governo del suo nome, sopra una delle isole formate dal Volga alla sua foce nel mare Caspio, città comm. con un buon porto; sede di un arciv, russo con un altro armeno, con un ginnasio, un seminario ecclesiastico, un orto botanico, e 40,000 ab. Viatka, sulla Viatka, capoluogo del governo del suo nome, pircola città vesc., ind. e comm., con un ginnasio, e con 9,000 ab. - Perm, sulla Cama, capoluogo del governo del suo nome di cui un terzo è compreso nei limiti dell' Asia, piecola città vesc. ind. e comm., con ricche miniere di rame e di ferro situate nel suo distretto, e con 20,000 ab. Ecaterimburgo, in Asia sull'Iset, ben costruita città comm. ed assai ind., con una celebre scuola di mineralogia, e con 11,000 ab.; nel suo distretto si trovano le più ricche miniere d'oro che si conoscano. Irbit, in Asia, piccola città ind., assai comm. con 3,000 ab.; vi si tiene una ricchissima e frequentatissima fiera. Nijni Taghilsk, in Asia, città ind con 10,000 ab., con miniere di oro e di platino situate nel suo distretto; quelle di platino sono le più ricebe che si conoscano. - Simbirsk, sul Volga, capoluogo del governo del suo nome, città comm, con un ginnasio, e con 13,000 ab. - Pensa, al confl. del Pensa con la Sura, capoluogo del governo del suo nome, eittà vese., ind. e eomm., eon un ginnasio, e con 13,000 ab. - Ufa, sulla Bielaja, eapoluogo del governo di Oremburgo di cui un terzo è compresa nei limiti dell'Asia, città comm., sede del vese, di Oremburgo, con 8,000 ab. Oremburgo, sull'Ural, città vesc., fortificata ed assai comm., con un ginnasio, un seminario ecclesiastico e con 6,000 ab : il suo veseovo risiede ad Ufa. Troitzk, piecola ma bella città fortificata, molto comm., con 4,000 ab. Heksk o Hetski, piccola città fortificata, importantissima per la sua miniera di sal gemma, che vi si cava; molto ind., con ottime lavorerie di fabbriferraj, giojettieri, oriuolaj, facitori di strumenti e con 2,000 ab. - Uralsk, sull'Ural, capoluogo dei Cosacchi stabiliti lungo questo fiume, eittà assai grande, con 11.000 abitanti.

Nel regno di Polonia: Varsavia, situata sulla sinistra della Vistole, in mezzo ad una vasta e sabbiosa pianura, capoluogo del palatinato di Masovia e capitale dell' antico e del nuovo regno di Polonia, sede di un arciv. eattolico ehe ha il titolo di primate de regno, città ind, e delle più comm., eon un' università, un osservatorio, una biblioteca, ed un gran numero di altri importanti lett. istit., e con 150,000 ab., prima degli ultimi avvenimenti politici. Varsavia propriamente detta è mal costruita; i sobborghi al contrario sono grandi, belli e colle strade larghe, diritte e ben lastricate. Pruga, che è il sobborgo più grande, è situato sulla diritta della Vistola, e vicue unito al restante della città per mezzo di un ponte di barehe. Le piu belle strade di Varsavia sono quelle chiamate sobborgo di Gracovia, del Mele o Napoleone, Lunga, Nuovo Mondo, Elettorale, Reale, Senatoria, Marescialla, e Lezno. Tra gli edifizii che abbelliscono questa capitale , sono osservabili lo Zamek o palazzo reale; il palazzo Lazienki, nel sobborgo del Nuovo Mondo, già villa di delizia del fu re Stanislao Augusto, considerabile per la sua bella architettura, e per l'annesso ameno giardino, ove si vede la statua equestre in pietra di Giovanni Sobieski, ed un' arena ; il palazzo del governo, detto di Krasinki, che è la più bella fabbrica della città; il palazzo di Sassonia, annesso ad un delizioso giardino ehe serve di pubblico passeggio; il palazzo pubblico; i palazzi del luogotenente del re, del ministro dell' interno, delle finanze, e della zecca; la fabbrica della società reale degli asuiei delle scienze : l'arsenale , le easerme, lo spedale della città ; il grande spedale militare; e fra i palazzi appartenenti ai particolari quelli di Zamoyski , Chodkiewiez , Pac , Ostrowski, Potoeki, Bielinski, e Czartor yski. Tra le chiese si distinguono la cattedrale, dedienta a S. Giovanni. Essa comunira col palazzo reale per mezzo di corridoj; S. Croce, S. Alessandro, e quelle dei Domenicani e dei Piarj. Varsavia conta diverse piazze, e fra queste le più belle sono quelle di Sassonia, di Marie-Ville, delle Tre Croci, Tlomachia, della Vecchia Città, della Nuova Città, del re Sigismondo, e del Campo di Marte Tra i più b. lli e frequentati passeggi di questa metropoli sono da menzionarsi i viali d'Uiazdof, paragonabili al Prater di Vienna. -

Salirs, untla Proma, tributario della Wartha, infl dell'Oder, capologo del platimato del son nome, bell'città infl ecoma, con un loce
ed una biblioteca, e cont 15,000 ab. — Sreter, capoluogo del palatimato
di Cracovia, piccola città exec., ind. e comun, con un liceo ed una
biblioteca, e con 5,000 ab. — Sandomiri, milla Vistola, capoluogo del
palatimato di Sandomiria, piccola città di 2,000 ab. — Lubino, sulla
Bistrayea infl. del Wiepra capoluogo del palatimato del sano nome, citta
vecc, ind. ed sassi comun, con un liceo de una biblioteca, e con 12 000
al. Lamarco, 1000 abpra, piccola città di 2,000 ab. — Lubino
alla contra del c

POSSEDIMENTI. I possesia attuati dell'impero Russo uniti alle sue dipendenze politiche si fanno ascendere a 5,912,000 miglia quadre, popolate da 60,000,000 di abitanti. Vedi l'Asia e l'America Russe. L'imperatore di Russia è inoltre protettore della repubblica di Cracovia, unitamente all'imperatore d'Austria ed al re di Prousia.







# SUNTO

della Storia politica

## IMPERO RUSSO E DEL REGNO DI POLONIA

La storia non ci presenta esempio d' impero vasto al pari di quello della Russia, che rionisce nelle mani d'un solo i destini di metà della Europa, di gran parte dell'Asia, e comprende fra i quasi interminati confini il settimo della terraferma, o la 26.ma parte della superficie del globo. Quattro diversi popoli abitavano anticamente il territorio della Sarmazia, o sia quella contrada che giace all'est della Vistola e del Nieper; questi erano i Venedi d'origine Slava, dalla Vistola fino all'isola di Oesel e di là al Waldai: i Bastarni, ed Alani in Podolia, Volinia, nel governo di Smolensko, Mosca, Caluga, Tula; questa nazione veniva chiamata Rossolan o Roxolan, cioè Rox Alami, o Alani della tribù Ros, siccome chiamavansi Rhaxalan gli Alani del Rha o Volga; gli Amassobita di origine tartara, sulla sponda dritta del Volga ; finalmente i Giazigi, veri Sarmati sulla destra del Don. Ceppo probabile a tutti questi ci comparisce l'immensa populazione Slava diffusa nelle foreste della Sarmazia, un tempo sottoposta al giogo dei Goti, e degli Unni, poi resasi indipendente e divisa in più rami. Il ramo più orientale, quello cioè degli Auti, o dei Russi si estese continuamente verso l'oriente, dove fortificandosi cogli avanzi degli antichi Rossolani o Roxalani, fondo Kiovia, Novogorod, Susdal, Wladimir, popolando e coltivando tut-te le fertili pianure fino al Don ed al Volga. Dicemmo altrove (\*) come i popoli della Scandinavia spinti dall' indole loro guerresca e intraprendente si spargessero in lontane conquiste, e fino nella Russia a fermarvi una dominazione. Questi avventurieri non trovando ostacoli alle loro scorre rie nelle tribù Slave, prive di organizzazione, di potere centrale, e sparse su di un vastissimo territorio, poterono fondarvi principati che furono il nocciolo della potenza Bussa. Questi principati sotto il titolo di Granducati occupavano la Russia centrale, insieme con le repubbliche di Novogorod e Pleskof. Poi vennero i Tartari dell' Asia-

(') V. Sunto della Scandinavia o Donimarca, Svezia o Norvegia a p. 323 .

che cancellando le traccie della democrazia scandinava fondarono dinastie dispotiche; finchie la Russia sottraendoti a quel vassallaggio non si riuni in una massa ragguardevolisima, e presentò nelle sue costumanze, nella lingua, e nel carattere i segni comuni e uniformi della vera Nazione Russa qual si comerca al di d'oggi:

Quanto ai capi, o duci di quelle popolazioni primitive avanti la dominazione normanna abbiamo poco più che congetture. Il primo capo . o principe di qui si rammenta il nome, è un Lesco (598), cui danno per successori Graco, Premislao, Lesco II, Lesco III, Papiello I, e Papiello II. Quando poi, o maucando la stirpe dei principi proprii, o non si potendo accordare sulla scelta perchè interne fazioni laceravano lo Stato, fu scelto dagli abitanti di Novogorod il Varego o Normanno Rurick, si stabili la prima dinastia di cui siavi certezza storica (861), Cotesto esempio fu presto seguito dalle altre tribu, e il valoroso Normanno assumendo il titolo di gran principe ne rende ereditaria la dignità nella propria famiglia. Qui come altrove intervenne la religione cristiana ad offrettare l'incivilimento della nazione, dovuto in gran parte alle cure di Olga granduchessa delle Russie (955) e di Valadimiro il Grande suo pronipote, specialmente dopo che questo eroe, chiamato da alcuni il Pietro il Grande del X secolo, ebbe ricevuto il battesimo e contratto matrimonio colla principessa Anna di Costantinopoli, sorella di Teolania regina degli Alemanui (980). Sotto il regno di Valadimiro la Russia fece mostra delle immense sue facoltà, ed entro in relazione con tugi i primarii Stati dell' Europa. Jaroslaf I (1014) sottomise le coste della Livonia, fabbrico la città di Dorpat, e pubblico leggi consentance ai costumi di quella nazione. Per affrettare il progresso del suo popolo nelle vie della civiltà non troscurò ogni mezzo atto ad aprire o mantenere corrispondenze colle genti più culte di Europa. Quindi è che dette la propria figlia Anna in moglie al re francese Enrico I, strinse alleanze cogli imperatori germanici, ed entrò in relazione col Pontefice, che divisava diffondere nella Russia la cattolica fede.

Maggiori progressi avrebber fatto il commercio e le lettere in Russia, e più presto sarebbe salita a quel grado di forza che poi spiegò quello Stato se Valadimiro il Grande col dividere il regno fra i suoi dodiei figli non vi avesse così posto ostacolo. Perchè le guerre e i torbidi cui dettero origine tali divisioni respinsero i Russi nelle tenebre di quella barbarie dalla quale stavano per uscire. Contuttoció molti luoghi fiorivano e prosperavan pei traffici e tra questi primeggiava Novogorod, non ancora caduta dal grado eccelso che dovè cedere alla sontuosa metropoli che siede orgogliosa sulle sponde della Moscwa, opera dello Czar Giorgio Dolgoruki (1151). Andrea I, capo della seconda Dinastia, o Gran principi di Valadimiria (1157), estese la sua dominazione verso il Volga, e sottomise le tribù tartare dei Tschauwaschi e dei Mordwini : porto l'armi anche nella Bulgaria provincia resa doviziosa dal traffico che fecevano con grande studio i suoi abitanti. Così eresceva la potenza Russa per opera dei suoi principi quando nel XIII secolo ebbe a soffrire una passeggiera scossa dall' invasione dei Mogolii sotto i successori del celebre Gengiskan. Costretto dall' urto di questi barbari il successore di Alessandro Newski dovette ricoverarsi in Pulouis, mentre il trono di Rurick, già tanto rispettato nel settentrione,

ers nettopasto a tributo dai Kan dell'orda d'oro. Questa soggetione e lo indebolimento che ne derivava sparvero finalmente si trengi di l'auto-ni indebolimento che ne derivava sparvero finalmente si trengi di l'auto-ni indebolimento che ne derivava sparvero finalmente si trengi di l'auto-ni indebolimente di l'auto-ni indebolimente dell'auto-ni indebolimente dell'auto-ni indebolimente dell'auto-post di Enanuelle imperatore di Cotantinopopili, be pronin ciall'imperatore Massimiliano, concedè molti privilegi al commercio dalle citti negreta della citti dell'auto-peratore Massimiliano, concedè molti privilegi al commercio dalle citti vider la Svenia. Sotto questo l'ava gli Stati sottopati al suo impero poi-tiente dal si 37,137 miglia di superficte, popolate circa da l'oni lioni di abitanti, somma lontana assai dal numero della popolazione at-tuale, abbene già prande per on principe quasi barbarco.

Ivan IV primo ezar (1533) senti la necessità di riformare le istituzioni politiche del suo impero; ma feroce al pari del secolo in cui visse, abituò i Russi alla più cieca sommissione, e li governo col terrore. Il suo regno è glorioso per gli acquisti delle provincie di Kasan e Astrakhan già possedute dai Tartari, mentre estendevasi la russa du minazione anche sulle populazioni erranti dilla Baschiria, e sui Watjack ai quali Ivan fece predicare il vangelo con tale spirito di moderosione e di tolleranza che fa meraviglia nel capo di un popolo appena incivilito. Alla morte di questo Ivan l'impero Russo già contava una popolazione di 12 milioni; estendendosi fino in Siberia, della quale fu vinto il principe dal russo generale Jermak Timofeow. Da quel tempo incominciarono i Russi a dilatare i loro confini a levante, che sotto Pietro il Grande giunsero alla costa orientale dell'Asia, ed a tentare quelle navigazioni che fruttarono più tardi alla loro patria il possesso delle Aleuti. delle isole delle Volpi, delle Gurili, del promontorio Alaska e delle coste dell' America occidentale.

Morto senza figli maschi Fedor, figlio di Ivan Wasilievitz ultimo ezar della casa di Rurich (1598), e ricusando la corona offertale Ire ne Gudenow, vedova del medesimo, i voti della nobiltà si unirono per collocare sul trono Boris Gudenow fratello d'Irene. Imitando questi il sno predecessore protesse il commercio, favori l'industria, e fece editti di tolleranza a favore dei Protestanti che dimoravano in Russia. Eppure questa sua saviezza non basto ad amicargli tutti i sudditi. Accusato di avere ucciso Fedor gli si levò contro un impostore, il quale fingendusi Demetrio fratello dello czar defunto, si fece riconoscere dai bojardi, e non regnò serza gloria. Sennonchè mostrandosi troppo dedito alle costumanze Polacche si alieno gli animi dei magnati e peri in una sommossa (1606). Egual sorte incontrò il successore di Demetrio, Wasilei Suskoi, venuto anch' egli in odio ai Russi per la sua predilezione verso i Polacchi, ed esposto ai tentativi d'un secondo falso Demetrio. Caduto Wasilei la nazione chiamava al trono Wladislao Vasa figlinolo di Sigismondo III re di Polonia, del quate fu turbato il regno dalla inimicizia dei due popoli, suscitata dall'alterezza dei Polacchi venuti col Vasa, e dallo zelo eccessivo del principe per la religione cattolica. Si aggiunsero a sconvolger lo Stato i tentativi di altri impostor che sotto il nome di Demetrio, riuscirono ad ingannare la nazione.

Desiderando porre un fine a questi mali i nobili pensarono stabilire in modo invariabile la successione al trono, e riuniti a consesso tutti i

voti si volsero a favore di Michele Romanow giovanetto di 13 anni figliuolo dell'arcivescovo Filarete, e pronipote in linea materna del Czar Ivan Wasileivich ( 1613 ). Nel tempo stesso fu stabilità la successione alla corona della Moscovia nella famiglia Romanow, Michela giunto al potere in un'epoca d'invilimento per la Russia nulla trascuró per ricondurre nei suoi Stati l'ordine e la prosperità. A Michele succede Alessio suo figlio ( dal 1611 al 1676 ), il quale pose le fondamenta di quella grandezza cui giunse la Russia rapidamente sotto il regno di Pietro il Grande Alessiovich. Conoscendo Alessio quanta ricchezza e prosperità deriva alle nazioni dal commercio, non cessó dall'incoraggiare le relazioni cogli esteri, e l'industria patria; giovandosi per ciò dei lumi che ritraeva dall'altrui esperienza, e dagli usi dei popoli più incivititi. Egli u anche fortunato in guerra e ricuperò Smoleusko, ritolse molte città agli Svedesi, e vinse un cosacco che gli aveva occupata Astrakhan, Quando questo principe morl lasció alcuni figli della sua prima moglie Maria. tra i quali Fedor che gli succedè sul trono; e da Natalia Nariskin, sua seconda moglie, Pietro, che lu il Grande.

l'edor II (1676) cerco seguire le traccie del padre e pose soprattutto cura a migliorare la disciplina delle milizie, malgrado le opposizioni dei nobili, ch'ei vinse ardendo e distruggendo i documenti sni quali la nobiltà fondava i suoi privilegi. Questa sola azione, sebbene apparisca arbitraria, basterebbe ad immortalare quel principe, poiche la Russia ne trasse infiniti vantaggi. Trovandosi senza figli all'epoca della sua morte (1682) Fedor chiamò successore al trono il suo minor fratello Pietro, il quale aveva appena dieci anni, escludendo così il sno maggior fratello Ivan, povero di ingegno e cieco degli occhi. Quest'ultima volonta del principe incontrò una grave opposizione nella principessa Sofia, donna ambigiosa e segace che intendeva dominare sotto il nome del fratello Ivar. Fatto dunque uno sforzo per afferrare il potere tramava già contro la vita di Pietro quando questi avvertito in tempo si riparò nel convento di S. Trinità ( 1689 ). Fu in quest'epoca che Pietro conobbe il Ginevrino Lefort, e ne ricevè quei lumi sulle consuctudini, e sui governi di Europa che destarono nel Grande l'amore della civiltà. Dal suo ritiro Pictro seppe guadagnarsi tanti e sl operosi partigiani che pote con quelli togliere l'usurpato dominio alla sorella e collocarsi in sua vece. Eppure non depose il fratello; ma gli lasció finche visse il titolo di Czar e l'onore di segnare col proprio nome tutti gli atti che pubblicava.

Morto Ivan (1608) Pictio fece cosa non mai tentata da un principe sovrano; abbandonando la corte; a sen endo pregriando a tauti i paesi ingentifiti, cere-nado cagnizioni utili a regolare la sua condosta come monarca. E troppo nota la soria dei suoi viaggi, allei riforme che egli introduste nell'impero, delle lumphe lotte che ebbe a sontener con Carlo XII di Svezia, perche ci faccinco qui a ripeterla. Solo di-remo che per voltatre al vero l'ingegno di Fierro il Grande basta porre monificatione de per voltatre al vero l'ingegno di Fierro il Grande basta porre monificati del composito della consoni di Europa, la Bassia. Certo quel temp, l'espardo alle alter nas-nini di Europa, la Bassia. Certo quel temp, l'espardo del alter nas-nini di Europa, la Bassia. Certo quel temp della consoni di Europa, la Bassia. Certo quel tempo della consoni di Europa, la Bassia. Certo quel tempo della consoni della consonia della consoni

La pace di Nystadt rendendo Pietro padrone di porti sul Baltico gli agevolò il disegno di aumentare la sua marineria, principalissimo mezzo secondo loi di avvivare ed estendere il commercio e l' industria nel suo impero. Intanto sorgevano in più luoghi fondachi e fabbriched'ogni maniera. In mezzo a queste cure ed a questi successi angustiava Pietro il pensiero di non lasciare nel proprio figlio Alessio un successore degno di lui e pari al carico di continuare l'opera sua; perebè questi educato con massime affatto opposte ai nuovi pensieri d'incivilimento che animavano lo Czar accennava il divisamento di ripristinare le consuetudini antiche. Questa diversità di sentimenti tra il padre e il figlio non poteva non generare funesti effetti. È nota la tragica fine del figlio di Pietro reo agli occhi di questo del pensiero di immergere nuo vamente la Russia nella barbarie dalla quale egli faticosamente l' andava ritraendo. Morto Alessio lo Czar dichiaro gl' imperatori di Bussia liberi di scegliersi a piacimento on successore, e fece di questa sua dichiarazione una legge fondamentale dello Stato. Ma non gli valse il fare uso di questa facoltà perché improvvisamente morendo (1725) la nomina ch' egli fece per suo successore di Pietro II, figlio del disgraziato Alessio, venne occultata a favore di Caterina I, moglie dello Cear e già da lui incoronata imperatrice.

Caterina come aveva saputo dal basso stato in cui era nata solle varsi alla grandezza attuale, così fece mostra di non minore ingegno nel mantenersi sul trono; sebbene troppa autorità lasciasse al principe Menzikoff soo principale ministro e confidente. Caterina sentendo avvicinarsi il suo fine dichiarò soo successore quel Pietro già nominato dallo Czar defunto, il quale venne infatti acclamato alla morte della imperatrice (1727), Come il regno di Caterina così fu breve quello del nuovo Czar, non durato più che un anno e due mesi. Anna vedova del duca di Curlandia e ni pote di Pietro I, fu chiamata al trono dai grandi e dal senato, e così la corona p. ssò nel ramo femminile dei Romanow, perchè la linea dei maschi erasi spenta nel czar Pietro II. Nell'offrire la corona a questa principessa il senato e i graodi le proposero una costituzione diretta a temperare il potere assoluto del sovrano; la quale l'imperatrice accetto; ma non su appena salita al trono . che un partito malcontento di non potersi giovare dell' autorità regia per soddisfare alla propria ambizione le suggeri di annullare quell'atto che poneva impaccio al pieno esercizio del suo potere. Distolta dal prender marito dal suo favorito Ernesto Biren, che macchinava far passare la corona della Russia nella propria famiglia, Anna adotto ona sua nipote di nome Anna anch' essa coi dette a marito il duca Antonio Ulrico di Branswich Bevern, ed elesse in suo successore il principe Ivan nato da quelle nozze, Ma il Biren non deponendo i pensieri di regno aveva indotto la imperatrice a nominarlo reggente, qualora il giovine Ivan salisse al trono in età minore E così avvenne; perchè morta Anna dopo dieci anni di regno ( 1740 ) Ivan fu proclamato imperatore e Biren prese le redini del governo amministrando lo stato da tiranno anziche da re, a tal segno che la principessa Anna era ridotta a tremare quando egli comparivale innanzi. Questa condotta rese Biren odioso alla nazione e più ai grandi, che si vedevano esposti ai caprieci di quel superbo. Così il maresciallo Munnich preditetto già di Pietro il Grande ed illustre per vasta sapienza militare e pei servigi resi allo stato nelle guerre della Russia col Turro e colla Polonia deliberò liberare la nazione da quel tiranno. Quindi è rhe fattolo arrestare e processare, lo mandò in Siberia. Allora la prinripessa Anna fu dirhiarata Grandurhessa e reggente, e riceve il giuramento di fedeltà, Intanto la guerra acresasi tra la Svezia e la Russia, durante la quale questa fu sempre vittoriosa, si terminò colla pace e crebbe la putenza dell'impero Busto, governato con dolcezza e sapienza dalla reggente. Ma questo stato di quiete non durò : la Granduchessa datasi all' indulenza abbandonò le redini del governo. Una rivoluzione improvvisa cacciando dal trono Ivan sece cessare la reggenza e chiamò sul trono Elisabetta figliuola di Pietro I ( 1741 ). Il regno di questa prinripessa incominciò dalle processure e dagli esilii delle persone affezionate alla reggente, tra le quali principalmente l'Osterman, e il Munnich; poi premiati i suoi benemeriti, e richiamate dall' esilio più di ventimila persone, Elisabetta aboli il Consiglio di Gabinetto e restitul al senato le sue facoltà, come ai tempi di Pietro il Grande Indi passò a dichiarare suo surressure il Duca di Holstein Gottorp figlio di sua sorella maggiore, rhe fu poi Pietro III, e continuando la guerra contro gli Svedesi ottenne molti vantaggi sui nenici. Cost il commercio dei Russi profittò non poco dall' accordo fatto con Thamas Kulik: n che minocriava guerra ad Elisabetta, Non così felice fu la guerra che incontrò l'imperatrice contro Federigu II, e che costò tanti tesori e tanto sangue alla Bussia. Frattanto più favoriti s' insignorivano a vicenda dell'animo di quella sovrana e regolavano i suoi consigli, dacche il titolo di favorito fosse divenuto una specie di ufficio nello stato. Sebbene a lode del vero e per onore di Elisabetta vuolsi ronfessare The sotto il suo regno questi suoi prediletti fecero più bene che male. Va celebrata questa imperatrice per la protezione che accordò agli scienziati e per le cure assidue che essa volse a favorire le arti e le lettere.

Indebolita dai lunghi dolori di una gravissima malattia Elisabetta fini il viver suo al 5 di Gennajo 1762 e le succede sul trono delle Russie Pietro III. Ammiratore delle qualità militari di Federigo II il nuovo Czar appena acclamato si affretto di roncluder pare colla Prussia: e mouse invece guerra contro la Danimarca. Nell' interno fe se alcuni decreti che riuscirono grati; ma i buoni effetti di questi atti sull'opinione erano distrutti dal dispiacere rhe recava nei sudditi la predilezione dell'imperatore pei forestieri, e il dispreszo in che teneva la propria moglie; si aggiunse a crescere il mal umore l'ordine rhe egli dette di togliere dalle chiese tutte le immagini eccetto solo quelle di Cristo e della Vergine: e quello d'introdurre nell'esercito russo la disciplina prussiana. Mentre gli animi per queste ragioni si alluntanavano dallo Czar, si volgevano a Caterina moglie di lui, amata per molte sue belle qualità. Queste disposizioni indussero il principe Orlof ed altri signori a prorlamarla imperatrice, e con questo sostegno e ron un corpo di circa 15 mila uomini Caterina si mosse verso Oranienbaum dove stava Pietro in grande agitazione per quell' evento. E n'aveva ben regione . dacche rondotto non molto depo al palazzo di Robecha fu annunziato al pubblico che egli era morto per una violenta eulira.

Caterina II ormai padrona del trono (1762) volse il pensiero e

le cure a compier l'opera di Pietro il Grande. Il suo regno durato fino al 1796 fin segniato per molte e splendide vittorie, per conquiste insoportanti e per nulli situationi. Appena saltia al trono la morte di Augusto III re di Polonia le dette ocrasione di dare la corona varante di quel pace a Staniada Poniatovità uno favorito. I politici avvolgimenti che tennero dietro a questo fatto generarono guerre lungue e gravissime con la Turchia.

Le armate russe, non fortunate da prima, ma poi vincitrici penetracono finalmente nella Moldavia e nella Vallacchia, fino al di la del Danubio; nel tempo stesso, una flotta russa comandata da Orloff entrava nell'arcipelago per assalire le forze navali della Porta, e fare insorgere i Greci. Il quele tentativo esendo riuscito a buon fine, ne ando distrutta La flotta nella baja di Schesmè sulle coste dell' Asia minore ( 1770 ) e i Greci sollevati s' insignorirono del Peloponneso. Sennonchè mancata l'energia e l'intelligenza necessarie per approfittare di questi successi i Greci dovettero piegarsi di nnovo al giogo ottomano. La fiacchezza dei Russi derivava da due cagioni principali: la peste comunicata alle loro armate dai Turchi, e diffusa con una spaventevole rapidità fino a Mosca; ed una vasta sommossa diretta dal cosacco Pugatscheff e propagatasi dal Jaik e dal Volga fino alle centrali regioni dell' impero (1773). In questi frangenti Caterina si recò a fortuna il trattato di Kutschuk-Kaidardschi ch' ella potè concludere col Turco (1774) e pel quale ottenne Azof ed altri luoghi sul mare Nero, domino la Crimea, ed ebbe libera la navigazione su tutti i mari della Turchia.

In quel tempo medeismo la Polonia andava sossopra per le faziono le la guerra civile. Le potenze vicine, Russis, Austria, e Prussia piono-fistando dell'infidite stato di quel pasee vi posero le mani, e ten e apprationo dei brani, poi rinnuovate le turbasioni a cegione di una costituzione gradita dal popolo, ma non con-entita dai robbili venduti alla Russia, la misera Polonia nadió una aeconda volta sparita tra i auoi in-gordi vicini (1793). Da quell'epoca i Russi non si allontanarono più dalle terre pollacche. E quando la generale sommossa di Varasvia più dalle terre pollacche. E quando la generale sommossa di Varasvia più accessa la querra estrema nella quale l'indipendenza della Polonia peri pro no più riorgere, la terra divisione sè l'ebè luogo caseellò quel

popolo dal numero degli Stati (1798).

Prima di morire Caterina vide incorporata alla Russia la Crimea (1792) edi dicacto di Curlandia (1795). Paolo Primo, figlio e successore di lei (1796 al 1804) e ra stato tenuto lontano da ogni partecipazione al governo dalla ambissiono sau madre; la sua giovennia cra tra-scorsa in una specie di schiaviti, sorvegliata da spie. Cotesta educacione aveva alterato i suoi senimenti, naturalmente onneti e onorevoli, e lo aveva reso sospeticos e violento. Sebbene denderasse sinceramente il bene di soni sudditi, trassorese al stati impartelenti edispotti deli qualiti vuolsi dar colpa alla sua ignorana sel alla sua difindenza. Volubile di monte, soni di suoi sudditi in Italia contro i Francesi, e mel 1799, quando quel generale vincitore in Italia, fu sconfitto nella Sviszera. Polo reredendosi traditi dai suoi allasti richiamava le nue truppe, e quai calava agli accordi col primo console Buonaparte, che lo blandita. Epparte temendo la propagazione ni suoi stati di principii prochamati

dalla risoluzione frances ordinava i più rigorosi regolamenti di polizia contro ogni se gno o dimonstrame delle aborrite movita. Tanto che la Russia mal compurtando cutesta tirannia s'alienava dal principe; e quevi pareva a momenti trascrerez ad atti non del tutto consentanti u mante dobta di sana ragione. Fosse vera cotata altennatione di spirito, o trovato di roloro che volveano avere um pretesto per imorgere controli montrea, il fatto si e den nella notte del 23 marzo 1801 i congiurati si provarono a rostringerlo ad ab birare a favore di suo figlio; e puchtà si opposeva ne fa risolutta la morte.

La storia del regno di Alessandro figlio di Paolo (1801-1825) è una delle più helle pagine degli Annali della Bussia, Le inspirazioni di una mente volta al bene, gl' impulsi di sentimenti generosi, una attività infatigabile, tutto giovo ad Alessandro, tutto fu da lui volto al grau disegno ili affrettare i passi del suo popolo nel cammino della civiltà. Le sue cure specialmente tendevano a migliorare lo stato infelice dei contadiui , a simplificare l'emministrazione dell'impero, a regolare le finanze, ad organizzare l'armata; e così volle incoraggiare il commercio e l'industria : provveilere di strade e ranali le provincie, e diffondere l'istruzione, stabilendo un gran numero di scuole superiori e secondarie. Quanto alla politica fu veduto irremovibile dinanzi al pericolo, e moderato dopo il trionfo. Eppure ebbe molti nemici tra i suoi, e già macchinavasi tra i congiurati la sua rovina, quando ei mori a Taganrog (1 decembre 1825). Alessandro aveva, in vita e col consenso del suo fratello Costantino, indirato per suo sucressore il giovine Niccolò suo minor fratello. Contuttoriò i rongiurati proclamarono Costantino sp-rando trovar questo più favorevole ai lero disegui. Questo tentativo falli per l'energia di Niccolò, e per la fedeltà del maggior numero delle truppe. Il nuovo imperatore dopo avere spento col sangue dei rolpevoli l'incendio che essi avevano susritato, volse il pensiero e le cure ad appagare i voti della sua nazione a favore dei Greri insorti contro i Turchi. La presa di Erivan chiuse la guerra colla Persia (1826 e 1827); ma la lotta colla Turchia obbligo la Russia a maggiori sforzi. Le offese incominciarono nel 1828 ed ebbero fine nel 1829 con un trattato nel quale la Porta cedendo al cani distretti presso al Caucaso, dovette riconoscere l'indipendenza della Grecia ed il protettorato della Russia sulla Moldavia e sulla Vallacchia.

Mentre da quel lato l'imperatore adoprava le armi per sollevare dall'i sutica oppersione-un popolo capace di defindrer i suoi dritti, in Polonia egli ingaggiava un doloroso conflitto per ristenere sotto il suo giogo un altro popolo stance di soffire il mal governo del vicerè Cottonino. Suno noti i cais della guerra del 1830-31 sostenata dai Poliacchi per restiture l'imignostenza alla ione patria; l'erotto valore di pochi non Prosti della vendetta; el della condendo potrono ripettere la dolorose parode del tranche Kociusho e Finizi Poloniere.

## POLONIA.

Quel paese rhe giare fra la Vistola a levante, la Netze a tramontana, i Crapacs a mezzodi, ed il Bober a ponente, e che fu detto Polonia nel secolo XI, già s' era riunito fino dal IX secolo sotto un solo princine col nome di duca. Lo obitava un popolo di origine slava, contando per primo capa o re Lech I nel 501, sebbene non si abbia certezza di quei principi fino ai Piasti (600). Questi ducli intenti sempre a sottrarsi al vassallaggio dell' impero este ero le loro conquiste all' intorno e s' insignor irogo della Pomerania crientale e della Masovia, Sul finire del secolo XIII Premislao II prese il titolo di re (1295); e cresciuti in civiltà i Polacchi incominciarono ad acquistare potenza fra gli Stati, al che contribuì non poco l'acquisto della Lituania nel XV secolo. Ma già la Polonia fioriva e per opera singolarmente dell'ultimo dei Piasti, Casimirro il Grande, fondatore dell'università di Gracovia, guerriero e legislatore ( 1333-1370 ). Edvige figlia di Luigi d'Angio successore del gran Casimirro , sposandosi a Jagellone granduca di Lituania riuni, come dicemmo sopra, i due Stati, e pose sul trono la seconda dinastia, ch'ebbe nome da quel grandura suo marito. Da quell'epoca la Polonia andò sempre prosperando, sebbene a quando a quando esposta al le offese dei principi vicini, o turbata dalle interne discordie derivanti dalla elezione dei principi; e saliva a tal segno di grandezzo, che, nel 1620, occupava il regno una estensione di 50,000 leghe quadre; nel 1772 la monarchia sebbene ridotta comprendeva ancora un territorio di 35 mila leglie, e 12 miliogi di abitanti; ma le divisioni del 1772, 1793, e 1793 tra la Russia, l' Austria e la Prussia, la disfecero totalmente. La pare di Tilsit (1807) creò il Granducato di Varsavia, di cui la maggior parte fu eretta in regno di Polonia dai trattati del 1815, e fu sottoposto all' Imperatore di Russia. Nel 1816 gli fu data una costituzione; ma nel riconquisto che ne ecero i Russi dopo la rivoluzione del 1830, cotesta costituzione venne abolita (1832), ed il governo su assidato ad un Consiglio di amministrazione presieduto da un Luogotenente imperiale.

## REPUBBLICA DI CRACOVIA

CONFERI. Al nord e all'est, il regno attuale di Polonia; al zud, la Vistola, che la separa dalla Gallizia appartenente all'impero d'Auatria; all'ovest, la Brinica che la separa dalla Siesia Prussiana.

FIUMI. La VISTOLA, con i suoi piccoli infl. alla sin stra, Brinica. e Rudawa.

SUPERFICIE, 373 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 114,000 abit.; relativa, 308 abit. per miglio quadro.

RELIGIONE. La Cattolica è la dominante; vi sono inoltre molti Ebrei, ed in poco numero dei Luterani. GOVERNO. Esso è repubblicano, sotto la protezione degli impe-

GCVERNO. Esso è repubblicano, sotto la protezione degli imperatori di Russia e di Austria, e del re di Prussia, che dichiararono

questo Stato perpetuamente neutrale.

TOPOGRAFIA. 'Dusta repubblica, formata nel 1815 del congresso di Vienna di una piccola frazione dell'antico regno di Polonia, comprende la città di Crasovia ed un piccolo territorio lungo la Vistola.—
L'racovia, situata in una valle delpiaosa, sulla sinistra della Vistola, antichissimo e grande città vecci, ind. ed sassi comun, già piazza forte e

capitale del vasto antico regno di Polonia, ed oggi della piccola repubblica del suo nome, con un' università, una ricca biblioteca ed altri lett, istit., e con 25,000 ab. Un ponte la pone in commicazione con Podgorze, città austriaca sulla destra della Vistola nella Gallizia. Cracosia lia strade irregolari, strette e mal lastricate, ma conta diversi belli edifizi, fra i quali si distinguono la magnifica cattedrale nelle cui cappelle si vedono i monumenti funebri dei re e dei grandi nomini dell'antico regno di Polonia; la chiesa di S. Maria, di elegante stile gotico, con un altissimo campanile; la chiesa di S. Stanislao, che è la più antica della città; l'antico e sontnoso palazzo di Cracovia, occupato attualmente dalla società di beneficenza; il magnifico palazzo vescovile. che dopo gli ultimi abbellimenti è divenuto la fabbrica moderna più considerabile di Cracovia; il palazzo pubblico; e l'immenso edifizio chiamato Sukiennice, che formano il circuito della gran piazza, ambedue ragguardevoli per la bellezza della loro architettura. - Claratomia o Mogila, con un ginnasio e 2,000 ab , e Krzeszowice, sulla Budawa, con bagni minerali, con miniere di ferro nel suo circondario, e con 3,000 ab., sono i luoghi più considerabili del piccolo territorio di questa repubblica.

## PENISOLA ORIENTALE

Sotto questa denominazione puramente grografica si sono riunite tentte le contrade che i geografi per abitudine continumo tuttora a designare sotto il nome improprio di Turchia d'Europa, aggiungendovi some dipendenne geografiche i tre gruppi di sole che formano la republica delle laole Jonie, ed indicando ini alcuni articoli generali, come si fece per l'Italia, tutto ciò che la geografia fisica e politica di questa regione offire di più importante.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 13° e 27°; Lat., fra 33° 48°. In questi calcoli vi sono comprese le isole riguardate come dipendenze del Continente.

DIMENSIONI. Maggiore lunghezza, da Costantinopoli fino allaestremità nord-ovest della Croaxia Ottomana, 622 miglia. Maggiore larghezza, dal Pruth all'est di Jassi fino a Dragomestre, di faccia alla isola Testi o Itaca, 600 miglia.

COMPERE. Al mord, i Consimi Militari di Croasia, Schiavonia, t. Appleria e Tramitivania, e la Bukovima, contrade comprese nell'uspero d'Austria, quindi la Bessarabia appartenente all'impero Rusoo, lui ett, la Bessarabia, il mar Noro, lo atterto di Cottantinopoli, dei del Dardanelli e l' Arcipelago; al sud, il mare di Marmura, il 'Arcanto edi il mare Adriatico, quindi la Dalmazia edi Consimi Militari Crossi, sontrede apparenenti all'impero d'Austria.

MONTAGNE. Tutti i monti di questa parte d'Europa appartengono si due SISTERIE ERCINIO CARPAZIO e S. LAVO ELLENICO o delle ALPI ORIENTALI; il loro punto culminante à il monte Tizardagho Scardo, alto 1600 tese, compreso nella catena settentrionale, appartenente al sistema Slavo Ellenico. Vedi alle pag. 53 e 54.

ISOLE. Oltre le Isole Jonie che nel loro insieme formano la repo difica di questo nome, appartengono a questa regione le numerose sole che compongono l'Arcipelago propriamente detto, sebbene fra queste ve ne siano alcune che appartengono geograficamente all' Asia. Le più considerabili fra quelle che devono riguardarsi come dipendenze geografiche dell'Europa smo: Candia, che è la più grande di tutte, Tasso. Samotracia, Imbro e Lemno o Stalimene, appartenente all'impero ottomano, il quale però non riconosce la distinzione fra le isole Eusopee ed Aslatiche, e forma di tutte un solo governo; Aegroponte, \* Sira, Andro, Naxia, Idria, Spezia, ed Egina, appartenenti al nuovo Stato della Grecia.

LAGHI. Il più grande di tutti, ma che, propriamente parlando, deve considerarsi come una vasta laguna, è il Raselm o Russein, nella parte della Bulgaria chiamata Tartaria Dobrudgia al sud delle foci del Danubio. Vengono quindi i taglii di Scutari o Zente, d' Ochrida, e di Giannina, nell'Albania; di Cadaca, di Yenidge e di Betchick nella Macedonia; e di Tapolius, nella Grecia Orientale, Vi sono inoltre diverse lagune e fra queste le più considerabili sono quelle di Missolungi, nella Grecia Oecidentale.

FIUME, Tutti i fiumi che baznano questa regione sboccano in einque mari differentia

Il MAR NERO riceve: il DANUBIO, massimo, dopo il Volgo, fia i finui Europei; esso viene dall' impero d' Austria , separa la Servia da' Confini Militari Unsberesi , e la Bulgaria dalla Vallacchia , dalla Moldavia, e dalla Bessarabia appartenente all' impero liusso, e dupo aver formato-un vasto Delta, claiamato Bogaso, entra in mare per divers rami, I suoi principali infl. sono, alla diritta : la Suvu, ingrossata dall' Unna, dal Verbas o Verbizza, dalla Bosna che riceve la Migliazza, e dalla Drina; la Morava, ingrossata dalla Nissava; e L' Jsker; alla sinistra: il Syll o Schyll; l'Olt o Alu-14; l' Ardjs, ingrossato dalla Dumbrovizza; il Giulonizza; il Seret; ed il Pruth, ingrossato dal Bulgui.

L' ARCIPELAGO riceve : la MARIZZA , che scende dal monte Egrisau, traversa la Romelia, e riceve alla diritta, l'.1rdu; alla sinistra: la Tundgia, e l' Erkene o Eigene. - Il CARASU O STRU-MA, detto anche MARMARA, che scende dal monte Argentaro, traversa la Macedonia Orientale ed il lago Cadaca, ed entra nel golfo di Orfano o di Contessa. - Il VARDAR e l' INDGE CARASU, che bagnano la Macedonia ed entrano nel golfo di Salonicco - La SALAMBRIA, anticamente Penso, che scende dal Pindo, irriga la Tessaglia, e sbocca nel golfo di Salonicco. L' HELLADA, che traversa la parte meridionale della Tessaglia e sbocca nel golfo di Zeitun.

Il MEDITERRANEO riceve: l' lats o Helos, chiamato anche VASILI POTAMOS, ed anticamente EUROTA, che traverso l'antira Arcadia e la Lacquia.

Il MARE JONIO riceve : il Ruffa, anticamente Alfeo, che traversa l' Arcadia ed Elide. - L' ASPRO POTAMOS, anticamente ACHE-100, che traversa la Tes-aglia occidentale e bagna l' Etolia e l'Acarnomia. - L' ARTA ed il CALAMAS che traversano l' Epiro.

Il MARE AURIATICO riceve: il Voiussa o Vedis, che tra-Geog. 18

versa la Bassa Albania, e vi riceve alla simistra l'Argyrocastrom. De Engerst, delto anche Berartino e Carvastra, è lo Scomsti o Ton, che traversano l'Albania Media, — Il Mart; il Univo, formato dell'unione del Distro Neno che esce dal lago d'Ochrida, «ol Distro Biano» e see dal lago d'Ochrida, «ol Distro Biano» e see dal lago d'Ochrida, «ol Distro Biano» e see dal lago d'Ochrida, «ol Distro Biano» e se del lago del respecto del la della servizione del la distribución del la distri

RELIGIONE. L'Istanismo o retigione Maonetta na è la dominante nell'import outenane, tutte le altre, quantunque professate pubblicomente, non vi sono che toll-rate. Il Cristianesimo però è professato dal maggior numero delli ablianti di questa regione, ma divisi in varice chiese. La Chiesa Gerea Sciamatica è la più numerous : dopo di questa viene la Chiesa Cattolica, e quindi la Chiesa Armena. Vi si trovano inoltre degli Ebersi in gran numero.

PORTEILE PORTI EILITAIL Le principali piazze forti di questa regione sono: Vidino, Silutiria, Rutziaia, Sciamia, Yoma, Scutari, Zwornii, Bihace, Banialulia, e Candia, nell'impero ottomao; a queste si ponsono aggiungre le fortièressoni che difendono il passo dell' Elterponto o tettito dei Dardantili, e quello del Bufore è il principale baluardo dell'impero dalla porte del nord. I Turchi hamo inoltre il diritto di terre guarrigone nell'importante piazza di Englandio inoltre il diritto di terre guarrigone nell'importante piazza di Engrado in Servis. Nanplia, Negroponte. Missolungi, le cittabile di Corinta e di Atene, il cautale di Morra e quello di Lepando, dance Corone, nel regos di Sercis. Cerfia, nella repubblic delle Indie. pini. pirincipali porti militri sono Cattoningogli, Fama, o Gali-pali, nell'impero ottomano; Navarrino, Poras e Lepanto, nella Gressia; Corfia, nella repubblica delle Isole Jonie.

PORTI E CITTA COMMERCIALI Le pincipili piaze maritime comercionis i questa regione sono: Catentiniapoli, Salonico, Gallipoli, Enar e Verna nell'impero ottomano; Sira, Idra, Nauguite petranga, et la movo Stato della Strecia, Zante, Corfue di Argatti, sella repubblica delle lole Jonie. Le principali piazze compercioni dell'interno sono: Adrianopoli, Bana Strati e Giannina, nell'impero ottomano; Belgrado, nel principato di Servia; Bukarett, in quello di Valleccha; e Galace, in quello di Modavia.

DIVISIONE FOLITICA. Questa regione comprende i seguenti Stati, cioè l'impero ottomano, di cui descriveremo la sola parte appartemente all'Europa; i principati di Servia, di Vallacchia e di Moldavia, iributarii dell'impero ottomano; il muovo regno di Grecia; e la repubblica delle Issole Jona.

#### IMPERO OTTOMANO,

OORTIHE, Al nord, i Confini Militari Austriaci, i principat id is servia, di Vilhechia ed Moldavia, e la provincia russa di Bessarabia; all'est, il mar Nero, il Bosloro o stretto di Costantinopoli, l'Elieponto o stretto dei Dardanelli, e l'Arcipelago; al zud, il mare di Marmara, l'Arcipelago, il mare Mediterranco, ed il muovo Stato della Greria; all' orest, il mare Jonio, il mare Adriatico, la Dalmazia Austriaca, ed i Confini Militari Austriaci.

FIUMI. Il Danubio, la Marizza, il Carasu, il Vardar, l' Indge Carasu, la Salambria, l' Hellada, l' Aspro Potamos, l' Arta, il Voiussa, il Drino, la Bojana e la Narentu. Vedi alle pag. 385, 386. SUPERFICE, 112, 300 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 7,100,000 ab., relativa, 63 abit. per miglio quadro.

AOYERNO. Esso è dispolice, riè non pertanto, în praice, non à on di contraires apertamente la volontà della nasione. Il Cornon è il libro ascro dei Musulmani, e ierve innieme di codice religioso, civil e politico. L'imperatore ha il tulo de Gran Jignore o Gran Judano, e riamisca nella sua persona il potre temperale e aprituale; caso è rappesentato da due loogotennoti; uno cal nome di Mufij, , che è il capo dei ministri della religione de della legge; l'altro chismato Gran Tiur, che è il primo ministro e di rigge il gorreno civil e a militare. Il comandante in capo delle forze navali dell' impero ha il tiolo di Garipto Patris. La riamione in consiglio del Gran Veir, del Mufil, del patro Patris. La riamione in consiglio del Gran Veir, del Mufil, del parola d'origine araba che significa assembles. La Corte imperiale chiami Patris d'agunta o Sublime dal nome della porta principale del Serragito o palsazo imperiale, d'onde è venuto il nome di Patra Ottomano che soud dari generalmente a questio imporeo.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. I Turchi non conoscono le divisioni adottate nelle nostre geografie; essi avevano diviso i loro possessi di Europa e di Asia in due gran divisioni, dipendenti da due comandanti generali, chiamati Beylerbey, vale a dire bey dei bey, uno dei quali risiedeva ora a Monastir ed ora a Sofia, e l'altro ora ad Angora ed ora a Kutajek. Queste grandi divisioni comprendevano di. versi governi chiamati ejalet o pascialik, ci ascuno dei quali era suddiviso in dipartimenti detti livas o san giaccati, ma di confini poco fissi ed arbitrarii, ne in relazione colle divisioni geografiche. Al principio del secolo XVII, allorquaodo l'impero ottomano era nel auo più florido stato, contava 44 ejalet o governi, suddivisi in 220 livas o sangiaccati; ma dopo le varie vittorie riportate dalle Potenze Cristiane, che tolsero ai Turchi non poca parte delle loro conquiste, e specialmente dopo gli ultimi avvenimenti politici, che sottrassero dal giogo ottomano diversi paesi dei quali si compo neva , questi ejalet o governi diminuirono non solo in estensione, ma anche in numero, ed attualmente si trovano ridotti a poco più della metà. La parte europea dell'impero ottomano è attualmente divisa nei due territorii di Custantinepoli e di Adrianopoli, immediatamente soggetti al Gran Sultano, e formati dalle cità di questi nomi e dai loro contorni, e nei seguenti ejalet o governi ; que ti ultimi presentano tuttora le medesime inconvenienze circa i loro limiti respettivi, che cambiano quasi giornalmente, e sono:

L'EJALET O GOVERNO DI RUM-ILI (Romania) che ha per capoluogo ora So fia ed ora Monastir, percib il Parià o governatore risiede vicendevolmeote in queste due città; esso comprende i livaso sangiaccali seguenti, i quali prendono il nome dai loro capiluoghi respittivi, cicè Giannina, Saloniceo, Trikala, Scutari, Ochrida, Valona o Aulona, Gastendil, Elbassan o Ilbussan, Prisrendi o Perserendi, Dakagin, Uscup o Scopia, Delvino o Delonia, Veldgeterin, Capala, e Kruschevacz.

L' EJALET O GOVENNO DI BOSNIA, che la per espoluogo Bosna-Serna, sebbene il Pascià o governatore riviela a Trau n'ik; esso compende i karu o sangiaccati di Vidina, klisa-Bosna, Zovenia, Ada-i Kebir e Trebigne, capoluogo dell' Herzegovina o Dalunasia. Ontuusana.

L'EJALET O GOVERNO DI SILISTRIA, che ha per capoluogo Silistria; esso comprende i livas o sangiaccati di Nicopoli, Teermen o Teirmen, Vize o Visa, Kirkilissa, e la fortezza di Belgrado.

L'EARTY O GOYERNO DELLE L'OSSAIR O delle ISONE E GOSTE, formato dalle inole e coste d'Europa e di Aris, onisi dalle contrade unrittime, e governato del Capitan Pavcià o Grande Ammir-gliu-cosa id Nicouredia in Bitinia, del Castello dei Dardauelli, id Uluchor, cuell' Acaranui o Bassa Allania, di Mezaterc, di Suirire, di Bigha, di Mettalno, di Rodi, di Nicosia o isola di Cipro, di Scio o Chio, di Sono e di Stri solo dell' Aripelago.

Auns if a tuenzione dell'importante isola di Candia, che forsava l'ejalet o gostrono di questo mone, in turco c'hismate Kirid, petes tatta autopoata dal Sultano alla giorisdizione del vice-rè di Egitto in ricompensa delle spese de esso fatte nell'ultima guerra di Morea; na sectone quatti 'hola per la sau ponic one apparitene geograficamente all' Europa, si sono descritte le sue c'tta principali dopo la topografia della pare e arrope a dell'imporco ottomano.

CITTA' C PITALE. Costantinopoli.

TOPOGRAYIA. L'incretezza dei limiti delle divisioni amministrate e per consegorna dei luogli che ciasanna di esse comprende, ci la determinato di descrivere le principali città dell'impere ottommo a seconda delle cinque regioni che l'uso chiasma liburatia, Macetania, cui si è aggiunta la Livadia settentrionale corrispondente all'antica Tecanania e dell'Atolia, Bostaia, etti si sono unite la Dalmazio e la Crossia ottomne; e Balgaria

Nells Romélia: Castantinopoli, detta dai Torchi Istambul, o città dell'Islamiano, sinuta fra il mar Petro e quello di Marassra, sul casale del suo nous anticamente chiomato Bosforo, che separa l'Europa dall' Aña, lougo 22 miglia, circa, cua i peca Ingeleza che in disculpanti oppena giunge a mezao mogito, e désos da horaudobili fortificationi erette sulle due caste di Europa e di Aña, vastissime città, cinta da ripari romistenti in un doppio muro mamito di fossi fortificato con torri, assai indi e delle più comma, sede del Sulteno, dei ministra citatti i gran dignitari dell'impeno di cui è la capitale, del muftio espo della religione mononettano, a di un patriara greco xismatico, di due arviv. armeni uno catolico e l'altro cianutico, e del Cachemo Bazello escendigio del cuale che si interna nella città, ove stamia ordinariamente un parte della Ectua (termazo; com un vasto escuro percalogramo condinariamente un parte della Ectua (termazo; com un vasto escuro percalogramo cantieri do un maccio del cuale che si interna nella città, ove stamia ordinariamente un parte della Ectua (termazo; com un vasto escuro percalogramo cantieri do

costruzione per la marina militare; con diversi collegi, che sono specie di università maomettane, greche, armene ed ebraiche; varie biblioteche; un gran numero di scu le elementari, ed altri lett. istit.; e con 600.0 0 ab Fu fondata dall' imperatore Costantino l'anno 520 dell'Era Volgare sul sito dell'antica Bizanzio, e da esso chiamata Nuova Roma. nome che tuttora ritiene presso la chiesa Orientale. Maometto II la conquistò contro Costantino Paleologo, ultimo degli Imperatori Greci, lo anno 1453. La città propriamente detta forma una specie di triangolo la cui punta sporge in mare; amena oltre ogni credere è la sua situazione, e vago ne è l'aspetto esteriore, ma l'interno non corrisponde a tanta bellezza. Le strade sono strette e sporche; le case nella maggiore parte basse, e costruite di terra e di legno, per cui gl'incendii vi sono frequenti ed alcune volte terribili. I migliori edifizii sono: il Serraglio o palazzo occupato dal Sultano regnante, così chiamato dalla corruzione della parola turca serai, che significa dimora; esso è una vastissima fabbrica piena di palazzi e di ameni giardini, cinta di mura fortificate e munita di artiglieria; occupa il sito dell'antica Bisanzio e forma quasi una città a parte, essendo eguale in estensione alla città di Vienna propriamente detta; fra i palazzi che contiene vi si distinguono l'appartamento del sultano, quello delle sue donne chiamato hurem, la sala del trono, la zerca, ed il tesoro ove si conservano tutte le ricchezze acquistate dopo l'origine della monarchia, e varii oggetti interessanti i Massulmoni, perchè hanno parte alla gloria dell'islamismo; il più importante fra questi ultimi è il sangiak scherif o bandiera nobile che diccsi essere appartenuta al profeta Miometto, che spiegata nelle critiche circostanze ha più volte salvato l'impero dalla sua rovina; la porta principale del serraglio ha il nome di Porta Augusta o Sublime, e siceome anticamente in Oriente la porta di una casa era la parte principale dell' edifizio, perche vi si trattavano tutti gli affari importanti, così la parola Porta ha designato in seguito il palazzo stesso e la corte imperiale. Vengono quindi l'Eskiserai o vecchio serraglio, palazzo situato nell'interno della città ed abitato dalle donne e dagli schiavi dell'ultimo sultano morto o deposto; il famoso castello delle Sette Torri situato alla estremità meridionale della città sulle rive del mare, ove si custodiscono i prigionieri di Stato, le caserme dell'interno della città, e quelle situate nei suoi contorni, chiamate Daud Pascia e Ramis Teifflik, che sono specie di campi trincerati da poter contenere un'intiera armata; le numerose fabbriche dei bagni; i cimiteri che servono ai Mussulmani di passeggio pubblico; i bazar o mercati; ed i caravanseraj o ospizi per le carovane. Tra i più belli edifizi di Costantinopoli sono da menzionarsi le moschee, che ascendono al numero di 344: formano ordinariamente un corpo di fabbrica isolata, ed alla maggior parte di esse sono annessi delle turbes o cappelle sepolcrali, ove si seppelliscono i aultani ed i gran personaggi dell'impero; delle mekteb o scuole elementari, dei medresse o collegi, specie di università; delle biblioteche, degli spedali, e dei luoghi per la distribuzione degli alimenti ai poveri. La principale moschea è S. Sofia, già chiesa patriarcale cristiana fondata dell'imperatore Giustiniano nel 532, e convertita in moschea ila Maometto II allorquando s'impadroni della città : vi si amnirano la cupola, la magnifica galleria che la circonda con 67 colonne di rari marmi,

alcune delle quali tolte dal tempio di Diana d'Efeso, ed il pavimento in mosaico tutto di porfido e di verde antico; dopo S Sofia le altre moschee più considerabili sono quelle del Sultano Ahmed, del Sultano Solimano, del Sultano Osmano, e della Sultana Validè, cioè della Sultana madre dal nome della madre di Maometto IV; quest'ultima è osservabile perchè la maggior parte delle colonne che la sostengono sono state tolte dalle rovine di Alessandria Troas. Dopo le moschee sono pure da menzionarsi i numerosi conventi dei religiosi maomettani , fra i quali il più bello è il convento dei Meulevis nel sobborgo di Galata: la chiesa patriareale dei Greci Scismatici ; e la rhiesa principale desli Armeni chiamata S. Giorgio. Costantinopoli ha un gran numero di piazze, chiamate meidan da una parola persiana che significa pianura, la più celebre è quella che porta il nome di At Meidani o piazza dei cavalli. perchè i giovani Turchi vi si esercitano a montare a cavallo: essa è l'antico Hippodromo, ed è tuttora adorna di un obelisco egiziano in sessanta piedi di altezza, come pure degli avanzi della colonna dei tre serpenti, su cui credesi che posasse il famoso tripode del tempio di Delfo; viene quindi la piazza di Top Kana, che è decorata di una bella fontana. Oltre S. Sofia ed i monumenti che abbelliscono l' Hippodromo già menzionati si trovano ancora in Costantinopoli molti avanzi di antichità che rammentano il dominio de' Cesari, e fra questi i più considerabili sono : gli acquedotti, specialmente quelli di Valente e di Giutiniano: le cisterne, particolarmente quella di mille e una colonna, chiamata storica perchè rappresenta le gesta dell'imperatore Arcadio: la colunna bruciata, i cui avanzi hanno tuttora 90 piedi di altezza; la colonna corintia che si trova nei giardini del aerraglio, eretta in memoria di una vittoria riportata sopra i Goti; ed i bassi rilievi che adorpano l'antira porta del castello delle Sette Torri, ma in gran parte mutilati. Diversi sobborghi considerabili sono adiacenti a questa città: quello d'Ajub, così chiamato dal nome di un compagno del profeta Maometto che vi fu ucciso nell'anno 668 dell'Era Volcare, epoca in cui i Mussulmani assediorono per la prima volta Costantinopoli, è situato all'ovest della città verso il fondo del porto; gli altri situati all'est del porto sono ; quello dell' arsenale propriamente detto, ove si trovano questo edifizio e gli arsenali e cantieri da costruzione: quello di Galata, che è il quartiere dei negozianti; quello di Pera, che è il quartiere abitato dagli Europei sotto il nome di Franchi, e dagli ambasciatori delle potenze cristiane; e quello di S. Demetrio, situato dietro i sobborchi di Pera e Galata, ed abitato dai Greci: bisogna però guardarsi dal confondere quest' ultimo soblorgo col Fanal o Fanar, quartiere abitato dalle antiche famiglie greche e situato sul porto nell' interno della città. Può riguardarsi come un sobborgo di Costantinopoli anche la città di Scutari , situata in Asia sulla costa opposta del Bossoro , rittà che non bisogna confondere con l'altra di questo nome situata in Europa nell' Albania. - Dopo la capitale le altre città più considerabili della Romelia sono le seguenti. - Adrianopoli o Andrinopoli, situata parte in collina e parte sulle rive della Tundgia presso il suo confl. colla Narizza, seconda città dell'impero, di cui fu la capitale dal 1365 fino alla presa di Costantinopoli nel 1553, assai comm. e delle più ind., sede di un arciv. g.eco, con diversi collegii, specie di università maomettane,

e con 100,000 ab.: essa spaccia gli articoli della sna industria ed i prodotti del suo territorio per mezzo del porto di Enos situato alla foce della Mariaza. - Filippopoli, sulla Mariaza, città grande, assai ind. e comm., sede di un arciv, greco, con 30,000 ab ; il terremoto del 1818 distrusse gran parte dei suoi edifizi. - Enos, sulla costa dell' Arcipelago alla foce della Marizza, piccola città assai romm., con 7,000 ab., e con un porto comodo e sicuro che serve ad Adrianopoli per esportare gli articoli della sua industria ed i prodotti del suo territorio .- Selimnia, presso l'importante gola del Balkan , chiamata Demir Kapu o Porta di Ferro, città ind. e comm, con 20,000 ab.; vi si tiene una fiera assai frequentata .- Gallipoli, all'imboccatura settentrionale dello stretto dei Dardanelli, nella penisola del suo nome, capoluogo dell'ejalet o governo delle Isole e Coste dipendenti dal Capitan Pascià, città grande, ind. ed assai comm., con un porto ove stanzia parte della flotta Ottomana con vasti magazzini per la marina militare, e con 80,000 ab.: il Capitan Pascia, che risiede ordinariamente a Costantinopoli vi tiene un suo luogotenente. Lo stretto dei Dardanelli, altrimenti detto di Gallipoli dal nome di questa città, chiamavasi anticamente Ellesponto; si estende in lunghezza per circa 40 miglia, mentre la sua maggior larghezza non eccede quattro miglia, ed in alcuni punti appena giunge alla larghezza di un miglio; è difeso da formidabili forti eretti sulle due coste di Europa e di Asia, e due di questi occupano i luogbi degli antichi Seste ed Abido si noti per l'avventura di Leandro. - Rodosto, sul mare di Marmara, città assai comm., sede di un arciv. greco, con un porto, e con 40,000 ab.

Nella Macedonia: Salonicco, anticamente Tessalonica, sull'Arcipelago in fondo al golfo del suo nome, capoluogo del sangiaccato di Salonicco, città grande, rinta di mura fiancheggiate da torri, delle più ind. e comm., sede di un arciv. greco e del Gran Cacham specie di patriarca ebreo, con un porto, e con 70,000 ab.; vi si osservano molti belli avanzi di antichità. In distanza di 40 miglia da questa città presso il golfo di Contessa si trovano le rovine di Filippi, luogo rinomato per la battaglia rhe Augusto ed Antonio vinsero contro Bruto e Cassio. -Seres, sul Carasu o Struma, ed alle falde meridionali del monte Argentaro o Orbolo, chiamato dai Turchi Egrisudag, città grande, assai comm. e delle più ind., sede di un arriv. greco, con 30,000 ab.; l'aria cattiva che vi regna in estate obbliga i suoi abitanti a ritirarsi sul monte vicino, ove si è formata una nuova città. - Monastir o Bitolia, all'est dei monti Candavi, città grande, con 15,000 ab., ove qualche volta risiede il Pascià o governatore dell'ejalet di Rum-Ili, ciò che l'ha fatta prendere per capitale di questa divisione amministrativa .- Kastoria, sul lago di questa nome, e città ind. e comm., sede di un arriv. greco, con 18.000 ab. - Uscup o Scopia, sul Vardar, capoluogo del sangiaccato del suo nome, città ind, e comm., sede di un arciv. greco, con 10,000 ab. - Gustendil o Kustendil, sul Cavasu o Struma, capoluogo del sangiaccato di questo nome, città ind. e comm., sede di un arcive greco . con bagni caldi sulfurei, e con 8,000 ab.

Nella Tessaglia: Larissa, sulla Salambria, città grande, assai ind. e comm, sede di un arciv. greco, con 30,000 ab. — Tricala, poce lussi dalla Salambria. capoluogo del sanziaccato del suo nome, città

comm, sede di un arciv. greco, con 12,000 ab - Farraglia, presso cui Cesare sconfisse completamente Pompeo, è tuttora città ind. e com,

sede di un vesc. greco, con 7,000 ab.

Nella Bulgaria: Sofia, fra l'Iskr e la Nissava, capoluogo del sangiaccato del suo nome, e capitale dell'ejalet di Rum-lli , città grande, ma mal costruita, assai ind. e comm., sede di un metropolitano greco e di un arciv, cattolico, con 50,000 ab. - Vidino, sul Danubio, capoluogo del sangiaccato del suo nome, città forte e comm., sede di un vesc. greco, con 25,000 ab. - Nicopoli, sul Danubio, capoluogo del sangiaceato del suo nome, città fortificata ed assai comm., sede di un arciv. greco e di un vesc. cattolico, con 10,000 ab. - Rutsciuk, sul Dannbio, città grande, fortificata, comm. ed assai ind., sede di un arciv. greco, con 39,000. - Silistria, sul Danubio, capoluogo del sangiacento e capitale dell'ejalet del suo nome, città grande, fortificata e comm. sede di un metropolitano greco, con 20,000 ab. - Shumla o Sciumla, sopra una collina lungo la strada che da Rutscink conduce a Costantinopoli, città grande, fortificata, comm., ed assai ind., una delle più forti piazze dell'Europa per la sua posizione, con 30,000 ab .- Varna, sul mar Nero, città fortificata ed assai comm., sede di un metropolitano greco, con un porto ove stanzia una parte della flotta ottomana, e con 16.000 ab.

Nell'Albania: Giannina, sulla riva occidentale del lago di Giannina, capoluogo del sangiaceato del suo nome, città grande e hen costruita, ind. e comm., con due forti cittadelle, e con 10,0 10 ab.: al tempo del Pascia All, che ne aveva fatta la capitale dei suoi posse si, era divenuta una delle più floride città della Turchia e contava 40,000 ab. Nelle vicinanze di Giannina esisteva l'antica città di Dodone, rinomata nell'antichità per l'oracolo e per il tempio di Giove; questo ultimo era situato nel mezzo di una folta foresta. - Delvino o Delonia , capoluogo del saugiaccato del suo nome, città grande , con un forte castello, e con 8,000 ab. - Arta, sull'Arta non molto longi della sua foce nel golfo a cui dà il nome, peco fa città assai comm., sede di un arciv, greco, con 9,000 ab., ma in oggi molto decaduta. - Prevesa, all'ingresso del golfo di Arta, e presso le rovine dell'antica Nico. poli, poco fa città assai comm., con un porto e con 8,000 ab., ma in oggi molto decaduta. Presso l'imboccatura meridionale del golfo di Arta è situato il promontorio d'Azio, in vicinanza del quale l'amo 754 di Roma segui la famosa battaglia navale fra Augusto e Marcantonio, conosciuta col nome di battaglia d'A io. - Vulona, o Avlona, sull'Adriatico, capoluogo del sangiaccato di questo nome, città comma, sede di un vesc. greco, con 6,000 ab. - Elbassan, o Ilbassan, capoluogo del sangiaccato di questo nome, sede di un vesc. greco, con 4,000 ab. - Durazzo, sull'Adriatico, piccola città, sede di due arciv, uno cattolico e l'altro greco, con un porto, e con 5,000 ab .- Ochrida, presso il lago d'Ochrida, capoluogo del singiaccato del suo nome, città comm., sede di un arciv. greco, rou 8,000 ab. - Dukagin e Prisrendi, sono città considerabili per essere capiluoghi dei sangiaccati di questi nomi. - Scutari, all'uscita della Bojana del lago di Scutari, capoluogo del sangiaceato del suo nome, città grande, fortificata, ind. ed assai comm. sede di due vesc. uno cattolico e l'altro greco, con due forti castelli, e con 20,000 ab. Il suo Pascià è uno dei più potenti della Turchia di Europa, e spesse volte si è ribellatu agli ordini del Gian Sultano.

Aella Bosnia: Bosna Serai o Serraglio, sulla Migliazza, capoluogo del sangiaccato del sno nome, e cap'tale dell'ejalet di Bosnia, città grande, cinta di mura e di piccoli forti, assai ind. e romm, con bagni minerali e miniere di ferro nelle sue vicinance, e con 70,000 abit .--Traunik, sopra un piccolo infl. della Bosma, città di mediocre grandezza, residenza del Pascia dell'ejalet di Bosnia, con una eittadella, e con 8,000 ab - Zvornik, sulla Drina, capoluogo del sangiaecato del suo is me, città forte, con miniere di piombo nel suo territorio, e con 14.000 cb. - Banialuka, sul Verbas, città forte, ind. e comm., con acque termali nel suo circondario, e con 15,000 ab. Bihacz, sull'Unna, nella Croazia ottomana, piecola città fortificata, con 3,000 abit. Trebigne, capoluogo dell' Herzegovina, o Dalmazia ottomana, città fortificata, sede di un vesc, cattolico, con 10,000 ab. - Mostar, sulla Narenta, nella Dalmazia ottomana, città ind. e comm., con 9,000 ab.; vi si osserva un bel ponte in pietra di un solo arco rhe ha 300 piedi di corda.

Le principali isole dell'Arcipelago, che gli ultimi trattati hanno lasciato sotto il dominio ottomano e che possono riguardarsi come dipendenze geografiche della Turchia d'Europa, sono le seguenti:-Tasso, auticomente Thasos, con ricche miniere d'oro oggi affatto perdate. -Samotracia, rinomata nell'antichità per i misteri che vi si celebravano in onore degli Dei Cabiri. - Imbro, consucrata anch' essa anticamente agli Dei Cabiri - Lemno, oggi detta Stalimene, la più importante fra le nominate: in essa trovasi Lemmo, capoluogo dell'isola, piccola gittà, con un porto, una cittadella, e 1,000 ab. Celebre fino dai tempi di Galeno è la terra sigillata alla quale si attribuiscono potenti virtù suedicinali specialmente contro i veleni; si estrae annualmente con grandi cerimonie dalle colline situate al nord-ovest di quest' isola, e si vende per conto del governo; ma ha molto perduto della sua celebrità dopo che la medicina moderna ha ridotte al loro valore le proprietà che la ignoranza e la superstizione le avevano attribuite, - Candia, che è l'antica Creta, una delle isole più considerabili del Mediterraneo, attualmente sotto la giurisdizione del Pascià d'Egitto. Vedi alla pag. 385. Vi si trovano: Candia, capitale dell'isola, città fortificata, ind. e comm., ma molto decaduta dal tempo in cui i Veneziani ne erano padroni, sede dell'arciv, greco di Gortina, che era una delle più considerabili città dell' isola al tempo dei Romani, di cui se ne vedono tuttora i magnifici avanzi, con un porto quasi intigramente colmato di sabbia, e con 10 000 ab. Retimo, capoluogo del sangiaccato di questo nome, piccola città, sede di un vescovo grero, con un porto e con 6,000 ab. La Canea, capoluogo del sangiaccato del suo nome, città di mediocre grandezza, la più cumin. dell' isola, sede di un vesc. greco, con un porto, e con 12,000 ab.

POSSEDIMENTI. I possessi attuali dell'impero Ottomano escludendovi i paesi vassalli tributarii, si fauno ascendere a 1,038,000 miglia quadre, popolata da 23,600,000 abitanti. Vedi l'Asia e l'Affrica Ottomano.

#### PRINCIPATO DI SERVIA.

CONFINI. Al nord, i Confini Militari Anstriaci; all'est, il principato di Vallacchia e la Bulgaria; al sud, la Romelia, la Macedonia e l'Albania; all'orest, la Bosnia.

e l'Albania; all'ofest, la Dosnia.

FIUMI. Il DANUBIO con i suoi infl. Sava ingrossata dalla Drina. Morava e Timoh. V. alla pag. 385.

SUPERFICIE, 9,000 miglia quadre,

POPOLATIONE. Assoluta, 380,000 abit.; relativa, 42 abit. per miglio quadro.

GOVERBO. Dopo il trattato stipulato fra la Porta ed i Serviani, garantite dalla Russia e confermato da quello di Adrianopoli, questo Stato deve rignardarsi come tributario e uon suddito dell'impero ottomano, il suo governo è monarchico treditario costituuonale.

TOPOGRATIA. Le città più considerabili di questo Stuto sono le seguenti:— Bremendria, al conti. della Morava col Danubio, città fortificata, capitale del principato, residenza del principe, del senato Servino e di un racives, greco che ha i tiulo di primate della Servia ,
con 12,000 ab. — Brignado, al confl. della Sava col Danubio, città
grande, ind. e delle più comm. una delle più forti piazza della Europa, tede di un vesc. greco, con una cittudella , un artenale e 30,000
ab. Il Gran Signore las il divitto di presidare questa piazza—Cladora
o Kladora, piccolo lucgo sulla divitta del Danubio, che i rammenta
per indicare il sito del famoso ponte di Trajano, distrutto poscio per
gelosia da Adriano, sebbene alcuni credano che non fosse mai nitimato;
en en vedono tuttora i pilastri.

### PRINCIPATO DI VALLACCEIA.

CONFINI. Al nord, la Transilvania o i Confini Militari Austriaci ed il principato di Moldavia; all'est e al sud, la Bulgaria; all'ovest, la Bulgaria, il principato di Servia, ed i Confini Militari Austriaci.

FIUMI, Il DASUBIO, che separa il principate dall'impero ottomano, con i suoi infl. Schyll, Aluta, Ardja ingrossato dalla Dumbrovizza, Gialonizza, e Seret; quest'ultimo segna una parte del confine dalla parte della Moldavia. Vedi alla pag. 385. SUPERFICTE, 21,600 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 970,000 ab.; relativa, 45 ab. per miglio quadro.

GOVERNO. Quanto principato è retto come quello di Moldavia. L'ospodaro si momina a vita, pa poi teglieri dall' ufficio fonorchi per esgione dei delitti preveduti dal trantato di Adrianopoli; egli ha li diritto di regolare liberamente tatti qii allari interni della provincie soltropote alla sua samministrasione; eglie la sua nazione godono i privilogi anedenini accordati al-Serviani; questo principato e quello di Moldavia hanno inoltre il vanneggio di non ricevere presidoi tacro sul loro territorio; sono stati parimenti esentati dalle somministrazioni cui erana obbligati per provvedere Contanimopoli, le foretze turche sul Danubio, e l'arsenale: ma devono pagare una somina per compenso della perdita annuale subita dall'erario imperiale nell'abbandonare i suoi dritti.

TOFOGRAFIA. Le città più considerabili di questo Stato sono le seguenti : Bukarest , sulla Dumbrovizza, capitale del principato, e sede di un arciv. greco, città grande, molto sporca, o meglio vasto villaggio in cui diverse chiese e molte case si trovano frammiste a fioriti giardini, a passeggi deliziosi, ed a boschetti odoriferi; è ind. ed assai com, ha un liceo, una biblioteca ed altri lett. istit., e conta 80,000 ab. - Giurgevo, sulla sinistra del Danubio di faccia a Rutsciuk, di cui era riguardata come un sobborgo, piazza comm., con 18,000 ab.; - Brailow, Ibraila oBraila, al ronfl. del Seret col Danubio, piazza com., con 30,000 ab. - Crajova, sullo Schyll, città ind. e comm., ron 8,000 ab. - Okna Mare, sull'Aluta, grosso borgo, importante per la miniera di sal gemma rhe si trova nel suo distretto, una delle più ricche dell'Europa.

### PRINCIPATO DI MOLDAVIA.

CONFINE. Al nord, la Bukowina appartenente all' impero d'Anstria, e la Bessarabia all'impero Russo; all' est, la Bessarabia; al sud, il Danubio rhe per un lungo spazio la separa dall'impero ottomano, ed il principato di Vallacchia; all'ovest, la Transilvania e la Bukowina.

FIUME. Il DANUBIO, con i suoi infl. Seret e Pruth ingrossato dal Baglui Vedi alla pag. 385.

SUPERFICIE, 116,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 450,000 abit.; relativa, 39 abit. per miglio quadro.

GOVERNO. Quanto è stato detto parlando del governo della Vallacchia deve applicarsi anche a quello della Moldavia, Vedi alla pagina 394.

TOPOGRAFIA. Le città più considerabili di questo Stato sono le seguenti: Jassy, sopra un'altura irrigata dal Baglui, capitale del principato e sede di un arciv. greco, città grande irregolarmente rostruita, ind. ed assai comm., con un liceo, e con 40,000 ab.; è quasi tutta fabbricata in legno per cui gli iocendii vi sono frequenti e terribili; quelli del 1827 distrussero la maggior parte dei suoi edifizii. -Galacz, al confl. del Pruth col Damihio, città assai comm., cinto da ripari, con un porto sul Danubio frequentatissimo, e con 7,000 ab. -Okna, sul Seret, piccola città importante per le miniere di sal gemma situate nel suo distretto, e classate fra le più ricche dell'Europa.

## SUNTO DELLA STORIA POLITICA DELL' IMPERO OTTOMANO

Già fino dal rhiudersi del secolo XI i Turchi od Osmanlis, popolo conquistatore uscito dai paesi prossimi al Caspio e convertito alla scde dell'Islam da Maometto, combatteva nell'Asia Minore contro i croc iati; e contro gl'imperatori bisantini fino dal XIII secolo. Il primo a passare in Europa fu Solimano, uno dei loro duci (1355;, il quale pose sua sede a Adrianopoli (1363). I suoi successori s'impadronirono l'una dopo l'altra delle provincie greche, e nel 1453 Maometto II tolse ai Cristiani Costantinopoli. Cresciuti così in potenza i Turchi, nei due secoli che seguirono quell'epoca del loro maggiore trionfo, non cessarono di minacciare la civiltà europea. Il loro impero si estese, senza parlare dell'Asia e dell' Affrica, sulla Russia meridionale, e su di una gran parte delle provincie ungheresi, e spinsero le loro scorrerie fino alle porte di Vienna, salvata nel 1683 dal valore di Giovanni Sobieski, re di Polonia, Giovandosi delle sconfitte toccate in quella guerra, i Veneziani ed i Russi assalirono alla lor volta l'impero ottomano; ed i primi poterono togliergli la Morea e delle isole. Il trattato di Carlowitz, pel quale la Porta cede la Transilvania ed Azow, termino la guerra (1699). Da quell'epoca la mollezza dei Sultani, l'anarchia interna promossa dalla loro condutte. e principalmente la superiorità della tattica europea resero infelici tutte le imprese dei Turchi. Pareva avessero perduto il sentimento della loro potenza. E molto penó Carlo XII di Svezia, dopo la rotta di Pultava, per indurre la Porta a muover guerra alla Russia; ne seppero valersi com'essi dovevano dell'imprudenza di Pietro il Grande nel lasciarsi cingere da essi sulle rive del fiume Pruth con un' armata travagliata da o ni bisogno; la pace del 1711 rese loro soltanto Azow. Dal 1702 al 1730 Achmet III ritolse la Morea ai Veneziani, sebbene le armate turche fossero sconfitte più volte, specialmente a Petervaradino (1716), dagli Austriaci capitanati dal Principe Eugenio. Nel 1718 fu ronclusa la pare a Passarovitz i frutti della quale furono perduti gall'Austria in altre campagne, ch' ebbero poi fine col trattato di Belgrado (1739).

Venuta a conflitto colla Russia (dal 1768 al 1774) la Turchia sofferse gravi perdite e per terra e per mare, ed ebbe a reprimere i primi moti dei Greci sollevati in Morea. Nel 1774 costretti a cedere di nuovo Azow i Turchi riconobbero di nuovo l'indipendenza della Crimea, nella quale la Russia mando presidii, finche nove anni dopo cotesta penisola non venne incorporata al suo impero. Rotta la pace coll'Austria, la Porta combattè da quel lato felicemente; ma intanto Suwarow generale russo s' impadroni delle fortezze di Ocaakow e d' Ismail ; i quali eventi recando ad effetto le trattative di pace produssero il trattato di Jassy, in virtà del quale i Turchi perderono molti territorii. Oppresso da tanti mali l'impero ottomano cadde da quell'altezza alla quale s'era levato nei secoli di Maometto II, di Achmet III; così si pnò dire che della fine dell'ultimo secolo, cotesto impero camunina a gran passi verso la sua distruzione. Quando i Francesi sotto Buomparte ( 1798 ) s' impadronirono dell' Egitto i Turchi dovettero invocare l' ajuto degl' Inglesi per riconquistarlo. Nel 1801 i Serviani più non reggendo alla oppressione ottomana insorsero; e i Tarchi smarrirono il senno al punto di concludere pace colla Russia (1812) nel momento che questa potenza minacciata dalle forze di Napoleone non poteva provvedere da quel lato come avrebbe richiesto il suo interesse. È nota la sollevazione della Grecia e l'esito della lotta incontrata da quel popolo valoroso per ricuperare la sua indipendenza (\*) (dal 1821 al 1829). Le prove fatte da parecchi

<sup>(\*)</sup> V. Sunto storico della Grecia, pag. 403,

Sultani per introdurre la disciplina europea nei loro esteccii iono svevano prodato verun frutto, perchie l'opinione di popolo vi i opoponeva, quando Mahmud II superando rolla foras la resistema dei Giannizzapote effettuare alcune riforme. Giomonolimeno la guerra tra la Potes e la Russia (1828-1829) non fo felice per la prima. I progressi dei generali Dichith, pe Paskewinch contrinsero il gran Sultano ad accessiva il trastato di Adrianopoli (14 settembre 1829) con poti gavi all'impero. Due ami dopo Melemett All vierce d'Egisto violee control in signore, e si spine fino a Konich, contringendo Mahmud a contentre. Pascordo che abbundonava la Siria all'Egito (1833) e Adana al figlio del vicere, litrahim. Dopo quest'epoca, altre turbazioni lanno travaglio del Vierce, litrahim. Dopo quest'epoca, altre turbazioni lanno travaglio cel l'impero ottomono, il quale ridotto sila dura necessità di seguire la politica degli Susti preponderanti in Europa, pare non dovere la sua facta tura sinessam surrochè alla secondivole sel colina delle cori straniera.

## REGNO DI GRECIA.

CONFERN. Al nord, l'impero Ottomano e l'Arcipelago; all'est, l'Arcipelago; al sud, l'Arcipelago ed il Mediterraneo; all'orest, il mare Junio.

FIUMI. L' Iris o Eurota, il Rufia o Alfeo, e lo Aspro Potamo che nell'estremo suo corso serve di frontiera fra questo Stato e l' impero ottomano. Vedi alla pag. 333 e seg.

SUPERFICE, 11,800 miglia quadre.

POPOLARIONE. Assolutu, 600,030 abit.; relativa, 51 abit. per miglio quadro.

GOVERNO. Esso è monarchico costituzionale ereditario.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. Il nuovo Stato della Grecia diviso nelle dicie sissioni amministrative o monts seguenti, cicì: Attica e Becaia — Locride e Focide — Acarannia ed Etolia — Aggolide e Corinto — Angia ed Etilie — Macentin — Luconia — Accadia — Eubea, comperadente, l'isola d'Eubea, o Negoponte, et Syora el Cicladi, comperadente li tole Afrates, Time o Dromi : « Styras — Cicladi, comperadenti le isole Afrates, Time o Treas, Afrates, Time o Cicladi, comperadenti le isole Afrates, Time o Treas, Afrates, Time, Microsia Delice Millo ad Mela, Policandra, Silvynos « Antipara, Paris, Nasia, Nio, Amergo, Nasapakia, Nanfo o Anafo, Suntanton, Euro, Nasia, Nio, Amergo, Nasapakia, Nanfo o Anafo,

### CITTA' CAPITALE. Atene.

TOPOGRAPIA. Questo Sisto si compone di tre parti, che sono la forcia propriamente desta, la Morera, anticamente Pelaponneso, e le Isole. La Grecia propriamente detta corrisponde alle antiche province dei Jacotiel, Procitel, Borosia, Megaride, ed Attica. La Mores alla Ceiratia, Argolide, Laconia, Messenia, Elide, Arcedia, Acaja, e Sivienia. La Gerecia propriamente detta è conosciura anche sotto il nome di Livadia. La città della Grecia non presentano attualmente che rovine; nestuana di esse è considerabile sotto il rapporto dell'industria, del commercio, della popolacione e degli stabilimenti letterari, ma sono benti tutte importuni per la loro celebrità sorica e per gl'imponenti avanzi di antichità che sienne tuttora conservano. Quelle che meritano moggiormente di cenere anticinote sono le reguente.

Nell' Attica e Beozia. Atene, situata a sei miglia di distanza dal golfo del suo nome, capoluogo della Grecia Orientale, città arciv. una delle più celebri del mondo per il suo vetusto splendore, ed antichissima madre del sapere e del vero valore. La città attuale non occupa che una parte dello spazio dell' antica, e sebbene molto decaduta, era tuttora, avanti l'insurrezione, una delle città più floride della Grecia per il commercio, e contava 15,000 ab.; presentemente essa non contiene che rovine e conta appena 5,000 ab. Atesse nel suo più florito stato aveva 22 miglia di circuito, tredici porte, e tre porti, cioè il Falereo, il Munichio ed il Pireo; solo questo ultimo esiste tottora a piccola distanza dalla città col nome di Porto Leone. La sua popolazione ascendeva a 71,000 ab. Malgrado le frequenti rivoluzioni politiche a cui è andata soggetta essa presenta ancora un gran numero di monumenti che attestano la sua antica gloria. I più considerabili sono: l' A cropoli o cittadella sull' alto di una rupe, che quantunque sfigurata serve anche oggidi all' uso stesso di di'esa; il Partenone o tempio di Minerva, sussistito nella sua integrità fino al 1687; il tempio di Teseo; la torre ottagona di Andronico, chiamata comunemente il tempio dei Venti; il monumento coragico di Lisierate, conosciuto sotto il nome di lanterna di Demostene; la porta d'Adriano; gli avanzi del tempio di Giove Olimpico, e dei teatri di Erodoto Attico e di Bacco; la piazza delle adunanze popolari, e molti altri oggetti, tutti prodigiosamente scampati dall' edacità del tempo e dall' ira della barbarie, Le antiche ma estese mura sono del tutto abbattute. Nelle vicinanze di Atene si trovano molti luoglii considerabili per antica rinomanza, e fra questi Lepsina, villaggio rovinato che occupa parte dell'antica Eleusi, ove si vedono tuttora gli avanzi del vasto tempio di Cerere, il cui accesso era vietato a tutti roloro che non erano iniziati ai misteri , che dal nome della città chiamavansi eleusini : Gifto Gastro , denominazione data al luogo dell' antica Eleustere : Maratona, villaggio miserabile che occupa il luogo dell'antica città di questo nome, ove gli Ateniesi capitanati da Milziade, sconfissero i Persiani comandati da Dario; il monte Pentelico, famoso per le sue cave di marmo; ed il monte Imetto, cognito pel suo squisito miele. - Megara, corrispondeute all'antica città di questo nome , poco lungi dal golfo di Atene; avanti l'insurrezione era una delle città più floride della Grecia per la sua industria, e contava 12,000 ab., attualmente non presenta che rovine. - Tebe (Thiva) presso al piccolo lago Stivo, capitale si celebre della Beozia, era avanti l'insurrezione una piccola città vesc., con 4,000 ab. - Talanti, o Talanta, piccola cit.à vesc., sul canale a cui dà il nome, era avanti l'insurrezione assai comm., e contava 5,000 ab. -Livadia, anticamente Lebedea, a poche miglia all' ovest dal lago del suo nome in antico chiamato Copais o Copaide, i cui frequenti straripamenti la rendono una delle più malsane città della Grecia; avanti l'insurrezione vi risedeva un metropolitano greco, era ind. e comm., e contava 10,000 ab.; attualmente non presenta che rovine. Si crede che essa occupi il luogo del bosco sacro di Trofonio, celebre per l'oracolo che vi si rendeva in un antro situato sopra un monte : questo bosco era bagnato dai due ruscelli di Lete e di Mnemosine che con la loro unione formavano l' Ercino infl. del lago Copaide. Egina, isola situata quasi nel mezzo del golfo di Atene, piccola ma considerabile per le sue antichità. — Coluri, anticamente Salumina, al nord della precedente, piccola isola, ma celebre per la gran vittoria riporata presso le sue coste dalla flotta greca comandata da Temistocle, sulla numerosa: armata navale di Serse.

Nelia Locride e Focide: Salona, l'antica Amfissa, poco lungi dal monte Parnaso, oggi detto Liacura, capoluogo della provincia, piccola città, sede di un vesc. greco, con 4,000 ab. - Scala, luogo miserabile, con un porto che serve a Salona per spacciare i prodotti del suo territorio. - Castri, villaggio di poche capanne abitate da Albanesi, sul luogo dell'antica Delfo, rinomata nell'antichità per il tempio e per l'oracolo d'Apollo, il più celebre ed il più rispettato dello universo. - Cirra, di cui si vedono tuttora gli avanzi delle mura; essa era il porta e l'arsenale di Delfo - Zeitun (Izdin), città forte presso il golfo del suo nome, con 4.000 ab. - Bodonizza, pircola città importante per le sue fortificazioni moderne, e per la sua vicinanza alla famosa gola delle Termopoli, nome derivato dalle sorgenti sulfuree che si trovano nei suoi contorni. Questa gola, celebre per la gloriosa resistenza opposta da Leonida e dai 300 Spartani alla numerosa armata di Serse, è situata fra il monte Oeta ed il mare che in questo luogo prende il nome di canale di Negroponte.

Nella Acarmania ed Esolia: Brachori, piccola città di 2,000 ab., copoluogo del Nomo. — Missolandi; alulle laquam del suo nome già capoluogo della Grecia Occidentale, piazza forte, rovinata dai Turchi de ne ten impadoronirono nel 1820 dopo un lungo assolio; si è resa celebre per l'eroica difesa che ne fecero gii abianti in quell'occasione. — L'epanto, l'antica Nanquetta, piccola città forticata, salei dori con como 3000 ab. A porte del piago del distanza de quette città trovasi il Castello di Aportatio.

Nell' Argolide: Nauplia o Napoli di Romania, situata sopra una lingua di terra che sporge nel golfo del suo nome, capoluogo dell'Argolide e per qualche tempo del nuovo Stato della Grecia, piccola città irregolarmente costruita, fortificata, e comm., sede di un vesc. greco, con una vasta e forte cittadella, con un porto poco profondo. e con 12,000 ab.; la sua posizione, e le sue importanti fortificazioni l' hanno fatta chiamare la Gibilterra dell' Arcipelago. A poche miglia di distanza all'est di questa città si trovano le rovine dell'antica Tirinto patria di Ercole. - Argo, situata poco lungi dal mare, piccola città, assai florida prima della guerra della insurrezione, ed attualmente ridotta in un ammasso di rovine, con 6,000 ab ; essa è una delle più antiche città del mondo, poichè la sua fondazione rimonta all'anno 1856 avanti Gesu Cristo; fra le molte reliquie della sua magnificenza sono osservabili quelle della sua cittadella chiamata Lurissa. A qualche miglio di distanza verso il sud di questa città trovasi la palude di Lerna , celebre nella storia di Ercole. - Corinto, situata fra i due golfi di Atene e di Lepanto sull'istmo del suo nome detto anche Hexamilia , perchè nella parte più stretta non ha che sei miglia di larghezza, piccola città artiv, poco fa comm. ed assai popolata, ma quasi intieramente distrutta durante la guerra dell'insurrezione; le formidabili

fortificazioni, la cittadella chiamata in antico Acro Corinto che è stata ed è ancora il baluardo della Morea, anticamente Peloponneso, i due porti uno detto Cencrea, sul golfo di Atene, l'altro Leceo o Lechoeum sul golfo di Lepanto, poche e sparse case, e soli 4,000 ab., è quanto attualmente resta di questa città che si comincia a ricostruire. A poche miglia di distanza da Corinto si trovano: Colonna, piccolo casale che occupa il sito dell'antica Neinea, presso cui era situato in un bosco di cipressi il bel tempio di Giove Nemeo, ove annualmente si celebravano i famosi giuochi funebri in onore di Palemone e di Archemoreo : e Vasilico o Basilica , villaggio miserabile che occupa il luogo dell' antica Sicione, capitale del regno di questo nome il più antiro della Grecia, poiche la sua fondazione si fa rimontare 74 anni avanti la nascita di Abramo. - Kurvathy, villaggio miserabile, ma importante perche nei suoi contorni si trovano le rovine dell'antica Micene. - Pithavra, altro villaggio che occupa il luogo dell' antica Epidauro, presso cui era situato, in un celebre bosco chiamato Hieron Alsos o bosco sacro, il famoso tempio di Esculppio. - Melana, considerabile per gli avanzi dell'antica città di questo nome. - Damala, importante per le rovine dell'antica Trezene che si trovano nei suoi contorni. Idra, capoluogo dell'isola di questo nome, in antico Arisiera , rittà di mediocre grandezza, costruita in anliteatro sopra una rupe, con un porto, e con 20,000 ab., abbenche abbia molto sofferto nella guerra dell'insurrezione Spezia, isola assai flori da per il suo comm avanti l'insurrezione, ed attualmente molto decaduta, ha per capoluogo una piccola città dello stesso nome, con 3,000 ab - Poro, piccola isola, ma importante per il suo buon porto destinato a divenire stazione principale della flotta greca

Nell' Araja ed Elide: Pyrgos, alla foce della Rufia anticamente Alfeo, che vi forma un porto, piccola città, florida per il suo commercio avanti l'ultima guerra, durante la quale lu ridotta in un ammasso di rovine ; oggi comincia a ricostruirsi. - Miracu, villaggio miserabile presso il luogo cecupato dall'antica Olimpia, rinomata in tutta la Grecia per i giuochi che ogni cinque anni vi si celebravano in onore di Giove Olimpico, e per il magnifico tempio dedicato a questa divinità. - Gastuni, piccola città, sede di un arciv. greco, ed assai florida avanti la rivoluzione, non presenta attualmente che rovine Nelle sue vicinanze si vedono gli avanzi dell' antica Elide, una delle più considerabili città del Peloponneso: Patrasso, in latino Patrae, rostruita in anfiteatro sopra una collina presso il golfo del suo nome, che vi forma un porto, sede di un metropolitano greco, e capoluogo dell' Acaja ed Elide. En totalmente distrutta durante la guerra, ed attualmente si ricostruisce; malgrado i suoi disastri è divenuta nuovamente il centro di tutte le relazioni commerciali della Morea, e conta già 8,000 ab. A porbe mielia di distanza da Patrasso trovasi il Castello di Morea situato all'ingresso del golfo di Lepanto, considerabile per le sue formidabili for tificazioni destinate a difendere con quelle del Castello di Romelia, posto di faccia sulla costa della Grecia Occidentale, il passo chiamato da questi due forti i Piccoli Dardanelli, per cui si entra nel golfo di Lepanto. - Vostizza, piccola città considerabile perchè occupa il luogo dell' antica Aegium sul territorio del quale si radunarono per un certo tempo gli Stati generali d' Acaja.

Nella Messenia: Calamuta, crosso villaggio, intieramente distretto nell'ultuna enerra; attualmente si ricostruisce. - Chimqua, villaggio riguardato come il capoluogo del Magni Occidentale. - Mueromathi, piccolo villaggio che occupa il luogo dell'antica Messene, fondata da l'paminonda presso il monte Itome, della quale si vedono tuttora gli avenzi - Corone, piccola città fortificata, con una bella e sicura rada: Modore, piccola città fortificata, con una spaziosa e sicura rada. --Arcadia, l'entica Cyparissa, situata parte in pianura e parte sul pendio di un monte, capoluogo della Messenio; avanti la guerra dell' insurrezione era una piccola città assai florida per il suo commercio, sede di en metropolitano green, con 4,000 ab.; oggi non presenta che rovine. - Navarrino , piecola città fortificata , con un buon porto , chiuso in parte dall'isola Sfacteria o Sapienza, rinomata per l'assedin che vi sostennero gli Sportani contro gli Ateniesi; fu in questo bacino ove nel 20 Ottobre 1827 accadde la distruzione della flotta turco-egizia, opecata dalle armate navali rimite dell' Inghitterra, della Francia e della Russia. Poco lungi da Navarrino è situato Zonchio, castello del medio evo, che occupa il luogo dell'antica Pylos di Messenia, della quale si vedono tuttora le religuie.

Nells Laconia: Mister o Maitra, mil'tr's o Vrait Potamas, in mice Eurots, e and prutio di usa vellima al piede del monte Pentrideripho, anticamente Ta'gete, capoluogo della Laconia: avanti riuima guerne rata più poodras città della Menea contundo 20,000-b., e vi instelva un metrosollismo gereo: attualmente mon praesta che revine de escrisione della sus-titudella, e circa 5,300 ab. Nell suc vivianne immediate à situato Megala, villaggio miserabile, persor cui i teverno le rovine dell'autica Japortin — Nopoli di Medicain o Monome porto, e con 6,000 della consideratione della miserabilismo greco, con familia della consideratione della miserabilismo greco, con familia della consideratione della miserabilismo greco, con familia della consideratione della consideratione della consideratione del Magni Orientale, cantone stelle e montuovo, abistate dai Nainotti, popolo ferece e belliceso che la sempre connervato la sua indipendenza.

Nell' Arcadia: Tripolizza, sul rialto centrale della Morea, capolnogo dell' Arcadia; era avanti la guerra dell' insurrezione una città considerabile, ove risedeva un metropolitano greco e contava 18.000 ab. ; oggi non presenta che poche centinaja di baracche di legno occupate da 2,000 ab. Nelle sue vicinenze immediate si vedono le rovine dell'antica Tegea, rinomata per il suo magnifico tempio di Minerva,-Puleopoli, presso le ravine dell'antica Mantinea, resa celebre per la vittoria di Epaminonda. - Caritene, piccola città ove cominciò la r'voluzione di Morea; è stata incendiata tre volte nel tempo della guerra, ed oggi non presenta che rovine ed un centinajo di case occupate da 700 ab. - Sinano, piccola colonia di Albanesi assai florida, presso la quale si trovano le rovine dell' antica Megalapoli, - Londari , sopra una collina all'estremità del monte Taigete, era avanti la guerra dell'insurrezione una piccola città di cui oggi nnn restano che sole otto case, - Agios Georgios, presso il villaggio di Stala, denominazione data al luogo già occupato dall' antichissima città di Likosura. - Skleru, presso cui si vedono le rovine dell' antica Figaleja, e gli avanzi del famoso tempio d' Apollu Epicureo.

Nell'Endra: Megnopante, antiramente Calcide, sul celbre arcti ul Tearipo, capolugo dell'isola di Negropante, in antico Endra, e di utta la sezione amministrativa di questo nome, città serione amministrativa di questo nome, città cercimi, force comm., con mo porto, e con 6,000 ab. avanti la guerra dell'imarrezione; un ingegnoso e ben difeso punte levatojo costruito mill'Euripo, pone in comunicazione questa tetito ci continente. — Appartengoso a questa sezione sumministrativa quelle isole dell'Arcipelago che per la loro si auzianose sono chimmeto Sporadi struttnitionali (vedi alla pez-383; avanti la guerra dell'insaurrezione erano popolatissime, e cisacona di esse avera ma piccola città dello tesso nome, ma duratte la guerra queste pic-role città sono state in parte rovinate e dalcune totalemente distrutte, a maggior parte dell'isolani disperse i rifigiasi ritele principali piaza maritime. Tra queste siole è da mensionarsi per interica celebriti. Styra, omarciamente Scriv, dimora dei Utolopi, ove A chile file udedacto e sposi

Deidamia figlia di Licomede che ne era il re.

Nel Nomos delle Cicladi : Andros, la più piacevole e ferace dello Arcipelago con Andros, città di 6,000 ab. - Mykoni, famosa per gli ottimi suoi marinari - Sira, poco importante avanti l'insurrezione, epoca in cui contava 4,000 ab., essa divenne nel tempo della guerra la prima città comm. della Grecia, per la nentralità osservata dai suoi abitanti, e per essere il luogo di riunione dei corsari e pirati che venivano a spacciarvi le loro prede; ha un porto, cantieri da costruzione e 30.000 ab. Il ritorno della pace e l'annientamento dei pirati hanno molto influito sulla prosperità di Sira, e questa città comincia già a decadere dallo stato florido a cui era pervenuta per queste straordinarie circostanze. Ermopolis o Nuova Sira, capoluogo dell'isola e delle Cicladi, città recentissima, la più bella e prosperosa di tutta la Grecia, con cantieri, tre società di assicurazioni marittime, e una scuola superiore. - Dopo Sira le altre isole più considerabili comprese in questa sezione amminiatrativa sono le seguenti: - Andro, ove trovasi Arna, piccola città, sede di due vesc, uno cattolica e l'altro greco, con un porto, e 5,000 ab. Tine, assai florida e popolata, contando 20,000 ab.; vi si trova S. Nicgolò, città comm., sede di un arciv. greco e di un vesc. cattolico, con un porto e 10,000. - Delo, piccolissima, ma celebre nell'antichità per il culto di Diana e di Apollo che vi si rendeva in un tempio magnifico. -Naxo, o Naxia, capoluogo dell' isola di questo nome, piccola città, sede di un arciz, cattolico e di un vesc, greco, con un porto, e con 2,000 ab. - Paro, in oggi quasi deserta, ma celebre per le sue cave di finissimi marmi statuarii. - Milo, importante per le sue belle antichità, con un buon porto, con bagni minerali, e con 7.000 ab.; quest'isola ha un piccolo vulcano chiamato Calamo. - Santorino, una delle più floride dell'Arcipelago, ove si trova Adanormia, piccola città, sede di due vesc. uno cattolico e l'altro greco, con un porto, e con 4,000 ab.; presso quest'isola è situato il vulçano sottomarino, che ne prende il nome.

## CENNI SULLA STORIA DELLA GRECIA

(dal XV secolo ad oggi )

Le provincie che compongono il regno attuale della Grecia gemevane fino dal XV secolo sotto la dominazione ottomana; tra gl'infeliei suoi abitanti alcuna libertà godevano soltanto i popoli delle isole e i montanari. La Morea conquistata dai Veneziani nel 1687 rimase ad essi soggetta fino al 1718; e la sommossa eccitata nella penisola dalla Russia (1771) non ebbe altro effetto fuorche la devastazione del paese. Fremeyano dunque i Greci nella lo ro oppressione aspettando nell' ira l'albeggiare di quel giorno che doveva aprire una nuova era di libertà per la loro patria. Questo giorno finalmente splende (1821). Le prime mosse suscitate pella Vallacchia per le atrocità commessevi dai Turchi, si propagarono nella Morea esacerbata vieppiù dal supplizio del patriarea Gregorio appiccato in Costantinopoli. Gl' insorti fatte armi s' impadronivano di Tripolizza, capitale della Morea, e i Turchi cacciati si riparavano nelle fortezze sulle coste della penisola. Acceso l'incendio si diffuse rapidamente, nè più si estinse finchè non fu riconosciuta dalla Porta la indipendenza della Grecia. La memoria degli sforai durati dai Greci per redimersi dall' infame giogo vive tuttavia e vivrà finchè gli uomini sapranno preferire i benefizi della civiltà alla feroce ineraia della barbarie. Senza soldatesche regolari, senza unità d'operazioni la Grecia sostenne in Morea, nella Livadia, e nelle isole quella lotta terribile, contro un fiero e possente nemico, e resse al conflitto, perchè animata da quell'amor della patria che consiglia le opere grandi e spigne i sentimenti generosi fino all'eroismo. Cotesta fu una pagina da aggiungere alla storia dei più bei giorni della Grecia antica. Le squa dre delle isole d' Idra, Spezia, e Ipsara distrussero alla spicciolata le flotte molto più numerose, ma troppo gravi e mal dirette degli avversarii. Una armata turca, che sommava a 20 mila uomini, peri quasi intiera nella Morea (1822), mentre Missolungi seduta a tramontana del golfo di Lepanto sosteneva animosa tre successivi assedii. Uomini sommi e non minori ai bisogni sorgevano frattanto dalla folla dei generosi e dei prodi; Miaulis, Canaris in mare, Marco Bozzaris, Noto Bozzaris ed altri in terra spendevano per la patria, l'ingegno, le forze, la vita, emolando le gesta dei più celebri eroi dell'antica Ellade. Ne il nemico si stava-Fatto un nuovo assembramento d'uomini Ibrahim Pascià, figlio di Mehemet Ali, vicerè d'Egitto, sharcava in Morea (1825); lo seguivano 22 mila uomini esercitati all'europea, dai quali andò devastata la contrada con inaudita barbarie. Anche Missolungi, l'eroica Missolungi, assediata da 39 mila uomini, esausta dalla lunga difesa, eadde (1826); ma sorse dalle sue rovine quel grido di vendetta che udito dalle potenze europea le a rino finalmente in difesa dei Greci.

Cedendo al sentimento di simpatia diffuso nell'Europa cristiana per la causa di quel popolo oppresso, l'Inghilterra, la Francia, e la Russia, armaroro e inviarono sulle coste della Morea delle flotte, le quali, o per disegno premeditato, o come si disse allora, per un inganno si scaglarmo nul niveiglo di librahim Patria nel porto di Navarrino e lo divaturero (1827). In questa la Grecia cereva dari una forma di Governo capace di riordinare lo Stato; ed eleggya no presidente il conte capace di riordinare lo Stato; ed eleggya no presidente il conte capa d'Istira, greco d'evigine; tel tempo che i Francesi sotto il commod del generale Maison costringevano librahim-Patria a sombarre dalle terre della Morea che tuttavia occupara. Ni cessava la lotta perdici Missolnaji tornava in potere dei Greci; Atene e Negropoute rimanevano in mano al nemice. E chi sa quanto strebbe durato il conflico se la guerra combastuta sal Danuhio tra Turchi e Russi non si fosse cichiaras a favore di questi (1828), 1829). Costetto il Turco dalle verdite sofferte ad accettare la pace, dovette rimuniare ai suoi diviti. Mal Grecia (1829) della quale furono segnati i confini a tranontana all'Appropatama, ai lagli d'Angelo Castro, di Wentheri, Saurowizza, si Manti Adolina, Asso, Orda, ed al gollo di Zertian.

Conseguita in tal modo la libertà da molti secoli invano desiderata la Grecia non si quietò per questo; lo spirito d'anarchia introduttosi tra i capitani: lo spossamento del paese rendevano malagevole ai governanti l'opera di riordinare lo Stato. E aggiungi che il conte Capo d'Istria presidente della repubblica, inclinava per indole e costume ai modi dispotici; il che gli alienava l'opinione dei più. Quiudi è che dono l'arresto e la condanna come traditore di Pietro Mauromicali, antico bey dei Mainorti ordinata da lui, il fratello e il figlio del rondanuato si levarono per vendicarlo ed uccisero il conte (1831). Questo fatto e le cagioni di disordine summentovate avrebbero suscitata una guerra civile se non fosse stato il freno delle milizie francesi. È noto come per l'intervento delle potenze protettrici della Grecia ne fose eletto re l'anno appresso il principe Ottone secondogenito del re di Baviera. Il giovine principe aecompagnato da un consiglio di reggenza sharcò a Nopoli di Romania nel 1833, con un corpo di truppe di 3,500 uomini baveresi ; e nel 1835 trasferì la sua residenza ad Atene. La costituzione data a quei giorni alla Grecia è stata non ha guari riformata sopra basi più liberali in conseguenza di un moto popolare; e la nazione spera nel concorso di un re, bramoso di render lelici i suoi sudditi. per riacquistare in breve tra gli Stati più culti d' Europa quella seile onorevole alla quale le danno dritto e l'antico splendore, ed il recente eroismo.

### REPUBBLICA DELLE ISOLE JONIE.

POBILIONE, Questo Siato comprende l'antico Levante Fennio, neno la parte continentale, che dopo la cadata della republicia di Veneria, fia incorporata all'impero ottomano. Esso si compone di sette iode principale di altre più piccho; siatate tatte, ad ecrezione di Cerigo, nel mire Jonio. Queste iode formano tre gruppi distinti, cios: il Grappo 3 lette nirio na le no di Corigo, nel more Jonio. Queste iode formano tre gruppi distinti, cios: il di supera per la continua del continua d

di faccia all'antico Epiro; il Medio, all'imboccatura del golfo di Patrasso; ed il Meridionale, all'ingresso dell'Arcipelago Ira la Morea e Pisola di Candia.

SUPERFICIF, 751 miglia quadre.

POPCLAZIONE Assoluta, 176,000 abit.; relativa, 23% abit per miglio quadro.

GUVERFO. Le isole Jonie formano, sotto il titolo improprio il Stati Linit delle Isole Jonie, una ergobblica misiscrattaca suppresentativa sotto la perspetna protezione del re al'luglillerra, il quale la il diritto di previliarne le juzze e d. comandanne le truppe. Il lord alto commissario di sua maestà il re d'Inglilterra dirige gli affori inscine al Presidente del Sensio, composto dei deputati mandati da ogiuna delle sette isole principali, in nunere properzionato alla loro registro popolassiore. Fine dell' XI seculo aleme di questi soles siottoni, proposito della disconsidera di considerativa della considerativa di considerativa di considerativa della considerativa di considerativa di loro della considerativa di considerativa

EXISTORE L'ADMINISTRATIVA. Le atte înde principali forman aitertune picede provincie che hamou le loro amministră cini buculi ed i loro tribunuli particulari, e sono Co e fă, da cui dipende l'isolette Fano, P ar o, da cui dipende l'isolette deserta d'. Antipa-xo; S. M au ra; Te a ki o 1 ta e a, da cui dipenden le isolette Atano, Atanos, e Maganidi Ce fal no ii a; Z ant e, da cui dipendone le isolette Strivali o Strofadi; e Cerigo, da cui dipendone le isolette Strivali o Strofadi; e Cerigo, da cui dipendo l'isoletta Cerigotto.

CIITA' CAPITALE. Corfu, nell' isola di questo nome.

TOPCGRAFIA. Le città principali di questo Stato sono le seguenti: Corlà, costruita sonra un promontorio della costa orientale dell' isola del soo nome, anticamente Corcira, di cui è il capoluogo, e capitale della repubblica; piccola città fortificata ed assai comma, sede di un metropolitano greco, di un arciv. cattolico, con un'università, una biblioteca ed altri letterarii isticuti, con um cittadella, un arsenale, un porto, e con 11,000 ab. - Zunte, in fondo ad una piecola baja della costa orientale della isola del suo nome, auticamente Zucinto, di cui è il capoluogo, la più grande, la sueglio costrnita e la più comm. città della repubblica, sede di due vesc. uno cattolico e l'altro greco, con un liceo, un porto e 19,000 ab. - Amuxichi, espoluogo dell'isola di S. Maura, in autico Leucude; piccola città, sede di un vesc. greco, con un porto, con 6,009 ab., compresivi quelli di S. Mauru, fortezza costroita sopra un bance di sabbia di faccia ad Amaxichi. Sulla costa opposta dell'isola trovasi il capo Dacato, celebre nell'ent chità sotto il nome di promontorio di Leucade. - Vathi, capoluogo dell' isola Teaki, in antico Itaca, piccolissima città con un porto, e con 12,000 ab. - Argostoli, capoluogo dell' isola Gefalonia, piccola città assai comm., sede di un vesc. greco, cou un licco, un porto, e 5,000 ab. - Capsuli , capolnogo dell' isola Carigo, anticamente Citera, sacra a Venere, piccola città, sede di un vesc. greco, cou un porto, e con 1 500 ab. - Porto Gui o S. Niccolo, capoluogo dell' isola Paxo, piccola città con un porte, e 2,000 ab:tauti.





# GEOGRAFIA FISICA

-----

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long., fra 34° or. e 172° occ. Lat. bor. fra 1° e 78°.

DIMENSIONI. Maggiore lunghezza, dal Capo Orientale milo metto di Bering, fino al capo Bado il Nas Bad sul mar Rassos, 1820 mile; trascurando la piccola larghezza del golfo Persico si avrebbe dal Googlorientale fino al leviciname di Moka nell'Archio, 6,100 miglia. Maggiore larghezza, dall'Utal alla lat. di 61°, fino alla foce del Maliona Googlorie del Maggiore larghezza assolata si trosta il capo Severorostoschoni o secro, nell'Azia Russa, ed il capo Tamdgiong Barro el Italyancia.

CORPANI. Al nord, il mare di Marmara, il mar Nero, la Rusia Europea, il mar Caspio, e Plocano Artico, all'Ival, lo stretto delli mare di Bering, il Grande Oceano, e di il mare della China e Plocano Indiane; all'overt, lo stretto di Bab-el-Mandeb ed il mar Rosso, che separano l'Ania di Nil'Africa; quindi Vistmo di Suese che la minice a quest'ultimia; dipoi il mar Mediterranco, l'Arcipelago, gli attetti del Dardanelli ed Castantiopoli, che col mare di Marmata, il mar Nero e lo stretto di statutti della di con di mare di Marmata, il mar Nero e lo stretto di castantiopoli, che col mare di Marmata, il mare Nero e lo stretto di castantiopoli, che col mare di Marmata, il mare l'Arcipelago, gli attetti della cattena dei monii Urali; finalistente il finame Kara, ed il golfo di ugestio nome.

MARI E GOLFI. L'OCRASO GIACIALE ARTICO, che bagna tutta la costa settentrionale dell'Asia, internandosi fra terra forma i seguenti seni chiamati mare Asiatico Boreale, fra la costa orientale della Nuova Zembla e la costa oposta del continente da questo si diramano i golfi di Kara e dell'Obi; baja di Taimurskaje,

cosi detta dal frume Tarmura che vi mette fore; e diversi altri golfi più o meno considerabili che prendono il mone dai fiumi che vi soccano.

Il GRANDE OCEANO, che bagna le coste orientali dell'Asia, forma due gran mari mediterranei; il primo, chiamato mare di Bering o baeino del Nord, è compreso fra la penisola di Kamtseiatka, l'estremità nord ovest dell'America, e l'arcipelago delle Aleuti; il socondo, chiamato Mediterraneo Asiatico Orientale, è formato dalla costa del continente e dalle coste opposte di quella lunga serie d'isole comprese fra il capo Lopatka nella penisola di Kamtsciatta ed il capo Tanadgiong Buru in quella di Malacca. Le diverse sinuosità del continente asiatico e la varia disposizione delle isole e degli arripeloghi di feceia ad esso disposti, dividono quest'ultimo mere interno in que ttro mari secondarii, chiamati: mare d' Ochotsk o di Turrnkai, lea i distretti russi di Kamtsciatka e di Ochotsk, e le isole Tarrakai, Jeso e Kurili; mare del Giappone, fra il paese dei Manciuri, la Corea, l'arcipelago del Giappone, e le isole Jeso e Tarrakai; mare Orientale, tra la Corea, il paese dei Manciuri, la China, l'isola Formosa, l'arcipelago di Lieu Keu, e l'estremità sud-ovest di quello del Giappone, una parte di questo mare prende il nome di mar Giallo, e foram al nord il golfo di Linotung; e mare della China, fra la China, l'India Transgangetica, e la parte nord-ovest della Malesia o Arcipel: go Indiano: da questo mare sono formati i golfi di Tonchino e di Siam.

L'OCRANO INDIANO, detto anche MARIE BELL'INDIE, che bagon le vote dell'Ania merdionale, intermodoi fir aterro forma il go 1/e de 1 Beng at a, fra l'India e l'India Transpangetiez, ed il go 1/e d' 0 m m o di 4 rabia, fi PlArbia, la Persia e l'India, 9/e so ultimo penetrando nell'interco dell'India forma al nord e all'est della preindo di Guarrate i piccoli goglé di Cambaja e di Cardri, l'Arbia, il golfo Pensio; e fra l'Arbia e l'Africa, il mur fisso.

Sono diramazioni dell'OCEMO ATLANTICO: Il Mediterran'e proprimante detto, il quale nella parte che logua le coste dell'azio forma fra la Siria e l'Asia Minore il godfo di Attazandretta o di Scandella, ma di aud dell'Asia minore il godfo di Matlata; l'Arci prel'ego proprimente detto, che forma sulle coste orientali dell'Asia Minore il godfo di Matchi, di Stanchio, di Scalanova e di Adramiti; il ma re di Marma rar; el di ma re Neta.

STREFFI. I principali sono i reguenti lo stretto di Bubett-Mundele, fra il ma Risono edi 1906 d'Onan; lo stretto d'Oranu, fra dgolio Perico ed il golio d'Onan; lo stretto di Malacca, fra iprinolo di questo nome e l'hodi di Sumart; lo stretto di Singapor, le l'bioletto di questo nome e la pesisto di Malacca; il camate di Fornour, fra l'isolo di questo nome e la Chine; lo stretto di Gorario, provincia di questo nome e l'arciveltay del Giapporo, la l'isolo di provincia di questo nome e l'arciveltay del Giapporo, la l'isolo di questo della della della della della della della della di questo della dell

CAPI. Nell'Oceano Artico: i capi Olenii e Santo nella provincia

riessa d'Iakutsk; i capi Taimurski e Severovostotchnoi o Sacro, estremità settentrionale dell'Asia, nel governo russo d'Ienisseisk: ed il capo Chelachskii, nel paese dei Tciutchi.

Nel Grande Oceano e sue diramazioni: il capo Orientale, estreunità orientale dell'Assia, sullo stretto di Bering; il capo Lopatha, nella penisola di Kamtsciatka; il capo Tamdgiong Buru, estremità meridionale dell'Assia, ed il capo Romania, ambedue nella penisola di Malacca.

Nell'Oceano Indiano e me diramazionii il capo Aregrafi, nel golfo del Bengala nell'impero Birmano; il capo Comorni al und, ed il capo Ment all'ovest/ambedue nell'India; il capo Mocadon, nell'Arabia indiangenso del golfo Persico; il capo Marcadon dell'Arabia indiangenso del golfo Persico; il capo Marcadon State, ed il capo-Rabia al and, nell'Arabia; ed il capo-Rabia of Rabia, al mar Romo al and di Diguida o Celda parimente nell'Arabia.

Nel mare Mediterraneo, il capo Chelidonia, sulla costa meridionede dell'Asia Minore; nell' Arcipelago, il capo Bailba, estremità occidentale dell'Asia; nel mar Nero, i capi Kerempehe Indge sulle coste setteutrionali dell' Asia Minore.

PERIOLE. La più gran penisola del continente anistico è l'Ancheix respono quoidi la persisola del Decaro, nell'India il Malacca, nell'India Transgangties; quella di Correa, nell'india Transgangties; quella di Correa, nell'india Transgangties; quella di Correa, nell'india transgangties; quella di Correa nonse; quella di Telutchi, formats dall' estremità nord-est del paese abinto da quest popoli, nell'Ania Russi; quella di d'Amomietti, formats dalla estremità settestriconale del governo russo di Ieniuscia; quella di Corre Otto firomats dalla parte del governo russo di Telobals, compreso fra le foci del Kara e dell'Obi; e quella dell'Asia Minare, nella Turchia Abistica.

FIUMI. I fiumi dell'Asia che hanno nn più lungo corso sono i seguenti classati secondo i differenti mari ai quali portano il loro tributo. All'OCEANO ARTICO appartengono: l'OBI, che nasce dai monti Altai, traversa i governi russi di Tonesk e di Toholsk, e ziceve alta diritta : il Tom, il Teilim, il Ket, il Tim ed il Vach; alla sinistra: l'Irtich, che viene dalla provincia Chinese della Songaria. traversa il lago Saisang ed entra nell'Asia Russa ove è ingrossato dall'Ichim e dal Tobel; e la Sos va. - L'IENISSEI, che nasce nel paese degli Uriangkai nella Mongolia appartenente all'impero Chinese, entra nell'Asia Russa ove bagna il governo d' lenisseisk ed il paese dei Samojedi, e riceve alla diritta: la S'elenga, che viene dal paese dei Mongoli Neri nell' impero Chinese , entra nel lago Baikal , e ne esce col nome d'Angara o Tunguska Superiore; la Tunguska Centrale; e la Tungusku Inferiore; alla sinistra il Sim; ed il Turuchan .- Il TAIMURA che esce dal lago Tamur, ed il Chatanga, i quali traversano il paese dei Samojedi nel governo russo d'Ienisseisk. - L'AMABARA, che separa il governo russo d'Ienisseisk dalla provincia russa d'Iakutsk. - L'OLENEK, che traversa la provincia russa d' Iakutsk. - Il LENA, che nasce dai monti Altai, traversa il governo russo d' Irkutsk e la provincia russa d' likutsk, e riceve alla diritta il Vitim e l' Aldan ; alla sinistra il Vilui. - La IANA, l' INDIGIRKA e la KOLIMA, che traversono la provincia russa d'Irkutsk.

Geog.

Al MARE DI BERING appartengono l'ANADIR, che traversa il paese dei Teiutchi nell'Asia Russa; ed il KAMTSCIATKA, che bagna il distretto russo di questo nome.

Al MARE D'OCHUTSK sppartiene: l'ANUN, detto anche Sò-ALISNO e l'IRUME NERO, formato dell'unione del KERGLUS COIL'USON. Il KERGLUS, che è il ramo principale di questo finne, viene dal pases dei Mongoli Nori nell'impero Chinese, traversi il lago Kolme separa quindi soto il none di ARGUS la Dauria chinese dalla Dauria Bussa; VOMOS, detto anche CHILLA, viene dal governo cano d'Irlautà. L'A-QUESTO, con la contra del propositione del propositione del produce l'Ogori alla indirec, e il Vingirie.

Al MARE DEL GIAPPONE appartengono: il TUMUN, che bagna la parte settentrionale del regno di Corea, vassallo dell'impero Chinese. — L' YODOGAWA, il TENRJO-GAWA, l'ARA GAWA, il TONE-GAWA e l'IRO-GAWA, che sono i finmi principali dell'isola Nifon, la più gran-

de fra quelle componenti l'impero del Giappone.

Al MARE ORIENTALE appartengono: l' YA-LU, che traversa la parte settentrionale del reguo di Corea, vassallo dell' impero Chinese, ed entra nel mar Giallo. - Il LIAO-HO, che traversa una parte della Mongolia e del paese dei Manciuri nell'impero Chinese, ed entra nel golfo di Liao-tong. - Il BE-HO, che traversa una parte della Mongolia e della provincia di Tchi-li nell'impero Chinese, ed entra nel golfo di Liso-tong; i suoi princi pali iufl. sono il Tcheoho, il Sang-kanho, ed il Huthoho. - Il HOANG HO o FIUME GIALLO, che nasce nel paese dei Mongoli del Kokonor, tributario dell'impero Chinese, bagna le provincie chinesi di Kan-su, Kan-si, Ho-nan, Chan-tong e Kiang-su, ed entra nel mar Giallo; i suoi principali infl. sono alla diritta: l'Ue iho, e l'Hoeiho: alla sinistra: il Fuenho. - Il Gran Klang. detto anche YAN-TSE o FIUME AZZURBO, formato dall'unione di tre rami chiamati Kinka kiang che è il principale, Ya-Long-kiang e Min-KIANG, i quali vengono dal Tibet vassallo dell' impero Chinese e si riuniscono nella provincia Chinese di Sutchuan Il Kiang traversa quindi questa provincia; bagna quelle di Hupe, Kiang-si, An-hoei e Kiangsu, e riceve alla diritta: l' Heug, che traversa il lago Tong-tinge ed è ingrossato dal Lo; ed il Kan, che traversa il lago Pu-yang; alla sinistra: il Kialing, e l'Han. - Il Min-Klang o U-Long-Klang. che traversa la provincia chinese di Fukian.

AI MARE DELLA CHINA appartengono il Si-tang, chiamo ITGRE alla sua foce; aost travera la provinci chiamo di Mang, cia di Kang, cong. de di Kang, cong. de di Kang, teheu O Canton; i suoi principali indi, sono: I'll' on gi, ki an g., ei di Pe-ki an g. — Il TCKE-LAUO, che viene dalla provinci a chinese di Vun-nan, traversa la pare coietate del regno di Tonchino, ji quate disponde dell'impero di Annam, el entra nel golfo di Tonchino, L' HOLIKIANG, che traversa la previncia chinese di Vun-nan, estoti il nome di SANG-EOI il regno di Tonchino dipendente dall'impero di Annam, ove riceve alla dirita il. Li si aggi, di ang. g. ed entra nel golfo di Tonchino. — Il SANGEO il spanto di Dansan, che bagua la capitale del regno di Canaboge, il quale disponde dell'impero di Annam, — Il MAR TONG o MINAN EONG, dutto anche

FIGNE DI CAMBORE, che nasce nel Tibet vansillo dell'impero Chimese, e traversa la peovincia chinese di Yunnan, il Laos indipendente e quello soggettu al regno di Sam ed all'impero di Anasian, come puce il regno di Camboge di perdente da quest'ultimo. — Il MERANO FITL. ME DI SIAM, de viene dalla provincia chinese di Yunnan, travecsi il regno di Siam, e alocca nel golfu di questo nome. Un piecolo finune, marighilise solo nel tempo delle gran piogge, chiamato Anan nem it che traversa il Laus, fa comunicace il Finme di Siam col Finme di Camboge.

Al GOLFO DEL BENGALA appactengono : il TAVAI ed il TE-NASSERIM, nell'India Transgangetica Inglese, il primo dei quali travecsa la provincia di Ye, ed il secondo quella di Tenasserim - Il THSAD-LUEN o SALUEN, che nasce nel Tibet vassallo dell'impero Chinese, traversa la provincia chinese di Yun nan, e separa il Laos Bicmano dal Laos Siam ese, come pure la pacte dell'antico cegno di Mactaban, oggi appartenente all'impero Bicmano, da quella compcesa nell'India Tcansgangetica Inglese. - Lo ZITTANG, che traversa il Birma ed il Pegu nell' impeco Birmano. - L'IRAUDDI o AVA, che nasce nel Tibet, vassallo dell' impeco Chinese, sotto il nome di SANGBOTCHU, travecsa la provincia chinese di Yun nan, il Bicma ed il Pegu nell'impeco Birmano, ed entra in mace per quattordici foci: i suoi principali infl. sono il Pajaen duen ed il Kjenduen, ambedue alla dicitta. - Lo ARACAN, che travecsa il Birma nell'impero Birmano, e l'antico cegno di Arcan, oggi compreso nell'India Tcansgangetica Inglese; il suo pcincipale infl. è il Koladina alla diritta. - Il BRAMAPUTRA, che nasce nel regno di Assam, compreso nell' India T ransgangetica Inglese. traversa questo regno e la pacte orientale della provincia del Bengala nell' India; rice ve un camo del Gange, dopo di che pcende il none di MEGNA, e shocea quindi in mace unitamente ad un altco ramo del Gange col quale confonde le sue acque; i suoi principali infl sono: il Go ddado alla diritta; il Brak ed il Gamty alla sinistra .- Il G ANGE, che è il fiume principale dell'India, formato nella provincia del Gherwa da due rami chiamati RAGIRATT e ALAKMANDA, i quali ven gono da i monti Himalaya; il Gange traversa quindi le provincie di Delhi, Agca, Auda, Allahabad, Behac e Bengala; in quest'ultima forma un immenso delta, composto di un gran numeco di cami pei quali si scarica, e fra questi i principali sono: l'HUGLY, l'URINGOTTA, ed il GANGE propriamente detto, il quale confonde le sue acque con quelle del Megna o Bramaputra; i pcimi due rami suno sempce navigabili. I principali infl. del Gange sono alla dicitta: la Katti Oaddy; l'Iumna, ingcossata dal Tchumbal , dal Betwah e dalla Kiann ; e la So ne ; alla sinistea: la Ramganga; il Gumty; la Gogra, ingcossata dal Kali, dal Tchauka, dal Rapty, e dal Piccolo Gandak, il Gandok; il Bagmatty; il Kossy o Cosa, ingrossato dall' Arun, dal Tombau, e dal Gogary; la Mahamada, ingcossata dal Parnababah; ed il Tistah. - Il MAHANADDY o CUTTAC, che traversa le provincie di Gandwana e di Orissa, nell' India. - Il GODAVERY, che nasce dai Gati Occidentali, tcaversa le provincie indiane di Aurangobad, Bidec, Berar e Circari del Nord, e riceve alla dicitta: la M a ndgera; alla sinistra: la Purna; la Warda, ingrossata dal PainGanga « Bain-Ganga; ed il Sitair. — Il Kistra o Kricka, ricci in diamani, eso viene di fail decidentali, traversa le princici indiama, it eso viene di fail decidentali, traversa le provincie indiame di Bedginpur, Haiderahad « Circari del Nord, e ricce val dittita t. la Mat parba; e la Nun na darca h, ingrossata dalla Sina; e la Mutay. — Il Passan, che traversa le provincie indiame di Maistra ( Misoner, Balgabat & Karnette.— Il KAVERA; che nascida Gati Occidentali, e traversa le provincie indiame di Maistra ( Kombatro Karnette).

Al GOLFO D'OMAN o di ARABIA appartengone: il Tapti, che traversa le provincia indiane di Gandwan, Egrar, Malwa Kandeich e Guzerate, e shocea nel golfo di Cambaja.— La MARMADA, MARBUDA, Albandeich e Guzerate, e shocea nel golfo di Cambaja.— La MARMADA que sta provincia e quelle di Malwa, Kandeich e Guzerate nell' India, social provincia e quelle di Malwa, Kandeich e Guzerate nell' India, noti Himalaya nel piccolo Tibet, vasasllo dell' impero Chinnee, traversa il triritorio della conefererazione dei Sek, e di li principato del Siroli yo Sind, e riceve alla diritta: il Cabut; illa innitra: il Pende in grossato dal Ternado e dal Ravei, edi il stellege ingrossato dal Beginh.— Il Nvoon, il Dore di il Pendatt, re he sapano il territorio che confederazione dei Belutci.— Il Meidam ed il Chanba, che traversano Py Ymen nell' Arabia.

Al (GUFC) PERSICO appartengeno: il DIV RUD ed il STRADO6NS, che traverson il regno di Persia. — Il KARUS, che traverso il regno di Persia ore riceve l' d'ba al ved il Dg er h ai, ed entra quinin elle attenuo suo corso nell' Jaio Uttomana. — Il Utta-Eta-Anas, formato dell' unione che ha luogo al di sotto di Corsa nella Meoponia, el traversano iunta il Asia Uttomana o Turchia Asiatica. U EuFRATE riceve il Kura massa d'A errasu alla fisita, ed il Ka abaralla sinotta il Tuttori con esta di sinista il Kerato dei viene da 
la sinista il Romano di Corsa nella sinista il Kerato che viene da 
la sinista il Tuttori dell' della di Persi di Romano. Il Atta o Pirishi dell' Romano. Il Atta o Pirishi dell' Lausta, che traversa questa parte dell' Arbia, e deve riguardaria secondo le ultime recognizioni non come un funeme comiderabile, ma come un funeme come un'interne che si secon ell'estate.

Al MARE MEDITERRANEO apportengono: l' Asi, anticamente Axus, detto auche Orionte, che traversa la Siria; il DGHAN ingrossato dal Marach, ed il SHION, che traversano l' Asia Minore, regioni appartenenti all' Asia Ottomana.

All' ARCIPELAGO appartengono: il MENDRES, anticamente ME-ANDRO, ed il KODOS o SARABAT, che traversano l' Anatolia nell' Asia Ottomana.

Al MARE DI MARMARA appartiene: la Nikabizza, che traversa l'Anatolia nell'Asia Ottomona, ed è ingrossata alla diritta dal Nilufer.

AÍ MAR NERO appartengono: la SACARIA O SANGARIAS, ingrosata alla sinista dal Purra A; il KACEL IRMAK, anticamente HA-EVS; e l'IECHIL IRMAK; questi traversano l'Anadolia nell'Asia Ottomano.—Il TCHINGGET, che traversa parte dell'Armenia Ottomana.— Il RUSUS, subtenente FASI, che traversa l'Imeretia nell'Asia Russa, e ricere la Tskenisthskali alla diritta, e la Quirila o Kwi-

rili alla sinistra.

AI MAR CASFIO appartengono : il Kun, che nasce dai monti dell' Armenia, travera la Gorgia ed il Chiram mell' Asia Russa, e riceve alla diritta: lo Arasse, che segna in pare il confine fra la Persia e la Russia, ed è ingrossato dall' Ottare e dallo Aftar, e vengono dalla Persia; alla sinistra: lo Aragari e l' Alasan.

I SEFID Ruo, che traversa parte del regno di Persia. ul Teoro, che traversa parte del regno di Persia, call' Escopo Russa. Confinenta e la regno di Persia, ed il Kannato (Chiva nel Turksetan — J. IEMBA O DEIM, che traversa il pasce dei Kirgi vassali dell' imperatora.

Al MARE o LAGO D' ARAL appartengono: lo ANU DARIA O DGIHON, anticamente Oxus, ed il Sir Daria o Sihon, che traver-

sano il Turkestan.

Ai BACINI INTERNI o Laghi secondarii appartengono: P AR-DEN, anticamente GIORDANO, che traversa la Palestina ed il lago Genesareth, in antico Tiberiade, nell' Asia Ottomana, e shocca nel lago Bahar-el-Luth o mar Morto, - Il KUEIK O KOIK ed il BARRADI, che bagnano la Siria nell' Asia Ottomana, e shoccano il primo nel lago Kincoin, il secondo nel lago Bohairat el-Mardg. - Il BEND EMIR ed il KUBEN, che traversano una parte del regno di Persia, e sboccano nel lago Bachtegan. - L' HELMEND O HIRMEND che pasce nel regno di Herat . traversa il regno di Cabul, riceve alla diritta il Kac hru d: alla sinistra l' Urghendab ingrossato dal Tarnak, ed il Lora, e shocca nel lago Zerrah. - Il FARRAURUD, che traversa una parte del regno di Cabul, ed entra nel lago Zerrah - Il SARA-SU, che bogna una parte del Turkestan, ed entra nel lago Tele kul. - Il Tout, che es ce dal lago Tus-kul nella Songaria dipendente dall' impero Chinese, traversa una parte del Turkestan, e sbocca nel lago Kaban Kulak. -Il KUVAN o ZUR AFCAN, anticamente SOGD, che traversa una parte del Turkestan, ed entra nel lago Kara-kul. - L'ILI, che traversa la Songaria dipendente dall' Impero Chinese, e sbocca nel lago Balkachi. - L' YARKAND DARIA, detto anche TARIM ed ERGHEU GOL, che traversa la Piccola Bucaria dipendente dall' impero Chinese, riceve alla dirittà: il fiume di Chotan; alla sinistra: il fiume di Chaskar, il fiume di Ahsu, il Mussur ed il Kaidu. e sbocca nel lago Lop.

Si perdono nelle Sal BBIE; il Zexobus ROD-ed il Canus Ruo, che traversnou na parte del regno di Persia. - Il MINGRAR, che bagna una parte del regno di Persia e del Turkestan. - Il NARI, ingrossione del Al Kuli, che bagna una parte del territorio della confederazione del Belusci. - Il KARCHI O GHERSEDZ, che bagna una parte del, Turlestan.

CANALI. Pochi ma considerabili sono i canali navigabili che si trovano in questa parte di mondo. 1 Fucho o Canate imprirale nella China è il più ragguardevole ed insieme il più longo fra i canali caistenti sal globo, avento più di Golo migli di estensione; questo canala comunicare le principali tittà della China Orientale, Occidentale e Meridionale con Pekino, e per mezzo di esso si uno passer per acqui



da quest' ultima città fino a Canton. Vengono quindi il cannet e Hue e quello di Singon, ambrian en ell'impero di Annam; il primo con in diretta comunicazione col mare la città da cui prende il none; il secondo pone in nominicazione la città di Singono col fiume Maislera e consecue con en la città di Singono col fiume Maislera e con controle mante di controle di c

LAGHI. Dopo il mar Caspio, che è il più gran lago conesciuto del globo, e che appartiene in comune all' Europa ed all' Asia, i principali laghi di quest' nltima parte di mondo sono: l' Aral, impropriamente detto mare di Aral, il maggiore fra i laghi asiatici propriamente detti , il Tele-kul ed il Kaban Kulak, tutti nel Turkestan; il Baikal, nel governo russo d' Irkutsk; il Taimur, nel governo russo d' Ienisseisk; il Balkachi, sui confini della Songaria e del Turkestan; il Saisang, nella Songaria; il Lop ed il Bosteng, uniti insieme dal fiume Kaidu, nella Piccola Bucaria; il Kokonor, nel paese dei Mongoli del Kokonor; il Tong-ting, fra le provincie di Hu-pe e di Hunan, ed il Pu-yang, nella provincia di Kiang si , ambedue nella China propriaπente detta; il Namtso o lago Celeste e l' Yurbrogyumtso o lago di Buldi, nel Tibet ; il Manassarovar, nell' India ; lo Zerrah, nel regno di Cabul; il Baktegan ed il Maraga o Ormia, nel regno di Persia; il Goktea o lago d' Erivan, nella Armenia dipendente dalla Russia Asiatica; il Vacpuragan o lago di Van, nell' Armenia appartenente alla Turchia Asiatica; e l' Asfaltite o Bahar-el-Luth, detto anche Mar Morto, nella Palestina appartenente all' Asia Ottomana o Turchia Asiatica. Il Tciany fra i governi russi di Tobolsk e di Tomsk, ed il Rin o Ruun all' ovest della foce dell' Indo, non sono propriamente parlando dei laghi, ma il primo deve riguardarsi come una vasta palude, ed il secondo come la più estesa laguna paludosa dell'Asia Meridionale.

IBOLE. Le principali fra le isole che possono riguardarsi come dipendenze geografiche dell' Asia, sono le seguenti, classate secondo i differenti mari nei quali si trovano.

Nell'Ocano Artiro: l'iolo Bildai, all' estremità stetturionale della peniola Kara Olsi; l'iola Changadaunoi, nell'arcipelago del Leno, alla foce di questo fiume; le iolo Kothroi e Nuova Mbéria nello arcipelago a cui quest'ultima dà il none; l'iolo Liachowsky, al sud dell'arcipelago della Nuova Siberia; e l'arcipelago degli Drai, di faccia alla foce dell'. Kolium

Nel Grande Oceano e sue diramazioni: l'iola S. Lorenzo, nel mare di Bering i Parcipelago delle Kauili, presso le coste della peniusta di Kamteciata; le iode d'Ieso e di Turrabai o Aggalien, nel mare d'Ochesk; l'ioda Nifon, la più grande fra le iode assistiche, quelle di Sainkoly o Kimini e di Sikolf, nell'accipelago del Giappone; l'arcipelago di Livu Kiru, e le iode Formesa e Hai-nam, di faccia alle coste della China.

Nell'Oceano Indiano e suc diramazioni l'arcipetago Dgiankseylon Pinang e quello di Merghi, ambedue sulle coste della penisola di Malacca, gli arcipetaghi di Andanan e di Nicobar, all'ovest dei precedenti; il gruppo di Ceitan, l'arcipetago delle Maldive, e quello delle Lachtdive, all' estremità meridionale dell' India; il gruppo di Kichm, l'isoletta d' Ormus ed il gruppo di Bahrain, nel golfo Persico.

Nel Mare Mediterrance e sue diramasioni: l'isola di Cipro, a laud dell'Asia Minore, le isole Rodi, Sumo, Scio o Chio e Mettelino, sulle coste occidentali dell'Asia Minore, le quali isole formano con molte altre meno considerabili la parte asiatica dell'Arciptilgo proprimente detto.

MONTAGNE. Tutti i monti dell' Asia possono classarsi nei cinque seguenti sistemi:

SISTEMA ORIENTALE o ALTAI HIMALAYA, nel quale si distinguono i cinque gruppi seguenti.

Grappo de l'I' All ai, che compeende i monti della Sitieria o Aia Ruus, e quelli situati sui confini attentrionali del Turkestan, della Songaria, della Mongolia, e del Paese dei Manciuri. I meniel e catene principali che formano questo grappo sono : la catena chiamata dai geografi suropei Piccolo Allai, la quale segan in parte il confine fra gli imperi Russo e Chinese; i monti Indonani e Sanovoi, fra la Siberia e la Manciuria; gli Uluk-lang e Algidintano fra ilterritorio dei Kirgi dipendenti dall' vaia Russa, e quello dei Kirgi Curtestan; i Kolivan, nel governo russo di Tomk; i Nertchinia, nella Dauria Russa compresa nel governo d'Irkuti; la catena dei Kannisciarka, nella penisola di questo nome; e le catene Grande Allui e Macketan, nella Songaria.

Gruppo dei Thian-chano o Monte Celeste che comprende i monti della China Setturionale, e quelli situati uni confini merdionali del Passe dei Manciuri, della Mongolia, della Piccola Bucaria, anglio sociedentali della Songaria, e niglio rientali del Turketam. I monti e le catene principali che formano questo gruppo sono: i monti Boglo, fra la provincia chiene del Kan-uu e la Mongolia; i Mustag, e la catena traversale del Belur o Bolor fra la Songaria, a la Piccola Baccaria e di Turkettan; i monti della Corra, nella penisola di questo nome; e la catena marittima lungo la costa del Passe dei Manciuri.

of Sumple of Kurn-lun, o Tibrium o Chinese, do Gruppio et Kurn-lun, o Tibrium o Chinese, do Gruppio et Mongoli del Kokono, del Tiur Settentinolle de Oriente de Passe de Mongoli del Kokono, del Tiur Settentinolle de Oriente de Passe de Mongoli del Kokono, del Tiur Settentinolle de Oriente de La Chinese de Ch

Gruppo dell' Himalaya, che comprende i monti del Tibet Meridionale, dell' India Settentrionale, del regno di Nepal, del A S I A

Pere del Deb Badgià o Butan, dei repni di Gabul e di Herat, del Belucistan, e dell' India Transgangetica Occidentale. I monti e le catene principali che formano questo gruppo nono i monti Himadaya, i più elevati di tutto ii globo, fra ii Tibet, ia provincia indiana del Ghewval, il repno di Nepal ed il Peres del Deb Badgià o Butan, gii Hindaskoh, che traversano i regni di Cabul e di Herat o Korastan Orientale, pe de traversa "Afganistan nel regno di Cabul, ed ii Belucistan; e la catena Orientale, che traversa ii Birmas ed il Pere nell'impere Birmano.

Grappo Giapponese o Marittimo, che comprende i monti di quella lunga serie d'isole, situate fra il capo Lopatka, estremità meridionale della penisola di Kantaciatka, ed il canale di Formota. Le cateue principali di questo gruppo sono: la catena dell'isola Formosa; e la catena diapponere formata dai monti stutti nelle isole

che compongono l'arcipelago del Giappone.

case coingagono i acceptação dei Giappone.

punti culturant di questo sistema sono: il vulcano di Klutarfpunti culturant di questo sistema sono: il vulcano di Klutarfpunti culturante di culturante di culturante di Capita di Capita

poli di 4,800 tese, nel Hiccolo Aliai, ambedue rompreti nel gruppo del

Paliai; il punto cultimiunte di El Bogdo, e quello dei Elelar, alti am
bedue 3,000 tese, e compresi nel gruppo del Thianchen, il i punto cul
turante del Kuen-lun; e quello dell' Tun-lung, alti ambedue 2,500

tese, e compresi nel gruppo del Kuen-lun; il Teumalari, alto 4,400

tese, e di Davadaggri, alto 4,500, ambedue nei monti Himalay 2,000

presi nel gruppo di questo nome: esi sono i monti più clevati nou solo

di questo sistema, ma di tuto il gibbeti il punto culminante dell'i sul
Teornara, alto 1,500 tese, e di il sufcano l'auti-anyanna, alto 1,503 tese.

Tittino.

SISTEMA OCCIDENTALE o TAURO CAUCASEO, nel quale si distinguono i seguenti gruppi e catene, che tutti si diramano dal rialto Armeno Persico, centro di questo sistema.

Grupp o del Taaro, che comprende i monti situati sulla costa meridionale dell' Asia Minore. Possono riguardirii come dipendenze geografiche di questo gruppo i monti dell' isola di Cipro, e quelli di Rodi.

Grappo Medio o dell' Anti Tauro, che comprende i monti situati nell'interno della parte orientale dell'Asia Minore.

Gruppo Settentrionale, che comprende i monti situati sulla costa dell'Asia Minore lungo il mar Nero.

Catena Amanica, Amanus degli antichi, e Alana-dag dei moderni, che può riguarda-rsi come una diramazione del Tauvo, e che separa la Siria dall'Asia Ninore, non lasciando che due atreti pasasggi l'uno verso l'Eufrate, l'altro sul mare; il primo corrisponde alle Porte Amaniche degli antichi; il secondo alle Porte della Siria.

Grappo del Libano, che comprende i monti situati nella Stria, e quelli della parte del nordo-ese tell'Archis; esto comionica al sud di Antiochia col gran pieco chiamato dagli antichi monte Cutium e si divide quindi in due esteme priocipali i le aetum del Libano proprimente detto, presso il Mediterrance, e la estema dell'Anti Libano, dalla parte delle pianure di Damasco.

Catena Mesopotamica, che comprende i monti situati nella Mesopotamia.

Gruppo Kurdistanico, che comprende i monti del Kurdistan Ottomano, e del Kusistan nel regno di Persia.

Gruppo d'Ararat Damavend, che comprende i monti situati sui confini orientali dell'Armenia Ottomana, e nelle provincie persiane di Tabaristan, Adgerbigian, Ghilan, Mazanderan, e Korasson Occidentale.

Gruppo d'Erzerum, che comprende i monti dell' Armenia Settentrionale, e quelli della Georgia Ottomana attualmente apparte-

nente alla Russia.

Gruppo Caucaseo, che comprende i monti della regione di Caucaso ituati al nord dei funui Kur e Risioni, e compresi fina il mer Caspio ed il mar Nero. La catena principale che septra l'Europa dall'Asia va dalla penisola d'Aberero nel Dagheston sol mar Caspio, fino alle vicinanze della fortezza di Anapa uella Grande Abassis sol mar Nero. I monti della Crimea, quantunque appartenenti all' Europa, devono rignardaria come dipendenze geografiche di questo gruppo.

Il punti caliminani di questo sistema sono: il Sogut-teg, sito 2,000 tese, nell'isola di Gipto riguardato come diprendenta geografica di questo groppo; therigi, salo 2,000 tese, nell'isola di Gipto riguardato come diprendenta geografica di questo groppo; therigi, salo 2,000 tese, nel grappo dell' Anti Tauro; il punto culminante del Libano, propriamente detto, alto 1,700 tese, quello dell'-Anti Libano, silo 2,000, e di i Monte Sinai, silo 1,241, compresi nel gruppo del Libano; il Grand Arazut, silo 2,700 tese, nell'Aramenia, sucu ni si vuole che possase l'area di Nod dopo il diviso, del il vuitano Damavand, alto 2,000 tese, nelle Pernis; ambedato compresi nel gruppo d'Ararea Jamavand; li Septo, per l'appo di Erzerami, l'Elbrus, alto 2,800 tese, nell'Interetti, il più elevato di tutto il sistema, e di Il Mguimavir i, improprismente detto Kastek, alto 2,400 tese, nel l'arapo d'araza dal Mguimavir i, improprismente detto Kastek, alto 2,400 tese, nel l'arapo d'araza d'arabeta della Montagne, ambedue compresi mel arapono Caucasno.

SISTEMA ARABICO, che comprende tutti i monti dell' Arabia ad eccesione di quelli della parte nord-ovent, i quali formano parte del gruppo del Libano. Le catene più conosciute che appartengono a questo sistema sono:

La Catena Marittima, rhe costeggia a distanze più o meno considerabili il mar Rosso ed il golfo d'Oman fino al capo Mocadon.

La Catena Centrale, che si steade dal capo Beccan sal golfo Persico fino alla Catena Marittima nelle vicinanze della Mecca. La Catena Settentrionale, che è quella traversata dai

pellegrini che da Bassora vanno alla Mecca. Non si sa nulla di positivo circa l'elevazione dei monti di questo

sistema, ma si crede che le più alte sommità s' innalzino dalle 1,000 alte 1,700 tese.

SISTEMA INDIANO o dei GATI. I sponti prinripali rhe comprende sono:

I Gati Occidentali, che si stendono lungo la costa del Malabar, dal fiume Tapty fino al capo Comorin.

19\*

I Monti Nilgherry, che si stendono al nord della provincia di Kombatur.

I Gati Orientali, che traversano le provincie di Koimbatur, Karnate e Balaghat.

I Monti del Berar, che traversano le provincie di Kandeich e di Berar.

I Monti Vindya, che si stendono nello spazio compreso fra i fiumi Godavery, Tapty, Jumna e Gange.

Possono riguardarsi come dipendenze geografiche del sistema Indiano i monti dell' Isola di Ceylan,

I punti culminanti di questo sistema sono: quello dei Gati Occidentatà ilso 1,500 tese, che è i più cievato di tutto il sistema; il Mancorti Bet, alto 1,376 tese, nei monti Nilgherry; il punto culminante
dei Gati Orinatoli, ilso 500 tese; il pieco di Casigur, also 411 tese,
nei monti Vindya; ed il pieco di Adamo, alto 1,000 tese, nell'isola
di Cerlan.

SINTEMA URALICO. I monti principali che comprende sono: Gli Urali, che si stendono dal golfo di Kara fino alle steppe dei Kirgi, e segnano dal golfo di Kara fino alla sorgente dell' Ural, una

parte del confine fra l' Europa e l' Asia.

I Monti Obicei Sirt, che traversono il governo di Oremburgo, e che per la loro poca elevazione devono riguardarsi come colline.

La catena di Mugodgiar, che si stende nel Paese dei Kirgi della Piccola Orda; e termina fra il mar Caspio ed il mare o lago di Aral.

Possono riguardarsi come dipendenze geografiche del sistema Uralico i monti situati nel gruppo della Nuova Zembla,

I punti culminanti di questo si tema sono: il Kvar Kuch, alto 828 tese, nei monti l'ali il più elevato di tutto il sistema; ed il Monte Glazowsky, alto 400 tese, nell'isola settentrionale dei gruppo della Nuova Zembila.

RIAITI. I Asia pousele i più visti ed elevati risti del globo. Il pricepali sono: il rivito della Mongodine, cievato dalle 400 alle 460 alle 460 eses, quello della Piccola Bacarini dalle 1,000 alle 1,400 tere, quello del Tibet Orientale col Kolomor, dalle 1,000 alle 2,000 tere, quello di Ribet Orientale, chia el poste 2,200 tere, quello di Ribet Orientale, chia el poste 2,200 tere, quello di Ribetale. Ribetale della Contrale e della colori della coloria colori della coloria colori della colori

VOLCAR. I più comiderabili vulcani del continente Asiatico fra i conosciuti sono: il Kliutcefikoi, il 'Avatcia, il Kamtsciatskaja, ed altri meno considerabili, nella penisola di Kamtsciats, il Pr-chan, uella Songaria; il 'Ho tcheu, nella Piccola Bucaria; il Damarend, in

Periis : el il Stiban, nell'Armenia. Nelle inde aniatiche ve ne sono nolisiami, e stutti più nemo terribili, i principali sono il Entropo anna, il Stira yama e l' Atama-yama, nell'isola Niñon; l' Unzca-go dalve, il Mayi yama e l' Atama-yama, nell'isola Kinini; trava-cani nell'isola hene; l' Urbitch, nell'isola turop, una delle Karili; et quallo dell'isolate Koo-sima, e the è il più piccolo vulcano del gla varndo sole 25 tene di sitezza. Tutti questi vulcani appartengono all'impero Giapponere. Vergnore quinci quell'idelle isole Adaid, Ilarima e Tirinkana, nell'arcipelago delle Karili apportenente all'Asia Rusa; e quello dell'isoleste Barra-sitan end unare dell'Irloic.

VALLI e PLANURE. Le valli più considerabili dell' Azia per la grande elevazione del loro suolo sono; quelle del Ghressal, nell'India; quelle del regno di Nepad; quelle del Botano Butano Pares del Del Radgi; quelle del Tibet, quelle del Sutchham e dell'Indraman, nella China; quelle dell'Amerini; quelle della regione del Canacane; quelle del 2'Adgerbigani, in Perisa. Le principali pianne dell'Asia per la lero grande estemione sono; quelle irrigaste dal Gange, nell'india; dall'Indramadir et all'Asialorg, et elli midia Transgangette; dal Kinag, et ali andidi et all'Asialorg, and lindia Transgangette; dal Kinag, et ali Russi, dal Jugitolom et al. Judon, and Tarkeston; et all' Enginte, suell'Asia Olmono, del Tarkeston; et all' Enginte, suell'Asia Olmono.

DIVALLAMENTI. L' Asia presenta il più considerabile ed etteso obbassamento di superficie dei consuca; questa particolarità della sua prografa fuica, che essa divide coll'Europa Orientale, è taciuta il sua prografa fuica, che essa divide coll'Europa Orientale, è taciuta in quasi tute le geografie. I terrenti d'aguili i formato questo gran divallamento sono circorritti dai funni Kuma, Don, Vulga ed Ural, obi monti Obicia Spot, dal laga Akasala, dal funne Shon, e dal Kumata di Chiva lung- le rive del fuume Ogibon. Tutti quetti paesi che abbracciano uno spasa di circa 19,000 miglia quadre, sono situatti al di del livello dell'Oceano; il mae Caspio e quello di Aral presentano la parte più basta di questo bacino interno; l' Plateza media delle seque del mar Caspio è al di sonto del livello dell'Oceano di 80 test; quella del mare di Aral, da 31 tess: Szeato fal Volga, e Oremborgo sullo Ural malgrado la loro distanus dal mar Caspio, non sono che al livello dell'Oceano.

DEFERTIC STEPPE. Quai tuttals parte estitutionate dell'Asia Busa può considerari come un'immensa teppo, sparsa di grandi paludi; anche nella sua parte meridionale si trovano multe stepe, e la principali sono: quella di Ericqi, di coi una parte considerabile appartine al Turkestan; quella di Erichim, fea i founi Toloi el Irich; e quella di Beraba, fra i fauni triche d'Oli. I descrit più considerabili dell'Asia sono: quello di Gobi o Chamo, nella Mongelia; quello di Asiantop pe la sua positione descrito Gentrale, the occupa una parte della Piccona Bucaria; quelli di Charima, di Karakam e di Kiarja-Kirman e di Michan, calla Portic, quello della finite, pell'oni di Charima, que quello di Achaf, che è il più enteso fra i vasti descrit della Arabia.

CLIMA. I numerosi rialti che occupano la maggior parte della superficie dell'Asia, e la direzione delle grandi catene che vi s' innalzano, danno alle diverse regioni di questa parte di mondo dei climi fisici non rorrispondenti a' climi astronomici. Sotto questa rapporto può dividersi l'Asia nelle cinque regioni seguenti.

Regions Centrale, che occupa il centro del continente ed abbraccia tutti i paci compresi nell'impero Chinese; essa prova gen-ralmente dei freddi eccessiv; l'inoremo vi è langhissimo, e l'estate assai breve, ciò non ostante quest' altima è di un calore intopportabile nel deserri a motivo delle sabble. Vi sono porto del pasti, compresi in que-

sta regione, che godono di un clima differente a motivo della poca elevazione del loro suolo e di altre circostanze locali.

Regione Meridionale, che comprende l'India e l'India e l'India calla Transgangetica; in questa regione l'inverno è sconosciuto e l'estate caldissima; non vi si conosce generalmente che due stagioni: l'estate o la stagione asciutta, e la primavera o la stagione delle pioggie.

H'egione Settentrionale, che comprende tutta "Pais Busus; esas prova un gran freddo e l'estate s'i sconociuta; i phiae ci si accumulano continuamente in massi enormi alle imboccature dei suoi fiumi, e lungo le sue coste solitarie, che dal lato opposto sono soparse d'immente paludi gelate. Sono però da cectutura i da que gran rigore di clima sleuni luaghi nelle sus parti meridionale ed occidente, favoriti da aleune (ricottanne locali.

R'e gione Orientale; esa persenta tre pari dininte: la Stettmionale, che comprende le terientio rientale della Mongio Stettmionale, che comprende le terientio rientale della Mongio di l'Desse dei Manciuri, offre i passi più freddi della zona temperata che ni conocason al globo; la Meridionate, che comprende la Corea la China, ha un clima meno caldo degli altri passi dell'Ania situati stata le medienne lattudini, a motivo della varia temperatura del grande Oceana che ne bagna le coste, la Marittima, che abbraccia quella langa serie d'iode, comprese fra il capo Logotta nella peniola di Kanticiatka ed il capo Tondgiong Baro in quella di Malacca, offre delle immanereroli variasimi di temperatura e, prova nell'inverso dei freddi non adattati alle basse latitudini sotto le quali sono situate le iole più boreali, a motivo dei mari hurrascosi che la circondano.

Regio ne Occidentale, che comprende i paesi situati fra il mar Capio, il mar Nero, il Mediterraneo ed i golfi Persico ed Arabiro; essa prova generalmente un calore eccessivo, maggiure di quello degli stessi paesi più meridionali del continente Asiatico, a motivo del suo suolo arido e sabisoso, e della sua vicinanta all' Africa.

# GEOGRAFIA POLITICA

SUPERFICIE, 12,118,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 390,000,000 di abitanti; relativa, 32 abitanti per miglio quadro.

ETNOGRAFIA. I popoli che abitano attualmente l' Asia, consi-

derati sotto il rapporto delle varie lingue da essi parlate, appartengono agli stipiti o famiglie seguenti.

PAMIGLIA SEMITICA, che comprende: gli Ebrei, sparsi nella maggior parte dell' Asia, e specialmente nell' Asia Ottomana, nell' Arabia, e quindi nell' India, nella Persia, nel Turkestan e nella Ghina. — Gli Arabi, dimoranti nell'Arabia, e sparsi ineltre nella meggior parte della Siria e della Mesopotamia, nell'Asia Ottomana; in parte del Chusistan e del Fars, nel regno di Persia; ed in alcuni luoghi nell'India, nel Turkestan e nella, Regione del Caucaso.

FAMIGILA GEORGIANA, che comprende: i Georgiani nella Georgia e nell' Imereti, i Mingrelii nella Mingrelia, ed i Suani nel Suaneti, passi apparenenti all' Asir Russt.—I Lazi, stablitti nell' Asia Ottomana lungo il mar Nero da Trebisonda fino alla foce del fume Tehorog.

FAMIGIA Añasira, che comprende gli Armeni, dimorani, nell' Armenia dipendente dall' Aria Ottomana, nell' antica Armenia Persiana, oggi provincia russa d'Erivan; in parte della Georgia e del Chirvan nell' Asia Russa, e dell' Adgerhigian nel regno di Persia; ed in quasi tutte le città commercianti dell' Asia.

Gli ABASSI, dimoranti nella Grande Abassia.

FAMGLIA PERSIANA, che comperande : |Persi | o Guebri dimorati nel Multane nelle civit di Svarate Bouhay, nell' India; nel Kerman e nella civit di Vezd, nel regno di Persia; ca nella civit di Vezd, nel regno di Persia; ca nella civit di Belau, nel Glirrana pagentennet all'Asia Russa. — |Persi | ani, nazione donimante di tutta la Persia — 1. Bucari, nazione donimante di tutta la Persia — 1. Bucari, nazione donimante nella Grena Bacari, nel Persiana, e stabili inioutre nelle principali civit della Persia Bacari, nel Persiana — 1. Bucari, nel Pers

Ges Seits.

FAHIGITA INDIANA, che comprende: i pretesi Mangali dell'India, originariamente composti di Turchi, di Bucari e di Persinni, esta praluno l'indottano, e suon parasi nella maggior pare dell'India, specialmente nell'Indotan propriamente delto. — I Sei 8, popolo domini una unita conferencione che ne porta il none. — Il Rengalezzi, none companione montre dell'anciente de

FAMIGLIA MALABARA, che comprende i Mala bari, nazione doinema della provincia indiana del Malabar. – I Tam ulti, abitanti nella provincia indiana del Karnate. – I Tettin ga, spassi dal fiume di Paliscate nella provincia indiana di Karnate fino alla costa della provincia indiana d'Orissa.

I GARROWI, i C ATTIWARI, i GONDI ed altri popoli, quantunque viventi da tempo immemorabile nell' India, non appartengono alla fa-

miglia etnografica che forma la gran massa della sua popolazione : essi sono tutti più o meno selvaggi ed abbrutiti.

FAMIGLIA TIBETANA, che comprende: i Tibetani, popolo donnante del Tibet: ed i Tibetani Montanari, dimo-

ranti nelle alte valli dell' Himalaya.

FAMGUA CHINESE, che comprende : Chânesi, naione domante della Chân propriamente detta, e stabiti indure nei diversi pasi apparteneni all'impero Chinese, lungo le coste dell'isola Hana, sulla costa corietatale dell'isola Farnosa, nel regno di Siam, nella peniola di Malacca ed in altre parti dell'India Transpangetica, come pure nelle isole Siangon, Principe di Galles e Ceylan.

I MIANMAI, MYAMMA o BIRMANI, nazione dominante dell'impero Birmano, ove occupano la maggior parte del regno d'Ava propriamente detto.

I MOANI o PEGUANI, dimoranti nel regno di Pegu, parte dell'impero Birmano. I THAY, THAH NAY o SIAMESI, nazione dominante del regno di

Siam, ed occupante inoltre tutto il Laos, che sembra oggi essere inegualmente diviso fra gl' im, eri Birmano ed An-namitico, ed il regno di Siam.

Gli An-NAMITI, suddivisi in Tonchinesi ed in Cochinchinesi, nazione dominante dell'impero d'An-nam.

I Stan PI o Corei, popolo dominante del regno di Corea.

FAMIGLIA GIAPPONESE, che comprende i Giapponesi, nazione dominante dell'impero Gipponese ed i Lieu-Kieu, stabiliti nell'arcipelago di questo nome.

I Minosia, i Lolos, i Mintentosi sono nasioni numerose che vivono nella China proprimente detta, sensa appertenere alla famiglia chimes. I selvagi che abitano l'interno dell'isola Hat-NAN, i KEMOY, nei monti che gearano il Laso dalla Cochinchina, i PLAY o KARATN, n-ll'impero Birmano, sono altri popoli stranieri alle famiglie etnografiche dei popoli inviviliti in menco si quali vivoni in che die popoli inviviliti in menco si quali vivoni.

FANIGLIA TENGESA, che comprende i Tun gusti suddivisi: in Munciuri, divenui dopo il 1644 la nazione dominante dell'impero Chinese, ed occupanti quasi tutta la Manciuria e la maggior parte dell'arceptelgo del Liso-tone; e di Tunguai, propriamente detti, stabiliti nell'impero Russo, ove sono sparsi in una gran parte della Siberia dal fume Ieniasie fino al mare d'Ocbotsk.

FAMIGIA MONGOLA, che comprende: i Mangoli, uddivini in Mongoli, proprimente detti. in Kalkas o Mongoli. Neri ed in Charnigdo o Mongoli del Tiber; essi orcupano la Mongolia, il paese del Kotenor ed una parte del Tibet, nell'impero Chinese, ed una parte del governo d'Irituth nell'Asia Bussa.—I Cal nu a cchi o Ele uti dimoranti nella maggior parte della Songaria. — 1 Buretti o Buretti, spain nel governo russo d'Irituth.

FAMIGIA TURCA, che comprende: gli Ottomani delli volgarmente Turchi, nazione dominante dell'impero Ottomano. — Gli Uzbecki, popolo dominante del Turketan. — I Turr hi di Siberia, o Tura din zi, sparà nei governi russi di Tobolda, Tomak, lemisteita. — I Turcom ani, nazione dominante del repno di

Persia, e sparsi nei regni di Cabul e di Herat, nel Turkestan nell'Asia Ottomana, e nelle provincie del Caucaso comprese nell'Asia Russa. - I Kirgi, suddivisi in Buruti Orientali ed in Kasah o Occidentali; una parte degli Orientali è tributaria dell' impero Chinese; la maggior parte degli Occidentali è vassalla dell'Asia Russa; il restante vive indipendentemente - Gli Yakuti, stabiliti nel governo d'Ienisseisk e nella provincia d'Yakutsk, appartenente all'Asia Russa - I T c i u w n e i, erranti in parte del governo rasso di Oremburgo.

FAMIGLIA SAMOJUDA, che comprende: i Tawgi, sparsi dal fiume Ienissei fino al fiume Lena nell' Asia Russa; e gli Uriangchai, chiamati anche Sojoti, viventi fra i monti Altai, la maggior parte sul te ritorio dell'impero Chinese , il restante su quello dell'impero Russo. Fra i Sojoto soggetti ai Chinesi vi è una tribù che la fame rende qualche volta antropofaga.

FAMIGLIA IENISSEI, che comprende: i Denka, gl'Imbaski, i Pampokolski e gli Assani, popoli poco numerosi ed abbrutiti che vivono nel governo russo d' lenisseisk.

FAMIGLIA KORIEKA, che comprende i Korieki ed i Tciukici, popoli abbrutiti e poro numerosi che vivono nell'estremità nordest dell'Asia Bussa, e specialmente nei distretti d' Ochotsk, di Kaintsciatka, nella provincia d'Iakutsk e nel Paese dei Tciuktei.

Gli Andon Domi o Yukagini, che vivono nell'Asia Russa lungo

l'Oceano Artico, dal fiume Iena fino al fiume Kolima.

FAMIGLIA KAMTSCIATKALESE, che comprende i Kamtsciatk a les i, popoli ictiofagi sparsi nella penisola di Kamtseiatka.

FAMIGLIA KURILESE, che comprende: i Kurili, abitanti l'arcipelago delle Kurili diviso fra gl'imperi Russo e Giapponese. - Gli A in os o I e s o, stabiliti nell' isola leso dipendente dall' impero del Giappone. - I Tarrakai o gli Ainos della grand' isola Tarrakai o Sagalien, divisa fra gl'imperi Chinese e Giapponese. - 1 Gili a ki, stabiliti nella parte della Manciuria situata all'est del fiume Osori.

FAMIGLIA URALICA o TCIUDA, che comprende: i Voguli, sparsi nel governo russo di Tobolsk; e gli Ostiaki, distinti in Ostiaki dell'Obi, di Beresof, dell' Iugan, di Narim ee , sparsi nei governi russi di Tomsk e di Tobolsk.

FAMIGLIA MALESE, che comprende: gl'indigeni dell'isola Formosa, dipendente dall'impero Chinese; ed i Malesi, che formano la massa principale della popolazione della penisola di Malacca nell'India Transgangetica, ed una gran parte di quella delle isole vicine, come Salanga, Principe di Galles, Singapur, ed altre,

I popoli Europei più numero si stabiliti in Asia sono: i Grec i nell'Asia Ottomana, ed i Russi, nell'Asia Russa; vengono quindi i Portoghesi, e gl'Inglesi; e dopo questi i Francesi, i Dan esi e gli Olan desi questi ultimi vivono nei possessi già appartenenti all'Olanda che oggi formano parte dell'Asia Inglese.

RELIGIONI. Gli abitanti dell'Asia professano diverse religioni; le principali sono le seguenti:

Il Giudaismo, che è professato dagli Ebrei sparsi nella maggiore parte dell'Asia, e dimoranti specialmente nell'Asia Ottomana, nell'Arabia e nell' India, paesi ove sono in maggior numero, e quindi nel Turkestan, nella Persia e nella China.

Il CRISTIANESIMO, he è professato da molti individui, divisi nelle seguenti chiese, cicie: Chiese a Cattolica, che conta molti credenti, il maggior numero dei quali vive nell' India, che conta molti credenti, il maggior numero dei quali vive nell' India nel vasti possessi la conta conta

L'ISLANISMO 6 MAOMETTISMO, che è la più esteas religione dell'Asia, quantunque il numere dei nuo terdenti mon si al maggiore: saus è professata dagli Arabi, dai Persiani, dagli Afgani, dai Belusci, dai codetti Mongoli dell' India, dai Malesi, dai Cirassoi, dagli Abassi ed da altri popoli della Regione del Caucane, come pure-dalla maggior parte degli silutinai del Cascemine, e da tutti i popoli Turchi ad eccesione di quelli che vivono nell'Asia Bussa, i quali sono tuttora idelatri, ovvero convertiti dai Bussi al ciritainaeimo.

Il MAGISMO O BELIGIONE DI ZORNASTRO, che è professatu dai Guebri dimoranii in alcuni luoghi della Persia e dell' India. Il NAREKISMO, che è professato dai Scit dimoranti nell' India.

Il Bramismo, che è professato dai Scik dimoranti nell'India. Il Bramismo, che domina in quasi tutta l'India.

Il Buddismo, che è la religione dell'Asia che conta il maggior numero di credenti: essa domina in quasi tutta l' India Transgangetica, nel Tibet, nella Mongolia, nel Paese dei Manciuri, nella China, nel Giappone, e conta diversi seguaci nell'Asia Russa.

Il Curro degli Sprinti O Antiralismo Mitologico, e la Ilotratia dei Letterati o Religione di Costricio, che sono religioni professite da molti individui nella China, nel Giappone, nella Corea, e nei regni di Tonchino e di Cochinchina dipendenti dall'impero d'Annan nell'Ilois Trangangetti.

La RELIGIONE DEL SINTO, che conta molti seguaci nel Giappone, ed è la più antica fra le religioni che vi si professano.

Il FETICISMO o IDOLATRISMO, che è seguito dai popoli selvaggi che abitano nell' Avia Russa, nella Regione del Caucaso, nell' Arcipelago delle Kurili, nella parte orientale dell' isola Forusora, e nell' interno dell' isola Ilai-nan, della China, dell' India, dell' India Transgangetica, e dell'isola di Geylan.

COVERNO, L' Avia nei suod differenti Stuti presenta tutte le poscibili forme di governo dalla democrazia fino al dispotimo. La Pernia ed alcuni Stati Musuulmani sono governati dispoticamente; l'India e la Calina hanno un governo monarchito più o meno limitato; i Maratici, gli Afgani, i Belusci, i Mongoli, i Calimucchi, i Munciuri, diversi papoli Turchi e varie nazioni della Regione del Guesso fra i quali i Gircasi e gli Abassi, hanno un governo feutalte paragonahile a quello dei nostri imperi del medio evo; l'impero del Girspone è anche esso, proprimente parlando, una monarchia feutale; gli Arabi Bedanin, aleune tribà di Kardi, diversi opodi della Regiore del Canesso e della Siria, del ci Sella, sono libera; le piccole nasioni nomadi e divener tribà di Arabi, sono rette da un governo patriarcale o pastorale; il Tinet, il Barabi, sono rette da un governo patriarcale o pastorale; il Tinet, il Bara, Botan o Pese del Deb Badgis, el oma parte dell' Arabia, sono finalmente l'impero della redicale del Parabia.

PORTI e CITTA' COMMERCIALI. Le principali piazze maritime commercianti dell'Asia tanto porti propriamente detti, come città prossime al mare, sono: Smirne, Alessandretta e Lutakia che sono i porti d'Aleppo, Trivoli, S. Giovanni d' Acri e Trebisonda, nell' Asia Ottomana : Yambo che è il porto di Medina , Gedda , Moka , Aden , Mascate, El Kutif e Grain o Kueit, nell'Arabia; Abucehr o Bender Bucehr, Gomron o Bender Abbassi, Balfruch ed Enzili, nel regno di Persia; Calcutta, Bombay, Madras, Surate, Cambaja, Manga-Lora, Barotsch o Bronch, Gon, Calicut, Kotschin, Paliacate, Pondichery, Negapatnam, Visagapatam, Koringa, Masulipatam e Colambo, nell'India; Rungun, Bangkok, Chantibon, Saigong, Hue-han, Turon, Singapur e Georgetown, nell'India Transgangetica; Canton, che era il solo porto aperto alle nazioni marittime dell' Europa , quindi Tchang-tcheu, Hiamen o Emuy, Tchao king e Ning-fo, nella China : Nangasaki , nell'isola Kiusiu , che è l'uniro porto del Giappone aperto a quelle nazioni straniere a cui è permesso di rommerciare con i Giapponesi , Buku e Petropaulofskaja , nell' Asia Russa. A queste piazze devono aggiungersi tutte le grandi città dell'interno obe fanno un commercio estesissimo.

DIVISIONE, L'Asia, sotto il rapporto politico, può repartirsi nelle nove grandi regioni segnenti che sono : l'Asia Ottomana , l' Arabia , suddivisa in diversi Stati di differente grandezza; la Persia, suddivisa nei tre regni di Persia propriamente detta, di Cabul e di Herat, e nella confederazione dei Belusci; il Turkestan, che comprende varii Stati di differente grandezza; l'India , suddivisa in un gran numero di Stati, fra i quali l'impero Anglo Indiano, i regni di Sindia, di Nepal e delle Maldive, la confederazione dei Seik, ed il principato del Sind sono iprincipali; appartengono pure a questa regione i piccoli territorii conoacinti col nome d'Asia Francese, Asia Danese ed Asia Portoghese ; la India Transgangetica, che comprende varii Stati, e fra questi i principali sono : gl' imperi Birmano e Annamitico, il regno di Siam, ed i vasti ed importanti territorii appartenenti agl'Inglesi; l'impero Chinese, che comprende la China, il Tibet, il Paese del Deb Radgià o Butan, la Corea, la Mongolia, la Songaria, la Piccola Bucaria, ed il Pacse dei Manciuri; i Portoglicsi possiedono in questa regione la città di Macao nella provincia di Kuang-tong; l'impero Giapponese; finalmente l' Asia Russa, che comprende la Siberia e la Regione del Caucaso.

### ASIA OTTOMANA.

POSIZIONE ASTROBOMICA. Long. or., fra 24° e 27°. Lat. fra 30° e 42°.

CONFINI. Al nord, lo stretto dei Dardanelli, il mare di Marmara, lo stretto di Costantinopoli, il mar Nero e l'Asia Russa; all'est, l'Asia Russa ed il regno di Persia; al sud, l'Arabia; all'orest, il mare Mediterraneo e l'Arcipelago.

FIRML I principali sone: il Terrodori; Piecrit Irma, il Kievit Imma, il Kievit Imma, il Kievit Imma mitiemente Il Alis, la Sacalia o Sinoalia o di suo il Republica Pursa k; la Nierrizza col suo infl. Nierriz; il Kodos o Sarabar; il Mesores, antiemente Merano; il Sinos I. Dohana coi infl. Marac k; l' Asio O Croste, antiemente Axius ; il Charta La Arab Gormato dall'unione dell'Eurate col Tigal, con il coi infl. Kuram at o Kara-sue Chabur; il Kare; il Kwa col suo infl. Arasse; l'Andre Gordonia Gilla Compano; il Kueik o Koik; ed il Barado. Vedi il Bap. 412 esg.

SUPERFICE, 536,000 miglia quadre, compresevi le sue dipendenze in Arabia.

POPOLAZIONE. Assoluta, 12,500,000 abit., relativa, 23 abit.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. Tutta l'Asia Ottomana è divisa in 20 governi, ebiamati ejalet o pascialik, suddivisi in dipartimenti, detti livas o sangiaccati, e repartiti nelle seguenti grandi divisioni geo-

grafiche, che sono:
L' ASIA MINORE, detta anche ANADOLI O ANATOLIA, corrispondente si governi o ejalet d' Anadoli o Anatolia, Adana, Caramania, Merach o Marach, Sivas e Trebisonda.

L'ARMENIA OTTOMANA con una parte del KURDISTAN e della GEORGIA, corrispondenti ai governi o ejalet d' Erzerum, Van, e Kars.

Il KURDISTAN OTTOMANO propriamente detto, che corrisponde al governo o cialet di Chehretur.

La MESOPOTAMIA O ALGESIREH coll'IRAK ARABI, corrispondenti ai governi o cialet di Bagdad, Diarbekir, Racca e Mossul.

La Siria o Soria, corrispondente ai governi o ejalet di Aleppo, Damasco, Acri e Tripoli.

Non si fa mensione dell'isole dell' Arcipelago che appartengono geograficamente all'Asia, si di quolla di Gipro, perchè seu formo parti dell' ejiett delle fuole e Coste, già indicato nella descrizione della parte europea dell'impero Ottomano a cui appartinen il suo capolito-go (vedi alla pag. 388); ciò non ostante si sono descritte le foro città priuripati dopo la topografia dell' Asia Ottomana, alla quale gograficamente appartengono. I vasti territorii dell' Arabita, occupati dalle trappe Ottomane saranno descritti con quella regione; esia pisono ri quardarai sotto il rapporto amministrativo come sun dipendenta dello Egitto, perchè sono sotto la giurittione immediata del suo vicenti a dello Egitto, perchè sono sotto la giurittione immediata del suo vicenti

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più considerabili dell' Asia Ottomana sono i seguenti;

Ottomana sono i seguenti;

Nell' Asia Minore: Kutajeh, in antico Cotyœum, sul Pursak, capoluogo dell' ejalet d' Anadoli o Anatolia , città grande , assai ind. e comm., con bagni caldi nelle sue vicinanze, e con 50,000 ab. - Karahissar, città comm. ed assai ind., con 60,000 ab.; nei suoi contorni si raccoglie nn'immensa quantità di oppio. - Angora, anticamente Ancyra, città comm., ed assai ind., con 40,000 ab, ; vi si osservano molti avanzi di antichità, e fra gli altri una famosa iscrizione, scolpita sopra sei colonne, svanzi del tempio d' Augusto, e conosciuta sotto il nome di monumento d' Ancira. Le capre d' Angora sono famose per la finezza e lucidezza delle loro lane. - Boli , città assai ind. e comm., con 50,000 ab.; vi passano ordinariamente le carovane che vanno a Costantinopoli. - Sinope, sul mar Nero, città comm., sebbene molto decaduta, con un porto ove stanzia parte della flotta Ottomana, con cantieri da costruzione, e con 10,000 ab. - Scutari, sul Bosforo, di faccia a Costantinopoti di cui è riguardata come un sobborgo, città assai comm., quantingue molto decaduta, con 35,000 ab.; essa è il luogo di riunione di tutte le carovane dell' Asia, e nelle sue vicinanze si osservano gli avanzi dell'antica Calcedonia. - Peramo, sul marc di Marmara , luogo miserabile , ma importante per le rovine dell' antica Cizico che si trovano nei suoi contorni. - Isnikmid, l'antica Nicomedia, sul mare di Marmara, città comm., con 5,000 ab. -Isnik, con 3,000 ab., miserabile ammasso di capanne, che s'innalzano sul luogo dell'antica Nicea, metropoli della Bitinia, e rinomata per il primo con cilio generale tenutovi dai Cristiani nel 325. - Brusa o Bursa, ed in antico Prusa, alle falde del monte Olimpo e poro lungi dal Nilnfer, città grande, ben costruita, e delle più ind. e comm., sede di un metropolitano greco e di un arciv. armeno, con un vasto ed antico castello, con acque termali, e con 100,000 ab.; fu un tempo residenza dei re di Bitinia, e prima della presa d' Adrianopoli era stata la capitale dell' impero Ottomano. - Mudania, su l mare di Marmara, villaggio di pochi abitanti a motivo dell' aria malsana che vi regna, ma considerabile per il suo porto per cui Brusa spedisce all'estero le sue mercanzie e riceve quelle che le vengono inviate. - Pungar Bachi , villaggio importante , perchè si crede che occupi il luogo di Troia, l'antico Ilium, di cui non restano vestigia, - Chemala, altro villaggio importante per le magnifiche rovine dell'antica Alessandria Troade, situate nelle sue vicinanze. - Pergamo, sul Caicus, grande ed antichissima città, ind. e comm., sebbene molto decaduta . con 70,000 ab.; vi fu inventata l'arte di scrivere în pergamena . ed al tempo dei suoi re vi si osservava una famosissima biblioteca. -Surt, villaggio miserabile che occupa il luogo dell'antica Sardi , famosissima città della Lidia, stata capitale del regno di Creso, monarca rinomato per le sue ricchezze; fra le sue rovine scorre tuttora il Pattolo che in antico vi portava arene d' oro. - Manissa, in antico Magnesia, città comm., con 40,000 ab.; nei suoi contorni si raccoglie una gran quantità di zafferano, e vi si trova pure in abbondanza la calamits che da questa città ha preso il nome di pietra magnetica. - Fokia; piccola città florida per il suo porto sull' Arcipelago; essa occupa il luogo dell' antica Focea, rinomata per le sue numerose colonie fon date in Ispagna ed in Francia, fra le quali si novera Marsiglia. -

Smirne, costruita in anfiteatro alle falde di un monte, in fondo al golfo del suo nome, città grande, delle più ind., e la più comm. dell'Asia Minore, sede di due arciv, uno greco e l' altro armeno, con due forti castelli, con un collegio greco, con una vasta e sicura rada, e con 130,000 ab. - Vurla, residenza temporaria dell' arciv. greco d'Efeso, piccola città, costruita sul luogo dell' antica Clasomena. - Aiasalu k miserabile villaggio, che sorge presso le rovine dell'antica Efeso. - Scalangea, città comm. con un porto sull' Arcipelago e con 15,000 ab .-Pulatsha, riunione di miserabili capanne che si crede occupino il luogo dell'antica Mileto. - Crio, villaggio miserabile presso il capo di queste nome, importante per le rovine che vi si osservano della antica Gnido, una delle principali rittà della Doride, ove Venere aveva diversi tempi, in uno dei quali si conservava la famosa statua di questa Dea, insigne opera di Prassitele. - Budrun , piccola rittà , con una cittadella, con un porte sul Mediterraneo, con cantieri da costruzione e con 3,000 ab., essa occupa il luogo dell' antica Alicarnasso, famosa per il celebre monumento sepolerale innalzato dalla regina Artemisia in onore di Mausolo suo sposo, e rhe passò presso gli antichi per una delle principali maraviglie del mondo. - Adana, capoluogo dell'ejalet del suo nome, città assai grande, con 7,000 ab., ma quasi deserta nell'estate a motivo dell' aria cattiva che vi regna. - Turso, la dotta rivale d'Atene e d' Alessandria, situata sul Cidno, poco lungi dal Mediterraneo, è tuttora città grande ed assai comm., e conta 30,000 ab. - Adalia o Satalia, in fondo al golfo del sao nome sul Mediterraneo, città grande ed assai comm., con un porto, e con 30,000 ab. - Konieh, anticamente Iconium, già capitale dell'antico impero Turco di Rum o dei Romani, e residenza dei sultani Seldgiukidi, dei quali è originaria l'attual dinastia sovrana degli Ottomani, ed oggi capolnogo dell'ejalet di Caramania, rittà assai ind. e comm.; quantunque molto decaduta, sede di un metropolitano greco, con diversi rollegi per gli Ottomani, e con 30,000 ab. - Kaisariek, anticamente Cesarea, capitale della Cappadocta, città grande, ind. e comm., con 25,000 ab. - Merach o Marach, espoluogo dell'ejalet del suo nome, città comm., con 20,000 ab. - Aintab , l' Antiochia ad Taurum degli antichi , nittà ind. e comm., ron 20,000 ab. - Sivas, l'antica Sebaste, capoluogo dell'ejalet del suo nome, città grande, ma molto decaduta dal suo primo splendore, con 25,000 ab - Tocat, sopra un ramo dell' Iechil Irmak, città grande, delle più ind. e comm. , sede di un arciv. armeno , con 100,000 ab.; vi si riuniscono molte carovane. - Amasia, sull' Iechil Irmak, antica e vasta città comm., sede di un arciv. armeno, con 25,000 ab. - Trebisonda , anticomente Trapezus, sul mar Nero, capoluogo dell' ejalet del suo nome, città fortificata, assai ind. e comm., quantunque molto decaduta, con una vasta rada, e con 50,000 ab. -Cerasun, in antico Cerasus, sul mar Nero, città forte e comm., con 20,000 ab.: di qui Lucullo trasse e trasportò in Italia le prime piante di ciliegio, che presero presso i Latini il nome di questa città. - Rizeh o Irissa, sul mar Nero, picrola borgata di 4,000 ab., sebbene i geografi la descrivano come una città florida, popolata da 30,000 ab Nell' Armenia: Erzerum, alle falde di un alto monte, poco lungi da un ramo dell' Eufrate, e capoluogo dell'ejalet del suo nome, vasta città, fortificta, assai ind. e delle più comm., con 190,000 sb., vi transita moltissime cervoarie. Eringan, sull'Mefrote, (città comm. transitao moltissime cervoarie. Eringan, sull'Mefrote, (città comm. con 20,000 sb. . Eran, sul lago di questo mune, capoluogo dell'ejalet di Van, città di Van, città forte e comm., con 40,000 sb. . Eayazid, città forte e comm., con 18,000 sb. . Eax, capoluogo dell'ejalet del suo mome, città fortificate e comm., con 20,000 sb.

Nel Kurdistan propriamente detto non vi sono che piccole città di mediocre estendione; le più inpertanti sono: Ellifi; città forte, sede di un Pascià ottommo, con 20,000 ab. — Digenteft, Amadia, Digiulamera, Kuradigioland, ed Erbii anticamente Arbeitia, sede vi Arbeitia, sede vi cutta tutti principi Kurdi vassalli, »mi'chè sudditi dell'impero ottomsuo, sono tutte piccole città, ad escessione di Degisirele, situata un l'Igri,

che conta 20,000 ab., quantunque molto decaduta.

Nella Mesopotamia o Algesireli: Diarbekir, in antico Amida, sulla diritta del Tigri, capoluogo dell'ejalet del suo nome, città grande, ben costruita, assai ind. e comm., sede di un patriarca caldeu cattolico, di un vese, di questa religione e di un patriarca giacobita, con 60 000 ab. - Mardin , l'antica Marde , sopra una rigida montagna , città grande, difesa da una cittadella, con 20,000 ab. - Nissibin, piccola città, presso l'antico e rinomato forte di Nisibi , ultimo e saldissimo baluardo dell' impero Romano contro i Parti. - Racca, sulla sinistra dell' Eufrate, capoluogo dell'ejalet del suo nome, città comm., con 20,000 ab. - Orfa, l'antica Edessa, costruita sulle rovine della antichissima Ur, ove soggiorno il patriarea Abramo; è città ben costruita, ind. e comm., sede di un patriarca giacobita, con 20,000 ab-- Mossul, sulla diritta del Tigri, capolnogo dell'ejalet del suo nome; città grande, mal costruita, assai ind. e comm, sede del patriarca caldeo cattolico di Elkoch, con 60,000. ab.; da essa vengono le tele da noi conosciute col nome di massoline. Dalla parte opposta del fiume è situato Nunia, villaggio considerabile perchè si crede che occupi il luogo dell'antica Ninive, di cui non restano che informi vestigia.

Nell Irak Arabi; Imqdad, sulle rive del Tigri, espoluogo dello piele del suo nome, vaste città fortificat, na intersument mal costruita, delle più ind. e coman, con una cittadella, e con 100,000 ab. Nelle sou vicinanse erano sinuse le antiche città di Selezziai sulla riva occidentale del Tigri, e di Ctesifonte sulla riva opposta di questo medemano finano. Inilia o Itilia, o sulla diritta dell' Eferitas, piecola città ind. e comm., con 7,000 ab.; esso occupa in parte il luogo dell'antici di male cin on retax veruo rimsuaglio, ad eccasione degli avana di una torre che si suppone essere la torre di Beto: — Bassora, sulla diritta del Chat-cl-Arab, città irregolarmente cottruito, grande, fortificata, e tuttora delle più comm, sebbene molto decaduta, con 60,000 ab.; l'artà di questa città in diretta a motivo delle acque per incuria sta-

gnanti nei suoi contorni.

Nella Siria o Soria: Aleppo, l'antica Beren, sul Koil, espoluogo dell'ejalet del suo nome, citis grande, fortificate, sede di un pariorea greco, di un veze, armeno, di un maronita e di un giacolita; prima dei due terribi i terrenoti del 1822 che ne dittrusero quasi due terzi, era una delle più ind. e comm. città dell' Asia Ottomana, e contava 200,000 ab., compressivi quell' dei suoi contorni immediati. — Atteaun-

dretta, piccola città costruita in mezzo a paludi pestilenziali, con un porto sol Mediterraneo che serviva ad Aleppo per ispedire le sue mercanzie nell'Occidente. - Antakiek, la vasta e magnifica Antiochia Mugna, sulla sinistra dell'Oronte, sede titolare di diversi patriarchi, è tuttora città comm., e conta 10,000 ab.; essa conserva anche attualmente molti avanzi di antichità, come pure le sue celebri sorgenti termali, -Tripoli, sul Mediterraneo, capoluogo dell'ejalet del suo nome, città ben co-truita, ind. ed assai comm., sede di un vesc. greco con una cittadella, un porto e con 16,000 ab - Latakia , l' antica Laodicea ad mare, piccola città di 8,000 ab. che può riguardarsi come il porto principale di Aleppo. - Acri o S. Giovanni d' Acri, anticamente Aco o Tolemaide, capoluogo dell'ejalet del suo nome, città fortificata e comm., con una bella baja, e con 20,000 ab. Nelle sue vicinanze è situato il monte Carmelo, luogo celebre per il soggiorno che vi lecero i profeti Elia ed Eliseo, per il gran numero di religiosi cristiani che vi hanno abitato, e per la nascita che vi ebbe nel 1182 l'ordine Carmelitano.-Seida, l'antica Sidone, è tuttora città comm., con 12,000 ab., ma il suo porto è ridotto quasi impraticabile. - Tsur, anticamente Tiro, capitale della Fenicia, regina dei mari e cuna del commercio, è oggi una piccola città di 1,500 ab. - Bayrut, l'antica Berythus, è tuttora città comm., con vasta rada, e 10,000 ab. - Balbek, piccolis città di 1,300 ab , considerabile perché occupa una parte dell' antica Eliopoli , di cui si vedono ancora gli avanzi. - Nazaret, piccola città di 3,000 ab., celebre negli annali della religione cristiana. Nelle sue vicinanze si trovano: Cana piccolo villaggio di 300 ab., ed il monte Tabor, luoghi rinomati nella Scrittura. - Tiberiade, sulla riva occidentale del lago del suo nome, detto anche di Galilea e di Genesaret, piccola città di 4,000 ab.; nei suoi contorni si trovano gli avanzi dei bagni d'Emmaus, tanto ce ebri al tempo dei Romani, e frequentati anche attualmente. -Dunusco, sul Barradi, capoluogo dell'ejalet del suo nome, bella e vasta città, delle più ind. e comm.; ed una delle più antiche del mondo , poiche è menzionata nella storia d'Abramo , sede del patriarca greco d' Antinchia, e luogo di riunione delle carovane che vanno alla Mecca, a Bagdad e ad Aleppo, con 140,000 abitanti; sono celebri i suoi drappi all'arabesca che da essa prendono il nome di damaschi. - Hamah sull'Oronte, città grande, assai ind. e comm., con 50,000 ab. - Hems, l'antica Emessa, città ind, e comm., con 20,000 abit. - Palmira, costruita da Salomone sotto il nome di Tadmor, in mezzo al deserto della Siria, e nel centro di un'oasi fertile ed abbundante di acque, una delle più opuleuti città dell' Asia, specialmente al tempo della regina Zenobia, epoca in cui osò opporre resistenza alle armi romane di Aureliano, non è oggi che un miserabile villaggio, abitato da alcune centinaja di famiglie arabe. - Gerusalemme, celebre santuario dei Cristiani e dei Maomettani , la più famosa città del mondo, sedici volte devastata e distrutta, occupa attualmente il fondo di una valle formata dai monti Sion, Acra, Moria e Calvario, cd è cinta da un muro altissimo fiancheggiato di torri, presso cui scorre il torrente Cedron. Gerusalemme è sede di un vesc. cattolico in partibus, e conta 30,000 ab., che vivono nella massima parte sui proventi dei pellegrini. Nelle sue vicinanze immediate si trova no: la valle di Giosufat, fra il monte Oliveto ed una delle colline su cui è situata Gerusalemme ; Getsemani , alle falde del monte Oliveto; ed un poco più lungi il piccolo villaggio di Betania, ove mostrasi il sepolero di Lazzaro. - Bettelemme o Betlem, grosso villaggio di 800 ab., ove in un ricco tempio venerasi il luogo della nascita del Redentore. - El-Kail, la antica Hebron capitale del regno di David, e oggi abitata da circa 5,000 malfattori Turchi ed Ebrei, che l'hanno scelta per loro refugio e dimora. - Rayh, villaggio miserabile di 50 capanne, ma importente per la sua prossimità all'antica Gerico. - Nuplusu, l'antica Sichem, capitale della Samaria, situata in una valle fertile fra i monti Garizim ed Ebal, è tuttora città ind. e comm., con 10,000 ab. - Gara, antica e pircola città tuttora assai florida, con 5,000 ab. - Ramla, anticamente Rama o Arimatea, picrola cirtà di 2,000 ab., ove si fermano ordinariamente i pellegrini cristiani che vanno a Gerusalemme.-Iaffa o Ioppe, antichissima e piccola città di 5,000 ab., con un porto ove sbarcano i pellegrini che vanno a Gerusalemme; si crede che in questo luogo fosse fabbricata l'arca di Noè.

Le isole principali che possono riguardarsi come dipendenze geografiche dell'Asia Ottomana sono le seguenti: - Il gruppo delle isole Demonesi o del Principe, situate all' ingresso del Bosforo e frequentate dagli abitanti di Costantinopoli, pei quali sono soggiorno di delizia e di piacere. - Marmara, la più grande delle isole del mare a cui da il nome, ed importante per le sue cave di marmo .- Le isole dell'Arcipelago, fra le quali sono da menzionarsi: Metelino , l'antica Lesbo ; Scio o Chio; Samo; Stunchio anticamente Cos, o Coo, e Rodi, tutte floride e popolatissime nell'antichità, ma in oggi molto decadute, specialmente dopo la guerra della insurrezione greca. Nell' isola di Scio si raccoglie il mastice che cola da un albero chiamato tentischio; in quella di Rodi si osservava già il famoso colosso in rame rappresentante Apollo, riguardato come una delle maraviglie del mondo per la enorme sua grandezza e per l'esatta proporzione delle sue parti. Rodi fu conquistata nel 1308 sui Saraceni dai cavalicri Gerosolimitani o di S. Giovanni, che vi si montennero sotto il nome di Cavalieri di Rodi fino al 1523, epoca in cui doverono cederla alle forze superiori dei Turchi, e ritirarsi a Malta. — Cipro, una delle più grandi e delle più fertili del Mediterraneo, anticamente florida e popolata, ed attualmente quasi deserta, ma tuttora rinomata per i suoi vini eccellenti. Vi si trovano: Nicosia, Lescosia dei Turchi, capoluogo dell' isola, città di mediocre estensione, con 18,000 ab. Larnaca, piccola città comm, con un porto, con saline nel suo circondario, e con 5,000 ab-

#### ARABIA.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 30° e 57°. Lat., fra 12° e 31°.

CONFIRI. Al nord, la parte dell'istmo di Suez che dipende dal vicerè d'Egitto, e l'Asia Ottomana; all'est, il golfo Pernico ed il golfo d'Omani; al sud, quest'ultimo golfo e l'Oceano Indiano, e all'orest, il mar Rosso.

FIUMI. I principali sono: il MEIDAM, il CHABB e l'AFTAN o FIUME DI LAHSA V. alla pag. 412.

SUPERFICIE, 840,000 miglia quadre. POPOLAZIONE. Assoluta, 15,000,000 di abit.; relativa, 12 ab.

per miglio quadro. DIVISIONE. Gli Arabi moderni non conoscono le inesatte denominazioni di Arabia Petrea, di Arabia Deserta e di Arabia Felice. Questa vasta regione più celebre che cognita, dopo la caduta dell'im-

pero elfimero fondato dai Wahabiti, è diviso in un gran numero di piccoli Stati indipendenti gli uni dogli altri, repartiti nelle seguenti divisioni geografiche in uso presso gl'indigeni, che sono:

L' HEDJAZ, che comprende l'Arabia Petrea, e la costa orientale del mar Rosso fino all' Yemen. Fra i diversi Stati nei quali è diviso merita special menzione il Gran Sceriffato della Mecca, che può riguardarsi come una dipendenza politica del vicere d' Egitto, perchè le piazze fortificate ed i porti sono: occupati dalle sue truppe.

L' YEMEN, che lungo il mar Rosso chiamasi Tehama, comprende tutto il sud-ovest della penisola, e si divide in Yemen propriamente

detto, ed in Hadramaut.

L' Yemen, propriamente detto è diviso in diversi Stati, e fra questi i principali sono: l' Imanato di Sana o d'Yemen, lo Stato d'Abu Arich, il Paese di Kobail o Hachid el Bekil, ed il Paese d' Aden.

L' Hadramaut, che si stende lungo la costa dell' Oceano Indiano, è diviso pure in diversi Stati; e fra questi i più considerabili sono: l'Hadramaul proprismente detto, ed il Paese di Mahrah.

L'OMAN , che comprende l'estremità orientale della penisola , bagnata dal golfo d'Oman. I principali Stati nei quali è diviso sono: l'I-

manato di Mascate, e lo Stato di Belad Ser.

Il Lansa, che si stende lungo il golfu Persico, ed è diviso in diversi Stati fra i quali si distinguono: il Lahsa propriamente detto; e lo Stato di Bahrain, che sembra tuttora vassallo degl' Inglesi, formato dal gruppo delle isole di questo nome, e rinomato per la ricca pesca delle perle che si fa nei suoi contorni.

Il BARRIA o BARR ABAD, vale a dire i DESERTI DELL'INTERNO,

suddiviso in Nedged, ed in Deserto.

Il Nedged, che occupa il centro della penisola è abitato dai Waliabiti settarii mussulmani, i quali erano ginnti a settomettere quasi tutta l' Arabia, e fondare un impero che dal loro nome fu detto dei Wahabiti; i loro acquisti però furono di poca durata, poichè Ibraini figlio del vicere d'Egitto non solo riconquisto i paesi da essi occupati, ma penetrò nell'interno dei loro Stati, ne prese la capitale e fece prigioniero il loro capo Abdallah che fu decapitato a Costantinopoli nel 1818.

Il Des erto, che si stende fra l' Eufrate, i confini ottomani della Siria ed il Nedged settentrionale, è occupato da un gran [numero di tribu di Arabi Beduini erranti.

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più considerabili di questa

regione sono i seguenti:

Nel Gran Sceriffato della Mecca; La Mecca, in una valle sterile cinta da alti monti, capoluogo del Gran Sceriffato, città santa dei Mussulmani e patria del loro Profeta Maometto, assai decaduta in questi ultimi anni per il saccheggio al quale è stata esposta durante l'occupazione dei Wahabiti; e per la diminuzione dei pellegrini che la visitavano annualmente, e che la rendevano il centro del commercio dell' Arabia coll' Europa , l' Asia e l' Affrica ; è difesa da tre cittadelle, e conta 60,000 ab. I Maomettani vi vanno in pellegrioaggio per visitare il famoso e ricco tempio o moschea della Caaba, che essi credono edificato da Abramo. - Godda, sul mar Rosso, graziosa città fortificata ed assai comm., con 16,000 ab.; essa è riguardata come il porto della Mecca. - Medina, o la città del Profeta, perchè quivi fuggl, e soggiornò Maometto fino alla sua morte, quando fu obbligato ad abbandonare la Mecca sua patria, è situata in un luogo concavo fra monti aridi, ed irrigata da un ruscello detto Aioun Zarkeh o sorgenti azzurre, e conta 8,000 ab. vagabondi, i quali vivono con i doni di quei maomettani che vi vengono in pellegrinaggio, - Yambo, sul mar Rosso, piccola città di 5.000 ab.; essa serve di porto a Medina -Akaba, l' Asiongaber degli Ebrei , sul mar Rosso, piccola città miserabile di 1,000 ab., con un porto, ove sbarcano ordinariamente i pellegrini maomettani che dall' Egitto vanno alla Mecca. All'ovest di questa città, e precisamente sulla penisola formata dai golfi di Suez e di Akaba, s'innalzano i due celebri monti Horeb e Sinai; alle falde di quest' ultimo è situato il convento di S. Caterina, simile ad una piccola cittadella, ed uno dei più celebri della Chiesa Greca. - El-Dgy, al sud del mar Morto, villaggio di pochi abitanti, ma coosiderabile per gl' imponenti avanzi dell' antica città di Petra, situati nei suoi contorni.

Nell' Imanato d' Yemen: Jone, în una fertile pianura, capitale dell' Imanato, la più bella citil dell' Arabia, fortificata ed anai com, con 30,000 ab. — Damar, città grande e ben costruita, con un celebre collegio specie di università manentatna, e con 3,000 ab. — Bode adua, ma tuttora la prima piazza maritima comm. dell' Arabia, da doce esportasi il miglior caffe di questa regione, on 13,000 ab. — Brit- I Fabah, piccola città di 4,0°0 ab., centro del commercio del caffe di tutto l' interno.

Nel Passe d' Ad en: Adan, sull' Oceano Indiano, già piazza forte e la più opulenta città dell' Arabia, oggi in gran parte rovinata, ma tuttora assai comm., con un porto, e con 3,000 ab. — Lahadi, picola città sul Meidan, capoluogo dell'Imanato d' Aden e sede del sultano.

Nell' Hadramaut: Mukalla, sull' Oceano Indiano, capoluogo dello Stato, città comm., con un porto, e con 5,000 ab. — Doan, poco lungi dal mare, in una valle profonda, città che diresi essere assai grande.

Nell'Imanato di Mascate: Marcate, sol golfo di Oman, capologo dello Imanato, città ferificate da ssis comme, con un porto e con 6,000 sh.—
Rostat, città dell'interno, sopra una collioa, residenza dell'Imano, con 20,000 sh.— Duman, sal golfo del suo nome, città comm. con un porto, con cantieri da costrusione, e con 7,000 sh.— L'Imano di Mascate possiede inoltre sotto la sovranità del re di Persia una parte del Moshistan un Harcano e, le inole Kichuao e, le inole Kichuao e le inole Kichuao e, le inole Kichuao e la commenza e la inole Kichuao e le inole Kichuao e la commenza e la

Geog. 20

Zanzi bar appartenente geograficamente all' Affrica, ed alcune piazze sulla costa di questa porte di mondo.

Nel Laha: Fuf, villaggio aperto, con un forte, capoluogo del Laha, con 15,000 ab. — EI Katif, sopra una baja del golfo Persico, città fortificata, e la più comn di questa parte dell'Arabia, con un porto, e con 6,000 ab. — Grain o Kueit, piccola città ind, e com., con un porto sal golfo Persico, e con 10,000 ab.

Nello Stato di Bahrain: Menaja, sull'isola Bahrain, la più grande tra quelle componenti questo Stato; piccola città fortificata e comm.,

capitale dello Stato, con un porto, e con 5,000 ab.

Nel Nedged: Derrejek o Dereia, in una profonda e stretta valle, cinta da nontagne aride, città grande e fortificata, già capitale dell'impero dei Walabiti, con 15,000 ab.; in distrutta da Ibrahim figlio del vicerè d'Egitto dopo un assedio di sette mesì, ed è attualmente deserta.

#### PERSIA.

Questa vasta regione, che abbraccia i possi situati fra il Tigri e l'Indo, ha formato in differenti espeche e sotto diverse dinasti e l'impero di Persia Attualmente essa conta quattro Stati indigendenti, e suno i il regno di Pensia propriamente datta; il regno di Cabulo degli Afgani; il regno di Herat o del Korassan Orientale; e la confederazione dei Beluscione dei della confederazione dei Beluscia.

### REGNO DI PERSIA O D'IRAN.

FOSIZ ONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 42° e 59°. Lat., fra 26° e 39.°

CONFINI. At nord, P impero Russo, il mar aspio, ed il Turkesi golfi d'Oman e Persico; all'orest, P Asia Ottomana, al sud, i golfi d'Oman e Persico; all'orest, P Asia Ottomana.

PRUME I princi pali a no; il Kanva, coll' Absal e Dgrfhai; il Kerah infl. del Tigri; il Sitandora, il Dw Rub; !' Arasse, infl. del Kor, ed ingrossato dall' Otaar e dall' Ahar; il Serio Rub, il Tenes, il Besone Emid, il Kures, il Zesone Rud, il Chore Rud, ed il Mercan. Vedi alle pag. 422 e est.

SUPERFICIZ, 338,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 9,000,000 di abit., relativa, 26 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE ANDINISTRATIVA. Il regio di Persi è studimente divino nulle isquenti undici provincie di differente estensione, che sono: l'Irak Adgemi, il Tahristan e Kumis, il Masendenne e Dahistan, il Ghilan, l'Adgerbigian, il Kardistan, il Khuistan, il Fara o Farsitan, da cui dispensioneli siole Karet, Kichme di Ormus, il Kerman, il Kuhistan, ed il Korassan Occidentale. CEITA'C APPITALE. Teheran, pull Irak Adquui.

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più considerabili di questo regno sono i seguenti:

Nell' Irak Adgemi: Teheran, in una pianura ben coltivata, capo-

luogo dell' Irak Adgemi e capitale di tutto il regno , vasta e florida città, assai ind. e comm., con 130,000 ab. nell'inverno, ma nell'estate è molto meno popolata , perche la corte e la maggior parte degli abitanti sono costretti a migrare a motivo del caldo eccessivo e dell'aria malsana che vi regnano. Nelle sue vicinanze presso il villaggio di Chah Abdulazim, si trovano le vestigia di Itages, antica capitale della Media. - Ispahan, sul Zendez Rud, già capitale della Persia, vastissima città rotabilmente decaduta dal suo splendore, sebbene tuttora assai iud. e comm, con diversi collegi, specie di università maomettane, econ 200,000 ab. compresqui gli Ebrei e gli Armeni che vi sono in gran numero: i primi abitano il sobborgo chiamato Iahudia, i secondi quello di Djulfa ove risiede pure un arciv. armeno. - Kuschan, città grande, comm. ed assai ind., con un collegio, e con 30,000 ab. - Hamadan, vasta città in gran pa rte rovinata, ma tuttora ind. e comm. con 35,000 ab Nelle sue vicinanze immediate si vedono gli avanzi della mignifica Echatuna, antica capitale dell' impero Persiano, - Kashin, città più vasta di Teheran, comm. ed assai ind., ma meno popolata, contando 60,000 ah.

Net Mazenderan: Sari, capoluogo di questa provincia, e residenza del terzogenito del re regnante, con 20,000 ab. — Balfruch, che dicesi esser grande quanto Ispahan, città assai ind. e comm., con una cattiva rada sul mar Capio, e con 100,000 ab.

Nel Ghilan: Rescht, poco lungi dal Caspio, rapoluogo del Ghilan, città ind. e comm., con 60,000 ab. — Enzili, sul mar Caspio, città assai comm, con un porto e con 16,000 ab.

Nell' Adgerbigian: Tauris o Tebris, espoluogo di questa provincia, città vasta, in gran parte rovinata e molto decaduta, sebbene tuttora assai ind. e comm., con una cittadella e con 80,000 ab.; è soggetta a terremoti, e vi risiedà Abbas Mirza, erede presuntivo della corona.

Nel Kurdistan: Kirmanshah, sul Kerah, capoluogo del Kurdistan Persiano, città grande e fortificata, assai ind., e comm., con una cittadella, e con 40,000 ab.

Nel Kusistan: Suster, sul Karun, capoluego del Kusistan, città di mediocre estensione, ind. e comm, con 20,000 ab. Nel suoi contorni immediati si vedono tuttora alcune rovine della celebre Susa, ove gli antichi monarchi persiani risedevano nell'inverno.

Nel Fars: Scirats, in una valle fartile e deliniosa, capoluogo del Fars, città assi ind, e comm., con diveri collegi, e con 30,000 ab. Nei suoi contorni immediati si raccoglie il miglior vino della Parsia; più lungi e al la dianza di citca 20 miglia vero il nord si viono tattora le rovine dell' antica Perappal. — Fead, città assai ind. e commo, a motiro della sua positiono centrale e delle garadi strade che vi si riuniscono, con 00,000 ab.; vi si trovano tuttora alcuni Gnebri seguezi del Maginno o religione di Zuonastro. — Abacettro Elmater Buerler, città di mediore e stensione, il primo porto voma del regno sul gollo Persico, con 15,000 ab.; la Compagnia Inglete dell' India Crientali vi ha non usballimento. — Appartengono a questa provincia le isole seguenti, cito i: Karrel, rinomata per la ricca petca delle prate ha si fa nelle un acque (Enfan, governata da un capo dipendente

436

dall' inano di Mascate in Arabia, ma tributario del re di Persia, ed Ormuz, celebre nell' antichità, per il suo estesu commercio prima della scoperia del capo di Buona Speranza, ed oggi quasi deserta, e dipendente dall' imano di Mascate in Arabia.

Nel Kerman: Sirdgian o Kerman, capoluogo della provincia del suo nome, città grande, assai ind. e comm., con 30,000 ab. — Gomron, o Bender Abbassi, già deposito generale del commercio del golfo Persico, è tuttora città florida, con un porto, e con 3,000 ab.

Nel Korassan Occidentale: Mesched, capoluogo di questa provincia, città molto decaduta sebbene tuttora ind. e comm, con 32,000 ab.; vi si vede la tomba dell' imano Aly, protettore della Persia; essa è annualmente visitata da un gran numero di pellegrini.

# REGNO DI CABUL O AFGANISTAN.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 57° e 70.º Lat., fra 28° e 36°.

CONFINI, Al nord, il regno di Herat, il Turkestan e l'impero Chinese; all'est, il regno di Labore, o confederazione dei Seik; al sud, il Belucistan; all'ovest, il regno di Persia.

FIUMI. I principali fiumi sono: il Cabul, infl. dell' Indo; l' HELMEND O HIRMEND con i suoi infl. Kachrud, Urghen dab ingrossato dal Tarnak, e Lora; ed il FARRAHRUD. V. alle pag 412 e 413.

SUPERFICIE, 100,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 4,200,000 abit.; relativa, 38 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE AMBIRISTRATIVA. Questo regno comprendeva na volts tato i 7 Alganistan, ed era sottoposto da un principe creditario o Schoh. Le rivoluzioni, alle quali è atato espoto in questi ultimi tempi, sue hanno rotto i unità, e sulle sue rovine ai sono sollevati alcani Stati indipendenti. Secondo recenti relazioni il regno di Cabul i diviso in tre parti ineguali, di cui la setterritorinale, che è pure la principale, forma regno di Kandahar, e la più piccola il regno di Pescinare, il quale pare in tributtori del regno di Libore. Coli ia potema degli Afgani una para si tributtori del regno di Libore. Coli ia potema degli Afgani una para poi afformidabile va declinando, e forse è destinata a perire fra le rivoluzioni alle quali quel pose è del continou travaglato.

# CITTA' CAPITALE. Cabul.

TOPGRATIA. Le città più considerabili di questo regno sono; chaul, sul chable, capoluga della provincia del sonome, e capitale di tutto il regno, era svanti gli ultimi disstri uma città sassi ind. e comme, con 80,000 sb, ma situalemette molto decadust. — Gaunah, o Ghiani, antica residenus dei principi Gamovidi, che dal X al XII escolo dominarono in Persia e nell'Illufais, città in gan parte rovinata e molto decadust dal suo antico splendore, non conta attualmente che nolto decadust dal suo antico splendore, non conta attualmente che nolto sunti personeggi che vi sono spolit, ciò che la fa chiamare dai Nassulmani la seconda Medina. — Randahar, fra l'Urphendade di Il rangi giù capitale del regno degli Afgani, città forificata, sassi ind. e comm. 100,000 ab prima aldei ultimie turboleme che hanno agitiato questo.

regno. Pesciauer, sul Cabul, città molto ind. e comm., con un palazzo reale, e manifatture importanti di seta e di cotone. Sede principale della scienza maumettana con 80, o 100, mila ab.

# REGNO DI HERAT O DEL ECRASSAN ORIENTALE,

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 58° e 65.º Lat., fra 33° e 36°.

CONFINI. Al nord, il Turkestan; all'est e al sud, il regno di Cabul: all'ovest, il reeno di Persia.

FIUMI. I principali sono: l' HIRMEND ed il TEDGEN. Vedi alla pog. 413.

SUPERFICIE, 50,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 1,500,000 abit.; relativa, 30 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. Questo regno, formato ultimamente colle spoglie del regno di Cabul, è diviso nelle tre seguenti pruvincie: di Herat, di Sinbband e di Bamiam.

TOPOGRAFIA. Herat, in una magnifica valle, capoluogo della provincia del suo nome e capitale di tutto il regno, città fortificata, assai ind. e comm., con una cittadella, e con 100,000 ab. — Le altre città e luoghi di questo regno sono poco considerabili.

#### CONFEDERAZIONE DEI BELUSCI.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 58° e 67°. Lul., fra 23° e 30°.

CONFINI. Al nord, il regno di Cabul; all'est, il Labore, confederazione dei Seik ed il principato del Sind; alsud, il golfo di Oman; all'ovest, il regno di Persia.

FAUMI. I principali sono: il NUGOR, il DUST, il PURALLY, ed il NARI col Kuki. Veli alle pag. 412, e 413.

BUPERFICIE, 110,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 2,000,000 di abit.; relativa, 18 abit. per miglio quadro.

DITRIONE AMMINESTRATIVA. Il Belucistan, coni chiamato cial Belucis chi sono la nasione dominante, forma una confederazione composta di diveri piccoli territori i cui capi, o sirdara, riconoscono la supremnia di quello che riinde a Kelat. Ambe quest' ultimo er ra vasallo del re di Cabul, ma dopo le ultime turbolenar che hanno agitato questo regio, i rese ed è attalamente indipendente. Tutta la confederazione è divisi nelle sei provincie segunti, suddivise in distretti dipendenti da diversi capi. Le provincie segunti, suddivise in distretti dipendenti da diversi capi. Le provincie sono: Jarusum, Lutta-Gandensa, Diginandan, Lut. Micham, e Radistan. I Beluci si resero indipendenti dalla Persia nel 1717 inseinee con gli Afgani, di cui subirono il dominio fino nel 1738, nella quale spoca nasquistarono la loro piessa indipendensa.

TOPOGRAFIA. Kelat, sopra un elevato rialto, città fortificata, ind. e comm., con 21,000 ab, è la capitale ed insieme la piazza più considerabile della confederazione. — Bela, capoluogo della provincia di Lus, città ind., con 10,000 ab.

### TURKESTAN.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 47° e 80.º Lut. fra 36° e 51°.

CONFINI. Al nord, il territorio dei Kirgi vassalli dell'impero Russo; all'est, l'impero Chinese; alsud, il Lahoreo confederazione dei Seik, il regno di Cabul ed il regno di Persia; all'ovest, il mar Caspio ed il territorio dei Kirgi vassalli dell'impero Russo.

FIUMI. I principali sono: P AMU DARIA o DGHON, anticamente Ovus; il Sin Daria o Sigon; il Sarasu; il Tcur; il Kuvan o Zun AFCAN, anticamente Sogo; ed il Karchi o Chersobz. Vedi alla pag. 413.

SUPERFICIE, 500,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 3,500,000 abit.; relativa, 7 abit. per miglio quadro.

DVISIONE POLITICA. Il Turkettan non'è più soggette ad un solo borrano, ma è repatito in un gran numero di Sutti indipendenti, di differente estemione e popolazione. I principali sono i Kamati di Bulkara, detto anche Gran Bucaria o Paese degli Ulebechi, di al nume della usione dominante: di Kiras; di Kabekard; di Histori, di Bulkard, et Aschopi di Meinamach; di Kamati di Bulkara, di Garaba, cia di Kabekard; di Historia di Kamati di Bulkard, di Garaba, cia di sibati di Sun di Kabekard; di Garaba, cia di sibati di Sun di Kamati di Garaba, cia di Sultanti sono in properti tributari dell'impero Chieses, in parte vassalli dell'impero Russo, et la parte indipendeni c, che sono quelli di cui si tratta in questa sessore; la Media e la Piccola, i cui abitanti sono vassalli dell'impero Russo, et la Pesce del Karabadpaki e quelle di Karaba delli Ulebechi di Vasta, vassalli dell'impero Russo, et la Pesce del Karabadpaki e quelle di Karaba delli Ulebechi di Vasta, s'anche del Sun sono vassalli dell'impero di Vasta del Kan di Khiva; finalmente il Parse del Turcomani una parte dei quali sono vassalli del Kan di Khiva; ginalmente il Parse del Turcomani una parte dei quali sono vassalli del Kan di Khiva; ginalmente il Parse del Turcomani una parte dei quali sono vassalli del Kan di Khiva; ginalmente il Parse del Turcomani una parte dei quali sono vassalli del Kan di Khiva; ginalmente il Parse del Turcomani una parte dei quali sono vassalli del Kan di Khiva; ginalmente il Parse del Turcomani una parte dei quali sono vassalli del Kan di Khiva; ginalmente il Parse del Turcomani una parte dei quali sono vassalli del Kan di Khiva; gi altri indipendenti.

TOPOGRAFIA. Le città più considerabili di questa regione sono le seguenti: - Bukhara o Bochara, in nna pianura, traversata da em gran canale, derivato dal Zur Afcan, capitale del Karmato del suo nome, città grande, cinta da mura e da torri, assai ind. e comm, con un gran numero di collegi, specie di università magmettane, e con 80,000 ale.; i maomettani la riguardano come una delle principali città sotto il rapporto della letteratura, e vi mandano a studiare i loro fanciulli. Sumurcanda, sul Kuvan o Sogd, nel Kannato di Bukhara, già capitale del vasto impero di Tamerlano, città grande, e tuttora assai ind. e comm., quantunque molto decaduta con diversi collegi maomettani, e con 50,000 ab. - Khiva, sopra un canale derivato dal Dgihon, capitale del Kannato del sue nome, cirtà ind. e comm , con 20,000 ab. Nuova Urghendi, sopra un canale derivato dal Dgihon, città la più comm. del Kannato di Khiva, con 10,000 ab. - Khokand, sopra un piccolo infl. del Sihon, capitale del Kannato del suo nome, città grande, ind. e comm., con 60,000 ab. Tskend, già capitale del Kannato del suo nome, oggi compreso in quello di Khokand, città comm, con 15,000 ab. - Balk, l'antica Battra, sul Dehas infl. del Dgihon o Oxus , una delle più antiche, delle più grandi e delle più popolate dell' Asia , già capitale della Battriana, ed oggi capoluogo del Kaunato del suo nome; è molto decaduta, sebbene tuttora ind. e comm., con 10,000 ab.

### INDIA.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 65° e 90° . Lat., fra 8° e 35°.

CONFINE. Al nord, il Tibet ed altre regioni comprese nell'impero Chinese: all'est, l'India Transgangetica; al sud, l'Oceano Indiano; allo ovest, la confederazione dei Belusci ed il regno di Cabul. SUPERFICEE. 1,200,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE, Assoluta, 140,000,000 di abit, : relativa, 117 abit, per miglio quadro.

DIVISIONE GEOGRAFICA. Onde meglio conoscere quest' importante regione, faremo precedere alle attuali divisioni politiche, le sue divisioni geografiche coordinate alle politiche, nelle quali era anticamente divisa. Considerata sotto questo rapporto, l'India nei limiti as-egnatile può esser repartita nel modo seguente.

INDOSTAN SETTENTRIONALE, che comprende le montuose regioni al sud del Tibet e la magnifica valle del Cachemire. Le sue divisioni andando dall' ovest all' est sono : il Cachemire ; il Gherwal, nel quale si distingue il Sirmor, il Gherwal proprio o Serinagur, il Kenaun ed i distretti di Papinkhandi e Bhatan: ed il Nepal suddiviso in Nepal proprio e nel principato di Sikkim.

INDOSTAN MERIDIONALE o INDOSTAN proprio, che comprende la maggior parte e le più importanti provincie dell'antico impero del gran Mogol Queste provincie, andando dall' ovest all' est, sono : il Lahore , il Multan , il Sind , il Katch o Cuich , il Guzerate , il Malwa , l' Agimir o Agimer , il Delhi , l' Agra , l' Audh , o Oude , l'Allahabad, il Behar o Bahar, ed il Bengala.

DEKAN SETTENTRIONALE o DEKAN proprio, che si estende al sud della Nerbudda ed al nord del Kistna o Krichna. Le sue divisioni sono: il Kandeich , l' Avrangabad o Aurangabad , il Bedgiapur , l' Haiderahad, il Bider, il Berar, il Gandwana, l' Orissa, ed i Carcari del Nord

DEKAN MERIDIONALE, che comprende i paesi al sud del Kistna o Krichna fino al capo Comorin. Le sue divisioni sono : il Annara , il Malabar, il Cochin, il Travankore, il Koimbatar, il Karnate, il Salem o Barramahal, il Misore o Maissur, ed il Bulaghat.

ISOLE dipendenti geograficamente dall' India; le principali sono : il gruppo di Salsette o di Bombay, il gruppo di Ceylan; l'arcipe. lugo delle Lakedive e quello delle Maldive.

DIVISICNE POLITICA. L'India sotto il rapporto politico è attualmente divisa nei seguenti Stati, che sono : l' Impero Anglo-Indiano , i paesi che formano il regno di Lahore, già confederazione dei Seik , il principato del Sind, i regni di Nepal e di Sindhia, l' India Portoghese, Francese e Danese, ossiano i territorii soggetti a queste nazioni, per i quali si vedano gli articoli : Asia Portoghese, Francese e

Danese; finalmente il regno delle Muldive.

#### IMPERO ANGLO-INDIANO.

CONFINI. Al nord, il regno di Lohore, l'impero Chinese ed il regno di Nepol; all'exet, i territorii dell' India Transpangetica dipendenti o tributarii degl' Inglesi, ed di gollo di Bengala; at ud, l'Oceano inc'iano; all' ovest, il golfo d' Oman, il principato di Sinde il regno di Lohore.

FIUMI. I principali sono: I BRAMAPTERA, con i suoi infi. God ad ob. Brath e G unty; Il GKSEE, con isuoi infi. Katli Nudy, Jumn d a ingrossats dal Tcharabal, dal Beteath e dalla Kinar; Sone, R ama ng a, G unt ry, G og ra ingressats dal Kati, dal Tchanka, dal Rupty e dal Piccolo Gandak; G an dak, B ag; matty, Koszyo G csa ingressats dall' Aran, dal Tombae e dal Gogory; M a ha un ad a ingrossats dall Parandobah; e Tist a h; and the second of the sec

SUPERPICIE, 849,650 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 114,430,000 abit.; relativa, 135 abit.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. La maggior parte di questa vasta regione formava ottant'anni fa il più ricco e florido Stato dell'Asia Meridionale, conosciuto sotto il nome d'impero del Gran Mogol. Dopo la rapida sua dissoluzione s'innalzarono sulle sue rovine vari Stati più o meno potenti, i quali tutti sono oggi in porte soggetti ed in parte tributarii o vassalli dell'Inghilterra. La sovranità immediata però di tutti questi paesi non appartiene, propriamente parlando, al governo inglese, ma bensì ad una società conosciuta sotto il nome di Compagnia Inglese dell'Indie Orientali, stabilita con una Carta della regina Anna nel 1599, e rinnovata circa quindici volte, e ultimamente nel 1813 per 29 anni. Essa mant'ene le armate e le flotte, fa i trattati di pace o di guerra, nomina agl'impieghi, amministra le rendite dello Stato, ed esercita la giustizia secondo le leggi, gli usi e consuetudini che trova stabilite nei paesi conquistati. Londra è la sede della Compagnia. L'isola di Ceylan, che forma una provincia a parte, appartiene direttamente al governo. Sotto il rapporto amministrativo l'impero Anglo Indiano puù essere diviso nel modo seguente.

POSSESSI IMMEDIATI DELL' INGHILTERRA, consistenti nella

PRESIDENZA O PROVINCIA DI CEYLAN, formata dalla grand'isola di questo nome, e da altre più piccole.

POSSESSI IMMEDIATI DELLA COMPAGNIA DELL'INDIE, divisi nei tre seguenti governi o presidenze, cioè:

PRESIDENZA DI CALCUTTA, che comprende le antiche provincie di Bengniu, Behar, Chèrwal e Orissa, quasi tuta quella di Delhy, parte di quella d' Allahabad, d' Agra, d' Agimir, e di Gandwana, finalmente i territorii dell'India Transgangetica Inglese di cui si parlerà nell' articolo seguente,

PRESIDENZA DI MADRAS, che comprende le antiche provincie di Karnate , Koimbatar , Salem o Burramahal , Malabar , Kanora ,

Balaghat . Circari del nord, e parte di quella di Maissar o Misore . PRESIDENZE DI BOMBAY, che comprende quasi tutta l'antica provincia d' Avrangabad, parte di quella di Bedgiapar, di Kandeich e di Cazerate, ed il gruppo di Salsette, formato dall' isola di questo

nome e da altre più piccole.

POSSESSI MEDIATI DELLA COMPAGNIA DELL' INDIE. inegualmente repartiti fra le tre presidenze summentovate. Gli Stati compresi in questa categoria sono governati dai loro principi respettivi: la maggior parte sono tributarii, e gli altri vassalli o alleati della Compagnia, che ha diritto di presidiare le loro fortezze. I principali fra questi Stati sono: il regno d'Audh, situato nell'antica provincia di questo nome ; il regno di Dekan , formato dalle antiche provincie d' Haiderabad, Bider o Berar, e da parte di quelle d'Avrangabad e di Bedgiapur; il regno di Nagpar, nel Gandwana; il regno di Saturak, nel Bedgiapur; i regni di Maissur o Misore, di Travankore e di Cochin. nelle provincie di questi nomi ; il principato di Sikkim , nel Nepal ; il principato di Katch o Cutch, nella provincia di questo nome ; il regno di Baroda, ed i principati di Banswara, di Terad, di Turrah. di Dabboi, di Nowanagar, di Gundal e di Camboja, nel Guzerate; il regno d' Indar o Indore, ed i principati di Bopal e di Dhara, nel Malwa; i principati di Dgejpar o Marsar, di Tonk, di Dgessalinur o Gesselmere , di Bikanir , ed il Paese dei Batnieni, nell' Agimir ; il Sirhind, o Paese dei Seik vassalli, nel Delhi; i principati di Karoli , di Bartpar , di Macerry e di Dolpar, nell' Agra ; i principati di Rewah, d'Ihansi, di Tehri e di Pannah, nell'Allahabad; il principato di Kolapur, nel Bedgiapur; finalmente l'arcipelago delle Lukedive.

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più considerabili di questa vasta regione sono i seguenti:

Nella presidenza di Calcutta: Calcutta, nel Bengala, sulla sinistra di un ramo del Gange, chiamato Hugly, che vi forma un porto, immensa città, delle più ind. e comm. dell'Asia, capitale della presidenza del suo nome, sede di un vesc. anglicano e del governatore dei possessi luglesi nell' India, con una vasta cittadella, chiamata Forte William, eon un'università anglicana ed altri letterarii istit., e con 600,000 ab. - Dacea, nel Bengala, sulla sinistra del Gange, città grande, mal costruita e molto decaduta, sebbene tuttora comm ed assai ind., con 150,000 abit. - Marshedabad, nel Bengala, sul Gange, città grande, mal costruita, comm. ed assai ind , con 165,000 ab. Nelle sue vicinanze trovasi Kassim-bazar, città ind. e comm., con 25,000 ab., considerata come il porto di Murshedabad. - Patna, nel Behar, sulla destra del Gange, vastissima città, mal rostruita, assai ind. e comm. . con 300,000 ab - Benares, nell' Allahabad, sulla sinistra del Gange, vastissima città ben rostruita, delle più ind. e comm., con un'università braminica, un osservatorio, ed un gran numero di scuole o collegi per gl'Indiani e per i Maomettani, con una cittadella situata sull'oppo-

20\*

sa riva del Gange, e con 637,000 ab.; essa è l' Atene degl' Indiani, el mo del principali loro pellegrimagi. — Michabeda utili priorincia del suo nome, sul confi. dell' lumas col Gange, città comm, quantunque molto decaduta; e con 20,000 ab. tabilit, essa è la prima pianza di arme dell'India Inglese, e la regina delle città sante per gli Indiani, quali vi suno numulanente in gran numero in pellegrimaggio. — Agra, nella provincia di questo nome sull' lumas, antica reidenta degl'imperatori del Mogol, e ittà decad tat, e di ne gran parte rovinata sebbene tuttora assai ind. e comm, con una cittadella, e con 60,000 ab. — Farrakabeda, nell' Agra, poco longi dalla diritta del Gange, città assai ind e comm, con 67,000 ab. — Drilhi, nella provincia di questo nome, sulla diritta del capitale dell' impero del Gran Mogol, molto decaduta dal suo splendore, sebbene tuttora sausi ind e comm, con 30,000 ab.

Nella Presidenza di Madras: Madras, nel Sarnate, lungo la costa del Coromandel in, una parte sabbiosa e di difficile accesso per mare, capitale della presidenza del suo nome, città grandissima e ben costruita, delle più ind e comm , con una forte cittadella , chiamata Forte S. Giorgio, con un collegio anglicano, un osservatorio ed altri lett. istit., e con 462,000 ab. - Paliacate, nel Karnate, piccola città fortificata, ind. e comm., con una rada e con 15,000 ab., sebbene molto decaduta dal tempo in cui era il capoluogo dei possessi Olandesi nell'India. - Cuddulore, nel Karnate, fra due rami del Pannar, città grande, ben costruita, assai ind. e comm., con un porto, e con 100,000 ab. -Tandgiaore, nel Karnate, poro lungi da un ramo del Kavery, già capitale del regno del suo nome, città fortificata e ben costruita , ind. e comm., con 30,000 ab. - Tritchinopoli, nel Karnate, sulla diritta del Kavary, città grande e fortificata, una delle stazioni principali dell'armata Inglese, con 30,000 ab., senza il presidio - Seringapatum, sopra un' isola del Kavery, nel Maissur o Misore, già capitale dell'antico regno di questo nome, città grande, forte e florida, ma oggi decaduta e quasi spopolata, contando 10,000 ab. - Cochin, nel Malabar, già capitale dell'antico regno del suo nome, città ben costruita, fortificata e tuttera ind. e comm. sebbene decaduta; con un porto e cantieri da costruzione, e con 25,000 ab; Coch n era anticamente il principale stabilimento degli Olandesi nell'India, ed è tuttora la sede apostolica di un vescovo che risiede a Coulan, città compresa nell' attual regno di Cochin, lungo la costa del Malabar. - Calicut, nel Malabar, città tuttora ind. ed assni comm., con 30,000 ab., sebbene molto decaduta dal tempo in cui era la residenza dello zamorino o imperatore dei numerosi Stati del Malabar; fu distrutta da Tippo Saheb principe Maratto, e quindi rif. bbricata dagl' Inglesi; il suo perto quasi colmo di s bbia, è celebre negli annali della geografia, per essere il primo dell'India ove approdarono i Portoghesi sotto la condotta di Vasco di Gama nel 1498. - Mangalore, nel Kanara, città grande, ben costruita, assoi ind. e comm., con un porto, e con 30,000 ab - Masulipatam, nei Circari del Nord, sopra un ramo del Krichua, lungo la costa del Coromandel, città grande, fortificata, ed assai ind. e comm., col miglior porto della costa su cui è situata, con una cittadella, e con 75,000. abitanti.

Nella Presidenza di Bombay. Bombay, sulla piccola isola di quest o nome, nell'Avrangabad, capitale della presidenza cui dà il nome, città grande, delle più ind. e comm.; con una vasta e forte cittadella , con un buon porto , ove stanzia la marina militare inglese , con cantieri e bacini da costruzione, con alcuni lett istit., e con 162,000 ab. - Puna, nell'Avrangabad, città grande, ed una delle meglio costruite dell' India, già residenza del Peischwa, capo della confederazione dei Maratti ed in oggi decaduta, sebbene tuttora ind. e comm., con un collegio, e con 100,000 ab - Bedgiapur, o Visapur, nella provincia di Bedgiapur, già capitale del regno di questo nome, ed una delle più grandi e più belle città dell' India: oggi in gran parte rovinata e quasi deserta. contando 10,000 ab. - Surute, nel Guzerate, sulla sinistra del Tapty, che vi forma un piccolo porto, antichissima città, assai decaduta per la prosperità di Bombay, sebbene tuttora assai ind. e comm., con 160.000 ab. - Barotsch o Broach, nel Guzerate, sulla Nerbudda, che vi forma un piccolo porto, città grande, tuttora ind. e comm., sebbene in gran parte rovinata e deserta, con 30,000 ab. - Ahmedabad, nel Guzerate, antichissima città, una delle più grandi e delle più belle dell'India, ma oggi molto decaduta sebbene tuttora ind. e comm., con 100,000 abitanti.

Nei Potsessi mediati della Compagnia si trovano le seguenti città: Nel regno d'Audh o Oude: Lukenow, nell'Audh, sulla diritta del Gumpty, capitale del regno, città vasta assai ind. e comm., con 300,000 ab.

in essa risiede il principe intitolato Nabad.

Nel regno del Dekan o del Niz m: Haiderabad, nella provincia di questo nome, sulla diritta del Mussy, capitale del regno, città grande, assai in l. e comm., con 200,000 ab.; in essa risirde il principe intitolato Nizam - Golconda, nell' Haiderabad, città fortificata, già capitale del regno di Tellingana, ed oggi molto decaduta, con 30.000 ab.; essa serve attualmente di prigione di Stato per le persone in disgrazia del Nizam: le sue pretese miniere di diamanti, menzionate in quasi tutte le geografie, non sono mai esistite, e questa pietra preziosa è conosciuta in commercio sotto il nome di diamanti di Golconda, per essere tagliata in questa città, che da molti secoli viene riguardata come il suo emporio principale. - Avrangabad, nella provincia di questo nome, già capitale del regno del Decan , città grande, ma in gran parte rovinata e deserta, sebbene tuttora ind e comm., con 60,000 ab. - Ellora, nell'Avrangabad , piccolo villaggio , ma celebre per le sue maravigliose grotte scavate nel duro granito, ornate di cortili, obelischi e templi magnifici, opere che rivaleggiano colle sorprendenti costruzioni c'egli antichi egiziani.

Nel regno di Nagpur: Nagpur, nel Gandwana, sul ruscello N g, capitale del regno maratto del suo nome, città grande, mal costruita,

assai ind. e comm., con 100,000 ab.

Nel regno di Baroda: Euroda, nel Guzerate, capitale del regno maratto del suo nome, città grande, ind. e comm., con 100,000 ab.; il terremoto del 1819 vi cagionò molti danni.

Nel Principato di Cambaja: Cambaja, nel Guzerate, capitale del principato, città grande, ma molto decaduta, sebbene tuttora comm., con 30,000 ab.; il suo porto è quasi colmato.

Nel regno d' Indur. Indur o Indore, nel Malwa, capitale del regno maratto del 1910 nome, detto anche di Holkar dal nome della fainiglia regnante, città grande e ben costruita, assai ind. e commi, con 90,000 abit.

Nel Principato d'Odejpur: Odejpur, nell'Agimir, capitale del prinripato radgeputo del suo nome; città grande, ind. ecomm., con 4 0,000 ab.: il sovrano di questo Stato porta il titolo di Rana.

Nel Principato di Dgejpur: Dgejpur, nell'Agimir, capitale del principato radgeputo del suo nome, ben costruita città, ind. e comm., con 60,000 ab.

Nel principato di Dgiudpur: Dgiudpur, nell'Agimir, capitale del principato radgeputo del suo nome, città grande, ben costruita, ind e comm., con 40,000 ab.

Nel regno di Maissur o Misor e: Musere, nella provincia del suo nome, sul Xavery, capital dell' attual regno di Misore, città grande, ind. e comma, con una cittadella, e con 80,0 00 ab. — Bangalorr, nel Misore, città forte, la più grande, la più ind. e la più comm. del regno, con 60,000 ab.

Nei Pouseni immediati dell'Imphilterra si trovano le sequenti città. Nell' isola di Ceylan, importitate per la sua positione, per si suoi huoni portit e per la sue produzioni, fra le quali primeggia la cannella, sono da menisionsiri: Colombo, capitale dell' laslo, città grande e ben costruita, forte, ind. e delle più comm., con un porto e con 80,000 bi, in essa riside il governatore riquese. — Trinkomuli, città contine in contine di controli e la sua positione, con di porto dell' Asia, con canisiri si do cattrazione, e con 20,000 abi: essa è la Malta dell' India. — Candry, già capitale del regno di questo none che ab-raccivas tutto l'interno dell' biolo, piccola città di 3,000 abit, malgrado il nome di Maha Neuva, o Città Grande, che le danno gl' indigni.

Nell'isola Manaar: Kondatchy, baja celebre per la ricca pesca delle perle che vi si fa da lungo tempo.

### REGNO DI SINDIA.

CONTINI. Questo regno è ovunque circondato dai possessì mediati ed immediati dell'impero Anglo-Indiano. Il suo territorio non è contiguo, ma separato da diversi distretti appartenenti a principi indiani.

TIUMI. I principali sono: il TAPIT, la NEREUDDA, il Tchambal ed il Belwah; gli ultimi due sono infl. dell' I a m n a che scarica nel GANGE Vedi alla pag. 443.

SUPERFICIE, 29,760 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 4,000,000 di ab.; relativa, 134 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Il regno di Sindia, così chiamato dal nome della famiglia regnante, si compone di una parte delle provincie di Agra Kundriche e Malwa; le sue divisioni amministrative non si conescono.

TUPOGRAFIA. Le città principali del regno di Sindia sono le seguenti: Gualior, nell'Agra, cap'tale del regno, città grande, bene rustruita, ind. e comm, con una forte cittadella, e con 80,000 ab.— Ugrin, nel Malwa nulla Serpa infl. del Tchembal, già capitale del regno e tuttora residenza di alcuni membri della funiglia reale; città grande, hen costruita e comm. schbene decaduta per la prospertià di Gualior, con diverse secule o collegi, con un osservatorio per cui i geografi indiai fanno pasare il loro primo meridiano, e con 80,000 ab. — Buthanpur, nel Kandeich, sul Tapty, città ben costruita, ind, ed assai comm. con 80,000 ab.

# REGNO DI LAHORE O DEI SEIR.

CONFINI. Al nord, il regno di Cabul ed il Piccolo Tibet nello impero Chinese; all'est, quest'ultimo parse, ed i possessi mediati dello impero Anglo-Indiano; al sud, questi ultimi, ed il principato del Sind; all'ovest, la confederazione dei Belusci ed il regno di Cabul.

FIUMI. I principali sono : l'INDO con i suoi infl. Pendgin ab

e Cubul. Vedi alla pag. 412. SUPERFICIE, 130,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 8,000,000 di abit.; relativa, 62 abit. per miglio quadro.

DIVERIONE AMMINIETRATIVA. Dopo il 1'05 i Scik sono divisi in Scik Oriential ilali sinire add Setlege, e din Seik Voerdientali alla diritta di questo finne. I primi sono vassalli dell'impero Anglo Indino; i secondi formavano a quell'epoca la potentie confederatione dei Srik. Dopo quel tempo Rundget Sing, capo del Labore, giunne colla sun politica e valore a rendere sudditio tributarii gli altri principi Seik che erano suoi eguali, ed a togliere al reguo di Cabul, alton in preda dil marchia, le provincie di Gochemire, Maltan, Pecianer, Teloteh, Hasareh, e quelle di Dera-Isanakhan. Pecianer, Telote, Hasareh, e quelle di Dera-Isanakhan, oli provinci di Gochemire, Maltan, Pecianer, Telote, Hasareh, e quelle di Dera-Isanakhan. Confederacione come esistente solo di sono, ed Il territorio che cas comprende dere piatotro chiamari Bra-in considerabili dei possessi della Emiglia regnante ('). La Confederacione dei Scik O Regno di Labore è diviso in provincie repartite nelle segunti regioni, cioè :

LAHORE, che comprende le provincie di Pendgiab o Basso Lahore, e di Kuhistan o Lahore delle Montagne.

CACHEMIRE, che comprende la provincia di Cachemire.

AFGANISTAN, che comprende le provincie di Tchotch, di Ha-

sureh, e di Peisciauer.

MULTAN, che comprende le provincie di Multan, di Leja, di

Dera-Ismail-kan, di Dera-Gazi-kan, e di Bahawalpur.

TOPOGRAFIA. Le città principali di questo Stato sono le seguenti:

(\*). In proce della patena esi era giunta quel monerca valerone dimo la setacile non ferze a 1833. La quitt'onno admagne il Labore possedere do posseri di artiglierie, 45,500 usmini di cavellerina e 24,500 fani, Lu legione francese (6,000 et sata tel formet al generale Altrice, fragnizzate come la lancieri francesi. Ancho le fanteria ere ordinate al modo fracesce, surve il liagsuggio frances negli unterili, e vastive il di compose can paga statio l'Oggi però que passe è in prede alla guerre civile susciliere dalle truppe, alle quali pon fa mantenure il soddo premune, o della grar edi sino vivri principi.

Lahore, nel Pendgiab, sul Bavei, già una delle residenze del Gran Mog il e capitale della proxincia del sou nome, ed attualmente del vasto regno fondato da Rundget Sing, città grande, mal costruita e molto decadata dal suo antico splendore, sebbene tuttora assai ind. e comm., con 100,000 ab. - Amersur, Amretsir, o Umritser, anticamente Tchuk, e quindi Rumdaspur, nel Pendgiab, sopra un canale derivato dal Ravei, e sull'Amretsir o Stugno dell'immortalità, da cui prende il suo nome attuale, già capitale della Confederazione e sempre sede principale della religione di Nanek, città grande, ind, ed assai comm., con una cittadella e con 60,000 abit. -Cuchemire, o Serinagur, parola indiana che significa abitazione della felisitis, sul Dgilem e presso on delizioso lago, capitale della provincia del suo nome, città grande, mal costruita e molto decaduta, sebbene tustora comm ed assai ind., con 80,000 ab ; gli scialli che si fabbricono in questa città sono molto stimati in Europa. - Peisciauer, nell'Afganistan, capitale della provincia del suo nome, città decaduta, sebbene tuttora ind., e comm., con una cittadella, e con 70,000 ab. -Multan, presso il Tcenab, capitale della provincia del suo nome, grande ed antichissima città fortificata e ben costruita, ma considerabilmente decaduta, sebbene tuttora ind. e comm., con una cittadella, e con 40.000 abitanti.

#### REGNO DI NEPAL.

CONFIDA Al nord, il Tibet compreso nell'impero Chinese; all'est, il pincipato di Sikkim alleato degli Inglesi, al sud e all'ovest, il territorio dell'impero Anelo-Indiano.

FIUMI. I principali sono la Gogra col Kali, il Gandak, il:
Bagmatty ed il Kussy, tutti iufl. del GANGE. Vedi alla pagina 411.

SUPERFICIE, 40,000 miglia quadre.

POPO LAZIONE. Assoluta, 2,500,000 ab.; relativa, 63 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. Questo regno è diviso in nove distretti d'ineguale estensione, e sono: il N'spal propriamente detto, il-Parse dei 23 Radgià, il Parse dei 22 Radgià, il Makwanpur, il Parse dei Kiruti, il Catang, il Tchajenpur, il Saptai o Tanakpur, ed il Moram

TOPOGRÁFIA La città principali di questo regno sono le seguenti: Katumandu, su Bichemanty, e-piale del vegno, città di mediocre estensione, mal castruita; md. e comm., con 20,000 ab.—Latita Patan. nil Begnatty, citti meglio castruita; più grande e più comm. di Kamandu, con 24,000 ab.—Gorika, sede primitiva della fam'glia regnante, ed oggi città decaduta; con 10,000 ab.

#### PRINCIPATO DEL SIND O SINDY.

CORFINI. Al nord, la Cansederazione dei B lusci e il regno di Labore; all'est, gli stati vassalli dell'impero Anglò Indiano; al sad, questi ultimi ed il golso d'Oman; all'ovest, la Consederazione dei Belusci.

FIUMI. Tutta la parte inferiore dell' INDO. Vedi alla pag. 412.

SUPERFICIE, 40,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Asoluta, 1,000,000 di abit; relativa, 25. ab. per miglio quadro.

DIVISIONA: Questo Sitto scorporato non ha guari dal regio di Cabata, ai rami riud il media va sancho, setta a tre principi d'una medeima Cabata, ai rami riud il Haiderabud, di Khirpur, e di Mirpur, Questi tre principali formano in restali il triumivirato del Sindo Sindoly. La guari cicitè, che traveglis da moto tempo questo poses, impediate di dirue una p'à sicura noticià, dacché vignora se il potere verri di unovo d'un osi ridurirà in una sola mano. Per la stessa ragione s'ignorano le sue vere divisioni amministrative, una volta molto numerone.

TOPOGRAFIA. Le città principali del principato del Sind sono les equenti: Hudicarbad; sopra en rio las formats dall' Indio, capitale del principato, città forticata, avazi ind. e comm., con una cittadella, e con 20,000 bb. Tuttu, sull'Indo, città grande, già ind. e comm. quando era la capitale del Sind, el loggi quasi deserta, contando 15,000 bb. Kontzhi. Ourachi, città sassi grande, la più ricca e la più neoma. dello Stato, con un perto difeso da una cittadella, e son 25,000 bbitanti. Nitripar, entra depitale elle principato del non comme, è situata sopra dello Stato, con un perto difeso da una cittadella, e son 25,000 bbitanti. Nitripar, caria depitale elle principato del non comme, è situata sopra dello sunta contra c

#### REGNO DELLE MALDIVE.

Questo regno si compone dell' arcipelago delle Maldive, immensa questo gran umane di ricii migliaja di scogli , formani 17 gruppio attoli. Fra questo gran umane od iscogli 40 o 50 si distinguono per la loro estensione; essi sono colivasi ed hanno uma popolasione permanente. Il sovano di questo piccolo Stato penede il pomposo tiblo di sultano, e risiede in una grasioas città che occupa tutta l'isola di Mate, la più grande dell' Arepialago, di tre miglia ciera di circuito. La città, forte per la sua ponitaione e per le sue fortificazioni, è assai comm., ed ba un porta, e 5,000 ab.

### INDIA TRANSGANGETICA.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 88°. e 107°. Lut., fra 1.° e 27°.

COMPLIES. Al nord, l'impero Chinece, cioè il Butan, il Tibet e la China propris; all' est, per un picelo spazio la China, quiniti il more della China; al sud, questo mare, lo stretto di Singapur ed il golfo del Bengala; all' overt, lo stretto o canale di Malacca, il golfo del Bengala, la provincia del Bengala nell'. India, ed il Butan nell'impero Chinece.

SUPERFICIE, 670,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 29,000,000 di abit., relativa, 43 ab. per miglio quadro.

Annabay Cons

10.4

DIVISIONE POLITICA. Considerata sotto questo rapporto P Inia Transgangtica comprende le sei parti sequenti, cioè: l'impero Birmano, il regno di Siam, gli Stati indipendenti della penisola di Malacca, l'India Transgangetica Inglese, l'impero di An-nam, e le Isole appartenenti geograficamente all'India Transgangetica.

# IMPERO BIRMANO.

CONFIEL Al nord, il regno d'Asson dipendente dall'India Transgangetic laplese, è la provincia di Yuncan nell'imprec Chicese; all'est. P'Yan nan, ed il Salson, che lo separa datterritori dipendenti di regno di Sann e dall'India Transagnetica Inglese șa lusel, il golfo del Bengala; all'evest, questo golfo, il regno d'Aracan ed altri territorii dipendenti dall'India Transagnetica Inglese.

FIUMI. I priocipali sono: l'IRAUADDI O AVA, lo ZITTANG, il

SALUEN e l' ARACAN. Vedi alla pag. 411. SUPERFICIE, 153,000 miglia quadre.

POPOLAZ:ONE. Assoluta, 3,700,000 abit.; relativa, 24 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. L'impere Birmano comprende: il Birman; che è la patria dei Birmani; il Pegu; parte dell'antico regno di Martaban; parte del Losa; e diversi Peaei tributarii. Le sue divisioni amministrative non si conoscono. Sappiamo che tutto l'impero è division proxincie o viceremi, variabilismi così nei confini come nel potere dei loro goveroatori. La più comune divisione civile è in myor o circondarii.

TOPOGRAFIA. Le città più considerabili di questo impero sono le seguenti:

Nel Birma: ¿fou, detta anche Ratna Parra, o la Città dei Giojelli, milla s'initra dell' Irusaldi, capitale dell' impero, città grande, custruita in legno, come tatte le altre città di questo Stato, ausai ind. e comme, con 50,000 — Amarapare o Umanupura; solla simistra dell' Irusaddi e sopra un delisiono lago, già capitale dell' impero, città otte e, na in oggi molto decabuta, con unni cittadella e con 30,000 liti. — Prome, sulla sinistra dell' Irusaldi, città grande ed assi con, 10,000 alto.

Nel Pegu: Pegu, costruita sul luogo dell' antire capitale del regno di questo nome, distrutta nel 1737; fu ricostruita nel 1790, ma è tuttora quasi deserta — Hangara, città la pià comm. dell'impero, con un perte mercantile e nillitare, con caotieri da costrusione, e con 20,000 ab.

Nel Martaban: Martuban, già capitale del regno indipendente di questo nome, città floridissima. ma 085i quasi deserta.

# REGNO DI SIAM.

CONTINI. Al nord, la provincia d' Yun nan nell'impero Chinese; all'est, l'impero d' An-nam; al sud, il golfo di Siam, il marc della China ed i regni indipendenti della penisola di Malacca; all'ovest, lo stretto o canale di Malacca, i territorii dipendenti dall' India Transgangetica Inglese, e l'impero Birmano.

PIUMI. I principali sono: Il SALUEN, il MENAM O FIUME DI SIAM, ed il MAI KONG O FIUME DI CAMBOGE. Vedi alla pag. 411.

SUPERFICIE, 152,000 miglia quadre,

POPOLARIONE. Assoluta, 3,690,000 abit.; relativa, 21 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Il regno attuale di Siam si compone del regno di Siam propriamente detto, di una parte del Laos, e di una parte della Penisola di Malacea, nella quale sono compresi i regni di Ligor, di Bondelon, di Kedalı, o Queda, totalmente soggetti al re di Siam , e quelli di Patani , di Kalatan e di Tringanu , solamente tributarii, Appartengono pure al regno di Siam le isole Dgiankseylon o Salanga, e Tantalam; il gruppo di Ko-si chang; e l' Arcipelago di Camboge. Le divisioni amministrative di questo regno non si conoscono.

TOPOGRAFIA. Le città più considerabili di questo Stato sono le

segnenti:

Nel regno di Siam propriamente detto : Bangkok o Bancok, presso la foce del Menam, capitale dello Stato, città grande, costruita in legno, assai ind. e comm, con un porto, un arsenale e cantieri da costruzione, e con 90,000 ab. - Si yo thi ya, chiamata Yuthia o Siam dogli Europei, in un' isola formata dal Menam, già una delle più belle e più floride città dell' India Transgangetica, e presentemente ridotta in un ammasso di rovine, sebbene alcuni geografi la descrivano tuttora secondo il suo antico stato. - Chantibon, sul piccolo fiume di questo nome, città di mediocre estensione, ma assai comm., con un grande arsenale ed un buon porto, e con 20,000 ab.

Nel Laos Siamese: Langione, sul Mai kong, già capitale dell' antico regno dei Langiani, città che dicesi essere assai considerabile.

# MALACCA INDIPENDENTE.

La parte della penisola di Malacca, che conserva tuttora la sua indipendenza, comprende i territorii dei popoli selvaggi ed in parte negri, erranti nei monti dell'interno, e l'estremità meridionale della penisola al sud dei regni dipendenti da quello di Siam. I principali, fra i diversi Stati nei quali è divisa, sono i regni di Perak, di Salengore, di Dgiohore, di Pahang, e di Rumbo; hanno per capitale piccole città o meglio villaggi dello stesso nome, ad eccezione di quello di Salengore, la cui capitale è attualmente Kolong o Kalang, perchè la città di Salengore, dalla quale prende il nome, e che era anticamente la sua capitale, è oggi quasi deserta.

# INDIA TRANSGANGETICA INGLESE.

CONFINI. L'India Transgangetica Inglese non forma uno Stato separato; ma forma parte dell'impero Anglo Indiano, e dipende amministrativamente dalla presidenza di Calcutta (vedi alla pag. 441). Il territorio che abbraccia non è contigoo , ma composto di tre parti fra lero separate. La prima parte, che è la più considerabile, comprende i paesi situati all'ovest dell'Iranaddi, e confina: al nord; coll'impero Uninese; all' est, con quest'impero e con quello dei Birmani; al sud, col golfo del Bengala; all'ovest, con questo golfo, e colla provincia del Bengala con confina coll'impero Birmano; col regno di Siam e co golfo di Bengala. La terza parte comprende i territorio di Malacca, racchiuso fra i regni Malesi indipendenti di Salengore, di Bumbo e Dgiobore, e lo stretto o canalle di Malacca, racchiuso fra i regni Malesi indipendenti di Salengore, di Bumbo e Dgiobore, e lo stretto o canalle di Malacca, racchiuso

FIUMI. I principali sono: il BRAMAPUTRA, con i snoi infl. Brak e Gumty; l'Aragan, il Saluen, il Tavat ed il Tenasserim. Vedi

alla pag. 411.

DIVISICNE. Nei paesi componenti l' India Transgangetica Inglese bisogna distinguere : i Paesi totalmente indipendenti, fra i quali si comprendono i territorii occupati dai Garrowi, dai Kuki, e da altri feroci montanari che vivono nelle valli dell'antico regno di Assam; i Paesi tributarii o vassalli, come sono i paesi di Kutchar o Hairumbo e di Cassay o Mannipur, già vassalli dell'impero Birmano; ed il paese di Dgintiah o Gentiah con una parte del Tiperah, già indipendenti; finalmente i Paesi totalmente dipendenti, rome l'antico regno di Assam, già indipendente; il regno d'Aracan, già vassallo dell'impero Birmano; la provincia di Martaban, formata da parte dell'antico regno di questo nome, e quelle di Ye, di Tavai, e di Tenasserim, tutte oltimamente cedute agl' Inglesi dall'impero Birmano; le isole Pulo Pinang o Principe di Gulles, e Singapur, comprate dagl'Inglesi dai sultani Malesi di Queda e di Dgiohore ; ed il territorio di Malacca , ceduto nel 1824 agl' Inglesi dagli Olandesi. Tutti questi paesi possono classirsi secondo la loro situazione nelle due seguenti divisioni geografiche, cioè:

PASS ALC OVEST DELL'ÎN MUNDI, fra i quali si comprendono: il regno di Assam; il paese di Dgintiah col Tiperah vassallo; il paese di Katchar o Hoirumbo; il paese dei Garrowi, di cui una piccola pate è soggetta agl'Inglesi; il paese dei Kuhi, che è la parte del Tiperah indipendente; il paese di Moliny, Caussay o Mannipur; ed il

regno di Aracan, cui appartiene l'arcipelago d'Aracan.

PARSI ALL'EST DEL SALUES, fra i quali si comprendono le provincie di Martaban, di Ye, di Tavai, e di Tenasserim, cui appartiene Varcipelago di Merghi o Tenasserim; Visola del Principe di Galles o Pulo Pinang; la provincia di Malacca; e Visola di Singapur.

TOPGRANTA. Le città più considerabili dell' Indis Transpage ica sono le segeneti; \*Iracara, più città grande, popolata e Borida, quando era capitale del regno del suo mone, ma oggi molto decadata contando 30,000 ab; l'aria di questa città è malsana, la suo decadenza conta dal tempo in cui fu sotto l'impero Birmano. \*\*—\*Anthent-Lourn, nella provincia di Marban, presso la foce del Saluera, piecolo città carattuta nel 1826, importante per la sua prossimia alla frontiera Br-mana, e per il suo comm. , con un buon porto e con 10,000 ab. \*\*—\*Merghi, alla foce del Tenassrian, nella provincia di questo nome, piecolo e ben costruita città, importante per la sua posisione, ron un porto, con 8,000 ab. \*\*—\*Ceorge-Poura, pull'isola del principe di Galles o con 8,000 ab. \*\*—\*Ceorge-Poura, pull'isola del principe di Galles o

Polo Pinang, graiosa città, hen costruita, fortificata ed assai comm, seed di un veca, vuglicano, con una cittadella, un arsenale, un porto, e con 15,000 ab. — Malucca, all'estremità della penisola e sullo stretto a cui di il inone, giì città assai comm. e forte noi primi teapi che se ne impadreniremo giì Cittassia comm. e forte noi mi primi teapi che se ne impadreniremo giì Cittassia primi canno morto, e con 5,000 ab 1; seadora però de commic i prasperare dopo che è passata sotto il dominio inglese. — Singapur, nell'isoletta di questo nome, pircola nu grainosa città, costruita nel 1819, sassi ind. e delle più comme, con un potto france, con un cellegio per gl' indiagni e con 15,000 ab. — Manni pura no Manniquera nel passe di Cassa. — Ghregong nel regno d'Assom di cui era l'amica capitale, già città grandi e floride, ma presentemente ridutte in un ammasso di rovine. Tattuale città più grande e più popolata del regno d'Assom & Hangpur; viene quindi Digiorhad, the è riguardata come il suo espoluogo.

## IMPERO DI AN-NAM o DI VIET-NAM.

CONFINI. Al nord, la China propriamente detta; all'est e al sud, il more della China, all'ovest, il regno di Siam.

FIUMI. I principali sono: il MAL-KONG o FIUME BI CAMBOGE, il SAUNG o DONAL, IL SANG-KOI col Lixing kiang, ed il Torb-LATHO. Vedi alla pag. 410.

SUPERFICIE, 210,000 miglia quadre.
POPOLAZIONE. Assoluta, 12,009,000 di abit.; relativa 57 abit.

per miglio quariro.

DIVISIONE. Il impero di An-mun comprende i il regno di Cochinchina o An nam Meridionale; il regno di Tonchino o An-aum Settentionale, il regno di Tisianpa, uno parte del quale i tuttora indipendente; il regno di Camboye, nel quale è compreso anche l'amtro e piccolo Stato di Kankos o Allieni, fondato da un negoziante chinese, già indipendente ed oggi soggetto, parte del Laux il regno di Hoo Dutane, e diversi Territori indipendenti. Aspartengono pure a questo impero l'Arcipelago di Paracets, il gruppo dei Pirati, ed il gruppo del Polo Condon. Le sue divisioni amministrative non si consocono.

CITTA' CAPITALE. Huè, nella Cochinchina.

TOPOGRAFIA. Le città più considerabili di quest' impero sono le seguenti:

Nella Cochinchina: Hab o Husto, su piecolo finne Iluò, e supra un esnale novigibile che la pone in diretta commissione col more, cepitale di tutto l'impero, città grande, fortificata, comm. ed assoi ind, la prima piaza d'arme dell'Isali, con una cittadella, con arenali ter-testri e marittimi, con cunieri da costruzione, e con 190,000 ab; vi statuia una perte della fotta militare delle glate. Nultarina, nella provincia di questo nome, importante per la une fortificazioni, il suo bel porto, il suo commercio ed i camieri da costrucione per la marinis militare. Quinon , città forte con porto. Faifo o Huen, con porto, e 40,000 ab.

Nel Tonchino: Bak kink o Ketcho, sul Sang koi, già capitale del regno di Tonchino, città grande, assai ind. e comm, con 40,000 ab. Nel Camboge: Saigon o Saigong, sopra una penisola formata dai

--- (Caro)

due rami del Saung o Doniai, e sopra un canale navigabite che la pone in comunicazione col Camboge, etiti grande e forte, la piu considerabite del regno di Camboge e la prima piazza comm dell'impero, con una cittadella, un magnifica arrenale marittimol; e con 100,000 obi, vi attausia la maggior parte della flotta delle galere militari. — Camboge, sopra un'isola formata dal Maikung, già copitale del regno di Camboge, città grande, ma in oggi motole occadata, con 20,000 ab.

# ARCIPELAGHI D'ANDAMAN O DI NICOBAR.

Questi due srcipelaghi formano una lunga estena d'isole che s'aitendono dal non di sul den egollo del Bengala fra it capo Nesia mell'impero Birmano, e l'estremità nord-ovest dell'isola Sumatra. I loro abitanti sono poco numerosì e totalmente indipendenti, non ostante che alcuni geografi fecciano dispendere l'arcipelago d'Andaman dagl' Inglesi e quello di Nicolar dai Danesi, perchè queste nazioni vi avevano fondato degli stabilimenti, che oggi banno abbandonato.

L'Arcipelago d'Andaman, si compone di quattro isole principali, di otto minori e di un gran numero di isolette o scogli. Le tre maggiori formano la supposta isola Grande Andaman, l'altra è detta Piccola Andaman.

L'Arcipelago di Nicobar, si compone di dieei isole principali, fra te quali si distingue la grand' isola Nicobar; e di un gran numero di altre più piccole disposte in tre gruppi,

# IMPERO CHINESE,

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 69° e 141°. Lat., fra 18° e 51°, compresavi l'isola Hainau, e la parte settentrionale di quelle di Tarr.kai e Tchoka.

CORPIEI. Al nord, il Turkestan, l'Asia Russa, ed il mare d'Ochotal; all' et l, el diramsioni del grando Coesno, chianotte nave d' Ochotak, mare del Giappone, mare Orientale e mare della China; al sud, quest'ultimo mare, l'impero d'An nam, il regno di Siam, l'impero Birmano, l'impero Anglo-Indiano, ed il regno di Sam, l'impela confederazione di Scike regno di Lalore, ed il Turkestan.

TIUMI. I principali sono i seguenti: "I tri tch, int. dell'Ont; lo INSISSI, colla St tren ga; I' Awar o Sacallusto, con i soni di Song ari ingressa dal Non e dal Korla, Osori e 'Singiri, I TUNES; I' YAUT; il LAMO 10; il Pello con i soni ind. Tch acho, Sangkanho, e Hostho ho; il Holago ino o Funne Giallo, con i soni ind. Cthe tho, Horitho, e Fuenho; il Gran Kinas, Cantago i soni ind. Tche tho, Horitho, e Fuenho; il Gran Kinas, cantago i Ruma in Gran in Charles, cantago i soni india dell'Ontago i soni india dell'Ontago i soni india dell'Ontago i soni india dell'Ontago i soni india kinas, cantago i dell'ontago i soni india kinas, cantago i soni india kinas, cantago i Pelinang; il Tuelkan ino; il Tou; il Liu; e l'Anarado Dania, con i soni indi. Chotan, Chaskar, Aksu Mussur, il Kardon i soni indi. Chotan, Chaskar, Aksu Mussur, ik Kaidu. v. sile pp. 410 e 441.

SUPERFICIE, 4,070,000 miglia quadre,

POPOLAZIONE. Assoluta, 170,000,000 di ab.; relativa, 42 ab. per miglio quadro;

D: VISIONE ARMINISTRATIVO. Tra i numerosi e vasti paesi che compongono l'impero Chinese, bisogna distinguere i paesi sudditi, i paesi tributarii, ed i paesi vassalli o protetti.

I PAESI SUDDITI sono:

La CHINA propriamente detta, che forma la parte principale dell'impero. Essa è divisa in 18 provincie; ogni provincia è suddivisa in fu o dipartimenti, e questi in tcheu, o circondarii, ed in hian o distretti. Le provincie sono: Tchy-li, Chansi, Chensi e Kansu, al nord; Su-trhuan e Yunnan all'ovest; dall' Yun-nan dipendono i paesi dei Lolos e dei Mientingi, popoli vassalli dell'impero, Kuangsi e Kuaug-tug, al sud; dal Kuangsi dipende una parte del paese dei Minotse, popoli nominalmente vassalli dell' impero ; dal Kuang-tong dipendono l' isola Hai nan di cui i Chinesi non posseggono che le sole coste, e l'arcipelago dei Ladroni occupato attualmente da alcuni pirati , avanzo di quelli che sotto i comandi di Ching yih, il quale si intitolava sovrano dei mari, e sotto quelli della sua vedova e di Paù, drudo di guesta, si resero formidabili alla marina chinese ed a tutte le terre meridionali dell' impero dal 1812 fino al 1825, epoca della loro sottomissione. Ching yih aveva raccolto 70,000 uomini e più di 800 navi armate in corso. Fukian, Tche-kian g, Kian g sue Chantong all'est e lungo il mare ; dal Fu kian dipendono l'isola Formosa, di cui la parte occidentale soltanto è soggetta all'impero, e lo arcipelago Pengu, o dei Pescatori, composte d' isolette deserte sopra una delle quali vi è un forte ed una guarnigione Chinese; dal Tchekiang dipende l'arcipelago delle 400 isolette; dal Kiang-su dipende la isola Thsong-ning ricca in saline; Honan, Anhoei, Hupe, Kiangesi, Hunan e Kuei-tcheu, nell'interno; dall'Hunan dipende una parte del paese dei Miaotse, popoli nominalmente vassalli dell' impero.

II PASSE DEI MANCIUTAI, che sono la nazione dominante dell'impero Chinere, a lale quale apparinen l'attual d'inastia che ha dati giù parecchi imperatori alla Chima. Questo passe è diviso nei tre dipartimenti ci Ching-King, da cui dipende l'arcipriago di Lianotong o di Gio-amin Potoksi, di Ghirin; e di Sa ka il ir nu 14, da cui dipende la parte settentrionale della isola Sagalien, detta anche Tarrakai o Tchoka.

La SOSGARIA O TILIAS-CHAN DELU (provincia al nord dei monticelati), nella quale biogna dialiquare: la Song ari a propriate detta, abitata nella maggior pate dai Calanucchi, e suddivisia in tradivisioni militari; il Parse dei Kirgi, loc comprende una parte del territorio dei Kirgi Kasak o Decidentali, e duna parte di quello dei Kirgi Burati o Dirientali, smbedue compren nella Granule di edi il Parse dei Calmucchi Torgoti. Quaste ultime due divisioni appartegnoca alla classe del Parsi tributarii.

La Piccola Becania o Trian-Chan Man Lu (provincia al aid ei monti celati), divisa in 10 principati, che prendoro il none dai loro capoluoghi, e soro: Cha mil o Hami, Pidgian, Charachar, Kutci, Sairam, Aksu, Uchi, Charkar, Earkand, e Chotan. Le due provincie del Ibian chan-pelu Elbianchan tennala, formano riunita ciò che i Chinesi chiamano. Sinkiang o la Navoua franchica.

or of a

I PAESI TRIBUTARII sono:

La Mossocia, nella quale bisogni distinguere: i Parei dei Nongoli proprimente detti o Nongoli jorgia Meridio nale, suddisia fra un gran numero di kan o capi tributatii dell'impero; ed il Paret dei Kalkas cisub Mongoli Nerli, o Mongolia Settentrionate che si compone del pase dei Kalkas, di una parte del destro di Gibbi, del paret dell'ulirangkaje, el una porte di quello degli Flutio Calmucchi I kan o capi dei Mongoli Krianskaje, essere tributatii rivecono invece dall'imperatore un solario, perchè formano in certa guisa la guarnigione frontiera contro la Bussia.

Il PAESE DEI MONGOLI DEL KOKONOR, repartito fra 30 capi diversi tributarii dell'impero; questi popoli, così chiamati perchè vivono nei contorni del lago Kokonor, sono propriamente parlando dei Calmucchi.

# I PAESI VASSALLI o PROTETTI sono:

Il Tiber, diviso in quattro provincie o contrade, cioè Oui, Szang, Cham, e Ngari o Piccolo Tibet la cui parte orientale è occupata da tribù di Mongoli chiamati Charraigol.

IL PAESE DEL DEB RADGIA', detto dagli Europei BUTAN O BOTAN, suddiviso in Paese del Deb Radgià propriamente detto, ed in Principato di Bisni tributario del Deb Radgià.

IL REGNO DI COREA, da cui dipende l' orcipelago di Corea, formato di un gran numero d'isolette.

IL REGNO DI LIEU-KIEU, che comprende l'arcipelago di questo nome, diviso nei due gruppi di Lieu Kieu e di Madgicosima.

CITTA' CAPITALE. Pekino, nella China.

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più considerabili del vasto impero Chinese sono le seguenti:

Nella China: Pekino o Peking, sull'Yu-ho, piccolo infl. del Pe-ho per cui comunica col gran ranale imperiale, capoluogo della provincia del Tchyli e capitale di tutto l'impero, immensa città di 18 miglia di circuito, senza comprendervi 12 sobborghi ciascuno dei quali ha due miglia cirea di lunghezza, delle più ind. e comm, dell' Asia, con un collegio, specie di università chinese, un osservatorio, una ricca hiblioteca, ed altri lett. istit., e con 1,300,000 ab. - Si-an o Singan , sull'Uei-ho, capoluogo del Chen-si, immensa città fortificata, ind. ed assai comm., con 350,000 ab. - Kuang-tcheu o Canton, fra il Si-kiang ed il suo infl. Pekiang, capoluogo del Kuang-tong, vasta città difesa da una muraglia e da cinque lorti, assai ind. e delle più comm. dell'Asia, con un porto formatovi dal Sikiang, il solo della China che fosse aperto ai bastimenti mercantili delle nazioni Europee prima delle convenzioni stipulate tra la China e l'Inghilterra dopo le recenti ostilità avvenute fra queste due potenze; secondo l'ultima decisione dell'imperatore saranno aperti al commercio straniero i cinque porti seguenti Canton , Fout-Chow, Amoy, Ning-Po, e Chang Hai, oltre quello di Hong Kong ceduto agl' Inglesi. Canton ha 500,000 ab., una gran parte dei quali vivono in certe barche disposte in lunghe file presso le rive del fiume. Nelle vicinanze di Canton si trovano Huangfou, luogo comm., con un porto, ove si fermano le navi europee che non possono rimontare il fiume Sikiong; e Fu-chan , alla foce del Si-kiang , borgo immenso, dei più ind. e comm. , con 200,000 ab. - Futcheu presso la foce del piccolo fiume Si-ho, capoluogo del Fu kian, vasta città, assai ind, e comm, ed una delle più culte della China, con 300,003 ab. --Hang tcheu, sul'e rive di un lago e poco lungi dalla foce del Thianthang che vi forma un porto, capoluogo del Tche-kiang, vastissima città, forte, delle più ind. e comm., con 700,070 ab.; questa città è la famosa Kinsai o King su, che ai tempi di Marco Polo era capitale del ricco impero della China Meridionale; si dice che avesse 100 miglia di circuito, compresivi i sobborghi, e che contasse 8,000,000 di abit, - Kiang-ning, anticamente Nanking o Nankino , sulla destra del Gran Kiang o Fiume Azzurro, già capitale dell' impero Chinese ed orgi capoluogo del Kiang su, città più vasta ancora di Pekino, ma molto decaduta ed in gran parte rovinata dai Manciuri allorchè se ne impadronirono, sebbene tuttora delle più ind. e comm., con un gran numero di lett. istit., e con 500,000 ab, in questa città vi si tessono quelle tele si conosciute in Europa col nome di nanchine e corrottamente anchine. Nankin è inoltre l'Atene della China, vi si parla la lingua più colta e vi risiedono i più abili artisti. La famosa torre, detta di porcellana, contigua al magnifico tempio della Riconoscenza, sussiste tuttavia; essa è un edifizio ottagono a nove piani di 40 piedi di diametro alla sua base, e di 200 piedi di altezza totale ; il suo esterno è incrostato di una specie di majolica verniciata a varii colori, ciò che ha fatto credere ad al cuni che fosse di porcellana. - Sou-tcheu, presso un delizioso lago e sul gran canale Imperiale, vastissima città della provincia del Kiang-su, delle più ind. e comm., con 600,000 ab.; essa è il centro del brio e del bnon gusto in genere di galanteria, ed è perciò come la Parigi della China. - Wou-tchang, sulla destra del Gran-Kiang o Fiume Azzurro, capoluogo dell' Hu-pe, città grande quanto Parigi, assai ind. e delle più comm., con 400,000 ab.; il suo territorio produce il più delicato the della China. - Nan-tchang sul Kan, capoluogo del Kiang-si, vastissima città delle più ind. e comm., con 300,000 ab., essa è il centro del commercio della porcellana che si fabbrica in questa provincia, e specialmente in Kingte-tchin, borgo immenso che dicesi popolato da 500,000 ab. tutti dediti a questa manifattura. - Yo-tcheu, sul lago Tong-ting, capoluogo dell' Human. città grande, ind. ed assai comm, eon 200,000 ab.

Nel Paese dei Manciuri: Makden, già capitale dei sovrani Manciuri prima che conquistassero la China, è la sola città considerabile che vi si trova; è assai vasta, ma non si conosce la sua popolazione.— Tsitsikar, è la città principale della Dauria Chinese oggi compresa am-

ministrativamente in questa regione.

Nella Songaria: Guldgia, sull' lli, capitale della Songaria e capoluogo di tutti i paesi della Nuova Frontiera, città grande, assai com., con 40,000 ab.

Nella Piccola Bucaria: Yarkand, sull' Yarkand Daria, capoluogo del principato a cui dà il nome, città grande, assai ind. e comm, con 60,000 ab. — Kaskar, sul fiume di questo nome, e capoluogo del principato di Kaskar, città grande, assai ind. e comm, con una cittadella, e con 40,000 ab.

Nella Mongolia: Tchang kia-tcheu o Kalgan , nella parte della Mongolia Meridionale, riunita alla provincia chinese del Tchy-li, piccola città, forte, comm, ed assai popolata, considerabile per la sua vicinanza alla grun muraglia che forma parte del suo recinto. Questo monumento, che è forse la più grande opera eseguita dalla mano degli uomini, esiste da venti secoli, e fu costruito per difendere l'impero Chinese dalle incursioni dei Tartari; si estende in lunghezza 1.300 miglia, dall' estremità occidentale del Chen-si fino all' estremità orientale del Tchy-li, passa per monti altissimi e per valli profonde, e forma il confine settentrionale della China; è alto 21 piedi e ne ha 13 di larghezza, e si compone di due mnri paralleli ripieni nell'intervallo di terra, forati di quando in quando da porte , difese da terrapieni , e guarniti da una gran quantità di torri e di fortini. Questo straordinario riparo non corrispose però al suo oggetto, poichè non fu bastantemente forte per arrestare i conquistatori che più volte hanno invaso la China. -Tching-te tcheu o Gehol, piccola città, situata al di là della gran muraglia nella parte della Mongolia Meridionale riunita alla gran provincia chinese del Tchy-lì, ed alla distanzo di 100 miglia al nord di Pekino, considerabile per il vasto e magnifico palazzo, ove suol risiedore l'imperatore della China nell'estate.

Nel Tibet: Lassa, sopra un infl. del Sangbo tchu, capitale del Tibet, città grande, ben costruita, assai ind. e comm., sede del Dalai Lama o Gran Lama, sommo pontefice della religione di Budda e sovrano del Tibet propriamente detto, e di un residente Chinese che è in realtà un vicerè, con 80,000 ab. Nei contorni di Lassa trovasi Botula o Potala, magnifico convento costruito sul piccolo monte Marburi, ove risiede il Gran Lama nell'estate. - Gigagunggur, presso la destra del Sangao-ichu, la più gran città del Tibet quantuuque non indicata sulle carte nè menzionata nelle geografie; la sua popolazione non si conosce. - Gikadze, presso la destra del Sangbo-tchu, città grande, con 30,000 ab., e con una numerosa guarnigione chinese, capitale del territorio soggetto al Bogdo Lama, altro pontefice della religione di Budda, il quale risiede nel magnifico convento di Dgiachi-lumbo, situato presso questa città. - Ladak, città ragguardevole, capitale del Piccolo Tibet, diviso fra diversi piccoli Stati tributarii del Dalai Lama.

Nel Botan, Butan o Paese del Deb Radgià : Tassisudon, piccola città o meglio castello elevatissimo, in cui risiedono il Darma Lama altro pontefice della religione di Budda, sovrano di questo Stato, ed il Deb Badgià che è il principe secolare del paese o vicario del pontefice.

Nella Corea: Han-yang tching, città grande, ind. e ben popolata, è la capitale del regno formato da questa regione, e la sede del re.

#### IMPERO GIAPPONESE.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 126° e 148°. Lat., fra 29° e 47°.

CONFINI. Al nord, la parte indipendente dell'isola Sagalien o Tarrakaire le isole Kurili dipendenti dall' impero Russo; all' est, il Grande Oceano; al sud, questo medesimo Oceano ed il mare Orientale; all'ovest, il canale occidentale della Corea, il mare del Giappone e la sua diramazione chiamata Manica di Tartaria,

TIMEI. Uno stato composto d'isole non può avere grandi fiumi; i principili si trovano nell'isola Nifon, che è la più grande, e sono: lo VODO-GAWA, il TENRIU GAWA, l'ARA-GAWA, il TONE-GAWA, e l'IKO-GAWA. Vedi alla pag. 410.

SUPERFICIE, 180,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 25,000,000 di abit; relativa, 139 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. Due parti inegualissime per estensione, ricchezza e popolazione formaro l'impero Giapponese, e sono l'impero del Giappone propriamente detto ed il governo di Matsmai.

L'IMPERO DEL GIAPPONS propiamente detto si compone della grande tolos Arifon, di quelle minori di Kiuziu, di Stobol, di Arana, si Lli e di Tau aima, e di un gran numero di altre più piccole nella maggior pate deserte. Queste isole sono divise sotto il rapporto amministrativo no 88 kol/ o provincie, sandiviste in 622 kori o disistetti. Le provincie sono repartite in dieci gran do o regioni d'ineguale estensione. Le regioni sono:

Il Gokinai, ossia le cinque provincie interne della Cotte, formate dalla parte dell'isola Nison che appartiene in assoluto dominio al Bairi, sommo pontesce della religione di Sinto.

Il To k a i do, o contrada del mare orientale, formata da questa parte dell'isola Nifon, e divisa in 15 provincie.

Il Tosando, o contrala dei monti orientali formata da questa parte dell'isola Nifon, e divisa in 8 provincie,

Il Fokurokudo, o contrada del territorio settentrionale, formata da questa parte dell'isola Nifon, e divisa in 7 provincie.

Il Sanindo, o contrada del fianco settentrionale dei monti, formata da questa parte dell'isola Nifon, e divisa in 8 provincie.

Il Saniodo, o contrada del finno meridionale dei monti, formata da questa parte dell'isola Nifon e divisa in 8 provincie.

Il Nankaido, formata da una parte dell'isola Nifon, dalla piccola isola Awasi, e da quella di Sikokf, e divisa in 6 provincie, quattro delle quali appartengono all'isola Sikokf, una all'isola Awasi, e l'altra alla parte dell'isola Nifon compresa in questa regione.

Il Saikaido, o contrada del mare occidentale, formata dalla isola Kiusiu, e divisa in 9 provincie,

L'Isola Iki, che forma una sola provincia ed insieme una regione separata.

L' Is o I a Tsusima, che forma parimente una sola provincia ed insieme una regione separata.

Il GOYENGO DI MATSMAI si compone della grandi viola Iras o Mattmai, meno la parte tuttoria indipendente; delle Karisi Merianali; e dell'isola Tarrakai, detta anche Sogadien, Karaploo Teloka, di cui la patte meridionale solutou appariene si disponosi. Questo governo, autoi il rapparto amministrativo, forma patte di una delle provincia comprese nel Tosando, e contrada del monti ortentali dell'indivincia comprese nel Tosando, e contrada del monti ortentali dell'indidei moi abitenti poco numerosi, e per lo membramento delle terre che la componegoni.

CITTA' CAPITALE. Yedo, nell'isola Nifon.

Geog.

SIA TOPOGRAFIA. Le principali città nell'impero Giapponese sono le

seguenti: Nell' isola Nifon: Yedo, nel Toknido, in fondo ad un golfo, sopra un ramo del Tone-gawa, che vi forma un porto poco profundo, esopra diversi rami dell'Ara-gawa da cui è irrigata, città immensa, poiche la sua circonferenza si fa ascendere a 20 miglia, delle più ind. e comm. capitale di totto l'in pero, e sede del sovrano che porta il titolo di Kubo, con 1,300,000 ale; questa città , come tutte le altre del Giappone , è frequentemente soggetta ai terremoti, - Kio o Mivako, detta dai geografi europei Miaco, nel Gokinai, sul Kamo gawa infl. dell'Yo lo-gawa, già capitale dell' impero, e tuttora residenza del discendente degli antichi imperatori che porta il titolo di Duiri, ed è riguardato come il capo della religione di Sinto, città y asta e recolarmente costruita, centro dell' ind., del comm. e della letteratora Gia pponese, con un' università, e con 500,000 ab. - Osaka, nel Gokinai, alla foce dell'Yudo-gawa, città grande, delle più ind. e comm., con una vasta cittadella, e con 150,000 eb. è luogo di diporto dei gran personaggi e dei ricchi proprietarii dell' impero.

Nell' isola Sikokf: Awa, nel Nankaido, sopra una baja della costa meridionale dell' isola, città ragguardevole e ben popolata con un porto.

Nell' Isola Kiusiu: Nangasaki, nel Saikaido, solla costa meridionale dell'isola, città fortificata dalla parte del mare, assai comm, con un porto, il solo del Gioppone aperto alle navi straniere, e con 60,000 ab.; le nazioni alle quali è permesso di commerciare con i Giapponesi sono i Coreani, i Chinesi e gli Olandesi.

Nell' Isola Ieso: Matsingi, sopra una vasta baja della costa meridionale dell'isola, capoloogo del governo del suo nome, città grande e comm., con un porto e 50,000 ab.

# ASIA RUSSA

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long., fra 34º or. e 174º occ. Lat., fr. 38° e 78°

CONFINE. Al nord, la Bussia Europea e l'Oceano Artico; all' est, to stretto ed il mare di Bering, il Grande Oceano ed il mare d'Ocholsk; al sud, lo stretto o canale della Bussola che separa le Kurili Russe dalle Kurili Giapponesi, il mare d'Ochotsk, l'impeto Chiuese, il Torkestan, ed il mar Caspio ; qoindi il regno di Persia , l'Asia Ottomaua ed il mar Nero; all'ovest, il mar Nero, lo streno d'Enikale, il mare d'Azof, e la Rossia Europea.

FIUMI. I principali sono: POBI, con i suoi infl. Tom, Teiulim, Ket, Tim, Vach, Irtich ingrossato dall' Ichime dal Tobol, e Sosva; l' IENISSEI , con i sooi infl. Ang ara o Tunguska Superiore, Tunguska Centrale, Tunguska Inferiore, Sim, e Turuckan, il Taimuna; il Catanga; l' Ana-BARA; l'OLENEK; il LENA, con i suoi infl. Vitim, Aldan, e Vi-Iui; Plana, Pindighirka; la Kolima; Pinnadir; il Kantsciatka; il aca, con ishoi infl. Arasse, Aragavi, e Alasan; l'iEMBA

4 ....

PURAL; ed il Bioni, con i suoi infl. Tsken isthskali e Kwirili. Vedi alle pag. 409, 410, 412 e 413.

SUPPRFICIE, 4,010,000 miglia quadre.

POFOLAZIONE. Assoluta, 3,600,000 abit.; relativa, 1 abit. per ogni miglio e mezzo quadro.

DIVISIONE ADMINISTRATIVA. B itenendo quanto si è deito alla pag. 365, sulla divisione dell'impero Russo, ci limiteremo inqui st'articolo ad indirare le divisioni amministrative riguardanti la sua parte asistira, che repartiremo nelle due grandi regioni geografiche, chiamate:

SIERMA, che compende i governi di Tobolsk, di Tonn, ki

d'Inniseris, e di Irku, rik da cui dipende la Bauria Rusa;

le provincie d'Omsk, e di Irku, rik da cui dipende la Bauria ele

della Nuoso Sibriuri; distretti d'Ocholsk, da cui dipende l'arcipratgo

della Nuoso Sibriuri; distretti d'Ocholsk, di Kantas, tainato al nort

da cui dipende la parte dell'arcipratgo delle Kurili, sinuto al nort

dello stretto della bausal; e come gogosfishe Rusili, sinuto al nort

ki rgi, compesto dai territorii occepati dai Kirgi dell'Orda Media,

Paccala, e da una parte di quelli della Grandi; e di li pace del

Tei uk tri, che forma l'estremità nord-est dell'Asia da cui dipende

Todo La Jorenso.

BEGORE DEL CACASO, che sotto il capporto ammaintativio forma il gran goreno generale di questo nome, comprende la Georgia Russa; lo Scirvan; l'Armenta già Perstana; li Russa; lo Scirvan; l'Armenta in eni sono compretà il Georgia già Otto mana a, l'Imeretti, in eni sono compretà il Guria, la Mingreliu e la Grande Abasiia; il Parss det i Monti, formato dalla Giressia in, addivissia in Gran Cabarda e Piccola Caburda, dalla Piccola Mussia, e dai puesti degli Gastri, dei Suani, dei Dantani, dei Mussiga; dei Mussiga; dei Mussiga; dei Musmike dei Legshi; il Da g. fixeti au je la Provincia del Caucas o proprimente detta, da cui dipende il paese dei Negarsi.

TOPOGRAFIA. Le città ed i lueghi più considerabili dell' Asia Russa sono i seguenti:

Nel governo di Tobolak, Tobolak, a) cenfi, dell' Irtich col Tobol, già cipitale di tutta la Siberia, ed oggi capologo del governo del suo nome, sode di un arciv. russo, e del governatore generale della Siberia Corcidentale che estende la sua giuristizione sui governi di Tobolak e di Tomak, e sulla pravincia di Omak; città ind. ed assai comm., con man, giunzia ed altri letti. siti. e, cen 02,000 a b. — Tunen, sulla Tura infl. del Tobola, citta ind. e comm., con 10,000 a b. — Tunen, sulla rus infl. del Tobola, citta ind. e comm., con 10,000 a b. — Tunen, sulla rus infl. del Tobola, citta ind. e comm., con 10,000 a b. — Tunen, gran 900 a b., e Petina, con 100 a b., che sono i piu orribiti luoghi d'esitio della Siberia.

Net Governo di Tomak: Tenth, al confl. del Tom coll'Obj. capoluego del governo del no nome, città hen costraiti sed assai comucon 9,000 ab. — Barrand, al cenfl. del Barnal coll'Obj. città regola mente costruità, sode della cenelleria supreince di tutte le mitta, si dell'Attaj, con 9,000 ab. — Keliran, gonos villaggio di 800 ab., che dà il nores di triche ministre di argento situate nel no distreta

Nel Governo d'Ienisseisk: Krasnoiarsk, sull'Ienissei, enpoluogo del governo d'Ienisseisk, genziosa e piccola città di 4,000 ab., con un gianasio ed altri lett. istit. — Ienisseisk, sull' Ienissei, città assaï comm., con 6,000 ab.

Nel Goweno d'Irlands: Irlants, talla dettra dell'Angera, capolnogo del goweno del nan nome, secté di un vise, rauso, e del gowentore generale della Siberis Orientale, che estende la rau giurisdiscontore generale della Siberis Orientale, che estende la rau giurisdisconin governi d'Istants de d'Iensievis, sulla provincia di Vastuts, e sui
distretti d'Orheske edi Kamtarialta; città grande eben costruita, quantonque i suoi edificii siano tutti in legno, come nelle altre città della
Siberia; sassi ind. e delle più comm., con un ginnasio, una bibliotectain ese, piecola e bru costruita città di 3,000 ab. artiale, sulla frontiera, unala frontiera,
enum, fra i due imperi Busso e Chinese. A Pretrinka, rulla Dauria
Bussa, piecola città di 3,000 ab., capoluogo di un distretto ricco in
miniere di argento e di piombo. A Netrinkalo Zuord, luogo d'estito
per i condannati di plas condisione, con miniere d'argento e di piombo
ed suo circondario, scavate in eran narte dadil esilisti.

Nella Provincia d' Omak: Omak, sull' Irtich, capoluogo della previncia del suo nome, piecola città fortificata, residerna del generale incaricato di difendere la frontiera dai Kirgi, con 7,000 ab. — Petropaulofik, fortezza principale della linea militare dell'Ichim, con 4,000 abitanti.

Nella Provincia di Vakulak I Tahtak, sal Lera, capolnogo della provincia del no nome, città assi comm., con 3,000 als. abbili; cssa ĉi il luogo di riunicas dei cacciatori che vi portano le pelli degli animali da loro uccità; vi ai teagono delle fiere undo frequentata. In quanta provincia, lungo il Vitimi infl. del Lena, si trovano i più belli sis-lellini del globa.

Nei Distretto d' Ochotsk: Ochotsk, capoluogo di questo distretto, piccola città, ma assai comm., con un cattivo porto sul mare d'Ochotsk, con piccoli cantieri da costruzione e con 1,000 ab.; essa è il luogo di deposito della Compagnia Americana.

Nel Distretto di Kamtsciatka: Petropaulofskaja o Avatcha, capaluogo di questo distretto, piccola e graziosa città comm., con un porto, uno dei più belli di tutta la costa orientale dell' Asia, e con 4,000 abitanti.

Nella Grorgia Russa: Tiffia, alle falle del Caucaso e sulla destra del Rur, capolungo della provincia di Georgia, già capitale del regno di questo nome ed attualmente residenza del governatore generale della Regione del Caucaso, e di due acriv. uno, georgiano e l'altro armeno, città grande, assisi ind. e comm., con m giunsaio ed altri lett. sitti. con Dagri alliferie assai frequentati, e con 20,000 ab. vasual la strage con Dagri alliferie assai frequentati, e con 20,000 ab. vasual la strage già capitale del konnato di Gandgiah, città molto decaduta sebbene tuttera assai popolata, contando 12,000 abit.

Nello Scievan: Fecchia Schamachi, gjà capitale del kannto di s Schamachi ed oggi della provincia dello Scirvan, città nuovamente ricostruita, assai comm, con 30,000 ab. — Baku, già capitale del kannto ed oggi della provincia del suo nome, piccola città comm, col miglior porto del Caspio, e ron 8,000 ab.; il suo territorio produce in abbondanza salfrazo e petrolio o nafta, sorta di bitume infamunabile.

Nello Scirvan è compreso il Mogan vasta pianura situata fra il Kur ed il mar Caspio, coperta di erbe altissime, ed infestata da serpenti di 8 a 10 piedi di Innghezza, che rendono il sno tragitto assai difficile.

Nell'Armenia già Persiana: Erivan, città di mediocre estensione, con una forte cittadella, e con 12,000 ab. Non lungi da essa vi è il celebre monastero di Etchmiadsin, ordinaria residenza del patriarca armeuo, capo spirituale della maggior parte degli Armeni .- Nuchtcivan, una delle più antiche città dell' Armenia, già grande e florida . ma attualmente ridotta a poche case.

Nella Georgia già Ottomana: Achaltsiche , sul Kur, città grande, fortificata e comm., con un collegio, una ricca biblioteca, e con 20,000 abitanti.

Nell' Imereti: Kutaisi o Cotatis, sul Rioni, già capitale del regno d'Imereti ed oggi della provincia di questo nome, piccola città forticata ed assai comu., con 10,000 ab.; vi risiede un governatore russo che estende la sua giurisdizione sull'imereti, sul Guria, sulla Grande Abassia, e su tutte le piazze e forti ove i Russi tengono guarnigione. - Zubdidi , borgo miserabile ove risiede il principe della Mingrelia. Redut-kale, nella Mingrelia, piccola città fortificata, con un porto sul mar Nero, il più frequentato di questa costa - Diditsiche , piccola città, residenza del principe del Guria. - Sokumkale, sul mar Nero, nella Grande Abassia, piccola città molto decaduta, con una bella baja; le sue fortificazioni cadono in rovina. - Iskuriah, altra piccola città sul mar Nero nella Grande Abassia; nei suoi contorni si osservano tutiora le vestigia di Dioscuriu, una delle città più comm. nell'antichità. - Anapa, piccola fortezza marittima nella Grande Abassia.

Nel Paese dei Monti: Vladiskavas, sul Terek, piccola città fortificata, con 4,000 ab., e dipendente dal governatore della provincia del Caucaso propriamente detta, è riguardata come il capoluogo di questa divisione. - Duriel, piccola fortezza che dà il nome alla famosa gola o passo conosciuto anticamente sotto il nome di Porta Caspia; questo passo è situato sulla strada che conduce da Mosdok a Tiflis. - Endery o Andrejeva, grosso villaggio di 12,000 ab., assai comm., capoluogo del paese dei Kumuki.

Nel Daghestan: Kuba, già capitale del kannato ed oggi della provincia del suo nome, città quasi abbandonata dopo che i Russi per sottrarsi al suo clima insalubre hanno fondato a 60 miglia all'ovest di essa una nuova città di questo nome. - Derbend, eittà grande, antichissima e molto decaduta, ma tuttora importante per le sue fortificazioni, con 8,000 ab. - Tarka, anticamente Semender, sopra tre monti appuntati, alla distanza di tre miglia dal mar Caspio, capoluogo del kannato del suo nome, città comm, con 10,000 ab.

Nella Provincia del Caucaso propriamente detta: Stavropoli o Stapropol, capoluogo di questa provincia, città fortificata, con 1,000 ab .-Georgiefsk, sulla Piccola Kuma, già capoluogo del governo del Caucaso, e tuttora residenza del governatore militare di questa regione, città ben costruita e fortificata, con 1,000 ab - Mosdok, città assai comm. ed una delle principali stazioni militari della linea del Terek, con 4,009 ab. - Kisliar, sul Terek, città fortificata ed assai comm., con 9,000 ab. senza il presidio, e nella maggior parte Armeni.

# ASTA PORTOGRESE

SUPERFICIE. 3,700 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assolu'a, 590,000 abit.; relativa, 135 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE AMMENISTRATIVA. Tutti i possessi attuali dei Portogliesi nell'Asia e nell'Oceanica formano un solo governo sotto il titolo di nice-reame dell' India I paesi di cui si compongono sono:

Nell' INDIA: Villa Nova di Goa, S. Pedro, Goa Vecchia e le piccole provincia di Bardes e di Salsette, nell'antica provincia di Bedgiapur, Damaun e Diu, nell'antica provincia di Gozerate.

Nelle Curretti Mesca pulla provincia di Gozerate.

Nella China: Mucao, nella provincia di Kuangtong.

Nella MALESIA o OCEANICA OCCIDENTALE: una parte dell'i-ola Timor e le isolette Sabruo e Solor, tutte comprese nell'arcipelago Sumbava Timor. Vetli l'Oceanica Portoghese.

TOPOGNATIA. VIII. Nova di Gua o Pandgin, sulla piecola sivi. di Goa alla foce del Manlava, grasione s hen contintia città arcia sani comm., sede del vicerè da cui dipendono tutti i possessi Porto phei nell'Asia nell'Uccanica, con 18 9000 ab.; il suo acriv, che pronde il titolo di primate dell'Indir, risiede nella piecola città di S. Perizo, che comonica con Pandgim mediante un superbo argine di circu en miglia di lunghezza. — Goa-Antica, una delle più grandi e più operativa di sun della suo antica città dell' sali, e sogi qual deserta, sobbene molti geografi di serrivano tuttora secondo il suo antico sich 4.000 ab. — Ilizi città font; ma, molto decadata, con un porto, e non 2,000 ab. — Harca, soppa sua penisola della provincia ribusse di Kung, tong, piecola città vesc, formicia ad cassi comm., sebbene molto elecadata, con un porto e con 30000 ab.; gli agenti della Compagnia Inglese dell' Indie Orientali stabiliti a Canton, vi soggioranano per otto mosti dell' mono mosti dell' mono contratta della Compagnia Inglese dell' Indie Orientali stabiliti a Canton, vi soggioranano per otto mosti dell' mono.

# ASIA FRANCESE

SUPERFICIE, 400 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 239,000 abit; relativa, 523, abit per miglio quadro.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. I Francesi non possielono in Atia che piccoli territorii situati nell'India. Il loro insieme forma il governo di Pondi e terry, suddiviso nei cinque seguenti distretto he prendono il none dialtoro capitaloghi, sono: Pondichery e Kanbal, nel Karante; Yanano, nei Creari del Nord; Chandernagor, nel Espaja; e Malh; nel Malabar Alami sibilimenti francesi o Istorio mo essendo possesi territoriali non sono comprese nel luoghi acennati; il rammentiamo quindi solamente come stasioni commerciali e sono: le fattorio o loggie di Caltaut sullo costa di Malabar, di Jurate nel golfo di Cambajs; e quelle di Macace e di Molab n, Arbàis.

TOPOGRAFIA. Pondichery, sulla costa del Coromandel, bella città

inl. el anui romm, sede del governatore generale da rui dipendione tutti i possosi l'Ernoccia sull' Asia, com un rollegio el altri lett. istit, con una biona rada e ron 40,000 ab. Chandernagor, sulla destra di un ramo del Gonge, chianato Hughy, nelle virianne di Cletutta, città grande, ma molto deraduta, ron 13,000 ab. Le altre città cono troppo poco importanti per esser describe.

# ASIA DANESE

SUPERFICIE, 70 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 35,000 abit.; relativa, 500 abit. per miglio quadro

TOPOGRAPIA. Il Danesi non posiciolno in Asia che i due piccio abbilimenti di Serem pu ne eti Tra na que ha en tell' India, Il prima è situato nel Bengala, il secondo nel Karnate. — Strampura sulla destra di un ramo del tiarge chianato Hugir piccola e graciosa città molto decaduta sebbru tuttora ind. e comm., con un collegio, e con 13,000 abi, vi risiede il governione generale da cui dipendono i possi il menti in Asia. — Trompurbar, sopra un romo del Kavery che le serve di porto, graciosa città, assoi comm., con una forte cittadella, e con 12,000 ab.







### GEOGRAFIA FISICA

#### - make & Challer-

Posizione ASTRONOMICA. Long., fra 19º occ. e 49º or. Lut., fra 38º bor. e 38º uust.

DIMERRIONI. Maggiore Implezsa, dal capo Bugaroni nello State di Algeri, fino al capo delle Agrigio nell' Affrica, Australe, 4,380 miglia. Maggiore Iargáreza, dal capo Verde nella' Senegombia, fino ai 
glia. Maggiore Jordane nella Nobia, 3,170 millia. La maggiore Iargáreza, dal capo Nobia, 3,170 millia. La maggiore Iargáreza autolata si trova fra il capo Verde nella Senegombia cdi il capo 
Verfa in Plezes dei Somanii, foce dei di 4,034 millia.

CONFINA. Al nord, lo stretto di Gibilterra ed il mar Mediterraneo; all'est, l'istmo ed il golfo di Suea, il mar Rosso, lo stretto di Babel-Mandeb, il golfo d' Aden, e l' Oceano Indiano: al zud, l'Oceano Australe: all'ovest. l' Oceano Atlantico.

MARI e GOLFI. L' Affrica è bagnata all'ovest dall'OCEANO ATLAN-TICO, al sud dall'OCEANO AUSTRALE, ed all' est dall' OCEANO IN-DIANO O MARE DELL' INDIE.

Dall'Oceano Atlantico si diramano: il mare Mediterranee, che limit y Affrica al nord, ed internancio fira le coate forma il golfo della Sidra nello Stato di Tripoli, ed i golfo di Cabre e di Tuniti nello Stato di Tuniti; ed il golfo di Guinea, che con più giusteza potrebbe chiamani mare di Guinea, il quole nei sodi internamenti fra terra forma i due piccoli golfo di Benm, e di Biafra o Biafran.

Dall' Oceano Indiano si diramano; il mar Rosso o gelfo Arabico, tra l' Egitto, l' Abissinia e la Nubia da un lato, el Arabia dall' altro; il golfo di Aden, che è la parte anteriore del precedente, fra l' Abissinia ed il Paese dei Somauli da un lato, e l' Arabia dall'altro, ed il canale di Mozambico, fra l'isola Madazacare la costa opposta del continente Affricano.

Oltre questi mari e 306 l' Affrica conta molte vaste baja; le più rimarchevoli sono i la baja Galdanha sulla costa cocientale, la Faga mil est del capo di Busas Speranas, e la baja di Legoa sulla Casta orientale, tatte nell' Affrica Australe; quindi la baja d' Anton Gii sulla costa orientale dell' isola Madagascar, una delle più belle del mondo.

STRETTI. L' Affrica non ne ha che due soli: quello di Gibilterra che la divide dall' Europa, e quello di Bab-el Mandeb che la separa dall' Asia.

CAP. Nel Mediterranco: il capo delle Tre Forche, nell' impero di Marocco; il capo Bugaroni ed il capo di Fren, nello Stato d'Algeri; il capo Bianco, estremità settenticoale dell' Africa, ed il capo Bon, nello Stato di Tunisi; capi Meruarte e Razat, nello Stato di Tripoli; il capo Burlos, nella parte più settentrionale del delta del Nilo.

Nell'Oceano Atlanico: i capi Spartet, Bianco, Cantin e Ger, nell'impero di Maroco; i capi Nun, Bojador ed un altro Bianco, sulla costa del Sabara, il capo Ferde, estremità occidentale dell'Affrica, ed i capi Rasso le Ferga, nella Senegambia; i capi Monte, Meurardo, Palmas, delle Tre Pante, Fornasca, S. Giovanni o des Serras e Lopes, nella Guinea; punta Palmeiranha, capo Negro e capo Frio, nel Conço.

Nell' Oceano Australe: il copo di Buona Speranza, ed il copo delle Aguglie, estremità meridionale dell'Affrica, ambedue nell'Affrica Australe Inglese.

Nell'Oceano Indiano: il copo delle Correntio Corrientee di I capo Defeado, nell' Afficia Portojbete; il capo Orfai ed il capo Guardafui, estremità orientale dell' Afficia, nel Passe dei Somauli; i cavi S. Maria al sud, S. Andrea all' ovest, e di Ambra al nord, nell'isola Madagascar.

Nel Mar Rosso: il capo Calmez, nella Nubia; ed il capo Rasel-Enf, nella Trogloditide Egiziana.

FERISOLE. L'Affrica non his penisole di estentione ragguardevole; le più considerabili sono: la penisola del capo Verde nella Senegambia; la penisola del Capo Bon, nello Stato di Tunisi; e le due piccole penisole, che formano uno dei lati della Falsa Baja e Baja Saldanda, nell'Affica Australe Inglese.

FIUMI. L'idrografia dell' Affrica è tuttora imperfetta, e non si conosce completamente il corso di alcuno dei suoi gran fiumi. I principali sono i seguenti classati secondo i differenti mari ai quali portano il loro tributo.

AI MARE MEDITERRANEO appartençano: il Nico, famos per i usoi periodici sterripamenti des sono la esusa della prodigiosa freilità dell'Egisto; questes funos sgorga per quanto si congettara dai monti del la Lana sotto il mone di Fiture BiaNCO o BAIRLE ABARD, frirga il Unga, paese degli Scitoli, il Denka, ed entra nella Nubia over ricere alla dirittà il Finne d'azurro o Balart-el-trate; i gopo la pau mione con

quest'ultimo prende il nome di NILO, sotto cui percorre la Nobia e l' Egitto fino al disotto del Cairo, ove si divide in diversi rami formanti il suo magnifico delta, fra i quali i più raggnardevoli sono quello di Rosetta all' ovest , e quello di Damiata all' est. I principali infl. del Nilo tutti situati alla diritta sono : il Male g, che bagna l' Abissinia; il Fiume Assurro o Bahr-el-Asreh, antiramente Astapo, che bagna l'Abissinia ove traversa il lago Dembea, ed il regno di Sennaar nella Nubia; quest' infl. è ingrossato alla diritta dal Dender e dal Rahad; ed alla sinistra dal Roma, dall' Yabuos e dal Tumat; ed il Tacasse o Atbarah anticamente Astaboras, che irriga l'Abissinia e l'Alta Nubia, ed è ingrossato dall'Arequa e dal Mareb alla diritta, e dal Guangue alla sinistra. Il Nilo dopo la sua unione col Tacazzè non riceve fino alla sua foce nessun altro infl.; anticamente questo fiume si gettava in mare per sette foci coi nomi di Canopica, Bolbitica, Sebennitica, Fatmitica, Mendezia, Tanitica e Pelusiaca, respettivamente corrispondenti a quelli di vicine città. - Il MEGERDAH, rhe nasce nello Stato d' Algeri e traversa la porte principale di quello di Tunisi. - Lo Seneur, che bagna la parte occidentale dello Stato d' Algeri, e traversa il lago di Titteri - Il MOLUJAH O MALUJA, che nasce dall' Atlante ed irriga la parte orientale dell' impero di Maroeco.

All' OCEANO ATLANTICO appartengono l' AULKOS o LUCCOS; il Sebus o Sebun, cul suo infl. Uady Fez alla sinistra; l'OMM o REBYA O MORBEYA; ed il TENSYFT, detto anche UADI MARAKSC O FIUME DI MAROCCO. Questi fiumi hagnano l'impero di Marocco. -Il SENEGAL, con i suoi infl. Kokoro alla diritta, ingressato dal Ba-Ulima : Falemè e Neriko alla sinistra ; quest' ultimo unisce temporariamente la Gambia al Senegal : la GAMBIA, che si scarica per molte foci, riguardate dalla maggior parte dei geografi come altrettanti fiumi con i quali la Gambia eomunichi per mezzo di canali; le più racguardevoli sono: la CASSAMANCE, ed il FIUME DI GERA O GESVESil Rio Grande o fiume dei Nalui ; ed il Rio di Nunho Tristao, volgarmente detto RIO NUNEZ. Questi fiumi traversano la Nigrizia Occidentale, o Senegambia. - LO SCARGIES o SCASSAS, col suo infl. Kabba o Mungo; il Fiume Di Sierra Leone; il Camaranca; il Mesurado; il Sestos; il Sueiroda Costa; l' Ancobra o Sein-NIE, detto anche fito Cobre o Serpente; il Pra, Bossompra, Chama o FIUME S. GIOVANNI; il RIO VOLTA; il LAGOS; il NIGER u DGIO-LIBA o QUORRA con i suoi infl. Cobbie Cudonia e Charry o Tchadda alla sinistra, e Mussa alla diritta; questo gran fiume, il cui corso era tuttora un problema geografico, pare, secondo recenti relazioni , avere origine dal monte Loma , compreso nel nodo Senegambico fra il Sudan e la Guinea; esso traversa il lago Dibbia, e quindi diramandosi si getta nel golfo di Guinea nell' Atlantico per diverse fori, la principale delle quali identica al FIUME DI NUN che shocca al capo Formosa. la più occidentale immedesimata col FIUME DI BENIN, e la più orientale col VECCHIO CALABAR o BONGO; il RIO DEL REY, il RIO CAMARONES, di cui il MALEMBA pare che sia un ramo; il DANDGER; ed il GABON o Uongavenga. Tutti questi fiumi irrigano la Nigrizia Centrale interna o Sudan, e la Nigrizia Centrale Marittima o Guinea. - Il Guango,

COSCO O ZAIR, con i suoi infl. Hogi, Rambegi, Luimbie Bancora, illa dirits, e Ciranni el la inistra, il Logg o Ambru; il Danos; il Zenta o Besso; il Genera Coasta; il Crow o Corve, el il Carvaneta. Questi fundi traversno la Nicia Meridionale o Congo. — I' Orange, formato dall'unione di due rami himani Frunci Galalo e Frenze Mono, ols uso infl. Gamma o Gran Fiuma dei Perci; questo finne traversa l'Ottomodico Perso degli Ottomoti ella Afficia Cran Doura ambedie con i soni infl. Picco I Doura del Carlo del Carlo del Galadirita; cam iriga la parte occilentale dell'Affrica Anastrale In-

ANY CEANO AUSTRILE spentrageon: II GARRITS, detto ande to Formoso o Rio Istante, formato dall'unione del Cana Games. O Garr Fuyen del Leure e del Piccoto Games o Piccoto Firms del Leure e del Piccoto Games o Piccoto Firms del Leure e del Piccoto Games o Piccoto Firms del Leure e del Brigole e Tau alla inistra: Il Cantodos, col suo indi. Kareeke; il Zondos O Nucokamma, col suo indi. Cam de do; il Garr Pesce, col indi. Tata alla inistra: ed il Kesi Kama. Questi formi tra-

versano o bagnano l'Affrica Australe Inglese.

All'Oceano INDIANO appartengono : il MATUMO o LAGOA ; il LORENZO MARQUEZ; e l'ARROE, che sembra identico col MANISSA, MANICA o SPIRITO SANTO, Questi fiumi traversano la Cafreria nell'Affrica Australe e sboccano nella bella baja Lagoa. - L' INHAMBANE; il SAIBA; ed il SOFALA; questi fiumi irrigano l'Affrica Australe Portogliese - Lo Zambese, detto anche Cuama e Quillimane, formato per quanto sembra dall'unione del RUPURA e del MURUCURA, con i suoi infl. Manzora, alla diritta; Aroanga, Reizigo, e Mangaza ingrossato dal Suabo Grande, alla sinistra; questo fiume traversa il Monomotapa e l' Affrica Orientale Portoghese, e si getta per quattro foci nel cauale di Mozambico. Il LOFFIH, il MUTCH-ER-FINE e lo UTANDO, fiumi dei quali non si conoscono che le foci, situate sulla costa di Zauguebar di faccia all' isola Zanzibar. - Il QUILIMANCY, i lentico per quanto sembra allo ZEBI o ZEBEE che viene dall'Abissinia e bagna il regno di Gingiro, e quindi sotto il nome di Quilimancy il regno di Melinda sulla costa di Zanguebar, ove sbocca in mare.

Al LAGO TCHAD o SCHAD, gran bacino interno del contiente Africano, appartengono: l'YEU, che traversa la parte orientale dell'impero dei Fellan o Fulshi e la parte centrale dell'impero di Borno, nella Nigrisia Centrale Interno Soudan. — Il CRANY, che traversa una parte dell'impero di Borno, parimente nella Nigrisia Centrale In-

terna o Sudan,

Si perdono nelle SABBIE: l'ANAZO e l'HAVASH, che traversano la parte sud est dell'Abissinia abitata dai Gallas. — Il KRUMAN, che

bogna la Cafreria Interna nell'Affrica Australe.

CAMALI. I pochi contili scavatiin questa parte di mondo si trovano in Egiton en (l'impero d'Achani, due passid de jiu svansati nicvittà Quasi tutti lamo per iropo l'irrigazione; alcuni solamente di qui d'Egito servono anche alla navigazione i più coniderbilli in questo passe sono: il canale di Giuseppe o calidri-Menhi, che in parte corrisponte al l'antico canale Carinchus; il Enny Ady, che comunica cal produce del partico canale commissio appropriate.

dente: il Bahret Wadi o canale dell' Ovest; il canale di Dannahur; il canale Bahireh, che unisce il canale di Bosetta al lago Marint; il canale di Menuf; il canale dhu Maneggy; finalmete l'anico canale di Cleopatra modernamente ristabilito coi nome di Mahmudy, che unisce il Nilo al vecchio porto d'Alessandria.

LAGII. Pochi laghi s'incontrano nell'Affrica. Il più grande è il Tchado o'Kha du ella Nigriais centrale o Sodan, che occupa quasi il centro del continente Affricano; vengnon quindi il Dibbia, parimente nella Nigriais Centrale o Sodan; il Ludesh nello Stato di Tunini, ed il Melgig in quello d'Algeri, ambedus sensa seolo; il Calanga Kafua o logo Morto, detto anche semplicmente Kafua o, reduno identico ai laghi Maravi e Zamber, nell' interno della Nigriais Meridonale co Congo; illago Dembra o Tzana, nell'Abianis; il Birket-lekerun, l'autico lago Meride, ed il Mariat, anticamente Maravidet, divenuo salo per un'i rivusione del mare accadata nel 1801, ambedos nell'Egitto. I pretesi laghi Ekku, Burlas e Menzaleh nel delta del Nilo, silve ono neo proprimente parlando che laguardo.

ISOLE. Le principali, fra le isole che possono e devono riguardarsi come dipendenze geografiche dell'Affrica, sono le seguenti, classate secondo i differenti mari nei quali si trovano.

Nel Mare Mediterraneo: l'isola Yerbi o Gerbi ed il gruppo di Kerkani nel golfo di Cabes, appartenente allo Stato di Tunisi; l'isola Pantellaria che politicamente appartiene alla Sicilia; el'isola Tabarca, ceduta ultimamente dal Bey di Tunisi alla Francia.

Mell'Oceano Atlantico: il gruppo di Modera, e l'arcipetago del Capo Frede, spettante ai Portophesi; l'arcipetago delle Canarie sppartenene agli Spognaoli; l'isola Gorea, dipendente dai Francei; lo arcipetago dei Bissago; uttora indipendente, ad eccesione dell'isola Bissoa supartenene si Pertophesi; l'isola Cherbro, indipendente; il gruppo di Anno Bon e di Fernando Po, composto dalle due sione di questi moni e da quelle di S. Tommago e del Principerii l'onigenii fusimente l'esiole è repartito fra gl'Inglesi, i Portoghesi e gl'indigenii fusimente le isole è .Elena e Accessione, appartenenti agl' Inglesi.

Nell'Oceano Australe il gruppo di Tristano d'Actunha, appartenente agl'Ingicit' iviaba Biego Marers, fore la medeima che la iola Gugh; l'isola Bouvet, corrisponde al capo stella Circoncisione delle antiche certe; i gruppi del Principe Eduardo e di Croseto Marion; el viola kerguelen, della triscola della Desolatione; e finaluente la Terna di Enderby scoperta recentemente dal Capitano Biscoe itista al sale-tat della peredente. Tutte queste iole sono picolossimo eccettuata quello di Kerguelen, e deserte ad eccesione di quella di Tritano d'Acunha.

Nell'Oceano Indiano: l'arcipelago di Madaguacar, ateto dà isporti fique di rejetulgo. Elistico, compato dell' sola Madaguacar, delle Macaernhas, cio Maurizio o di Francia, Borbore, delle Comore, delle Stychelles, delle Aminatte, ec. ec; tutte quate isole sono repartite fra gl' indigeni, gl' Inglesi ed i Francesi; respon quindi le isole Quilao, Manfio, Zansibure e Pembo, lango la cotta di Zanguebar, e Socotore di faccia al capo Guardafui, tutte appartenential-l'imno di Macaeti in Arabia.

Nel Mar Rosso ve ne sono moltissime che appartengono geograficamente all'Affrica, ma tutte piccole e poco importanti; la più grande è l'isola Dahlac, abitata da poveri pescatori.

MONTAGER. L'eografia dell'Affrica è tuttora dubbiosa ed in molte parti anche ipotetica. Aruto riguardo alle più recenti notitie ed all'opinione dei più reputali geografi, tutti i suoi monti si pusono clasare nei quattro grandi sistemi, Altantico, Abissinico, Nigriauco o Centrale, ed Australe. A questi sistemi continentisi debono agiungeni gi! Insulari o Marittimi, formati dai monti che s'innalazion nelle diverse isole, riguardate coma dipendenze geografiche del continenta Africano.

SISTEMA ATLANTIGO, il quale comperende tutti i monti degli Sutii Barberccisci tuttle a lature sparte mill'immenno Shara o Deveno, paci compresi nella Regione del Maghreb. I più considerabili sono u monti d'Itantici, formanti una lunga catena che si estendi capo Nun sull'Atlontico, nel Sobara, fino al golfo delta Sidra o Gran Sirta, nello Stato di Tripoli. Dala catena alel' Nalante si diramsuno in differenti direzioni e sutto varie denominazioni diverse catene secondarie, nesuna delle quali rimarchevole per la sua elevazione.

Le più alte sommità degli Atlamici si trovano nella parte occidentale della catena, e precisamente sul territorio dell'impero di Marocco, ove ascendono a 2,000 tese, punto culminante di questo sistema.

SISTEMA ABISSINICO, il quale compenede tutti i monti della Regione del Nico el ècot dichimato percich ha i suo centro nell'Abisinia, da dove partono le diverse catene che appartengeno a questo sisma. I monti G exhen an dirego di Guodro nell'Abisinia; i monti S eme n nel regno di Guodro nell'Abisinia; i monti S eme n nel regno di Guodro nell'Abisinia; i monti S eme n nel regno di Guodro nell'Abisinia; i monti S eme n nel regno di Tigri; celebri unonti della Luna di Tolomeo, della digli Arabi  $D_S$  et D et D et D empe S empere di altri possi compresi nella Contrada Sua-Ovest, e sui confini orientali della Nigrizia, ad i monti I en g g, nella Nubia, sono i più considerabili ed i più cognili fra quelli abportenenti al sistema Abissinco. Le alture che lancheggiano i fra quelli apportenenti al sistema Abissinco. Le alture che lancheggiano i fra quelli apportenenti al sistema Abissinco. Le alture che lancheggiano i fra quelli esperimenti al sistema Abissinco di Nico, quelle che conteggiano il S especial e della contenga di S especialistico del Nico, e quelle che conteggiano il S especialistico del Nico, e vene della conteggiano il S especialistico del Nico, e vene della conteggiano il S especialistico del Nico, e vene della conteggiano il S especialistico del Nico, e vene della conteggiano il S especialistico del Nico, e vene della conteggiano il S especialistico del Nico, e vene della conteggiano il S especialistico del Nico, e vene della conteggiano il S especialistico del Nico, e vene della conteggiano il S especialistico del Nico, e vene della conteggiano il S especialistico del Nico, e vene della conteggiano il S especialistico del Nico, e vene della conteggiano il S especialistico del Nico, e vene della conteggiano il S especialistico del Nico, e vene della conteggiano il S especialistico del Nico, e vene della conteggiano il S especialistico del Nico, e vene della conteggiano il S especialistico del Nico, e vene della conteggiano il S especi

SISTEMA NIGRIZIACO o (EXTRALE, cod chiamato perciba comprende tutti monti della Regione dei Negrio n'Nigrio a, e per la sua posizione relativamente agli altri sistemi del continunte Affricano, Questo sistema, i cui particolari sono tattaro incerti, pare che resulti dalle tre seguenti masse o nodi principali da cui diramasi differenti catener; questi noti sono;

Il Senegamble, o, ove hanno le lout i più gran fami dell'Atficio Occidentale e centrale, nituato sui comfini della Senegambis, o Nigritis Occidentale; del Sudan o Nigritis Centrale Interna, e della Guinea o Nigritis Centrale Marittum, e cod chimato perchè la sua parte più elevata trovasi nella Senegambia. Le catene più conost'ute che si d'iramano da questo nodo sono: la Sirrat Lona, nella parte coli chimata della Guinea; e la catena dei Kong, nel regno di questo nome, esta separa il Sudan dalla Guinea.

Il Nigriziaco, così chiamato perche si estende nei paesi del Sudan o Nigrizia Centrale Interna, bagnato dal fiume Niger, Da questo nodo si diramano i monti Cumarones, nel Paese dei Calbongos nella Guinea.

. L' Australe, così chiamato per la sua posizione relativamente agli altri nodi, detto anche del Congo o Nigrizia Meridionale, dal nome della contrada in cui è situato. Da questo nodo, che è il più elevato dei precedenti, si diramano in differenti direzioni tutti i monti che attraversano il Congo, fra i quali la Sierra Frio, i monti del Cristallo ed i monti del Sole.

I punti culminanti di questo sistema sono : il monte Loma, da cui nasce il Niger, alto 257 tese, nel nodo Senegambico; il picco di Mendefy, alto 1,200 tese, nel nodo Nigriziaco, e precisamente nel Mandara, provincia dell'impero di Bornu; il monte Zambi, alto 2,458 tese, nel regno dei Moluas; ed il monte Muria, alto 2,600 tese, nel governo Portoghese del regno d'Angola, la più elevata sommità del continente Affricano fra le fin qui misurate; questi ultimi due monti sono compresi nel nodo Australe o del Congo.

SISTEMA AUSTRALE, così chiamato per la sua posizione relativamente ai precedenti. Nulla o poco di positivo si conosce di questo sistema che comprende tutti i monti della Regione dell'Affrica Australe, e quelli della Regione dell' Affrica Orientale, fra il Zambese e le vicinanze di Melinda. Le principali e più conosciute catene sono: quella dei famosi monti Lupata, ai quali varii autori danno il pomposo nome di spina del mondo, prolungandola lungo la costa del capo di Buona Speranza fino al capo Guardafui, ma che deve limitarsi tutto al più fino ai contorni di Melinda; e quella dei monti delle Nevi o Nieuweld, che si esteode dall'est all'ovest nell' Affrica Australe Inglese. Da quest' ultima si diramano i monti Kurri, all'est, nella Cafreria; i monti Reggeweld e Chamies, al nord, nell'Ottentotide; ed i monti Wittemberg, Bockeweld e Zwartberg al sud nell' Affrica Australe Inglese fino al capo di Buona Speranza.

Le più elevate sommità dei Nieuweld ascendono a 1,600 tese; quelle dei Lupata a 1,000 tese, e questi sono i punti culminanti del sistema Australe.

I SISTEMI INSULARI o MARITTIMI sono i seguenti, classati

a seconda dei mari nei quali si trovano.

Nell' Oceano Atlantico: quello del gruppo di Madera: il suo punto culminante è il picco Ruiso, alto 965 tese, nell'isola Madera; quello dello arcipelago delle Canarie: il suo punto eulminante è il picco di Teneriffa nell'isola di questo nome, also 1,838 tese; quello dell' arcipelago del Capo Verde: il suo punto culminante è il Vulcano nell'isola del Fuoco, alto 1,233 tese; quello del gruppo d'Anno-Bon e di Fernando-Po: il suo punto culminante è il Picco nell' isola Fernando Po, alto 1,563 tese ; quello dell'isola Ascensione: il suo punto culminante è il monte Verde alto 455 tese; e quello della isola S. Elena; il suo punto culminante è il picco di Diana alto 422 tese.

Nell'Oceano Australe: quello del gruppo di Tristano d'Acunha: il suo punto culminante è il Picco nell' isola Tristano d' Acunha, alto 1,200 tese.

Nell'Oceano Indiano: quello dell'arcipelago di Madagascar: i suoi punti culminanti sono quelli della catena Abostimene, elevati 1,800 tese nell'isola Madagascar, ed il Piton dei Neiges nella isola Borbone, alto 1,958 tese.

RIALTI. L' Affrica si può dire formata da due grandi rialti, l'uno Boreale e l'altro Australe, che possono così chiamarsi relativamente alla loro situazione. Il primo è rimarchevole per la sua estensione, poiché comprende tutto il Gran Sahara o Deserto; il secondo formato dai paesi interni del Congo o Nigrizia Meridionale si distingue per la sua elevazione che à di 430 tese nelle parti centrali, di 1,100 nelle settentrionali e di 1,200 nelle meridionali. Gli altri rialti più considerabili dell'Affrica sono : quello di Gondar nella Abissinia, elevato 1,583 tese; quello dell'Atlante, nell' interno degli Stati di Algeri e di Tunisi, elevato 500 tese, quello del Futa Dgialo, nella Senegambia o Nigrizia Occidentale elevato dalle 180 alle 200 tese; quelli del Sangara, del Tchade dell' Yarriba, nel Sudan o Nigrizia Centrale Interna, elevati dalle 180 alle 220 tese; il Karru, tra i monti Karri e Nieuweld nella Ottentotide, elevato dalle 500 alle 800 tese; Il Gran Karru fra i monti Nieuweld e Zwarberg, ed il Bokkeweld, ambedue nell' Affrica Australe Inglese, il primo dei quali elevato 500 tese, il secondo 830; finalmente il rialto del Mocaranga all'ovest del Monomotapa nell' Affrica Orientale, elevato 800 tese. Nelle isole dipendenti geograficamente dal continente Affricano, è da menzionarsi il riulto di Tananarive, nell'isola Madagascar, elevato 800 tese.

WULCANI. Il Malondu Zambi o il Monte delle Anime, così riliasato dagli vinigario elto pi riguarhano conte la porta dell'altro mondo, situato tagi confini delle provincie di Libolo e di Quisamo, fra iremi d'Angola e di Benguela, nel Congo o Nigrira Meridionale, è il solo vulcano dell' Affrica di cui si conosca attualmente con certezza l'evitenza. Le isolo Affricano henno dei raggaradevoli e fra questi pinicipali sono: il picco di Tenerifia nell' lola di questo nome, edi unucano della Corona nell'usola Lancerota, pompesa nell'arcipelago delle Canerie; il picco del Fuoco, nell'isola del Fuoco compresa nella vila della Capo Vente, ed il Vulcano della Visola Borlovo, compresa nella vila della contra del capo Vente, ed il Vulcano mell' visola Borlovo, com-

presa nell' arcipelago di Madagascar.

VALLI e PIANURE. Le valli più rimarchevoli dell' Affrica sono, quella del Mile, la più lunga de si conosca su globo, ma in alcuni loughi molto stretta; e quelle dell' Abizimia, dell' Impero di Marçado, ec, dello Stato d'Ageri, del Congo o Nigrisia Martello Ale, poù con con quelle formate dal fimos dell' affrica, doppo i desenti, cono quelle formate dal fimos della del Mile o dal cero inferiore del Sungal, della Gambia e di altri fiunti; e quella della costa degli schiari nella Guisco o Nigrisia Centrale Martitima.

DESERVI. L' Affrés ne la molt, éci il Sahara, che è il più ganode del globo, occupa sotto differenti denominazioni la maggior parte
della Regione del Magbreh, e si estende considerevoltamente in quella del
Milo, ed anche in qualche parte della Nigriaia Sattentironiale, Gli slavi
deserti di minore estensione che si trovano in Affresa sono: quelli che
si trovano fia il Nilo e di lima Rosso nella Nadria e nell' Egifric quelle d' Angad nella parte occidentale dello Sisto d'Algeri; quello della
esta dei Cimbrota mell'Affres, Australe; e quello della catta di Ajan,

nell' Affrica Orientale. Anche i Karru nel paese degli Ottentoti , che nella stagione delle pioggie si rivestono di una maestosa verdura, diven-

gono nella stagione asciutta un deserto arido ed orribile.

CLIMA. La maggior paste dell' Affrica è compresa fra i tropic; il suo clima generale adunque è quello della sona torrida; me questo clima, abbene limitato, estende la sua influema anche sulle contrade situate nelle sone temperate; pertuchès se i eccettus quella parte degli Stati Barbereschi che la catena dell' Allante ripara dai venti caldissimi nettono al coperto dagli ardori dell' interno, niun altro paste d'Affrica god completament dei vianteggi dei passi situati nelle zone tempera. Nulla vi modera il calore e la sicciti, fuoro he le pieggi armundi, i venti d'unare e l'edevatione dei dell' interno il della Bergione Australe, concerni dell' marco le dell' mitero dell' entre consistenti della Bergione Australe, continente sono sottopose, en le corro delle ventiquator ore del giunto, ad un'alternativa contante di caldo e di freddo, da essere estremamente pericolosa per l'Europece o necesolissimo per l'imiligato.

#### GEOGRAFIA POLITICA.

SUPERFICIE, 8,500,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 60,000,000 di abitanti; relativa, 4 abi-

tanti per miglio quadro.

ETNOGRAFIA. I popoli che abitano attualmente l' Affrica, considerati sotto il rapporto delle varie lingue da esti parlate, appartengono agli stipiti o famiglie seguenti, classate a seconda delle regioni geograficie melle quali può dividersi questa parte di mondo.

La REGIONE DEL NILO abbraccia le seguenti famiglie :

FAMIGLIA EGIZIANA, che comprende : Cofti, discendenti degli antichi Egiziani; oggi poco numerosi e sparsi in Egitto e nell'Abissinia ; questi popoli parlano attualuente P Arabo, e per conseguenza devono i iguardarsi come un ramo della famiglia Semitica.

Famiglia Nubiana, che comprende i Nubj ed i Kenusi, nella Nubia; molti di questi ultimi vivono ancora nelle principali città dell'Egitto, ove sono conosciuti sotto gl'improprii nomi di Barbari, Ber-

beri o Barabra.

FAMIGLIA TROGLODITICA, che comprende i Bichari, gli Hodendoa, gli Hammadeh, gli Amarer, g li Adarebi, gli Ababdei, ec., tutti shitanti la parte della Nubia situata all'est del Nilo.

FAMIGLIA SCHO DANCALI, che comprende: gli Sciho o Siho proprismente detti, gli Hazorta, i Dancali e gli Adajel, tutti abitanti la parte dell'Abissinia situata lungo il mar Bosso.

la parte dell'Abusania situata lungo i mar 10080.

Gli SCIUKI, stabiliti lungo l'alto Bahr-el-Abiad o Fiume Bianco,
e nel regno di Sennaar nella Nubia.

Gli TCERET AGOW, nel centro dell' Abissinia.

I FURI, nazione dominante del Dar Fur, nella Contrada del Sud-Ovest o Paese del Bahr el-Abiad.

La REGIONE DELL' ATLANTE ha una sola famiglia, ed è la FAMIGLIA ATLANTICA, che comprende: gli Amazig o Scila, ina-

propriamente detti Briberi, stabiliti nelle alte valli dell'Adonte ed in una parte delle pinnure dell'impero di Marocco, dello Stato d'Algeri e di quello di Tunisi. — I Tuarki, sparsi nella parte media del Sabra. — I Tibbo, che orcupano quasi tutta la parte orientale del Sabra. — Gli sibitunti dell'ossi di Syand dipendente dall'Egito, e di Audgeluh dallo Stato di Tripoli. — I Crllukio Scelluki, stabiliti nella parte meridionale dell'impero di Marocco.

La REGIONE DEI NEG Sil o la NIGRIZIA abbraccia le seguenti

famiglie:

1 VOLOFI o GIOLOFI, rhe sono i più helli ed i più neri tra tutti i
Negri dell'Affrica, stabiliti in varie parti della Senegombia o Nigrizia
Occidentale.

FAMIGEIA MANDINGO, che comprende i Mandingo, dimoranti in una gran parte della Senegambia o Nigrizia Occident-le, ed inottre nel Bombarra ed in altri paesi del Sudan o Nigrizia Centrale Interna. —I Susta, lungo la costa ed in altri paesi della Senegambia o Nigrizia Occidentale.

I FULARI o FELLATAB, detti anche Fulani, Felani e Peuli, sparsi in quasi tutti i paesi della Senegambia o Nigrizia Occidentale; ed in una gran parte di quelli di Sudan o Nigrizia Centrale Interna.

I DGIALONKI, sparsi nei paesi situati sui confini della Senegambia, del Sudan e della Guinea,

I KISSURI, dimoranti nel regno di Tombuctii nel Sudan o N'grizia Centrale.

I CALANNA, gli HAUSSI, gl' YARRIRANI, i MANDARA, i BAGHER-MERS, i MOBBA ed i BORNUANI, popoli dimorenti nel Sudon o Niguizia Centrole Interna, nei paesi ai quali danno il loro nome.

I TIMMANI, i BULLAM, gli ACHANTI, i DAGVMBA, gli ACCRA o INCRANI, ed i KERBAPI, popoli dimoranti nei paesi a cui danno il nome, compresi nella Guinea o Nigrizia Centrale Marittima.

FAMIGLIA ARDRAH, che comprende i Dahomei, i Giudahi, gli Ardruhi ed i Benini, popoli dimoranti nei paesi a cui danno il nome, compresi nella Guinea o Nigrizio Centrale Marittima.

FAMIGLIA KAULI, che comprende i Kyli ed i Gungumi, nei paesi di questo nome nella Guinea o Nigrizia Centrale Marittima.

FAMIGLIA CONGO, che comprende gli abitanti del Congo, propria-

mente detto, del Songo, del Cacango, del Loango, del Mayuba, e dell' Oando, popoli che parlaco differenti distitti della liugua congo; gli abitanti dell'Ilo, del Cancohella e del Sata, identico all'Attaco Micoco degli antich i vizgistico, popoli la cui liugua è un misto del Pabunda e della congo; i Molui e gli abitanti del Macangomo, del Muchingi, dell'Hume, del Carango, del Catato, del Ginga, del Pillo lo, del Buniado, del Bini, e del Margalo soggetto si l'ortaghesi, popoli che parlano diversi distitti della liugua sbunda. Tutti questi popoli abitano nel Cango o Nigritia Meritionate.

FAMIGLIA BENGUELA, elle comprende gli abitanti del Benguela soggetto ai Portoghesi, del Quisuma, del Libolo, del Quigni, del Nuno, dell'Humbè, del Monguela, e di altri paesi del Congo o Nigrizia Meridionale.

La REGIONE DELL' AFFRICA AUSTRALE abbraccia le seguenti famiglie. Famiglia Cafra, che comprende i Kussa, i Tambuchi ed i Mambucchi, nella Cafreria Marittima; i Betgiuani, i Ma:qumi, i Moro-

longi ed i Goka nella Cafreria Interna.

FAMIGIA UTTENTTA, clue comprende i Caruni, i Gonacchivi, i Namacchesi, i Damari ed altri popoli, che sono gli Oltendoli propriamente detti dimoranti vella colonia del Capo di Buona Speranza e nell'Uttentotide Indipendente; i Suabi o Bezgiemanni, erranti sulle frontiere settentrionale della colonia del Capo.

La L'EGIONE DELL'AFFRICA ORIENT ALE abbraccia le seguenti famiglie, alcune delle quali appartengono aucora, per la posizione del vasto territorio che occupano, alla segione del Nilo, come i Galla, el alla regione dei Negri, come i Nineanai ed i Gingiro.

FAMIGLIA MONONOTAPA, che comprende i Monga, i Bororo, i Moriza, i Moravi, i Macuu, i Mongrui ed i Sowauli, popoli dinoranti l'impero del Moromotapa, nell' Affrica O-

rientale Portoghese, e lungo la rosta di Zangnebar.

FANIGLIA GALLA, che comprende i Galla, popolo dominante nella maggior parte dell'hissimia e dimeranti inoltre nei paesi situati al sud di questa contrada fino alle vicinanze di Melinda.— I Mazimbo, Zimbro o Mausca, erranti nei paesi irrigati dallo Zebi nel suo corso surperione.

I SUMAULI, dimoranti nell' interno e lungo la costa di Aden. I GINGIRO, nazione dominante nel regno di questo nome

I NINEANM, stabiliti nel Bomba, identico al Mono enungi, prese situato nell'interno, che per la sua posizione geografica appartiene anche al Congo o Nigrizia Meridionale.

Oltre questi popoli, che possono riguardarsi come indigeni dell'Affrica, ve ne sono ancora moiti oriumli delle altre parti del mondo che

vi si sono stabiliti in differenti epoche

L' Asia lia fornito all' Affrica i popoli appartenenti alla seguenti famiglie:

FARIGIA SENTICA, cie comprende gli abitani che parlano le lingu getto di ligre di ambara nell'Abianing, e gli Arabita-biblii nell'Egitto, in gran parte della Nuba, nelle città degli Stati Burberecchi, nella parte occidentale del S.Antz, in aleuni 'stati della Senegombia e del Sudta, sulla Costa Urientale e nelle isole vicine, nel gruppo delle Comore, e sulla costa oridinatti edell' isola Medapsear.

FAMIGLIA TURGA, che comprende gli Ottomani, detti volgarmente Turchi, stabiliti nella parte inferiore della Regione del Nilo, e negli Stati di Algeri, di Tunisi e di Tripoli.

L'Oceanica ha somministrato all' Affrica i popoli appartenenti alle seguenti famiglie:

FAMIGLIA MALESE, che comprende i Madecassi o Malgasci, nazione dominante dell' isola Madegascar.

L'Europa ha fornito all'Affrica i popoli appartenenti alle seguenti

famiglie:
FAMIGLIA GRECO LATINA, che comprende i Portoghesi, gli Spagnuoli ed i Francesi, dinnoranti negli stabilimenti che queste nazioni

FAMIGLIA GERMANICA, che comprende gl' Inglesi, gli Olandesi,

i Danesi, e gli Anglo Americani, dimoranti nei possessi che queste nazioni hanno in Affrica.

RELIGIONI. II FETICISMO 3 IDOLATRIA è la pia estesa religione dell'Afficia, policiè è professiata da quais tutti i Negri, da aloniu po-poli della famiglia Atlantica, e da quais tutti gl'indigrani dell'itola Madagascar, fra i popoli Negri u ne sono alcuni nella Nigriaia Medionale o Congo, e nella Nigriaia Gentrale Interna o Sudan, che riuni-sono alle suspensitioni dell'idolatria la pratica orribità dei arcarifisiumuni, e quantanque opitalieri e di un carattere dolce, sono ancora autropofagi per cedenara religione.

L' ELAMISSIO O MAOMETILISMO È, dopo l'idolatria, la religione che conta in Affirica un nuegior numero di seguaci; esa domina negli Stati della Regione del Maghreb, mell' Egitto, nella maggior parte della Nubia e nella Trugloditide, ed è anche professita degli solitanti di diversi Stati della Cassa Orientale, e da una gran parte delle popolazioni della Nigriia Centrale Interna o Sudan, e della Nigriia Occidentale o Senerambia.

Il CRISTIANESIMO conta pure molti seguaci, repartiti in differenti chiese. Appartacipono alla Chie rea Coft e a Monofizit tutti i Cofti o Monofizit dell'Abisonia, i quali però mischiano al cristianesimo molte pratiche e superstitioni di spacamimo, e quais tutti i Cofti statubiane viventi nell'Egitto; alla Chieza Catto fica gli abisanti dell'Africa Spagnola, un numero condicerabile di quelli che vivono nell'Africa Portoglese e Francese, ed alcuni Cafri in Egitto; alla Chieza Portoglese e gi Anglecani, i Laterani ed i Calvinizit, che dimorno nelle Colonia (presenta più Anglecani, i Laterani ed i Calvinizit, che dimorno nelle colonie Inglesi, Donesi, Olandesi e Anglo-Americane nel·l'Africa.

Il GIUDAISMO è professato da un gran numero di Ebrei sparsi negli Stati Barbereschi, nell' Affrica Ottomana e nell' Abissinia. Il MAGISMO O RELIGIONE DI ZOROASTRO è professato da alcuni

Il Magismo o religione di Zoroastro e professato da alcun Guebri stabiliti a Mozambico.

GOVERNO. L'Affrica nei mud differenti Stati presenta tutte le forme di governo colle brou ditrese gradazioni. La maggior parte degli abitanti pari viveno autro il dispotiano. Nella Senegambia, nel Sudane en la Gouitea si trovano delle monorchie dettive e limitate. Anche il governo repubblicano non vi è ignoto come volgarmente viene creduto, ani non poche popolazioni vivono democraticamente, e molte com governo dispotico femble. Le tribbi errauti finalmente hamo un governo patriarezle.

PORTI e CITTÀ COMMERCIALI. Le principali piaze maritime commercianti dell' Afficia, coa lo porti proprimente detti, come città prossime al mare sono: Temper e Mogador, nell'impero di Marocco, Tunisi e Tripoli, negli Stati di questi nonsi, Alexandria e Castrir, nell' Egitto; Juckim, nella Nubia; Marunch, nell' Abissinis Berbera, nell' Egitto; Juckim, nella Nubia; Marunch, pell' Abissinis Berbera, nell' Egitto; Juckim, nella Nubia; Marunch, pell' Abissinis Derbera, nell' Paste del Sonuali; Cabinda e Audoria, nell' Abissinis Derbera, nell' Paste del Sonuali; Cabinda e Audoria, el Conqo o Nigrisia Marrialonis, Bonny e Galabor, nella Guines o Nigrisia Conrele Martina Vanna, Capto Coro, Il Cappe a Perte Lugi; nell' Afficia Olegae; Orotive e S. Crus, nell' Afficia Spagnola, l'intelad, Proya, S. Paulo di Lounida, Brangueta e Mosandibo, nell'Afficia Portuglese; Elmina,

nell' Affrica Olandese; Cristiansborg, nell' Affrica Danese; Tamatave e Foulepointe, nell'isola Madagascar. A queste piazze devono aggiungersi tutte le grandi città dell' interno che fanno un commercio assai esteso.

DIVISIONE. D'Afficia, nello tano tutora imperieto della sua genfa, pod divideria nelle cinque seguenti regioni, ribiamia per la loro poviana: Regione del Nilo, Regione del Maghero del Sahara Mante; Regione del Nilo, Regione del Maghero del Sahara Mante; Regione dell' Afficia Orientale. A queste divioni en epatrativa e l'egione dell' Afficia Orientale. A queste divioni en epatrativa estamiter, sparsi su questo rontinente e sulle isole che nell'apotenze stramiter, sparsi su questo rontinente e sulle isole che nell'apotenze stramiter, sparsi su questo rontinente e sulle isole che nell'apotenze stramiter, sparsi su questo rontinente e sulle isole che nell'apotenze stramiter, sparsi su questo rontinente e sulle isole che nell'apotenze stramiter, sparsi su questo rontinente e sulle isole che nell'apotenze afficia partende prodono geograficamente; questa parte offer l'insieme dei positione del prodono geograficamente questa parte offer l'insieme del positione prodono geografica e sulla partende del prodono geografica partende del prodono geografica del prodono geografica

REGIONE DEL NILO.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 22º e 41º. Lat. bor., fra 7º e 32º circa.

CONFINI. Al nord, il mare Mediterraneo; all'est, l'Asia Ottoman, il mar Rosso, lo atretto di Bab-el-Mandeb, ed una parte del golfo d'Adeir, al sud, la Regione dell'Affrica Orientale, e la Begione dei Negri; all'ovest, la Regione dei Negri e la Regione del Maghreb.

TURM. I principali sono: il NILO con i suoi sint. Bahr-id-Abi adi, Mattag: Bahr-it-Marrk, ingrosso dal Dander, di Rahad, dal Roma, dall'Idabua; e dal Tumat; Tacazzè, Atbarah o Astaboras; ingrosso dall' draga, dal March di Guargay: PANAZO; PINYASI; e lo Zerl. V. alle pag. 466, 467 e 468. Superfycie, 678,000 milli quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 5,630,000 abit.; relativa, 8 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Sotto il rapporto geografico questa vasta regione può repartiri in quattro grandi contrade, due delle quali al sud, cioè: la Abissinio, e quella che può chiamarsi Contrada Sud-Ovest o Paser del Bahr-el-Abiad per essere traversata da questo fiume; la Nubia sal centro; e V Egitto colle sue dipendenge al mord.

### ABISSINIA.

SUPERFICIE, 180,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 1,750,000 abit.; relativa, 9 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Questa controda ha formato sino oltre la metà del passato secolo il potente impero d'Absisinia, attanilemeti in preda alla anarchia e completamente smembrato. I principali Stati sorti sulle sue ro-vinc nella maggior parte dipendenti dai capi Galla, oggi nazione dominante dell' Abissinia, sono i seguenti:

Il REGNO DI TIGRE, che comprende le provincie di Enderta, Tigrè propriamente detta, Lasta, Samen, Baharnegach, Siré, Agame, Temben, ed altre di minore importanza.

Il REGNO DI GONDAR, dipendente da un capo Galla, e formato dalle provincie di L'embea , Gojam , Maitscha, Belgesem , Damot, Moggara, ed altre di puca importanza.

Il REGNO D' ANKOBER, formato dalle due provincie di Efat e di Schoa, e dipendente da un capo Galla.

Il REGNO D'AMHARA propriamente detto, formato dalla provincia di questo nome, e dipendente da un rapo Galla.

Il REGNO D'ANGOT, dipendente da un rapo Galla, e formato dalla maggior parte della provincia d'Angot, da quella di Farfura e da altri distretti meno considerabili.

Il REGNO DI NAREA, formato dalla provincia di questo nome, tuttora indipendente dai Galla.

Il MARA, provincia occupata da tribii di Galla feroci ed abbrutiti , i quali orcupano anche una parta delle provincie d' Angot , di Narea, e di Cambat.

Il SAMARA o rosta marittima dell' Abissinia, corrispondente alla Trogloditide Metidionale, occupata parimente da tribu di Galla più o meno feroci ed abbrutiti.

Nell' Abissinia si trovano inoltre diverse Nazioni Negre, che quantunque fra loro differentissime, sono ivi conosciute sotto la generale denominazione di Shangalla; queste nazioni sono tuttora indipendenti e vivono nelle caverne.

TOPOGRAFIA Le città più considerabili dell' Abissinia sono le

seguenti: Nel Regno di Tigre: Antalow, nella provincia d' Enderta , città di circa 20,000 ab , è la capitale del regno , il cui sovrano risiede a Celicut, grosso villaggio di 8,000 ab. - Adorha, nella provincia di Tigre , città ben costruita, la più ind. e comm. del regno; con 8,000 ab. - Axum, nella medesima provincia, antica città già capitale del florido regno del suo nome, oggi molto decaduta ed in parte rovinata, con 4,000 ab.

Nel Regno di Gondar: Gondar, nella provincia di Dembea, già capitale dell' impero d' Abissinia ed oggi del regno del suo nome, città vasta, ma meschinamente fabbricata, con case di paglia e terra, e con 50,000 ab.

Nel Regno d' Ankober : Ankober, nella provincia d' Elat , capitale del regno del suo nome, e residenza del re. - Tugulet, nella provincia di Schoa, rittà rovinata, ma celebre per essere stata un tempo la capitale di tutto l'impero d' Abissinia.

Nel Samara: Mussuah, sopra 'isole'a di questo nome nel mar Rosso, piccola città, la più comm. dell' Abissinia, con un porto, e con 2,000 ab.; essa dipende attualmente dal vicere d'Egitto.

### CONTRADA DEL SUD-OVEST O PAESE DEL BAHR-EL-ABIAC.

SUPERFICIE, 90,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE Assoluta, 400,000 abit.; relativa, 4 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Questa vasta e quasi incognita contrada comprende

tutti i paesi della Regione del Nilo, che sono rignardati siccome posti fuori dei confini dell' Abissinia e della Nubia. Tali pacsi sono abitati da popoli per la massima parte negri e generalmente independenti; i principali sono i seguenti: il Donga; il Paese degli Scilaki, che si credono antropolagi; il Denka; il Bertat; lo Scheibon; il Fertit; il Puese dei Tukluwi: il Kordofan, riunione di diverse pircole nasi fra loro separate da vasti deserti, attualmente sotto il dominio del vicere d' Egitto; ed il Regno Dar Fur, anch' esso formato da diverse oasi si tuate in mezzo ad un vasto deserto.

TOPOGRAPIA. Le città più considerabili di questa contrada sono le seguenti:

Nel Kordefan: Obeid, città florida per il suo eomm, prima dell'invasione dei Turchi, accaduta nel 1820, non presenta attualmente che rovine; il suo nome è stato conservato a tre piccoli stabilimenti situati presso il luogo che essa oreupava, e conosciuti setto i no ni di Wadi Nughele., Orta e Wadi Safic; la loro popolazione si sa ascendere a 5.000 ab.

Nel Regno Dar Fur: Cobbè, capitale del regno, piecola città assai comm., con 6,000 ab.; il sovrano di questo Stato risiede abitualmente a poca distanza da Coble in un luogo chiamato El Fucher.

Gli altri paesi compres an questa contrada non hanno eittà, ma solo piccoli luoglii poco importanti.

### NUBIA.

SUPERVICIE, 260,00 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 1,500,000 abit; relativa, 6 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Dopo l'invasione fatta nel 1822 da Ismail paseià, figlio del vicerè d'Egitto, tutti i paesi lungo il Nilo, come ancora le tribù dei popoli nomadi erranti nei deserti, compresi in questa contrada, possono rignardarsi come tributarii di questo principe. I paesi principali che comprende sono: il Regno di Sennaar, il Puese d'Halfay; il Paese di Chendy, corrispondente in parte all'antico e celebre Stato teocratiro di Meroe; il Paese di Damer; il Paese di Barbar; il Paese degli Arabi Chaykye; il Paese di Dongola; il Paese di Mahas; il Paese di Soccot; l' Undy-el-Hadgiar; il Paese dei Barabra o Kenusi, detto anche comunemente Bassa Nubia o Nubia Ottomana; la Contrada Orientale, corrispondente alla Trogloditide Centrale; e la Contrada Occidentale, formata dai descrti situati all' ovest del Nico, ove travasi l'oasi di Selimeh ricea in sal gemma. TCPOGRAFIA. Le città più considerabili della Nubia sono le se-

guenti: Nel Regno di Sennaar: Sennaar, sulla sinistra del Bahr-el-Azreh, eapitale del regno, città assai comm., ma oggi decaduta, con 9,000 ab. Nel Pacse d' Halfay : Hulfay, poco lungi dai due rami elie colla

loro unique formano il Nilu, piceola città, attualmente molto decaduta, con 4,000 ab. Nel Paese di Chendy: Chendy, sulla diritta del Nilo, città assa i

como, prima dell' invasione degli Egiziani, ma attualmente decaduta,

con 7,093 ab. Alla distanza di 27 miglia da Chendly, e lungo la diritta del Nilo si trovano le rovine dell'antica e rinomata città di Meror, già capitale dello Stato del uso nome, che abbracciava quel vasto spazio di terri torio, racchiuso fra i fiumi Nilo, Astapo ed Astaboras, detto per questo isola di Meroe.

Nel Paese di Damer: Damer, al confl. del Tacazzò col Nilo, piccola città essai comm, con una relebre scuola maomettana, e con 5,000 ab.

Nel Peses di Dongola: Marokoh o Nuovo Dongola, sulla sinitara del Nilo, grosso villaggio di 4,000 abi, luggo attunimente il più considerabile di questo passe, che non biogna ronfondere col Frechio Dongola, anitara citti grande e florida, mo ggi jabbandomata per l'aria maliana che vi regna. A questo passe appartiene la piccola, na festile isola formata da Nilo, detta Jerus.

Nel Passe dei Barabra o Kenusi, detto anche comunement Bausa. Nubia o Nibia Ottonana: Dera, sulla diritud dei Nilo, piecola borgata di 3,000 sh. rignardata come il capolungo della Nubia Ottonana. Nella see ticinama terosai il viltaggio di Vady Italiga, presso cui il Nilo forma la sua prima caternita; recensi notine ridaccono a pochi piedi a cagerata elevazione che alcuni geografi la statibuiscono. — Birim, che sembra essere la Prenniti di Strabora, è attualmente un piccolo luogo miserabile, con una citalella rovinata.

Nella Contrada Orientale o Trogloditide Centrale: Suakim, rostruita in parte sul continente ed in parte sopra un' isoletta del mar Rosso, città la più comm. di tutta la Nubia, con un porto, e con 8,900 ab; essa dicesi attualmente soggetta al vicere d' Egitto.

Gli altri paesi compresi in questa contrada non presentano che piscoli luoghi poco importanti.

# EGITTO

SUPERFICIE, 145,000 miglia quadre.

POPOLA ZIONE, Assoluta, 2,000,000 di abit.; relativa, 13 abit.

per miglio quadro.

DIVISIONE. L'Egitto, antica cuna delle scienze e delle arti , è stato per molto tempo il bersaglio della tirannia, e dei flagelli che l'accompagnano, esercitatavi successivamente dai Persiani, dai Romani, dagli Arabi e dai Turchi; esso comincia ora ad acquistare muova fama, mediante i nobili tentativi fatti dal suo attuale vicere Mohamed Aly, per introdurvi la civiltà europea. Questo paese gode presentemente di una specie di governo rappresentativo; un'assemblea centrale o divano generale, residente alla capitale, composto dei deputati di ciascuna provincia è stato istituito per deliberare sopra ogni sperie di affari; le sue sedute sono pubbliche, ciascuno vi ha la parola, e le decisioni si prendono alla maggiorità di voti; ogni provincia ha inolwe un'assemblea particolare. Sotto il rapporto amministrativo l'Egitto è diviso in provincie , suddivise in dipartimenti , circondarii e sottosircondarj. L'attuale vicere di questa contrada può riguardarsi come affatto indipendente, sebbene si dimostri suddito dell'impero Ottomano; oltre l' Egitto propriamente detto egli possiede diversi altri paesi che costituiscono le Dipendenze Politiche di questo Stato.

L'EGITTO propriamente detto è repartito in tre regioni chiamate. BAHARI O BASSO EGITTO, diviso nelle seguenti provincie che sono: Il Cairo, Kelyub, Belbeys, Chiben, Mit-Camar, Mansurah, Damiata , Mehallet-el-Kebir, Tantah, Melig, Menuf, Negyleh, Fuah, Damanhur, e Alessandria.

UESTANIEH o MEDIO EGITTO, diviso nelle seguenti provincie cioè: Gyzeh, Atfyh, Beny-Sueyf, Fayum , Minyeh , e Monfalut.

SAID o ALTO EGITTO, diviso nelle seguenti provincie che sono : Syut, Girgeh, Keneh ed Esnè.

Le DIPENDENZE POLITICHE DELL'EGITTO comprendono: La CONTRADA ORIENTALE O TROGLODITIDE EGIZIANA, situata sul mar Rosso all'est del Nilo.

La CONTRADA OCCIDENTALE, che abbraecia la parte del deserto situato all' ovest del Nilo ed abitato dagli Arabi Beduini , ove si trovano le oasi di Chargeh (detta anche La Grande o di Tebe); di Dachel; di Farafreh: La Piccola: quella di Syouah; ed i famosi laghi di Natro, così chiamati per la gran quantità di questo alcali che da essi si ritrae.

La Nubta, già descritta alla pag. 479.

Il KORDOFAN, già descritto alla pag. 479.

L'ABISSINIA, di cui la sola città di Massuah descritta alla pog. 478 appartiene all'Egitto.

L' ARABIA in Asia, in cui il vicerè d' Egitto possiede il Gran Sceriffato della Mecca ed il Nedged, già descritta alla pag. 432.

TOPOGRAFIA. Le città più considerabili dell' Egitto sono le seguenti :

Nel Bahari o Basso Egitto: Il Cairo, in una pianura sabbiosa alle falde del monte Mocattan, ed alla distanza di 400 tese dalla diritta del Nilo, città vasta, mal costruita, ma delle più ind. e comm. della Affrica, capitale dell'Egitto e di tutta l'Affrica Ottomana, sede del vicerè, con una cittadella, un collegio, specie di università maomettana, una biblioteca, e con 330,000 ab. Nelle sue vicinaoze si trovano: Bulan e Vecchio Cairo, due piccole città sulla diritta del Nilo, che le servono di porti ; l'isola di Rudah, ove si osserva il famoso Nilometro destinato a misurare le acque del Nilo; Choubra, piccolo villargio, ove il vicere ha un casino di delizia; ed Abu Zubel, luogo considerabile per il vasto spedale che vi si trova, cui è annossa una scuola di medicina e chirurgia molto frequentata. - Mehallet-el-kebir, l'antica Cynopolis, sul canale Meling, città grande, molto decaduta, ma tuttora ind. e comm., con 17,000 ab. - Tantah, quasi nel mezzo del Delta formato dal Nilo, città delle più comm., a motivo della tomba di un Imano, che viene tre volte l'anno visitata da un prodigioso numero di pellegrini mussulmani, ció che dà luogo ad altrettante ricche fiere. - Rosetta, sulla sinistra del ramo dei Nilo che ne prende il nome, città ind. e comm., sebbene decaduta, con 15,000 ab. - Dumiata, sulla diritta e presso la foce del Nilo che ne prende il nome, città tuttora assai ind. e comm., sebbene decaduta, con 20,000 ab.; bisogna guardarsi dal confondere questa città con l'antica Damiata dei tempi delle Crociate, che era situata sulla riva del Mediterraneo, e lu distrutta dogli stessi Egiziani nel 1250. - Mansurah, sulla diritta del Geon.

ramo di Damiata, città celebre per la prigionia che vi soffi S. Luigi re di Francia nel 1249. — Tyarch, luago mierabile, ma importante per il forte che difiende l'impresso del canale fangoso, già chiamto ramo Pelmiasco. — Perlanic, antica città e baluardo celebre dell' Egitto dalla parte della Siria, di cui si vedono tuttora gli avanci. — Alessandeira, detta dai Turchi Leanderich, lorpa nua lingua di terra fra il Mediterrance ed il lago Mariut o Mareotide, e sul canale Mabamudy che la pone in commiscaione col Nilo, città forte e delle più comar, con due porti, e con 25,000 ab, fr gli avanti delle antichiti che attestano del montico aptendore, sono da sommentari il a colonna fi l'ompos di consoni dell'ambia della calcinita con la consoni della colonna di Compara, uno dei quali giacente, e l'altro tuttora in pieti. — Aludair, che si cerche edificato solle revoire dell'antica Compo, n'aludato più nella colonna della colonna della colonna della colonna di Compara, uno dei quali giacente, e l'altro tuttora in pieti. — Aludair, che si cerche edificato solle revoire dell'antica Compo, n'aludato della colonna del

Neil' Uestanieh o medio Egitto: Gyzeh, sulla sinistra del Nilo, piccola città ind. e comm., con 10,000 ab.; è celebre per le famose piramidi a cui dà il nome, situate nelle sue vicinanze, le più grandi fra quante se ne trovano nell'Egitto, e più ancora per la sua prossimità alle rovine dell' antica Memfi , seconda residenza dei Faraoni. Le piramidi sono in numero di tre, e portano i nomi di Cheops, Cefrene e Micerino: guella di Cheops, che è la maggiore, ha 428 piedi di altez-23, e la sua mossa è valutata 6,000,000 di tonnellate. - Beny Sueyf, sulla sinistra del Nilo, una delle città più comm, più ind. e più popolate del Medio Egitto. - Medinet el Fayum, sul canale di Giuseppe che la pone in comunicazione col Nilo, città tuttora ind. e comm., sebbene decaduta, con 12,000 ab ; è costruita sulle rovine dell'antica Coccodrillopoli o Arsinoe. Fra le molte antichità che si trovano i elle sue vicinanze, è da menzionarsi il celebre lago di Meride, oggi Birketel-kerun, che per lungo tempo si è creduto essere stato scavato da uno degli antichi re d'Egitto, ma attualmente è provato essere opera della natura, e solo modificato da grandiosi lavori idraulici per parte degli antichi Egiziaui.

Nel Said o Alto Egitto: Syut o Assiut, in antico Lycopolis, alla sinistra del Nilo, città hen costruita ed assai comm., con 12,000 abit : vi si riuniscono le carovane che vanno nella Nubia e nel Sudan o Nigrizia Centrale Interna. - Girgeh , sulla sinistra del Nilo , città assait ind. e comm, con 7,000 ab.; nelle sue vicinanze si vedono le rovine dell'antica Tolemaide. - Dendera, anticamente Tentyris, poco lungi della sinistra del Nilo, già luogo celebre, ed oggi villaggio miserabile, ma sempre importante per un sontuoso tempio tuttora ben conservato. vero capo d'opera d' architettura egiziana , nel cui soffitto era sculpito l'antichissimo e famoso planisfero, trasportato a Parigi nel 1821. -Keneh, in anti o Cornopolis, presso la diritta del Nilo, città assai ind. e comm., con 5,000 ab.; vi si riuniscono le carovane che per il porto di Cosseir vanno alla Mecca. - Keft, l'antica Coptos, poco longi dalla d ritta del Nilo, oggi luogo miserabile, ed anticamente una delle più comm. città dell' Egitto; essa comunicava per mezzo di una magnifica strada col porto di Berenice sul mar Rosso. - Kus, in antico Apolli-Lopolis Parva, sulla destra del Nilo, piccola città assai comm., e cele bre per la sua prossimità alle rovine dell'antica Tebe, la famosa città delle cento porte, celebrata da Omero, detta anche dai Greci Diospolis Mugna, prima capitale dell' Egitto al tempo dei Faraoni. Le sue reliquie sono le più sorprendenti fra tutte quelle di qualunque vetusta città; giaceva in grandissima parte sulla destra del Nilo ed in piccola parte ancora sulla sinistra, e precisamente sul luogo oggi occupato dai miserabili villaggi di Luqsor, Karnak , Med-Amud , Medynet-Abu , Gurnak, ed altri. - Fisne, una volta Latopolis, sulla sinistra del Nilo, città assai ind. e comm., con 4,000 ab; vi si tiene un gran mercato di cammelli, e vi si ripniscono le carovane che vanno nel Dar Fur e nel Sennaar. Fra i suoi antichi monumenti è da menzionarsi per la sua bella architettura un bel portico di un gran tempio, nella cui volta è scolpito un zodiaco simile a quello di Dendera, e creduto di una grande antichità. - Edfu, l'antica Apollinopolis Mugna, piccola città assai ind., con 2,000 ab. - Assunn, la famosa Syene, sulla diritta del Nilo presso la famosa cateratta, a cui però recenti relazioni non danno che 5 o 6 piedi di altezza; oggi pircola città comm., ed anticamente una delle più floride e popolate dell'Egitto, ove era il celebre pozzo nel cui fondo il giorno del solstizio d'estate, il sole rifletteva tutta intiera la sua immagine. Di faccia a Siene trovansi nel Nilo diverse fertili isolette, fra le quali quella d'El Sag, la famosa Elefantina degli antichi, ove si osservano ancora gli avanzi dell'antico Nilometro, oggi non più in uso.

Nella Contrada Occidentale: El Khargeh, piccolo villaggio, capoluogo della grande Oasi, detta anche Oasi di Tebe o d' El Khargeh, che vicue traversata dalle carovane del Dar Fur. - Medynet-el-Quist, piccola città di 2.000 ab., capolnogo dell'oasi di Dakhel. - Qasse, grosso villaggio di 800 ab., capoluogo della Piccola Oasi. - Syouah, piccola città di 2,000 ab., capoluogo dell'Oasi del suo nome, che sotto il ropporto geografico oppartiene alla Regione del Maghreb; in questa Oasi si seno ultimamente scoperte le rovine del celebre tempio di Giove Ammone.

Mella Contrada Orientale: Berenice, sul mar Rosso, città rovinata ed intieramente desert», celebre per il suo porto frequentato nell'antichità. - Cosseir, riunione di poche case e di magazzini occupati dai mercanti delle rarovane di Keneli, con un piccolo porto sul mar Rosso. e circa 1,2:0 ab. Poco lungi da Cosseir era situato l'antico e celebre porto di Myos Hormos. - Surz, in fondo al golfo del suo nome, piccola e miserabile città me: zo rovinata, ma tuttora romm. a motivo del suo porto, con circa 1,060 ab. Questo luogo chiamavasi anticamente Arsinoe, e quindi Cleopatride, ed era quivi il famoso canale navigabile di 75,000 tese di lunghezza, che univa il ramo orientale del Nilo al mar Rosso.

REGIONE DEL MAGHREB.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. fra 19º occ. e 26º or. Lat. bor., fra 15° e 37°.

CONFINI. Al nord, lo stretto di Gibilterra ed il mar Mediterraneo; all'est, la regione del Nilo; al sud, la Nigrizia; all'ovest, l'Oceano Atlantico. 10.

FIUMI. I principali sono: il Megerdau, lo Schelif; il Molujan o Martyai l'Aulkos o Luccos; il Sebue o Sebus, coll'*U a dy Fez*; POMMO Rebuta o Morbeya ed il Tensyft, detto noche Uady Maraksoh o Fiume di Marocco. Vedi alla pag. 467.

SUPERFICIE, 1,890,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 10,760,000 ab.; relativa, 5 abit. per miglio quadre.

Divisione. Quesa vasta regione corrisponde all'Ardhet-Maghreb o Contrada dell' Occidente degli Arabi, e compenda: il Tell o le Alte Terre, lungo il Mediterraneo, che gli Europei chiamano Barbeti; il Belade el Degred o Pares dei Dattris, detto degli Europei Elidadig rid, situato al sud dell'Attonte, e l'immento Saharra O Destro. Sotto il rasportu politico questa regione è divisa melle segorani potenne, chiamate Osali Barbererchi, che dominano sul Tell, sopra una gran parte del Bieledagirii de madre sopra alcame osai del Sahara o nel centro, e l'impere di Barbete colonia non osa del Sahara o nel centro, e l'impere di Barbete colonia nono o Stato di Syly Heschama, luttora indipendenti, che abbra-ciano un gran numero di paesi, tutti abtiri di nomano fivo como forci.

# STATO DI TRIPOLI.

SUPERFICIE, 208,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 660,000 abit.; relativa, 3 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Questo Stato, che è il più incivitto della Barberia, ra sottopoto a un Bey quasi indipendente dalla Porta, ma nel 1833 il Gran Signore riacquistò i moi diviti su quel paese et agiil passich le lo governa a s'affatto dipendente da Costantinopoli. Il detto Stato si compone del Parse di i Tripo il propriamente detto; del Parse et di Bare, que di una parte del Dreserto, in cui si trovaro il Frezan, provincia furmata da diverse ossi, e le Oasi d'Audgelah e di Gadamtse con altre più piccole.

TOFOGRAFIA. Le città più considerabili di questo Stato sono le seguenti:

Nel Paces di Tripoli progrismente detto: Tripoli, nol Mediterraneo, capitale dello Stato, e residenta del Paciti, citti grande, fortificate, ed assi comm., con un porto, e con 23,000 ab; esa è uno dei pruicpali luogli di deposito per le mercanite carpore destinate per l'interno dell'Affrica Centrale. — Lebdah, l'antica Leptiz Migras, piccola citti sul Mediterraneo, con un porto.

Nel Peses di Barca: Bragazi, aul Mediterra neo, piecola città, comm., con un porto, e con 5,000 ab; unide sue viciname si trovano lango la costa le rovine delle antiche città di Trachirare di Talemaide. — Derna, nell'ainterneo, piecola città camm, con un porto.— Gr. nna, nell'interno, laogo miserabile presso cui si trovano gli avanzi della magnifica Cirrate.

Nel Fezzan: Murzah, residenza del sultano di questa provincia, tributario di quello di Tripoli, città assai comm., con 20,000 mb., e

luogo di riunione delle carovane che dall' Egitto e dagli Stati Barbereschi vanno nell' Affrica Centrale.

#### STATO DI TUNISI.

SUPERFICIE, 40,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 1,800,000 abit., relativa, 45 abit. pringilio quadro.

DIVISIONE. Questo Stato che è il più piccolo, ma il più popolato

e meglio coltivato della Barberia, si compone del Paese di Tunisi propriamente detto, e di una parte del Biledulgerid.

TOPOGRAFIA. Le città più considerabili di questo Stato sono le

seguenti : Nel Paese di Tunisi propriamente detto : Tunisi . sopra un' eminenza in fondo ad una vasta leguna chiamata Bogaz, capitale dello Stato e residenza del Bey, nominalmente vassallo dell' impero Ottomano; città fortificata, delle più ind. e comm. dell' Affrica, con un porto, e con 100,000 ab. Nelle sue vicinanze si trovano le rovine dell'antica Cartagine. - La Goletta, all' ingresso del Bogaz, pierola città fortificata, con una rada e con cantieri da costruzione. - Porto Farina, alla fore del Megerdah, con un piccolo porto, celebre per la discesa che vi fere l'armata navale di Carlo V, quando si mosse alla impresa di Tunisi, e più ancora per la sua prossimità alle rovine dell'antica Utira. -Biserta, sopra un canale che unisce il more ad un lago o lagona. -Susa, città autica e comm., con un porto. - Monastir, città ind. e comm., con una rada, e con 12.000 ab. - Almedea o Africa, che si suppone corrispondere all' antica Adrameto, città antica, molto decaduta, sebbene tuttora comm., con un porto. - Cabes, in fondo al golfo del suo nome, città assai ind. e comm., con un porto e con 20,000 ab. Nel golfo di Cabes si trovano: il gruppo di Kerkeni, abitato da pescatori, e la florida isola di Gerbi, considerabile per la sua popolazione e per l'industria dei suoi abitanti. - Kirwan, nell'interno, la più considerabile città dello Stato, dopo la capitale, assai ind. e comm, con 40,000 ab.

Nel Biledulgerid: Tozer, sul lago Laudeah, anticamente palude Tritonide, è la città più importante e mercantile di questa contrada.

### STATO D' ALGERI O ALGERIA.

SUPERFICIE, 90,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE Assoluta, 2,800,000 ab.; relativa, 31 ab. per miglio quadro.

DUTRIONE. Questo Stato guerriero e già celebre per le sue piraterie fia conquistato nel 1830 dai Francacii quali finno ogni sforzo per introdurri la civiltà europea, e farne una pos-ente colonia. Questo retrisirori compende: il Paese d'Agrei o Megria, diviso nelle provincie o governi militati di Afgeri, Orano, Bona, e Costantina. Secondo il trattato concluso nel 1837 fina la Francia e Abi el c'Asdrei concondo il trattato concluso nel 1837 fina la Francia e Abi el c'Asdrei, esdegli Arabi indipendenti, questi doveva possedere le contrade cle si cientodono 31º ocet di Orano fino al Riu Salsolo, el all'er est fino alla Makta; ma l'accordo non ha potuto durare tra due popoli tanto opposti d'indole, di costumi, e di interessi, e la recente potenza di Abdel-Kader oppressa dalle furze Francesi si consuma attualmente in isforzi sterili ed infelici, ed è quasi richotta al nulla. Così dal lato opposto la antica Costantina o Cirta, patria dei due re Numidi, Massinissa e Giugurta, mal potendo resistere alle armi francesi passava nel 1837 dalla dominazione del Bey Achmet sotto le leggi dei nuovi conquistatori eu ropei. Non vnolsi tacere in questo luogo che la Francia possedeva già fino da quattro secoli alcune frazioni di territorio nella reggenza sotto il titolo di Concessioni. Questi possedimenti si estendevano lungo la costa, da Bugia (Bodejevah) fino alla frontiera tunisina; e si componevano di due parti distinte la Parte Orientale dalla frontiera di Tunisi fino al finme Seybas o Seybonse, spettante totalmente ella Francia, coi forti La Calle, Posto del Molino, Bastione di Francia; e la Parte Occidentale, dalla Seybonse fino a Bugia sulla quale i Francesi godevano il diritto di pesca esclusiva, pagando un canone al Dey di Algeri, ed avevano eretto i fortidel Capo Rosso, del Capo Rosa e del Capo Negro; di questi non erano rimasti in istato fuorche il Posto del Molino e La Calle, i quali furono poi demoliti dalle truppe algerine nel 1827. Oltre le potenze accennate in questa vasta contrada settentrionale dell' Affrica . rammentiamo alcuni Stati indipendenti o tribù indigene tra le quali, i Guebailis, o Cabili meritano principale menzione come i più possenti, e quelli che oppongono una resistenza più accanita alla occupazione dei Francesi.

TOPOGRAFIA. Le città più considerabili di questo Stato sono le seguenti:

Nella provincia d'Algeri: Algeri, rostruita in anfiteatro sul declive di una collina che srende fino al mare, capitale dell'antica regenza, e d oggi sede del governatore generale dell'Algeria, città vesc. benissi mo fortificata dalla parte del mare, ma debole dal lato di terra, delle più ind. c comm dell' Affrica, con un arsenate o cantiere da costrazione, e con 40,000 ab. Le cure dei Francesi per ridurre questa città in migliore stato ne hanno già cambiato in gran parte l'aspetto, e a poco a poco perdendo la tetra fisonomia d'un nido di Barbari essa assume forme e lineamenti più conformi ai bisogni ed alle esigenze della civiltà europea. Nelle vicinanze di Algeri si estende la fertile pianura della Metidja lunga 20 leghe, e larga 4 o 5, la quale è quasi ridotta a perfetta coltivazione dai numerosi coloni che da ogni parte vi affluiscono. - Sidi Ferruch, o Torre chica (piccola turre) all'ovest d'Algeri, celebre baja nella quale i Francesi sbarcarono nel 1830 - Orano, sul Mediterraneo, già residenza d'un Bey che guvernava tutta la parte occidentale dell'Algeria, città forte, con un buon porto, e con 10,000 ab. - Tlemesen, nell' interno, città la più ind. e comm. della provincia di Orano, con 20,000 ab. - Bugia, luogo forte sul Mediterraneo, con un buon porto, e con rierhe miniere di lerro nel suo circondario. - Costantina, già sede di un Bey, che governava la parte orientale dello Stato di Algeri, antichissima città, sul Rumel, ind. e assai comm. sebbene decaduta dal suo antico splendore, con 40,000 ab. - Bona, con un porto sul Mediterraneo; nelle sue vicinanze si vedono le rovine d' Ippona, celchre per essere stata la sede vescovile di S. Agustino. - - Di faccia al furte la Calle è situata l' isola di Tabarca, ceduta dal Bey di Tunisi alla Francia nel 1830; essa ha un porto, ove si riuniscono ordinariamente i pescatori del corollo. Ai luoghi rammentati si possono aggiungere le città di recente fondate dai Francesi nelle situazioni più opportune ai traffici e alle comunicazioni tra le varie parti della Algeria; e prime tra queste indichiamo Filippeville sul mare presso l'antica Stora, ed Orleansville.

### IMPERO DI MAROCCO.

SUPERFICIE, 130,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 6,030,000 di abit.; relativa, 46 abit.

per miglio quadro.

DIVISIONE. Quest' impero quantunque decaduto deve tuttora considerarsi come il più potente Stato della Borberia. Si compone attua lmente: del regno di Fez al nord; del regno di Marocco al sud; di una parte del regno di Sus, nel centro; della provincia di Durah e del regno di Tafitet, paesi compresi nel Bilcdulgerid,

TOPOGRAFIA. Le città più considerabili dell' impero di Marocco

sono le seguenti:

Nel Regno di Marocco: Marocco, a cinque miglia di distanza dalla sinistra del fiume Tensyst, capitale di tutto l'impero e del regno del suo nome, città grande, tuttora delle più ind. e comm. dell' Affrica , sebben molto decaduta dal suo antico splendore, con 70,000 abit. -Mogador, sull'Oceane, città fortificata, la più commipia zza marittima

dell' impero, con un porto, e con 2,000 ab.

Nel Regno di Fez: Fez, sopra un ruscello infl. del Sebue, capitale del regno del suo nome, città grande, la più ind. e comm. dell'impero, con diverse scuole maomettane, una ricca biblioteca, e con 80,000 ab. - Mequinez, in una valle fertile al sud-ovest di Fez, città ind. e comm., con 50,000 ab. - Tetuan, sul Mediterraneo, città comm., con un porto, e con 20,000 ab. - Tanger, sullo stretto di Gibilterra, città assai comm., con uu porto, e con 10,000 ab.; vi risiedono i consoli Enropei. - Sale, alla foce del Buregreg, già refugio di feroci e terribili corsari, ed oggi molto decaduta, sebbene tuttora popolata da 10,000 ab. - Rabat o Nuovo Sale, sull'Oceano, città comm. sebbene decaduta, con un porto, un cantiere da costruzione, e con 23,000 ab.

Nel regno di Sus: Tarudan, nell'interno, capitale del regno, città

molto decaduta, sebbene tuttora ind. ed assai popolata.

Nel regno di Tafilet, chiamato dai sudditi dell' impero Belad-el-Scherfa o Paese degli Sceriffi. si trovano: Gurland, luogo il più importante di questa contrada, e Ressant, residenza del governo.

Nella Provincia di Darah non si conosce che la piecola città di Mimeina.

# STATO DI SYDY HESCHAM.

SUPERFICIE, 22,000 miglia quartre.

POPOLAZIONE. Assoluta , 200,000 abit.; relativa , 9 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE C TOPOGRAFIA. Questo Stato fa fondato nel 1810 de Heschan figlio dello Sertifi del Ammel-den Musay; si compone di un parte del regno di Sus, tolto all'impero di Marocco; abitato da uomisi industri, agricolori, generieri e necentali e poù riguardari come di di deposito del commercio fra Marocco e Tombuctù. Talent ne è la capitale di misme il luogo più in ragguardeto.

#### BILEDULGERID E SAHARA.

SUPERFICIE, 1,400,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 800,000 abit., relativa, 1 abit. ogni due miglia quadre.

DIVISIONE. Il Bliedulgerid, e specialmente il Sahara, nella parte non compresa negli Stati descritti, presentano nelle loro vallate, nelle loro osai e nei loro spaventevoli deserti, un gran numero di paeti che posmon e devono riguardarii come altrettanti Stati internamente indipendenti: essi sono quasi tutti abiatti da nomadi più o meno ferori, appartenenti a tre mazioni principali che sono il Mauri o Mari di ratta araba, i quali occupano la parte occidentale del Deserto; i Tuariki, che occupano la parte media; ed i Tibbo, che occupano la parte orientale.

TOPOGRAFIA. Le principali oasi che si trovano nel Deserto sono le seguenti:

Nella parte occupata dai Mori le principali sono quelle di Tuat, Hoden, Tysckyt, Tuudyny, Tagaza, e le due Gualata sovente confuse, una delle quali resta sulla strada del Senegal a Marocco, l'altra sulla strada di Tombuctù.

Nella parte occupata dai Tuariki le principali sono quelle di Ghut, Ahir, Mabruk, ed Asben una delle più grandi, che ha per capitale Aghades, luogo principale di deposito del commerciu del Sahara.

Nella parte occupata dai Tibbo le principali sono quelle di Bilma, Aghaden, Yen, Abo, ed Arna.

### NIGRIZIA O PAESE DEI NEGRI-

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long., fra 20° Occ. e 24° or. Lui., fra 17° bor. e 18° aust.

CONFINI. Al nord, la Regione del Maghreb e propria mente il Sahara; all'est, le Regioni del Nilo e dell'Affrica Orientale; al sed, la Regione dell'Affrica Australe e l'Oceano Atlantico: all'ovest, l'Oceano Atlantico.

TITUMI. I principali sono: il SENEGAL, con i suoi indi. Koloro ingonsono da Ba Ulima, F. ulerme, c. N'erice; la Gambia, il Fiume di Geba o Gesves; il Rio Grande o Fiume dei Nalu; il Rio di Nessio Titado o Rio Nonze; lo Scarceso, occassa, col Kabba o Mange; il Fiume di Senara Leone; il Caramanca; il Mesurado; il Nessos, il Seero Da-Costa; il Accorda Osensue, deuto anche Rio Coma o Serneue, et dei Para Bosopha, Carama o Fiume S. Giuvanni; il Rio Volta; il Laco; il Nicero de Loucies, con i suoi ind. Cobbie, C. dedonia, C. harry o Loucies, con i suoi ind. Cobbie, C. dedonia, C. harry.

Tchadda e Musea; il Bio dei Rey; il Rio Camarone; il Dander, ii Gamos o Ucosavensa; il Camarone; il Dander, ii Gamos o Ucosavensa; il Camoo, Coxoo o Zute, con i moi infl. Hogi, Rambegi, Luimbi, Bancera, casanci; il Loue o Americ; il Danoe; il Zessa o Beco; il Cessa o Coana; il Cuyo o Covo; il Camarella, i Yvei; ed il Camar. Vedi ile pepa 467; 469

SUPERFICIE, 3.310,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta. 29,200,000 abit.; relativa, 8 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. I geografi Europei da lungo tempo dividono questa regione dell'Affrica in quattro parti ineguali da loro chiamate Sudan, Senegambia, Guinea e Congo; secondo questa divisione il Sudan si estende tra il Sahara, la Guinea, la Senegambia, e la Regione del Nilo; la Seneganitia è compresa fra il Sahara Occidentale e la costa di Sierra Leone; la Guinea propria o Guinea Settentrionale è situata tra la Senegambia, il Congo, l'Atlantico ed il Sudan; il Congo o Guinea Meridionale, comprende in generale tutte le vaste contrade situate lungo l'Atlantico dal capo Lopez fino al capo l'rio, e nell'interno all'est per un'indeterminata estensione. I predetti geografi suddividono inoltre il littorale della Guinea propria in diverse piccole contrade o coste, chiamate di Sierra Leone, del Pepe, dei Grani o di Malaguetta, dei Denti o dell'Avo. no, dell'Oro, degli Schiavi, di Benin, di Calabar, e di Cabon. Ma tutte queste divisioni sono incognite agl'indigeni, come lo sono del pari le loro denominazioni. La divisione meno inesatta che può darsi di questa vasta regione è quella di repartirla nelle tre grandi contrade gengrafiche seguenti, alle quali si sono coordinate per quanto è possibite le divisioni principali già enunciate, in uso presso i geografi; queste contrade possono chiamarsi dal nome della loro posizione: Nigrizia Occidentale, corrispondente alla Senegambia; Nigrizia Centrale, che comprende il Sudan e la Guinea; questa contrada può anche dividersi in Nigrizia Centrale Interna, o Sudan , ed in Nigrizia Centrale Marittima o Guinea; finalmente Nigrizia Marittima, che abbraccia il Congo.

#### NIGRIZIA OCCIDENTALE.

SUPERFICIE, 300,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 4,700,000 abit; relativa, 15 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Questa contrada che corrisponde alla Senegambia dei geografi Europei è attoalmente dominata da te nazioni principali, le quali hanno assoggettato, a riserva di piccole eccezioni imignificanti, tutti gli altri popoli, antecedentemente padroni di diversi Stati indipendent. Queste nazioni sono:

I GIOLOFI, che posseggono i regni d' Ualo, di Cayor, di Baul, di Syn, e di Giolof propriamente detto.

I PEULI, volgarmente detti FULAHI o FELLANI, che posseggono i regni di Futa Toro, di Bondiu, di Futa Dgialo, di Kasso, e di Fuladia.

I MANDINGO, che posseggono i regni di Kuarta, di Bambuk, di Dentilia, di Tenda, di Ulli, d' Yani, di Salum, di Kabu, e di Fuini.

Gli antichi Stati di aborigeni che conservano tuttora la loro esistenza politica in mezzo alle tre nazioni dominanti della Senegambia sono: il Parse di Galam o di Kaynga appartenente ai Serakali o Serra-coleti; ed il Dgialonkadu, ai Dgialonki. Questi due popoli sono molto dediti al commercio, le loro loggie o banchi, che possono chiamarsi ansentiche per analogia alle famose città libere di Germania, si trovano sparse in tutti gli Stati della Senegambia, dalle coste dell' Atlantico fino nelle parti interne della Nigrizia Centrale o Sudan.

TOPOGRAFIA. I lucghi o città più considerabili di questa contrada

sono i seguenti:

Negli Stati Giolofi: Daghana , capoluogo dell' Ualo; Ghighis, del Gayor; Lambay, del Baol, Giakhau, del Syn; e Uarkhogh, del Giolof proprio, tutti villaggi, anzichè città, poco considerabili,

Negli Stati Peuli: Kielogn , capoluogo del Futa Toro ; Bulebanci con 1800 ab., Fatteconda, luoghi principali del Bondà ; Timbu, piccola città di 9,000 ab., capoluogo del Futa Dgialo; Mamier, capoluogo del Kasso; e Bangassi, città fortificata, capoluogo del Fuladi.

Negli Stati Mandingo: Ghioga, capoluogo del Kaarta; Farbana, del Mambuh; Beniserayl, del Bentilia; Giallacotta, del Tenda; Medinah, con 5,000 ab., dell' Ulli ; Kataba, dell' Yani ; Kahon, del Salum : Schimisa, del Kabu; e Gereja, del Fuini.

Negli antichi Stati aborigeni: Yalam e Mukadugu , luoghi principali del Kayaga; Manna e Suscita, del Daiallonkadu.

#### NIGRIZIA CENTRALE INTERNA.

SUPERFICIE, 1,300,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 15,000,000 di abit; relativa, 11 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Questa contrada, che comprende il Sudan e quella parte della Guinea appartenente, secondo le recenti relazioni, al bacino

del Niger, può dividersi nel modo seguente:

Paesi che appartengono al bacino del Niger o Dgioliba, quali sono: il Sangara; il Bure; il Kankan; l' Uasselon, il Bambarra già vasto e potente impero, oggi diviso nei due regni dell'Alto e del Basso Bainbarra; il regno di Massina; il Banan; il Paese dei Dirimani; il regno di Tombuctù; il regno di Borgù, che propriamente parlando è una confederazione di piccoli re dispotici, fra i quali i più potenti sone quelli d' Uoua, di Kiama, di Niki e di Bussa; il regno d' Youri; il regno di Niffe o Tappa; il regno d' Yarriba; il regno di Benin o Adu; il regno di Quu; il regno di Kong; il Melli; il Mosi; il Fobi; il Calanna; ed il Dagumba.

Paesi che appartengono insieme al bacino del Niger o Dgioliba, e a quello del lago Tchad o Schad, quali sono : l' impero dei Fellani o Fellatah , formato dell' antico impero d' Haussa , e di altre provincie

conquistate ai regni e paesi confinanti.

Paesi che appartengono al bacino del lago Tchad o Schad , quali sono : l' impero di Bornii , attualmente composto del Bornii proprio , del Kanem, del Loggon, e di una parte del Mandara e del Paese dei Mongowi; il regno di Baghermeh; ed il regno di Mobba.

TOPOGRAFIA. Le città più considerabili di questa vasta contrada

si trovano nei paesi seguenti:

Nel Kankam: Kankan, presso il Milo infl. alla diritta del Nigers capitale del poese del suo nome, città assai ind. e comm., con 6,000 ab. Nel rezno dell' Alto Bambarra : Segno, sulla sinistra del Niger,

capitale del regno, graziosa città assai ind. e comm., con 2),000 ab. Nel regno del Basso Bambarra: Dgenny, all' estremità di una pic-

cola isola formata dal Niger, capitale del regno, città decaduta, sebbene tuttora ind. ed assai comm, con 15,000 ab.

Nel regno di Tombuctù: Tombuctù, capitale di questo regno, città misteriosa, che da secoli occupa i sapienti, e sulla popolazione della quale si sono spacciate tanto idee esagerate, come sul suo incivilimento e sul suo commercio coll'interno del Sudan; essa è situata secondo le recenti notizie del Sig. Caille, in una pianura sabbiosa a 8 miglia di distanza dalla sinistra del Niger; ha circa tre miglia di circonferenza, con 15.000 ab.; è mediocremente ben costruita, e sebbene decaduta dal suo antico splendore, può riguardarsi tuttora come il principale emporio del comm, di questa parte dell' Affrica; vi giungono annualmente numerose carovane dall' Egitto, da Tunisi, da Algeri, da Tripoli, da Fez. dal Fezzan, dalla Senegambia, e da altre contrade. - Cabra, sulla sinistra del Niger, piccola città di 1,200 ab., è il porto di Tombuctu su questo fiume,

Nel Regno o Confederazione di Borgù: Bussa o Boussa, sulla sinistra del Niger, città di 12,003 ab., è la residenza del capo della confederazione, - Kiama, sul fianco di una catena di colline, residenza di uno dei re consederati, città la più comm. del Borgis, con 30.000 ab.

Nel regno d' Yauri : Yauri, sulla sinistra del Niger, città grande, fortificata, assai ind., comm. e popolata, ne è la capitale.

Nel respo di Niffe: Tabra, città di 20,000 ab. era l'antica capitale. - Kulfa, con 15,000 ab., è la citta più ind. e comm. del

Nel regno d' Yarriba: Eyeo o Kotunga, alle falde di una catena di colline, vasta città fortificata ed assai comm., con 30,000 ab., ne è

la capitale.

Nel regno di Benin: Benin sul fiume del suo nome immedesimato con uno dei rami del Niger, capit-le del regno, città vasta, ma poco popolata, contando 13,00 Oab. - Owyhere o Oware, capitale del regno di questo nome tributario del Benin, piccola città ind. e comm. con 5.000 ab. - Bonny , riguardato come uno dei rami del Niger , capitale di una repubblica oligarchica tributaria del Benin, città delle più comme, con 20,000 ab.; nel tempo della tratta dei Negri essa era il più gran mercato di schiavi di tutta la Guinea.

Nell'impero dei Fellani: Sackatu, sopra una collina presso il Cobbie, capitale dell'impero, vasta città fortificata, delle più ind. e com., con 80,000 ab. - Kano, sul lago Tchad, vasta città fortificata delle più ind, e comm, con 40,000 ab.; essa è attualmente il più gran mercato dell' Affrica Centrale.

Nels' impero di Bornù: Birnie o Nuovo Bornù', poco lungi dal

lago Tchad, città murata, assai ind. e comm., con 10,000 ab, è la capitale dell'impero, il cui sovrano risiede ordinariamente a Kuka. — Angorni, in vicinanza del lago Tchad, città la più grande, la più ind. e la più comm. dell'impero, con 30,000 ab.

#### NIGRIZIA CENTRALE MARITTIMA.

SUPERFICIE, 450,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assolutu, 3,200,000 abit.; relativa, 7 ab. per miglio quadro.

PUTISIONE. Questa controlds che corrisponde alla Guirea dei regorfi Europa, meno qui tratto di pase appartenente, secondo le recenti esplorazioni, al bacino del Niger o Ugiolito, comprende un gran numero di Stati, i più importanti ed i più ronosciuti dei quali sono: il Timmanir; il Kuranto; il regno di Sulimana; il regno di Gopo Bontz; il regno di Sanquini; lo Satto del Gapo Palmari; is pioca di Sanquini; lo Satto del Gapo Palmari, is pioca el regno di Achani proprio, e di diversi regni e repubbliche parte incorporati all'impero, e parte solamente tributarii: il regno di Bonzy; il regno di Ardrah; il regno di Bodagi; il regno di Lagos; il Pestr dei Cathongos; lo Stato d' Empunga; lo Stato d' Unguno; el il regno di Kade, grano di Ka

TOPOGRAFIA. Le città più considerabili di questa contrada si trovano nei seguenti paesi :

Nel Regno di Capo Monte: Cuscea, presso la sorgente del R'o Capo Monte, città di 20,000 ab., ne è la capitale.

Nella Repubblira di Cavally: Cavally, alla foce del fiume del suo

nome, citià assii comm., con 10,000 ab., ne è la cepitale.

Nell'Impero d'Achanit. Cumastia, in una valle botchiva, cirrondata al sud ed all' est da una palude, capitale dell' impero, citià grande e delle più comm, con 13,000 ab., vi giungnono annualmente memore carovana dalle altre parti dell' impero ed anche dal Sudan, ed in questi tempi la una populazione ascende fino a 100,000 ab. — Acera o Ankana, sulla costa, cità comm., con 12,000 ab. — Acera o Ankana, sulla costa, cità comm., con 12,000 ab. — Copa Lulia reportati una gran quantità di potente dei — Tamidi, rell'interno, città grande, assi ind. e delle più comm., con 20,000 ab.; vi è un oracolo rimonatsissime fra i Nece.

Nel Regno di Dahomey: Abomey, città assai comm., con 24,030 ab., è la capitale del regno, il sui sovrano soggiorna ordinariamente in Calmina, città di 18,000 ab.; nella prima si tengono annualmente delle fiere considerabili.

Nel Regno d' Ardrah; Attada, detta Ardrah dagli Europei, città ben costruita e comm, con 20,000 ab., ne è la capitale.

Nel Regno di Lagos: Lagos o Awanè, sopra un'isola formata dal Lagos, città comm, con 20,000 ab, ne è la espitale; al tempo della tratta dei Negri, essa era uno dei più gran mercati di schiavi della Guinea.

### NIGRIZIA MERIDIONALE.

SUPERFICIE , 1,260,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 6,330,000 abit; relativa, 5 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Questa contrada, che corrisponde al Congo dei geografi Europei, è divisa in un gcan numero di Stati indipendenti, che sotto il rapporto politico possono classarsi nel modo seguente:

PASS INDIPENDENT, quali sono: il regno di Lonney, composto del Lonney proprimente detto, del Mayumba, del Cacongo o Malenha, del Nejojo, e di parte del Sogno; il regno di Congo, composto del Pumba o Bamba, del Sundi, del Panego, del Batta, del Pemba, e di patte del Sogno; il Regno di Bomba, che sembes identivo a quello di Mono-remugi; il regno di Sola, probabilmente identico a quello di Ansico o Miccoc; il regno di Molata, composto di un gran umero di possi, fra i quali si distinguno ii regni di Muchingi e di Mucangama; il regno di Custange, abitato dai popoli anticamente constitui stoto l'improprio nome di Jaggas o (lispa; el i regni di Muchingi, Cancobella, Ila, Holo Ha, Ginge, Quissa, Cuttato, Cuntago, Tabala, Quissa, Albala, Quissana, Sella, Bantado, Namo, e Biliriaga, Tamba, Libolo, Quissana, Sella, Bantado, Namo, e Biliria.

PAESI SOGGETTI AI PORTOGRESI, quali sono: i regni di Angola e di Benguela, che colle loro dipendenze formano la gran provincia o Governo Portoghese d'Angola.

TOPGGRAFIA. Le città più considerabili di questa contrada si trovano nei seguenti paesi:

Nel Regno di Loango: Loango o Banza Loango, in una fertile pinnuca, città assai comm., con un porto, e con 13,000 ab., ne è la capitale. — Cabindu o Cabenda e Mulemba, città mocittime, con porti, molto frequentati al tempo della tratta dei Negri; attualmente sono assai decadute.

Nel Regno di Congo, attualmente affatto indipendente dai Portoghesi: S. Salvadore, detta dagl' indigeni Banza Congo, cioè la capitale del Congo, sopra un monte, in una posizione vantata per la sua salubrità, città ben costruita, con 21 000 ab., è la residenza del re,

Nel Regno di Bomba o Mono-emigi: Bomba, città, che dicesi dagl' indigeni grande e popolata da 30,000 ab., ne è la capitale.

Nel Regno di Sala o Anziro: Misse lo Monsol, città assai com., con 14,000 ab., è la residenza del re.

Nel Regno dei Moluss: Fanno, città vasta e delle più com, con due cittadelle, e con 43,000 ab, è la cesidena del re. — Tandi-a-vua o Agatta Vanvo, città di 16,000 ab., con una cittadella, è la residenza della regina.

Nel Regno di Cassange: Cassange, sul Cassanci infl. del Cuango, piccola città di 3,000 ab, ne è la capit le; essa è attualmente il più gran mercato di schiavi di tutta la Nigrizia Meridionale interna.

Nel Regno di Holo Ho: Holo Ho, piccola città di 2,000 ah., ne è la capitale. — Ambriz, città marittima, con un porto molto frequentato nel tempo della tratta dei Negri; altualmente è assai decaduta Nel Governo Portophese d'Angols: Lounda o S. Puolo di Lounda, nell'Angols, parte sopra mi eminenae porte preiso alla foce del Zenas o Bengo, residenas del governstore generale dei possesi Portoghei nel Congo, bella città vese, fortificata, ind. e comm, con un porto, e con 5,000 s.b. — S. Filippo di Bengueta, sopra una bia, piccala città con un antico forte rovinato, è il capolacogo del Bengueta; l'aria vi è malsan; qui ed a Lounda sono deportati i rei dell'Portogallo. — Gli sitri logdi più importanti di questo governo sono :i forti S. Giuesppe d' Encoche, Cambambè, Mausogano, e Machima, tutti nel tergno di Angols.

### REGIONE DELL' AFFRICA AUSTRALE.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 9° e 33°. Lat. aust. fra 18' e 35°.

CONFINI. Al nord, la Nigriaia Meridionale o Congo e la Regione dell'Affrica Orientale; all'est, l'Oceano Indiano; al sud, l'Oceano

Australe; all'ovest, l'Oceano Atlantico.

FIUMI. I principali sono : l' ORANGE, col Gamma o Gran

Finme dei Perci; l'ELEMNTE, col Piccolo Dourne Genn Dourne; il Garnis, detto anche Rito Formsoo o Rito IS-ratte, con i suoi ind. Buffel, Tau, ed Elefante; il Cambos, col Karee As qi il Consos o Netrosama, col Cande Ao; il Gran Pesce, col Tar Aa; il Keis Kaman, il Marvio o Laggar il Lobersoo Maquee; l'Arros, identico il Manssa, Mancao Sfraito Santo, il Stana Rossi, il Sabia; ed il Sofala. Vedi alla pogima 468.

SUPERFICIE, 970,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 4,800,000 abit.; relativa, 5 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Questa vasta regione dell'Afficia può repartiris provisorimente nelle sequenti sessioni cles none i la Ciubebasia a Costra dei Cimbebasia o Metanetta dei Cimbebasia o Mottentolide o Parat edgi Ottentolide o Parat edgi Ottentolidi voli ma grannueneo di Viltentolidi Parat edgi Ottentoli, divisi in un grannueneo di vili si l'Afficia dustrate Ingirae o colonia del Capo di Buous Speranza, qi gia spartenente agli Ottanela, vilius nei dae governi del Capo e di Ultenhagem, suddivisi in nove distretti; la Caferria, propriamente setto o Caferria Montilian, cognita anche sotto il nome di Costa di Natal, abistat dai Cafri divisi in un gran numero di tribà; gli Statibilmeni Portoppiesi sulla Casta di Sofala, che seramo descritto di Begione dell' Affrica Orientale; e la Caferria Interna o Paese dei Cafri Betgiuna, divisi in diverse tribi.

TOPOGRAFIA. I luoghi più rimarchevoli di questa regione sono i seguenti:

Nell'Ottentotide si trovano: Pella, alla sinistra dell'Orange, e le missioni di Gerusalemme e di Betania, nel territorio degli Ottentoti Namasaqui o Namacchesi; Griqua o Klaarwater, piccola città di 12,000 ab., e Handcastle, con 880, nel territorio degli Ottentoti Corani.

Nell'Affrica Australe Inglese o colonia del Capo di Buona Speranza: Il Capo, detta dagl' Inglesi Capetown, al piede dei monti della Tavola e del Lone, in fondo alla baja della Tavola sull'Oceano Attaic, carice, e da picco disturna dalla baja Falsa sull'Oceano Australe, capoluogo e residenta del gavernutore generale delli colonia, città bene
contraita, indi, edelle più forti e comm dell'i Affrica, con un collegio,
una bibl'oteca ed altri lett. istit, e con 19,000 ab; il Capo propriamente parlando non ha porta, perchà le due bei fera le qualit s'insutasono esposte si venti, e non offrono che un ancorregio poco sicure; ciò
ono ostante vi si fermano o rifaniramente tutte le nuvi che vanno alle
Indie Orientali o ne ritornano. — Gli altri luoghi più raggiardievali
di questa colonia sono: Castanna; grosso villaggio, rinomota per la
squisitezza dei vini del sou territorio; Simonatadat, Stellenbacch, Uritenhagra, Granaf-Reynat, Bantant, e Gonadinhalbreg.

Nella Cafreria Marittima: Zula, è il luogo principale, nel paese dei Cafri Tambuchi, sul territorio dei quali trovasi la piccola colonia del Porto Natale, fondata nel 1824 dal luogotenente inglese Farewell.

Nella Cafreria Interna si trovano: Nuova Litaku con 6,000 ab., Kurritchane con 16,000 e Machow o Masow con 12,000, che sembrano i luoghi più considerabili.

#### REGIONE DELL' AFFRICA ORIENTALE

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 22° e 49. Lat., fra 12° bor. e 20°. aust.

CONFESS. Al nord, la Regione del Nilo ed il golfo d'Aden; all'est, l'Oceano Indiano; al sud, per un piccolo spazio l'Oceno Indiano, quindi la Regione dell'Affrica Australe; all'ovest, la Nigrizia.

Aumo, quindi la Regione dell'Altrea Austraie; air betet, la Migrana-Frume. I principali sono: lo Zambaeze, detto anche Guama; Qualitambe, con i seoi infl. Manzora, Aroanga, Reizigo, e Mangaza ingrossato dal Suabo Grande i Li Lorrine; il Mittela-Ere-Firse; PUTANDO; ed II QUALIMART, che eredesi identico allo

ZEBI. Vedi alla pag. 468
SUPERFICIE, 1,655,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 9,390,000 abit.; relativa, 6 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Una gran parte dei paesi che compongono questa gran regione sono totalmente incogniti. Non può darsene adunque che una divisione provvisoria, quale si è di repartirla in due sezioni, che per la loro situazione possono chiamarai: Parte Continentale e Parte Insulare.

#### PARTE CONTINENTALE.

SUPERFICIE, 1,470,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 7,200,000 abit.; relativa; 5 ab. per miglio quadro.

DIVISIONE. Questa sezione può dividersi nel modo seguente.

PARTE INTERNA che abbraccia un gran namero di passi, fra i quali sno da menionarisi il Manomotappa, già vasto impero, le cni spoglie sono attualmente divise fra i Maràvi che ne occupano la parte più importante, i Casembi, i Merupa, i Bororo ed altri popoli; il regoo di Gingiro, situato a la vid dell' Abissini e traversato dallo Zebi; ed il piccolo regno d' Hurrur o Arrar, così chiamato dal nome della ma capitale, e formante già parte del famoso regno detto Adel dai l'ortoghesi.

PARTE MARITTIMA che abbraccia:

L'Affrica Orientale Portoghes o Governo
Mocambico, lemato degli stabilimenti che i Portoghesi hanno nel
Monomotopa, lungo la Gosta di Mocambico, e lungo la Costra di
Sofala che geograficamente appartiene alla regione dell'Affrica Austrie (Vedi alla pag. 491).

La Costa di Zanguebar, suddivisa in diversi Stati, gnvernati da principi arabi indipendenti, fra i quali i più importanti sono i regni di Quiloa, di Mombaza, di Melinda, e di Magadoxo.

La Costa d'Ajan, arida e deserta.

La Costa a Ajan, arda e deterts.
La Costa o Paese dei Somauli, popolo pacifico, dedito alla pastorizia, al commercio ed alla navigazione, e diviso in diverse tribù, che abitano quel tratto di paese lungo il golfo d'Aden, e per una grande estensione anche nell' interno.

TOPOGRAFIA. I luoghi più rimarchevoli di questa contrada sono

Nel Monomotapa: Zimbacè, sul Manzora infl. dello Zambeze,

Nel Monomotipa: Zambace, sul Manora mit. elielo Zambeze, gia capitale dell'impero del Monomotapa, do aggi del regno di Changuarera, così chiamato dal nome del suo fondatore, capo dei Maravi dai quali è riguardato come il suocessore degli antichi imperatori del Monomotapa; città che dicesi grande el sessi popolata. Sembra che sia competon in questo regno il pare di Matuca, ove si trova la provincia di Manica fismosa per la gran quantità di oro che se ne estreeva, ed ove si vuole da alcomi rhe fosse situata l'unica Ophir di Solomone.

Nell' Affrica Orientale Portoghese: Mozambico, sull' isoletta di questo nome, piccola e ben costruita città vesc., assai comm., con un porto ed una cittadella; essa è la capitale di tutti gli stabilimenti Portoghesi sulla costa orientale dell' Affrica, il cui governatore risiede ordinariamente a Mesuril, deliziosa e grossa borgata, posta sul continente di faccia a Mozambico, ed oggi più popolata di questa città a motivo dell' aria cattiva che vi regna : è da compiangersi come quivi sia tuttora in piena attività l'abbominevole rommercio degli schiavi ; la popolazione permanente di ambedue questi luoghi è di 10,000 ab. --Quilimane, alla foce del Zambeze, piccola città comm., con un porto. -Questi luoghi sono situati lungo la costa di Mozambico. - Lorenzo Marquez, miserabile stabilimento presso la superba baja di Lugoa. -Sofala, villaggio di capanne, difeso da un forte, presso la foce del Sofala, e da alcuni geografi descritto come città ricca, ind. e com. -Questi luoghi sono sivuati lungo la costa di Sofala, - Sena, Tete. Chicova e Zumbo, sullo Zambeze: Massapa e Manica, presso ricche miniere d'oro, sono forti appartenenti ai Portoghesi e situati nel Monometana.

Sulla Costa di Zanguebar: Quilon, sopra un'isoletta, alla foce del Coave, piccola città decadata, è le capitale del regno del tano mone, vassallo del governatore dell'isola Zanzibar, il quale è egli stesso vassallo dell'immon di inbascate in Arabia. — Mombaza, sull'isola di questo nome, piccola città, con un forte in parte rovinato, è la capitale

del regno di Mombasa, governato da un priocipe arabo, da cui dipende una parte dell'isola Pemba.— Melinda, città atualmente quasi abbandonata, è la capitale del regno del suo nome, che sembra oggi essere diviso tra diversi capi. — Magadoxo, città grande, ben costruita e comm, è la capitale del regno del suo nome.

Nel Paese dei Somauli: Berbera, piccola città, con un porto, è la principale piazza maritima di questa parte dell' Affrica; vi si tiene annualmento una gran fiera che comincia nel Dicembre e termino nell' Aprile, nel qual tempo vi giungono numerose caronae. — Zrylan, oppea no 'isoletta, già capitale del famoso regno d' Adel, città como, con un porto, ma deserta nell' estate per la gran quantità d' insetti che il clima vi producte.

#### PARTE INSULARI.

SUPERFICIE, 185,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assolula, 2,399,000 sbit; relativa, 13 sbit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Questa serione and divideral nelle assumit due narti-

DIVISIONE. Questa sezione può dividersi nelle seguenti due parti: Ancteelago di Madagascan, che compreode:

L'Isola di Madagascar, inegualmente divisa fra il regno di Madagascar, che occupa la maggior parte dell' isola, e la Parte Indipendente di questo regno repartita fra diversi piccoli capi. Il regno di Madagascar, è stato fondato modernamente e rapidamente dal giovine Radama capo degli Ovas, i più industri e poteoti fra i popoli Madecassi; questo conquistatore che aveva cominciata la difficile egloriosa impresa dell'incivilimento dei suni sudditi, fu avvelenato nel 1828 dalla moglie per porre sul trono un suo favorito. Alcuni fra i popoli, da esso sottomessi, si sono già ribellati, e questo regno minaccia una completa dissoluzione. All'epoca della morte del suo fondatore comprendeva il paese degli Ovas, parte principale del regno, che occupa il centro dell'isola; il paese dei Scelavi, lungo la costa nord-ovest della isola; la parte settentrionale del paese degli Antavari, lungo la costa nord-est; ed i paesi dei Betimsaras o Bestimessaras, dei Betanimeni, e degli Antacimi, lungo la costa orientale. La Parte Indipendente del regno di Madagascar comprende : la parte meridionale del paese degli Antavari, lungo la costa orientale; il paese d' Anossy, lungo la costa sud-est; e tutta la costa sud-ovest, poco cognita sotto il rapporto politico, ed abitata da genti inospitali e feroci.

Il Gruppo delle isole Comore, situato all'ingresso settentionale del canale di Monambico, e composto delle isole Comora, Angium o Johanna, Mayotta u Mehilla, una volta sforide spopolate, mo sigli devattate e quasi desette per le incurisoni dei piumadogazcessi; ciacuna di esse è governata attoalmente da un priocipe indigeno indipuedatee, eccetto Mayotto, oggi francesse.

Le altre Is ole comprese nell'arcipelago di Madagascar, indicate alla pag. 4 69, saranno descritte con i possessi delle nazioni estere alle quali appartengono.

ISOLE SPARSE LUNGO LA COSTA ORIENTALE DELL' AFFRICA, menzionate alla pag. 460, che parimente spranon descritte con i possessi delle nazioni estere alle quali apparten cono.

TOPOGRAFIA. I luoghi più ragguardevoli di questa contrada sono i seguenti:

Nel regno di Madagascar: Tananarive o Tanane-arrivu, sopra un elevato rialto, nel paese degli Ovas, capitale del regno di Madagascar, città o meglio riunione di piccole borgate, assai ind. e comm., con un collegio e diverse scuole elementari, e con 59,000 ab. - Muzangaye, rittà la più comm. della costa nord-ovest dell'isola su cui è situata, con un porto e con 30,000 ab; Bombetoc, città comm., con un porto e con 13,000 ab.; ed il porto Luquez, ceduto ultimamente agli Inglesi, che hanno intenzione di fondarvi una colonia. Questi luogbi sono situati nel paese dei Seclavi, il cui capo, dopo la morte di Badama, si è dichiarato e reso indip ndente dal regno di Madagascar. --La baja Woemar, nella parte settentrionale del paese degli Antavari. luogo assai comm. - Foulepo nte, nel paese dei Betimsaras, piccola città assai comm, con un porto; i Francesi vi avevano uno stabilimento. - Tamatave, nel paese dei Betanimeni, città la più comm dell'isola, con un forte ed una rada sicura; i Francesi l'occuparono militarmente nel 1826 .- Mananzari, e Malatane, nel paese degli Antacimi, porti comm., ove si erano stabiliti alcuni mercanti Fraucesi,

Nella Parte Indipendente dal regino di Madagascar ii trovano: la superba baja Antongil col proto Choizeul, ove i Francesi avevano anticamente uno subilimento; e Tintingur, luogo ragguardevole, occupato militarmente dal Francesi unell'a mor 1820. Questi luoghi sono situati nella parte meridionale del passe degli Antavori, governato da den principi modagarcarsi che poevano rigardenti come vassilio allesti della Francia; uno di essi risiche a Tintingur. Di faccia a questa costa tè l'isola da S. Mari a cui Orte S. Luigi, dipendente dalla Francia — Il porto di S. Lucia, e le rovine del fuett Delfino, ovci Francesi fondarono il foro primo stabilimento in questi 'toda, luoghi situati nel passe d'Anosy repartito fra diversi piccoli tapi, allesti dei Francesi.

Nel Gruppo delle isole Comore: Machadu, nell'isola Anginan, la più popolata ed importante del gruppo, piccola città fortificata, resislenza del sultano dell'isola, con una baja, e con 3,000 ab. Nossibb e Mayotto appartengono alla Francia che se ne è impadronita da poco tempo in quà.

### POSSESSI DELLE POTENZE ESTERE.

I possessi delle potenze estere in Africa non formano una regione geografica, ma delle divisioni positiche inequalismie fra lore a semubrate. Alcuni hra gli stabilimenti che apportengono agli Europei, specialmente quelli sulla costa della Guinea, ha non perduto la tori maportanta dopo che la tratta dei negri è stata abolita. In Inghittera vi anni il progetto di abbandomarili quasi tutti. Onde procedere con ordine nella descrizione di queste parti dell' Affrica, possono tutte rimirisi nei nove tituli seguenti; esso offonos, notto nomi di Affrica Or. tomana, Postophere, Inghere, Francere, Spagmanta, Otmeder, Ortomano, Postophere, Inghere, Francere, Spagmanta, Otmeder, Ortomano, il Portogollo, l'Inghittera, la Francia, ce, possiciono in Affrica entelle iode de cas geograficamente disponienti.

### AFFRICA OTTOMANA

SUPERFICIE, 367,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 3,000,000 di abit.; relativa, 8 abit.

DIVISIONE e TOPOGRAFIA. Vedi alla pag. 483, 481 all'articolo Divisione, i paesi soggetti al vicerè d'Egitto, ed alle pag. ivi indicate la descrizione delle contrade che ne dipendono nella Regione del Nilo; e pag. 484 Articolo TRIPOLI; il loroinsieme costituisce "Affrica Ottomana,

# AFFRICA PORTOGHESE

SUPERFICIE, 390,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 1,400,000 abit.; relativa, 3 abit. per m'glio quadro. DIVISIONE. I possessi della monarchia Portoghese in Affrica for-

manu cinque governi, che sono:

Il GOVERNO DI MADERA, formato dal gruppo di Madera, situato nell'Oreano Atlantiro; esso comprende l'isola di Madera rinomata per i suoi vini, la piccola isola di Porto Santo, ed altre isolette descrte.

II GOVENSO DEL CAPO VENDE, formato di due parti distinte: la Parte Continentale, che compende le piccole pissas di Gachen, Bissau, Zinghicor, Furim e Grba, lungo i fumi Casomance, Gelso e Rio Grande, nella Senegambia o Nigrisi Occidentale; e lo Arcipelaga del Capo Ferde, siussto nell'Oceano Atlanico, e di cui le iolo piricipali sono S. Jago, S. Antonio, del Fasco, Niccolo, Buona Fista, Caio, S. Fincenso, del Sule, S. Lucia, e Bruna.

Il GOVERNO DI S. TOMMASO e DEL PRINCIPE, formato dalle due isole di questo nome, situate nel mare di Guinea e comprese nel gruppo delle isole Fernando Po ed Anno Bon.

II GOVERNO D'ANGOLA formato da una gran parte del Congo o Nigrizia Meridionale V. alle pag 493.

Il GOVERNO DI MOZAMBICO, formato da una gran parte della Regione dell' Affrica Orientale. Vedi alla pag. 493.

Oltre questi luoghi i Portoghesi possedono una piecola piazza a Whidula, nel regno di D.homey nella Gninea o Nigrizia Centrale Marittima, nè hanno ancora rinunziato ai diritti che pretendiono di avere sui territorii di Cabinda e Catemba, nel Congo o Nigrizia Meridionale.

TOPOGRAFIA. I longhi più regguarderoli dell'Àfrica Portogheseno i aguenti: Fanched, sulla ceata unricilonate dell'inola di Madera, di cui è la capitale, città vecc, fartificata ed assai comm., con una rada poco nicura, e con 20,000 ab; esas è il capoluogo del guerno di Malera e la residenza del guernatore generale.— Cachea, sal S. Domingo, piccolo città, con un forte, un parto e 500 ab è di lugop più importante e la residenza del governatore degli stabilimenti

Pottogheti nella Senegambio o Nigrisio Occidentole, formanti la Para Centinentale del poverno del Capo Verde. – Pilla Praya n. nell'isola S. Jago, la maggiore dell'arcipelago del Capo Verde, gittà vese, ed assis romm, con una rada, e con 1.200 ab.; li suo vescoro risiede a Ribera Brana, luogo miserabile di 200 ab. Villa Persya il capoluogo del governo del Capo Verde, e la residenza del governatore generale. — Panasana o S. Tommaso, nell'isola di questo nome, la più grande del gruppo d'Anno Bon e di Fernando Po, città comm. con 3,000 ab.; essa è il capoluogo del governo di S. Tommaso e del Principe, la residenza del governatore-generale.

#### AFFRICA INGLESE

EUPERFICIE, 91,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 270,000 abit.; relativa, 3 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. I possessi degl'Inglesi in Affrica possono repartirsi nelle tre seguenti sezioni :

STABILIMENTI NELLA NIGRIZIA E NELLE ISOLE DELL'OCEANO ATLAN-TICO; questa divisione comprende:

Le Colonie della Senegambia, ove si trovano le patra di Bathurst nell'isola S. Maria alla foce della Gambia, di Vingtain, di Ionkakonda e di Pisania.

Gli Stabilim enti di Sierra Leone nella Guineo Cocidentale, ove trovasi la colonia di Sierra Leone, fondata nel 1787 colto scopo lodevole di abolire la tratta dei Negri, e propagare la civittà in Affrica per mezzo degl'indigeni liberi; il governo inglese però la internzione di abbandonare questa colonia stante l'insalubrità del suo clima assolutamente mortale agii Europei, per trasportaria nell'i sola Fernando Po.

Gii Stabilim-nti della Costa di Oroc della Costa di Oroc della Costa de qli Schiavi nella Giuica Orientale, consistenti nipiccoli forti iniginificanti, i principali dei queli sono quelli d' Apollonia, Amanahea, Dixcove, Costonda, Commenda, Capo Coroc, o Cape Costa Castle, Animabo, Cormantin, Tantumquerry, Winebak o Simpah, James e William.

Gii Stabilimenti nelle isole dell' Atlantico.

che sono: quello dell'isola Fernando Po, fondato nel 1828, ove il governo inglese ha intensione di trasferire la colonia di Sierra Leone; quello dell'isola Ascensione, scoglio arido e vuleanico, poco fa deserto, e da poco tempo occupato da un poto di soldati finglesi con le loro famiglie, e da alcuni negri; quello dell'isola S. Elena, altro juccol soco glio situato in meso all'Attantico, reso si notte i gorri famoso per il soggiorno e per la morie di Rapateone; sono è stato ceduto al governo importanti dello impore Bitsimonio per la sua positione e per le sue formidabili fortificazioni; finalmente quello dell'isola di Tristano d'Acunha, ove da qualche tempo si sono stabiliti alcuni finglesi.

STABILIMENTI DELL' AFFRICA AUSTRALE. Vedi l'Affrica Australe Inglese alla pag. 494. STARLIMENT NELLE SOLE DELL'UCERNO INDIANO, questa division comprende l'I pola Maurisio o di Francia, ricci in produzioni vegetali; le isolette Bodriguite, Diego Garzia, e Agalega il grappo delle isole Seycheller, composto di 30 isolette, fra le quali si distinguono per grandezza quelle di Muhè e di Frantin, ed il gruppo de delle izole Amiranti, formato da 11 isolette deserte, e solo frequentate nel tempo delle peza delle tarturagle. Tutte queste isole sono comprese nell'arcipelago bicipo o di Malagasert, ed appartereraso al la Francia prima del 1811.

Oltre questi stabilimenti gl' Inglesi possiedono anche il bel porto

di Diego Suarez al N.E. della detta isola.

TOPOGRAFIA. I luoghi più ragguardevoli dell'Affrica Inglese sono i seguenti : Freetown , sulla sinistra della Sierra Leone , capoluogo della colonia di questo nome , piccola città comm , con diverse scuole per i Negri, con un porto, e con 4,400 ab.; vi risiede il governatore generale di tutti gli stabilimenti Inglesi della Senegambia e della Guinea Occidentale. Capo Corso o Cape Coast Castle, sulla Costa d'Oro, città comm., con un forte, con diverse scuole per i Negri e con 8,000 ab.; vi risiede il governatore generale di tutti gli stabilimenti Inglesi della Guinea Orientale. - Forte Clurence, ultimamente costruito dagli Inglesi nell'isola Fernando Po; conta già 1,000 ab., e diverse abitazioni destinate a ricevere gli agenti della società di Sierra Leone. - James Walley, nell'isola S. Elena, piccola borgata, capoluogo e residenza del governatore dell'isola, nella quale è pure da menzionarsi per la sua celebrità Longwood, luogo ove visse per circa sei anni e mori, nel 5 maggio 1821, Napoleone. - Porto Luigi o Porto Nord-Ovest, nell' isola Maurizio, piccola città, ben costruita ed assai comm, con un porto, e con 20,000 ab. compresivi quelli del suo circondario; vi risiede il governatore generale di tutti gli stabilimenti Inglesi nell'Oceano Indiano.

### ATTRICA TRANCESE

EUPERFICIE, 74,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assolutu, 1,600,000 ab.; relativa, 22 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. I possessi dei Francesi in Affrica possono ripartirsi

nelle tre seguenti sezioni:

STABLÍMENTI MELLA SEMEGAMBLA; questa divisione à reportita in que circondarii. Il Circo n da rio di S. Lui gi, che comprende: l'iola S. Luigi e quelle di Babagur, Safal e Chimbar, formate da Sengal, i diversi tabilimenti su questo fiume, come Kamu, Matana o S. Curlo, Babet, Dagana e Fafi te scale o loughi di meresto lungo. I Sengal, ove si fa il commercio della gomna, con quelli del Callo, dei Darmankuri e dei Trarza; finalmente la parte della costa comperat rai clape Bikane e la baja d'lof, ove trovai Portendick. Il Circo n da rio di Gorea, che comprende, chtre l'isol-Gora, tutta la costa dalla baja d'lof fino alla Gamba. È però do osservari che il territorio lungo la costa è un posseso olamente nominale, poiché popuriore a dei popoli del unto indipendente.

STABL MESTI SELL OCEANO INDIANC, questa divisione comprender l'iso la Borbon e, vasia, pepolata e rica in produzioni vegetali; le Isole S. Maria, Mayotta e Nostibi, presso Madesara; i banchi o loggie a Tamatave, a Foulepointe, presso le rovine dell'antico forte De l'fino, nell'isola Madegascar credonni abbandonnii V. alla pag. 498.

STABILIMENTI NEL CADUTO STATO D' ALGERI. Vedi lo Stato di

Algeri alla pag. 485.

TOPOGRAFIA. I luoghi più ragguardevoli dell'Affrica Francus sono i seguenti: S. Luigi, nell' isola di quoto nome, piccola città ben costruita ed assi comm., con un porto e con 6,000 abit.; vi ri-a del il governatore generale di tutti gli stabilimenti Francesi nella Seuganubia. — Gorra, nell'isola di questo nome, piccola città fortificata, con un porto, e con 3,000 abit. — S. Dionigi, nell' isola Borbone, graisois città, assi comu, con un collegio, ma rada poco sicura, e con 9,000 abit, vi riside il governatore generale di tutti gli stabilimenti Francasi nell'Occaso Indiano.

### AFFRICA SPAGNUOLA

SUPERFICIE, 2,430 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assolutu, 208,090 abit., relativa, 86 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. I possessi attuali della Spagna in Affrica, sono :

I PRESIDIOS, col qual nome gli Spagnuoli designano alcune fortezze, che posseggono nell'impero di Marocco sulla costa del Mediterranco, ove si deportano i rei dello Stato; le principali sono: Centa, Penon-de-Velez. Allucenna e Melilla.

L'Arctiello Delle Ganalle nell' Albanico, composto di venti tra inde e isolette, delle quali sette sole ablitte, che sono: Tenurifia, Canaria, ricomata per i moi vini, Polma, Lomerata, Postreentuar, Comera, e Ferro, Quest'ultica è uno dei punti più important della terra, esendo stato dal tempo di Tolomos fina al Riccioli il logge del globo pel quale tutti i grografi facevano passare il primo meridiano. Il primi ablianti delle Conarie, canociate daglia situità cio nome d'isole: Fostante, erano i Ganachi, popolo incivilio, ma distrutto crudelmente dagli Spagunoli, invasori del loro pesce.

TOPOJARPIA. I luoghi più considerabili dell' Affrica Spagnuola sono i aguenti: Ceruta, sopra una penisola all' estremità orientale dello sretto di Ghilletra, che in questo luogh as sole dodici miglia di larghezza, piazza forte, con un cattiva porto, e con 8,000 ab.; vi risieda un veza. ce du ngovernatore dal quale dipendono gli sitri presidica, o fortezze. — S Croce, nell' isola Teneriffa di cui è il espotengo, città fortitata ed assai comme, con un porto, e con 8,000 ab.; vi risieda el governatore generale dal quale dipendono tutte le altre isole dell'arcipelago delle Causira. — Orotzuva, altra città considerabile ed assai comm dell'isola Teneriffa, con 11,000 ab. compresiri quelli del assai comm, con un porto, e con 9,000 ab; essa è la sede del vescovo delle Causira.

## AFFRICA OLANDESE

SUPERFICIE. 80 miglia quadre.
POPOLAZIONE. Assoluta, 15,000 abit; relativa, 188 abit, per

niglio quadro.

TOPOGRATIA. I possesi stunii deții Olandesi în Africa conșitamo în aleuni piccul ed iusiguificant forti, situati sulla Card a Oronella Guinea. I principali fra quasi forti sono: S. Antonie, Hallandiaantizamente detto Friedrichaburgo, Tuccorary, Orange, che credesi abbondenato, S. Sebustiano, Vredenburgo, Elmina, Nazsuu, Leydsaambryde o Apum, Seniah, e Cerve-ceur. — Elmina o S. Giorgio della Mina, grazios citti sausi comna, difras da un forte e da un cittadella, con un porto franco, e con 10,000 ab., è la residenta del Overnatore generale di tutti glis tabiliumiti Oludesi in Affrica.

#### AFFRICA DANESE

SUPERFICIE, 480 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assolutu, 30,000 ab.; relativa, 63 ab. per miglio quadro.

TOPOGRATIA. I Banei posiedono attualmente in Affica alcani piereli forti circondati da territorii poco estra, ituati sulla Costa di Oro e sulla Costa degli Schiavi nella Guinea. — Il forte Christiantiusopo il lospo principiale e la residenta del governatore generale di tutta gli stabilimenti Baneti in Affica, fra i quali i più raggurdevoli sono: Teura, Nimbo, Friedemburgo, Adda, Koeninstein, e Binnenstrin.

## AFFRICA ANGLO-AMERICANA

SUPERFICIE, 3,000 miglia quadre,

POPOLAZIONE. Assoluta, 25,000 ab.; relativa, 8 ab. per miglio quadro.

TOPOGRAFIA. La società Anericana di colonizzazione, indipendermennete dal governo federale, posisele in Affrica, sulle rive del Neurardo nella Guinea, un pierolo stabilimento chiamato LIBERTA, perchè non vi devuno abitare che uomini liberi. Questa colonia, fondata nel 1821, puo riguardaria come una pieco repubblica, composta di Affricani liberati dalla schiavità in Amerira, e quivi trasportati collo cropo filantropico di difiondere per l' Affrica Interna i semimenti di unuanità, l'industria, le arti e le science dell' Europa. — Monrovia, pierola città fortificata, con diverse scuole per i Negri, una bibliotece ed un porto, e con 700 ab., è il capoluogo di questa colonia. — Caldwell, con 600 ab., è l'altro longo più raguardereloe.

### AFFRICA ARABA

SUPERFICIE, 4,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 100,000 abit.; relativa, 25 abit. per miglio quadro.

TOPOGRAPIA. D'imano di Mascate in Arabia possicie in Africa o mediatamente o immediatamente le iode seguenti, situate lungo la usa Costa Orientale, cioè: Quilon, nel regno di questo nome (Vedi alle pag. 833, 438, 496); Monfing. Zanzibar o Zindgibor, la più popolata e la più importante per il suo commercio; un terro della fertile isola di Pembaj; e Socotora, la più grande di tutte, ma arda e sassosa; ciò uno ottante produce il migliore solo, e datteri eccellenti.





#### GEOGRAFIA FISICA

POSIZIONE ASTRONOMICA Long. occ., fra 36° e 170°. Lat., fra 71° bor. e 36° aust. Comprendendovi le isole dipendenti geograficamente dal continente si ha: Long. occ., fra 10° e 170°. Lat., fra 79° bor e 70° aust.

DIMENSIONI. Maggiore lunghezza dell' America Settentrionale, dal capo Lisburn sull' Oceano Artico nell' America Russa, fino all'estremità sud-est della Florida sul nuovo canale di Bahama negli Stati Uniti, 3,672 miglia. Muggiore larghezza, dalle viciname del capo Carlo nel Labrador, fino alla costa dello Stato messicano di Sonora e Cinaloa ell' ovest di Villa del Fuerte, 2,808 miglia. Maggiore lunghessa dell' America Meridionale, dalla costa al nord-ovest della foce del Rio della Hacha, sul mare delle Antille nel dipartimento colombiano della Maddalena, fino al capo Froward sullo stretto di Magellano nella Patagonia, 3,965 miglia. Muggiore larghezza, dal capo S Rocco nella provincia brasiliana del Rio Grande del Nord, fino alla punta Malabrigo al nord-ovest di Truxillo nella repubblica del Perù , 2,625 miglia, La maggiore larghezza assoluta dell' America Settentrionale si trova fra il Capo Carlo nel Labrador, e la costa della Nuova California presso S. Barbera, che è di 2,880 miglia; e quella dell' America Meridionale, fra Fernambueco nel Brasile e la punta Parina al nord-ovest di Truxillo nella repubblica del Perù, che è di 2,786 miglia.

CONFINE Al nord, l'Oceano Artico; all'est, prima l'Oceano Artico, quindi l'Oceano Atlantico; al sud, l'Oceano Australe; all'orest, il Grande Oceano, quindi il mare e lo stretto di Bering, e finalmente l'Oceano Artico.

MARI e GOLFI. L'OCANO ATLANTICO, the bagan le coste oriential dell'Americe, internadosi las terra forna i segenuti mediterne.

Il Mediterraneo Artico o mare degli Esquimali perche bagan le coste dei paesi ore abitano questi popoli; esso presento i seguenti internamenti: il mare d'Hudson, al sud, ira il Maine Occidentale o Nuova Galles, il Maine Orientale, l'isola Melvilla, e le lucio Southampone o Mainfield compresa nell'artiplaço Melvilla, e le lucio Southampone o Mainfield compresa nell'artiplaço.

Ballin Parry: sono diramozioni di questo more l'ingresso di Chester-Geoq. 25 held, il fiame o golfo Hoger, la baja repuba verso il nord ovest, e la baja di James verso il sud-est il mare di Brifis al merd, fra la consa occidentale del Groenland, il Decon Stutertionale e le lado dell'accipelago Bolfin Parry: sono disemasioni di questo mare la haja Gricobbe o golfo di Disco verso l'est, il golfo Borrale e lo stretto di Lancaster e Barrow al nord; finalmente il mare Cristiano, al centro, fra l'isolo Melville e lo accipelago Bolfin Parry.

Il Golfo di S. Lorrnzo, ove succe si gran fume di queto nome, cuo si formato dalli estentiti del Liberdore del Gamadà, dalle coste del Nacco Branswick e della Nacco Scoia, ed è rin-chiuso allo ingreso delle isole di Terra Nuova e di Capo Brettone, davanti alle quali è situato il gran banco di Terra Nuova, rimarca bile per la ricca pesca di metturaco che vi di la annualmente.

Il Mediterraneo Colombiano, compens fea la costa meridionale degli Stati Unii, le coste delle condeterazioni Neuicana e dell'America Ceutrale, e quella della repubblica di Colombia, e chiuso di l'Interno dalle Pare-cole Amille. Questo mediterranco viene diviso mediante la penisola della Forda, 'I viola di Gulas e la penisola della Viocatani ni den avra secondarii, chiamati l'uno galfo del Menzico, al med, she coi som fortunet: la baja Gampeggio, iva ggi Stati mensicani dell' Vacatane e di Tabasco, la baja del l'era Cruz, impo la costa della Stato messicano di questo none, e la baja della Viocata, fea la fose del Missaini ed questo none, e la baja della Viocata, fea la fose del Missaini del di questo none, e la baja della Viocata, fea la fose del Missaini ed li questo none, e la baja della Viocata, fea la fose del Missaini ed la questo none, e la baja della Viocata, fea la fose del Missaini ed la flondarea, fea la Stato mesiano dell' Viocatan e quello di la gulfo di Mondarea, fea la Stato mesiano dell' Viocatane quello di Durira, di Marsacaibo e di Pariza o Triste, lungo le coste della Colombia.

Gii altri internamenti più considerabili dell' Oceano Albanico
sono: la beja Fund q gii baija Francezer, fin il Maine e
la nouva Scoin; Longis land-sonn d, fin le conte legli Staltnii, e quelle dell'ivala Langu; le baje Delaware e Chesapea k, e la grande la gana o Sound di Pamplico,
longo le coste degli Stati Initi; la baja di Bahia o di S,
Salvadore, nel Brasile; la vata laguna di los Palos,
lagoje tecno della provincia il S Petro. ni Brasile e del mosso
Stato dell'Unigany: finalmente i golfi di S. Antonio e di
S. Giorgio, nella Patagonia.

Il Grande Oceano, the began le coute occidentali dell' America, vi forma divera internament, e fra questi i più considerabili sono i seguenti: Il marr di Berring, fra l'estremità nord-est dell'Anis, be cots dell' America dal capo del Principe di Gilles fina all'estremità della peniola d'Alsaka, e le iude Aleuti, da questo mare, sono ormetti i due aggli di Norta et Birital, lunga le coste dell' America Russa. Il marr di Coo i, fra la cotta meridionale dell'America Russa i costa occidentale dell' America Russa in locata cottientale dell' America Russa in lungare di Coo, Il gulfo di Cattio prini, al detto olgramente mare Vermighti o marr dil Cottes, fra la peniola da cui prende il nome e la consioposta dello Jasta megicaco di Sonora e Canslos, Il mare e di

P a n a m a, fra la foxe del liúo Verde nello Nato na siceno d'Ouxee e la pouta Gales nel dipartinente colombiama dell' Equature; da questo mare sono formati: il gulfo di Trhuunturpre, nello Nato d'Ouxee; igudi di Fantza, di scopia, nella confederazione dell'America Centrale; ed il gulfo di Pantanua, nella repubblica di Golo nobia, il go I/I0 anno que di I/I1 anno consentatione del la repubblica di Golo nobia, il go I/I1 anno consentatione del la repubblica di Colombia di I/I1 anno consentatione del la repubblica di Colombia e la consa settentinosta della Perpubblica di Colombia di I/I1 anno consentatione del I/I1 anno consentatione del I/I2 anno consentatione della I/I3 anno consentatione della I/I4 anno consentatione della I/I5 ann

L'OCANO ANTICO forma, sulle coue settentrionali dell' America de neo bagnets i seguenti internamenti, che sono, andando dall' ovest all'est: il golfo Kottebure, fra il capo del Principe di Galles ed il capo Golovin mell'America Bussa; il golfo det l'un e kenzite alla loce del fiume di questo nome, ed il golfo di Giora; il oli Maline di Rama, subuedue nell' Ario D'allo Goce del fiume della Minire ai fiame, subuedue nell' A

merica Inglese.

STRETTI. I principali sono i seguenti: lo stretto di Lancaster e Barrow, fra il Devon Settentrionale e l'arcipelago di Baffin-Parry : esso conduce dal mare di Baffin nell'Oceano Artico; lo stretto della Furia e dell' Hecla, fra l'isola Melville e l'isola Cockburn: esso onisce il Mediterraneo Artico all' Oceano Artico; gli stretti di Cumberland, di Forbisher e d' Hudson, i quali pongono in comunicazione il Mediterraneo Artico col mare d' Hudson; lo stretto, o meglio il canale di Davis, che conduce dal Mediterraneo Artico nel mare di Balfin; lo stretto di Bell' Isola, fra l'isola Terra Noova e la costa del Labrador, e lo stretto di Canso, fra l'isola Capo Brettone e la costa della Noova Seozia: ambedue conducono dall' Atlantico nel golfo di S. Lorenzo; il nuovo canale di Bahama, fra l'arcipelago di Bahama ela costa orientale della Florida; lo stretto, o meglio il canale della Florida, fra l' estremità meridionale della Florida e la costa nord-ovest dell' isola Cuba; quest' ultimo, che è quasi una continuazione del precedente, coi duce dall' Oceano Atlantico nel go fo del Messico; il canale dell' Iu catan o di Cordova, fra il capo Catoche nell'Yucatan ed il capo S. Antonio nell'isola di Guba: esso conduce dal golfo del Messico nel nore delle Antille; lo stretto detto Bocca del Dragone, fra la penisola di Pari : nella Colombia e l'isola Trinità: esso unisce l'Oceano al golfo di Paria; lo stretto di Magellano, fra la Patagonia e l'arcipelago di Magellano : esso pone in comunicazione l' Atlantico col Grande Oceano; lo stretto di Le Muire, fra la Terra del Fuoco e la Terra degli Stati, isole dell'arcipelago di Magellano; esso è l'ordinario passaggio per andare dallo Atlantico nell' Oceano, e viceversa; lo stretto di Mesier, che separa la isola Wellington compresa nell' arcipelago Patagonico, dalla costa occidentale della Patagonia; lo stretto della Nuova Georgia, fra la costa nord-avest del continente e l'isola Quadra e Vancouver; lo stretto di Chelekof, fra l'isola Kodiak e la penisola d'Alaska; lo stretto d'Isanak, fra la penisola d' Alaska e l'isola Umanak una delle Alenti; finalmente lo stretto di Bering , che separa l' America dall' Asia e forma la comunicazione fra il mare di Bering e l'Occano Artico.

CAF. Nell'Oceano Atlantico: il capo Nord, mill'Irlanda, il apper Ferrwell, nell'isola di questo mone, estermità sustrale di Greenicalia, il capo Carlo, nel Labrador; il capo Carl, nel Masarhavet; i capo Carlo de Enrico, all'ingresso della baja Chesco, el il capo Interes, nella Carolina del Noda (i capi Orange e Nord, nella provincia harsi cittana del Paci, il capo d' Rocco, nella provincia harsiliana del Rio reiro; i capi S. Marine e S. Antonio, alla foce della Plata; i capi delle Fergini e dello Sprinto Somo, all'ingresso crientale dello taretto. di Magellano; ed il capo Freward, su questo medesimo stretto, estremità meridionale del continente americano.

Nel Mediterraneo Artico: il capo Chidley, sulla costa occidentale del Groenland; il capo Clarence, in una delle isole formanti il Devon Settentrionale; i capi Oyers Walsingham, e Walsingham, in ma delle isole dell'arcipelago Baffin Parry; il capo Penrhyn, mell'isola

Melville; ed il capo Chidley, nel Labrador.

Nel Mediterance Colombiano: il capo Tancho o Agi, punta autrale della Florida; il capo S. Antonio, punta orcidentale dell'isola di Cuba; il capo Catacho, punta nord ovest dell' Yuerann; il capo Grazie a Dio, sulla costa di Honduras; la punta Galinas ed il capo Paria, nella repubblica di Colombia.

Nel grande Oceano; il copo Eintiere, all'ingresso del preteo streto di Giovanni de Fue; il e.g.o Mendozino, poco lungi dalla frontiera settentrionale della confederazione Mesticana; il capo S. Luca, punta sustrale della California; il capo delle Correnti, nello Stato unseiscano di Xaliwe; ia punta Mala, nel disperimente colombiano dell' Istmo; il capo Binneo, unla repubblica del Peris; ed i capi Fittoria e Pilara, sil ingresso occidentale dello attetto di Magellano.

Nel Mare di Bering: il capo del Principe di Galles, sullo stretto di Bering, estremità occidentale del continente americano; quindi i capi Rodney e Newenham, tutti sulle coste dell'America Bussa.

Nell'Oceano Artico; i capi (colomin, Lisburn e dei Ghiacet, sulla costa occidente); il capo (Barrow, sulla costa occidente); il capo (Barrow, sulla costa settentionale, estrenità boreale del continente americano, e limite delle esplorazioni terno (Istue verso l'oriente; si a panta Decehry, limite delle esplorazioni verso (Vocodente; il capo Bathust, fra i fiumi Mackennie e Miniera di Rane; e la punta Turnagain, limite delle esplorazioni latte all'oriente del fiume della Miniera di Rane.

Nell'Oceano Australe , il capo Horn , in un'isola dell' arcipelago

di Megellano.

PRHIGUEL II continente americano si compone di due grandissime primole, l'una al nord cal nome di Amenca Stettuntionale, l'altra al sud con quello di America Meridionale, unite fra loro mediante di piccolo istmo di Pannama, Queste due vaste penisole formano diverse altre penisole serondarie; fra queste le più considerabili sono le seguenti. Nell' America Stettentionale i la printola di Bering, formata dall'Oceano Artico, dal mare e dallo stretto di Bering, e suddivissi in tre altre penisole eso non quelle degli Tecaparità o'Manko e degli Ticialtoti, la penisola di Lubredor, formata dal mare d'Hudon, dallo stretto de questo nome, dal Mediterranco Artico, dalo tretto Bell' Isola.

als golfo di S. Lorenno e dalla vasta foce del fiume di questo none, la Nanou Scian, nell'America Jolges; Le Netrida, esgli Stati Liuli; la California e l'Fucatan, nella cambienzione Messicano. Nell'America Meridionale i le preniarle dei Goalinize e Perraguana, che di urvano all'impresso del golfo Marscablo nella repubblica di Colombia; a le tre periniste della Palaponia, cioi dei Tre Monti, sul Grande Condo, di S. Giuseppe sull'Ovesno Atlantico, e di Bransovick, sullo stretto di Magellano.

FIUMI. I fiumi dell'America che hanno più lungo corso sono i seguenti, classati secondo i differenti mari ai quali portano il luro tributo.

All' OCEANO ARTICO appartenguno: il MACKENZIE, che nasce dai munti Missuri Colombiani col nome di FIUME DELLA PACE o UN-GIGAH, entra nel lago Atapeskuw u delle Montagne, ne esce sotto il nume di Fiume DEL LAGO DELLO SCHIAVO, traversa quindi il lago dello Schiavo, ed all'uscita da questo prende finalmente il nome di MACKEN-ZIE, che conserva fino alla foce, bagnando intutto il suo corso la parte occidentale della regione Mackenzie Saskatchawan nell'America Inglese. I suoi principali infl. sonu alla diritta: il Fiume dell' Alce o Atapeskow, che sboccanel lago di quest'ultima nome, ed il Fiume dell' Orso, che scarica il lago del Grand'Orso; alla sinistra il Fiume delle Montagne. - Il Coppermine o FICME DELLA MINIERA DI RAME, che nasce dalle alture riguardate come dipendenza geografiche dei monti Allegheny e situate atl' est del Mackenzie nella regiune Mackenzie Saskatchawan, compresa nell'America Inglese; bagna la parte orientale di questa regione, ove traversa un gran nomero di laglii, e sbocca nel golfo di Giorgio IV. - L'HVITAA, il THIORSAA e I' HOLMSAA al sud; il LAGARAA e il BRUAA all'est; l' OEXARAA, lo SKALFANDEAA, I' OENADALAA, ed il KOLBEINSDALSAA al nord; l' HEITAA o Borgaraa all'ovest; questi fiumi sono i più considerabili dell'Islanda.

Al MARE D'HUDSON appartengono: il Churchill o Missinipi. formato nella parte superiore del suo corso dal FIUME DEL CASTORO, di origine tuttora poco cognita che bagna la reginne Mackenzie SaskatchaWan nell'America Inglese, ove traversa i laghi del Pastorale e dello Orso Nero; esce da quest' ultimo lago coi nomi di MISSINIPI e di CHURCHILL, traversa la nuova Galles nell'America Inglese e sotto l'ultima denominazione si getta in mare. Il Missimpi riceve alla sinistra le acque del lago dei Renni che si crede comunicare col lago Wollaston, e siccome quest'ultimo comunica per mezzo del fiume Stone col lago Atapeskow, così il Missinipi o Churchill, si troverebbe in comunicazione col Mackenzie, - Il NELSON, formato dai due rami SASAA-TCHAWAN SETTENTRIONALE e SASKATCHAWAN MERIDIONALE, i quali nascono dai monti Missuri Colombiani e traversano la regione Mackenzie Saskatchawan nell' America Inglese: dopo la loro nnione il Saskatcha-Wan, in antico FIUME BORBONE, entra nel lago Winnipeg, ne esce col nome di NELSON, bagna la Nuova Galles nell'America Inglese, e sbocca in mare. - Il SEVERN, che bagna la Nuova Galles nell' America Inglese, ed è un altro emissario del lago Winnipeg da cui prende origine, I principali infl. di questo lago sono: il Winnipeg, che traversa e scarica i laghi Bianco, Vermiglio, della Pioggia, dei Boschi ed altri, tutti situati sulle frontiere anglo-americana ed inglese; ed il Fiume Rosso, fornato dall'unione dei due rami; Alto fiu me Rosso o Fiu me de gli Assiniboini, che bagni la regione Mackenie Sakatchavan nell'America luglese, de lingrossato alla diritta dal Suurise Dauso Fiume Rosso, che viene dal territorio anglo-americano ove è ingrossato dal Fiume del lugo Basso.

Al GOLFO DI S. LORENZO appartengono: il S. Lorenzo, che è l'emissario dei eran laghi situati sulle frontiere inglese ed anglo-americana; tutti comunicanti fra loro, e comunemente chiamati mare del Canada, i quali però possono e devono considerarsi come formenti la parte superiore del corso di questo fiume : ammesso questo principio, le sue sorgenti sono il KAMINISTIQUA ed il S. LUIGI, che hognano il territoriu degli Stati Uniti e shoccano nel lago Superiore, il quale versa le sue acque per mezzo del Salto S. Marta nel lago Huron; dall'Huron che riceve anche quelle del lago Michigan, entrano per mezzo del FIUME S. CHIABO nel piccolo lago S. Chiaro; da questo per mezzo del FIUME DETROIT o STRETTO nel lago Eriè ; dall' Eriè per mezeo della celebre cascata di NIAGARA nel lago Ontario, dal quale escono finalmente per mezzo del fiume che prende il nome di S, LORENZO; motivo per cui molti geografi riguardano come sua sorgente questo ultimo lago, Il S. LORENZO all' uscita dal lago Ontario bagna l' Alto Canadà nell' America Inglese, ove forma successivamente i piccoli laghi delle Mille Isole, di S. Francesco e di S. Pietro; separa per un piccolo spazio questo territorio dallo Stato Unito di Nuova-York; traversa quindi il Basso Canadà nell' America Inglese, e per una vasta foce shocca in mare. I principali infl. alla diritta di questo fiume sono: il Kum inistiqua ed il S. Luigi, riguardati come sue sorgenti, che si rendono nel lago Superiore; Menomenie ed il Chicago, che si scaricano nel lago Michigan ; il Maume ed il Caraoga, che entrano nel lago Erie; il Genesee e l' Oswego che sboccano nel lago Ontario, tutti appartenenti al territorio degli Stati Uniti: quindi il Soreto Richelieu che nasce dai lagbi Giorgio e Champlain negli Stati Uniti, ed entra poscia nell'America Inglese; finalmente la Chaudiere che appartiene totalmente all'America Inglese. I principali infl. alla sinistra del S. Lorenzo sono: l' Otta wa, che nasce dal lago Abbitibbe, traversa il lago Temiscaming, forma i piccoli laghi Chat e Chaudiere, ed è ingrossata dalla Mudawusca, dal Piccolo Mississipi e dal Rideau, il Fiume Mauricio, che traversa il lago S Tommaso, il Montmorency, ed il Saguenay detto Pikuagam is al di sopra del lago S Giovanni cui traversa, tutti appartenenti al territorio luglese, Il MIRAMICHI, che traversa il movo Brunswick nell' America Inglese.

All' OCEANO ATLANTICO', rella ma parte attentrionale appriengeno; il SURERACAD v., the bagna la Nuova Scosia nell' America Inglese e si getta nella baia Fundy — Il S. Grovassy, che nasce nello Stato Unito del Maine, traversa una parte del Basso Canadà e del Nuovo Brunwivia nell' America Inglese, riceve il 3. Fran c. c. o, che agno una sur del confone fra il terroriori assignariesto c. o, che agno una sur del confone fra il terroriori assignariesto con constante del Nuovo del Confone del Passando Confone del

scrie di laghi; e si uniscono quindi per dividere I. Stato Unito del Main d. I Nuovo Brunswick nell'America Inglese, rendendosi nella baia Fundy. -Il Penonscot, che riceve alla diritta la Piccola Piscataqua. It KENNEBEC, formato da due rami, l'Androscougen, che esce dal logo Umbagog, e il KENNEBEC propriamente detto, che esce dal lago Moose liend, Questi due fiumi irrigano lo Stato Unito del Maine. - La Pt-SGATAQUA, che segna il limite fra gli Stati Uniti del Maine e del Nuovo Hampshire. - Il MERRIMAC, the nasce dai monti Bianchi, e traversa gli Stati Uniti del Nuovo Hampshire e del Massachusset. - Il CONNEG-TICUT, che separa fra loro gli Stati Uniti del Nuovo Hamp-bire e del Vermont, e traversa poscia quelli del Massachusset e del Connecticut, - L' HUDSON, the traversa lo Stato Unito della Nuova York, bagna una parte della frontiera di quello della Nuova Jersey, e riceve alla diritta il Mochawah - Il DELAWARE, formato dall'uniune di due rami che venguno dallo Stato Unito della Nuova York, separa questo Statu e quello della Nuova Jersey dalla Pensilvania, bagna quello del Delaware, e sbocca nella Baja a cui dà il nome. I suni principali infl. somu il Lehig e lo Schuy Iki II, ambedue alla diritta. - Il Sv-SQUEHANNA, formato da due rami, il SUSQUEHANNA () RIENTALE, che viene dallo Stato Unito della Nuova York, ed è ingcossato dal Tioga alla diritta, e dal Lackawanna alla sinistra; e il Susquenanna Occi-DENTALE, che nasce dai monti Allegheny nellu Statu Unito della Pensilvania; dopo la loro unione il Susquehanna riceve la Juniata alla diritta, e la Swatara alla sinistra; bagna la Pensilvania, ed entra nella baja Chesapeak. - L'ELK. ed il PATAPSCO, che traversano lu Stato Unito del Mariland, e si pettano nella baia Chesapeak. - Il POTOMAC, che viene dai monti Allegheny, separa fra loro gli Stati Uniti del Mariland e della Virginia, traversa il distretto federale di Colombis , ove ciceve il Tevere e shocea nella baia Chesapeak. - L' JA-MES, che bagna lo Stato unito della Virginia, ove si forma per l'unione dell' JACKSON col COWPASTURE; riceve l' Elizabetta alla dicitta . ed il Gran Calfpasture alla sinistra e si scarica nella baja Chesppeak. - Il ROAONOKE formato dall'unione dello STAUNTON col Dan, che vengono dallo Stato Unita della Virginia: traversa quello della Carolina Settentrionale, e sbocca nella laguna d'Albemacle - Il PAN-PLICO O FIUME di TAR : il NEUSE: ed il CAPE FEAR formato dall'EAST CAPE FEAR o ramo orientale, e dal CAPE FEAR propriamente dettu o ramo occidentale, formato esso stesso per l'unione del HAW col DEEP, Questi tre fiumi bagnano lo Stato Unito della Carolina Settentrionale, ed i primi due sboccano nella laguna di Pamplico. - Il PEDIE, che nasce nello Stato Unito della Carolina Settentrionale, lo traversa sotto il nome di YADKIN, ed entra quindi in quello della Carolina Meridionale , the percorre sorto il nome di GRAN PEDIE fino alla foce. - Il SANTEE, the traversa lo Stato Unito della Carolina Meridionale ove si forma per l'unione della Wateree detta CATAEWBA nella Carolina Settentrionale da cui parte, e della CONGAREE, furmeta ella stessa da due rami BROAD e SALUDA. Il Santce si divide quindi in due rami, e pec due foci entra in mare - Il COOPER, e l'ASLEY, che bognano lo Stato unito della Carulina M-ridionale. - Il Savannau, che separa fra loro gli Stati Uniti della Carolina Meridionale e della Georgia, ed è formato

dai due rami Toulioo a Kindere che nascono dai monti Allegheny — L' ALATMARIA, che traversa lo Stato Unito della Ninora Georgia, over si forma per l' Tinione dell' OLASMUGEZ coll' OLONEE, e abocca nella laginna a cui dà il ninome. — Il S. Maria che separa lo Siato Unito della Georgia dal territorio della Friorio. — Il S. Giovassa, detro Uckla-WARA nella porte superiore del 200 coros, che bagna il territorio della Florida, over traversa il S. Giovicio, massa d'acqua simile ad nu lago.

Al GOLFO DEL MESSICO appartengono: l' APPALACHICOLA . formato dai due rami CHATAHOOCHE e ELIUT; il primo che è il più considerabile viene dai monti Apalach, e separa fra loro gli Stati Uniti dell' Alabama e della Georgia; dopo la loro unione l' Appalarbicola traversa il territorio della Florida, e shocca in mare per diverse foci-- Il MOBILE, formato per l'unione del TOMBECKBE e dell'ALABAMA, ciascuno dei quali si forma di due altri rami, cioè il primo per mezzo del Tuscaloosa e del Tombeckbe propriamente detto; il secondo per mezzo del TALAPOOSA e della COOSA o ECHOTA. Questo finme bagna lo Stato Unito dell' Alabama ed una parte di quello del Mississipl , e per due rami, detti MOBILE all' occidente e TENSAW all' oriente, si getta nella baja a cui dà il nome. - Il PEARL, che traversa lo Stato Unito del Mississipi ove nasce, separandolo nell'estremo suo corso da quello della Luigiana. - Il Mississipi, che è il più gran fiume della America Settentrionale, ed uno dei più considerabili del globo; esso bagna in tutto il suo corso il territorio degli Stati Uniti ove ha origine dai piccoli laghi Cassina, Piccolo Winnipeg e Leech o delle Songuiaughe; traversa il distretto dell'Huron e gli Stati degl'Illinesi, del Missuri, del Mississipì e della Luigiana; in que t'ultimo si divide in due rami principali, detti ATCHAFALAYA all' occidente e Mississipi propriamente detto all'oriente, i quali si suddividono in altri rami meno considerabili, e formano con i primi due il della di questo fiume, per cui si scarica. I principali infl. del Mississipl alla diritta sono: il S. Pietro: il Fiume dei Monaci: il Missuri, formato per la unione dei tre rami Jefferson, Madisson e Gallatin. che vengono dai Monti Missuri Colombiani, ed ingrossato alla diritta dalla Pietra Gialla, dal Piccolo Missuri, dal Rapido, dal Platte o Paduca, dal Konzas, ed alla sinistra dal Giacomo, dal Fiume dei Siux. dal Gran Fiume e dal Fiume Charaton; il Missuri traversa i distretti dei Mandani e dei Siux, e lo Stato a cui dà il nome, ed è rignardato come il più grande fra gl'influenti del Mississipi nel tempo che dovrebbe considerarsi come ramo principale di questo finme che egli sorpassa per la lunghezza del corso e per il volume delle acque. Il Mississipl riceve quindi: il San Francesco; il Fiume Bianco; l' Arkansas, che viene dai monti Missuri Colombiani, separa una parte del territorio degli Stati Uniti da quello della Confederazione Messicana, traversa il distretto degli Osagi ed il territorio a cui da il nome, ed è ingrossato alla diritta dal Canadese, ed alla sinistra dalla Negraka, dal Piccolo Illinese e dal Ramo Occidentale del fiume Bianco di sopra nominato; finalmente il Fiume Rosso, che viene dalle Frontiere della ronfederazione Messirana, separa una parte di queato territorio da quello degli Stati Uniti, e traversa lo Stato della Luigiana ove è ingrossato alla diritta dalla Waskita. I principali infl. alla

sinistra del Mississipi sono : il Wisconsin ; l'Illinese ingrossato alla sinistra dal Sangamo; il Kaskaskia; e l'Ohio, che si forma nello Stato della Pensilvania per l'unione dell' Alle ghi en y rolla Monongahela, traversa lo Stato a cui dà il nome e quelli dell' Indiana e del Kentucky, ed è ingrossato alla diritta dal Muskinguns, dallo Scioto, dal Miami, dal Wabash, ed alla sinistra dal Gran Kenhawa, dal Kentucky, dal Fiume Verde, dal Cumberland, e dal Tennessee. - La Sabina, che segna il confine fra lo Stato Messicano di Cohahuila e Texas, e quello della Luigiana negli Stati Uniti. - Il BIO DEI BRACCI DI DIO ed il COLORADO DI TEXAS, fiumi che nascono sulle frontiere orientali del Nuovo Messico, traversano le solitudini percorse dagl' indigeni indipendenti, e quindi lo Stato Messicano di Cohahuila e Texas. - Il Rto DEL NORD, anticamente detto Rto BRAVO, che nasce dalla Sierra Verde, traversa il territorio del Nuovo Messico , separa le solitudini percorse dagl'indigeni indipendenti dallo Stato Messicano di Chihuahua, bagna quelli di Cohahuila e Texas, e di Tamanlipas, e riceve alla diritta il Conchos e la Sabinas, ed alla sinistra il Puerco. - Il TIGRE, che traversa gli Stati Messicani di Nuovo Leon e di Tamaulipas. - Il SANTANDER o S. ANDREA, che naare nello Stato Messicano di Zacatecas, e traversa quelli di San Luigi Potosi e di Tamaulipas. - Il TAMPICO o PANUCO, che viene dallo Stato Messicano di S. Luigi Potosi, e bagna quello di Tamaulipas: esso riceve le acque del lago di Tampico ed il Montesuma o Tula, nel quale si scarica il famoso Desague o canale di scolo, destinato a r'revere le acque dei laghi Tescuco, Xochimilco, Chalco, S. Christobal e Supiango, situati nella valle di Messico. - Il GUASACUALCO o HUA-SACUALCO che hagna lo Stato Messicano di Vera Cruz, e riceve alla diritta il Passo. - Il TABASCO o GRIGIALVA, che viene dai monti situati nella confederazione dell' America Centrale, traversa gli Stati Messicani di Chiapa e di Tabasco, e sbocca nella baja Campeggio. -Il SUMASINTA, che bagna una parte dello Stato di Guatimala nella confederazione dell'America Centrale ove nasce; entra sul territorio della confederazione Messicana, vi traversa lo Stato di Chiapa, e separa quindi fra loro quelli di Tabasco e di Yucatan, dupo di che sbocca nella lagona di Terminos. A! MARE DELLE ANTILLE appartengono; il Baliss o Main,

ale vien dalls confederatione dell' America Centrale, appar lo athilimento iglene of Yacatan dallo Sata Merciona di gento more, de entra nella baja d'Yacatan —11 Bio. Grander, che travera una pari ello Sata di Guatinala nella sun deferazione dell' America Centrale, cutra nel lago laxval , ne esce col nome di Gotto o Rio Docto, ecutra nel lago laxval , ne esce col nome di Gotto o Rio Docto, ecutra nel lago laxval , ne esce col nome di Gotto o Rio Docto, che si getta alla simistra nel lago laxval. — Il MOTAGUA, rhe travera che si getta alla simistra nel lago laxval. — Il MOTAGUA, rhe travera getta nel galfo di Hundura; — L'LUEA; l'YARE, detto anche Fiuwa FILEN; questi finmi baginnu lo Stato di Honduras nella confederazione dell'America Centrale — Il S. GOTOMEN; che esce dal lago Nicarole, bagan lo Stato di questo nome un'als confederazione dell'America Centrale; il lago Nicaragao ricave per unaso del Ligitiapo i e seque del piecolo lago Mangras, detto an he L'adiri o di Leon, che deverbe riguardari come la sergente del S. Giovanii. — Il CIARDARI che traversa l'istmo di Panama nel dipartimento colombiano di questione la Cauca, esbocca nel golfo di Darien. — La Maddantara colombiano del Cauca, esbocca nel golfo di Darien. — La Maddantara, che masce dalla Configliera Centrale e di Quindia, traversa i l'adirimenti colombiani di Candinamarca e della Maddalena, e riceve alla sindrata il Bogora, il Bogo moso e di Cenare, e dal sindrata il Bogora, il Bogo moso e di Cenare, e dal sindra il Cauca, ingrossato dal Nechi e dal S. Giorgio. — Il Rio DELLA Hacita, che bagna la provincia a cui dai noue nel dipartimento colombiano della Maddalena. — La SCMA, che traversa il partimento colombiano della Maddalena. — La SCMA, che traversa il dib. — Il TUCUO, che separa fra loro i dipartimento colombiano della Sulta e di Venezula.

All'OCEANO ATLANTICO, nella sua parte meridionale, appartengono: il Rio Cauto all' est, il Rio di Guines e l' Ar o Rio dei NEGRI all'ovest, che sonu i fiumi principali dell' isola di Cuba. - Lo YAQUE o S. YAGO al nord, PYUNA all'est; la NEIBA e l'OZOMA al sud, e l'ARTIBONITE all'ovest, che sono i fiumi principali dell'isola di Haiti, - Lo Orenoco, fiume dei più considerabili dell'America Meridionale che viene dalla Sierra di Parima , bagna in tutto il suo corso il dipartimento colombiano dell'Orenoco, e shorca in mare per un gran delta formato di numerosi rami, fra i quali i più considerabili sono, la Boc-CA DI NAVIOS, che è il principale ed il più meridionale, il MACAREO, al centro; ed il GRAN MANAMO, che è il più occidentale. I principali infl. dell' Orenoco sono alla diritta : il Ventuari , ingrossato dal Manipiare; la Caura, ingrossato dall'Everato; ed il Caroni ingrossato dalla Paragna; alla sinistra: il Cassiquiare, il quale propriamente parlando è un ramo che l'Orenoco manda al Rio Negro infl. sinistro dell'Amazzone, e stabilisce così una naturale comunicazione fra questi due fiumi; l'Atapabo; il Guaviare; la Vichada; il Meta; l'Arauca; l'Apure, ingrossato dalla Portuguesa; eil il Guarico. - Il PUMARUM, che bagna la Gujana Inglese, separandola in parte dalla repubblica di Colombia. - Lo Essequebo , che nasce dalla Sierra Tumucumaca nella provincia brasiliana del Parà, ne logna una parte, quindi separa la repubblica di Colombia dalla Gujana Inglese, traversa quest'ultima, e shocca in mare. I suoi principali infl. alla sinistra sono: il Rupuniri o Rupunuwini; ed il Cujuni, che viene dal dipartimento colombiano dell'Orenoco, ove è ingrossato dal Mazareny .- Il DEMERARI ed il BERBICE, che bagnano la Gujana Inglese. - Il CORENTYN o CORENTINE, che separa la Gujana Inglese dalla Gujana Olandese - Il NIKERI, il KUPANAMA ed il Sa-RAMECA, che bagnano la Gujana Olandesc. - Il SURINAM, che viene datla Sierra Tumucumaca, bagna sotto nome d'ARRANETEN una parte della Gujana Francese, e traversa quindi la Gujana Olandese ove ricave il Comme wyne ingrossato dalla Cottica. - Il MARONI, che s-para la Gujana Olondese dalla Gujana Francese.-La MANA, il SINNA-MARY, il KURU, l'OYAC e l'APPRUAGUE, che bagnano la Gujana Francese. - L'OYAPOC, che separa la Gujana Francese dalla Gujana appartenente all' impero del Brasile. - L'AMAZZONE o MARANON, che è il

più gran fiume del mondo, fo mato per l'unione del NUOVO MARANON o TUNGURAGUA col VECCHIO MARANON o LCAYALI, che ha luogo nella provincia di Maynas. Il TUNGUARAGUA, nasre dal Jaco Lauri nella repubblica del Perù, traversa in gnesto Stato i dipartimenti di Junin e di Libertà, vi riceve alla diritta il Guallagua o Guanuco, entra quindi nella Colombia sul cui territorio riceve alla sinistra il Santiago for. mato dal Paute e dal Zamora, ed il Morona o Upano, e dopo aver bagnato la provincia di S Giov. di Bracamoros e parte di quella compresa nel dipartimento colombiano dell'Assuay, incontra l'UCAYALI. Questo si forma per l'unione di due rami detti: BESI o l'ARO, il quale deve riguardarsi come il ramo principale dell'Amazzone, e APURIMAC; il primo prende origine dal torrente Choqueapo che scende dalle Ande aituate presso la città della Paz nella repubblica di Bolivia; l'altro nasce parimente su questo territorio, ma dalle Ande situate alla sinistra del lago Titicaca. Questi rami bagnano prima il dipartimento boliviano della Paz, nel quale il Beni o Paro riceve il Mapiri, il Coroico e il Tipuani; entrano quindi nella repubblica del Perù, e vi traversano i dipartimenti di Cusco e d'Ayacuco; in quest' ultimo si uniscono e formano l'UCAYALI, il quale dopo aver bagnate immense solitudini percorse da indigeni indipendenti, entra nella provincia di Maynas per unirsi al Tunguragua. L' Amazzone così formato prosegue il suo corso nella suddetta provincia di Maynas, entra poscia nell' impero del Brasile, vi traversa la gran provincia del Parà, e per una foce amplissima si scarica finalmente in mare. L' Amazzone presso la sua imboccatura comunica per mezzo di un canale naturale detto T djipuru col Tocantin o Parà, e viene così a formare una vasta isola, chiamata Marajo o Giovanni, racchius: ra le foci di questi due fiumi. I principali infl. dell' Amazzone alla diritta sono : lo Javary, che viene dal Perù, e separa questa repubblica dall' impero del Brasile; lo Jutay o, l'Hy otahy , lo Jurua, il Tefe o Jepe, ed il Purus che vengono dalla repubblica del Perù, ed entrano nell'impero del Brasile; la Madeira, formata dal Marmore e dal Guapore: essa viene dalla repubblica di Bolivia, ove è ingrossata dal Rio Grande o Guapaix e dal Parapiti o Sara, ed entra quindi nell' impero del Brasile; il Topayos, detto Juruena o Juren u, ingrossato dall' Arinos , ed il X i n g u, il corso dei quali appartiene intieramente all' impero del Brasile. I principali infl. alla sinistra dell' Amazzone sono: la Pastaca, il Tigre e il Napo, il corso dei quali appartiene totalmente alla Colombia; l'Ica o Putumayo, l'Yapura o Caqueta, ed il Rio Negro ingrossato alla sinistra dal Cassiquiare, ramo dell'Orenoco, e dal Rio Branco; questi tre infl. vengono dalla repubblica di Colombia, ed entrano nell' impero del Brasile; finalmente il Rio Trombetas e l'Anaurap a r a, il corso dei quali appartiene intieramente all' impero del Brasile. - Il TOCANTIN o PARA', uno dei più gran fiumi del Brasile, formato dai due rami: TOCANTIN propriamente detto; e RIO GRANDE o ARAGUAYA, Il Tocantin propriamente detto, formato egli stesso dal Rio DAS ALMAS e dal MARANHAO, traversa la parte orientale della provincia di Goyaz, ove nascono e si uniscono i rami sopraindicati, e riecve alla diritta il Paranan. Il Rio Grande o Araguaya, prende

origine celi pure nella provincia di Govaz, la separa da quelle di Matto Grosso e del Parà, riceve alla diritta il Rio das Mortes, edopo essersi unito al Tocantin e traversata una parte della provincia del Parà, per larga foce si getta in mare. Questo fiume comunica per mezzo di un canale naturale, detto Tajipuru, coll'Amazzone. - Il MA-RANHAM, detto MIARIM o MEARI, con i suoi infl. alla sinistra che sono il Grajahu o Santona, ed il Pinare o Pindare; e lo ITAPICURU; questi due fiumi bagnano la provincia brasiliana di Maranham. — Il Paranahiba o Parnahiba, che separa la provincia bras'liana di Maranham da quella di Piauhy ove prende origine; i suoi principali infl. sono alla diritta: il Gorongueja, ed il Caninde ingrossato dal Piauhy; alla sinistra: il Rio di Balcas. - Il SENBA O CIARA, e l'IGUARIBE O IAGUABIBE che riceve il Salgado alla diritta : questi due fiumi bognano la provincia brasiliana di Seara. - Il Rio GRANDE DEL NORD, una volta POTENIGI, ed il Rio PARAHIBA DEL NORD; questi fiumi traversano le provincie brasiliane dei loro nomi. Il RIO S. FRANCESCO, che traversa la provincia brasiliana di Minas Geraes, ove nasce, e quelle di Fernambucco e di Sergipo. I suoi principali infl. sono: il Rio das Velhas ed il Rio Verde alla diritta; il Paracatu ed il Rio Grande alla sinistra. - Il Rio Itapicuno, detto anche Iacobina e Rio del Pei-XE; il PARAGUACU o PERUACU: ed il RIO DAS CONTAS; questi tre fiumi traversano la provincia brasiliana di Bahia. - Il Rio PARDO, che bagna una parte della provincia brasiliana di Minas Geraes, ove prende origine, ed una parte di quella di Babia: due canali naturali lo pongono in comunicazione col Rio Belmonte. - Il Rio GRANDE DI BEL-MONTE, formato dai due rami ARAGUAHT e JIQUITINHONHA, che hanno le loro sorgenti nella provincia brasiliana di Minas Geraes, e ne traversano una parte; dopo la loro unione il Rio di Belmonte perrorre una parte della provincia di Balia, e sbocca in mare. Un canale naturale, detto Rio di Salsa, lo fa comunicare col Rio Pardo. - Il RIO DOGE o PIRANGA, che traversa la provincia brasiliana di Minas Geraes, ove nasce, e quella di Spirito Santo. - Il PARAHIBA DEL SUD, che nasce nella provincia brasiliana di S. Paolo, e traversa quella di Kio Janeiro. - Il Rio GRANDE DI S. PIETRO o del SUD, che proprismente parlando è il nanale per cui le lagune di los Patos e di Merim comunicano coll'Oceano. Può riguardarsi come ramo principale di questo fiume l' JACUY, che dopo aver traversata la provincia brasiliana di S. Pietro, ove ha origine, entra nella laguna di Patos; un altro ramo è il CEBOLLATI, che traversa la repubblica dell'Uruguay, e si getta nella laguna di Merim. - Il RIO DELLA PLATA, fiume dei più considerabili dell'America Meridionale, formato per l'unione del PARANA collo URUGUAY. Il Parana, che è il ramo principale, nasce dalla Sierra di Mantequeira nella provincia brasiliana di Minas Geraes ; ne traversa una parte, separa quindi la provincia di S. Paolo da quelle di Goyaz e di Matto Grosso, come pure il territorio dell'impero del Brasile da quello appartenente al ditfatorato del Paraguay, ed entra finalmente negli Stati Uniti del Rio della Plata, ove, dopo aver bagnate le provincie di Corrientes, S. Fe ed Entre Rios, incontra l'Uruguay col quale si unisce. I principeli infl. del Parona alla diritta sono: il Rio das

Mortes, il Parana Iba ed il Rio Pardo, il corso dei quali appartiene totalmente all' impero del Brasile ; il Paraguay, che nasce nell' impero del Brasile, traversa il lago temporario di Xarayes, separa gli Stati Uniti del Rio della Plata dal dittatorato del Paraguay. ed è ingrossato dal Pilcomayo e dal Rio Grande o Vermejo, che vengono dalla repobblica di Bolivia, e traversano gli Stati Uniti del kio della Plata, e dal S. Lorenzo, dal Taguary e dal Mondego o Embotetinu, che appartengono all'impero del Brasile; quindi il Salado che apportiene intieramente agli Stati Uniti del Rio della Plata. I principali infl. alla sinistra del Parana sono: il Rio Verde, il Tiete e l'Iguasu o Cority ba, il corso dei quali appartiene all' impero del Brasile. L' Uruguay nasce nella repubblica a cui dà il nome, traversa in tutto il suo corso questo Stato, separandolo dagli Stati Uniti del Rio della Plata, riceve alla sinistra il Rio Negro, e si unisce quindi al Parana. Il Bio della Plata cost formato, separa nell'estremo suo corso la repubblica dell'Uruguay dagli Stati Uniti del Rio della Plata, riceve alla diritta in quest'ultimo Stato il Saladillo o Rio Quinto, e per larga foce, simile più ad un golfo che ad un fiume, shocca in mare. - Il Rio Colorado o Mendoza, che siforma per l'onione di due rami principali , i quali scendono dalle Ande del Chili, traversa le provincie di Mendoza e di Buenos Ayres negli Stati Uniti del Rio della Plata, come pure le solitudini comprese in questo Stato, e perrorse da selvaggi indipendenti ; riceve alla diritta il Rio Diamante, e shocca in mare. - Il Rio Negao o Cusu Leuwe . che viene dalle Ande del Chilt, e segna in tutto il suo corso il confine fra il territorio degli Stati Uniti del Rio della Plata e le solitudini appartenenti alla Patagonia. Questo fiume, come il Nilo, percorre una vasta estensione di paese senza ricevere alcun influente, traversa dei grandi aridi deserti, ed è soggetto a periodici straripamenti che rendono abitabile la sola piccola striscia di terreno bagnata dalle sue acque. - Il RIO CAMARONES O FIUME DEI GAMBERI, ed il RIO GALLERO : questi due fiumi traversano la parte meridionale della Patagonia. Al GRANDE OCEANO, nella sua parte meridionale, apparten-

gono: il Calla-Calla ed il Valdivia, che comunicano fra loro, quindi il TOLTEN ed il CAULEN; questi fiumi traversano l'Araucana. - Il BIONIO, the separa il Chill propriamente detto dall' Araucana tuttavia indipendente. - Il CHILLAN ed il MAULE; questi fiumi bagnano la parte meridionale del Chili - Il MATPO col suo infl. Mapocho. il OULLOTA o ACONCAGUA, ed il LIMARI: questi fiumi irrigano la p. rie centrale del Chill. - Il COQUIMBO, il GUASCO, ed il COPIAPO; questi fiumi traversano la parte settentrionale del Chill. - Il SALADO, che segna il ronfice fra il Chill e la repubblica di Bolivia. Il OUILCA e le Ocona, che bagnano la parte meridionale della repubblica del Perù,-Il BIMAC ed il SANTA o TOMBO, che traversano la parte centrale della repubblica del Peris - Il LAMBAJECO, il Piura, ed il Chira, questi fiumi irrigano la parte settentrionale della repobblica del Perù. - Il GUAYAQUIL, nel diportimento del suo nome; l'ESMERALDAS, nel diportimento dell'Equatore; il Patia ed il S. Giovanni del Choco, nel dipartimento del Canca. Questi fiumi appartengono alla repubblica di Colombia. - Il Tosta, nello Stato di Nicaragua, ed il GUACALAF, nelle Stato di Guatimala, ambedue apportenenti alla confederazione dell'America Centrale. - Il CHIMALAPA ed il RIO VERDE, che traversano lo Stato messicano d'Oaxaca. - Il TLASCALA o NASPA, che bagna il territorio di Tlascalà, ove ha origine, e lo Stato messicano di Puebla .-Il ZACATULA, che traversa una parte dello Stato di Messico. - Il Rto TOLOLOTLAN e Rto GRANDE, detto anche S. VAGO, che nasce sotto il nome di LERMA dalla Cordigliera di Messico, traversa lo Stato di quest'ultimo nome e gli altri Stati messicani di Mechoacan, di Guanaxuato e di Xalisco, e per tre foci si getta in mare. Questo fiume riceve le acque del lago di Chapala, nel quale trovasi l'isoletta di Mescalà, celebre negli annali dell' indipendenza Messicana,

Al GOLFO DI CALIFORNIA appartengono: il CULTAGAN, il CINALDA, il RIO del FUERTE, l' HIAQUE O SONORA, ed il RIO DELLA ASCENSIONE; tutti questi fiumi traversano lo Stato messicano di Sonora e Ginaloa. - Il COLORADO DI OCCIDENTE O FIUME ROSSO OCCIDEN-TALE, che nasce dalla Sierra verde sotto il nome di S. RAFFAELLO, e traversa prima sotto la denominazione di ZUGUANARAS, e quindi sotto quella di COLORADO una vasta estensione di paese poro coguito, e riguardato come dipendente dalla confederazione Messicana, ma abitatoda indigeni indipendenti. I suoi principali iuli, sono il Rio di S. Saverio, it Nabajo, l' Yaquesila, e la Gila ingrossata dal Rio S. Pedro tutti alla sinistra.

Al GRANDE OCEANO nella sua parte settentrionale, appartengono il S Filippo di sorgente incognita, ed il SAGRAMENTO che credesi uscire dal lago Timpanagos; questi due fiumi bagnano il territorio della Nuova California. - La COLUMBIA o OREGON formato per l'unione dei due rami FLAT HEAD o CLARK, e FLAT BOW o SETTENTRIONALE che vengono dai monti Missuri Colombiani; questo fiume traversa in tutto il suo corso l'immenso distretto dell'Oregon, compreso nella confederazione Anglo-Americana o Stati Uniti. I suoi principali infl. sono alla sinistra : il Lewis, formato per l'unione dei due rami Saplina o Lewis Meridionale, e Lewis Settentrionale ed il Multnomah che esce dal lago Timpanagos nella confederazione Messicona, traversa sotto nome di Timpanagos una parte di questo territorio, ed entra poscia in quello degli Stati Uniti, ove prende l'altra denominazione di Multnomah : alla diritta : l'Otchenankane, che scatica il lago a cui dà il nome. - LA CALEDONIA ed il TACOUTCHE FESSE o FRASER, che traversono il distretto dell' Oregon compreso nella confederazione Anglo-Americana o Stati Uniti. Sembra però che la parte superiore del corso del Fraser. e tutta la riva destra nella sua parte inferiore sieno comprese nel territorio dell'America Inglese, non essendo ancora ben determinati i confini.

Ai BACINI INTERNI o Laghi senza scolo, appartengono: il SALADO ed il S. BONAVENTURA, che scendono ambedue dalla Sierra Verde, traversano il territorio della nuova California, e sboccano nel lago salso , detto Tguayo. - Il GUANABAL, che nasce nello Stato messicano di Zacatecas, lo traversa e si getta nel lago di Parras. - L'An-PALGALA, che traversa! a provincia del Tucuman negli Stati Uniti del Rio della Plata, e sbocea nella leguna o lago d'Andalgala. - Il RIS DOLCE, che traversa le provincie del Tucuman, ove nasce, di



Santiago dell' Estero e di Cordova negli Stati Unit i del Rio della Pista, ed entra nei laghi salsi, detti lagune salse di los l'orongos. - Il DE-SAOUADERO, che scarica il lago Titicaca, e si perde per evaporazione nel terreno che forma la parte bassa della provincia di Carangas, com-

presa nel dipartimentu boliviano d'Oruro.

CANALI E STRADE DI FERRO. I can ali navigabili, che si trovano in America, sono stati costruiti quasi tutti di recente ed in pochissimo spazio di tempo. La confederazione Anglo-Americana o gli Stati Uniti è la potenza che oltre a possederne il maggior numero, ne ha teli non solo paragonabili a qu'elli che si trovano in Europa, ma altri ancora che superano in lunghezza, eccetto il Canale Imperiale della China, tutte le costruzioni di simil genere. Oltre i canali navigabili, l' America ne conta pure diversi altri che servono alla irrigazione ed allo scolo. I più meritevoli di men zione, fra quelli giù in attività, o prossimi alla loro ultimazione, sono i seguenti, ordinati a seconda degli Stati a cui appartengono.

Nella confederazione Anglo-Americana o Stati Uniti, i principali canali navigabili sono quelli di Middlesex, che un isce il porto di Boston al fiume Merimac; di Blackstone, che la comunicare le due città di Worcester e Provvidenza ; di Nuova Haven che forma la parte principale della comunicazione idraulica, non an cora compita, destinata ad unire il Long-Island sound al lago Memphremagog fra lo Stato del Vermiont ed il basso Canadà; di Farmington, che va da Northampton a Nuova llaven, e forma parte della precedente comunicazione; di Morris, che forma una delle comunicazioni fra i fiumi Hudson e Delaware: d' Erié (il gran canale), c he va da Albany sul fiume Hudson Buffalo sul lago Erié: Champtain (il canale), che va dal canale precedente a Whitehal sopra un influente del lago Champlain; dell'Hudson e Delaware, che forma un'altra comunicazione fra questi due fiumi ; di Laekawaren che è il prolungomento del precedente, e va da Carpenter's point sul Delaware fino ad Honesdale : d' Oswego che va da Salina ad Oswego, ed apre una comunicazione fra il gran canale d'Erié ed il lago Ontario; di Jeneca che unisce i laghi Seneca e Cayuga col gran canale d' Eriè; di Pensilvania sotto la qual denominazione si comprende collettisamente un' immensa linea di lavori idraulici che comincia a Middletown sul fiume Susquehanna, e va ad incontrare i rami che formano il fiume Olifo; le sue parti principali sono: Traverse Division (Sezione Traversale) che va da Columbia sul Susquehanna a Pittisburgo sull' Ohio ; Susquehanna o Middle Divi sion (Sezione Media ), che va da Ducan's-Island fino a Tioga ; West-Brunch-Division ( Sezione del Ramo occidentale ) che va da Northumberland sul Susquelianna Occidentale fino a Dunstown; Delaware o Eastern Division (Sezione Orientale), che va da Bristol sul Delaware, fino ailavori idraulici di Easton sul Lehig; Pittisburg ed Erie, o Western-Division (Sezione Occidentale), che va da Pittisburgo sull'Ohio ad Erié sul lago di questo nome. Vengono quindi i canali dello Schuytkill, che va da l'iladelfia a Porto Carbon: dell' Unione che va dall'influente Schuytkill a Middletown sul Susquehanna: del Lehig, che va da Easton alle miniere di Mauch Chunk; della Chesapeak e dell' Ohio, che va da Georgetowa sul fiume Potomac fino a Pittisburgo sull'Ohio;

dal Drisware e Chetapenk che va dal finne Delaware al Sraquehron, e forma la comunicazione fra le due Bigi Delaware e Chesapenk; della Chetapenk Albemarle, anche detto Dismot-Swamp-Canal, che unice il finne James alle lagune d'Albemarle il Baltimora, che va da questa città a Colombia sul Suuquehrana: del finne James, delvon da questa città a Colombia sul Suuquehrana: del finne Alemarle, vin l'inferiore delle quali va da Richmond a Venture Fallic del Homoter, che va da Velden a Salem per eviture le cadute del finne Rosnobe; jonetimo Grand, che unice il finne Sumono con Rosnobe coll' Apponation; di Entaw, detto anche Santre Canal, cheva che sul Checape del Canal, cheva che del Checape del Capado in Checape del Capado del Rosnobe collega e control, per va da Checape al Ill'indoceature del Capadopa tel lago Erié, fron a Portunouth confluente dello Scioto collo livo: e finalisome quello del Manui, che deve appire una movos comunicazione fra l'Otho e di il lago Erié, per messo del Miami influente del primo, ed del Namue influente del secondo.

Nel Comada appartenente all' America Inglese, i principali cranàl navigabili sono quelli di Wellanda, che va da Porto Maithaud vallago Erié, a Porto Dalbusio sul lago Ontario, onde evitare la caduta del Nisgara, e porte in comunicazione questi due laghi; del Ridesu, non ancora ultimato, che deve unire il lago Ontario all' Ottawa influente del S. Lorenas, e comincia da Ringtion sul lago Ontario ai onice all' influente Ridesu e abocca a Bytown, poro lungi dal confluente di contra del contra d

Nella Nuova Scozia appartenente all' America Ingleso è da menzionarsi il canale di Halifax, esso deve unire la città del suo nome al fiume Shubenacady, e per conseguenza l' Oceano Atlantico alla baja Fundy.

Nella Guiana appartenente all' America Inglese, il più ragguarde, vole fra i canali navigabili che vi ai trovano è quello del Mohaica; ceso ha diversi rami, e pose in comunicazione da una parte i villaggio ed il fiume Mahaica col Demerary, e dall' altra si unisce ad un-altre essule che parte dal golfo del Mahaicony.

Nella Guiana appartenente all' America Olandese meritano measione i due canali navigabili seguenti, cioè; quello del Jurinam Serameca, che unisce questi due fiumi : e quello della Baja Waruppa, a she da una parte va dal confluente della Gottiva col Commewyne al mare, e dall' altra comunica con un altro influente dello stesso Commewyne.

Nalla Confolerazione Messicana finalmente è da noverari il finosoderingur o canalte di zcole di Huchuttoca, destinato a portree le arque dei laghi Tescuco, Nochimilca, (Alacio, S. Gliristobal e Zupanço, nel Monteanna o Ilai, influente del limem Tampico o Pantico; le rivolutioni politiche hanno non solo sopeso questo magnifico lavoro, ma hanno anche ridotto, per mucanza di samtenimento, in deplorabile stato la parte che era ultimata, per sui la cità di Messico, situata presso il lago Tescuco, trovasi esposta a delle terribili imodazioni per gii straripamenti di quenta lago, cagionni dalle acque sovrabboniper che in esso versano, per il differente livella del terreno, gli altri laghi nominati.

Oltre i canali indicati, ve ne sono moltissimi in progetto, fra questi ultimi meritano una special menzione, per la loro importanza, i cinque seguenti, essendo destinati ad aprire una comunicazione fra l'Oceano Atlantico ed il Grande Oceano, cioè: quello sull'istmo di Tehuantepec, nello Stato messicano d' Oaxaca, fra le sorgenti del Rio Chimalapa, che shocca nel grande Oreano, e quello del Rio del Passo, influente del Rio Huasacualco, che si getta nel golfo del Messico, diramazione dell' Oceano Atlantico; quello sull' istmo di Nicaragua, nello Stato di questo nome, compreso nella confederazione dell'America Centrale, fra il fiume Tosta che si scarica nel golfo di Papagayo, diramazione del grande Oceano, ed il piecolo lago di Managua, detto anche Lindiri o di Leon, il quale per mezzo del Litipapa versa le sue acque nel lago Niraragua, da cui esce il fiume S. Giovanni, che sbucca nel mare delle Antille, diramazione dell'Oceano Atlantico; quello sull' istmo di Panama, dipartimento colombiano dell' istmo, fra Portobello sul mare delle Antille, diramazione dell' Oceano Atlantico . e Panama sul golfo del suo nome, diramazione del Grande Oreano; sembra però , dietro saggi fatti , che il terreno non sia suscettibile di quest' operazione, per cui il governo ha rinunziato a questo progetto rol sostituirvi l'altro di una strada di ferro; quello dell' istmo di Darien o di Cupica, nel dipartimento colombiano dell' Istmo, fra il Rio Atrato che si getta nel gotfo di Darien, diramazione dell'Oceano Atlaotico, ed il Rio Napipi che sbocca nel Grande Oceano; finalmente il cannle di Ruspadura, nel dipartimento colombiano del Cauca, indirato da molti geografi come già esistente fra il Rio Atrato che sborca nel golfo di Darien, diramazione dell' Oreano Atlantiro, ed il Rio S. Giuvanni del Choco che si scarica nel grande Oreano.

L' America conta pure diverse strade di ferro, destinate a stabilire un altro mezzo di facile comunicazione; queste, fra le quali alcune superiori in lunghezza a quanto è stato eseguito in simil genere, si trovano negli Stati Uniti, unira potenza di questa parte di mondo, che abbia fin qui intrapreso tali costruzioni; le più ragguardevuli sono quelle da Boston a Albany, lunga 200 miglia inglesi; da Boston a Provvidenza, lunga 43 miglia; da Filudelfia a Columbia sul Susquehanna lunga 80 miglia; da Bultimora all' Ohio, la più lunga che siasi intrapresa sul globo: essa avrà 550 miglia di lunghezza; un'altra strada la deve porre in comunicazione con Washington; da Charleston ad Amburgo sul Savannah , lunga 135 miglia, da Trenton a Razitan sul Delaware ; da Camden, dirimpetto a Filadelfia, all Amboy nei rontorni di Nuova-York lunga 50 miglia : essa deve avere le seguenti quattro diramazioni : dalla città di Jersea fino alla grande strada d' Amboy, da Amboy a Brunswick, da Borden-Town a Trenton, e da Camden a Salem; da Newcastle a Frenchtown, lunga 16 miglia; da Honesdale alle miniere di carbon fossile di Lackavaxen, lunga 16 miglia; e fin-lmente quella delle miniere di carbon fossile di Mauck Chunk, lunga 9 miglia,

LAGHI. L'America Settentrionale è furuita in singoiar modo di laghi, fra i quali m-ritano particolare menzione per la loro grandeaxa i seguenti: il Lago Supériore, il Michigan, l'Huron, il S. Chiaro,

l' Erie' e l' Ontario comunicanti tutti fra loro , e formanti una va ta massa d'acqua dolce detta da taluni Mare del Canada, da eni trae origine il gran fiume S, Lorenzo. Il solo Michigan appartiene intieramente agli Stati Uniti; il possesso degli altri è diviso fra gli Stati Uniti e l' America Inglese, perchè posti sulle loro fron iere; nella quale categorio sono pure da comprendersi i laghi meno considerabili dei Baschi, della Pioggia, Vermiglio. Biunco ed altri, situati verso le sorgenti del Mississipi, Sono quindi da menzionarsi i laghi Atapeskow o delle Montagne, dello Schiavo, del Grand' Orso, del Pastorale, dell' Orso Nero, del Bufalo, dei Renni, Wollaston, Winnipeg, Manitow, Piccolo Winnipeg, Nipissing, S. Giovanni ed altri, tutti compresi nella Nuova Brettagna, appartenente alla America Inglese; il lago Winnipiseogee, nello Stato Unito del Nnovo Hampshire; i laghi Champlain, Giorgio, Seneca, Cayuga e Oneida, nello Stato Unito di Nuova York; il lago Pontchartrain , nello Stato Unito di Luigiana e precisamente nel delta del Mississipl; i laghi Otchenankane, Cutsamin u Eardbebs e Flat Bow, nel distretto dell'Oregon appartenente agli Stati Uniti; il lago Timpanagos, in un territorio riguardatu come dipendenza della Nuova Calilornia, e spettante alla confederazione Messicana: il lego saleo di Teguayo, nella Nuova California appartenente alla confeilerazione Messicana; il lago di Chapala, nello Stato Messicano di Xalisco; i laghi Tescuco, Xochimileo, Chalco, S. Christobal e Zupango, nel distretto federale della confederazione Messicana; finalmente i laghi Nicaragua, Managua detto anche Lindiri o di Leon, ed Isaval impropriamente chiamato da alcuni laguna d' Isaval, appartenenti alla confederazione della America Centrale. I maggiori laglii dell' America Meridionale sono: il Titicaca, nei territorii delle repubbliche di Bolivia e del Perù; il lago di Tacarigua o di Valencia, nel dipartimento colombiano di Venezuela: il lago di Cuatavita, nel dipartimento colombiano di Bogota, celebre per i preziosi oggetti gettati a titolo di offerta dagli antichi indigeni nelle sue acque, e raceolti nella maggior parte dag primi Spagnuoli conquistatori di questi paesi; il lago Lauri, e non Lauricocha (perchè cocha in peruviano significa lago) nella repubblica del Perù ; la laguna o lago temporario di Rogaguado, nella repubblica di Bolivia : il lago temporario di Xarayes, nei territorii dell' nopero del Brasile e della repubblica di Bolivia; il lago Guanacache, nella confederazione del Rio della Plata; finalmente le vaste paludi temporarie conosciute sotto i nomi di lagune del Desaguadero, laguna Grande e lago di Tehuel, nella Patagonia. Il famoso lago chiamato Dorado di Parima o mar Bianco, non esiste, come non hanno mai esistito ne la città di Manoa nè i suoi palazzi di oro massiccio che dicevansi co. struiti sulle rive del lago; questo collocavasi fino dalla scoperta dell'America, per tradizione degl'indigeni circonvicini, nel centro della Gujana, e precisamente nella parte oggi spettante alla repubblica di Colombia. territorio ehe per la creduta esistenza di questo lago aveva acquistato il nome di Paese d' Eldorado. Sembra che le balze del monte Ucucuamo risplendenti di taleo, le inondazioni dei piccoli fiumi Urariapara, Parima e Xurumu, e specialmente l'esistenza del lago Amucu, abb ano il ato fitogo alla favolosa esistenza del Dorado, oggetto di taute infelici spedizioni in traccia di tesori immaginarii.

180LE. Le principali fra le i ole che pes-ono rignardarsi come dipendenze geografiche del continente Americano, sono le seguenti, classate secon lo i differenti mari nei quali si trovano.

Nell' Oceano Atlantico e sue diramazioni: l'arcipelago di Terra Nuova o del S. Lorenzo, composto delle isole Terra Nuova, Capo Brettone, Principe Eduardo o S. Giovauni, Anticosti e di altre più piccole, tutte spettanti agl' Inglesi, ail eccesione delle due isolette S. Pietro e Miquelou, che appartengono ai Francesi. Le isole Rhode e Lunga, appartenenti agli Mati Uniti. Lo accipelago del-Le Bermude, dipendente dagli luglesi, ove sono da menzionarsi Bermuda, che è l' isola più grande, e S. Giorgio che è la più importante. L'arcipelago Colombiano o delle Antille, nel quale si distinguono: le Grandi Antille, cioè le i-ole Cuba, S. Domingo oggi Haiti, Gianumuica e Porto Ricco, le Piccole Antille, sotto il qual nome si comprendono le isole Triuita, Martinicca, Guadalupa, Dominica, Burbada, Antigoa, S. Croce, ed altre; e l'arcipelugo di Bohama o Isole Lucuje, formoto delle Isole Inagua, Gran S. Salvadore, Gran Bahama, Provvidenza rhe è la più importante, Hetera ed altre più piccole. Il possesso di tutte queste isole è repartito fra gl' Inglesi, gli Spagmioli, i Francesi, i Danesi, gli Svedesi e la repubblica di Il-iti Le isole Marajo o Giovanni, Maranham, Itaparica, Grande, S. Caterina, e l'isoletta sterile di Fernanda di Noronha, tutte appartenenti allo impero del Brasile. Le iso le Matuine o arcipetago di Fatk. land, composto delle ilue grandi isole Falkland e Soledad, e di 90 altre isolette minori; esso è riguardato da alcuni geografi come dipendenza della repubblica di Buenos Avres, a motivo del progetto emesso da questo Stato di fondarvi uno stabilimento, abbeache sia tuttora senza abitanti permanenti. Finalmente le due isolette Trinità e S. Paolo quasi in mezzo all' Atlantico, la prima delle quali, detta anche Piccola Ascensione ed occupata da pochi Brasiliani, è nituata sotto il 21º di lat. aust, e la seconda, senza abitanti permanenti, trovasi sotto il primo grado di lat. bor.

Nell' Oceano Australe : l'arcipelago di Magellano o della Terra del Fuoco, abitato da indigeni indipendenti, e composto , delle isole Terra del Fuoco o King Charles Southland, la più grande di tutte, South Desolation, Clarence, Hoste, Navarino, Annover, e degli Stati ove gl' Inglesi hanno fondato nno stabilimento: quindi dell'arcipelago della regina Adelaide, Piazzi, e Rennell, sono le principali ; del groppo dell' Eremita, che comprende le isole Eremita, Wollaston, Horn ed altre; e finalmente del gruppo delle isole Diego-Ramirez. Lo arcipelago Antartico o le Terre Antartiche, sotto il qual nome si comprendono tutte le isole deserte e coperte di ghiacri, situate al di là del 51º di lat. aust., i gruppi ed isole principali di quest' arcipelago sono : l' isola S. Pietro detta Georgia Australe da Cook; il piecolo arcipelago di Sandwich, nel quale le isole Bristol, Thule Australe, e quelle del piccolo gruppo del marchece di Traversay, sono le principali; le quattro isole ultimamente scoperte dal capitano James Brown, due delle quali chiamate del Principe e di Willey hanno ciascuna un vulcano; esse possono rigardarsi come farenti parte del precelepte arcipelago; le Orcudi Australi, gruppo formato dall'iosh Pomona e da molte lite
culte i il Scheland Australe, gruppo di discree iusle, fra le quali
cultente il Scheland Australe, gruppo di discree iusle, fra le quali
quelle chiamate Barrow, Re Giorgio e Levinggion, cono le più grandi; la Trena della Trinitia, ultimamente e non accora prefettamente
conosienta. Pare pous collocarsi fra queste iode la Turra di Graham
cooperta nel 1823 dal capitano Esicoc; questa è situata fra la Terra
della Trinitia e l'isola d'Alessandro I; fiminente le due isolette di Mazgandro I e di Pietra I, situate quasi sutto 170º di lat. sust., alle quali
e specialmente all'ultima converrebbe l'epiteto di Thule Australe, estendo la terra più merdionale conosciulo.

Nel Grande Oceano e sue diramazioni : l'arcipelago Patagonico, abitato da indigeni indipendenti, e composto del gruppo di Gunyaneco, e delle isole Wellington o Campana, Madre di Dio, S. Martino', Rocca Partida, Lobes, ed altre meno considerabili; quest'arcipelago, situato sulle coste occidentali della Patagonia, altro non è propriamente parlando che la continuazione di quello di Magellano , classato fra le isole dell' Oceano Anstrale. L' arcipelago di Chonos, al nord del precedente, abitato da indigeni indipendanti, e composto dell' isola Chonos e di un gran numero d' isolette, che nella maggior parte sono puri scogli. Lo arcipelago di Chiloe, spettante alla repubblica del Chill, e formato dell'isola Chiloe e di molte altre più piccole. Il gruppo di Giovanni Fernandez, composto delle due isole deserte Mas-a-Tierra e Mas-a-Fuero; vuolsi che la prima di queste isole sia scomparsa totalmente nel 1837; un marinaro inglese che fu lasciato nell' isola Mas-a-Tierra, ove visse solo per diversi anni, somministro l'argomento al famoso romanzo di Robinson Crusoe. Il piccole gruppo di S. Ambrogio, formito dall'isola di questo nome, da quella di S. Felice, e da altre isolette tutte deserte. L'isola Puna, dipendente dal dipartimento colombiano di Guayaquil. L'arcipelago di Gallapagos, senza abitanti permanenti, composto di un gran numero d'isole, fra le quali Albemarle, James, Chatam e Carlo, sono le più grandi. Le isole delle Perle, dipendenti dal dipartimento colombiano dell' Istmo. Il gruppo di Revilla Gigedo, composto di tre isole deserte, la più grande delle quali chiamasi Socorro. Le isole Tibaron, Gerralbo , S. Giuseppe , Carmine, S. Francesco, S. Ines e S. Ignazio, nel golfo di California, e quelle di S. Margherita, Cedros, S. Catalina e S. Cruz, lungo la costa occidentale della California, tutte spettanti alla confederazione Messicana. L'arcipelago di Quadra e Vancouver. composto delle grandi isole Quadra e Vancouver, Regina Carlotta, Principe di Galles e Sitka , oltre un gran numero di altre più piccole; le prime due colle loro dipendenze appartengono agl' Inglesi, le altre ai Russi. Il gruppo di Kadiak, così detto dal nome dell' isola principale , spettante ai Russi. L'arcipelago delle Aleuti, o Aleuzie, appartenente parimente ai Russi, e composto di un gran numero d' isole, fra le quali Umanak, Unalascha, Alchen, Tanaga ed Attu, sono le più grandi. Finalmente il gruppo di Pribylof, composto delle isole S. Paolo e S. Giorgio, oltre molte isolette, e la grand' isola Nunivok, che si trovano nel mare di Bering , tutte appartenenti ai Russi.

Nell Oceano Artico: l'arcipe la go Artico o le Terre Artiche, l'Artiche, l'a le quali si dissipano: le Terre Artiche Artiche, l'a le quali si dissipano: le Terre Artiche Orienta li o Da ne si, che comprendono il gruppo del Grandi, Visinada e l'indu di Giovanni Magrae suna shinni premaventi; e le Terre Artiche Occide ne di lo la glesi, comprendono il gruppo del Devos Settentionale, quello della Gorgia Settentionale, composto delle inde Cormadila, Bathurst, Melville ed altre minori, e Purciplago Baffia Parry, ore si troube inde Cachburn, Southampton, Mansfeld, Nuovo Galloway ed altre.

MONTAGER. Tuti i moni del Nuovo Mondo posono classari in toto sistemi, te dei quali appartengano all' America Meridonale, all' America Settentironale, e gli sitri tre ai tre grandi arcipelaghi situtai all' et della parte centrale del Nuovo Contunente, e alle di estremità boreale ed autrale. I sistemi rompresi nell' America Meridionale sono i seguenti:

SISTEMI DELLE ANDE o PERUVIANO, così chiamato dalla celebre cordigliera delle Ande e dal nome dell'impero che anticamente abbracciava le ricche contrade percorse dalle sue principali catene.

La estena principale che porta il nome di An de, decrive senta interruzione sembilie due curve immente dal capo Paria nel dipartimento colombiano di Maturin fino al capo Freward sullo stretto di Marina fino al capo Freward sullo stretto di Marina fino prima del come dei travitori che percorre. Ande della Patagonia, Ande del Chili e dal Pototi, Ande del Prin, e Codigitere della Nomo Granutto e dal ettata (Alombia. In quest' ultima parte la catena delle Ande si divide inte rami; il ramo che si dirige al capo Paria, e che è riguardato come la continuazione della catena principale, prende il nome apeciale di Sterra della Same Para, el è conosciuta sonde nella ina estensione con quelli più particolari di Sterra Nevada di Merida e di Cordigliera vidi littoreta dei Verneauda.

Le più ragguardevoli catene secondarie che si diramano dalla catena principale sono le seguenti: La Cordigliera Orientale del Titicaca, ove si trovano i più alti monti del Nuovo Mondo; essa si stacea dalle Ande del Perù nel dipartimento boliviano di Potosi, e forma il fianco orientale dell' alta valle del Titicaca, riguardata come centro del sistema delle Ande : da questa medesima catena secondaria si parte verso l'est un ramo che, sotto i nomi di Sierras Altissimus, Sierra di Cochabamba e Sierra di S. Cruz, percorce il dipartimento boliviano di Cochahamba, i paesi dei Moxos e dei Chiquitos, e si va a perdere nella provincia brasiliana di Matto Grosso. - Le Cordigliere di Muna e di Chachapoyas, che traversano il territorio della repubblica del Perù, e si partono ambedue dalle Ande Peruviane nel dipartimento di Junin. - Le catene dette di Quindiu e del Choco, che si staccano ambedue dalle Ande della Colombia nelle vicinanze di Popayan, e formano col ramo della catena principale le tre diramazioni delle Ande, conosciute coi nomi generali di Cordigliere della Nuova Granata. Queste due catene si dirigono al nord e traversano il territorio della repubblica di Colombia, ove la prima separa fra

loro le valli della Maddalena e del Casea, la seronda divide la valle del Casea dai terreni situati sulla costa occidentale. — Finalmente la Si erra del Tracaman, che si parte all'est dalle Ande del Chili, e s'inoltra sulla provincia da cui perude il nome, compresa negli Sitat Lutti del Bio della Plata , occi insensibilanente si perde.

Possono riguardarri come dipendente geografiche di questo sistema, 1. 2 Sierra Nevada di S. Marta, nel dipartimento colombiano della Maddalen; ; i monti dell'isola Margherita e delle altre isole situate sulla costa della Colombia fra il capo Paria ed il golfo di Maracaibo; i monti dell' arciolabili Patagonico, di Chitoe, di Chonos e di Magelhao; fi-

nalmente quelli delle isole M.luine.

I punti culminanti di questo sistema sono: il Corcovado, alto 1.950 tere, nelle Ande della Patagonia; il Descabezado, alto 3,300 tere, nelle Ande del Chill; il Chimboruzo, alto 3,350 tese; il Cayambe, 3,070; il vulcano d'Antisana, 2,992, ed il vulcano di Cotopaxi, 2,930, tutti nelle Ande del Peru; i picchi più elevati della Sierra di Merida, che ascendono a 3,000 tese, nelle Ande della Colombia: il Nevado di Soruta, alto 3,918 tese, ed il Nevado d'Illimani, 3,753, che sono i monti più elevati non solo di questo sistema, ma anche del Noovo Mondo, nella catena secondaria delle Ande del Perù chiamata Cordigliera ()rientale del Titicaca. I punti culminanti fra i monti considerati come dipendenze geografiche di questo sistema sono : El Picucho e la Horqueta, alti 3,000 tese, nella Sierra Aevada di S. Marta; il punto culminante dell' isola Margherita, atto 600 tese; quello dell' isola Chiloe, alto 1,000 tese, nell'arcipelago del Chili; il picco di Cuptana, aito 1,800 tese, nell' isula Chones, compresa nell' arcipelago di questo nome; il monte Surmiento, alto 1,000 tese, nell' isola della Terra del Finoco, compresa nell'arcipel go di Magellano; ed il monte Chatteleux, alto 350 tese, nell'isola Soledad, una delle Maloine.

SISTEMA DELLA PARIMA o DELLA GUJANA, tuttora poco sognito, il quale comprende tutti i monti situati in quel grande spazio di territorio conosciuto sotto il nome di Gujana; esso non prisenta cattine continue di monti, ma grangoi irregolari, separati gli uni dagli al-

tri da pianure e da foreste immense.

La Sierra di Parima, nella Gujana dip-ndente dilla republica di Colomba, può riquadrasic como la massa principale ed il centro di questo sistenza, essa si prolonga verso l'est sotto i moni di Sierra di Pacardina sui cossifia delle Gigina Colombiane di Estalitasa, edi Sierra Tumucumaca vai cossini della provincia brasiliana del Parà, ove in-smibilinente ia prede.

Possouo riguardarsi come dipendense geografiche di questo sistema le due piccole catene che s' innalzano sotto i nomi di Sierra Velha e Sierra di Para, presso la riva sinistra dell'Amazzone nella provincia:

del Parà.

Il punto culminunte conosciuto del sistema della Parinna è il picco di Duida, alto 1,300 tete, situato al nord d'Emeralda sull'Orenoco.

SISTEMA BRASILIANO, il quale comprende i monti dell'impero del Brasile, situati all'est dell'Aragunya e del Parana. Questo sistema presenta le tre seguenti catene principali:

La Catena Centrale o Sierra dell' Espinhaco,

rhe va dalla riva diritta del S. Francesco fino all' Uruguay, traversando le provincie di Bahia, di Miuss Geraes, di San Paolo, e l'estremità settentrionale di quella di S. Pietro; esta è conosciuta anche sotto i nomi speciali di Sierra das Almas, e Sierra di Mautequeira

La Catenn Orientale, detta anche Sierra del Mario fino si 33" di latindine, al di là del quale it unite e al alten piccole elevazioni, che sembrano prolungaria al nord fino al capo S Bocco, in questo lungo s'annio easo percure le provincie di lito Grande, di Paralyba, di Fernamburco, d'Alagos, di Sergias, di Bahia, di Spirito Santo, di Rio Janico, di S. Poolo e di S. Pietro.

Lo Catena Occidentale o Sierra dei Vertente; he va dalla frontiera meridionale della provincia di Clara fino all'estremità occidentale di quella di Matto Grosso, passando per le provincia di Pisuly, Persambneco, Minos Gerast, Gopza, e Matto Grosso; in questo tragitto essa premie successivamente i noni speciali di Sierra Aleger, Sierra d'Unopaha, di Pisulaty, di Tongatinga, di Aderia ga, di Araras, dei Pirvario dei Vertutta proprimiente detti, Compos Patesti, e Sierra Circomonosca.

Le più raggan-devoli estene scendarie che il diramano dalle ratene principi il in nominute sono il a Sierra Berborrum a, che si stocca dalla Catena Occidentale o dei Vertentea, traversa la provincio di Paralhia, e il disigo veno il capo S Rucco, la Sierra di Ermeral da o Negra e la Sierra Semora, che uniscono la Catena Uternate e Martitima, dalla quale ia protono, alla Catena Centrale o dell' Espinhaco, traversando le provincie di Roma Centrale o dell' Espinhaco, traversando le provincie di Roma Centrale o Grava, e la carran che sotto i nomi di Sierra Belga di Petro traversa la provincia di Minas Gerase, ed unisce la Catena Centrale o dell'Espinhaco, da cui si dirama, all'Occidentale o del Vertentea

I punti culm'anti di questo sistema sono: il monte Hacolumi presso Villa Ricca, alto 190 esea, nella Catena cettale o dell' Espinico esso è il più elevato fra i monti del Beside; la Sierra d' Arazo-pida presso S. Poolo, alta fidò tese, nella Catena Orientale o Marittima; ed i picchi più elevati dei Pierrari che ascendono a 400 tese, nella Catena Orientale de dei Verentes.

I sistemi compresi nell'America Settentrionale sono i seguenti:

SISTEMA MISSURI MESSICANO, il quale comprende tutti i monti situati all' ovest del Mi-sissipi, del lago Winnipeg e del Mackenzie.

La catena principale, che potrebbe riguardarsi come un prolungamento del gran sistema delle Ande, rilamasi con nome generale Catena Missuri Messica na e; essa va, con qualche internatione, al dividuali stato di Panamas limo di di là di 18º di lattidiare, sebbe ci cuni grografi la prolunghino fino alle rive dell'Uceana Artico, in questo lungo spacio permeli nomi speciali di Configliera di Françau, nel dipastimento colombiano dell'istano, e nello Stato di Cota Hiter, comperen nella confederazione dell'America Centrale (Configliera di Cuatamida, nel resio del territorio di questa confederazione lungo il Canado (Lecco, Cordigliera di Ouracca, nello Stato Messicano di que-

sto nome; Cordigliera dei Messico, negli Stati di Puchla, Messico e Queretaro, Sierra Madre, negli Stati di Guanazzato, Zacatecas, Chihanhas e Durango; Sierra d'Arha, Sierra de las Mimbres, Sierra delle Grie e Sierra Fer'e, nel territorio del Nuovo Messico, finalmente Monti Petterso i meglio Cordigliera Missari Messicana, nel distretto dell' Oregon, compreso nella cunfederazione Anglo-Americana o Stati Luiti, e nella Nuova Estetama, apettante all'America lugiese.

Le più ragguardevoli catene secondarie che si diramano dalla caiena principale sono le seguenti: La Catena Orientale o Sierra di Catorce, che si stacca all'est dalla Sierra Madre nei contorni di Guenaxuato, e traversa lo Stato di S. Luigi Potosi, e quello di Chohahuila e Texas ove finisce; a questa catena può unirsi il piccolo gruppo dei monti Ozark, che s' innalzano al di là dell'Arkansas fra il Mississipi ed il Missuri. - La Catena Occidentale, che si parte dalla Sierra Madre nello stesso punto della precedente, ma all'ovest, e va dalla parte centrale dello Stato di Xalisco, fino ai 32" di latitudine, ove termina insensibilmente. - Finalmente la Co i digliera Marittima, unita alla catena principale per mezzo di alcune alture che si partono all'ovest dolla Sierra Verde; questa lunga catena va quasi paralellamente alla costa dal capo S. Luca nella Vecchia California, fino all'estremità occidentale della penisola d'Alaska sul mare di Bering, ed è conosciuta nella Nuova California sotto i nomi di Sierra Lucia e Sierra di S Marco.

Possono riguardarsi come dipendenze grografiche del sistema Missuri Messicano i monti degli arcipetagli di Quadra e Vancouver e delle Aleuti o Aleuzie; quelli delle isole Nunivok, Pribilov, Kodiak, e Banks;

ed anche quelli del gruppo di Revilla Gigedo.

I punti culminanti di questo sistema sono: il vulcano di Popocaterpti, o di Pueblo, sito 2,771 tese, ed il vulcano o picco di Orizzibo 2,717, ambeda enlla parte della catena principale chiamata Cardigliera del Messico; il monte S. Ella, vulcano dell'America Rusa, il
più elevato di guesto sistema, alto 2,730 tese, e di monte Bel tempo
2,304, ambedio nella catena secondaria, chiamata Condigliera Maritiuna: finalmente il vulcano Jiggedan, alto 4,175 tese, nell'isola buinait, una delle Aleuti: esso è il più elevato fra i monti riguardati come
dipendenze geografiche di questo sistema.

SISTEMA ALJ KUIKANGO, con chimato dal nome generale di Sistema del propositione del consumera del c

In Catena Orientale, conociuta cel nome di Monti I Azzurri, che va dallo Sato Unito di Georgia fino alla punta sudest di quello di Nuova York; essa è seguita in questo medesimo Stato dal pircolo gruppo di Catts Hill, che s'imalza alla diritta dello Hudson, e al di là di questo finme dai Monti Verdi che vamo a terminare al golfo di S. Lorenzo nel Nuovo Brunswick , compreso nell'America Inglese A questa catena può unirsi il gruppo dei Mon 11 Bianchi, che s'innalzano nello Stato Unito del Nuovo Hampshire.

La Catena Occidentale, che traversa gli Stati Uniti di Tennessee, di Virginia e parte di quello di Pensilvania, ed è conosciuta al sud col nome di Monti del Cumberland, e più al

nord con quello di Alleghen v.

Postono riguardarsi come dipendenze geografiche di questo sistema le alture che s'innalzono nel Labrador, nell'alto e Basso Canadà, e nella parte della Regione Mackenzie SaskatchaWan, situata all'est del Mackenzie e del lago Winnipeg, tutti paesi che formano parte della America Inglese; come pure le colline Wisconsin, situate nel distretto dell' Huron, appartenente agli Stati Uniti, e le piccole sominità che si trovano nelle isole dell'arcipelago di Terra Nuova o S Lorenzo.

I punti culminanti di questo sistema sono: Il Monte Otter, in Virginia, alto 664 tese, nei Monti Azzurri; il monte Washington , alto 1,040 tese, ed il più elevato di tatto il sistema, nei Monti Bianchi; il monte Greenbrier in Virginia, alto 590 tese, nei monti Allegheny; cd il monte Ocutch, alto 312 tese, che è il più elevato fra quelli riguar-

dati come dipendenze geografiche del sistema, nelle colline Wisconsin. I sistemi degli arcipelaghi dipendenti geograficamente dal continente

SISTEMA ARTICO, il quale comprende tutti i monti situati nelle isole e gruppi formanti il grande Arcipelago Artico o le Terre-Artiche.

I printi culminanti di questo sistema poco ronosciuto sono: i piccli i chiamati Corna del Cervo, alti 1,300 tese, che sono i più elevati di tntto il sistema, nella catena del Groenland; l' Oerafe Joekull, alto 1,040 tese, nella catena dell'isola Islanda; ed il Beerenberg, alto 1,070 tese, nell'isola di Giovanni Mayen.

SISTEMA ANTILLIANO, il quale comprende tutti i monti situati nelle isole dell' arcipelago delle Antille, ad eccezione dell' isola Margherita e di altre più all' ovest classate colle dipendenze geografiche

del sistema delle Ande.

americano sono i seguenti:

I ponti culminanti di questo sistema sono: il monte Patrillo, e la Sierra de Cobre nell' isola Cuba, e l' Anton Sepo o Picco della Gran Serrania, nell'isola Haiti o S. Domingo, alti 1,400 tese, e questi sono i più elevati di tutto il sistema ; il picco più elevato dei Monti Azzurri nell'isola Giammaica, alto 1,138 tese; ed il punto più elevato dell' isola Dominica alto 950 tese.

SISTEMA ANTARTICO, il quale comprende tutti i monti situati nelle isole e gruppi formanti il grande Arcipelago Antartico o le

Terre Antartiche.

Il punto culminante di questo sistema poco conoscinto è il picco dell' isola James o Smith nel groppo del Shetland Australe, che dicesi elevato 900 tese.

RIALTI. L' America conta un gran numero di rialti, fra i quali alcuni raggnardevoli per la loro elevazione, altri per l'immerisa loro estensione. I principali sono il rialto Peruviano, che abbraccia tutte le alte terre delle repubbliche del Perù e di Bolivia, e degli Stati Uniti

Geog.

del liù della Plata, da 9º fion si 20º di lat, aust, la cui sitezza media va dalle 600 alle 1,400 tese; cii suo centro è occupato dal bacino del lago Titiceca; che forma per sè sieso un altre elevato rialto, del con la cui sitezza media va dalle 1,937 tile 2,100 tese; quello del Braiti rialto Colombiano, elevato dalle 800 alle 1,500 tese; quello del Braiti plato delle con la compania i di contra delle delle con la contra delle delle Galle (200 alle 200 tese; quello del Braiti plato delle Galle (200 tese; quello delle Galle (200 tese; quello del Braiti plato delle Galle (200 tese; quello delle (200 tese; quello delle

VULCANI. L' America, e le isole che dipendono da questo continente, ne hanno moltissimi, e fra questi alcuni che sono i più elevati ed i più terribili del globo. I principali sono: l' Antisana', il Cotopaxi, il Sangaay ed il Pichincha, nel dipartimento e repubblica dell' Equatore; i vulcani di Pasto, di Sotora e di Purace, in quello del Cauca: il Guagau-Plitina o valcano d' Aregaipa ed il Schama, nella repubblica del Perù; i valcani di Coquimbo, di Santiago, di Maipa, di Rancagaa, di Chilan, d' Antoco e di Peteroa, nella repubblica del Chili; quelli di Soconusco, di Guatimala o del Faoco, d'. Igua, di Pacaya, di Tajumulco, d'Antitan, di S. Saleadore, di Granada, di Telica presso S Leone di Nicaragua, nella confederazione dell' America Centrale; quelli di Paebla o Popocatepetl, di Orizaba o Cittoltepett, di Colima e di Xorullo, nella confederazione Messicana; il vulcano S. Elia, quello del Bel-Tempo, i due vulcani della penisola d' Alaska, e quelli delle isole Alenti; cioè Unimak, Tanaga, Umnuk e Unalaschka, nell' America Russa; il Krabla, il Leirhnukr, P Oerafe Jakall, il Kotlugiaa, lo Skaptafells Joekull e l' Hecla, nell' Islanda; l' Esk, nell' isola di Giovanni Mayen: quello dell'isola S. Vincenzo, nell'arcipelago delle Antille, e quello di Bridgman , nel gruppo del Shetland Australe. A questi devono aggiungersi il pirco di Tolima, ed il Paramo di Raiz nella estena secondaria delle Ande Colombiane, detta di Quindin, che hanno fatto ultimamente un' eruzione.

"VALLI E FIANUA. Le valú più considerabili dell' America, per la profomitia dei clevazione dei loro suolo al di sopra del livello dell' Oceano, sono quelle del Canta, della Maddaleran e di Quito, nella Colombia: del Tanguragna o cill' Min. Navao-Marnona, e dell' Juaja, nella repubbica del Peri; quella occupata dal bisnio del lago Tilicana, nelle repubbiche dei Bolivia e del Peri; quella del S. Francesco, nel Brasile; e quella del Rio del Nord, o del Navao Mariono, e la Brasile; e quella del Rio del Nord, o del Navao Mariono, nella confeserazione Nesiscona. Fra le pinnere, questa parte di monto persenta le più vaste del globo; quella del Ministripi Marione del Rio del Rio del Nord, o del Navao del Romano per senta le fonde questi dei finni della bistatica del Rio del Nord, por dell' America del Stud, e ha 2,430,000 miglia quadre di superfice; quella dell' America del Stud, e ha 2,430,000; quella del Rio della Plata, conosciuta in gran parte sotto il nume di Pumpar di Battena-s-fyret, dele occupa lusta les compreso fra le Am

de, i monti del Brasile, l'oceano Atlantico e lo Stretto di Magellano, ne ha 1,215,000; inalmente quella del Guaviare Orenoco, che comprende i Llanos della Nuova Granata e di Ven ezueta, nella Colombia, ha di superficie 261,000 miglia quadre.

DIVALLAMENTI. Il Nuovo Mondo presenta nel vasto spazio di terremo occapaso al enetro dal così detto mare del Canadà, un considerabile abbassamento di superficire. Infatti il fondo del lago Ostario è più basso di 31 tese del livello dell'Oceano, sebbene la sua su-perficire sia al di sopra di questo livello di 33 tese; parimente il lagiti di 140 tese, ciò cie di sal sua parte inferiore 47 tese al disotto del livello di di Oceano.

DEBERTI. L' America ha alcuni deserti, sebbene molto piccoli in confonno di quelli dell' Aria e al dell' Affrica I più ragguardevoli sono: quello di Arnacama, situato lungo ii Grande Oceano fra il Perio di Chill, e compereso nella repubblica di Balvista; squello di Scchorz, che occapa una parte della costa del dipartimento peruviano di Tratalito, e quello di Arnata, situato alle falle da rialto nord-est del Branite. Quello di Antala, situato alle falle da rinonti Misuna Colombiani far PA Actassus ed il Platte, non d, propriamente partinolo, un deserto, poiche dure l' essere traversato da molti vece classori fi la colitatini, nel qual gener l' America presenta le più vaste del globo, comprendendoviai la maggior parte delle estose pianre giù menionate all'articolo corrispondento.

CLIMA Il continente americano à soggetto ovunque ad un minor grado di calore di quello che provano i passi degli latiri continuenti situati sotto le medesimo latitudini. Questo fatto si attributec alla elevasione del suolo nelle parti montuose, e nelle parti basse alla poca larghezza del continente, al suo prolungamento verso i poli, si veni regolari dell'Oceano, alle numerose catne di monti altissimo, i peni di sorgenti e coperti di nevi, all' abbondanta di fiunti immenti, ai clearri, non abbisoi, e per consequenta mono atti adi impregnarsi di calore, ed alle foreste impenetrabili che cuoprono le regioni cquastoriali; il che tutto rimoito produce in queste parti dell' America un clima che cotranta singolarmente per la sua freschezza ed umidità con quello tanto cocente dell' Adrica.

Le regioni equatoriali, ancorché fra loro vicine, presentano dei grantitati di clima; nel tempo che le parti elevate godono di una temperatura di primavera, e vedono coprira; i loro monti di nevi che reatano anche perpetue sopra alcune cima, le parti basse e le coste situate a poche miglia di distanza da questa temperatura sono soggetta du naclore soficonte e carico sovente di micidali missimi. Quatti due climi danno origine a due diversi sistemi di vegetazione, e la vicinaza di queste due differenti masse di aria cagiona frequentemente in questi passi degl' improvvisi cangismenti di temperatura, inconveniente generale in America.

Le regioni comprese fra i tropici ed il 50° di lat. bor. ed aust., provano nelle diverse loro parti tutte le d'flerenze di temperatura proprie delle zone temperata e fredda; l'inverno vi è rigido e più intemo nella parte setuatrionale che nella meridionale, per mancanza in quella di una catana di monti, che interronga il coro dei venti gelati del polo, e l'estate in alcune parti caldissima, sebhene di non lunga durata. Deve escetturari di questo clima la costa cocidentale della parte settentrionale, che gode di una temperatura propria alla una latitudine, percibe riparata dai venti del nord dalla cetten Mariori addiscondigilera Missori Colombiana, o Monti Perrosi. E do caservari disciplinata del persona del persona della considera della considera del persona della considera del persona del persona della considera della considera del persona della considera della considera del persona del persona della considera della conside

Finalmente le regioni situate al di is dei 30º di lat, bor, ed auxt, sono fredde, ed il loro suodo è improprio alla cultura dei cerrali enropei. Le contrade elevate della sona torrida, e le pianure delle due
sone tempersta, sono favorevoli fino ad un certo punto alla collivacio
dei, cereali ed anche dei frutti dell' Europa nel tempo che le contrade
della como torrida fanno mourta delle più preziose produzioni vegatali con sorprendente profusione È da aggiungerisi in ultimo che le
corte delle contrade epastoriali, ed anche quelle dei possi situati a più
alte latitudini, sono maliame; come pare che le coste situate nol mare
delle Antille e quelle degli Stati Uniti sull' Attantico fino al di il da
d'o di lat, bor. vanno soggette alla febbre gialla, che sovente vi Is
delle orribili irragi.

## GEOGRAFIA POLITICA.

SUPERFICIE, 11,146,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE, Assoluta, 39,000 di abitanti; relativa, 7 abitanti per ogni dne miglia quadre.

ETNOGRAFIA. L'America, sebbene poco popolata in confronto alla sua superficie, presenta sotto il rapporto della linguistica un maggior numero di popoli differenti delle altre parti del mondo. Questi possono distingnersi in Nazioni Indigene ed in Nazioni Straniere.

Le NAZIUNI INDIGNE dell'America formano, fenomeno sorpendente et unico, appena il guarto della saa popolazione tolale; le più ragguardevoli sono le seguenti: Il segno "potto avanti il nome di alcuni topoli indica che questi, sebbene dimoranti in territori riquaratti delle potenne americane come loro appartennit, ciò non ostante non vivono ad esse soggetti, ma conservano tuttora la propria indipendensa.

I \* PRCHERAIS O YACANACUS, che abitano nelle isole dell'arcipelago di Magellano o della Terra del Fuoco, ed anche in alcuni luoghi lungo la costa occidentale del continente opposto a quest'arcipelago; esi isono poco numerosi, vivono miserabilmente in istato di stupidozza, e si cibano di conchiglie.

I' TREGUTZER O PATAGONI, che errano nelle solitudini della Patagonia, comprese fra lo stretto di Magellano ed il Rio Camarones; questa nazione assai numerosa è divisa in varie tribbì conorciute sotto differenti nomi, fra le quali alcune celebri per la gigautesca statura dei loro individuì.

FAMIGLIA CHILESE, che comprende: gli \* Aucas o Molucchi detti Araucani dagli Spagouoli, abitanti le alte valli del Chili Settentrionale e quelle del Chili Orientale al di là delle Ande; questa bellicosa nazione è una delle più numerose e delle più incivilite della America; essa seppe non solo respingere gli attacchi degli Spagnuoli. nia bene spesso inseguirli anche al di là dei loro confini, e distruggerne le città ed i forti, Quelli che abitano all'ovest delle Ande formano la potente confederazione degli Araucani; il territorio di questa confederazione che i geografi chiamano Araucana è compreso fra il Biobio, il Valdivia ed il Grande Oceano; esso si divide in quattro governi o tetrarchie, rette da quattro toquis o tetrarchi, indipendenti l'uno dallo ltro nella amministrazione civile dei loro territorii, ma confederati per l bene generale, Gli Araucani non hanno ne città, ne villaggi, che stinano istituzioni incompatibili rol libero vivere, ma dimorano separati gli uni dagli altri all'aperta campagna in povere case di legno. La loro religione è una specie di sabeismo, - Vengono quindi i ' Vuta Huillichi, che abitano al sud dei precedenti nel Chili Meridionale e lungo la costa occidentale della Patagonia fino allo stretto di Magellano; sono divisi in varie tribit fra le quali si distinguono quelle conosciute sotto i nomi di Cunchi, Chonos, Poi-yus e Kei-yus.

I 'PUECCIIS, dimoranti nella parte meridionale dello Stato di Demona-Arres fra il Rio Colorado ed il Rio Negro; questa bellicosa nazione si divide in diverse tribà, a leune delle quali conosciute degli PSpagmoli col nome di Pampare; essa è molto da temeri dagli abitanti del Rio della Plata con i quali ha molte volte, ed anche recentemente, combattuto.

FAMIGIA MOCORY ANYROYA, che comprende i Moçoby, nazione querriera e di altissima sistura stabilita nel Gran Chiam, vasto territorio compreso nella confederazione del Rio della Plata; e gli Abyponi, egusluente di forme atlatiche, ma ridotti in poco numero per le loro guerre contro i primi si quali toggi sono soggetti.

FANGGIA PERUVIANA o QUCIERA, the compressed: Î Peru vi ani , formanti la musta principale della popolatione mella repubblica del Perà , in quella di Bolivia e nei dipartimenti meridionali di quella di Colombia; quetta nazione, fino dall'arrivo degl' Segamoli, era una delle più niccivitte del Nuovo Monda, come l'attestano le iero sage sistiazioni - Gli Affun aras o Affun era, et, dimoratuli in parte dei dipartimi bolivini della Paz e della Plata o Chiquisaca; esi sono assai numeroi e divisi in diverse colonie.

1 CAUQUITOS, erranti nella vasta regione a cui danno il nome, compresa nella repubblica di Bolivia; una gran parte di questa numerosa nazione ha abbra cciato il cristianesimo, e dipende dal governo della repubblica.

I \* CHARAPUCOS , che vivono nella repubblica del Perù lungo il Pachitea infl. sinistro dell' Ucayali; essi sono antropofagi.

FANIGITA GGARASA, che comprende; i Guarani propriamente dett, stabilità nelle Sette Missioni dello Uraguay, compresa nella provincia brasiliana di S. Fietco, e nel distretto delle Missioni lungo il Parana nel dittatorato del Paraguay; questa masione convertita dai Gesniù verso la metà del XVIII scolo, fi da ésai retta, fino all'epoca della

loro esputione dei dominii Spagnuoli, rou governo teocratico, e formé l'impero del Parquay, le cui capitale era Candalaria, ogin on pin cistette, sebbene tuttora menzionata e descritta da alcuni geografi. -q1 attualmente ridotti in un piecolo numero di richi. -Gli  $Om \, ag \, ua \, s$ , ele vivono nella provincia brasilitana del Parà lungo l'Amazzone di Yapara suo finit, questo popolo, oggi poco numeroso, è celebre per la sua abilità a navigera sull'Amazzone e suo pirupolia linduccii.

I \* BOTECUDOS o ENGERECMUNG, conosciuti gia sotto i nomi d'Aymores o Ambures, che occupano, nelle provincie brasiliane di Spirito-Santo e di Bahia, lo spazio paralello alla costa, compreso fra il Rio

Pardo ed il Rio Doce; essi sono antropofegi,

I 'Mindaucus, dimoranti nella provincia brasiliana del Parà, fra il Xingu ed il Tapayos; questa nazione bellicose e feroce è divisa in diverse tribù, quasi tutte amiche ed alleate dei Portoghesi.

FAMIGIA PATAGRA GUAYCHURS, che comprende: Î Payagus, dimorani nic contorni dell' assamione nel distractora del Brasques, essi seno di alta statura, ed ezano una volta sassi numeroni. — 1º Gua-yeurus, salbili mella parte medidonale della provincia bassila di Masto Grosso, e nel dittatorato del Paraguay lungo le due rive del timme di questo ultimo nome; gl'individui di questo popolo, possenti da diversi capi che formano fra loro una specie di confederazione artistatoratica, e divisi în re cause, cioi nobili, soldati e schiavi, sono come i precedenti di alta statura, e vivono in amicista con i Portoglesi e con gli Spagmoti.

1 Guanas, spará nel territorio del Gran Cacho spettante alla confederazione del Rio della Plata, nella parte meridionale della provincia braziliana di Matto Grosso e nel dittatorato del Paragony; la maggior parte degl'individui di questa mumerosa nazione si è dedicata all'agricoltura.

I \* BOROROS, nazione numerosa sparsa nella provincia brasiliana di Matto Grosso

FAMIGLIA CARIBA TAMANAQUA, che comprende: i Caribi o Caraibi, sporsi nei dipartimenti colombiani di Maturia e dell'Orenoco, e nelle Gujane Inglese, Olandese e Francese; questi selvaggi sono, dopo i Patagoni, gli uomini più robusti e più grandidel globo; all'arrivo di Colombo in America erano numerosissimi, ed occupavano le Piccole Autille ed una immensa estensione del continente. Gli autichi Caraibi si distinguevano per il loro feroce carattere, spirito guerriero ed attività commerciale; quelli che abitavano le Antille erano antropofagi, e presso loro quest'uso orribile era divenuto talmente comune, che rese sinonimi i nomi di caraibo, cannibale ed antropolago; fra gli attuali Caraibi questa feroce abitudine non si trova che fra alcune tribù viventi lungo l'Orenoco. - 1 Tamanaqui, nazione ridotta a pochi individui che vivono lungo l'alta riva destra dell'Orenoco nel dipartimento colombiano di questo nome. - I " Guaraunos, erranti nello spazio del dipartimento colombiano dell'Orenoco, occupato dal delta di questo fiume; essi vivono sugli alberi o in piccole barche, e favoriscono il commercio clandestino, o di contrabbando, il cui centro è l'isola della Trinità. - I Chaymas ed i Cumanagotti, nazioni numerose stabilite nel dipartimento già colombiano di Maturin. - Gli Arawaqui sparsi nel dipertimento già colombiano di Maturin, e lungo i fiumi Berbice e Surinam nelle Gujane Inglese ed Olandese.

Gli ' O y a m p i, nazione bellicosa e quasi nomade che vive lungo

l'alto Ovapock nella Guiana Francese.

I \* GEARIVA o GUAGIVOS, erranti lungo il basso Meta nel dipar: timento già colombiano dell'Orenoco; questa nazione numerosa, nomade, sordida e feroce, è il terrore, per le sue ruberie, degli stabilimenti situati in questi contorni.

Gli OTTOMAQUI, stabiliti lungo la riva sinistra del basso Orenoro nelle missioni del dipartimento di questo nome ; sono miserabili, ferori,

sordidi ed abbrutiti.

I ' MANITIVITANOS, nazione bellicosa, feroce, allesta dei Portoghesi e stabilita lungo il Rio Negro nella provincia brasiliana del Parà; i loro antenati erano antropolagi e facevano la caccia agli uomini per fornire schiavi agli Olandesi ed ai Portoghesi, usi conservati tuttora da alcune delle loro tribà.

I 'MAREPIZANOS, che sono i vicini dei Manitivitanos

I \* MANAOS, che vivono lungo il Rio Negro nella provincia brasiliana del Parà; una gran parte di questa tuttora numerosa e guerriera nazione ha abbracciato il rristianesimo, e vive in comune con gli altri popoli vicini.

FAMIGLIA SALIVA, che comprende: i Salivi o Salivas, stabi. liti nelle missioni dei dipartimentigia colombiani di Boyaca e dell' Orenoco; questa nazione tuttora numerosa, agricola, ed una volta potente, ma oggi decaduta, si distingue per la sua abilità nella musica istrumentale. - I . Macos, detri Piaro as dagli Spagnuoli, nazione numerosa, agricola e di dolci costumi, che vive lungo l'alto Orenoco e suoi influenti superiori nel dipartimento di questo nome.

FAMIGLIA CAVERA MATPURA, che comprende: i Caveri o Cabri, nazione ritlotta a porhi individui, che vivono nelle missioni del dipartimento colombiano dell'Orenoco. - I " Guaypunabis, stabiliti lungo l'alto Orenoco nel dipartimento colombiano di questo nome; questo popolo guerriero, sebbene assai incivilito, è autropofago. - I Maypuri, nazione ridotta a pochi individui, dimoranti lungo l'alto Orenoco nel dipartimento colombiano di questo nome. - I \* Mo xos, che orcupano la vasta provincia a cui danno il nome, compresa nella repubblica di Bolivia; una gran parte di questa numerosa nazione vive soggetta nelle missioni.

I 'GOAHIROS, che occupano la parte nord-ovest della penisola formata dal colfo di Maracaibo e dal mare delle Antille, e compresa nel dipartimento già colombiano della Zulia; questi selvaggi mantengono delle relazioni commerciali con gl' Inglesi della Giammaica, sono sovente in guerra con gli Spagnuoli, intercettano le comunicazioni sulle strade delle montagne, famo delle terribili incursioni nelle pianure, e tengono sotto la loro dipendenza i COCINAS, altro popolo barbaro che occupa la costa orientale della medesima penisola.

I 'CUNACUNAS, che occupano la parte orientale del dipartimento colombiano dell'Istmo; questa bellicosa nazione mantiene delle relazioni commerciali con gl'Inglesi, vive in pace con i vicini Spagnuoli, ma saccheggia sovente i \* CAYMANI o ORABAS, che abitano la costa orientale dell'istmo di Darien.

I \* MAYNAS, stabiliti nella provincia di questo nome; una gran parte di questa numerosa e guerriera nazione vive soggetta nelle missioni.

1 CHANGUENES, stabiliti nell'estremità orientale dello Stato di Cona Ricca nella confederazione dell'America Centrale; questa nazione pumprosa, guerriera e crudele, è il terrore di tutti i popoli vicini.

I TAUKAS, al sad; i Moscos o Mosquitos, al centro; ed i Povats, al nord ovest, che sono le tre nazioni principali stabilite nello Stato di Honduras, compreso nella confederazione dell'America Centrale.

Stato di Honduras, compreso nella confederazione dell'America Centrale.

1 'CttoL o CttoL\*8, nazione nunierosa che abita sui confini dello
Stato messicano d'Yncatan e di quello di Guatimala, eompreso nella
confederazione dell'America Centrale.

1 . LACANDONI, nazione numerosa, che vive lungo il Rio della

Passione nello Stato messicano d' Yucatan.

FAMIGLA MATA QUIGA, che comprende i May as o Yucatani, formuli agram mass della populatione nello Stato metatani, formuli agram mass della populatione nello Stato metad'Yurstan ed in parte di quello di Tabacco. — I Mamet, i Quichi, i Kachiqueti ed Kachi, nazioni numerose stabilito. Stato di Guatimala, compreso nella confederazione dell'America Centrale.

I CAPANEOUI, stabiliti nello Stato messicano di Chiapa.

I MISTEQUI e gli ZAPOTEQUI, nazioni numerose, dimoranti nello Stato messicano d' Oaxaca.

I TOTONAQUI, nazione sparsa in gran parte degli Stati messicani di

Vera Ciuz e di Puebla.

Enucità Messica, che comprende i Messicani o Atlequi, naione spara în tuto îl teritorio della coniderazione Nateranți lor antensi trano î pii incivilit fra î popul che gli Earopei trovarono nel Nuovo Mondo. — I  $Tol t \in qui$ , rigurdati come îl repop principale di questa famiglia, sebbene siano da lungo tempo spariti. — I Mecos, errani nelle solitudini dello Stato messcano di Darango, osc imquelsano i posficii viggaliori. — I Pipil o Pipilex, che vivono nello Stato di S. Salvadore compreso nella confederazione dell'America Centrale.

Gli OTHOMI o OTHOMITI, sparsi in parte degli Stati messicani di

Puebla, Messico, Mechoacan e Guadalaxara.

I TARASQUI stabiliti nello Stato messicano di Mechoacan; questa mimerosa nazione si distingue per la dolcezza dei suoi costumi e per la sua industria nelle arti meccaniche.

FAMIGLIA TARAHUMARA, che comprende i Tarahumara, naz one numerosa, vivente nelle missioni dello Stato messicano di Durango.

Gl'YAQU, stabiliti nello Stato messicano di Sonora e Cinalos; questa numerosa e pacifica nazione, malcontenta del governo mesicano, si è ultimamente rivoltata; iguorasi se sia stata nuovamente sottomessa. I' MOQU, nazione pacifica di agricoltoriassai incivilita, e dimorante

lungo l'Yaquesita nel territorio del Nuovo Messico. .

Gli APACHI, sparsi nel territorio del Nuovo Messico fra il Colorado di Texas ed il Colorado Occidentale; questa numerosa e feroce nozione è divisa in diverse tribù nomadi, ad eccesione di alcune riunite in villaggi ed agricoltori. Gli Apachi sono in perpetua guerra con gli Spagnuoli, ai quali fanno sovente provare i tristi effetti dei loro frequenti e terribili assalti.

FAMIGLIA PANIS ARRAPAHOES, che comprende : i Panis , na-'zione numerosa e guerriera, vivente in grossi villaggi sulle rive del Loup infl. sinistro del Platte, territorio compreso nella confederazione Auglo-Americana o Stati Uniti - tili Arrapa hoes o Arrapahay, erranti sul territorio degli Stati Uniti lungo il Platte; questa nazione numerosa e guerriera, unita ad altri popoli meno eonsiderabili, appartenenti a questa famiglia, forma una confederazione formidabile non solo agl' indigeni , ma anche agli Spagnuoli stabiliti sulle frontiere orientale e settentrionale della confederazione Messicana - Gli I etuni, detti anche Chamanches e Paducas, erranti nel vasto territorio spettante alla confederazione Messicana, compreso fra le sorgenti del Missuri, l'alto Arkansas, i fiumi Trinità, Bracci di Dio, Colorado di Texas, R'o del Nord, ed i monti chiamati Sierra Madre e Sierra de los Mimbres; questa nazione nomade, potente, guerriera ed assai numerosa, è formidabile, per le sue frequenti e terribili incursioni, agli stabilimenti spagnuoli di quei contorni.

PAMGIA COLOMAINA, che comperende : i  ${}^{\dagger}$   ${}^{\dagger}$ 

FAMIGLIA SIUX OSAGA, che comprende: i Siux o Dacota, detti anche Nadowessi, nazione numerosissima e potente, divisa in un gran numero di popoli indipendenti gli uni dagli altri: ma confederati per il bene generale. Il rapimento di una donna e l'uecisione del marito e di due suni fratelli pose in discordia le più potenti famiglie di questi popoli ; i partiti si dilatarono talmente che tutta la nazione si trovò impeguata in ona guerra eivile e crodele, e quindi divisa in due populi rivali sotto i nomi di Dacotas e di Assiniboini, che si sono fatti fino ai nostri giorni una goerra mortale; sembra però che finalmente vogliano rinnirsi. I Dacotas propriamente detti, o la parte degli offesi, sono divisi in diverse tribù fra loro confederate, ed occupano il vasto spazio compreso nel territorio della confederazione Anglo-Americana o Stati Uniti situato lungo il Missuri medio, finme S. Pietro, alto Mississipi, alto fiome Bosso , lago Winnipeg , come pure lungo i loro influenti dai 42° fino ai 49º di lat. bor. Gli Assiniboini, o la parte degli offensori , vivono al nord dei primi nel territorio della Nuova Brettagna compresa neci". America Inglese lungo i fumia Assimbodi, Saskachwava e Nouse; 
— Git \* O ma aw h a w o M An, disonarani eterritorio degli Stati
Uniti e principalmente in un grosso villaggio sull' Eli Gorn infl. del
Platte. — I M na d m n i, nasione poro numerous, pocifica ed amica
dei Elanchi, che ablia sul territorio degli Stati Uniti un distretto a cui
del Blanchi, che ablia sul territorio degli Stati Uniti un distretto a cui
del Blanchi, che ablia sul territorio degli Stati Uniti un distretto a cui
I H a va sa e h o O e agi, disseranti sul territorio degli Stati Uniti
I H a va sa e h o O e agi, disseranti sul territorio degli Stati Uniti
Coraggione generiren nazione vive riumita in gravio villeggi, la maggior parte è defits all'agricoltura, e molti hauso abbracciato il cristinecimo e progentio sassi in ella civilià.

FAMIGUA MOBILE NATCHEZ o FLORIDIANA, che comprende: i Natchez, nazione quasi estinta ed attualmente dispersa fra gli altri popoli di questa famiglia. - I Musokohnei o Criki divisi in due rami : i Criki superiori d'moranti nella parte elevata della Stato Unito di Alabama: essi sono i più numerosi ed i più inciviliti, vivono in grossi villaggi, e formano una potente confederazione presieduta da un capo detto Myoco, il quale risiede nella piccola città di Utche che è il loro capoluogo; i Criki Inferiori o Seminoli, meno numerosi e meno inciviliti dei superiori: e-si occupano le pianure dello Stato Unito di Georgia traversate dal Flint. - 1 Tchikkasah, nazione assai numerosa che, unita agli Yazux, dimora nella parte settentrionale dello Stato Unito del Mississipi; questi populi agricoltori vivono in grossi villaggi e fanno dei progressi nella civiltà. - I Chuktah, nazione numerosa di agricoltori che vive in una parte dello Stato unito di Alabama, in quelli del Mississipì e di Luigiana, e nel territorio d' Arkansas. - I Cheroki o Tceroki, che occupano l'anglo nord ovest dello Stato Unito di Georgia, il nordest di quello d'Alabama ed il sud est di quello di Tennessee: questa numerosa nazione, agricola ed industre, che può riguardarsi attualmente come la più incivilità del Nuovo Mondo, ha abbracciato il cristianesimo, si governa con forme repubblicane e possiede più di 70 villaggi nei quali si trovano comode abitazioni: il suo capoluogo è la piccola città di Nuova Echoia ove esiste già una biblioteca, un museo, una stamperia e varie scuole per i fanciulli, ed ove si pubblica settimanalmente un giornale. Una parte dei Teeroki volendo seguire la vita selvoggia menato dai loro antenati si è stabilita sulle rive dell'Arkansas.

FAMIGIA MORAWA HURONA O INCCRISER, che comprende : I Mo fu w a ki, attualmente ridutti in p'c.cl unuerro, e dimoratin nel l' Alto Canadà compreso utill' America Inglese; essi farmano con altri popoli una confederazione, detta comunemente delle cirupar Nazioni, uggi però non più potente come lo ferà all'epoca dell' invasione corrope er essere molto diminnio il numero dei suoi individui, il capologo di questa confederazione è Annadogo; nel Canadà, ed i popoli che altralmente la composignos sono: Machouski, forecas, gii Ornandigor, succi inclusione dell' invasione con proprieta dell' Mayanta o Jercebetti, e de siai derivò il mone di confederazione dell' Ginque Nazioni, perchè furono i primi cirupa topoli sono consuisti col none generale dile Cinque Nazioni, perchè furono i primi al alleravi ; appartequoo tutti unitamente il Tanastoras, che si alleravio unlost tempo dipo, alla fatinuitamente il Tanastoras, che si alleravio unlost tempo dipo, alla fatinuitamente il Tanastoras, che si alleravio unlost tempo dipo, alla fatinuitamente il Tanastoras, che si alleravio unlost tempo dipo, alla fa-

miglia Mohavak Ilurona; e sono, ad eccezione dei Seneras, poro namerosi. Gli ultimi tre popoli sono conocului ol nome gancente di Juack-bridge Indiana, ed appartengono alla famiglia Chippavay Delawase. La maggior parte degli individui di queste nazioni hanno qualche lume di civiltà, sono pastoni ed agricultori, ed alcuni anche manifatori I. Sena e a, dimoranti negli Stati Uniti di Nuova Yofe e dell'Ultio; esi mo i più namerosi della confederazione, sebbene onn contino più di 4,000 individui. Gli Huroni, popolo gli nameroso, potente, agricoltare da assi incivitio, oggi ridotte a pochi individui che dimorano sulla riva occidentale del lago S. Chiaro nel territorio degli Stati Uniti. di discendenti del precolo numero di Huroni, che si rilugiarono al Colica Id distante da Quebece: esi sono catolici ed agricoltori.

FAMIGLIA LENNAPPA, detta da Vater Chippevay Delaware o ALGONENO MOHEGANA, che comprende i Shevannos, nazone già numerosa, i cui avanzi si troveno sull'alto Vabashnello Stato Unito d' Indiona, e presso le sorgenti del Miami negli Stati Uniti dell'Obio e degl' Illinesi. - I Saki e gli Ottogami, che sono le due frazioni principali di una medesima nazione; sedentari ed agricoltori vivono sul territorio degli Stati Uniti lango l'alto Mississipi ed il suoi infl. Avoga. -I Miami, gl'Illines i ed i Pottawatameh, che sono i tre populi principali e più conosciuti di una medesima nazione: essi vivono per la maggior parte negli Stati Uniti d'Indiana, degl'Illinesi e nel territorio del Michigan. - I Lenni Lennappa o Lennopea, detti anche Delawari, nazione già numerosa, i cui avanzi si trovano attualmente negli Stati Uniti d' Indiana e dell'Ohio. - I Mo hegani e gli Abenaqui, che sono i due rimi principali di una medesima nazione, sparsi in diversi punti della Nuova Inghilterra o Stati Uniti Settentrionali, ed anche in quello di Nuova-York. La maggiore parte degl' individui di questa nazione, conosciuti sotto il nome di Stockbridge Indians, si sono riuniti alla confederazione Mohawak o delle Cinque Nazioni, ed un piccolo numero vive tuttora sull'estremità orien tale dell'isola Lunga, - I Micmuhi o Suriquesi detti auche Gaspesi, una volta numerosi ed oggi ridotti a pochi individui, che dimorano sul territorio delle America Inglese lungo la costa sud ovest della Nuova Scozia e nell' interno dell' isola di Terranuova; questi ultimi sono tuttavia selvaggi ed idolatri: gli altri, quasi tutti cristiani!, hanno molto progredito nella civiltà. Presso questi popoli i missionarii Francesi trovarono in culto la croce, con più la tradizione di un uomo venerabile che avendovi da lungi portato questo sacro vessillo, libeio il paese da un'epidemia : si pensa regionevolmente che quest'unmo notesse essere il vescovo del Groenland che nel 1121 andò a visitare la colonia islandese detta Vinland, luogo di cui ignorasi tuttora la vera posizione. - Gli Algonkini ed i Chippavar, che sono i due rami principali di una medesima nazione sparsa sul territorio dell'America Inglese nel Canada, su quello degli Stati Uniti nel territorio del Michigan e nei distretti dell' Huron e dei Mandani; questi pipoli guerrieri, oltre l'arco e le frerce , usano anche le armi da fuoco, che vengono loro somministrate dagli Europei. - I Knistenesi, nazione numerosa di affabili e lodevoli costumi sparsa in tutto il basso

Canadá, in una parte del Labrador, nella Nuova Galles e nella Regione Mackennie Saskatchawan, parei compreti nell'America Inglese.— Gli Serppewinni, popolo muneroso sparno nel territorio dell'America Inglese nella regione Mackennie Saskatchawan ed in parte di quella dell'Oveat, lungo i finuni Mackennie, Miniera di Rame e Tacouche, — 1 Cerriteri o Taculliteci, mazione poro numerosa, aparia nella Regione dell'Oveat o Nuova Caledonia compresa nell'America Inglese,

Gli 'INDIANI, che abitano nei contorui di S. BARBERA sul territorio della California compreso nella confederazione Messicana; questa nazione, poco numerosa, vive riunita in grossi villaggi, ed è considerabite per il suo incivilimento malgrado che sia circondata da popoli

obbrutiti.

I "WAKAS, detti anche NUTKA, dimoranti nell' isola Quadra e Vancouver o Nutka spettante all' America Inglese; questa bellicosa nazione vive riunita in grossi villaggi ed è governata da diversi capi.

FAMIGLIA KOLESCIA, che comprende i popoli corragiosi ed industri dimorrati nel Novo Nosifoki e rella parte stetteriponale della Novva Corroceglio, lungo la cotta e nelle isole ad eus opposite, paeti compresi nell'America Russa. Fra quenti popoli si distinguano i Ko el us e I proprimente detti, nazione hellicoas e feroce, sparsa negli arcipelaghi del IRe Giorgio, del Duce d'York, del Picniceg di Gallese nell'isola

dell'Ammiragliato, spettanti all'America Russa.

FAMIGLIA DEGLE ESQUIMALI, che comprende : gli Esquimali, nazione poco numerosa, ma sparsa in tutta Pestienità boreale del Nuo. vo Mondo: essa è divisa in tre rami principali, cioè: i Kulaliti o Groenlandesi che occupano le solitudini del Groenlaud, spettauti all'Ame. rica Danese; gli Esquimali propriamente detti, che sono i meno incolti, e vivono sulla costa nord-est del Labrador, compreso nell'America Ingl. se ; e gli Esquimali Occidentali , erranti nella Regione Mackenzie Saskatchawan presso le foci del Mackenzie, e della Miniera di Rame, nci contorni della Baja Repulsa e sulla isola Melville, come pure lungo le coste delle isole dell'arcipelago Baffin Parry, paesi compresi nell'America Inglese. - Gli Aleuti o Aleuzi ani, nazione poco numerosa, vivente nell'arcipelago delle Aleuzie, nell'estremità occidentale della penisola d'Alaska, e nelle isole S. Paolo e S. Giorgio, poste nel mare di Bering, da essa ultimamente occupate per farvi la pesca dei leoni marini; tutti questi paesi sono compresi nell'America Russa. - I " T ci u kto i Americanio Aglemuti, poco numerosi, e divisi in varie tribit che sotto diversi nomi occupano la costa nord-ovest del continente americano, e le isole Nauivok, Stuart e Teinakak o S. Lorenzo, paesi spettanti all'America Russa. - Tutti i popoli compresi nella famiglia degli Esquimali sono generalmente brutti e schifosi, vivono di caccia e di pesca, e si distinguono per l'ingegnosa e singolare costruzione delle loro fregili barche, sulle quali non temono di azzustarsi con enurmi cetacei, ne di intraprendere anche dei lunghi viaggi.

Le NAZIONI, STRANIERE dell'America, quantunque divise in un pierolo numero di popoli, presentano la più gran massa della sua prepolazione totale, e ad eccezione dei Negri du sono quasi per tutto schiavi, que tii popoli stran cri hauno il vantaggio di essere divenuti le merimi dominanti del Nacco Mondo. 19 in numero, sono: gli SPA. ONDOLE, gl' INGLESE e loro discendenti, i POPODLE DI OBRISSE APPRICA-NA, I PONTOGIESE, gl' BLANDESE, gli SCOZERS, I TEDESCHI, ed i FRANCESS; quidi in suinor mamero gli ULANDESI, I DANCES, gli NYE-DESI ed i Rieste Questi popoli virono nei paesi che spettano o che una volta spettavano alle loro unazioni. I TEDESCHE, che nulla hanno mai possedulo in America, si trovano sparsi negli Stati Uniti, ed anche nel Novoo Brunswick compreso nell'America Inglesa.

RELIGIONE. Il CRISTIANESIMO nelle sue diverse forme è la più estesa religione dell' America, dopo lo stabilimento degli Europei in questa parte di mondo, poiche oltre essere da essi professata è divenuta per loro cura la religione delle populazioni indigene a loro soggette, e quella ancora di alcune tuttavia indipendenti. È ben vero però che in alcuni villaggi molto lontani dalle grandi città gl'indigeni conservano aucora al lato dei Santi i loro antichi idoli. Il Cristianesimo presenta in America le tre seguenti principali divisioni, cioè: Chiesa Cattolica, che è la religione dominante nell'impero del Brasile, nelle confederazioni Messicana, dell' America Centrale e del Rio della Plota, nelle repubbliche di Colombia, del Perù, di Bolivia, del Chili e dell'Uruguay, nel dittatorato del Paraguay, e nelle colonie attualmente Francesi e Spagnuole. Essa è inoltre professata dagli abitanti siella repubblica di Haiti, da quelli del Basso Canadà, delle isole Trinità, S. Lucia, Tabago ed altre parti dell' America Inglese, come pure da una parte considerabile di quelli degli Stati Uniti specialmente nel Maryland e nella Luigiana. Chies a Protestante, suddivisa in Anglicana o Episcopale, Presbiteriana, Calvinista e Luterana, che sono le religioni dominanti negli Stati Uniti e nelle Americhe Inglese, Danese, Svedese e Olandese. Chiesa Greca Scismatica, che domina nell' America Russa. Oltre queste tre grandi divisioni del cristianesimo si truvano in America molti settarii della Chiesa Protestante, come Metodisti, Quacqueri, Battisti, Americani, ed Herrnhuteri o Fratelli Moravi, che sono molto namerosi negli Stati Uniti e nella Asuerica Inglese, e contano grau proseliti fra i Negri, specialmente nell' arcipelago delle Antille.

Il FETICISMO o IDOLATRIA ed il SABEISMO, accompagnati da atraue superstizioni, contano aucora molti seguaci fra le nazioni indigene indipendenti.

Il Gudatsmo è professato da un piccolo numero di Ebrei sparsi negli Stati Uniti, nelle Antille Inglesi, Olandesi e Francesi, e nelle Gujane Olandese ed Inglese, paesi ove si trovano in maggior numero.

GOVARNO, I. America nei suoi diversi Stati presenta tutte le poasibili forme di governo tall' nidipendensa al dispositono. Le nazioni in digme indipendenti, al eccazione delle più abbrutite ove ciascan indiavida non dispende che als a stesso, vivono generalmente sotto un governo partiarecte tettitivo o ereditario, e formono diverse piecole repubbliche, fra le quali alcune rimuite in confederazioni. Le America Inglese, Francese, 50g monds, Unndese, Bannes, Rassa e Svedene pretentano, con qualche modificazione, le forme di governo corrispondenti a quelle delle Iron metropoli, Gli Stati Uni formano una potente confederazione di 21 repubbliche, indipendenti l' una dall' altra nella sumministrazione civile e unnoirepale dei Iron territorii, ma retettamente

unite per la comune sicurezza e prosperità. Il potere legislativo si esercita dal Congresso, sedente in Washington, diviso in due Camere, una dei Senutori, l'altra dei Rappresentanti, che ciascuno Stato vi manula a seconda della sua popolazione. Il potere esecutivo è confidato ad un Presidente e ad un Vice-Presidente, nominati ogni quattro anni da speciali elettori. Il Vice-Presidente presiede alla Camera dei Senatori, ma a non vi ha voto se non che nel caso di accedere a due partiti discordi. I territorii non sono animessi nella Confederazione se non hanno 60,000 abitanti, e fino a tanto che non sono costituiti in Stati soggiacciono ad una forma particolare di governo, e sono amministrati da governatori eletti dal primo Presidente. Le confeilerazioni Messirana e dell' America Centrale hanno una costituzione simile a quella degli Stati Uniti, rostituzione desiderata da un potente partito nelle Provincie del Rio della Plata, tuttavia lacerate da intestine discordie, ed adottata, per quanto odesi dalla repubblica di Colombia, che sembra essersi divisa in tre repubbliche fra loro federate. Il Perù, la Bolivia, il Chili, il Nuovo Stato dell' Urugnay ed Haiti, hanno un governo repubblicano, con forme amministrative molto simili a quelle degli Stati Uniti; tutte hanno un congresso diviso in due Camere, una dei Ruppresentanti e l'altra dei Senutori, presiedata dal capo della Repubblica, che prende il titolo di Presidente. L'impero del Brasile ha un governo monurchico costituzionale, in cui il potere legislativo è confidato collettivamente all'imperatore, al senato ed alla camera ilei ileputati o rappresentanti delle provincie. Finalmente il Paragnay era una vera monarchia dispotica, ed il dottor Francia che la governò lungo tempo prendeva il titolo di dittatore.

PORTI e CITTA' COMMERCIALI. Le principali piazze marittime commercianti dell' America, tanto porti propriamente detti come città prossime al mare, sono : Nuova-York , Filudelfia, Boston, Nuova Orleans, e Charlestown, negli Stati Uniti: Vera Cruz, Tampico di Tamaulipase Acapulco, nel Messico ; la Gunyra, Porto Cabello, Gunyaquil e Cartagena, nella Colombia; Callao, che è il porto ili Lima, nel Perii; Valparaiso, nel Chili; Buenos Ayres, nella confederazione del Rio della Plata: Montevideo, nel Nuovo Stato dell'Urngnay; Rio de Janeiro, Bahia, Fernambucco, Maranhamo Maragnon e Para, nel Brasile; Porto Principe oggi Porto repubblicano, Capo Haitiano già Capo Francese, le Cayes e Jacmel, nella repubblica di Haiti : Havuna e Matanzos, nell' isola di Cuba, e S. Giovanni, nell' isola di Porto Ricco, comprese nell'America Spagnuola; Kingstown, nella Giammaica, Bridgetown, nella Barbada, Hulifax, nella Nuova Scozia, Ouebec, nel Canada, Georgetown, già Stubrock, nella Gujana, paesi compresi nell'America Inglese; S. Pietro, nella Martinicca, Pointe a Pitre, nella Guadalupa, isole dipendenti dall' America Francese; Paramaribo, nella Gujana, S. Eustachio e Willemstadt, nelle Antille, comprese nell'A. merica Olandese; Christianstad, nella isola S. Croce, e S. Tommasonell' isola di questo nome, nell' America Danese. A queste piazze desono aggiongersi tutte le grandi città dell'interno che fanno un commercio estesissimo.

DIVISIONE. Il nuovo Mondo riguardato sotto il rapporto geografico ha due gran divisioni, cioè: Il CONTINENTE deuto America Continentale o Naova Continente, e suddiviso in Janetica settentrionale, che alcuni geografi chiamana anche Colombia, ed in America Meridionale.

La 1801E che circomiano il cominente, e che unite inicine formano cio che chiamati America Imulare, suddivisa in tre parti, dai tre grappi o arcipelagli principali che abbreccia, quali sono: le Terre Articlae le Antille improprimente dette Indie Orientali e la Terre Anturiche.

Sotto il rapporto politico presenta particunente due principali disi-

sioni ; cioè:

L'AMERICA INDIFINITE, che comprenhe la Confederazione Anglo Americana, detta suche VI (niñor o gli Stati Uniti proprimente detti; la Confederazione o Stati Uniti dell'Auserica Centrale; la Confederazione o Stati Uniti dell'Auserica Centrale; la Romanti gia la regulatira di Colombia, la requibilica del Remanti gia regulatira di Colombia, la requibilica del Pera, di Bolica, del Chiti, il Colombia dell'America della Pera, di Bolica, del Chiti, il dividureno del Paragoni, l'Umpreo del Branite; e l'America Indierna Indiernativa della Unita Indiernativa del Paragoni, l'Umpreo del Branite; e l'America Indierna Indiernativa Constantiva Consta

L' AMERICA COLONIALE, suddivisa in America Inglese, America Spagnuota, America Francese, America Olandese, America Dunese, America Russa e America Svedese.

## CONFEDERATIONE ANGLO-AMERICANA

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long occ., fra 70° e 127°. Lat. ber, fra 25° e 52°.

CONFINI. Al nord, l'America Inglese; all'est, il Noron Brunwick nell'America Inglese, l'Oceano Atlantico ed il canale di B.hama o delle Lucaje; al sud, lo stretto o canale della Florida, il golfo del Messico e la confederazione Messicana ; all'ovest, la confederazione Messicana ed il Grande Oceano.

FIUN I, I principali sono: il S. LORENZO, con i suoi infl. Kam inistiquia, S. Luigi, Menomenie, Chicago, Cuyahoga, Gennessee, Oswego. e Sorel; il S. Giovanni; lo SCHOODIC o S. CROCE: il PENOBSCOT, colla Piccola Piscataq a a, il KINNEBEC; la PISCATAQUA; il MERRIMAC; il CONNECTICUT; I' HEDSON, col Mohawah; il DELAWARE, con i suoi infl. Lehig e Schuylkill; il Susquenanna, con i suoi infl. Tioga, Lackawanna, Janiata e Swatara; PELK; il PATASCO; il Po-TOMAC; l' JAMES, con i sugi infl. Elis a betta e Gran Calfpastare; il ROANOKE; il PAMPLICO o FIUME DI TAR; il NEUSE; il CAPE FEAR; il PEDIE; il SANTEE; il COOPER; l'ASHLEY; il SAVANNAB; l'A-LATAMAHA; il S. MARIA; il S. GIOVANNI O OCKLAWAHA; l' APPALA-CHICOLA; il MOBILE; il PEARL; il MISSISSIPI con i suoi infl. S. Piet.ro, Fiame dei Monaci, Missari, ingrossato dalla Pietra Ginlla, dal Piccolo Missuri, dal Rapido, dal Ptatte o Paduca, dal Konzus, dal Giacomo, dal Fiume dei Siux , dal Gran Fiante e dal Charanton, S. Francesco, Fiume Bianco, Arkansas, ingrossato dal Canadese, dalla Negraka, dal Piccolo Illinese e dal Rumo Occidentale del Finme Bianco, Fiume Rosso, ingrossato.

dalls Washita; Wisconsin, Illiness, ingrossto dal Sangunce Kaskaskia, e Ohio, ingrossto dal Maningum, dallo Sucio, dal Miami, dal Wabash, dal Gran Kenhawa, dal Kentucky, dal Fiume Verde, dal Cambertand, e dal Tennesser: la Sastas, la Co-LUMBALO O'REOS; così suoi ind. Le wis, Multon om sho Timpanagos e Othernankane; la Catelootta; ed il Tacourcus. TESSO FARSEN. Vedi alle pag. 510, 511, 512.

CANALI e STRADE FERRATE Vedi alle pag. 519, 521.

SUPERFICIE, 1,570,000 miglia quadre,

POPOLAZIONE Assoluta, 11,800,000 abit.; relutiva 7. abit. e mezzo per ogni miglio quadro.

DIVISIONE. La potente confederazione Anglo-Americana, detta anche semplicemente l' Unione , o gli Stati Uniti propriamente detti , si compone delle tredici provincie chiamate avanti la guerra dell'inilipendenza le colonie Inglesi dell' America del Nord : di una parte del Canadà cedutale nel 1783 dall' Inghitterra: della Luigiana vendutale nel 1803 dalla Francia: di alcune parti di territorio dell'antico impero del Messico cedutole dagli Spagnuoli; e delle Floride cedutele ultimamente dalla Spagna. Essa si divide sotto il rapporto amministrativo in 24 Stati o Repubbliche, in un Distretto Federale ove trovasi la capitale della confederazione; in tre Territorii già organizzati che dipendono dal governo federale; e nell'immenso Distretto Occidentale non ancora organizzato, ma diviso ultimamente da un distinto geografo degli Stati Uniti in sei parziali distretti, Ogni Stato ed ogni Territorio si suddivide in contee, ad eccezione dello Stato di Luigiana le cui suddivisioni hanno il nome generale di parrocchie, e quello della Carolina Meridionale, che è repartito in distretti. I nomi speciali di queste divisioni sono i seguenti, classati secondo la loro geografica posizione. Le antiche tredici provincie che fecero la guerra dell'indipendenza, che furono riconosciute col trattato di Versalles del 1783, sono distinte col segno " posto avanti della loro denominazione.

Sull' OCEANO ATLANTICO si trovano:

Al Nord, gli Stati del Maine, Nuovo-Hampshire, Massachusset, Rhode-Island, e Connecticut; essi formano ciò che chiamavasi Nuova Inghilterra, ed i primi tre confinano coll'America Inglese.

Al Centro, gli Stati di Nuova-York, Nuova-Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Colombia o Distretto Federale, e Virginia; il primo confina coll'America Inglese.

Al Sud, gli Stati della ' Carolina Settentrionale, ' Carolina Meridionale, ' Georgia, e parte del territorio della Florida.

Sul Golfo Del Messico si trovano la megior parte del teritorio della Florida, gli vati di Alabama e dei Mississipi formati dall'antico territorio della Georgia; e quello di Luigiana, formato da parte della Luigiana,

Sul Grande Oceano si trova il distretto non ancora organnizzato dell' Oregon o Cotombia.

Nell'INTERNO si trovano

Al Centro, gli Stati d'Indiana e degl'Illinesi, che sono parti del Canadà; e quelli del Missuri, formato da parto della Luigiana; di Tennessee; da parte della Carolina; e di Kentucky, da parte della Virginia.

Salle Frontiere dell'America Inglese, lo Stato dell' Ohio, formato da parte del Canadà; il territorio del Michigan, ed il distretto dell' Huron , else sono parte del Canadà; ed i distretti dei Mandani e dei Siux, che sono parti della Luigiana.

Sulle Frontiere della confederazione Messicana, il territorio dell' Arkansas ed i distretti dei monti Ozark e degli Osagi, che sono parti della Luigiana.

CITTA' CAPITALE: Washington, nel distretto Federale. TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più considerabili degli Stati

Uniti sono i seguenti:

Nel Maine: Augusta, sul Kennebec, piecola città di 4,000 ab., è la capitale dello Stato, - Portland, sopra una penisola della baja Casco che vi forma un buon porto , città assai comm , eon 12,000 ab. - Dipende da questo Stato l' isola Mount Desart.

Nel Nuovo Hampshire: Concordia, sul Merrimac, piccola città con 3,700 ab., è la capitale dello Stato. - Portsmouth, sulla Piscataqua, città assai comm., con un porto ben fortificato, un arsenale marittimo

appartenente alla confederazione, e con 8,100 ab.

Nel Vermont: Montpellier, sull'Onion, piccola eittà di 3,000 ab., è la capitale dello Stato. - Burlington , sul lago Champlain , città comm., con un collegio, e con 3,500 ab.

Nel Massachusset: Boston, sopra una lingua di terra in fondo alla baja di Massachusset , capitale dello Stato di questo nome , grande e bella città delle più ind, e comm. del l' America, sede di un vesc. cattolico, con un porto difeso da buone fortificazioni, un ateneo ed altri lett, istit, e con 61.000 ab. - Charlestown, piccola città comm., unita a Boston mediante un lunghissimo ponte di legno, con un magnifico arsenale marittimo, con cantieri da costruzione, e con 8,800 ab. -Cambridge, piccola città unita a Boston come la precedente per un ponte di legno, con una università che è la più antica degli Stati Uniti, una ricca hiblioteca, ed altri lett. istit., e con 6,000 ab. - Salem . città marittima assai ind. e comm., con un ateneo, una bibliotera ed altri lett, istit., e con 13,000 ab. Dipendono da questo Stato le isole Martha's Vineyard e Nantuket.

Nel Rhode-Island: Provvidenza, in fundo alla baja di Narraganset, capitale dello Stato unitamente a Newport, città assai ind. e comm, con un'università, e con 17,000 ab. - Newport, sull'isola Rhode, capitale dello Stato unitamente a Provvidenza, piccola città

assai comm., con un porto e con 8,000 abitanti.

Nel Connecticut : Hartford, sulla diritta del Connecticut, capitale dello Stato alternativamente con Nuova Haven, piccola città comm. ed assai ind., con un porto, un arsenale, un collegio, e con 9,600 ali -Nuova Haven, capitale dello Stato alternativamente con Hartford, città ind ed assai comm., con un porto, un collegio o università, una biblioteca ed altri lett. istit., e con 10,600 ab.

Nella Nuova York: Albany , sulla diritta dell' Hudson , capitale dello Stato, città ben costruita, assai ind. e comm., con un arsenale, una biblisteca ed altri lett istit. e con 24,000 ab. - Troy, sul canale Erie, città assai inil. e comm., con 11,400 ab. - Nuova York, sull' isoletta Manhattan alla foce dell' Hudson, città grande e ben costruita. Ia più ind. e comm. del mondo dopo Londra, sele di un vese, rattoliro, co un up orto difeso da considerabili fortificazioni, con cartieri da costruinone, con un collegio o università, una biblioteca daltri molti importanti lett. sisti, e con 203,000 ab. — Rochester, sul Gennessee, cità ind. ed assai romm, con 9,200 ab. — Utiest, sul canale Erie, rittà comm., ed assai ind., en 8,300 ab. — Dienel ed questo Stato l'isola Lunga, sulla guale è situata Rondsyn, città assai ind. e comm., ron 15,100 ab.; in questa si trovano l'arsenale ed i cautieri marcitumi di Novo-X-Osta.

Nella Nuova Jersey: Trenton, al coull. del Sapping col Delaware, capitale dello Stato, piccola città romin, ed assai ind., con 4,990 ab.— Newark, sul Passaic, città comm ed assai ind., ron 10,990 ab.

Nella Pennilvonia: Harrisburgo, sulla sinistra del Sinopelasma, pirerda città di 4,000 ab., è la capitale della Suno — Filadoffiqu. Sulla pindo forpiatta di finani Dellavare e Schupilli, (città grande e authorismo dell'America and di dua viscori una catella pindo forpiatta di finani Dellavare e Schupilli, (città grande e attorismo dell'America and di dua viscori una catello e l'altro protessione dell'America and di dua viscori una catello e l'altro protessione di Washington eus era la sede del Consista, ter bibliotrebe, ed altri molti impériatali lett. sidie, con 168,000 ab. Prima della fondazione di Washington eus era la sede del Conserva, il quale nel 1717 vi protrando l'inforpentana degli Stuti Linita. Pittiburgo, al conf. dei due rami dell'Olio, detti Allegberg e Monopelade, città sassi comma e delle più indi, con una università, e con 20,000 ab; essa possiede un gran ormero di falbirirles, per coi è connocitus col opparanome di Birminghous Americana; vi si controlismo molti battelli a vapore per la navigatione dei fiumi, e nelle sue vicinaza si trovano rierbe miniere di carbon fosita.

Nel Delaware: Dover o Doueres, sull' Jones in B. del Delaware, piccola città di 1,000 ab, è la capitale dello Stato. — Wilmington, fra la Christiana che vi forma un porto, ed il Brandwine infl. del De-

laware, città ind e comm, con 7,000 ab.

Nel Maryland: Annapoli, alla foce della Severen nella baja Chesaprak, piccola citid di 2,600 a.b., è la capitale dello Stato. — Baltimorn, sulla sinistra del Patapsco, che vi forma un porto, difeso dal forte Nice Henry, città grande ed elegantemente fabbricata, delle più nid. e comm., sede di un arriv. catolior, con un' università una bi-

blioteca, ed altri lett, istit., e con 80,030 ab.

Nel Distretto Federale o Colombia: Washington, sul Potomos a 3-confl. del suo ramo orientale o Tevere, fe wi forma un porto, vatta città moderna, florida e coma, capitale stel distretto e di utta la Control delevazione, sodo del Cangresso, del presidente e del tribunale some no di giuttinia, con un forte che domina il Potomace, un arrenale mantitution que collegio, una biblioteca ed altri letta itti, e con 1830 ab, essa diverrà un tempo una delle più magnifiche città del monto, ascondo il quale deve occupare un ricituo di quattordici miglia. — Georgetone, and Potomose, che per la sua vicinana a Washington può riguardarir comu uno dei noi subbiorghi; città di 8,400 ah, considerali per il sua collegio catalotto, certo in antienzia fina della 1814. Metamatina, presso la fore del Potomose, c'ttà assai comun, con un poto e ron 8,200 ab.

Nella Virginia: Richmond, sulla sinistra dell' Jasare che si forma up orto, città e petitade dello Stoto, assai ind e comm, ron un arsenule, e con 16,000 als. — Norfolk, presso la foce dell'Eliashetta nell'3-sense, città assii comm, con un porto difeto da fortifaci soin, con un magnifico arsenale maritimo, con un asteneo ed altri lett initi, e con un magnifico arsenale maritimo, con un asteneo ed altri lett initi, e con 10,000 als. Al distoto di questa città l'Jassas, aboceando nella baja Chesapek, vi ferma la magnifica rado, detta di Hampton dettinata, concondo il movos sistema di difesa, ad esere il punto principale di rinimo delle forma periode di Pasati Uniti. — In questo Stato fivorsa sordira, la grandos svilla di Manuel Fernono, che era l'enfinaria retidenza di Washington, capo ed autore dell'indipendenza americana. Dispende dalla Virginia l'isola Smalle.

Nella Carolina Settentrionale: Ral-igh, sul Neuse, piccola città di 1,700 ab., è la capitale dello Stato. — Neubern, al confl. del Trent col Neuse, città comm., con un porto, un'accademia, una biblioteca, e con 3,700 ab. — In questo Stato si trovano ricche miniere di oro.

Nella Carolina Meridionale: Columbia; aulla sinistra della Congrere, uno dei rami del Statte; piccola cità, con un cullegio e con 3,300 als, è la capitale della Stato. — Charlettown, fra il Cooper e l'Ashtey, che sotto di esta si riuniscono, e vi formano no protto, difeso all'ingresso da tre fioti; assui imil. e delle più comm. sede di due vere. uno catolico e l'altro protestante, con un collegio, una biblioteca di li lett. iviti, con canitei di scottrazione, e con 30,900 als. — Di-pendono da questo Stato le isole Porto Reale, Hilton Head, e S. Elena.

Nella Georgia: Militelgeville, sulla diretta dell'Oronee, uno dei romi dell'Alatomaha, piecola città di 2,000 ab., è la capitale dello Siato. — Suvannah, presso la foce del Savannah che vi forma un porto, città ind. ed ssai comm, con un'accademia, un ouservatorio, una bi-hioteca, ed altri lett. isiti, e con 7,800 ab. — In questo Stato is trovano le più ricche miniere d'oro degli Stati Unit. — Dipendono da questo Stato i sito Ottabaho, Suprio e Cambertand.

Nel Territorio della Florida:  ${}^{\dagger}$  Attalhazare, fra l'Ausillee e l'Ockoes piecola città di 2000 a b, è la capitale del territorio: -5.  ${}^{\prime}$  Agazino già capitale della Florida Orientale, città maritima savi decaduta, e difesa da un forte, con 2000 a b. -Pennacola piecola città di 1,000 a b., e luogo militare assai rilevante della Confederazione per il suo buon porto sul golfo del Mensico, e per l'arsenale maritime considerabili forificazioni che il Congresso vi ha fatto costruire, <math>- Di-pende anche da queste territorio l-isola f-amelia.

Neil'Abhams: Turcalosca, sul funte del suo nome, uno dei sani del Mohila, pieccolo città opitale dello Stato, con un'università, con 1,000 ab. — Moèlir, perso la fore del ramo occidentale del Mohilo, fecco dei man abella baja, diffesa all'ingresso da diversi forti, città ind. e comm., con 8,000 ab., nelle sue vicinante trovasi l'piecolo sub-borg di Spring Hill, que si ritira la populazione d'i Mobile nel tuori della febbre gialla a cui questa città va soggetta, specialmente nei mesi di easte e di autumno.

Nel Mississipi: Jackson, sul Pearl, piccola città di 1,033 ab., è

la capitale dello Stato. — Natchez, sulla sinistra del Mississipl, piecola città ind. e comm., costruita nella maggior parte in legno, con un col-

legio, una biblioteca, e con 2,709 ab.

Nells Luigina: Nuovo Orieuns, sulls sinistra del Minissiph, costratis parte in legno e porte in mateini, cità grande forte puta sua situazione e per le sue fartificazioni, capitale dello Stato, assai indidelle più comm, sode di un vese: catolico, con un collegio, and bibieten, un arresule, ed un porto strificialmente costruito sul lago Pontcharteria, col quale romunica per merso di una strada di cui lunga quattro miglia e messo, e con 46,000 ab.; l'aria di questa città è malsana, e la febbre gilla Vi fa sovente delle ortibili stragi.

Nel Distretto dell'Oregon, una delle suddivisioni dell'immenso Distretto Occidentale; esso comprende lo spazio di terreno traversato dalla Columbia o Oregon, ed abitato tuttora da indigeni indipendenti. Astoria, piccolo stabilimento consurerciale, alla foce dell'Oregon che

vi forma nn porto, è il luogo più importante.

Nell'Indiana: Indianopoli, sul finme Bianco, piccola città di 1.200 ab., è la capitale dello Stato. – Vincennes, sulla sinistra del Wabash, piccola città, con un'a ecademia, e con 1,800 ab. – Nuova Albany, sull'Ohio, città ind., con 2,500 ab.

Negl' Illinesi: Vandalia, sul Kaskaskia, piccola ma regolare città

di 1,500 ab., è la capitale dello Stato.

Nel Misuri: Lefferson, sulla d'intta del Misuri, piccolisima città 600 sh., è la capitale dello Stato. «S. Luigi, sulla difirità del Missisipi, città assai ind. e comm., sede di un veze, cattolico, gon un collegio, uma biblioteca, e con 5,800 sb.; casa à divenuta in pochi anni di una notabile importanza commerciale, come centro della gran navigazione interna dell'America Settentrionale mantenuta da amueroi bastella a vapore un Mississipi e usoi principali limbenti. Oltre di questo, due carovane di circa cento unomini partono tutti gli anni da S. Lingii da arrivano in du 0 s0 giorni a S. Fe nel Navovo Messico, o vec cambiano le loco mercanzie, trasportate sopra dei carri coperti che servono nello stesso tempo di ricororo a i conduttori.

Nel Tennessee: Nushville, sulla sinistra del Cumberland, città ind. e comm., capitale dello Stato, con un' università, e con 5,600 ab.

Nel Kentucky: Frankfort, sulla sinistra del Kentucky, piccola città il 2,000 ab., è la capitale dello Stato - Lexington, sul Townfork, infl, del Kentucky, città comm. ed assai ind, con un'università, una libibioteca ed altri lett. istit., e con 6,100 ab - Luizville, sulla sinistra dell'Ohio, città assai ind, e commo, con 10,300 ab.

• Nell'Ohio: Colombo, sulla sinistra dello Scioto, picrola città di 2,400 ab., è la capitale dello Stato. — Cincinnati, sulla diritta dello Ohio, città assai comm. e delle più ind., sede di un vesc. esttolico, con 28,000 ab., essa è fra le città dell'interno quella ove a costruisce

il maggior numero di battelli a vapore per la navigazione dei finmi. Nel Territorio del Michigan: Detroit, sulla diritta del fiume Detroit, piecola città comm., costruita in legno, capitale del Territorio, e difesa dal forte Schelby, con un'accademia, e con 2,200 ab.

Nel Distretto dell'Huron, una delle suddivisioni dell'immenso Distretto Occidentale; esso comprende lo spazio di terreno situato fra il Mississipi ed i laghi Michigan e Superiore, conosciuto col nome generale di Territorio del Nord-Ovest, ed abitato tuttora da indigeni indipendenti. I principi stabilimenti di questo distretto, che dipende sotto il rapporto amministrativo dal Territorio del Michigan, sono il Forte Brown, sul lago Michigan, ed il Forte del salto S. Maria, sul canale che uninee fra loro i laghi Superiore ed Hurott.

Nel Distretto dei Mandani, una delle suddivisioni dell'immeno Distretto Occidentale; esso comprende la parte superiure del corso del Missuri, ed è così chiamato dai Mandani, la più numerosa fra le nasioni che percorrono le sue solitudini. Non vi è alcun luogo considerabile.

Nel Diuretto dei Siux, una delle soddivisioni dell'immenso Distretto Occidentale; esso abbraccia la parte inferiore del corso del Mivsuri, ed è così chiamato dai Siux, la più potente nazione fra quelle che vivono su questo territorio. Cuncil Blaff, sella dirittà del Missuri, col forte Callam, è il luogo più importante di questo distreta.

Nel Territorio dell' Arkansas: Little Rock, o Arkopoli, sulla diritta dell'Arkansas, piccolissima città di 800 ab., è la capitale del Ferritorio. — Arkansas, sul fiume del suo nome, con 1.000 ab., è lo stabilimento più antico di questo territorio.

Nel Distretto d'Ozark, una delle suddivisioni dell'immenso Distretto Occidentale; esso dipende sottu il rapporto amministrativo dal Territorio dell'Arkansas, ed è così chiamato perche abbraccia lo spazio traversito dai monti Ozark, tuttora occupato da nazioni indigene indipendenti. Non vi è alcun luogo considerabile.

Nel diarretto degli Ossgi, una delle suddivisioni dell'immenso Ditretto Occidentale; esto comprende la parte superiore dell'Arkanana, ed è cost chiamano dagli Ossgi, la più numeroso fra le nasioni che vivuno in questo distretto, dipendente sotto il rapporto amministrativo dal Territorio dell'Arkanana. Non viè alcun luogo meritevole di mensione.

POSSEDIMENTI. Gli Stati Uniti non hanno che una piccola colonia in Affrica nei contorni del capo Mesurado. Vedi l'Affrica Anglo-Americana.

#### CONFEDERATIONE MESSICANA.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. occ., fra 89° e 126'. Lat. bor., fra 16° e 42°.

CONFIRI. Al nord, la Confederazione Anglo-Americana; all'est, la stessa Confederazione, il golfo del Messico e la Confederazione della America Centrale; al sud, quest' nltima Confederazione ed il Grande Oceano; all'ovest, il Grande Oceano.

FUREN. I principali sono: l'Afkanes e di Il Rie Resso, ciul del Missispi, la Sabra; il Rio des Baracci di Ilogi; il Colonado di Texas, il Rio del Nordo, già Rio Bravo, con i soni indi, Conchos, Sabinas e Parce; il Terber, il Santasder, il Guasaccatto, cel Pasce; il Tabasco o Grigaliva; il Schassista; il Balise o Main; il Chimalapa; il Rio Verdej; il Tascalo, o Naspa; il Zacatula; il Rio Tololottan e Rio Grande, detto ancle S. Yado e Lerra; il Cellaca; il Cinado; il Rio Eferer; l'Haque

o SONORA; il Bio Della Ascensione; il Colorado di Occidente o FRUME ROSSO OCCIDENTALE, con i suoi infl S. Saverio, Nabajoa, Yaquesila, e Gila ingrossato dal S. Pedro; il S. Filippo; il SACRAMENTO; il Timpanagos o Multnomah infl. della Columbia o Oregon; il Salado; il S. Bonaventura; ed il Guanabal. V. alle pag. 513 e seg.

SUPERFICIE, 1,242,000 miglia quadre.

POPO LAZIONE. Assoluta , 7,500,000 abit.; relativa , 6 abit. per miglio guadro.

DIVISIONE AMMINISTRATI VA. Il territorio di questa confederazione apparteneva già alla monarchia Spagnuola, sotto il titolo di vice-regro del Messico o della Nuova Spagna, e su da essa pacificamente posseduto fino al 1810, epoca dell'insurrezione, che si ultimò con staccare del tutto questa magnifica colonia dalla sua Madre Patria. Dopo questo tempo fece parte sotto Iturbido del famoso, ma essimero impero del Messico, ed in segnito ebbe varie altre costituzioni, motivate da intestine e sanguinose rivolte, fino al 1824, in cui si dichiaro con più unanime cousenso in Repubblica federativa sotto il titolo di Stati Uniti del Messico o Consederazione Messicana, organizzata sul piede dell' Unione degli Anglo-Americani. Così rimase lo Stato fino al 1835, nella quale epoca il primo presidente Santa Anna, sostenuto dal clero, dall'armata e dai inaggiorenti, cambió la confederazione in repubblica, di cui egli divenne il cupo supremo. Non conoscendo le mutazioni nella divisione del territorio, seguiremo l'ordine che vigeva sotto il governo federale, facendo osservare che la parte Crientale del vasto Stato di Chohahuila a Texas è in piena sommossa, e probabilmente finirà col dichiararsi indipendente, o col riunirsi alla Confederazione Anglo-Americana, alla quale appartengono i quattro quinti dei suoi abitanti, stabilitivi come coloni da pochi anni in qua. La attuale repubblica si compone di un Distretto Federale, ove è situata la capitale della Confederazione: di 19 Stati: e di quattro Territorii, che dipendevano dal governo federale. I nomi degli Stati sono Messico, Queretaro, Guanaxuato, Mechoachan, Xalisco, Zacatecas, Sonora e Cinaloa. Chihuahaa, Durango, Chohahuila e Texas, Naovo Leon, Tamaulipus, S. Luigi Potosi, Vera Cruz, Puebla, Oaxaca, Chi pa, Tabasco, e Yucutan, I quattro Territorii sono quelli delle Californie, da cui dipendono le isole S. Barbera , S. Crux , S. Catalina , S. Giuseppe , il Carmine, ec.; del Nuovo Messico, di Tlascalia, e di Colima.

CITTÀ CAPITALE. Messico, nel Distretto Federale.
TOPOSRAFIA. Le città ed i luoghi più considerabili dell'antica Confederazione Messicana sono i seguenti:

Nel distretto l'ederale : Messico ; in una vasta pianura presso la riva oce dentale del lago Teseuco, nel luogo già occupato dall'antica Tenochtitlan, capitale degli Aztequi e residenza di Montezuma, grande e bella città arciv., delle più ind e comm., capitale del Distretto e di tutta la Confederazione, sede del congresso, del presidente e del tribunale supremo di giustizia, con un'università, due biblioteche, un osservatorio e molti altri importanti lett, istit, e con 180,000 ab.

Nello Stato di Messico: Tlulpun, già S. Agostino de las Cueros, miserabile villaggio avanti l'insurrezione, ed oggi piccola citta florida, copitale dello Stato con 6,000 ab. — Acaputco, piccola città, assai commi, con un buon porto sul Grande Oceano, e con 4,000 ab.; nei gran colori dell'estate vi regna un'aria pestilenziale.

Nello Stato di Queretato: Queretaro, città ben costruita, assai ind. e comm., capitale dello Stato, con un collegio, una biblioteca, e con 30,000 abit. — In questo Stato si trovano ricche misiere di argento. Nello Stato di Guanazuato o S. Fe, situata nel

Nello Stato di Guanaxuato: Guanaxuato o 3. F., attuata nei luogo ove teninamo tutte le gole che conductono alle più ricche miniere di argento che si conoscano, comprese nel suo distretto; grande e bella città, assai ind. e comm., capitale dello Stato, con un collegio, e con 60,000 abit.

Nello Stato di Mechoachan: Vagliadolid, bella città vesc. ind. e

comm, capitale dello Stato, con 25.000 ab.

Nello Stato di Xalisco. Guadatazara, a 16 miglia di distanza di S. Yago, con ustante che quasi tutti i geografi la pongano salle rive di questo fiune; grande e bella città evez, assai ind. e comm., con una università, e con 45,000 ab. — 3. Blata, alla foce del S. Yago, piecolissima città, con un porto de un'arreanle maritimo; essa è il principale subilimento per la morino militare della repubblica; malgrado il suo clima estremamente malsano nella calda stagione.

Nello Stato di Zacatecas. Zacatecas, città di mediocre estensione, assai ind. e comm, con un sollegio, con ricche miniere di argento nei uoi contorni, e con 25,000 ab. — Aguas Caglientes, bello città com. e delle più ind. con acque termali melle sue vicinanze a cui deve il

nome, e con 20,000 ab.

Nello Stato di Souora e Cinsola: VIlla del Fuerte, pierolo cità cia giornalmente s' ingrandiace dopo che divernata capitale dello Stato, vi rische il vesc. di Souora. — Culiacam, città la più grande dello Stato, son 4,000 ab. — Arigine, città di 7,000 ab. ore prima della rivolusione risicheva l'infandente della provincia.—Jonora, città vesc. con 0,000 ab.; il mou vesc. risiche a Villa del Fuerte. — Cinados, sul·l'Yoqui, città di 9,000 ab. — In quetto Stato, e apecialmente mella provincia deria Primeira Alla, turosai con in abbonodenza.

Nello Stato di Chihushil: Chihushua, sopra un piccolo infl. del Conchos che si getta nel Bio del Nord, grande e bella città, comm ed assai ind., capitale dello Stato, con ricche miniere di argento nei suoi

contorni, e con 30,000 ab.

Nello Stato di Durango: Durango, presso ricchissime miniere di argento, ben costruita città vesc., ind. e comm., capitale dello Stato, on 25,000 ab — S. Giovanni del Rio, florida città, con 10,000 ab. Nello Stato di Coh-lubilla e Texas: Monclora, piccolissima città,

ne è la capitale; Sultillo, è la città più florida e popolara. Nello Stato di Nuovo Leon: Monterey, ben costruita città vesc.,

assai ind e comm., capitale dello Stato, con 15,000 ab.

Nello Stato di Tamoulipas: Aguayo, piccola città di 6,000 sh., le capital dello Stato, — Tampico di Tamoulipar, fondata nel 1824 sulle rive del lago Tampico che comunica per un'uscita navigabile col Panuco, il quale alla sua foce nel galfo del Menico vi forma un porto, piccola città assai ind. e comun. con 10,000 abi; sasa deve la sua ori-tine e prospertia all'assedio della cittadella d'Ulua nel qual tempo vi si trasferi il commercio fatto per l'avanta Vera Crua.

Nello Stato di S. Luigi Potasi : J. Luigi Potasi, rità hello e di mediere grandeza, ind. ed assi romm, capitale della Stato, con 20,000 sh; esso deve la sua celebrità alle ricche miniere del suo cirrondario che presentenentes tono poso produtive, e che molti geno confondono con altre abhendantisime situate in questo Stato, ma troppo confondono con altre abhendantisime situate in questo Stato, ma troppo confondono con altre abhendantisime situate in questo Stato, ma troppo confondono con altre abhendantisime situate in questo Stato, ma troppo confondo con conteri. — Catorce, grouso borgo, rinomato per la ricchetta immensa della sua miniera d'arento.

Nello Sato di Vera Cruz: Vera Cruz, vulla riva del mare, in una pianura rida, cinta da colline di abbia mobile, e prevo a paludi che rendouo il uso climo malanissimo; malgrado questi svantagi; unti alla manenas di caqua del alla febbre gialla, che à proprin del paese, esta à stata ed à tuttora una città delle più comm., eapitale dello Satas, com un porto sul gallo del Messico, difeso da due furini, e con 15,000 ab. In un'isola vicina à fabbricata la cittadella di S. Gio-anni d'Ulan, la maigliore e più importante fortestas della Confederatione che domina la città e protegge il porto. — Albarrado, giàviti con contra della confederatione che domina la città e protegge il porto. — Albarrado, giàviti con contra della confederatione che domina la città e protegge il porto. — Albarrado, giàviti con contra della confederatione con la confederatione con contra della contra contra contra della contra della contra della contra contra cont

Nello Stato di Puebla: Puebla, sovra una delle più elevate piùnurello di rialto d'Anahue, in clima fertile e salubre; grande e bella sittà vesc., delle più ind. e comm., capitale dello Stato, con un collegio, una ricca biblioteca, e con 70 000 ab. — Cholula, graziosa e ben costruis città ssasi Bordà, con 16,000 d.

Nello Stato d'Oaxara: Oaxaca, sul Rio Verde, in clima salubre, hella città vese, ind. e comm, capitale dello Stato con 40,000 ab — In questo Stato, e specialmente nella valle d'Oaxaca, si raccoglie l'a miglior cocciniglia che si conosca.

Nello Sato di Chiapo: Ciudod Renl, sul Talasco, detta anrhe Chiqua degli Signgmuoli, per disingaerda du viltra Chiqua detta degli Indiani, situate ambedue in questo Sato di cui la prima è la capitale; pierola città vece, edind, con 8,000 sh.; Pimmortale Las Casas, difensore degli Americani, fu uno dei suoi primi veccovi. — S. Donningo di Palanque, grasso villagio, divenuto importante la imagnifici avanti dell'a odica città di Culhuacan, improprisanente detta palanque, resentando nelle na rovine i monumenti più curiosi, più grandiosi e più tracuradevoli del Nuovo Mondo.

Nello Stato di Tabasco: Santiago di Tabasco, sul Tabasco, piccola città poco popolata, ne è la capitale. — La Madonna della Vittoria, altra piccola città, considerabile perche Cortez vi sharcó e vi riportó una vittoria al tempo della memorabile spedizione contro l'impero del Messico.

Nello Stato d'Yucatan: Merida, città vesc. e comm., con 12,000 ab., è la capitale dello Stato. — Campeggio, piccola città, forte e cumm, con un porto poco sicuro sullà baja Campeggio e con 6,000 ab. Nelle foreste situate al sud di questa città trovasi in abbondanza il famoso legno campeggio.

Nel Territorio delle Californie: S. Carlo di Monterey, nella Nuova California, piccola città di 2,500 ab., è la capitale del territorio. -S. Francesco, nella Nuova California, con un buonissimo porto e con 800 ab.; questo è il più boreale fra gli stabilimenti fondati già dagli Spagnuoli in America. - Lereto, piccola città miserabile di 1.000 ab. è riguardata come capoluogo della Vecchia California.

Nel Territorio del Nuovo Messico: Santa Fé, poco lungi dal Rio del Nord, piccola città di 3,000 ab., in pochi anni notabilmente accresciuta. è la capitale del territorio; in essa giunge tutti gli anni una caroyana che parte da S. Luigi nello Stato Unito del Missuri, per cam-

biarvi le sue mercanzie con i prodotti di questo paese

Nel Territorio di Colima: Colima, piccola e ben costruita città

di 3,000 ab., ne è la capitale.

Nel territorio di Tlascalà : Tlascalà , già cap tale della Repubblica, ed oggi del territorio del suo nome, piccola città molto decaduta dal suo antico splendore, con 4,000 ab. I Tlascalesi molto giovarono agli Spagnuoli nella presa di Tenochtitlan, già residenza di Montezuma, di cui questi popoli erano nemici.

# CONFEDERAZIONE DELL' AMERICA CENTRALE.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. occ., fra 83" e 97.º Lat. bor, fra 8º e 17º.

CONFINE. Al nord, gli Stati Messicani di Chiapa e d' Yucatan, ed il mare delle Antille ; all' est, il mare delle Antille, ed il dipartimento dell'Istmo nella Nuova Granata; al sud, il Grande Oceano; all'avest, il Grande Oceano, e gli Stati Messicani d'Caxaca e di Chiapa.

PIUME. I principali sono: Il SUMASINTA; il BALISE o MAIO; il RIO GRANDE O RIO DOLCE, colla Polochia; il MOTOGUA; l'ULUA; l'YARE, detto anche FIUME GRAN CAPO o HERBIAS; il NUOVO SE-GOVIA O BLEWFIELD; il S. GIOVANNI, col Lipitapa; il Tosta; ed il GUACALAT. Vedi alle pog. 513 e 517.

SUPERFICIE. 139,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE Assoluta, 1,65 :,000 abit.; relativa, 11 abit. e

mezzo per miglio quadro.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. Il territorio di questa Confederazione, e quello dello Stato di Chiapa, oggi compreso nella confederazione Messicana, e già descritto alla pag. 552, appartennero fino al 1821 alla monarchia Spagnuola, sotto il titolo di Capitaneria generale di Guatimala. Separatasi a quell'epoca questa colonia dalla madre patria, formo parte sotto Iturbido dell'effimero impero del Messico, e finalmente nel 1824 si dichiarò in Repubblica federale indipendente . organizzata sul piede di quella degli Stati Uniti, prima col titolo di Provincie Unite del Centro America, e quindi coll' altro di Repubblica federale del Centro America. Essa si divide in un Distretto Federale, ove si trova' la capitale della Confederazione, ed in Cinque Stati o Repubbliche, suddivisi ciascuno in dipartimenti. I nomi degli Stati sono: Guatimala, S. Salvadore, Honduras, Nicaragua, e Costa Ricca.

CITTA' CAPITALE : Nuova Gualimala, nel Distretto Federale, Geog. 25

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più considerabili della confederazione dell'America Centrale sono i seguenti:

Nel Distrette Federale: Gastimala o Naova Gastimala, in una valle elevata e di un elim delisimo, una soggitula frequenti terremoti per i molti vento in hen it trovano su questo territorio; elegante città arvivo, assi in comm., capitale del Distrette e di tatta la Gonfe-distrette e del Latte del praticale del consenta del sono del moltificare, et al latti i et. isti, e con 50,000 ab. Gli i baltani di escribi, unancando essa di fume navigabile, si servono di muli per traportare le molte mercanie che ri evono o spediciono da una parte per mezzo del piecolo villaggio d'Estipa o Istapa, situato alla foce del Gastia del Grando Cenno; e dall' altra per mezzo della piecola di d'Isaval, situata sul lago di questo nome, da cui per acqua sono condutta al porto d'Onno sul mare delle Antille.

Nello State di Guatimals: Guatimala l'Antica, capitale dello Nello State di Guatima del Cartinate in generale del uno none, in grandizione al micinate del 1718 per le trazioni e terremoti cagionati del tende di cartinata del 1718 per le trazioni e terremoti cagionati del tende della perio di capita del tende di cartinata del Arcelaia, nil Guazalat, e col chiamata per esere la più antica delle tre città di questo nome; evan fin quasi totalmente distratta and un'erusione del viulcano d'Again nel 1581; ciò non ostante conta anorra 2,800 sb. — Estipa o Istapa, piccolo villaggio alla fice del Guazalia te del Grande Occano, ed Lesuria piccola città nil lago del un none; esse servono come di porti a Guatamala la Nuova. — Coban o Vera Paza ulta Polochia, città comm. ed assis popolita.

Nello Stato di S. Salvadore: S. Salvadore, presso il vulcano di questo nome, città assai ind. e comm, capitale dello Stato, ron un collegio, e con 39,000 ab.

Nils, stato di Handanasi. Canuayagua, o Fugliadalidi sal ramo cottienta ledi! Ulan, citti veste, capital dello Stato, con un collegio, e con 18,000 ab. — Gunza, in clima perdifero, piecola citti fartificati ol atsai connu, con un porto sui mare delle Antille pereso lo fede el lito Dolce, e con 19,000 ab. — In questo Stato trovasi una ricea mi niera d'oro presso il villaggio di Capua.

Nellu Stato di Nicarogua: Leon, in una pianura elevata presso il p'ecolo lago del suo nome, bella città vese, ind. ed assai comm , capitale delle Stato, con un' università, e con 48,000 ab. — Nicaragua, sul lago del suo nome, città florida, con 13,003 ab.

Nello Stato di Costa Nicca: S. Giuseppe di Costa Ricca, città di mediocre grandezza, capitale dello Stato, con 20,000 ab. — Cartugo, città già florida, ma oggi molto decaduta, sebbene contenga tuttora 26,000 abit.

## COLOMBIA.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. occ., fra 61° e 85.º Lat. , fra 12° bor. e 6° aust.

CONFIRI. Al nord, il mare delle Antille e l'Oceano Atlantico; all'est, l'Oceano Atlantico, la Gujana Inglese e l'impero del Brasile; al sud; l'impero del Brasile e la repubblica del Pe.ii · all' ovest , la repobblica del Perú , il Grande Oceano e lo Stato di Costa Ricca

nella confederazione dell' America Centrale,

FIRM. I principali sono: il CLISORS; [PATRATO; IN MADDA. LEXA, con i noti uill. Bog of at No Segmento, Cetatre, C Cauca; ingrossto dal Nechi ed A S. Gorgio; il Bio DELLA HACHI, la SCALL: il TOCCIO: PURESSOC, con issoi ind. Petral ari ingrossto dal Manipiane, Ca ara dall' Everada, Caro ni dalla Puregua: od ali Manipiane, Ca ara dall' Everada, Caro ni dalla Puregua: della Carigui et a. Atapa bo, Gauri ari, Pichada, Meta, Arauca, Apane ingrossto dalla Portugueta, e Guarico; il Perantis, P ESSECCERCO classicial Curyani, ingrassto dal Manieron; il Pantason, di soni infl. Società, proprio Caragotta, Pantason, di soni infl. Società, proprio Caragotta, Pantason, di Società, proprio Caragotta, Pantason, di Caragotta, Pantason, di Patra, ed il S Giovarri del Cioco V. allepa, 514, 517 Supera Caragotta, E SSY000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assolata, 2,800,000 sbit ; relativa , 7 abit, per

ogni due miglia quadre.

DAVISIONE. AMMINISTRATIVA. Il territorio di questa Republica appartenere gli alla monarchia Segunola, parre sotto il titolo di vice-repo della Nuova Granata, e p.ret con quello di Capitaneria generale di Careaca o di Venencela. Insure un el 1810 queste due conite contro la madre p.nia, non tardarono molto a dichiarari da ensimbiginadori, dopo molte e vari edi nordie institute, si unircon indigendente, edopo molte e vari edi nordie institute, si unircon chia ciù non canatte e la gerra civile continuarono a deolare quota chia ciù non canatte e la gerra civile continuarono a deolare quota sono stato, il quale si divise nel 1831 in tre epubblica indipondenti unita pero stoto il ne med il Conferenziano et eggli State Uniti del Stat. Lutti del Stat. Lutti del Stat. Lutti del Stat. Lutti del Stat. per pubblica di Colombia era reportita in dodici diportimenti, addivisi in provinzie e queste in cantoni odi pararecchier, la vaule divini sembra tuttavia sussistente nelle tre repubbliche che compougno la Confederazione e che sono le seguente.

#### REPUBBLICA DELLA NUOVA GRANATA.

Questa repubblica comprende cinque degli antichi dipartimenti della Colombia, cioè:

CUNDINAMARCA, che comprende le provincie di Bogota, Antioquia, Neyba, e Mariquita.

CAUCA, con le provincie di Popayan, Pasto, Buenaventura, Choco.

ISTMO, comprendente le provincie di Panama, e di Veragaa.

MADDALENA, diviso nelle provincie di Cartagena, Mompox,
Santa Marta, Rio Hacha.

BOYACA, con le provincie di Tunja, Pamplona, Socorro, Ca-

CITTA' CAPITALE. Bogota o S. Fè di Bogota.

TOPOGRAFIA. Le città e i luoghi più cousiderabili di questa repubblica sono i segnenti:

Nel Dipartimento di Cundinamarca: Begota, capitale della repub-

Complet Comple

hica e del diparimento, al piede di due monti elevati nal Bogota, in comi un c

Nel Djartimento di Cauca: Popayari, situata sul fisuse di queto nome, presso i viulemi Sotare e Pursee, in una bellisima situazione, città veac, comm., con un'università e 7,000 ab. Questa città è il rapolusgo del dipartimento. — Cali, piccola città importante per la sua popolazione, pel suo collegic o pel suo commercio — Cartaho, Barbacras, con miniere d'oro; Iscuanda, con miniere di platino. — Quibdo, rapolusgo della provincia del Choro, la più riccia no reo p bairo.

Nel dipartimento dell'Istone, Panama, in fondo ad una baja, econpra una penioda dell'immo del uno none, città vesa, forte, ind. econcapoluogo del dipartimento, con un collegio, ed una cattira rada sul firmade Oceano, e 10,000 ab. — Natar, con 4,000 ab. — Partobello, in un riima pestilenziale, ma con un ottimo porto sal mare delle Antille e 1,200 ab. — S. Tago o Santiago, piccola città di circa 5,000 ab. — Dipende da questo dipartimento l'arcipralego delle isote delle Perle, situato di faccia al porto di Panama.

Nel Diparimeno del Maddalena: Cartagena, in ne' isola subbioso, poco lungi dalla foce del Maddalena, città veca, anai inda, edileppia comen, capoluogo del diparimento, e la prima piazza forre della reupiblica, con un beno porto ani mare delle Antille, ove stanis la narina militare, con un'università, e 18,000 ab — EL Cammen, piecola città considerata come la più substre della provincia di Cartagena. — Tola, rinomata pel son balsamo. — Morpo, città veca, con un'università, e 18,000 ab — EL Cammen, piecola città considerata come la più substre della provincia di Cartagena. — Tola, rinomata pel son balsamo. — Morpo, città veca, fortuna, con un collega, pero ani mare della Antille e 6,000 ab. file via controri a piecescone perite. Rio-Hacha, alla foce del finne del mo nome, pircula città, con un potro e con 1,000 ab.; nei sui contorri ai peccaro le perite.

Nel Dipartimento di Boyacs: Tungia (Tunja), rapoltogo del dipartimento, un volta città fiorida, ricca e popolata quando era residenta dei re dei Muysca, prima dell'arrivo degli Spagunoli, ma attuviti.
— Boyaca, villaggio celebre per la batteglia che gli Spagunoli vi pertettro nel 1881 esa odi il nome al dipartimento. — Chinquiguira, piccola città rimonata per una immagine della B. Vergine che vi si venera. — Pamplono, piccola città snia decadata, ma importante per le sue timière di one el di rame, e pel suo collegio. — Ocorro, città como, el assia inde, con 12000 ab. — Basario de Cucuta, rimorrhevole per le adunante del Congresso che pubblicò la prima cottiune della Colombia. — Mondraira con albonatami miniere di rame.

## REPUBBLICA DELL'EQUATORE.

Questa repubblicà è divisa secondo la nuova organitazione in 8 proticie: Quito, Chimboraro, Inhabarua, Guarquaii, Monabi, Lun Ca, Loxra e Arcipelago dri Gullapagos. Noi, non essendo ben certi della puddivisioni, cominuismo sa deservieve i ter disparimenti che formano presente repubblica secondo le norme della prima organizzazione della Colombia, cioli:

Dipartimento dell' Equatore: diviso nelle provincie di Pichincha, Chimborazo, e Imbahura.

Dipartimento di Guayaquil. diviso nelle provincie di Guayaquil, e Manabi.

Dipartimento dell'Assuay, che comprende le provincie di Cuença, e Loxa.

CITTA' CAPITALE : Quito.

TOPOGRATIA. Le 'ritàs e' luoghi più regnurdecoli di questo Stuono i seguenti (¿duio, in una valle elevata 1,480 use supra il Siello del mare fra il vulcano Pichincha, ed una fila di colline, in un clima temperato e a lubbere; grande, ma non hella cità veca. comme di assi ind., capitale della repubblica, e capologo del dipartimento. con una univestità, una ricca bibliotea de alari lett. istit, e con 70,000 slb. L'Antianaa, il più elevato vulcano del globo, sol quale travasi all'altera di 2,1014 use la tranta di Antianaa, riquerdata come il più alto fra i luoghi abitati del Nuovo Mondo, prima che fosse conocitata l'altera del risho di Tilimesa. — Lateranga, gresso il terribile vulcano Gologoni, città grande e como conditata del vulcano del control del co

Nel Dipartimento di Gusyaquil: Gusyaquil: presso la foce del Gusyaquil, città assai ind. e comm., capoluogo del dipartimento, con un porto, stazione ordinaria della marina militare della repubblica sul Grande Oceano, con un arsenale marintimo, che era il principale della Colombia, con un cantiere e 22.000 a.b.

Nel Diportimento dell' Avony: Curnça, nel Paute infl. del Sartige in una piunta elevata 1,570 tese topo si likello del unere; cittavec., comm. ed assi ind., espol-ogo del dipartimento, con un collegio, un seminario, e 20,000 sb. L. Zara, giccolo città condiderabile pomente le un evicinanze revosa in abbondanas l'albero che somainistra il famoso specifico felbrifugo nos sosto il nome di Casarillo di Lexa o Chinachias. — Zuruma, piccola città di 5 a 6,000 sb., importante per le ricche une miniere d'oro.

#### REPUBBLICA DI VENEZUELA.

Questa repubblica comprende quattro dei dipartimenti della cessata repubblica di Columbia, i quali corrispondono all'antica capitaneria generale di Caracas, e sono i seguenti: Dipartimento di Venezuela, diviso nelle provincie di Caracas e di Carabobo.

Dipartimento di Zulia suddiviso nelle provincie di Maracaibo , di Coro, di Trussillo, e di Merida,

Dipartimento dell' Orenoco, diviso nelle provincie di Varinas, di Apure, e di Gayana.

Dipartimento di Maturin, diviso nelle provincie di Cumana, di Barcellona, e isola Margherita.

CATTALE: Carrage.

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più raggnardevoli di questa repubblica sono i seguenti:

Nell Dipartimento di Venenuela: Garacaz, in una valte deliciou, eterata 43 i see sope di livello de lumar, ed al piede del monte silla, già capoluogo della Capitaneria generale del suo nome, ed orgi capolungo della repubblica e del lajpartimento di Penezuella, città activa, una volta hen fabbricata, prima del terrenoto del 1812 che la revinio quasi interamente, tuttora assiri nel delle più commo, con un'università, e con 40,000 ch. — La Ganyra, in un clima maltano, piccola città assir roma, di 4,000 dab., con un cuttivo porto sul mare delle Antile, una impertencia, poco lungi dal laga Tacringua o Valencia, in rima salubre, trittà ind. ed assir comm. con 18,000 ab. — Porto Cabello, sul golfo 
Tr ste, città forte e slelle più commo, con un baon porto, e ron 3,000 ab., ma in un rima malson.

Nel Dipartimento della Zalia: Maracaibo, attla rivo occidentale del o atretto che separa la laguna di Maracaibo dal golfo di questo nome, graziosa rittà dilesa da tre forti, ind. ed assai comm, capolotogo del dipartimento, con un rollegio, canteri da costruzione, e con 2 1000 ab. — Mérida, piccala rittà ind., con un'università, e ron 5.000 ab.

Nel Dipertimento dell'Orenoce, Farinas, sopra un infi. dell'Apure, pierola cità, co-pologo del dipertimento, una volta forità nun volta forità nun volta forità nun volta forità nun con, pierola città vese, e romm, rebbene decaduta, capalogo della Gajina Spagnuola, oggi spettante alla Colombia, con un collegio, e run 3,00° ab. — Gujuna Vecchia, sull'Orenoco, città fortifetta, nun quais deserta per il suo clibus eccessivamente malano.

Nel Dip ritiuesto di M turin: Curanna, città fortificata ed assisi coma, sebbene mulo dec aduta, capolungo del dipartimento, cun una magnifica baja nul mare delle Antille, e con 10.000 ab.— Barcellona, città marittima, una volta flerich, una oggi decaduta, ron 5,000 abit., e case è però tuttavia il gran deposito per il rommercio di controlbanado, fatto con la prassima tudi sella Territari, spettante agli faggio della della controlbanado, fatto con la prassima tudi sella Territari, spettante agli faggio della della controlbanado della controlbana città, la più inoportante dell'i tuda Marcherita per il suo porto stato dichiarato franco, e che l'ha ress assisi florida.

## REPUBBLICA DEL PERU'.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. occ., fra 69° e 81°. Lat. aust., fra 3° e 22°.

CONFINI. Al mord, il golfo di Gnayaquil; la cessata repubblica di Colombia e l'impero del Brasiler all'est, l'impero del Brasile e la Repubblica di Bolivia; al sud, la repubblica di Bolivia ed il Grande Oceano; all'ovest, il Grande Oceano; all'ovest, il Grande Oceano.

FIUMI. I principali sono: PAMAZZONE, col sno in B. Guallugua o Guanuco; il Qualica; P. Ocona; il Rimac; il Santa o Tombo; il Lambajeco; il Pirra; ed il Chiba. Vedi alle pog. 514 e 517.

SUPERFICIE, 373,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 1,700,000 ali; relativa, 4 ab. per miglio quadro.

BIVISIONE ARXINSTA. TIVA. L. Repubblica del Peria, desta comunence el Busso Peria, per distinguerls da quells di Belivis comunence elimanta dell'Alto Peria, si dichiao iridapendente, fino dal 1821, della monarchia Spagnuols, da cui dipendeva il suo territorio sotto di titolo di vice regno del Peria, una volta multo più estero, un risverto in questi limiti fino dal 1778, quando fia de cuo sparato tutto il Carsa Questa Repubblica, che dal 1821 e depo la hatteglia di Ayarucho ha preco una certa consistenza, si divide attuchemeta in sette dipartimenti, sudoi si in provincie, e questi in cattoni. I noni dei dipartimenti suon: Lima, Arrquipa, Puno, Cucco, Ayacucho, Junin, e Libertià.

CITTA' CAPITALE: Lima, nel dipartimento del suo nome.
TOPOGRAFIA. Le città ed i laughi più ragguardevoli della re-

pubblica del Perù, sono i seguenti:

Nel Dipatimento di Linu: Linue, su B (inue, cinque miglia al di sopra della sua foce, in un clima temperato, ma soggetta a frequenti terremoti, grande e ben fabbiricata città arciv, delle più ind. e com, già cepitale del vice-regno del Perù, ed oggi e-polongo del dipatitimento del sonome e-capitale di tutta la Repubblica, con un'estità, una ricta bibliottea ed altri importanti lett. initi., cet una citta-città della citta un'estita, che cit potto di Linue e la prima piaza marittima della Repubblica, piecula città difessa da tre forti, con 4,000 ab.

Nel Dipartimento d'Arequipa. Arequipa, sul Qu'lea, in una compagna elevata 1,220 tese sopra il livello del mare, e presso al terribile vulcano di Guagua Patina, ele le ha eggionato in più tenpi gravi d'anni; città grande e vesc., assai ind. e comm. capolougo del dipartimento, con diversi collegie, con 30,000 ab. — Guantajorya, villaggio impor-

tante per le ricche miniere d'argento dei suoi contorni.

Nel Dipartimento di Puno: Puno, presso il lago Titicaca, città ind. e comm., capoluogo del dipartimento, con un collegio, e con 18,000 ab.—Chuchuito, città una volta floridissima, ed oggi affatto decaduta.

Nel Dipartimento di Gusco: Curco, poco lungi dalla riva destra dell' Apurimac uno dei rani dell' Amazzone, grande e ben costroita città vesc., assai iud. e comm., già famosa capitale dell' imprro degli lucas, ed oggi capoluogo del dipartimento del 220 noune, con un' università ed altri lett. istit., e con 45,000 2.6.

Nel Dipartimento d'Ayacucho: Guamanga, in una pianura, uon molto lungi dalla sinistra dell'Apurimae, uno dei rami ilell'Amazzone, oittà grande e vesc., assai ind. e comm., capoluogo del dipartimento,

con an' nniversità, e con 25 000 ab. — Gunneaelica, piecola città di 25,000 ab., elevan 1,293 tes sopra il livolte del mpe, del intocutate per la sua miniera di meccario, una delle più rierbe dell'America.
— Afguendo, logo celebre per la vittora irroratta nel 1882 di di 
generale colombiano "urve sopra i realisti, che derise delle guerra, e 
minie termine al dominio Sagnono nell'America Meridolla.

Nel Dipartimento di Jonin: Guanuco, sal Guanuco, pircale citta una volta molta fortida, ed orga siolo considerabile perchè è il capolungo del dipartimento. — Lauricocha o Pauco, pircola città di 8,000 ella importante per la sua miniera d'argento, una delle piri ricche del mondo, — Junin, villaggio miserabile di 300 ab., una regguardevole per una vittoria riportatavi dai republicani gopas i realità.

Nel Dipartimento di Liberti. Trazillo, espoluogo del dipartimento, praisos citti sece el assai comme, con un cativo porto e ron 14,000 ab. — Caxamorca, in una valle elevata 1,404 tese sopra il livello del mare, e traversata dal piecolo faune Caxamorga-piecola grassiosa città, assai ind. e comm., con un collegio, con bagni caldi mei noi contorni, e con 7,000 ab. — Micaipampa, piecola città elevata 1,837 tese sopra il livello del mare, importante per le rieche miniere d'argento dei suoi contorni.

#### REPUBBLICA DI BOLIVIA.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. occ., fra 60° e 73°. Lata austr., fra 11° e 24°.

CONFIRE. Al nord, la repubblica del Perù e l'impero del Brasile; all'est, l'impero del Brasile, e gli Stati Uniti del Rio della Plata; al sud, il ditatorato del Paraguoy, gli Stati Uniti del Rio della Plata, e la repubblica del Chill; all'orest, il Grande Oceano e la repubblica del Perù.

PUBEL I principali sono: l'AMAZZONE con i suoi infl. Mapiri, Coroico, Tipu ani, e Madeira, ingrossata dal Rio Grande o Guapaix, e dal Parapiti o Sara; il Pilcomoyo ed il Rio Grande Vernnijo, che ingrossano il Paraguay, uno degli infl. del Parana, ramo principale del Rio della Plata; ed il DESAGUADERO. Vedi alle pagine 514 eser.

SUPERFICIE, 310,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 1,300,0°0 abit.; relativa, 4 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE AMBIRISTRATIVA. Il territorio di questa Republica, conoscituto col nome di Charesa, dipendeva già dalla monarchia
Spagnola, sotto eni formò parte del vice regno del Peris, e quindi del
novo vice-regno del Rio della Bita, quando nel 1718 fa nomenbrato
dal primo per far parte del secondo. Dopo la decisiva vitroria riportata
nel 1823 ad Ayacucho dal generale colombiano Surre sopra i realisti,
questo territorio si dichiarò nel 1823 Repubblica indigendente sono
il titolo di Bolivia, in onore di Bolivar, che molto aveva cooperato per
a usu indipendenta, senà cande comunemente chiamata repubblica
dell'Allo Peris, e si divide attualmente in sei dipartimenti, soddivita
in provincie e queste in distrutti, la provincia del Tarija non anocco ria
in provincie queste in distrutti, la provincia del Tarija non anocco ria

nita ad aleun dipartiamento, si distaccio nel 1809 dall' Alto Peria e i riuni alla repubblica di Bolivia, subbene reclamata dal governa di But-100-Ayres, come cosa propria. Anche la provincia di Lamar è stata da noi reparata dal dipartimento del Potosi per conformaria aostini ercentisime. I nomi dei dipartimento sono Chaquiseca, La Paz, Orure, Potosti, Cachabamba e S. Cruz d'Illa Sierra.

CITTA' CAPITALE: Chuquisaca, nel diparimento del suo nome. TOPOGRAFIA Le città ed i luoghi più ragguas devoli della repub-

blica di Bolivia sono i seguenti:

Nel Dipartimento di Chaquisacca: Chaquisaco o Charcat, detta note La Plata a notivo della prossima ricas minerà d'argento, ben co-struita città arciv., in unn pianara elevata 1,460 tese sopra il livello del mare, e presso le sorçenti di un ramo del Cachimayo, infi. del Plato comayo, ind. e comm., espolongo del dipartimento e capitale di titta la Repubblica, con un'università, una biblioteca ed altri lett. sitit, e con 12,000 ab.

Nei Dipartimento della Paz: "La Paz d' dyacucho, presso il serente Choquespo che entra nel Bienio Paro, ramo principale dell'Amasrome, in una valle profonda, ma elevata 1,907 tese sopra il livello del mare, città grande e vetc., assai ind. e comm., capoluogo del d'apartimento, com un collegio con 0,000 ab. — In questo dipartimento trovano i gran picchi di Sorata e d'Illimani, che sono i punti più elevati del Nucvo Mondo.

Nel Dipartimento d'Oruro: Oruro, poco lungi dal Desaguadero, piccola rittà, capoluogo del dipartimento, con miniere d'argento nel

suo distretto, e con 5,000 ab.

Nel Dipartimento di Potosi : Potosi , al piede del Cerro di Potoai, celebre per la prodigiosa ricchezza delle sue miniere d'argento, grande e mal costruita città, capoluogo del dipartimento, una volta floridissima, ma attualmente molto decaduta, con un collegio, e ron 9,000 ab., che nel tempo del suo splendore ascendevano a 160,000. Potosi è una delle più elevate città del mondo, poichè la sua gran piazza ha 2,082 tese di altezza sopra il livello del mare, e la sua parta più alta ne ha 2,138, elevazione simile a quella delle più alte cime delle nostre Alpi, e superiore alla tenuta di Antisana che riguardavasi come il più elevato fra i lucghi abitati del globo. Le prossime miniere ascendono in qualche punto a 2,488 tese, per conseguenza i minatori lavorano ad un' altezza superiore a qualla del nostro monte Bianco. - Porco, piccola città, importante per le ricche miniere del sno distretto. - Cobija, nel deserto d' Atacama, villaggio marittimo, divenuto importante dopo che è stato dichiarato porto franco, sotto il nome di Porto Lamar; questo luogo, che può riguardarsi come primo ed insieme unico porto della Bolivia, manca affatto di acqua dolce, ciò che sarà di ostacolo al suo ingrandimento, a meno che il governo non voglia rimediarvi, con aprire a sue spese dei pozzi artesiani.

Nel Dipartimento di Cochabamba: Cochabamba, in un fertile e ben coltivato territorio, città grande e comm., capoluogo del diparti-

meuto, con 30,000 ab.

Nel Dipartimento di S. Cruz: S. Cruz della Sierra, in una pianura immensa, piccola e mal costruita città vesc. e comm., capoluogo 25° del disparimento, con 9,000 ab. — Appartengono a questo dipartimento i vasti paesi dei Moxos e dei Chiquitos, che formano le due provincie di questo nome; esse sono formate di missioni fondate già dis Gesuiti nel 1750 prima della loro espulsione; alenne orde di questi popoli sono anoroza selvagge conservano la loro indipendenza ma un gran numero di essi sono convertiti al cristianesimo, e vivono soggetti in ventitro missioni.

#### REPUBBLICA DEL CHILI.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. occ., fra 72° e 77°, compresovi l'arcipelago di Chiloe. Lat. aust., fra 23° e 44°.

COMPINI. Al nord, la repubblica di Bolivia; all'est, pli Sotti Unit del Rio della Plata e la Pategonia; al sud, la Pategonia e lo arcipelago di Chonos che ne forma parte; all'ovest, il Grande Oceano. In questi limiti vi compresa anche Petraucania, o territorio sibiato dagli Araucani, nazione indigena dell'America, che si regge tuttora com governo indipendenti.

TIME. I principali sono: il CALLA CALLA; il VALDUVIA; il TONICA; il CALLES; il BIOBIO; il CIRLLES; il MAULE; il MAYO, col Mapocha; il QULOTA o ACONCAGUA; il LIMARI; il GOQUIMBO; il GUACCO; il COPIAPO; ed il SALADO. Vedi alla pag. 517.
SUPERFICER; 129,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 1,400,000 abit.; relativa, 10 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. Il territorio di questa Republica appartenera gia talia mouvethia Segnenda, sotto il titulo di Capitaneria generale del Chili. Dogio varii cambiamenti di forme amministrative, produti dalte norti della genera dell'indipendenna, si dichiarò finalmente nel 1826 in Repubblica indipendente, conservando l'antico nome dato a laso territorio. Essa à attualmente divisa in otto provincie, suddivise in distretti. I nomi delle provincie sono: 3. Jago o 3. Jacopo, Aconogaya, Coquindo, Colchogua, Munde, Concesione, Valtivia, e Chilor, formata dell'accipelago di questo nome. Ei noltre da avvertiris de li governo rechamava il diritto di sovranti sulle due isole deseste del gruppo di Giovanni Pernandez. Vedi alla pag. 521.

CETTA' CASTITALES: 3. Jago, nella provincia del 1900 nome.

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più ragguardevoli della repubblica del Chili sono i seguenti:

Nells Provincia di S. Jago: S. Jago o S. Jacopo, sulla sinistra del Mapocho, in una vatao pianura elevata e di in nclina delizioto, ma soggetta a frequenti e terribili terremoti; grande e bella città vece, mid. ed assai comme, già capitale della Copitaneria generale del Chili, ed orgi cispoluogo della provincia del suo nome e capitale di tutta la Repubblica, sede ed priesidente e del tribanule supremo di giustiai, con un'università, unas biblioteca, ed altri lett. istit, e con 5,000 ab. — Telipratio o Valid del Perandito, graziono citti, assii ind. e delle arrazione, con un bom porto, diloso da tre farti, con cuntieri à contratione, cot una vasta citribella non anora ultimata, cot una vasta citribella non anora ultimata, cot una vasta citribella non anora ultimata, e cot una vasta citribella non anora ultimata,

Nella Provincia d'Aconesqua: S Flippo, piecola città di 8,000 ab, ne è il capoluogo. — Lingua e Petorea, luoghi importanti per le loro miniere di oro; e Quillota, per le ricche miniere di rame del suo distretto.

Nella Provincia di Coquimbo: Coquimbo, alla face del Coquimho, piccola città comm., espolucgo della provincia com un porto, e. cen 12,000 ab.; è suggetta a frequenti terremoti. — Guazco, alla face del Giusca, piccolissima città, com un purto, e son um minica gia gento nei suoi contorni. — S. Francesco della Srlva e Capizapo, importanti per le ricche minicre di rame situate nei loro distretti.

Nella Provincia di Colchagna: Curico, piccolissima città, capoluogo della provincia, con una ricca miniera d'oro nei suoi contorni,

Nella Provincia di Maule: Cauquenes, luogo peco ragguardevole, ne è il capoluogo. — Chillan, sul fiume del suo nome, è la città più considerabite della provincia.

Nella Provincia della Conceione: La Conceione, perso la face del Bichio, città vesc., capolongo della provincia, um susi decaduta, dopo che gli Araucani nel 1823 vi devastrono diverni quartieri; conce un collegio al latri lett. istit., e con 19,000 ab Nelle ser vicinome sono situati Talcaguano, lungo manttino, importante per la sua bella baja: e Peneso, ove si è trovata tuna cava di estrono fissilie.

Nella Provincia di Valdivia: Valdivia, piccola città fortificata e eomm, capoluogo della provincia, con un buon porto e con 5,000 sb.

Nella Provincia di Chiloe: S. Curlo, nell' isola Chiloe, villaggio o piccola città di 1,500 ab., con un porto, è il capoluogo della provincia.

## DITTATORATO DEL PARAGUAY.

POSIZIONE ASTRONOMICA Long. occ., fra 56° e 61°. Lat. aust., fra 20° e 28°.

CONTINI. Al nord, la repubblica di Bolivia e lo impero del Brasile; all'est, l'impero del Brasile; al sud, la confederazione del Rio della Plata; all'ovest, il Gran Chaco, paese spettante alla eonfaderazione del Rio della Plata.

FIUMI. I principali sono: il PARANA, ramo principale del Rio della Plata, col suo infl. Paraguay. SUPERFICIE, 67,000 miglia quadic.

POPOLAZIONE Assoluta, 250,000 abit.; relativa, 7 abit. per ogni due miglia quadre.

DIVISIONE AMBINISTRATIVA. Questo State formé fine al 18. 8, soto il nome di Paraguay; una delle provincie del vatto vice mode del Sio della Plata. Depo quell'epoca il Dottor Francia, profittando della turbolente che agiavane questo terriorio; e delle favoreroli circustanae preemtateglia inei varii avvenimenti politici; giunse al imparamini dell'autorità suprema, ed esercitare l'autorità pia assolut, spro il titolo di dittatore. Tutto il puese è diviso in venti circhi delle missioni, alla diritta del Parana, che saco amministrate in un molo particolare, e formano dei distretti separati. Dingresso in questo State era victato dal Francia a tutti gli stranieri sotto pera di retastri originorie.

Section 18

TOPOGRAFIA Le città ed i luoghi più raggnardevoli del dittatorato del Paraguay sono: L' Assunzione, sulla sinistra del Paraguay, mal costruita città vesc., ind. e comm., capitale dello Stato, e residenza ordinaria del dittatore, con 12,000 ab - Tevego, piccola città fondata dal Francia nelle solitudini boreali dello Stato, irrigate dal Paraguay, per esiliarvi le persone ad esso sospette. - Villa Ricca, città di 4,000 ab.; nei suoi contorni si fa la maggior raccolta della tanto celebrata erba, ossia thè del Paraguay.

## CONFEDERAZIONE DEL RIO DELLA PLATA.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. occ. fra 59° e 72°. Lat. qust., fra 20.º e 41º.

COMPINE. Al nord, la repubblica di Bolivia; all' est , il dittatorato del Paraguay, la repubblica Orientale dell' Uruguay e l'Occano Atlantico; al sud, l' Oceano Atlantico e la Patagonia; all' ovest, la Patagonia, e le repubbliche del Chill e di Bolivia.

FRUME. I principali sono : il RIO DELLA PLATA, con i snoi ram-PARANA, ed URUGUAY, e con gl'infl. Paraguay, ingrossato dal Pilcomayo e dal Rio Grande o Vermejo, Salado, e Saladillo o Rio Quinto; il Rio Colorado o Mendoza, col Rio Diamante; il Bio NEGRO o Cusu LEUWU; l' ANDALGALA; ed il BIO DOLCE. Vedi alle pag. 516, 517.

SUPERFICIE, 683,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 700,000 abit.; relativa, 1 abit. per miglio quadro.

DIVISIO NE AMMINISTRATIVA. Il territorio di questa Confederazione formava avanti l'insurrezione del 1808 la parte principale del vice-regno del Rio della Plata, dipendente dalla monarchia Spagnuola, Dopo quell' epoca la provincia di Buenos-Ayres si dichiarò nel 1810 indipendente, e fu seguita nell' anno posteriore da tutte le provincie insorte di questa parte dell' America, che fecero causa comune e presero il titolo di Stati Uniti del Rio della Plata. In segnito sotto Ribadavia si costituirono in Repubblica col titolo di Repubblica Argentina. Ma la discordia e la gelosia di alcuni governatori delle provincie, arrestarono il progresso di prosperità che questo Stato aveva cominciato a prendere, e l'anarchia e la guerra civile desolarono e desolano tuttavia queste belle contrade. La parola Confederazione, impiegata per designare questi paesi, deve esser presa non in senso assoluto, ma relativo allo stato nel quale si trovano, stato che non lascia al geografo alcun meszo di determinare nè il suo titolo, nè le sue divisioni. Dopo il 13 Aprile 1833 epoca in cui Rosas divenne dittatore, la costituzione ha subito molti cambiamenti nella amministrazione interna. Sebbene la camera dei rappresentanti sia stata conservata pare che il governo propenda al dispotismo. La già Repubblica Argentina. oggi provvisoriamente qualificata col titolo di Confederazione del Rio della Plata, si divideva in quattordici Stati o provincie, i cui nonsi erano: Buenos-Ayres, da cui credesi dipender l'arcipelago di Falkland o isole Maluine; Entre-Rios, Corrientes, S. Fe, Cordova, S. Jago dell' Estero, Tucuman, Salta, Catamarca, Rioja, S. Giovanni della Frontiera, S. Luigi, Mendoza, e Julya, tutte con capitoschi dello stesso nome, a de ecesione di quella di Entre-l'ico, il cui capolulogo porta il nome di Bazada. Secondo le notitie più recenti la provincira di Julya di saparsta dalla confederazione, e potrebbei condienza come una repubblica indipendente; noi perciò l'abbiamo accennata dopo tutte le altre.

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più ragguardevoli di questi paesi, sono i seguenti: - Buenos-Ayres, sulla destra e presso la fore del Rio della Plata, che vi forma un porto, non capace che di piccole navi; grande e ben costruita c'ttà vesc., delle più ind. e comm. . z'à capitale del vice regno della Plata, e quindi degli Stati Uniti di questo nome e della Repubblica Argentina, ed oggi del'a provincia del suo nome, con un forte, un'università, una biblioteca, un osservatorio , ed altri molti importanti lett istit., e con 80,000 ab. Nelle sue vicinanzo trovasi Barragan piccoli sima città, alla foce della Plata che vi forma una magnifica baja, ove si fermano le grosse navi che non possono rimortare il fiume fino a Buenos-Ayres, - Corrientes , presso il confl. del Parana col Paragnay, capoluogo della provincia del suo nome, piccola città di 3,000 ab.; ma che per la sua posizione potrebbe divenire una delle più comm. piazze dell'interno. - S. Fe, sulla diritta del Parana, piccola città comm, capoluogo della provincia del suo nome, con 6,093 ab. - Cordova, capoluogo della provincia del suo nome, città vese, comm, ed assai ind., con un' università ed una biblioteca, e con 11,000 ab. - Tucuman o S. Michele di Tucuman, sol Rio Dolce, piccola città vesc., capoluogo della provincia del suo nome, cd una delle più celebri nella guerra dell'indipendenza, con 12,000 ab.; il vesc. risiede a Salta, - Salta o S. Filippo di Tucuman, presso il Salado, capoluogo della provincia del suo nome, piccola città assai comin., e sede del vesc. di Tucuman, con 9,000 ab. - S. Giovanni della Frontiera, presso il Rio Colorado, città ind ed assai comm., capoluogo della provincia del suo nome, con 16,000 ab. - Mendoza, al piede delle Ande, e presso il Rio Colorado o Mendoza, graziosa città ind. cd assai comm., capoluogo della provincia del suo nome, con 16,000 ab ; sono molto rinomati i vini del suo territorio, perche hanno molta somiglianza con quelli di Malaga.

## REPUBBLICA ORIENTALE DELL' URUGUAY.

FIDMI. I principali sono: il RIO DELLA PLATA, col suo ramo URU-EUAT, ingrossato dal Rio Negro; ed il CEBOLLATI. V. alla pag. 516. SUPERFECIE. 60.000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 70,000 abit; relativa, 1 abit. per miglie quadro.

DIVISIONE AMBRISTRATIVA. Le vaste solitodiui che conspono il territoro di questo Stato, fornuvano già parte, satto il nome di Banda Orientale, del vice-regno del Rio della Plata, dipendente dalla monarchia Spagmola. Dopo l'insurrezione del 1810, questa contada si formò in Stato a parte, che fa retto per nove anni dal erudele e feroce Artigas, capo degli innorti. Occupata quindi militarmente dal Portegheti fin ritonita al Braile sono il titodo di provincia Cignatatina.

Finslmente per na srivolo del trattato di pase concluno fra Buenos-Ayres ed il Brasile in di nuovo sepanta da quest'impero elicibusa indipendente cal itolo di Repubblica Orientate dell' Urugary, detta anche Naovo Stato Orientate dell' Urugary. Quera Repubblica ài artualinente divisi in nove disprimenti, che prendono il nome di notrapiliogabi respetitivi, e suno: Montevidro, Muldonado, Cantelone, S. Giuseppe, Colonia, Sosimano, Paisandu, Durragno, e Cirro Lore, S. Giuseppe, Colonia, Sosimano, Paisandu, Durragno, e Cirro Lore,

TOPÓGRAFIA. Le citiá ed i luoghi più considerabili della Requiblica Orimstale dell' Lenguay sono: Monteridate, sulla simistra e presso la fare della Plata, citià regolare e fortificato, ma multo decoluta, sebhene tuttara indi ed assi commo, con un porto, e con 10,000 si, los nes fortificazioni devono entere demolete, perribi cod conventato in rea articolo del trattato di pare, concluso fra il Brazili e Buenos-Articolo. Colonia del Sucramento, città forte, con un porto sul lito della Plata, con 1,500 sh.; less fortificazioni di-vono essere demolite, com gene di Montevideo. — Mathonado, alla foce del Rio della Plata, con un porto e con 2,000 sh.

#### IMPERO DEL BRASILE.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Lorg. occ., fra 37° e 75°. Lat., fra 4° bor. e 33° aust.

CONTINI. Al nord, le repubbliche della Colombia, le Gijane fine glese, Ollandese e Frances, e d'Ocano Altantico, all'est, l'Ocano Altantico, al sud, l'Ocano Altantico, la repubblico Orientale dell'Uraguay, e di distatorato del Paragayy; all'ovari, la Confederacione Bio della Plata, il distatorato del Paragay, e le repubbliche di Bolivia, del Peri, di Granta, dell'Equatore, e di Venenuela.

FIUMI. I principali sono: l' ESSEQUEBO; l' OYAPOC; l' AMAZZONE, con i suoi infl. Javary, Jutay, Jurua, Tefe, Purus, Mudeira, Topayos o Jurena, ingrossato dall' Arinos, Xingu, Ica o Putumayo, Yapura o Caqueta, Rio Negro, ingressato dal Cassiquiare e dal Rio-Branco, Rio-Trombetas, e Anaurapara; il TOCANTIN o PARA, con i suoi infl. Paranan e Rio das Mortes; il MARANHAO o MIARIM, con i suoi infl. Graighu e Pingre: l'ITAPICURU: il PARANAHIBA. con i suoi infl. Gorongueja, Caninde, ingrossato dal Piauhy, e Rio di Balcas; il CIARA; l' IGUARIBS, col Salgado; il Rio GRANDE DEL NORD; il RIO PARAHIBA DEL NORD; il RIO S. FRAN-CESCO, con i suoi infl. Rio das Velhas, Rio Verde, Paracatu e Rio Grande; il Rio ITAPICURU o RIO DEL PEIXE; il PARAGUACU; il Rio DAS CONTAS; il Rio PARDO; il Rio GRANDE DI BELMONTE, col Rio di Salsa, il Rio Doceo Piranga; il Parahiba DEL SUD; il RIO GRANDE DI S. PIETRO o del SUD, col suo ramo JA-CUY; ed il PARANA, ramo principale del Rio della Plata, con i suoi infl. Rio das Mortes, Parana Iba, Rio Pardo, Paraguay, ingressato dal S Lorenzo, dal Taguary e dal Mondego, Rio Verde, Tiete, e Iguazu o Corityba. Vedi alle pagine 314, 515, 516 e 517.

SUPERFICIE, 2,253,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 5,000,000 di abit.; relativa, 2 »bit. per miglio quadro.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA. Il Brasile ha formato fino al 1808 la più vasta ed importante colonia della monarchia Portoghese, allora governata da un vice-rè. Dopo i politici avvenimenti europei, che costrinsero il re di Portogallo ad abbandonare i suoi Stati d' Europa per andare a risedere al Brasile, questa contrada fu dichiarata regno, e quindi nel 1823 impero, titolo che tuttora conserva. Esso si divide in diciotto provincie, alcune delle quali per la loro vastità suddivise in comarche. I nomi delle provincie sono : Rio de Janeiro, da cui dipendono le isole Grande e Marambaya; S. Pao Io, divisa nelle tre comarche di S. Paolo, d' Ytu, e di Paranagua e Corityba; S. Caterina, da cui dipende l'isola del suo nome; S. Pietro; Matto Grosso; Goyaz, divisa nelle due comarche di Goyaz e di S. Giovanni delle Due Barre; Min'as Geraes, divisa nelle sei comarche di Ouro Preto, del Rio das Mortes, del Rio Velhas, di Paracatu, del Rio S. Francesco, e del Cerro Frio: Spirito Santo: Buhia, divisa nelle quattro comarche di Bahia, da eui dipende l'isòla Itaparica, di Jucobina, dos Ilheos, e di Porto Seguro; Sergipo o Seregipo; Alagoas; Fernambucco, divisa nelle tre comarche del Recife, di Olinda, da cui dipende l'isola Itamarca, e del Deserto; Parahyba; Rio Grande, da cui dipende l'isola Fernando di Noronha; Seara o Ciara, divisa nelle due comarche di Seara e di Crato; Piauhy; Maranham, de eui dipende l'isola di questo nome; e Parà, divisa nelle tre comarche del Para, di Marajo, formata dall' isola Marajo o Giovanni, e del Rio Negro, che comprende la Gujana Portoghese,

CITTA' CAPITALE: Rio de Janeiro, nella provincia del suo nome,

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più ragguardevoli dell'impero del Brasile, sono i seguenti;

Nella Provincia di kito de Janeiro. Rio de Janeiro, o emplicemente Ilio, sopra una vasta bajo, che vi forna un helliation porto difeto all'ingresso da diversi forti, grande e ben contruita città vese, ausai ind. e delle più comm, expoluogo della provinsia del son canona e capitale di tutto l'impero, sede dell'imperatore, del senato, della camera dei deputati o rappresentanti, e di tutti i supremi dicasteri cuuna università, una biblioteca, ed altri molti importanti lett. istit., e con 140.000 ab.

Nella Provincia di S. Paolo: S. Paolo, in un'eminenza presso il Tespolico della provincia con un'universia; una biblioteca, e con 18,000 ab. — Jantos, presso la foce del Parabiba del Sund, etità assai comm, capoluogo della provincia, con un porto, e con 7,000 ab.

Nella Provincia di S. Caterina: Città della Madonna del Desterro, nell'iscla S. Caterina, piccola ed assai comm., capoluogo della provincia, con un porto, e con 6,000 ab. — S. Francesco, sul continente, con un porto e con cantieri ove si costruiscono molte navi.

Nella Provincia di S. Pietro: Portullegro, piecola città assai com., capoluogo della provincia, con un porto, e con 12,000 ab. — S. Pirriro o Rio Grande, alla foee del Rio Grande del Sud, città assai com, con un porto, e con 10,000 ab.

Nella Provincia di Matto Grosso: Matto Grosso, già Villa Bella, sul Cuyaba infl. del Paraguay, piccola città, capolago della provincia, con 6.000 ab.; essa è importante per l'oro che ai raccoglie in abbondanza sul suu territorio. - Cuyaba, aul fiume del suo nome infl. de l Paraguay, una delle città più centrali dell'America meridionale, sede di un vesc, in partibus, con 10,000 ab. - Diamantino, picrolissima città, ma considerabile per l'oro e per i diamanti che ai raccolgono nei auoi contorni.

Nella Provincia di Goyaz: Goyaz, già Villa Boa, piccola città, capoluogo della provincia, e sede di un vesc. in partibus, con 8,300 ab. - In que-ta provincia trovasi il Distretto dei Diumanti, apazio considerabile di terreno situato lungo il Rio Claro, infl dell' Araguaya, uno dei rami del Parà, ove ai raccolgono dei dicmanti molto belli.

Nella Provincia di Minas Geraes: Città dell' Ouro Preto, già Villaricca sul pendio di una montagna, capoluogo della provincia, città decaduta a metivo della diminuzione del produtto delle famose miniere d'oro del suo circondario alle quali deve la sua origine, ma tuttora assai ind, e comm., con 9,000 als. - Marianna, piccola città vesc., con 5,000 ab. - Villa del Principe , sui confini del Cerru do Frio ossia Distretto dei Diamanti, piccola città, con miniere d'oro nei suoi contorni, e con 5,000 ab. - Tijuco, piccola città di 6,000 ab., capeluogo del famoso Distretto delle m'niere dei diamauti, di cui le più rieche si trovano nel letto del fiume Jiquitinhonha, uno dei rami del Rio Grande di Belmonte.

Nella provincia di Spirito Santo: Vittoria, piecola città comm., capoluogo della provincia, con una bella baja, e con 5,000 ab.

Nella Provincia di Bahia : S. Salvadore o Bahia , parte sopra un'eminenza, e parte sulla magnifica baja di Tutti i Santi che vi forma un bellissimo porto, grande e ben costruita città arciv., fortificata, asani ind. e delle più comm., già capitale di tutto il Brasile ed oggi capoluogo della provincia del suo nome, con un arsenale marittimo, una ricca biblioteca ed altri letterarii istit., e con 120,000 ab. - Caxueira, sul Paraguacu, città assai ind. e comm., con 16,000 ab. - Sun Giorgio, già Ilheas, piccola città comm., con un porto, c con 5,000 ab. - Porto Seguro, piccola città comm., con un porto, e con 5,000 abitanti.

Nella Provincia di Sergipo: S. Cristoforo, pircela città comm., eapoluogo della provincia, con un porto, e con 9.000 ab.

Nella Provincia d'Alagoas: Alugous, piccola città, ind. e comm., capoluogo della provincia, con 14,000 ab.

Nella Provincia di Fernambucco: Città del Recife , detta comunemente Pernumbucco, o Fernambucco, città fortificata, composta di tre parti distinte, due delle quali sul continente, ed una in un'isoleita, assai ind. e delle più comm , capoluogo della provincia, con un porto, e con 60,000 ab. - Olinda, da melti geografi confu a con Fernam. bucco, sebbene da questa distinta ed affatto separata, cistà veac., assai decaduta, con 7,000 ab.

Nella Provincia di Parabyba: Puruhyba, alla foce del Parabyba del Nord, piccola città comm, espoluogo della provincia, con un porto, e con 6,000 ab.

Nella Provincia del Rio Grande: Natal, piccola città comm., rapolnogo della provincia, con un porto, e con 3,000 ab. — Dipende da questa provincia l'isola di Fernando di Noronha, scoglio sterile con un piccolo forte, ove si deportano i rei dell'impero.

Nella Provincia del Seara: Città della Fortaleza o Seara, poro lungi dalla foce del Seara, pircolissima città importante per essere il capoluogo della provincia. — Aracaty, sull'Iguaribe, città di medio-

cre grandezza, e comm., con 9,000 ab. Nella Provincia del Piauby: Ocyrus, piccolissima città, importante

per essere il capoluogo della provincia.

Nella Provincia del Maranham: S. Luigi di Maranham, detta comunemente Mara gnon, sull'isola Maranham, ben costrutta rittà ve c., assai ind. e delle più comm., rapoluogo della provincia, con un porto

di difficile accesso, e con 28,000 ab.

Nella Provincia del Parà: Bieten o Paria, sulla diritta e presso la foce del Parà, città vere, indi ca sassi comma, capologo della provincia, con un porto, un artenale, e con 20,000 ab. — Villa Vicinae sul Parà, piecola città ind. e comm., con 12,000 ab. — Villa Vicinae sul Parà, piecola città ind. e comm., con 12,000 ab. — Villa Vicinae il capoluogo della grandi riola Marajo o Giovanni, attuata fra le foci dell' Amazone e del Parà o Tocantin. — Barra del Rio Negro, al condi. del Rio Negro coll' Amazone, capoluogo della Gujana già Portoghese, oggi Brasiliana, con 3,000 ab.

#### REPUBBLICA DI HAITI.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. occ., fra 71° e 77°. Lat. bor., fra 18° e 20°.

COMPINI. Questa Repubblica bagnata dall' Oceano Atlantico al nord, e dai mare delle Antille al sud, si trova circondata da diverse isole di cui le principali sono: al nord, le Lucaje spettunti all'Ingli-terra; all'str. Porto Ricco spettante alla Spagna; all' ovest, la Giamerica catte all' Inglitures Chiba alla Spagna; all' ovest, la Giamerica catte all' Inglitures Chiba alla Spagna;

maica spettante all' Inghilterra, e Cuba alla Spagna. FIUMI. I principali sono: l' YAQUE o S. YAGO; l' YUNA; la NEt-

BA; l'OZAMA; e l'ARTIBONITE Vedi alla pag. 514. SUPERFICE:, 22,100 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 80,000 abit.; relativa, 36 abit. per miglio quadro.

nongonitus AMBRISTETA ATURA. L'iola d'S Domingo che, con altre jecole sole vieine, formo il territorio di questa Republica, era già inregalmente divia fra la Francia che possedeva la parte occidentale, e la Spogna che dominava sulla parte orientale di più vata sessemione della prima. I Negri della parte francese essendo insorine il Bianchi che vi ai trovavano, proclamarano la loro indipendetta. Vari il Bianchi che vi ai trovavano, proclamarano la loro indipendetta. Vari il Bianchi che vi ai trovavano, proclamarano la loro indipendetta. Vari di tiolo e di forme farrono gli Stuti che da quell' pecca fino al 1820 a' inmalaranon successivamente in questa parte dell' siola. Finalmente mal 1822 tutti questi Stati si runirono insieme, non neclusa la parte spettante alla Spapa che era restata ad esas soggetta fino a tutto il 1821, a formaziono la potente trapublica di Haiti, dal nome con cui

era comocinta l'ioda, prima dell'arrivo degli Sasquardi in A meriz, Questa Repubblica, ricomocinta indipendente dalla Francia e dalle alrice granti potente, è attualmente divisa in set dipentimenti, che portano i moni relativi alla loro posizione, cioèt. Ovest, da cui dipende l'ioda Gonave; Sud. Artibionite; Nord, da cui dipende l'ioda Tartaruga; Nord Est; e Sud. Est, da cui dipende l'ioda Dataruga; Nord. Est; e Sud. Est, da cui dipende l'ioda Datar, e Alta Vela. Una recente rivoluzione ha tolto le redini all'actio presidente, e creato un movo governo, il quale si occupa di una nuova continziano più cuoforme ai bisogni della repubblica.

CITTA' CAPITALE. Porto Principe (oggi Porto repubblicano), nel dipartimento dell' Ovest,

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più ragguardevoli della repubblica di Haiti, sono i seguenti:

Nel Djoartimerto dell' Üvest: Parto Principro, o Parto Repubblicomo, in fondo a golfo della Gomese, ed in clima malsuno, città egolere, assis ind. e delle più comm, capoluogo del dipartimento esgiale di tutta la Repubblice, con un buno porto ed una rada, un lirro, una biblioteca, ed altri lett. init., e con 15,000 ab. — Jacunel, piccola città, assis comm, con un porto, e con 3 000 ab.

Nel Dipartimento del Sud: Le Coyes, che era una città ind. ed assai comm., e capoluogo del dipartimento, prima del terribile oragano del 12 Agosto 1831, da cui fu intieramente distrutta.

Nel Dipartimento dell' Artibonite: Le Gonaives, piccolissima città, capoluogo del dipartimento, con un purio, e con bagni nei suoi contonii.

Nel Dipartimento del Nord: Capo Haitiano, già Capo Frances e Capo Enrice, al y chel di un mente di ni riva al mere, hen co-struita città, fortificata, ind. el assai comm, capoluogo del dipartimento, con un porto ed un arsenale, e con 10,000 al y, le sua funitionazioni dalla parte del mare cadono in rovina. Nelle vicinante di questa città trovasi la Ferriera, già Cittadella d' Enrice, forteaza formidalide, contrata salla sammità di un'alsa montagna.

Nel Dipartimento del Nord-Est: S. Yago, preso il fi me del suo none, in clima salobre, capoluogo del dipartimento, città una volta florida, ed oggi decaduta, con 3,000 ab.

Nel Digertiniento del Sul făi : S Domingo, pece lungi dalla foce dell'Ozona, che vi forma un porto, dilico da forificazioni, lun contratta rittà arciv, già floridizzione e zapitale della purte dell'isola sestinate alla Sopan, un attautimente undoi deceduta ; nebbene capologo del dipartimento, con un arenale, e con 10,000 als. Questa città comunemente rigandata per la più antica di quante gli Europsi ne humo crette in America, qualificazione che realmente appariene alla Nacona Indell'ind., costruita nel 1919 sulla costa attentivania dell'isola.

## AMERICA INDIJENA INDIPENDENTE.

Questa denominazione comprende tutti i piccoli Stati furmati dalle nazioni indigene americane, che, sebbene vivano sparse nelle vaste solitudini riguardate dalle potenze europee e dai nuovi Stati della Auserica cume parti integrali dei luro territori respettivi, comervanu arcora

ha propria indipendenza. La geografia fuira dei pesti occupati da quesenzioni è stata gli indictan mella descrizione degli Stati di cui forme parte, e la loro popolazione e superficie figurano con quelle corrispondenti di questi incelesini Stati. Nell'articolo etnogerafia, in cui sono già stati indicale i classati stoto il rapporto della linguistica tutti popoli abitanti attualmente l' Ameries, vi sono d'stinti col seguo premesso ai loro usoni, quelli che essendo tuttavia indipendenti, appartengono a questa sezione. Vedi alle prg. 532 e seg. La superficie di 'tatti, i territori quiti insiene, ove sono sparse queste nazioni indigene indipendenti, ascende a circa 6,090,000 di miglia quadre, e la loro popubazione collettiva a f,300,000 ab

Resta solo a parlare in questa parte dell'estremità dell'Amerira Meridiumale, non ancora occupata da alcuna potenza straniera, e desiguata dai grografi col nome di Patagonia, a cui possono unirsi come geografiche dipendenze le isole prossime alle sue coste.

POSIZ:ONE ASTRONOMICA. Long. occ., fra 65° e 78°. Lat. aust., fra 46° e 56°. compresovi l'arcipelago di Magellano.

CONFISI. Al Nord, la confederazione del R'o della Plata; all'est, P Oceano Atlantico; al sud, P Oceano Australe o Autorico; all'ovest, il Grande Oceano, la repubblica del Chili, e P Araucania all'ovest delle Ande.

FIUMI. I principali fiumi sono: il RIO NEGRO o Cusu Leuwu; il RIO CAMARONES ed il RIO GALLEUO. Vedi alla pag. 517.

TOPOGRAFIA. Queste vaste solitudini di suolo generalmente arido , privo di legname e di acqua dolce, sono abitate dai Patagoni o Teheuer, dai Cunchi, dai Puelches, e da altri popoli indigeni descritti alle pag. 532 e 533. - I punti più importanti di questa contrada sono: i porti Desiderato e S. Giuliano , sulla costa orientale al sul del capo Bianco. - Il porto Famine, sullo stretto di Aiagellano, ove esisteva la Città Reale di Kilippo o Filippopoli, fondata dall'ammiriglio spagnuolo Sarmiento per ordine di Filippo II nel 1582, colla veduta di assicurare alla Spagna il possesso del passo di questo famoso stretto: essa era una specie di cittadella, munita di artiglieria, e conteneva circa 400 ab , che l'anarchia ed altre impreviste circustanze fecero ben presto perire, unitamente allo stabilimento, ove Cavendish nel 1386 non vi trovo che un solo abit inte. - Il golfo della Trinita, sulla costa occidentale, ove da Sarmiento erano stati fondati altri piccoli stabilimenti, che ebbero la stessa fine di l'ilippopoli. - Oltre questi luoghi, multi geografi fanno tuttavia menzione, nella descrizione della Patagonia, della colonia degli Argueles o Cesares, popolo da essi classato fra gli abitanti di questa contrada. Immaginarii e circostanziati dettagli del loro paese, dei loro usi e costumi, avevano fatto credere nei passati tempi a questa colonia, che non esiste ni ha mai esistito come è stato dinostrato ultimamente ad evidenza. Secondo alcuni essa doveva la sua origine alle ciurme di quattro navi spagnuole nanfragate nel 1510 nello stretto di Magellano, che si stabilirono nell'interno del continente fra i 43º e i 44º di lat, aust, ; secondo altri doveva essersi formata di discendenti di alcuni Araucani, che dopo aver distrutta nel 1599 la città di Osorno nel Chili, e portatene via le donne si ritirarono in questo luogo. - Le isole geograficamente dipendenti dalla

Patagonia sono quelle comprese nei grandi arcipelaghi di Magellano o della Terra del Fuoco, e Patagonico, ed in quello di Chonos, già indicati alle pag. 323, e seg.

## AMERICA DANESE

POSIZIONE ASTRONOMICA della parte principale. Long. occ., fra 17° e 78°. Lat. bor., fra 59° e 76°.

COMPINT della parte principale. Al nord, la parte non ancora visitata del Groenland e l'Oceano Artico; all' na', l'Oceano Artico; al zud, questo medesimo Oceano e l'Oceano Atlantico; all' orezt, il Mediteraneo Artico del li mare di Baffin. — Le Antille Dansein el med delle Antille, sono circondate dagli stabilimenti Inglesi e Spaguosi, situati in questo mare.

TIUR. I principali sono: l'Hvitra; il Thiorsaa; l'Holmsaa; il Lagaraa; il Bruaa; l'Oexaraa; lo Skalfandeaa; l'Oeanadalaa; il Kolebinsdalsaa; ed il Borgaraa Vedi alla pag. 509.

SUPERFICIE, 321,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 110,000 abit.; relativa, 1 ab. ogni tre miglia quadre.

DIVISIONE. La monarchia Danese non possiede in America che delle isole, riquardate come dipendense geografiche di questo continente; esse formano tre gruppi distinti, corrispondenti alle loro divisioni amministrative, ma differenti i uno dall'i altro circa il modo di amministrazione. Quenti tre gruppi ed insieme divisioni amministrative sono:

L'ISLANDA, amministrata come la Danimarca, e divisa in tre baliaggi, che preudono i loro nomi dalle respettive situazioni, cioè: Sonderamtel o baliaggio del Sud, Vesteramtel o baliaggio dello Ovest, e Norder eg Osteramtel o baliaggio del Nord e dell' Est.

Il Gruppo DEL GROSMANO che dopole ultime scoperte, pare non formar più una peniesla del Nunco Continente come credevasi, mu una riunione di due o tre grandi isole circomlate da molte altre più piccelle. Esco si divide in Grozmland indipendente, i quel abbraccia tuto l'Alto Pases Arico; el in due Inprinorai, cioè quello del Nord, da cui dipende l'arcipelago di Disco, e quello del Sud, che sono per coi dire governati da missionari da missonari.

Le Antille Danest, cioè le isole S. Croce, San Tommaso e S. Giovanni, le quali sono amministrate come colonie.

TOPGRAFIA. I luoghi più ragguardevoli dell' America Danese sono i seguenti:

Nell'Islanda: Brikevig o Briklanii, sulla costa mer disonle, città o meglio riuno edi villaggi, capitale dell'isola, e reindensa del gran ball, del supremo tribunale di giustinia e del vese. dell'Islanda, con un licro, una bilistiotesa, un osservaziori situato nel prossimo borgo di Lambhuur, ed altri molti importanti lett. isiti, e con 6,000 sb. – Salkalti, villaggio nell'interno, ed anticamente sede vese., presso il quale si osservazio le maravigliose colonne di acqua bollene, dette Gryzre 5 Nrol, che da un suolo ospetto di navi e di bring, veggoni so-

spinte in aria fino all'alteras di 120 piedi - L'Islanda nel medio evo, allorquando ogni sspere era quasi estinto in Europa, presentava uno dei punti del globo ove le lettere erano più che altrove coltivate con successo. Fino dal 1530 vi era stata eretta una tipografia, ove furono atmoste open munerose e di pregio. Sobbene attualmente non offra più lo stato florido di quel teupo, regna tuttavia fra i auoi abitanti lo spirito d'itterosione che non manea di aesere coltivato.

Nel Groenland . Julianeshuab , che è lo stabilimento più importante di queste regioni artiche; Godthuub, che è il più antico; Nuovo Herrnhut, per la sua missione di Fratelli Moravi, a cui deve l'origine, ed Upernavick, che è lo stabilimento più settentrionale. - Se si presta fede alla Storia, l'aspetto di questo paese doveva essere ben differente da quello attuale, quando sul cadere del secolo X vi approdarono per i primi gl'Islandesi. Essi lo trovarono tutto coperto di musco verdeggiante, per il che appunto fu chiamato Groenland che nella loro lingua significa Terra-verde. Nel 1006 vi fondarono una colonia detta Vinland, e vi spedirono missionarii per diffondervi il cristianesimo. Le relazioni con questa colonia si mantennero fino al 1406, epoca in cui si contava già una serie di diciassette vescovi, che avevano retta la chiesa. Dimenticata successivamente per le intestine discordie che lacerarono il settentrione dell'Europa, ed avanzatisi quindi i ghiacci dell'Oceano Artieo fino a queste parti, la colonia rimase isolata, ed ogni comunicazione con essa perduta. Verso la metà del XVI secolo, dopo essere stata aperta dal Colombo la strada alla scoperta delle terre americane, furono ritrovate le coste del Groenland, e nei secoli successivi si ricercò, ma invano, lo stabilimento di Vinland. I geografi e gli eruditi sono pertanto discordi sulla posizione del luogo da esso occupato, non essendosi ancora rinvenuta alcuna traccia da dimostrare evidentemente la sua vera situazione.

Nelle Antille: Christianistad, capoluogo dell'isola S. Croce e.e. sidenza del governatore generale delle Antille Danes, juicolo e benevatruita città, assai comm., con un porto forificato, e con 5,000 abit. — 5. Tommaro, capoluogo dell'isola di quiesto none, piccola e benecostruita città assai comm., con un porto franco, e con 3,000 ab. — Nell'isola S. Giovanni non vi sono che piccoli villagai.

# AMERICA INGLESE

POSIZIONE ASTRONOMICA della Nuova Brettagna e sue dipendenze. Long. occ., fra 55° e 142°. Lat. bor, fra 42° e 78°.

CONTIBE della Nuova Brettagna e sue dipendenze. Al nord, 1ºOcano Artico; all' est, i inacre di Baffine e lo atretto di Davia che la separano dall'America Denese, quindi l'Oceano Atlantico; al sud, l'Oceano Atlantico e la confederazione Anglo-Americana o Stati Uniti; all'ozort, il Grande Oceano e l'America Rusa

FIUMI. I principali sono: il MACKENZIE, detto anche FIUME DELLA PACE O UKGIGAR e FIUME DEL LAGO DELLO SCHIAVO, con i suoi infl. Fiume dell'Alce o Atapeskow, Fiume dell'Orso, e Fiume delle Montagne; il Coppermine o Fiume Della Mi-

NIERA DI BAME: il CURCHILLO MISSINIPI, dello anche Fil ME DEL CA-STORO : il NELSON , detto anche SASKATCHAWAN O FUME BORBONE; il Sevenn, con i suoi infl. Winnipeg, e Fiume Rosso ingrossato dal Fiume del Lugo Rosso; il S, Lorenzo con i soci infl. Richelieu o Sorel, Chaudiere, Ottuwa ingrossata dal Madawusca, dal Piccolo Mississipi e dal Rideau, Fiume Maurizio, Montmorency, e Sagueny o Pikuugumis; il Mt-RAMICRI; il BALISE; il SHUBENACADI; il S. GIOVANNI, col S. Francesco; lo Schodic o S. CROCE; il PUMARUN; lo Essequebo, con i suoi infl. Rup uniri e Guyuni, ingressato dal Mazarony; il DE-MERARI; il BERBICE; il CORENTYN; eil il TACOUTCHE TESSE o FRA-SER. Vedi alle pag. 509, 510, 514, 518.

CANALI. Vedi alla pag. 520.

SUPERFICIE, 1,930,000 miglia quadre

POPOLAZIONE. Anoluta , 1,900,000 abit.; relativa, 1 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. I possessi della monarchia Inglese in America non formano una massa di paesi limitrofi, ma un insieme di diverse contrade separate le une dolle altre da spazii immensi. Ogni paese è diviso sotto il rapporto an ministrativo in governi di maggiore o minore estensione, suddivisi ciascum in contee o in distretti. Le contrade e regioni geografiche, dalle quali è formata l'America Inglese, sono:

La NUOVA BRETTAGNA, denominazione impiegata per des'gnare l'Alto e Basso Canadà, la Nuova Scozia, il Nuovo Brunswick, il Labrador, il Maine Orientale, la Nuova Galles, le solitudini che si stendono al nord fino all' Oceano Artico, all' est fino all' Oceano Atlantico e sue diramazioni, ed all'ovest fino al Grande Oceano ed ai confini dell'America Russa, e conosciute coi nomi di Regione Mackenzie Saskatchawan, e Regione dell' Ovest; e finalmente le isole riguardate come dipendenze di queste diverse parti. Essa è la più grande fra le divisioni geografiche dell' America Inglese, e comprende i seguenti governi, cioè :

Il GOVERNO DI QUEBEC o del BASSO CANADA', formato: dal Basso Canadà, proprimente detto; dalla Regione Mackenzie Saskutchawan; dalla Regione dell'Ovest, da cui dipenilono le grandi isole Quadra e Vancouver o Notka , e regina Carlotta; e dalla Nuova Galles o Maine Occidentale, Le ultime tre parti sono intieramente occupate da selvaggi imlipendenti, e possono rignardarsi come posse-si della Nuova Compagnia delle pelliccerie della Baja d' Hudson, dalla quale, e non dal governo, dipendimo i piccoli forti e gli stabilimenti fondativi per facilitare il commercio delle pelliccie con i popoli indigeni indipendenti. Il territorio lungo la costa della parte chiamata Regione dell' Ovest, è conosciuto coi nomi di Nuova Giorgia, Nuova Annover , Nuova Cornvaglia , e la sua parte interna con quello di Caledonia Occidentule.

Il GOVERNO D' YORK o dell' ALTO CARADA', formato dalla provincia di questo nome.

Il GOVERNO DEL NUOVO BRUNSWICK, formato dalla previncia di questo nome.

Il GOVERNO DELLA NUOVA SCOZIA, formato dalla provinc'a di que-

sto nome, da cui dipendono l'isola di Capo Brettone e le isolette S. Paolo e Sable. Il Governo dell'Isola del Principe Eduardo, formato da que-

Il GOVERNO DELL' ISOLA DEL st' isola, detta anche S. Giovanni.

II. GOVERNO IN TERRA N'COVA, formato: dell'As el a Terra ni con qui al Luchea do re Mai sine Orienta I del, regieno eccupas de selvaggi indipendenti, ed ove si trovano nan missione di Fratelli Moravi, ed alcuni fori pestanti alla Congegnia della Bis-d'Hindous nummera nevata; e da Isole dipendenti da queste parti, fra le quali si distinguono Antocoti e Belliodo.

Le TERRE ARTICHE INGLESI, nelle quali si può distinguere: Il Devon Settentrionale, riunione d'isole coperte di ghiacci e

non aucora perfettamente esplorate.

La GEORGIA SETTENINIONALE, altra riunione d'isole tuttora poco cognite si distinguono: Cornwallis, Bathurst, Melville, Sabina e Terra di Banks.

L'ARCIPELAGO BAFFAN PARRY, che comprende le isole situate fra il mare d'Hudson e quello di Bassin, fra le quali si distinguono : Cockburn , Scuthampton , Manssield , James , Nuovo Gulloway , e So-

werset Settentrionale.

Le ISOLE BEINVUDE, arcipelago situato 600 miglia all'est dalla cotat degli Stati uniti delle Caroline, e formano da 400 isolette o piuttotos occidi, fra le quali si distinguono Berunuda per grandezas e S. Giorgio per importunza. Quest'Jarcipelago forma il GOVERNO DELLE BUNE DESANODELE.

Le ANTILLE INGLESI, che comprendono i seguenti governi,

I HOVERNO DELLE LICANE O di BANANA, arcipelage composto di 690 indeste, di cui molte non secon che pari seggil, face aqui di distinguomo: Providensa, Gran Bahana, Gran 3. Sitendare, redata identica 311/261 Ganandami, primo luogo oce approdo Colombo nel 1302; Iraqua, il gruppo d'Acklin, il gruppo delle Cayques, ed il gruppo delle Turche.

Il Governo Della Giamanica, formato dall' Isola Giamanica, da cui dipende il gruppo delle isole Cayman; e dalla Colonia di Honduras, così chiamata dagl' Inglesi, sebbene situata

nello Stato messicano d'Yucatan.

Il GOVERNO D'ANTIGOA, formato dall'isola di questo nome. Il GOVERNO DI S. CRISTOFORO, formato: dall'Isola S. Cri-

stofore; dalle isole Montserrat e Nevis; dalle isole Narbuda e Anguilla; e dalle Vergini Inglesi, fra le quali si distinguosi: Totola, Frigin Gordu ed Anegada. Tutte queste bole, e la precedente Antigoa, sono conosciute dagl'inglesi col nome di Leewards Islanda o Isole stoto vento.

Il GOVERNO DELLA DOMINICA, formato dall' isola di questo nome.

Il GOVERNO DI S. LUCIA, formato dall'isola di questo nome.
Il GOVERNO DI S. VINCENZO, formato dall'isola di questo nome.

Il Governo della Granata, formato dell'Isola Granatu, e dal Giuppo delle Grenudine.

Il GOVERNO DELLA BARBADA, formato dall'isola di questo nonte.

Il Governo Di Tabago, formato dall'isola di questo nome.

Il GOVERNO DELLA TRINITA', formato dall'isola di questo nome. La GUJANA INGLENE, che comprende i due seguenti governi, cioè:

Il GOVERNO DELL' ESSEQUEBO E DEMERARI, formato dalla parte settentrionale della Gujana.

11 GOVERNO DEL BERBICE, formato dalla parte meridionale della Guiana.

La PATAGONIA INGLESE, che comprende lo stabilimento di Opparato, fondato nell'isolu degli Stati, compresa nell'arcipelago di Magellano, e riguardata come diprudenza di questa parti.

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più considerabili dell' America Inglese sono i seguenti:

Nella Nuova Brettagna: Quebec, sopra un promontorio e lungo la sinistra del S. Lorenzo nel Basso Canadà di cui è il capoluogo, graziosa città fortificata, ind. e delle più comm., sede del governatore generale che ha il titolo di capitano generale di tutta l'America Inglese, e di due vesc. uno cattolico e l'altro protestante, con un collegio, una biblioteca, ed altri lett. istit., con una cittadella, un porto o bacino formatovi dal S. Lorenzo, ed un arsenale, e con 30,000 ab. - Montreul, nel Basso Canada, sulla costa meridionale dell'isola del suo nome, formata dal S. Lorenzo, graziosa città ind. e comm., specialmente in pelliccerie, con due università, l'una francese e l'altra inglese, due biblioteche, ed altri molti importanti lett. istit., e con 40,000 ab. - Forte William , sulla costa settentrionale del lago Superiore, nella Region e Mackenzie-Saskatchawan di cui è il più grande ed importante stabilimento: esso è il luogo di deposito del commercio delle pelliccerie dello interno, e la riunione di tutti i cacciatori ed impiegati della Compagnia della Baja d' Hudson , che annualmente quivi si recano dai primi di Gingno fino agli ultimi di Agosto, per cambiarvi le pelli da loro aequistate con gli articoli necessarii per fare le nuove compre nell'anno seguente. - West Caledon, nella Regione dell' Ovest, di cui è il più importante stabilimento. - Forte York e Forte Churchill, alle foci dei Fiumi Nelson e Churchill , nella Nuova Galles , di cui sono i principali stabilimenti. - York, sul lago Ontario nell'Alto Canadà, di cui è il capoluogo e la sede del governatore, piccola e ben costruita città соши., con un porto, e con 2,000 ab. - Kingstown, all' uscita del S. Lorenzo dal lago Ontario, nell'Alto Canadà, città forte, ind. ed assai comm., con un porto, un arsenale ed un cantiere militare, e con 5,000 ab. - Frederictown , sul S. Giovanni nel Nuovo Bruns Wick , di cui è il capoluogo e la sede del governatore, piccola città, con un collegio, e con 2,000 ab. - S. Giovanni o S. John, nel Nuovo Brunswick, alla foce del S. Giovanni, che vi forma un porto dichiarato franco, città ind. ed assai comm., con 12,000 ab. - Halifux, sulla costa orientale della Nuova Scozia, di cui è il capoluogo, e la sede del governatore e di un vesc. anglicano, città regolarmente costruita, assa i ind. e delle più comm., con un porto sull' Atlantico, difeso da fortificazioni, con cantieri militari, con un collegio ed altri lett. istit., e con 18,000 ab. - Liverpool, nella Nuova Scozia, piccola città comm., con un porto e con 3,000 ab. - Sidney, capoluogo dell'isola di Capo Brettone, che dopo il 1820 forma parte del governo della Nuova Scozia, piccolissima città, con ricche miniere di carbon fossile nei suoi contorni e con 500 ab .- Luisburgo, riguardata ancora da alcuni geografi come la principale città dell' isola di Capo Brettone, ma che dal 1758, in cui fu presa e distrutta dagl'Inglesi, non offre altro che umili capanne abitate da poveri pescatori. - Arichat, città assai comm., ed oggi la più considerabile dell'isola di Capo Brettone, con 2,000 ab. - Charlottetown, nell'isola del Principe Eduardo, di cui è il capoluogo e la sede del governatore, piccola città comm., con un porte, e con 3,400 ab. - S. Giovanni, nell' isola di Terra Nuova, di cui è il copoluogo e la sede del governatore, città fortificata e comm., con un porto, e con 15,000 ab., dei quali 2,000 sono impiegati nell' estate alla ricca pesca del merluzzo che si fa nei contorni dell'isola e specialmente sul gran banco di sabbia, detto di Terra Nuova. - Harbour-Grace o La Concezione, la seconda città dell'isola di Terra Nuova, assai florida, con un porto, e con 4,000 ab. - Piacenza, antica capitale della isola di Terra Nuova, ed oggi città decadutissima, con un porto. -Nain , sulla costa orientale del Labradore, principale stabilimento dei missionarii Moravi da'quali è retta una parte di questa regione, - East-Main, sul mare d' Hudson, il più importante stabilimento della Compagnia della Baja d' Hudson, nel Labrador.

Nelle Isole Bermude : S. Giorgio, nell'isola di questo nome, piccola città comm., con un porto, e con 3,000 ab.; essa è il capoluogo

e la sede del governatore delle isole Bermude.

Nelle Antille: Nassau, nell'isola Provvidenza, una delle Lucaic, piccola città comm., con un porto, e con 5,000 ab.; essa è il capoluogo e la sede del governatore dell'arcipelago di Bahama o delle Lucaje. - Spanish-Town, neli' isola Giammaica di cui è il capoluogo e la sede del governatore, piccola ed antica città, con 5.000 ab,- Kingstown, sulla costa meridionale dell' isola Giammaica, in fondo ad una magnifica baja, difesa da due forti, città regolarmente costruita, assai ind. e delle più comm., con 33,000 ab. - Porto Reale, nell' isola Giammaica, città fortificata e comm., con un porto, e con 15,000 ab. - Balise, presso la foce del fiume del suo nome, capoluogo della colonia detta dagl' Inglesi di Honduras, sebbene situata nello Stato messicano d'Yucatan, e dipendente dal governo della Giammaica; piccolissima città comm., con un porto, e con 2,000 ab. - John's-Town, nell' isola Antigoa di cui è il capoluogo, città assai grande e comm. con un porto, e con 16,000 ab.; in essa risiede il governatore delle Leewards Islands o isole sotto Vento. - Bassaterra, nell'isola S. Cristoforo di cui è il capoluogo, piccola città comm., con saline nei suoi contorni, con una bella baja, e con 7,000 ab. - Roseau, nell' isola Dominica di cui è il capoluogo, piccola città fortificata, con un arsenale, un porto e con 5,000 ab. - Kingstown, nell' isola S. Vincenzo di cui è il capoluogo, città comm, con un porto, e con 5,000 ab. --Georgetown, nell'isola Granata di cui è il capoluogo, città comm., con un porto e con 8,000 ab. - Bridgetown, nell' isola Barbada di cui è il capoluogo, graziosa città, ind. e delle più comm., con un porto difeso da fortificazioni, e con 15,000 ab. - Scarborug, nell'isola Tabogo di cni è il capoluogo, piccola città, con 3,000 ab - Spanish-

Geog.

Town, nell'Isola Trinità di cui è il rapoluogo, città fortificata ed assai comm., con un porto e con 10,000 abitanti.

Nella Gujana: George-Tourn, già Nabrock, alla fose del Demerari, capoluogo del governo dell'Estequebo Bemerari, città assai com., e la più considerabile della Gujana Inglea, con un porto, e con 10,000 ab. — Forte Insté, alla fose dell' Essequebo, con un porto, e con 15,00 ab. — Nouva Anstradam, presso la fose del Berbiez, capoluogo del governo di questo nome, piccolissima città, con un porto e con 2,000 ab.

Nella Patagonia: Opparo, nell'isola degli Stati compresa nell'arcipelago di Magellano, stabilimento fondato nel 1°18 per favorire la pesca delle balene, fatta in questi contorni.

Nelle Terre Artiche, non vi sono luoghi meritevoli di menzione.

#### AMERICA RUSSA.

POSIZIONE ASTRONOMICA della Parte Continentale. Long. occ., fra 133° e 170°, Lat. bor., fra 53° e 71°.

CONFINI della Parte Continentale. Al nord, l'Oceano Artico; all'est, l'America Inglese; al sud, il Grande Oceano; all'ovest, il Grande Oceano, il mare e lo stretto di Bering, e l'Oceano Artico.

FIUMI. I fiumi di questa vasta contrada tultora troppo poco cogniti erre menzione, sono quasi sempre gelati, e non si recano al mare rhe nella calda stagione.

SUPERFICIE, 370,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE Assoluta, 30,000 abit.; relativa, 1 abit. ogni sette miglia quadre.

DYMIOSE L'America Rousa, o i possessi dell'impero Ruso al continente Americano e rielle lisele de sos geograficamente diperadenti, appartengono actto il rapporto annimistrativo alla Siberia Orien
tale, e dipendono immediatamente dalla Compognia Americana Russa,
tale ha il pirviligio esclusivo di fare il commercio Americana Russa,
cube ha il pirviligio esclusivo di fare il commercio delle pellitererie in
queste parti. Questi possessi possono classarsi in due parti geografiche,
ciob:

La PARTE INSULARE, che comprende, andando dal sud al nod, i seguenti gruppi ed arcipeleghi, occapati realmente da popoli judigeni indipendenti, ma di dominio nominale dei Russi, perchè questa nazione vi possiede lungo le coste alcuni piccoli stabilimenti. Essiscno;

1: ARCIPELAGO KOULSCIO, coni detto perche abitato dai Kolmer, composto dell'arcipe lago o gruppo del Principe di Galler, il quale comprende la grand'i nola di questo nome ed altre più pieccle, dell'arcipe lago del luca di York, di cui l'inola principale porta lo stesso nome; dell'isola dell'Amminiengliato; e dell'arcipe lago o gruppo del Re Giorgio III, formato dalla grand'i nola del Re Giorgio III detta anche Gidda e Teranoff, ed altre più piecole.

Il Gruppo Di TCHALKA, formato dall' isola di questo nome e da altre meno considerabili.

Il GRUPPO DI KODIAK, formato dalla grand' isola di questo nome, e da altre più piecole.

L'AGUELAGO BELLE ALEUT O ALEUEL, distinto in re grappi, cieè: le Al-u sir propriamente lette, fra le quali à distinguoro, le tode Biring, del l'Imm. Attia, « Kista, » la pia grande il etpirento grappo delle inde di Topi, audiviono delle Aleui per prismense dette; le iso te Andreano f, fra le quali Tunaça, Kamaga, Attenne et Antia, sono le pia grandi; e le iso te Andrea Volpi, di cui le principali sono Umanak, Unalaska, Akutun, Akun, Usinak, Logalga e Sannak.

II GRUPPO DI PININYLOT, composto delle isole S. Paolo e S. Giorgio, Pisola NUNIVOK, Pisola S. Lorrezo, che geograficamente apportiene all'Asia, e già citata alla pag. 439, finalmente il piccolo GRUPPO DELLE ISORE DIOMEDE, composto delle isole Pairway, Krusenstern e Ratumannoff, che à la più grande. Tutte

queste isole si trovano nel mare di Bering.

La PARTE CONTINENTALE, che comprende, andanolo dal nord a sud, i seguenti pesa; altatia di anatoni indigue indigendeati, dalle quali prendono i loro nomi, ma di dominio nominale dei Busti perche vi postiedono lungo le costa selami astallimenti. Questi paesi sono quelli degli Esquitatat, dei Kittessi, dei Teutrett, dei Kontatori, dei Kontatori, dei Kontatori, dei Aratamitra, e dei Kontasti, il territorio lungo la costa dei primi due paesi è conosciuto col nome di Cerorgia Occidentale; e l'ultimo, ciòs il paese dei Kolusci, comprende la spasio di territorio conocciuto col nome di Nuovo Norfolk, e la parte estetentionale di quello chiannto Nuova Cornova glia. Inoltre i Bussi lanno una piecola colonia, da loro detta Bod etga, nella Nuovo Cattyronnia.

TOPOBRAPIA. I luoghi più importanti dell' America Rass sono i sepurniti Navour decungdo, nell' islos. Sitta, priccolissima città fortificats, con un cantiere, e con 1,000 ab, essa è controlia in legnot de la sede della governotre dal quele dipendono tutti gli altri intolicionale dell' America Russa. — Patto Etchea, nell' isola Tclalata, piccola stabilimento, con un forte — S. Pado, nell' isola Kolaka, piccola borgata, già cepoluogo dell' America Russa prima che fosse modata la Nuova Arcangelo. — Lo stabilimento dell' isola Unimat, una delle Aleusie, che è sede vescovile e posiede un cantiere. — Lo attabilimento dell' isola Unimat, una delle Aleusie, che è sede vescovile e posiede un cantiere. — Contabilimento del espo Duglar, nel Pesse dei Konsiri. — Forte Attesandro, attabilimento mel Pesse dei Konsiri. — Forte Attesandro, tabilimento considerabile unel Passe dei Ticagatci. — Bodaga, al la foce della Silvintaka Ross, nella Nuova California, stabilimento importante con un prote, e con 400 ab.

#### AMERICA FRANCESE.

POSIZIONE ASTRONOMICA della Parte Continentale. Long. occ., fra 51° e 58°., Lat. bor., fra 2° e 6°.

COMPERT della Parte Continentale. Al nord, la Gujano Glandere e l'Ucesno Atlantine; all' ext. | Volceno Atlantine e la Gujano già Portoghere, oggi Brrailisma; al sud, questa medesima controda; all overt, la Gujano Glandese. La Parte finalate è circondata dalle colonie Inglesi, ad eccesione di quel tratto dell'isola di S. Martino, i est vicini pono gli Olandoi.

FIUMI. I principali sono: l' ARRANETEN o SURINAM; il MARONI: il Mana; il Sinnamary; il Kuru; lo Oyac : l' Appruague; e l' Oya-POCK, Vedi alla pag. 514.

EUPERPICIE, 30,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE, Assoluta, 210,000 abit. : relativa, 8 abit, per miglio quadro.

DIVISIONE. I possessi della monarchia Francese in America formano sotto il rapporto amministrativo quattro colonie o governi, che si possono repartire in due divisioni geografiche principali, cioè:

La PARTE CONTINENTALE, che comprende:

La GUJANA FRANCESE; essa forma la colonia o governo della Gujana.

La PARTE INSULARE, che comprende :

LE ANTILLE FRANCESI, divise in due colonie o governi, cioè : la colonia o governo della Martinicca, formato dall' isola di questo nome ; e la colonia o governo della Guadalupa , formato dall' isola di questo nome, dal piccolo gruppo delle Sante, dalle isole Maria Galante, Piccola Terra, Desiderata, e dalla parte settentrionale dell'isola S. Martino.

Il GRUPPO DI S. PIETRO E MIQUELON, compreso nel grande arcipelago di Terra Nuova o del S. Lorenzo, e composto delle isole S. Pietro, Grande Miquelon e Piccola Miquelon, che formano la colonia

o governo di S. Pietro e Miquelon.

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più considerabili dell' America Francese sono i seguenti: Cajenna, sull'isola di questo nome, formata da un ramo dell' Ovac e dal piccolo fiume Cajenna, piccolissima città, ind. e comm., capoluogo e sede del governatore della Gujana Francese, con una rada, e con 3,000 ab - Forte Reale, nell' isola Martinicca di cui è il capoluogo e la sede del governatore, piccola città costruita nella maggior parte in legno, ind. e comm , con un porto difeso da fortificazioni, e con 7,000 ab. - S. Pietro, graziosa città, ind. e delle più comm., la più importante dell' isola Martinicca e la più grande e popolata di tutta l'America Francese, con una bella rada, e con 18,000 ab. - Bassa Terra , sulla costa occidentale dell' isola Guadalupa di cui è il capoluogo e la residenza del governatore , piccola città comm., con una cattiva rada, e con 9,000 ab. - Pointe à Pitre, sulla costa orientale dell' isola Guadalupa, graziosa e ben costruita città, prima che fosse rovinata dall'ultimo terremoto, ind. e delle più comm., con un porto, e con 13,000 ab. - Marigot o il Gran Borgo , piccola città di 1,500 ab., capoluogo dell' isola Maria Galante. - S. Pietro , sull' isoletta di questo nome, piccola borgata, capoluogo della colonia del gruppo di S. Pietro e Miquelon, e residenza del governatore, con una rada, e con 800 ab., essa è la principale stazione dei pescatori Francesi, nella stagione della pesca del merluzzo.

### AMERICA OLANDESE.

POSIZIONE ASTRONOMICA della Parte Continentale. Long. occ . fra 31º. e 60°. Lat. bor., fra 3°. e 6°.

CONFIRM della Parte Continentale. Al nord, l'Oceano Atlantico all' est, la Gujana Francese ; al sud, la Gujana Francese e la Gujana già Portoghese oggi Brasiliana; all'ovest, la Gujana Inglese, La Parte Inulare è formata da due gruppi principali. Il gruppo settentrionale o di S. Eustachio è circondato dalle Antille Inglesi, Francesi, Svedesi; banesi; il gruppo meridionale o di Gurazo è situato di faccia alle coste dei dipartimenti della Sulia e di Venezuela, aella repubblica di questo nome.

FIUMI. I principali sono: il CORENTYN O CORENTYNE; il NIKERI; il CUPANAMA; il SARAMECA; il SURINAM, col suo infl. Commewine ingrossato dalla Cottica; ed il MARONI. Vedi alla pag. 314.

EUPERFICIE, 30,000 miglia quadre, POPOLAZIONE, Assoluta, 114,000 abit.; relativa, 4 abit. per

miglio quadro.

DIVISIONE I possessi della monarchia olandese in America formano tre governi, repartiti a seconda della loro situazione in due principali divisioni geografiche, cioè:

La PARTE CONTINENTALE, che comprende:

La GUANA OLANDESE, divisa nel governo di Paramaribo o di Jarinam, e nelle te piecole repubbliche indipendenti di questo governo, cioè quella degli Anha lungo l' Alto Maroni, quella dei Sarameca nugo l' Alto Sarameca, e quella dei Cattica lungo l' Alto Carica, formate già da lungo tempo da Negri fuggisi nei boschi per sotterari alla schiavità; la loro indipendenta è stata confermata da un tratato concluso nel 1809 con i coloni Ulandesi.

La PARTE INSULARE, che comprende:

Le ANTILLE OLANDESI, divise in due governi, cioè: il governo di Curação, formato dell'isola di questo nome, e da quelle più piccole di Aruba, Aves e Bonaria; ed il governo di S. Eustachio, formato dall'isola di questo nome, dall'isolatta Saba, e dalla parte me-

ridionale di quella di S. Martino.

TOYORAPIA. Le città ed i luoghi più comiderabili dell' Arenorica Olanders sono i seguenti: Faramanibo, sulla siniare a presiona foce del Surinam che vi forma una spasiona rada, graziona città conterita in legno ed difesa da un forte, ind. e delle più comm., conluogo e sede del governatore della Guipan Olandese con 20,000 ab. — Pillettantadi, nell'isola Caraça di cui è il capoluogo e la sede governatore, graziona città fortificata, tuttora ind. ed assai comm., con un buon porto, e con 8,000 ab. — S. Estatechia, nell'isola di questo nome di cui è il capoluogo e la sede del governatore, piccola città fortificata e comm., con un porto franco, e con 6,000 ab.

#### AMERICA SPAGNUOLA.

POSIZIONE ASTRONOMICA dell'isola di Cuba. Long. occ. fra 76° e 87°. Lat. bor., fra 20° e 23°.

COMPINI dell'isloà di Cuba. Al nord, il golfo del Messico, lo stretto della Florida, ed il camba el il Bahma; al l'ext, questro medesimo canale, quindi quello chumato Passo del Vento che la separa dall'isolo S. Domingo o Balti; al sud, il mare della Antille che la separa dalla Giammaica e dalla confederazione dell'America Centrale; all'ount. I cambe d'Auctath che la separa dalla Confederazione Messicana. L'isola di Porto Ricco, situata fra l'Oceano Atlantico ed il mare delle antille, ha, all'ett, le Antille Donnei ed Inglesi; a ell'ourt, Haiti.

PIUMI. I principali sono: il Reo Cauto, il Reo de Guines; e l' Av o Reo del Negre. V. alla pag. 314.

SUPERFICIE, 35,100 miglia quadre.

POTOLAZIONE. Assoluta, 1,000,000 di abit.; relativa, 28 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. I possessi attuali della monarchia Spagnuola in America si riducono alle isole di Cuba e di Porto Ricco e loro dipendenze, comprese nell'arcipelago delle Antille. Sotto il rapporto amministrativo quest'isole formano due capitanerie generali, cioè:

La CAPITANERIA DI CUBA, divisa in tre dipartimenti, chiamati dalla loro situazione, Occidentate, da cui dipende l'isola Pinos, Centrate e Orientate.

La CAPITANERIA DI PORTO RICCO, formata dall'isola di questo nome, e dalle isole Grande e Piccolo Passaggio, Colobra e Bicque, comprese nel groppo delle Vergini.

TOPOGRAFIA. Le città ed i luoghi più considerabili dell'America Spagnuola, sono i seguenti:

Nell' Isola di Cuba: L'Havana, sulla costa settentrionale dell' isola , di cui è la capitale , e capolnogo del dipartimento Occidentale , grande, ma in generale mal costruita città vesc., assai ind. e delle più comm. , ed una delle più forti piazze del mondo per le sue fortificazioni, sede del capitano generale o dell'intendente o governatore del dipartimento Occidentale, con un'università, una biblioteca, ed altri importanti lett. istit., con un buon porto, un magnifico arsenale e cantieri militari, e con 112,000 ab. - Matanzas, in un sito pittoresco sebbene paludoso all'est dell' Havana, rignardata come la seconda piazza comm, dell'isola, con un porto, e con 14,000 ab. - Porto Principe. nell'interno della isola, città di aspetto miserabile, ma assai comm., capoluogo e sede del governatore o intendente del dipartimento Centrale, con 49,000 ab - S. Yago di Cuba, in fondo ad una baja, ma iu un rlima soffocante e malsano, antica città arriv., ind. ed assai comm, già capitale di tutta l'isola, ed oggi capoluogo e sede dell'intendente del dipartimento Orientale, con nn boon porto difeso da un forte, e con 27,000 ab,

Nell' isola di Porto Ricco: S. Giovanni di Porto Ricco, o semphicemente Porto Ricco, sopra una baja formata dalla costa settentrionale dell'isola di cui è capitale, città vesc., forte, ind e delle più comm., sede del capitano generale, con un magnifico porto, e con 30,000 ab.

#### AMERICA SVEDESE,

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. occ., fra 65° 10°. Lat. bor., fra 17° 55°.

SUPER FICIE, 45 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 16,000 abit.; relativa, 356 abit. per miglio quadro.

TOPOGRAFIA. La monarchia Svedex non posiede in America che la piecola isola di S. Bartolo ma me, circondata dalla America che la piecola isola di S. Bartolo ma me, circondata dalla America Communication del California del California del California del California con ma pero franco, e con 10,000 als., è la capitale e la sede del governacro del l'oldo.



# GEOGRAFIA FISICA

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long., fra 91° or. e 105° occ. Lat., fra 35° bor. e 56° aust.

DIMENSIONI, Le dimensioni esatte dell' Oceanica o Mondo Marittimo non possono darsi, perchè composto di una riunione d'isole fra loro separate da vasti spazi di mare; la più gran linea retta che può tirarsi nei suoi confini, è di 9,450 miglia: essa misura la distanza fra l'estremità nord-ovest dell' isola di Sumatra e la piccola isola di Sala, la più orientale delle Sporadi Meridionali. - La più grande fra le isole dell'Oceanica è l'Australia o Australasia, detta già Nuova Olanda, ed oggi conosciuta anche col nome di Continente Australe, perchè troppo vasta per essere classata fra le isole. La sua maggiore lunghezza, dal eapo Cuvier nella Terra d' Endratht, sulla costa occidentale, fino al capo Byron nella Nuova Galles del Sud sulla costa orientale, è di 2,150 miglia. La sua maggiore larghezza, dal capo York sullo stretto di Torres nella Nuova Galles del Sud , fino al capo Jervis nella Terra di Flinders, è di 1,600 miglio; ma lasua maggiore larghezza assoluta, si trova fra il capo York sullo stretto di Torres ed il Capo Wilson sullo stretto di Bass, che è di 1,860 miglia.

CORTIFI. Al nord, l'Oceano Indiano, lo stretto di Malacca, il imare della China, l'isola Formosa ed il Grande Oceano preso sotto i 35° di lat. bor.; all'est, il Grande Oceano, che separa l'Oceanica dall'America, perso sotto i 105° di long. coc.; al zest, questo modesimo Oceano preso sotto i 56° di lat. anst., all'esest, l'Oceano lodiano fino al 19t di long or.

MARI e GOATI. II GRANDE OCEANO e l'OCEANO INDIANO, de circondano l'Oceanica o Mondo Marivimo, internatodoi fra la isole di ciù ii compene, formano diversi mari mediterranei a più ascite. I principili sono quelli chismuit:  $m \ a r e \ d \ e \ la \ Chi n a, fra le isole l'evo$ nous, Bachio Bohii, Lacon, Palawa, Borneo, Bilitton, Bosseo, Sa $mutra, e le cotte dell' India Trasgangetica e della China; <math>m \ a r e \ d \ i$  $G \ la \ v a, fra le isole Giava, Samatra, Bance, Billitone Borneo: <math>m \ a \ r \ d \ e \ l'illitone Borneo: <math>m \ a \ r \ d \ e \ l'illitone Borneo: <math>m \ a \ r \ d \ e \ l'illitone Borneo: Mari e \ d \ e \ l'illitone Borneo: <math>m \ a \ r \ d \ e \ l'illitone Borneo: m \ a \ e \ d \ e \ l'illitone Borneo: <math>m \ a \ e \ d \ e \ l'illitone Borneo: m \ a \ e \ d \ e \ l'illitone Borneo: <math>m \ a \ e \ d \ e \ l'illitone Borneo: m \ a \ e \ d \ e \ l'illitone Borneo: m \ a \ e \ d \ e \ l'illitone Borneo: m \ a \ e \ d \ e \ l'illitone Borneo: m \ a \ e \ d \ e \ l'illitone Borneo: m \ a \ e \ d \ e \ l'illitone Borneo: m \ a \ e \ d \ e \ l'illitone Borneo: m \ a \ e \ l'illitone Borneo: m \ a \ e \ e \ l'illitone Borneo: m \ a \ e \ e \ l'illitone Borneo: m \ a \ e \ e \ l'illitone Borneo: m \ a \ e \ e \ l'illitone Borneo: m \ a \ e \ l'illitone Borneo: m \ e \ e \ \ e \ l$  lehes a Borneo; m n r d i C i t i t i t i t cota settentionale d in Celebes,  $\mathbf{l}$  sous oriented  $\mathbf{l}$   $\mathbf{l}$  fornos,  $\mathbf{l}$  " $\mathbf{r}$   $\mathbf{r}$   $\mathbf{l}$   $\mathbf{r}$   $\mathbf{l}$   $\mathbf{r}$   $\mathbf{l}$   $\mathbf{l$ 

Inollie I' Oceanica persenta un numero infinito di golfi e di baje, formati da questi unari secondari, de anche direttuemente dal Grande Oceano e dall' Oceano Indiano. I più considerabili fra questi internamenti di mare sono: i golfi di Carpentaria, nella Terra di questo nome, di Van Diennen e di King, nella Terra di Van Diennen, di Spencer e di S. Vincerco, nella Terra di Findere, e la baja dei Carin Marini, nella Terra d' Endarcht, tutti nell'Australia Continente Australe, golfi o baje di Hanti, Yolf, e Tomini, mill' sola Celeber; i golfi di che di Hanti, Yolf, e Tomini, mill' sola Celeber; i golfi densa e Marc Clutre, nella Papuasie; e la baja Hlana, nell'isola Mindano.

STRETTI, I principali ed i più frequentati sono : lo stretto di Malacca, fra la penisola di questo nome e l'isola Sumatra; lo stretto di Singapur, fra le isole Singapur e Bintang; lo stretto di Banca, fra Sumatra e Banca; lo stretto di Gaspar, fra Banca ed una piceola isoletta presso Billiton; il passo di Carimata, fra Billiton e l'isoletta Carimata presso Borneo; lo stretto della Sonda, fra Sumatra e Giava; lo stretto di Bali, fra Giava e Bali; lo stretto di Lombock, fra Giava e Lombock; lo stretto d' Allas, fra Lombock e Sumbava : lo stretto di Sani o Kombo, fra Sumbava e Kombo o Mangaray; lostretto di Mangaray, fra Kombo e Flores; lo stretto di Timor, fra Ombay e Timor; lo stretto di S. Bernardino, fra Lucon e Samar; lo stretto di Gilolo, fra Gilolo e Waigiù ; lo stretto di Macassar , fra Celebes e Borneo ; lo stretto delle Molucche, fra Celebes e Ternate; lo stretto di Dampier, fra la Nuova Brettagna e la Papuasia; lo stretto di S. Giorgio, fra la Nuova Brettagna e la Nuova Irlanda; lo stretto di Torres, fra la Papuasia e l' Australia ; lo stretto di Bass, fra l' Australia, e la Diemenia; gli stretti di Cook e di Foveaux, fra le tre isole più grandi che formano il gruppo della Tasmania.

CAFI. I più considerabili sono la punta del Diamante, nella parte stettarionale di Sumatra; i capi Giava e S. Niccola, nell'isola Giava; il capo Dato, sulla coua occidentale, ed il capo Kenneungam, sulla cotta arientale di Barno; il capo Engano a Nigamo, nell'estremità nordest di Luçon; il capo Talabo, nell'isola Celeba; i capi Watth, Buona Speranae King-Pilliam, nella Papassia; capi Fork, Pinton, Lecuwin, Arnheim ed altri, nell' Australia; i capi Portland e Sud, nell' Butteria; i capi I Portland e Sud, nell' Butteria; i capi I Portland e Sud, nella Diemenia; i capi Nort estato pode la Tasanasia.

PENISOLE. Le più ragguardevoli sono: la penisola d' York, nella Terra di Flinders, e quella di Peron, nella Terra d' Endracht, ambi nell'Australia o Continente Australe; la penisola dei Papuas o di Dory, nella Papuas'a; le quattro penisole, dalle quali è formata l'isola Celches; le quattro penisole che formano l'isola Gilolo; e le due

penisole, che compongono l' isola Tahiti.

FIUMI. I fiumi dell' Oceanica che hanno un più lungo corso fra i conosciuti, sono i seguenti, classati secondo le isole nelle quali si trovano. - Nell'Australia o Continente Australe: il CLARENCE; il RICH-MOND; il BRISBANE; l' HAWKESBURT , formato dall'unione del Grose col Nepean; il PATERSON; e lo HASTINGS; questi fiumi nascono da l fianco orientale dei monti Azzurri, ad eccezione del Brisbane che viene dal fianco occidentale; bagnano la Nuova Galles del sud, e si scaricano nel Grande Oceano; il MACQUARIE ed il LACHLAN, che nascone dal fianco occidentale dei monti Azzurri, e si perdono nell'interno del continente; ed il FIUME DEI CIGNI, che nasce dalla catena Occidentale, bagna la Terra di Leewin, e shocca nell' Oceano Indiano - Nella Diemenia: il DERWENT, ed il TAMAR. - Nella Tasmania del Nord: il SHUKIANGA ed il WAI PA o FIUME LUNGO. - Nell' isola Borneo: i l BENJER-MASSING, che esce per quanto credesi dal lago Kiney Ballu, bagna la parte orientale dell' isola, e si getta nel mare di Giava, ed il PONTIANAR o PONZIANA, che nasce dai mooti Panami, bagna la parte occidentale dell' isola, e si scarica nel mare della China. - Nell' isola Sumatra: il SIAR, e l'INDRAGIRI, che traversano la parte centrale dell' isola e sboccano nel mare della China; il PALEMBANG o Must, che traversa la parte meridionale dell'isola, e si getta nel mare della China; ed il SINGKEL, che bagna la parte settentrionale dell'isola, esi scarica nell' Oceano Indiano. - Nell' isola Giava: il Solo o BENG AWAN, che traversa la parte centrale dell'isola, e sbocca nel mare di Giava; ed il KEDIRI, che traversa la parte orientale dell'isola, e si getta nel mare di Giava. - Nell' isola Mindanao; il PELANDGI o PENCHALI, che esce dal lago Mandango, e shocca nel mare della China. - Nell'isola Lucon: il TAJO, che traversa la parte orientale dell'isola, e si scarica nel mare della China. - Nell' isola Celebes; il CHIURANA, che esce dal lago Tapara-Karaja, e si getta nella baja di Boni.

LACHI. I laghi più considerabili dell' Oceanica, fra i conosciuti, sono i il Kinzy-Ballu, ne luoro dvest dell' isola Dorneo: il Lant-Dannu, nell' interno dell' isola Samatra; il Pangil, ai nord, ed il Mandango al Mindanno, ai sud, nell'isola Sidmanico; il Bay, nell' Sisola Lacion; il Tapara-Karaja, nell' isola Celebes; l'Artar, nella Disensenia; ed il Rolo Dan, nella Tassanai del Nord o Novo Zelanda.

TROLE. Dopo l'Australia, che per la saa vastità è considerata come un continente, le più grandi isole dell'Oceanica sono: Borneo, la Papuasia, Sumatra, Giava, Lugon, Mindanao, Celebes, la Tasmania del Sud, e la Tasmania del Nord.

MONTAGER. L'orgerfis dell'Ocesnica è tuttora poce cognita e dubbiosa. Non avuto riguardo à piccoli intervali di marce che reporte fa bron nu'sola dall'altra, e considerati come altrettanti gruppi ecane i monta, note è 'inmalzano nel tunghi arcipishi di si quali è formata questa parte di mondo, totti i soci monti possono provvisoriamente classaria nei segenti sistemi,

SISTEMA MALESE, il quale abbraccia tutti i monti situati nelle 26\* isole ed arcipelaglii componenti la parte occidentale dell' Oceanica o

Malesia. Vi si possono distinguere i tre seguenti gruppi. Gruppo Sumatrese, che comprende gli alti monti dell'isola Sumatra, e sue dipendenze, quelli dell'isola Giava e dipendenze, e

quelli situati nelle isole dell'arcinelago Sumbava-Timor.

Gruppo Lucon Borneo, che comprende i monti di Cristallo, i monti Panami ed altre catene che s' innalzano nell' isola di Borneo, e le catene, monti ed alture situate nelle isole componenti lo arcipelago delle Filippine, e specialmente nelle due più grandi, cioè Luçon e Mindanao.

Gruppo Molucco Celebese, che comprende tutti i monti situati nelle isole componenti il gruppo di Celebes, e quelli nelle isole

dell' arcipelago delle Molucche.

I punti culminanti di questo sistema sono: il Gunong-Kosumbra, che è il più elevato del sistema, alto 2,347 tese, ed il Gunong Pasaman o monte Ophir, alto 2,166 tese, ambedue nell' isola Sumatra; il monte Simiru, alto 2,000 tese, nell' Isola Giava; il punto culminante dell'isola Lombock, alto 1,300 tese, e quello dell'isola Timor, alto 1,000 tese, ambedue nell'arcipelago Sumbava-Timor; i punti culminanti dei monti di Cristallo , alti 1,300 tese , nell' isola Borneo ; il monte Mahaye, alto 2,000 tese, nell' isola Luçon, ed il punto culminante dell'isola Mindanao, alto 1,500 tese, ambedue nell'arcipelago delle Filippine; il monte Lampo-Batan, alto 1,200 tese, nell' isola Celebes; ed il Picco dell' isola Ceram, alto 1,333 tese, nell' arcipelago delle Molucche.

SISTEMA AUSTRALICO, il quale abbraccia tutti i monti situati nelle isole ed arcipelaghi, componenti la parte centrale dell'Oceanica o Australia. Vi si possono distinguere i tre gruppi seguenti:

Gruppo Australico, che comprende la catena Orientale o Monti Azzurri, nella Nuova Galles del Sud, la Cateua Occidentale nella Terra di Leeuwin, ed altri monti isolati lungo la costa meridionale, tutti nell'Australia propriamente detta o Continente Australe; inoltre le piccole catene di monti che s' innalzano nel gruppo della Diemenia.

Gruppo Papuasico, che comprende i monti situati nei gruppi ed arcipelaghi della Papuasia, della Nuova Brettagna, di Salomone, di La Perouse, di Quiros, e della Nuova Caledonia.

Gruppo Tasmanico, che comprende i monti situati nel gruppo della Tasmania.

I punti culminanti di questo sistema sono: il Sea-View-Hill, alto 1,017 tese, nei monti Azzurri, ed il Picco della Catena Occidentale, alto 616 tese, ambedue nell' Australia o Continente Australe; il monte Barren, alto 782 tese, nella Diemenia; il punto culminante della Papuasia, che è insieme il più elevato di tutto il sistema, alto 2,500 tese; il punto culminante della Nuova Caledonia, alto 1,200 tese; i Picchi delle isole S. Isabella e Guadalcanar, alti 1,700 tese, nell'Arcipelago di Salomone; ed il Picco Egmont, alto 1,275 tese, nella Tasmania del Nord.

SISTEMI DELLA POLINESIA, formati dai monti che s' innalsano nei diversi gruppi ed arcipelaghi, componenti la parte orientale dell'Ocamica o Polineia. I vasti spazii di mare che dividono fra loro questi arizindeglio, famo comidierre come sitrettanti sistenii particolari e apparati i monti sparii sopra ciascuno di esti. I principali fra questi stienti sono: quello dell' arci pi tago de tile Caroli In xi il suo punto calminante è il Picco o Monteanto nell'isola Puinipe o Sinisi van, alto 300 test, quello dell' <math>arci pi tago de tile Maria nu e: il suo punto calminante è il Piccamo qui spento dell'isola Atsunione il suo 328 test; quello dell' arci pi tago di Ha watii: il suo punto calminante è il Mauna Roa alto 3,818 tese, nell'isola Hawsii; quello dello <math>arci pi tago di Maria sinisi suo punto calminante è il Mauna Roa alto 3,838 tese, quello dell'arci pi tago di Men da nu: il suo punto calminante è il Picco dell'isola Nakshiva, alto 750 test; quello dell'arci pi tago di Men da nu: il suo punto calminante è il Picco dell'isola Talniti, alto 1,708 tess; e quello dell' arci pi tago di <math>Tongo: il suo punto culminante è il Picco dell'arci pi tago di Tongo: il suo punto culminante è il Piccamo addi isola Tolos, alto 300 test; e quello dell'arci folos, alto 500 test; con la dell'arci pi tago di Tongo: il suo punto culminante è il Piccamo addi isola Tolos, alto 500 test; e quello dell'arci folos, alto 500 test.

RIALTI. I più con-iderabili fra i conosciuti, sono: il rialto di Bathurti, all'ovest dei monti Azzurri nell'interno dell'Australia o Continente Australe, elevato dalle 300 alle 380 tese; quello dell'interno dell'isola Sumatra, dalle 300 alle 700 tese; e quello dell'in-

terno dell' isola Giava, dalle 250 alle 600 tese.

WILGANI. I'Uceanica conta un maggior numero di vulcani delle ultre parti del mondo, poche estendo le isoré, a falle quati è formata, che non ne abbiano uno, due ed anche più per ciascana. I principali per la loro altezza o per finentes stituità sono: il Bergui e di Caunong-Deabo, nell'isola Sumatra; il Dgede o Tagad, nell'isola Giasa; il Mayon o Albay e l'Arayet, nell'isola Giasa; il vialento di Ternate, nell'arcipelago delle Molucche; il Ganong-Api, nel gruppo di Bundi; il Tomboro, nell'isola Bunni; il vulcano di Trofo, mell'arcipelago di Tonge; il vulcano di Tofo, mell'arcipelago di Tonge; il vulcano di Kernatia, nell'isola Hawisi; il Molut Hara, nella Tamania del Nord, quello che degli indignisi dice sisteme nella Tamania del Nord, quello che degli indignisi dice sisteme nella Tamania del Nord, nell'a Australia o Continente Australe.

VALLI • PIANURE. Le più grandi e più profonde valli dell'O, canica si trovno nell'interno dell'Australia o Cominente Australe, delle grandi isole dissumatra, Giova, Borneo, Celebes, Lugon ed alterni ell'Australia o Continente australe i aiuste all'overt dei monti Australia ell'Australia o Continente Australe, e quelle lungo la costa orientale dell'isola di Sumatra.

DEFERTI. L'Oceanica ha molte solitudini essa luoghi disabitati, ma non ha alcun deserto propriamente detto. La sola Australia o Continente Australe forma un'eccezione, presentando lungo le coste meridionale ed occidentale, e probabilmente anche nello interno, dei vasti

spazii di terreno cui può convenire questa qualificazione.

CLIMA. Tutte le grandi terre dell'Ocanica, ad eccezione della parte meridionale dell'Australia o Continente Australe, della Diemenia e della Tammania, godono dei vantaggi della zona torrida, senna escere soggette, meno alcune eccezioni, al calori eccensivi che provano le altre parti del mondo sotto latitudini rorrispondenti. Ma nelle isole di poca estensione questi vantaggi generali sono modificati degli effetti dei vulcasi, dal venti e dalla differente devazione del loro ausolo del sono ausono del sono del sono del sono ausono del sono del

La Malesia o la parte occidentale dell' Oceanica è soggetta a due venti, così detti monsoni, di effetto totalmente opposto, e sono quello Sud-Ovest e Nord-Est che regna nell' Emisfero boreale, e quello Sud-Est e Nord-Ovest che domina nell' emissero anstrale. Il monsone che viene dall'est apporta la bella stagione e regna al sud dell'equatore da Maggio a Ottobre, e al Nord da Ottobre a Maggio; quello che viene dall'ovest apporta il cattivo tempo e la stagione piovosa, e succede al primo con regolare alternativa. La loro direzione è però molte volte alterata per l'incontro delle terre, per la situazione degli stretti, e specialmente per l'altezza dei monti che arrestando le nuvole cagionano delle anomalie anche nelle stagioni. La forza ed influenza dei monsoni è particolarmente sensibile a mezzo della loro durata, ed il passaggio dallo uno all'altro è stabilito da calme o da venti leggieri e variabili, accompagnati sovente in alcuni luoghi da terribili oragani. In generale questa parte del Mondo Marittimo gode di un clima sano, ad eccezione delle coste paludose di alcune isole che esposte all'azione di un gran calore esalano un'aria pestilenziale.

L'Australia o la parte Centrale dell'Occanica, offre nel suo clima, sebbene generalement salubre e favorevole alla colonizzazione ed alla moltiplicazione della specie umana, degli recessi seconosciuti nelle altre parti del Mondo Marittimo. L'Australia propriamente detta o Continente Australe è il luogo ove più ai rimarrano; la sua costa orientale compressi fini i tropici, sebbene soggetta al monomo che regna al sud dell'equatore, e che vi soffia del sud-est da Utuberte ad Aprile col boro tempo, e da Niggio a Settenabre dal nord-ovest col cattivo tempo, prova ciò nonostante nel mesi di Decembre un caldo da far montare il termonentro centigazio, specialmente nella contact di Cumbertand ed in rentra e della settenziona del contra della settenzionale sono generalmente radie e prive di acqua dolce, nel tempo che la parte conocitata del suo interno offre al contrario un clima proprio e conveniente, all'esistema dell'unome.

Finalmente le isole che formano la Polinesia o la parte orientale dell'Oceanica, godono generalmente di un clima temperato, che esse devono sila loro piccola estensione. Inoltre l'elevazione del 1000 di sleune di queste isole, e di venti aliei or regalari di levante che nella maggior parte dell'amno vi spirano con forsa in una medesima direzione, cicò mell'emisfero borsale fra il nod e l'est, e nell'emisfero borsale fra il nod e l'est, e nell'emisfero australe fra il sud e l'est, e che quando si indeboliscono vengono succeduti da calme e da venticelli silernasivi di mene e di terra, non mancano di constibuire alla perpetua primavera che prova questa parte di Mondo Martimo, primavere solomente e raranment disturbata da qualche torgano e da qualche terremoto in quelle isole che hanno dei vulcani o ne sono vicine.

#### GEOGRAFIA POLITICA.

SUPERFICIE, 3,400,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 20,300,000 abit.; relativa, 6 abit. e
meszo per miglio quadro.

ETNOGRAFIA. I popoli che abitano attualmente l'Oceanica, considerati sotto il rapporto della linguistica, possono distinguersi in tre classi differenti, ciosi: Popoli indigeni di razza Matese; Popoli indigrai di razza Negro-Oceanica; e Popoli Stranieri, che vi sono stabititi.

I POPOLI MALESI parlano tutti delle lingue sorelle, sebbene di caratteri fra loro differentissimi, e sono i più civili fra gl' indigeni dell' Occanica. I principali fra questi popoli sono i seguenti:

I Giuvanesi, che formano più dei due terzi della popolazione della isola di Giava; essi sono i più inciviliti ed i più numerosi fra i popoli indigeni del Mondo Marittimo.

I Montanari, che occupano quel vasto spazio dell'isola di Giava chiamato Sunda dagl'indigeni.

1 Matesi proprismente detti, sparsi nella maggior parte dell'isola di Sumatra, nelle isole Lingan e Bintang, sulle coste dell'isola di Borneo, e su quelle delle isole principali degli arcipelaghi di Sumbava-Timor e delle Molucche; essi sono uno dei popoli più dediti al commercio fra glimilgeni della Oceanica.

1 Battahi o Batta , che occupano il pacse di questo nome nella isola di Sumatra; questo popolo, sebbene assai incivilito e di dolci costumi, è antropologo per rispetto alle leggi ed alle istituzioni dei suoi antenati, che condannano i prigionieri di guerra importanti, ed alcuni rei ad essere mangiati vivi.

Gli Achinesi, che occupano il regno d'Achin o Achen nell'isola di Sumatra; quantunque decaduti dalla loro antica potenza, sono tuttavia assai dediti al commercio ed alla navigazione.

I Bima, assai civili, che occupano la maggior parte dell'isola Sum-

bava.
I Bellos ed i Waikenos, che sono i popoli principali della isola

Timor.

I Bugui, che sono la più potente nazione della isola Celebes, in cui occupano il regno di Wadgio, e la più dedita al commercio ed alla

navigazione fra i popoli indigeni dell' Oceanica.

1 Macossari o Mangkasara, che occupano il regno di Macassar

nell'isola Celebes.

I Tarngias, che sono gli Alforesi di alcuni autori, riguardati come ceppo della varietà di Oceanici chiamati Polinesiani; essi occupano

l'interno dell'isola Celebes, e sembrano esserne i più antichi abitatori.

I Biadgiui, nazione numerosa, guerriera, ed assai industre, ma an-

tropofaga e ferore; essa occopa una parte dell'interno dell'isola Borneo.

I Dajaki, di Borneo, che sembrano identici agli Haraforas ed agli Idani dell'interno di questa grand'isola, popoli riguardati da alcuni come ceppo ed origine delle differenti razze australiche e polinesiane.

I Tagalesi, che occupano la maggior parte della isola Lucon e quella di Marinduea.

Gli Flocos, che abitano la provincia di questo nome nell'isola

Luçon.

1 Bissagesi, che abitano le isole da loro dette Bissaje nell' arcipelago delle Filippine.

I Sului, terribili corsari, che abitano l'arcipelago di Sulu, suddivisione di quello delle Filippine. I Mindanao e gl' Illanos, corsari terribili, che oceupano l'isola Mindanao nell'arcipelago delle Filippine.

til Isolani d' Eap, di Ngoly e di altre isole, ehe sono i più ci-

vili fia gli abitanti dell'arcipelago delle Caroline.

Gl'Indigeni dei gruppi di Guliai, di Hogoleu, di Mogennug e di altre isole, che sono i più abili navigatori dell'arcipelago delle Caroline:

Gl'Indigeni dell'isola Ualan, ehe sono tra i più inciviliti dell'arcipelago delle Caroline.

G'Indigeni della Tasmania, feroei, guerrieri ed antropologi, ma molto dediti ad istruirsi nelle arti e mestieri europei.

Gl' Itolani dell' arcipelago di Viti, guerrieri ed abili navigatori, ma lercoi ed antropologi, non ostante che abbiano molto progredito nella civiltà. Quantunque la lingua di questo popolo appartenga alla gran famiglia Malese, le sue fisiche qualità lo fanto riguardare come appartenente alla razza dei Negri Oceanici.

Gl' Isolani degli arcipelaghi di Tonga e di Hamoa, abili navigatori ed assai inciviliti; gli ultimi si distinguono per le loro forme

atletiche, e per la loro ferocia.

Gl'Isoluni degli arcipelughi di Tahiti, di Cook e di Hawai che banno abbracciato il cristianesimo e molto progredito in civiltà.

Gl'Isolani dei gruppi delle Marchesi e di Washington, nell'arcipelago di Mendana; essi sono antropolagi, sebbene assai inciviliti, e poco abili alla navigazione, ma si distinguono per la bellezza delle loro forme e per la bianchezza della loro carnagione.

1 POPOLI NEGRI OLEANICI, sono tutti più o meno abbrutiti, feroti, superstiziosi, berbari ed alcuni anche antropologi, I principali fraquesti popoli, sono i seguenti, elassati se econda della loro importuata, e non sotto il rapporto delle loro l'ingue, perchè tuttora mella massima parte seconosciute. Gl' Indigeni del contorni di Syplary, nell' Australia o Continente

Australe, selvaggi abbrutiti, e poco disposti ad istruirsi.

Gl' Indigeni dei contorni di Porto Western, nell'Australia o Continente Australe, numerosi, feroci ed inospitalieri, ma meno abbrutiti dei precedenti.

Gli Arfaki o Endemenesi della parte orientale e di tutto l'interno della Papuasia detti anche Alforesi.

I Papuas propriamente detti, che occupano una parte della Pa-

I Papuas o Negro-Malesi, stabiliti sul littorale delle isole Waigiu, Salwatty, Gamen e Batlanta, e lungo la costa della Papuasia dalla punta Sabelo fino al capo Dory. Gl' Bolani degli arcipetaghi della Nuova Brettagna, della Nuova

Irlanda, di La Perouse, e di Salomone; essi sono fra i popoli di rassa Negre-Oceanica quelli che più hanno progredito in civiltà. Gl' Isolani di Puinipet o Siniavine, nelle Caroline, feroci ed abili mavigatori.

Gl' Isolani della Diemenia, che sono i più selvaggi ed i più abbrutiti fra i popoli Negri dell' Australia.

I POPOLI STRANIERI stabiliti nell' Occanica sono tutti di origine

Asiatica o Europea. L'Asia ha sommintario all' Ocennica: i Chinesi, i più nomercoi fra i popoli stranieri, sparia in tutta la Malesia e mell' ettermità nord-ovest dell' Australia; i Tringa ed altri popoli dell' India Merisionale; gil Arabi; ed i Giapponasi; questi ultima non si trovano attainmente che ni solo gruppo di Manin-Sima, suddivisione dell'arcipelago Vulcanico. L' Europa ha fornito: gii Olandeti ed i Portophesi, stabilio nella Malesia; gii Janganushi, ebe ni trovano un oud ul questa divisione come dominanti dell'arcipelago delle l'ilippine; gi'langiesi, papari nelle tre grandi divisioni del Mondo Marittimo, e etto loro stabilimenti contengono famiglie di quasi tutte le nazioni dell' Europa, e i Francia: nelle Marchoti en elle isole della Societa.

RELIGIONI. L'ISLAMISMO O MADMETTISMO è la religione che conta il maggior numero di segusei nell'Oceanica, psichle professata da quasi tutti gl'iolani di Grava, di Mindamo, e dell'areipelago di Sulu, suddivisione delle Filippine; e dalla maggior parte di quelli di Sumatra, di Borneco, di Celebes, di Samar, una delle Filippine, e dell'areipelago delle Molucche; da una gran parte di quelli di Leyta, ma delle Filippine: e finalmente da alcunia bistanti della parte orienna delle Filippine.

tale della Papuasia.

Il CAISTANESIMO conta pure un gran numero di credenti divise nelle segnenti chiese, cioè: Chiesa a Catalotica, a lia quale sappartengono gl'isolani delle Marianne e quasi tatti gli indigni delle Brilippine oggetti agli Saganoli; gl'i isolani di Timore dipendenti dai Portugheti, ed alcune migliaja di quelli di Sabrao, Flores ed altre siolell' arcipelago Sumbava-Timor; inoltre molti individui degli stabilimenti inglesi dell' Australis e della Diesensia, ove sono stati deportati molti Islandei. Chiesa Protestante es use diramazioni, alla quale appartengeno: i Calvinisti, fis cui si novera un gran numero degli abitanti dell' arcipelago delle Molucche, specialmente nel gruppo d'Amboina ed alcune migliaja d'individui nei diversi stabilimenti colondei; e gli Anglecani, ira cui si contona la maggior parte degli abitanti degli arcipelagi di Tabiti, di Ilavai e di Coste, convertiti al cristanessi on de missonarii protestanti americani ed inglesi.

Il Buddismo, professato dai Chinesi sparsi in tutte le isole della Malesia, e da un piccolo numero d'indigeni dell'isola Bali.

Il BRAMISMO, professato dalla maggior parte degl' isolani di Balì

e di Madura, e da piccola parte di quelli di Giava.

Il FETICISMO o IDOLATRIA ed una specie di SABEISMO, misti ad assurde superstizioni, sono le religioni di tutti gli altri popoli Oceanici meno inciviliti, fra i quali non maneano aleuni che più degli altri abbrutiti sembrano vivere affatto senza veruna idea religiosa.

GOYERRO. L'Oceanica è retta da una parte all'altra con governo più o mone Goadale, ma sonte tatte le possibili forane, dall'indigendenta dei popoli negri più abbratiti dell'Australia e dell'interno di alcune isole della Maleria, fra i quali oppi fiuniglia isolata forna una piccola società, il cui capo non riconasce alcun superiore, fino alle confederazioni aristocratiche, alle monarchia elettive e limitate ed pl'imperi dispotici di tutte le altre tribia incipiti e o barbare di que-sta parte di mondo. Le tiole soggette alle mationi europee presentano la forme repolari e moderate di governo, che reggono queste nazioni

nelle loro metropoli, e con queste medesime forme più o meno modificate sono rette per cura degli europei anche alcune isole tuttora indipendenti, ove essi si sono stabiliti, ed hanno potuto iutrodurvi i loro costumi e le loro religioni.

Pont's CITI'S COMMERCIAIA. Le principali piuse maritime commerciani dell'Occanica tambo ponti propriamente detti come cinta pressime al more sono: Bataria, Samarang, Saraboya, Riuw o Rikio, Ambrian, Gupang e Macassar o Plantaingea, nell'Occanica Manilla, nella Sepounosi; Sydary, Hobart-Fowne Soun-River o Fiume dei Gigni, nell'Inglese; Bource, Acleme Bewan, pills Malesia Indipendente, Inoltre sono da meminosari nella Policaria, la Baja delle Inste e Shukiangea, nella Tasmania del Nord; Matuva e Papetin, nell'isola Tabiti; Hamarara, nell'udi Vonia una dell'arcipelago di Hawaii; quindi le inste Fitti e la inste Mendana per il legno di sandalo; e le inste Pamanta, nel uperte.

DIVISIONE. L'Oceanica o Mondo Marittimo può dividersi in tre grandi sezioni geografiche, chiamate per la loro respettiva posizione:

OCEANICA OCCIDENTALE O MALESIA, perché abitata quasi esclusivamente da popoli di razza malese; essa comprende le isole est arcipe-laghi conosciuti da lungo tempo coi nomi di Arcipelago Indiano, Arcipelago di Oriente e Grande Arcipelago Asialico.

OCEANICA CENTRALE, detta auche AUSTRALIA O AUSTRALASIA, e da alcuni geografi Notaria, che compreude: l' Australia o Austrulasia propriamente detta, già conociuta col nome di Nuova Olanda ed oggi con quello di Cantistente Australe; ed altre isole riguardate come que dipendenz geografiche.

OCEANICA ORIENTALE O POLINESIA, cioè riunione d'isole, perchè
comprende tutti gli arcipelaghi e le sporadi, sparsi sull'immensa sunerficie del Granule Oceano.

A queste tre grandi divisioni geografiche ne conegou una politica sotto il tislo di POSSEDNISTA PIELE POTENZE ESTRE în questa parte di mondo, nella quale sono riuniti coi nomi di Occanica Olandere, ol Occanica Spagnuola, Octanica Inglese, Octanica Paraquesta del Occanica francese, tutti i passi che devono riguardari como occupati dagli Europei, o come formani parti delle monarchie Olandese, Spagnola, Inglese, Portoghose e Francese.

## OCEANICA OCCIDENTALE O MALESIA.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 93° e 152° (precisamente 131° 30') Lat., fra 12° (precisamente 12° 3') aust. e 21° bor.

SUPERFICIE, 615,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 17,300,000 abit.; relativa, 28 abit. per glio quadro.

DIVISIONE. Questa gran parte del Mondo Marittimo può dividersi nei seguenti gruppi ed arcipelaghi.

## GRUPPO DI SUMATRA.

DIVISIONE. Questo gruppo comprende :

L' ISOLA SUMATRA, nella quale si distingue:

La Parte Indipendente, formata dai regni di Achem e di Siak, dal paese dei Battas o Battaki, e da altri Stati meno considerabili.

La PARTE OLANDESS, che forma il Governo di Padang, di cui sono dipendene l'antici impero di Menangkabi, il regno di Patembang, il distretto di Patembang, il distretto di Patembang, il cui capo però riconosce la sovranità del residente olandese di Bautam nell'isola Giova.

Le ISOLE dipendenti geograficamente da SUMATRA, quasi tutte governate da uno o più capi indipendenti fra i quai i laenti si riconoscono vassalli degli Olandeai. Le principali sono: Engano; il gruppo di Paniak; Porak; Si-Biru; Batu; Niax; il gruppo di Baniak; Rupat; Pandgier; Lingan; Bintang; Tangiong-Pinang, ceduta dal suo sovrano agli Olandeai, mediante un'annua retribusione: Banta, con ricche miulicer di atagno, e Billiton, con miniere di lerro: esse formano insieme la readenta olandeae di Banca; ed il gruppo di Ketling.

TOPOGRAFIA. I lnoghi più considerabili dell' isola Sumatra e sue dipendenze sono i seguenti: Achem o Achin, sulla punta nord-ovest dell'isola ad una lega di distanza dal mare, e sopra un piccolo fiume che alla sua foce forma una specie di rada, città grande e delle più comm, sebbene decaduta, con 40,000 ab ; essa è la sede del sultano e la capitale del regno del suo nome, da molti anni in preda all'anarchia; si trovano in questo regno rieche miniere di rame. - Siak, sul fiume del suo nome, piccola città già comm, ed oggi decaduta, è la sede del sultano e la capitale del regno di Siak in preda da lungo tempo all' anarchia . - Padang, sulla costa occidentale dell' isola, città di mediocre estensione ed assai comm., con una rada, e con 10,000 ab.; essa è il rapoluogo del governo del suo nome, e la sede del governatore Olandese, da cui dipendono tutti gli stabilimenti posseduti da questa nazione nell' Isola Sumatra, e fra i quali si distinguono quelli di Natal e di Poutchang Catchil o Tappanuli, già spettanti agl' Inglesi - Benculen, altra eittà del governo di Padang, in clima malsano, già spettante agl' Inglesi e comm., ma oggi decaduta; essa è fortificata, ha una rada, e circa 10,000 ab. Presso questa città trovasi il Forte Marlborugh, già capoluogo di tatti gli stabilimenti Inglesi nell'isola Sumatra, da loro ceduti agli Olandesi in cambio di Malacca e di altri luoghi importanti posseduti da questi ultimi nell' India. - Pandgiarraschung e Menangkaba, che sono le città principali, sebbene decadute, dell'antico impero di Menangkabu, oggi vassallo degli Olandesi. - Palembang, presso la foce del Musi, città costruita sopra palafitte ed assai comm., con 25,000 ab.; essa fu la capitale del regno del sno nome, fino al 1821. epoca in cui gli Olandesi, avendone vinto e deposto il sultano, formarono dei suoi possessi la residenza olandese di Palembang, di cui è oggi capoluogo questa città. — Riuw o Riho, sull'isoletta Tangiong Pinang, capoluogo della residenza olandere di questo nome, pircola città, ma delle più comm., con un porto franco, e con 6,000 ab. — Muntoh, nell'isola Banca, capoluogo della residenza olandere di questo nome, piccola città, con un forte e con 2,300 ab.

#### GRUPPO DI GIAVA.

DIVISIONE. Questo gruppo comprende :

L'ISOLA DI GIAVA, che può rigasardaris come intierament soggetta agli Olandeli. Basi d'ivis in venti residura o provincie, i cui usoni sono: Batavia, Bantum, Buintensorge, Perengera, Krawang, Cheribon, Tagan, Pekkalongang, Kadu, Sumarang, Iapara, Beusbung, Grisèr, Surubaya, Passarunng, Beuskir, Banyuwangui, Surrecarta, Dipologarta, e Madaru Grenata dell'isoli di questo nome. Le ultime tre provincio o residenze, sono governate immediatamente da principi indigeni, vasalli degli Olandesi.

TOPOGRAFIA. I luoghi più considerabili dell' isola Giava sono i seguenti: Batavia, sul fiame Tjiliwong, nel luogo già occupato dall' antica Iuccatra, capitale di un regno di questo nome; città forte per la sua posizione e la più ind. e comm. dell' Oceanica, sebbene decaduta, capoluogo della residenza del suo nome, e capitale di tutti i possessi olandesi in questa parte di mondo, con un arsenale, una rada, e con 51,000 ab., non compresavi la guarnigione. Il clima di questa città, sebbene non più tanto malsano come una volta, è ció non ostante tuttora poco salubre. - Samarang, presso la foce del fiume del suo nome che vi forma un porto, ma ripieno in parte di fango, città grande e delle più comm., capoluogo della residenza di Samarang, con 38.000 ab. - Surabaya, alla foce del Kediri, città grande, ind. e delle più comin., capoluogo della residenza del suo nome, con una bella rada, un arsenale marittimo e cantieri da costruzione; e con 50,000 ab. -Suracarta, città grande o meglio riunione di molti villaggi, iud. e comm., con un forte, e con 105,000 ab ; essa è il capolnogo della re idenza del suo nome, governata immediatamente da un principe indigeno vassallo degli Olandesi, che conserva il titolo di Sunsunan o imperatore di Mataram, come discendente della dinastia dei regnanti di questo già vasto impero, che verso la fine del XV secolo estendeva il suo dominio su quasi tutta l' isola di Giava. - Diociocarta, altra città grande, ind. e comm., con 100,000 ab; essa è il capoluogo della residenza del suo nome, governata immediatamente da un principe indigeno vassallo degli Olandesi, che porta il titolo di sultano di Diociocarta.

## ARCIPELAGO DI SUMBAVA-TIMOR.

DIVISIONE. Le isole principali da cui è formato quest'arci pelago sono: Sumbava, divisa fra diversi principi indigeni, il più potente

dei quali, cioè quello di Bina, cod detto dal none della capitale del nos Nato, exercia una specie di sovranità vagli altri capi, el e vassallo degli Olandesi;  $Mang\,ar\,ay\,o$  o  $Mag\,ar\,y$ , dipendente dal sultano di Bina;  $Florex\,s$ , di cui la parte occidentale dipende dal sultano di Bina, ed il restante è diviso fra varii piecoli sovrani indipendent;  $Solor\,e\,s\,Solor\,a\,o\,s\,Ad\,in\,a\,a\,a\,_{B}$  perma con  $Ad\,in\,a\,a\,_{B}$  perma con  $Ad\,in\,a\,a\,_{B}$  perma con  $Ad\,in\,a\,a\,_{B}$  perma con  $Ad\,in\,a\,a\,_{B}$  perma con  $Ad\,in\,a\,_{B}$  perma con  $Ad\,in\,a\,_{B}$  perma con  $Ad\,in\,a\,_{B}$  perma  $Aa\,in\,a\,_{B}$  perma  $Aa\,in\,a\,_{B}$ 

TOPOGRAFIA. I luoghi più reggandevoli dell'arcipelago Sumbavafinor suon i seguenti. Bina, nell'isola Sumbava, piccale città commcon un porto; casa è la capitole dello Stato del suo nome, il più importante dell'isola, e la sede del sultano che è vassallo degli Olandesi. — Billo O Dielo, a la cata settentrionale dell'isola Timor, picola città comm, com un porto, e con 2,900 ab, isas à la sede del pronatore ed il capoluogo degli itabilimeni portogheti null'Occanica. — Cupong, sulla baja di questo moute null'isola Timor, città assi comma, con un forte e du nporto l'ancoo, e con 3,000 ab, essa è la sede del residente olandese, da cui dipendono tutti i piccoli stabilimenti che quetato nazione possibele nell'arceptago Sumbava-Timogo.

#### ARCIPELAGO DELLE MOLUCCHE.

Le numerose isole ehe compongono quest'arcipelago dipendono quasi tutte o mediatamente o immediatamente dagli Olandesi.

DIVISIONE. Queste isole formano i tre seguenti gruppi principali i GRUPPO D'AAIBOINA, composto di unibici isole, di cui le principali sono: 'I mb o i na, centro della presions coltura dell'albrev del gerafica; BI agrato, n M ani pa, N apra rua a e Nussa Laut, totte immediatamente soggette agli Olandesi; Ceram, di cui una parte considerabite dipende immediatamente dal sultano di Ceram vasallo degli Olandesi, e nel restante è diviso in diversi piecoli Stati governati da principi indigeni, fira i quali quelli dell' interno sono indipendenti, quelli della parte orientale dipendono dal residente olandese di Anaboian, e quelli della parte orientale dal residente olandese di Bandas; Baru, di cui una parte dipendo dal residente olandese di Bandas; Baru, di cui una parte dipende principi indipendenti; e Gora m, ouservabile come il punto piu orientale del globo in cui si prolessi Pilalamismo.

GRUPPO DI BANDA, nel quale possono distinguersi le tre sequenti divisioni.

GRUPPO DI BANDA propriamente detto, composto di dieci isolette tutte più o meno malsane e soggette a frequenti e terribili terremoti. Queste isolette dipeniono immediatamente dagli Olandesi, e le più importanti sono: B an d a, L on t thoir e P u l u -d ij, perchè exclusivamente riservate alla coltura dell'albero della noce moscada; e G u-u no n g -A p i, osservabile per la terribile attività del suo piccolo vulcano.

CATENA DEL SUD-OVEST, composta d'isole governate da capi vassalli degli Olandesi; le principali sono: Letti, Moa, Lackar, Sermatta, Kissir e Wetter.

CATENA DEL SUD-EST, composta d'isole egualmente governate da capi vassalli degli Olandesi; le principali sono: la Grun Key, La arate Timorla ut.

GRUPPO DELLE MOLUCCIIE propriamente dette, composto di tredici iole principali e di molt ealtre più piccole; le più importanti sono: Gilolo, di cui la parte centrale è governata da capi indipendenti; la stettorionale dipende dal sultano di Ternate e l'assurale da quello di Tidor , ambredne vassalli degli Olandeni; Ternate, Tidor, Ternate, Tidor, Ternate, Tidor, Ternate, Tidor, Ternate, Tidor, Tidor

TOPOGRAFIA. I luoghi più ragguardevoli dell'arcipelago delle Molucche sono i sequenti: "Amboina, in fondo ad una baja della isola del ruo nome, città piccola ma regolare ed assai comm., sede del governatore generale clandese delle Molucche, con un forte, e con 7,000 ab. — Nussuu , nell'isola di Banda, sopra una baja formata da quest'isola e da quella di Londovic e Pulu-Ahj, e difesa da tre fortipicola città di 1,000 ab., ove dimora il residente clandese del gruppo di Banda. — Ternate, piccola citti graziosamente contrati an anticerro sulla riva del mare, con un forte, e con \$300 ab., essa è la carrieda del giudinado; nel facet Corage des domina questa città, dicarrieda del giudinado; nel facet Corage des domina questa città, dicarrieda del giudina, piccole città, la prima di \$5,000 e la seconda 14,000 ab., capitali delle isole di questi nomi, e vedi dei loro sultani vassali degli Olandesi.

#### GRUPPO DI CELEBES.

DIVISIONE. Questo grappo comprende:

L' ISOLA DI CELEBES, soggetta o immediatamente o mediatamente agli Olandesi per cui possono in essa distinguersi: I POSSESSI IMMEDIATI DEGLI OLANDESI, che uniti insieme formano

il governo di Macussar, composto del distretto di Macassar, dei così detti Distrettii Meridionali, e delle residenze di Bonthoin, di di Morso e di Manado e Gorontato; quest'ultima dipende, sotto il rapporto amministrativo, dal governatore olandese delle Molucche.

I Possessi mediati degli Olandesi, che comprendono i piccoli

Sati in cui à diviso il retannte dell'incla, governati da re o pinicipi indigioni nella maggior parte altati degli Unadoni. Quasi tutti quati Sati formano da lungo tempo una specie di confederazione, e riguardono come primo altato di questa; il governatore generale olandese dell'isola; i più importanti sono: i regni di Boni, di Wadgio, di Edun, di Macassar e di Tanttete, di Nandhari di Soping e di Side reengen; ed i paesi di Mandhari di Turatte, di Unadoni, di Campadan e di Bultan, di Unadoni, di Campadan e di Bultan, di uni di Campadan e di Bultan, di uni di unadoni e dell'isola delle Molacche.

Le ISOLE dipendenti geograficamente da CELEBES, di cui le principali sono: Sangir, Siao, Banca ed il gruppo di Fulla, tutte governate da principi indipendenti; il gruppo di Buton e quello di Salayero o Calaur, retti da capi vas-

salli degli Olandesi.

TOPOGRATIA. I looghi più ragguardevoli dell'iola Celebe, sono i seguenti : Planrellingen, nel distretto di Macassar, piccola città, difesa dal forte Rotterdam, in cui dimora il governstore generale olandese dell'iola Celebes, con una bella rada e con 800 ab. non compressvi la guardigione; essa occupa il luogo dell'antica e vasta città di Macassar, oggi non più esistente. — Bayoa , piccola città comm., capitale del Ropno di Boni e sede del suo re, con 8,000 ab. — Goa, piccola città, capitale del regno di Macassar e sede del suo re, con 5,000 ab.

## GRUPPO DI BORNEO.

DIVISIONE. Questo grappo comprende:

L' ISOLA BORNEO, nella quale si deve distinguere :

La Parte Indiperdente, divias in un gran numero di piccoli Stati, fra i quali i più potenti sono: i regni di Borneo, di Passir, e di Cotti; il territorio soggetto al Sultano di Sulu nell'arcipelago delle Filippine; ed il territorio occupato dai Bia agiui.

La PARTE SOGGETTA AGLI OLANDESI, divisa in due residenze o provincie, cioè:

La Residensa della costa Occidentale di Berre, composta di passi osgetti o vasulli degli Olandesi, di cui i
principali sono: gli Stati del Sultano di Sambus; il regno di Pentianna, i passi di Mampawa, ove i trovano le più ricche miese
d'oro di tatta l'Oceanica; di Landad, rimonato per le use ricche
miniere di diamani, e di Sangaz; gli Stati del Sultano di Matano
miniere di diamani, e di Sangaz; gli Stati del Sultano di Matano
le Sangazione di Peritano
nella di Peritano
nella di Peritano di Peritano di Sangang, edi Irritorio
nella di Peritano di Per

La Residenza dellecoste meridion aleed orientale di Bonto o di Banjermassing, composta degli Stati del Sultano di Banjermassing, che uno degli antenati del sultano attuale cedè in piena sovranità agli Olandesi per ricompensa di segui alti servigi ricevuti da questa nazione. Questi Stati, che dopo la cessione fattune da quel sultano divennero e suo tuttora un feudo crediitatio dei suoi discendenti, meno alcuni distretti sui quali gii Olantotatio dei suoi discendenti, meno alcuni distretti si quali gii Olantosi i riservanon il pieno dominio, comistone: nri parsi di Komany, di Pombuna, di Mandawa, del Grande e del Piccolo Doryco, di la prire e di Tanah Lout, e nei distretti di Tatar, di Marta Para, di Karang Intanae, di Duka Karang, di D

Le ISOLE dipendenti geograficamente da BORNEO, di cui le principali sono: la Gran Natuna, le Anambas, Carimata, Gran Solombo, Pulu Laul, Maratuba, Cagayan e Bulambang, tutte governate da capi indipendenti, ad eccezione di quella di Cagyan, che dipende dals ultano di Sulta

nell' arcipelago delle Filippine.

TOPOGRAFIA. I lwogli più ragguardevoli dell'inola. Borneo sono i seguenti: Borneo, costruito soro a palifite sua liume Borneo, crittà grande ed arsai comm., sede del sultano e capitale del regno del suo none, con 10,000 ab. — Pontiana, b, presco la foce della Ponziana o Pontianab, pieco al cuita, con un forte, e con 3,000 ab; es» è la capitale del regno e della residente odanebe ed las no none, ela sede del sultano, e del governatore obanbese, da cui dipendono tutti gli stobili colo della contra della regno el contra della regno el contra della regno el colo città, assia comma, con 7000 ab; esse esti il successo del regno ed oggi della residenza obandese del suo nome, e la sede del regno ed oggi della residenza obandese del suo nome, e la sede del regno ed oggi della residenza obandese del suo nome, e la sede del regno ed oggi della residenza obandese del suo nome, e la sede del regno ed oggi della residenza obandese del suo nome, e la sede del regno ed oggi della residenza obandese del suo nome, e la sede del

## ARCIPELAGO DELLE PILIPPITE.

DIVISIONE. Le numerose isole che compongono quest' arcipelago possono dividersi nelle segmenti quattro sezioni, eioè:

L'ARCIPELAGO DELLE FILIPPINE propriamente dette, conociato da Magellano e da altri antichi geografi anche col nome di arcipelago di S. Lazzaro, e composto di nore isole principali e di un gran namero di altre più piccole. Tutte queste isole dipendono più o meno dagli Spagnuoli, e formano coll'arcipelago delle Mirianne, appartenente alla Polinaiso, la capitaneria generale delle Filippine. Le più ragguordevoli sono:

L'Isola Ibalon, Luçon o Manilla, la più grande

di tutto l'arcipelago, nella quale bisogna distinguere :

La Parte Indivendente, che comprende la costa orientale e quasi tutto l'interno dell'isola, ed è occupata da differenti popoli, retti da di versi capi.

La Parte soggetta agli Spagnuoli, che comprende il restante

dell'isola ed è divias in sedici alcadie o provincie, i cui nomi sono: Tondo, Cavita, Eulacun, Laguna de Bay, Bataan, Tahayus, Pampamga, Zaubalta, Pangatinan, Tlocos del Norte, Tlocos del Sur, Batangar, Cugayan, Nuova Ecija, Camarinte e Albay. Le 1501 et Birsaje, così dette dsi Bissayas o Brasgesi loro

principali abitanti; le più grandi sono: Samar, Leyte, Zebu, Bohol, Negros, Panay, le Calumiane, Mindoro, Masbute, Masinduca, e Burias.

Il Gruppo delle Babujane, di cui le principeli sono Babujan e Calajan. Il Gruppo di Bachi o Bashi, di cui Grafton, Bajat, Batan e Bachi o Bashi, sono le isole principali.

L' ISOLA MINDANAO, nella quale bisogna distinguere :

La PARTE SPAGNEGLA, composta ili tre piccoli territorii lungo le coste dell'isola, separati l'uno dall'altro, che formano tre diverse alcadie o provincie.

LA PARTE INDIENDENTE, the romprende il restante dell' isola, ed in cui bisogna di dinguere: il regno di Mindanao, la Confederazione degli Illanos; e la Parte Indipendente della costa occidentale, occupata da tribu di po-

poli selvaggi.

L'ARGIPELAGO DI SI I.V., composto di un gran numero disole, che uel loro iusieme formano il regno di Sulu, il cui sultano è affatto indipendente. Quest'arcipelago è diviso intre gruppi principali, i quali sono: il Grupp o di Sulu; il Gruppo di Tawitawi; ed il Gruppo di Bassilan.

L'ISOLA PABAGOA o PALAWAN, di cult'interno è occupanto da popoli indipendenti; la meggior parte iblel coste è seg esta al valtano di Sulu; ed un piccolo distretto sulla costa mort-ovest appartiene agli Sapunuli e dipende dall'astelodo o governatore delle Galamiane, comprese fra le isole Bisasje nell'arcipelago delle Filippine proprisamente dette.

TOPOGRAFIA I luoglii più considerabili dell' arcipelago delle Filippine sono i seguenti: Manilla, presso la foce del Passig, nel fondo della vasta e bella baja a cui essa dà il nome, grande e bene costruita città arciv., fortificata, assai ind e delle più comm., capoluogo dell'alcadia o provincia di Tondo, e capitale dell' isola Lucan e di tutti gl i stabilimenti spagnuoli nell'Oceanica , sede del governatore generale delle Filippine, con un collegio ed altri lett. istit., con una rada, e con 140,000 ab. - Cavita, capoluogo dell' alcadia o provincia del suo nome nella parte spagnuola dell' isola Lucon , piccola rittà com , con un porto, un arsenale e cantieri da costruzione, e con 6,000 ab, - Samboungan, sulla punta sud-ovest dell' isola Mindanao, piccola città fortificata, con 1,000 ab.; essa è la sede del governatore da cui dipendono gli stabilimenti spagnuoli in quest' isola. - Selangan, sel Pelandgi, nella parte indipendente dell'isola Mindanao, capitale del regno di questo nome e sede del suo sultano, città assas grande, con 10,000 ab., compresivi quelli che dimorano tuttora nell'antica Mindanao, situata dall'altra parte del finme, e quasi intieramente abbandonata. - Bewan, nell' isola Sulu, una dell' arcipelago di questo nome, piccola città, ma assai comm., con una rada, e con 6,000 ab.; essa è la capitale del reguo di Sulu, e la sede del suo sultano.

## OCEANICA CENTRALE O AUSTRALIA.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long. or., fra 76° e 181°. Lat. fra 1° bor. e 55° aust.

gupineicie, 2,450,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assolut a, 2,100,000 abit.; relativa, 1 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Questa parte del Mondo Marittimo può dividersi nei seguenti gruppi geografici:

## AUSTRALIA O CONTINENTE AUSTRALE.

L'Australia o Australasia proprismente detta, comunemente chiamais Ainova Olanda, ed eggi Continente Australe, perchè troppo vasta per essere classata fre le isole, non è conosciuta che lungo le coste ed in una piccola parte dell'interno. Gl'Inglesi sono i soli fra gli Europei che vi abbinon detali stabilimenti.

DIVISIONE. Possono distinguersi nell' Australia le seguenti parti geografiche, cioè:

La COSTA ORIENTALE e la NUOVA GALLES DEL SUD, in cui sono da osservarsi due divisioni politiche, cioè:

La PARTE INDIPENDENTE, occupata da diverse tribù di popoli sel-

vaggi ed abbrutiti, già indicati allo articolo etnografia.

Lo Parte ISGLESE, nells quale bisogna addistinguere le Colonie fra lor o con fi na nt i che occuparo un tratte contigui di paese, e che sono attualmentedivise in dieci contee, chiamate Cumberland, Cumpdent, Argyle, Pietimoerland, Northumberland, Roxburgh, Londenderny, Diarham, Ayr e Cambridge; e le Colonie is olarte, fis nou divise da grandi distanse, che attualmente, lor is olarte, fis nou divise da grandi distanse, che attualmente, lururary del Porto Macquarie, alla foce dell' Hasting; della Bajia Moerton, alla foce del Brisbane; del Porto Cartis; della Bajia Maila. Cella Bajia Baman. Tute queste colonie, unite a quelle che si trovano sporse sulle altre route di questo rominente, formano insieme il Governo inglera della Nuova Gallet del Sud.

La COSTA MERIDIONALE, suddivisa in Terra di Grant, or trovasi la colonia inglese del Posto Westerm, sullo stretto di Bass; Terra di Baudin; Terra di Flinders, da cui dipende la isola Kanguns; e Terra di Nuyts, ove trovasi la colonia inglese

del Porto del Re Giorgio.

La COSTA OCCIDENTALE, moddvins in Terra di Lequium vin, ore trosa il Beridia clotini infage del Finum di Cigni, un fiome di questo nome, detta anche Nuova Esperia, che forma per sè stessa un governo separto da quello della Nuova Galles del Sudi, Terra d' L'el el gi, e Terra d'En d'acht. Dipendono geograficamento da quenta costa, e precisamente dalla Terra di Lecevin, le isole Hostette el Buche, come pure le due isolette vulciniche e deserte il. Paolo e S. Pirtro o Amsterdam, situate alla long. or. di 75° 28° e alla las. auxid. 38° 32°.

La COSTA SETTENTBIONALE, modivisain Terra di Witt, da cui dipendono i due subbioni e descrit Arcipelaghi di Dampiere e di Buonaparit, Terra di Van Diemen de Il Nord, ove unvais la colonia inglese del Porto Cockebum, trasportata quindi al Porto Raffest, Terra di Annhei mie Terra di Carpentalaria. Dipendono grogaficomente dalla Terra di Van Diemen del Nord le inde Eutitust Elleville.

TOPOGRAFIA. I luoghi più ragguardevoli dell' Australia o Continente Australe sono i seguenti: Siduey, sopra un piccolo seno del magnifico porto Jackson, nella contea di Cumberland di cui è capoluogo, città regolarmente costruita, delle più ind. e comm. dell'Oceanica, capitale del governo, e sede del governatore generale della Nuova Galles del sud, che comprende tutti gli stabilimenti inglesi in questa parte di mondo, ad eccezione di quelli della Diemenia e del Fiume dei Gigui o Nuova Esperia, con alcuni lett, istit., con cantieri da costruzione e con 17,000 ab. - Paramatta, fondata col nome di Rose Hill nella contea di Comberland, sul seno di questo nome formato dal porto Jackson e dirimpetto a Sidney, piccola città ind. e comm. con un celebre osservatorio, e con 5,000 ab. - Bathurst, sol Macquarie all'ovest dei Monti Azzurri resi praticabili mediante una bella strada, piccola città florida, capoluogo della contea di Roxburgh, con un collegio, e con 2,000 ab. - Newcastle, sul fiume di Hunter, capoluogo della cuotea di Northumberland, piccola città comm., con un porto, con ricche miniere di carbon fossile nei suoi contorni, e con 1,000 ab.

#### GRUPPO DELLA PAPUASIA.

DIVISIONE. Questo gruppo comprende :

Le PAPUASIA o TERRÍA DEI PAPUAS, conosciuta da lungo tempo sotto l'improprio nome di Naora Guinza, vasta isola divisa in un gran numero di piecoli territori, governati da capi indipendenti, ad eccesione della piecola parte nord-ovest che dipende dal sultano di Tidor nell'arcipelago delle Malucche, e di una piecola frazione ultimamente occupata da alemit Olandesi.

Le ISOLE dipendemi geograficamente dalla PAPUASIA, di cui le principali sono: "lool Fr de rigo Enrico, soperta recentemente dal longottenente Rool, il quale trovà che il preteo finum Durga era uno artetto che separava quell'iosì dalla Nuova Guinea; Garebò o Goby; il grappo delle isole dei Pupuas, fra le quali si distinguono per grandeas Magin, Sulvatty, Gunner e Battani, il piccolo gruppo di Freewill, identico on quello di S. David; il gruppo di Gettwin ki, ji piccoli arcipe le daghi di David; il gruppo di Cettwin ki, ji piccoli arcipe le daghi di David; il gruppo di Arru. Tatta quette tole sono governate da capi indipendenti, ad eccesiono dell'gruppo delle isiele del Pupua, che dipendono dal autano di Tidor nell'arcipelago delle isiele del Pupua, che dipendono dal autano di Tidor nell'arcipelago delle Molacche.

NOPOGRAFIA. I luoghi più ragguarderoli della Papnasia, giù Nuova Guinea, mon i porti Dory e Aiguade; il golfo di Mac Cluar; il golfo o atesto Durga; e le boje di Getevinia, di Humboldi, e del Tritone. Alguni Ulandesi si stubilirono fino dal 1928 su questiuma bajo culo sepon di findare inna culoni; essi vi hamo già ninalzato un foste detto del Bus, ed humo dato il nome di Merkus al terseno da loro occupato.

## ARCIPELAGO DELLA LUSIADE.

Le isole che compongono quest'arcipelage sono abitate da dei Papuas e da altri popoli, tutti antropofagi. Le principali fra queste isole Geog. 27 sono: Rossel, S. Aignan, D' Entrecasteaux, Sud Est, e Trobriand o Lusiade, la più grande di tutte.

## ARCIPELAGO DELLA NUOVA ERETTAGNA.

Le iode componenti quest'arcipelago sono abitate da popoli appartementi alla razza dei Negri Oceanici, fra i quali aleuni assai inciviliti. Le più raggarafevoli fra queste iode sono: la Nuo ra Bretta gna, detta Birarra dagli'miqieni, la più grande dell'arcipelago; la Nuora Irlanda dagli'miqieni chianata Yombora; quella detta Duca d'York o Acamata; la Nuova Annover; quelle chianate Gerrit Denis o Gerard de Nys e S. Matteo; ed i piccoli gruppi delle Isole Francesi, di Portland, deli Eremiti, dello Scaechiere, e dell' Ammiraggliato.

## ARCIP LAGO DI SALOMONE.

Quest' areipelago, che corrisponde alle Terre degli Aracidi di Surville, ed alla Naova Georgia di Sotthland, è abitato da diversi popoli della razza dei Negri Oceanici, fra i quali alcuni antropofagi.

DIVESIONE, Possono distinguersi in quest' arcipelago:

L'ARCIPELAGO DI SALOMONE progriamente detto, di cui le isole principali sono: Buka; Bog gain ville; Choiseul; S. Isabella, la più grande dell'arcipelago; Giorgio; Guadalanar; S. Cristoforo; Sesurga o Visola delle Contrarietù; e Visola degli Arsacidi.

Le ISOLE geograficamente dipoulént dall'ABCIPELAGO DI SA-LOMONE, fra le quali tono da mentionarsiti il gruppo dell'in nove isole di Carteret, credute identiche con le isole della Strage (Massoce) del capitano Maurelle; il gruppo di Mortlock; il gruppo di lord Howe; il gruppo di Stewari; le isole Ren nel e Bellona; ed il piccolo gruppo di Laughlan.

# ARCIPELAGO DI LA PEROUSE.

Quest'arcipelago detto di S. Cruz da Mendana, e della Regina Carlottu da Carteret, è abitato nella maggior parte da popoli appartenenti alla razza dei Negri Oceanici.

DIVISIONE. Possono distinguersi in quest' arcipelago:

12 ARCIPELAGO DI LA PEROUSE propriamente datto, di viu le iolo più importanti sono: Andany o Nitendy, detta S. Cruz dagli Spagnooli, che è la più grande di tutte; Tinnacora no Vulcano; Tobuta; ed il gruppo di Vanikoro, coni chimato dall'iolo principale sulle cui coste periodose credesi che madirgassi il celebre ed infelice micigiare La Perouse.

Le ISOLE geograficamente dipendenti dall'ARCIPELAGO DI LA PEROLSE, fra le quali sono da menzionarsi i gruppi di Filoli e di Duff; e l'isola Kennedy.

### ARCIPELAGO DI QUIROS.

Le isole componenti quest'arcipelago detto Spirito Santo da Quiros suo scupritore, Grandi Cicladi da Bougaiwille, e Nuove Ebridi da Cook, sono abiate da popoli appartenenti alla razza dei Negri Oceanici, fra i quali alcuni feroci ed antrosofiai.

DIVISIONE. Possono distinguersi in questo gruppo d' isole :

L'ARCIPELAGO DI QUIROS proprimente detto di cui le isolo principali sono: 5 pirito 5 anto, la più grande di tutte; Mallicolo; 5 and wich; Erromango: Tanna; Ambrym; Apret; I Itola dei Lebbrost; Banks; Paoom; Pentecostt; Aurora e Bligh. Nell'isola Erromango, che shbonda in foreste di legno sndalu, gli lagleie gli Audo Americani hanno formoto ultimomente degli st.bilimenti temporari per le provisite di questo legnome.

Le ISOLE dipendenti geograficamente dall' ARCIPELAGO DI QUIROS, fra le quali sono da menziutarsi: Ticopia, Mitre e Cherry.

## GRUPPO DELLA NUOVA CALEDONIA.

DIVISIONE. Questo gruppo comprende:

La NUOVA CALEDONIA, abitata da Negri Oceaniei feroci ed antropofagi.

Le ISOLE dipendenti geograficamente dalla NUOYA CALEDO-NIA, fra le quali seno da menzionarsi: l'Isola dell'Osservatorio; Beauprè; Loyalty, l'Isola dei Pini; Botany e Hohohua.

#### GRUPPO DI NORPOLE.

Questo piccolo gruppo si compone di tre isolette chiamate Norfolts, Nepean e Philip. In quella di Nerfolt gli Inglesi non ristabilito la piccolo colonia che vi avesano gli fondata nel 1788 e quindi abbandonsta; essa dipende immediatamente da Sidney nell' Australia propriamente detta, o Continente Australe.

#### GRUPPO DELLA TASMANIA.

Le isole che compongono questo gruppo sono abitate da popoli di razza malese, ma antropufagi, sebbene alquanto inciviliti.

DIVISIONE. Queste isole possono dividersi in due sezioni, che

Il GRUPPO DELLA TASMANIA propriomente detto, notto la quale denominatume si comprendomo ona sola le due grandi sola fra loro separate dallo stetto di Cook, che i geografi ed inavigatori chiamano Nuous Estandana, ma sonora aleune altre di minore estensione prossime alla più mesidianale delle due più grandi, e da quella separate per mesto dello stretto di Faccaux. I nomi di quette inol sono: I hannanta un avai o la Tasmania del Nord; Tavasi-Panamusu o la Tasmania del Sud neggiata

dalla prima per lo stretto di Cook; essa è la più grande del gruppo, Stewart, Ruabuki, Bench e Solander, separate dalla precedente per lo stretto di Foveaux.

Le ISOLE dipendenti geograficamente dal GRUPPO DELLA TA.
SMANIA, fin le quali sono da noverari i grappi di Broughton, di Bounty, degli Antipo di, di Campbell, del
lord Auckland et di Macquarie; quest'ultimo sensa intani permanenti, è osservabile per essere la terra più australe conosciuta di tuta Po'esnica.

TOOGRAFIA I lughi più raggavalendi nella Tamania dei rorl, or ammoni come i Barga delle isole, e quella di Kaipara; lord, or la manoni come i Barga delle isole, e quella di Kaipara; lord, or la manoni come i Barga delle isole, e quella di Kaipara; la cala Paulto e i il fame or Mondiano, que il fune (Mercury), la cala Paulto e i il fame or Mondiano, qui il mondiano di manoni condita preso Porto Vangaros, adi minimordi venigi ). La cala manoni del Sodo, or Tavai-Pananono i logoli più ragnosti della mone il Ingerico della regina Caratteta, la Major Tassami, la cala Miljord, le Baigi Dauki, Chalky e Preservazione, la penicola Banka di porto Mazquarie. Recensivamente i Prancesi è eran mossi per occupare questo arripelago; ma sono stali prevenuti dagl' Inglesi, i quali già vi hanon spetiti delle force e pare voglino ferrarvi il picel stabilmente. La Tassania del Sud e l'isola Siewart, producono in abudanna il Rassos phorniumi traux o lito della Nuova Zelanda.

#### GRUPPO DELLA DIEMENIA.

#### DIVISIONE. Questo gruppo comprende:

La DEEMENA, deta comunemente Terra di Van Diemen, e da clausi geografi anche Taumania, vasta isola che la stratio di Bass se, para dall' Australia a Continente Australe. Essa appartiene agli Inglesi, meno l'interno e i luoghi bacchivi o montuosi tustura occupati da indigeni selvaggi, forma la colonia della Diemenia, il cui governo è oggi indipendente da quello di Sidney. Questa colonia, che gioralmente aumenta in prosperità, si divide in nove distretti, chiamati Hobart-Town, Richmond, Lamneston, Newnorfolk, Clyde, Outlands, Oystethoy Campbelloon, e Norfolk-Piains.

Le ISOLE dipendenti geograficamente dalla DIEMENIA, fra le quali sono da menzionarsi: Bruny, Maria, il gruppo di Furneaux, e King.
TOPOGRAFIA. I luophi più considerabili della Diemenia sono i

#### OCEANICA ORIENTALE O POLINESIA.

POSIZIONE ASTRONOMICA. Long., fra 125° or. e 105° occ. Lat., fra 56' aust.e 35 ° bor.

SUPERFICIE, 33,000 miglia quadre.

POOLAZIONE. Assoluta, 903,000 abit.; relativa, 25 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Questo parte del Mondo Marittimo può dividersi nei seguenti gruppi ed arcipelaghi.

# ARCIPELAGO MUNIN-VULCANICO.

La maggior parte delle isole comprese in quest' arcipelago corrispondono a quello di Magellano di alcune carte recenti.

DIVIS 10 SE. Possono distinguersi in quest' arcipelago quattro gruppi principali, cioè:

II GRUPPO DI MUNIN-SIMA, composto di 89 isole di cni 19 non sono che scogli, ed abitato da una colonia di Giapponesi, che al finire del passato secolo conservava sempre la sua indipendeoza dall'impero del Giappone; l'Isola del Nord e l'Isola del Sud, sono le due terre più grandi di questo gruppo e di tutto l'arcipelago.

Il GRUPPO VULCANICO, coti detto dai vulcani situati nella maggior parte delle isole di cui si compone; le principali sono: l'Isola dello Zolfo; S. Alessandro; S. Agostino; ed il gruppo di Peel.

il GRUPPO ORIENTALE, di cui le isole principali sono: Gua-dalupa: Malagrida; Grampus, o Lobos; Vulcano, e Meares.

Il GRUPPO OCCIDENTALE, che comprende le piccole isole Kendrick, Dolores e Borodino.

#### ARCIPELAGO DELLE MARIANNE.

Quest arcipelago, detto commemente de Ladroni, spartine alla monarchia Sogamola, e non ha shitani che melle cinque iude più meridionali. Le sue iude principali andando dal sud al nord sono: G u a m o S. Giovanni, che è la più grande; Rotta o S. Anna; a Gaugian; Trinian o Buonavista; Saypan o S. Giuseppe; Agrigan; Assunzione; Pagan; ed altre molte tenza importanza.

TOPOGRAFIA. Il luogo più importante dell' arcipelago delle Marianne è Agana o S. Ignazio di Agana, piccola città di 3,000 ab., capitale dell' isola Guam, e sede del governatore di quest' arcipelago che dipende dal capitano generale delle Filippine.

### ARCIPELAGO DI PALAOS.

Le isole che compongono quest'arcipelago, conosciuto anche eoi nomi di Pelew, Peli, e Panlog, sono governate da capi indipendenti fra loro in continua guerra.

DIVISIONE. Possono distinguersi in quest'arcipelago:

I' ARCHELAGO DI PALAOS propriamente detto, di cui le inel priuripi sono: Baub e letti uap, che è la più grande; Copero, Eriklithu, i cui primojec, che è uno dei più potenti, frecuo dono nal 1783 agl'ingleti dell'i idente Jouluago, sebbere questi inton on an abbiano mai preso possesso; Urukthapel; Erakong; Angur, e Pillilu.

Le ISOLE dipendenti geograficamente dall' ARCIPELAGO DI PALAOS, fra le quali sono da menzionarsi: So ron son, Anua, e Marieres.

#### ARCIPELAGO DELLE CAROLINE.

Quettreipelago, conoriuto da alcuni geográfi col nome di Nuove Flippine, in compone di un gara numero d'i loie riunite in diversi, gruppi, ed abiate da popoli ausai inivititi e soggatti a capi indipendenti. Il capitano Lutte divide questo arcivelago in 60 gruppi che comprendono più centinaja d'isole e isolette. Tra queste, quattro si dicono alte, e le rimanenti bause. Le tiole e il grupp pincipali cospreti in quert'arcipelago sonu: le isole Espa o Fap, il gruppo di Il ou gell'ago el espe d'il Lorque i Ol gell'y), il gruppo di Sinia vine, l'alca i il gruppo di Lorque i Ol gruppo di Lorque i Ol gruppo di Lorque i Ol gruppo di Ulaty, il gruppo di Lorque il grup

#### ARCIPELAGO CENTRALE.

Questo vato arcipelago che corrisponde all'arcipelago di Malgrane di diveri, geograf, ed a quelli di Manchalt, e di Gibbert di una carte moderne, occups il centro della Politiceia, e si compone totalmente di piccole è base iole governate da diversi capi indipendenti e riunite in grappi o attili.

DIVISIONE La principali divitioni di quest'arcipelago sono le se-

guenti :

L' ARCIPELAGO DI RALIK-RADAK , nel quale si suddistin-

L' ARCIPELAGO DI RALIK-RADAK, nel quale si suddisting

La CATENA DI RALIK, composta dei gruppi o attoli di Bigini, idento alle isole ede Pescatori; di Radogala; d'Udiai-Milai; di Kwaldelu; di Nau; di Lileb; di Tebot; d'Odia; di Telut; di Kil; d'Ebon; di Naunurik; e di Nantuket.

La CATEMA DI RADAK, corrispondente all'accipitalgo di Mushali, e composto del gruppio astoli di Big ar, senza abisanti, d'Udirik, di Tagai, d'Ailu; di Ligiep, d'Odia o Romansoff; di Freguf, di Kaweno Araktschejef, d'Aur, d'Arno; di Mediuro; e di Mille.

Le ISOLE dipendenti geograficamente dall'ARCIPELAGO DI RALIK-RADAK, fra le quali sono da menzionarsi: !' Isola del Nuovo Anno, quella di Miadi; ed il gruppo di Repith-Urur.

L' ARCIPELAGO DI GILBERT, suddiviso in tre gruppi, cioè;

ARCIPELAGHI DI VITI - TONGA - OUA-HORN EC. 607

Il Gruppo Di Scarborugh, composto degli attoli detti Mattew, Carlotta, Kinoy, Gilbert, e Hatt.

Il GRUPPO DI SIMPSON, composto degli attoli Hopper, Woodle, Henderville e Harbottle.

Il Gruppo Di Bishop, che comprende gli attoli Syden ham e Drummond.

Le ISOLE dipendenti geograficamente dall'ARCIPELAGO CEN-TALE; quest'isole unite insieme formano un altro ARCIPELAGO che può chiamarsi piò Kausestraten, in onore di quel celebre navigatore. Le principali sono: la Gran Coca li S. Agostíne; Nederlan dish, Peyster. Ellics: ed Indipendens.

#### ARCIPELAGO DI VITI.

Quest'arcipelago corrisponde alle inole del Principe Guglithmo di Tamann, ed la lici del Fidigi di quasi tutti i geografi. Le isole di cui si compone abbondano in tegno sandalo, e suos abitate da Negri ferori, belliciosi ed antropofagi, sebame assis inciviliti. Ina parte considerabile di quest'arcipelago dipendeva già da Finow I, re delle isole di Touga, ma dopo la sua morte ricuperò l'antica indipendenta, ed attualente trovasi tutto diviso fra diversi capi indipendenti e sovente in guerra lo soro. Le ibor principali sono Fit i-Le vu la più grande di tutte; Kan dado on; Vanua-Le, vu, Hoss; Middleton; Aka-tembo; Tongua; La quad da q: Tartaruga. — Può ri-guardari come dipendenta geografica di quato arcipelago il piccolo grupp o d'Ono.

## ARCIPELAGO DI TONGA.

Quest'arcipelago, comunemente chiamato inde degli Amiei, jor-mava già il regno di Finovi I, ma dopo I san amorto la ed à nolie attalamente diviso fra diversi capi indipendenti. Le isole principali di cui si compone sono: Ton ga = 0 Ton ga = Ta bu, detta suche A m, set et da m, la più grande di tutte, V a u a o o; E u a o M i d d e l e burgo; <math>A n amuk a o flot tere da m, K o iv. V = V = M m + M n o for the V = M m = V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o V = M n o

#### ARCIPELAÇO D' OUA-HORN.

Quest'arcipelago comprende alcune isole fra loro separate da grandissarii di mare, e situate fra gli arcipelaghi di Viti, di Tonga e di Hamoa. Le principali sono: Ou aç Vara ders o dei Tra ditori; Cocos; Buona Speranza; Horne Wallis.

# ARCIPELAGO DI HAMOA O DI BOUGAINVILLE.

Quest'arcipelago, ritrovato o scoperto da Bougainville, e comunemente chiamato dei Navigatori, corrisponde in parte all'isola Bauman di Roggewin, ed è conosciuto dagl'indigeni sotto il nome di Hamoa. I suoi leroci abitanti, sobbene assai inciviliti, sono governati da diversi capi indipendenti. Le isole principali di cui si compone sono: Pola o Olawhi, la più grande di tutte; Oyalava o Utonah; Mauna o Tutuilla: Fanfue; e Rosa,

#### GRUPPO DI HERMADEC.

Questo gruppo è formato di tre piccole isole abitate, e di altre isolette deserte, tutte situate al sud dell'arcipelago di Viti. I nomi delle isole abitate sono: Raul, Macaulay; e Curtis.

#### ARCIPELAGO DI COOK.

Le iule componenti quest'accipelapo sono abitate da popoli assicivili, che nella megier parte homo abbraccisto il rivitiusentimo, e son retui da diversi capi indipendenti. Le principali sonos Managa o Mangea, la più grande di tutte; 1stiu o Watiu; V.4ttolo di Manuago Isole Hervey; Aitutate; Ravotonga; Mittiero; & Mauti.

# GRUPPO DI TUBUAL.

Questo gruppo comprende le cinque isole, fra loro separate da grandi spasii di mate, the si trovano al sud dell'arcipelago di Tabiti. I loro nomi sono: Tubuai, la più grande di tutte; Rurutu; Rimatara; Raivarac; e Rutui.

## ARCIPELAGO DI TARITI.

Quest'arcipelago comprende le due sezioni d'isole chiamate da alcuni geografi inglesi Isole della Società e Isole di Giorgio. Esso formava pochi anni addietro il regno di Tahiti , soggetto a Pomare II , ma dopo la morte di questo principe fu, ed è anche attualmente, diviso fra diversi capi indipendenti l'uno dall'altro. I suoi abitanti, molto avanzati in civiltà , sono stati quasi tutti convertiti al cristianesimo per cura di missionarii anglicani, i quali tanta influenza aveyano acquistato in questo arcipelago, che oltre avervi eretto diverse scuole elementari, deile stamperie ed anche un collegio, conosciuto col nome di Accademia del mare del Sud, ed avervi organizzati i governi al modo europeo, eran giunti ad ottenervi anche il potere governativo, sebbene in apparenza esercitato da diversi principi indigeni. L'Inghilterra ha già stabilito un console in quest'arcipelago. Le isole principali sono: Tahiti o O-Tahiti, che è la più grande di tutte e forma con quella di Tethuroa il regno attuale di Tahiti, retto presentemente dalla regina Pomaré. Per convenzione fatta fra questa principessa e la Francia la sovranità, quanto alle relazioni estere, è stata ceduta al Governo Francese col titolo di Protettore, rimanendo alla regina il potere interno. Nell'atto in cui scriviamo queste linee è giunta la notizia che in seguito ad alcuni dispareri fra la regina Pomorè e il comandante della flottiglia Francese in quei mari, il contrammiraglio Du Petit Thouars, dichiarava scaduta dal trono quella principessa, e prendeva possesso di quelle iode a nome del ra dei Francui; m. il garteno non la volute approvare il fatto del no ammergile, e la dan V volice di ripritinare P sutorità di Pomark. Le iode principali di questo arcipelago di tre Eshii, sono T et hu ro ag. Ei me sg. Maite ag. Huodin e;
T abusi. Ma nu, Rajate a Uliete a; T aha ag. Re rabo ra g. Ma upi tit, e T ub di ... Poll'india. Tabiti sono di unsionari Matavae e Papriti, luoghi impertanti sotto il rapporto commerciale.

#### ARCIPELAGO PAUMATU O DELLE ISOLE BASSE.

Questo vasto gruppo d'isole si compone dei tre arcipelaghi chiamati da diversi navigatori e geografi arcipelago Pericoloso, del Mare Cattivo, e arcipelaro Meridionale. Tutte queste isole sono bassissime e presentano degli attoli d'isolette anzichè delle isole propriamente dette, molte sono deserte e le altre popolate, e queste ultime hanno fra i loro abitanti alcune tribit di popoli antropofagi. Gli attoli e le isole più ragguardevoli di quest'arcipelago, frequentato per la pesca delle perle " che si fa nei suoi contorni, sono: l'attolo delle Mosche, che è il più grande; l'isola Aurora o Mattio; il gruppo di Palisser, composto di quattro attoli, di cui uno solo è abitato; il gruppo del Re Giorgio, che comprende i due attoli di Tiukea e di Ura; gliattoli di Witgenstein, di Philips, della Catena, del Desappointement, d'Honden, dei Due Gruppi, dell' Arpa, di Gloucester, della Regina Carlotta, di Egmont, dei Quattro Facardins, del Narciso, di Mineren, di Clermont-Tonnerre, d'Osnabruck, di Hood, a di Melville.

## ARCIPELAGO DI MENDANA.

Quest' arcipelago comprende i due gruppi conosciuti cei nomi di Marcheis ei di Vastlington. Queste tode, abbotabani in legno sandalo erano rette da diversi capi indipendenti, ed abitate da popoli antropofegi , sebbene assi incivitii. Quegi appartengono alla Francia, arche ha preso possesso, e vi ha formato uno stabilimento, con un governatore proprio.

DIVISIONE. Possono distinguersi in quest' arcipelago i due gruppi seguenti, cioè: Il GRUPPO DELLE MARCHESI, che comprende le isole sco-

perte da Mendano, di cui le principali sono: Tatuira o S. Maddalena; Tahuata o S. Cristina; e Hivaoa o S. Dominica.

Il GRUPPO DI WASHINGTON, the comprende le isele seopert da Ingraham e da Marchand, di cui le principali sono : U a p o a, detta anche Adams e Travenion; Ualuga o Viathington; e Nukahira, detta anche Federal Island e Isola Beaux, sede della nuova colonia frances.

#### ARCIPELAGO DI HAWAII.

Gl' isolani di quest' arcipelago conosciuto comunemente col nome di Sandwich, sono i più avanzati in civiltà fra gli abitanti della Poli-

nesia, ed hanno quasi tutti abbracciato il cristianesimo per cura di missionarii anglo-americani. Le isole che lo compongono formavano già all' epoca della sua scoperta e formano ancora il regno indipendente di Hawaii. Fra i sugi principi si novera il celebre Tamehameha I. chiamato dai navigatori inglesi l' Alfredo e il Pietro I dell' Cceanica. che regno su quest' arcipelago dal 1784 fino al 1819 ; egli intraprese per il primo la gloriosa e difficile opera di incivilire, come in parte incivill, i suoi sudditi. A questo succelle Riho Riho o Tamehameha II ; questo principe spiegò i medesimi sentimenti del suo predecessore in fatto di civiltà, ma fu breve il suo regno, poiche essendosi recato a Londra per trattare con quel re di circostanze riguardanti il bene del suo Stato, vi morl colla moglie nel 1824. Kauikeuli succedè a Tameliameha II e prese il nome di Tamehamcha III, mentre conservava tuttavia una grande autorità anche la regina Tamanu, figlia degli antichi re di Hawai e vedova di Tamehameha I. Si contano già in questo reguo per cura parimente dei missionarii anglo-americani diverse scuole ed anche una stamperia Gli Stati-Uniti di America e l' Inghilterra hanno dei consoli presso questo Stato.

DIVISIONE. Possono distinguersi in quest' arcipelago:

L'ARGIPLAGO DI ILAVAII propriamente detto, di cai le incle principal sono: Hu avaii, la più grande di untre, e la più estes della Polineria, sebbene non abbis che 3,442 miglia quadre di susperficie; Hu avai; Morotay; Horahu, la più insporte sono inclesso della Polineria, velbru il rapporte politico; Atui; Onthaus; e quelle deserte di Norokinne, Tahuroua, Ranai, Orthua, Tahuroua.

Le ISOLE dipendenti geograficamente dall' ARCIPELAGO DI HAWAII, fra le quali sono da menzionarsi le isole degli Uccelli, Gardner, Pearl, Hermes, Necker, ed il banco delle Fregate Francesi.

TOPOGRAPIA. I luoghi più considerabili dell' arcipelago di Hawii sono is aggenni; Sarzakuka, nell'isioda Hawii; grusso villeggio sulla baja del suo nome, con una casa reale, e con 3,000 ab. — Thiabratua, altru grouso villeggio dell' vilca Hawsii, con un'altra casa reale, un forte, e con 2,000 ab. — Hunaruru, nell'isiola Woshu, presso la baja del suo nome, piccola ciuir regolarente costruita e difesa da due forti o cittudelle, ind. e delle più comm. dell' Occanica, capitale del regno di Hawsii, e sede del re e dell'unica regina, vedu di Taunchameha I, com un palazzo reale che è il solo edifizio costruito in pietra, com un buon porte, e con 3,000 ab.

SPORADI.

Questa sezione comprende quei piccoli gruppi e quelle inde della Policiezia, che sesendo separate dalle principali divisioni di questa parte del Mondo Marittimo da grandi spazi di mare, non possono con quel que unira in riguardori como loro dipendenze geografiche, so sono per que sto chimmate Oporati cio inde sparse. Molte maneano di abitanti, e quelle che ne hanno sono popolate da tribi di razas malese.

DIVISIONE. Queste isole possono dividersi in due classi, cioè: Le SPORADI BOREALI, così dette perchè situate al nord

Demonstrately Comple

dell'equatore; le principali sono: Roca de Plata, Sebastiano Lope; S. Burtolommeo; S. Pedro; Roye; Rasso; Burbados; Camisares, detta anche Smith e Cornwullis; Palmira; Fanning, oggi desetts; Washington; e Natale o Christmas.

Le SPORADI AUSTRALI, cod dette perchè situate al sud dell'espatere, le principali sono ? ce a no. p! le vau nt; Schan hig. Arthur; Duca d'York deserta; S. Bernardo, identica alle lade del Principol; Suvavoff; Pertgrino i! Penthyn; Paqua o Vaiha; Sala deserta; il gruppo di Gambier, dicai l'iola Perard è la più grande, Pitcaira, oggi deserta; il gruppo di Il Bass, composo delle lade Coronada deserte, e dell'Isola poo o Oparo abiliats; Palmerston deserte; Selvaggia; Rotum a O Granville, Onucusa o Hunter; e Manga-Neva dell'and selvana de Granville, Onucusa o Hunter; e Manga-Neva dell'and selvana dell'and selvana dell'and alle dell'and selvana dell'and selvana dell'and selvana dell'and selvana dell'and selvana dell'and selvana della della

#### POSSEDIMENTI DELLE POTENZE ESTERE.

I soli Europei, e fra questi gli Olandesi, gli Spagnuoli, gl'Inglesi i Pottogliesi, e i Francesi sono gli esteri rhe hanno dei possessi nell'Oceanica. I paesi appartenenti a ciascuna di queste nazioni o potenze sono indicati nelle seguenti quattro sezioni.

#### OCEANICA OLANDESE.

SUPERFCIE, 203,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 9,360,000 abit.; relativa, 6 abit. per miglio quadro.

D'UNIONE. Questa parte della monarchia Olandes comprende; l'isola Giava e quella di Mudura, descrite sila pag. 83%; la maggior parte delle isole di Sumatra (p. 503) e di Celebra, (p. 509); una gran parte di quella di Borne, o [p. 807) e dell'arcipe l'ago di Sumbana Timor (p. 504); quoi tutto l'Arcipe l'ago di Sumbana Timor (p. 504); quoi tutto l'Arcipe l'ago di Olandes (p. 603); della mi fraisone della Papuagia (p. 604). Indire gli Olandesi, come Signori feudid del alla di Tolon, passiodone i piccola pate turnele vest della Papuagia Lindon, pull ludio di Tolon, posibolo la logico parte medica, pull ludio di Tolon, posibolo la piccola pate turnele cui dell'alla planta di Giavo, posibolo la logico per la condiziona dell'Olandesi condizion

#### OCEANICA SPAGNUOLA.

SUPERFECIE, 39,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE. Assoluta, 2,640,000 abit; relativa, 68 abit. per miglio quadro.

DIVISIONE. Questa parte della monarchia Spaguola comperende: la moggior parte dell' et cip l et que de et le Filip p in e proprissente dette (n. 698); una ficcolo parte dell' isola Mindanao (n. 699); una ficcione di questo parte dell' isola Mindanao (n. 699); una ficcione di questo parte dell' isola Mindanao (n. 699); ell'arcipe la go delle Marianne (n. 695). — Manilla, nell'asola Lageo, è la capitale di tutti i possessi e stabilimenti spaguoli nel-l'Uceanica.

#### OCEANICA INGLESE.

SUPERFICIE. 1,496,000 miglia quadre.

POPOLAZIONE Assoluta, 1:00,000 abit.; relativa, 1 abit. ogni

DIVERIONE. Quests parte della monarchia Inglese comprende i la matà della cota orientale della "Australia, o Continente Australia, e diversi piecoli territorii lango le une coste occidentale, meridionale e settentrionale (p. 600): la Diem en la (p. 604): la Tasanania (p. 604): la Tasanania (p. 603): la Tigrappo di Norfolk (p. 603). Inditre gl'Inglesi, come pure gli Anglo-Americani mantenguon frequenti eviverazioni commerciali con gl'ivaloni di Hawai, di Tabio, di Viti, di Mendana, e di altre parti dell'Uceanica. — Sidary, nella Nuova Galles del Sud, è la capitale di tutti i postessie abablimenti inglei mell'Oceanica.

#### OCEANICA PORTOGRESE.

SUPERFICIE, 8,000 miglia quadre,

POPOLAZIONE. Assoluta, 137,000 abit.; relativa, 17 abit. per miglio quadro.

"DIVISIONE. Quests parte della monarchia Portoghese comprendica la parte nord-art dell'isola Timor, e le due pircele isole di sobra o o Adinara e di Nolor (p. 1895). Lo stabilimento di Larentuca nella grande isola Flogrape è tatsa abbandona gi di molti anni... Dill'è o Diety, nell'isola Timor, è la capitale di tutti i possessi e stabilimeni porogheti nell'Occanice.

## OCEANICA FRANCESE.

La Francia non possede nell' Oceanica che il recente stabilimento del iso le Marchesi (p. 609). Essa esercita inoltre il protettorato sulle isole della Società, o Tabiti in forza di un trattato concluso colla regina Pomaré (p. 603.).

FINE



# INDICE

# DEI PRINCIPALI ARTICOLI

COMPRESI

in questo Crattato elementare

# DI GEOGRAFIA



| REFAZIONE Pag.                                                          | v   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| AVVERTIMENTO                                                            | VII |
|                                                                         |     |
| PRINCIPII GENERALI DELLA GEOGRAFIA.                                     |     |
|                                                                         |     |
| ()GGETTO DELLA GEOGRAFIA                                                | 1   |
| CAP. I. Sistema dell' universo                                          | ivi |
| Elenco dei principali elementi del sistema solare «                     | G   |
| - II. Siera armillare, Globo terrestre artifiziale e loro eircoli «     | 7   |
| Rosa dei venti                                                          | 12  |
| - III. Carte geografiche misure itinerarie                              | 13  |
| - IV. Figura della Terra e sue dimensioni ; Latitudini e Lon-           |     |
| gitudini geografiche, Zone, Climi astronomici e Climi fisici «          | 14  |
| Tavola dei climi astronomici                                            | 17  |
| - V. Definizioni geografiche                                            | 18  |
| - VI. Grandi divisioni del Globo, loro superficie e numero de-          |     |
| gli abitanti in esse viventi                                            | 28  |
| - VII. Costituzione geologica del nostro Pianeta, sue produzioni,       |     |
| e distribuzione geografica di questi esseri sulla sua superficie «      | 29  |
| - VIII. Principali classificazioni del genere umano «                   | 30  |
| - IX. Classificazione etnografica, ossia divisione degli abitanti della | •   |
| Terra secondo le loro lingue                                            | 32  |
| - X. Classificazione degli abitanti della Terra secondo le religioni    | -   |
| da loro professate                                                      | 31  |
|                                                                         | 42  |
| Tavola statistica delle religioni del globo «                           | 43  |

#### . . . . . . . . . . . . .

# Geografia fisica,

| Mari e galis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leght, tode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leght, tode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leght, tode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Montagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gragguija Pulitica   58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gragguija Pulitica   58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gragguija Pulitica   58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| STATIAL   615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BEGSO SARDO   73   78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DECATO BI PARMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DECATO DI MODISA   F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DECATO DI MODISA   F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PAINCEPATO DE MONACO   10   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PAINCEPATO DE MONACO   10   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REPUBLICA DI S. MANISO   88   78   78   78   78   78   78   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| STATO BELLA CHIESA O BEL PAPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RIGNO DELIR IVE NICLIE  SURDO della Storia Politica dell'Italia 11  SURDO della Storia Politica dell'Italia 15  MONARCILIA POLITICA 15  MONARCILIA POLITICA 15  MONARCILIA POLITICA 15  MONARCILIA PARACESA 15  MONARCILIA FRANCESA 16  MONARCILIA FRANCESA 18  Cerna storia 15  Constructura 15  Constructura 15  SURDO della Storia Politica della Francia 202  CONTEDERARIONE SVIERERA 21  SURDO della Noria Politica della Caniderazione Svierera 210  CONTEDERARIONE SVIERERA 223  ERECNO DI BAVIERA 223  GRANDECATO DE BADES 233  GRANDECATO DE BADES 233  GRANDECATO DE BADES 233  GRANDECATO DE BADES 233 |
| REGSO LOMBARIO-VENTO (V. Inspero d' Austria)   110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sunto dello Storia Politica dell' Ilalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MONARCHIA POATOGRIES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MOXACCIIA \$PAGSUOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Portogallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Portogallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Portogallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Crani storici         485           Sunto della Storia Politica della Francia         202           CONFEDERACIONE SVIZERA         215           Sunto della Storia Politica della Confederazione Svizzera         219           CONFEDERACIONE CERRADRICA         223           RESCO DI BAVIERA         228           GRANDICATO DI BADES         234           POSSESSI PILLA CASA DI HOUSTADLIERS         232           POSSESSI PILLA CASA DI HOUSTADLIERS         232                                                                                                                                       |
| Sunto della Storia Politica della Francia   202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONFEDERALIONE SVIEERA   218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONFEDERALIONE SVIEERA   218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| COMFEDERATIONE GERMANICA.         223           REGNO DI BAVIERA         228           REGNO DI WUNTERMERRO         230           GRANDUCATO DI BADEN         231           POSSESSI DELLA CASA DI HOMESZOLLENN         232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| REGNO DI BAYIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REGNO DI WURTEMBERG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRANDUCATO DI BADEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Possessi della Casa di Hohenzollern 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Possessi della Casa di Hohenzollern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRINCIPATO DI HOHENZOLLERN HECHINGEN ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRINCIPATO DI HOHENZOLLERN SIGMARINGEN ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN vivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ASSIA ELETTOBALE O ASSIA CASSEL 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRANDUCATO DI ASSIA DARMSTADT ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LANDGRAVIATO DI ASSIA HOMBURGO 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DUCATO DI NASSAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRINCIPATO DI WALDECK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| DEL PRINCIPALI ARTICOLI 615                                   |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
|                                                               |  |
| PRINCIPATO DI LIPPA DETNOLD Pag. 235                          |  |
| PRINCIPATO DI LIPPA SCHAUENBURGO ivi                          |  |
| REPUBRLICA DI FRANCFORT 236                                   |  |
| DECATO DI BRUNSWICK                                           |  |
| REGNO DI ANNOVER                                              |  |
| GRANDUCATO IN OLDEMBURGO 238                                  |  |
| SIGNORIA DI KNIPHAUSEN wivi                                   |  |
| REPUBBLICA DI BREMA vi                                        |  |
| REPUBBLICA DI AMBURGO                                         |  |
| REPUBBLICA DI LUBECCA                                         |  |
| Possessi della Casa di Mecklemburgo 240                       |  |
| GRANDUCATO DI MECKLEMBURGO SCHWERIN w ivi                     |  |
| GRANDUCATO DI MECKLEMBURGO STRELITZ ivi                       |  |
| REGNO DI SASSONIA :                                           |  |
| Possessi del ramo ducale                                      |  |
| GRANDUCATO DI SASSONIA WEIMAR                                 |  |
| DUCATO DI SASSONIA COBURGO GOTHA 243                          |  |
| DUCATO DI SASSONIA ALTENBURGO ivi                             |  |
| DECATO DI SASSONIA MEININGIN HILDBURGHAUSEN, w ivi            |  |
| Possessi della Casa di Schwarzburgo                           |  |
| PRINCIPATO DI SCHWARZBURGO RUDOLSTADT ivi                     |  |
| PRINCIPATO DI SCHWARZBURGO SONDERSHAUSEN ivi                  |  |
| Possessi della Casa di Reuss                                  |  |
| PRINCIPATO DI REUSS GREIZ                                     |  |
| PRINCIPATO DI REUSS SCHLEIZ ivi                               |  |
| PRINCIPATO DI REUSS LOBENSTEIN EBERSDORF ivi                  |  |
| Possessi della Casa d' Anhalt                                 |  |
| DUCATO DE ANHALT DESSAU vivi                                  |  |
| DUCATO DI ANHALT BERNBURGO                                    |  |
| DUCATO DI ANHALT COETHEN ici                                  |  |
| IMPERO D' AISTRIA                                             |  |
| MONABCHIA PRESSIANA                                           |  |
| Monarchia Pressiana                                           |  |
| MONARCHIA OLANDESE                                            |  |
| REGNO DEL BELGIO                                              |  |
| Sonto della Storia Politica della Olanda e del Belgio . « 299 |  |
| Monarchia Danese                                              |  |
| MONARCHIA NORVEGIO-SVEDESE                                    |  |
| Monarchia Inglese                                             |  |
| Sunto della Storia Politica della Gran Brettagna 347          |  |
| IMPERO RISSO E REGNO DI POLONIA                               |  |
| Sunto della Storia Politica dell' Impero Russo e del regno    |  |
| di Polonia                                                    |  |
| REPUBLICA DI CRACOVIA                                         |  |
| Penisola Orientale                                            |  |
| IMPERO OTTOMANO                                               |  |
| PRINCIPATO DI SERVIA                                          |  |
| PRINCIPATO DI VALLACCHIA                                      |  |
| PRINCIPATO DI MOLDAVIA                                        |  |
| PROPERTY OF PROPERTY                                          |  |
| REGNO DI GRECIA                                               |  |
| REPUBBLICA DELLE ISOLE JUNIS                                  |  |

# Geografia fisica.

| Posizion | ne asii | rono | mie   | ca,  | dir  | ner  | nsio  | ni,  | co   | αĥ | ni, | m   | ri | e   | golf | fi. |    |   | ec   | 407 |
|----------|---------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|----|-----|-----|----|-----|------|-----|----|---|------|-----|
| Strelli, | capi.   |      |       | ·    |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   | ec   | 408 |
| Penisole | e, fiun | ni.  |       |      |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   | et   | 409 |
| Canali.  |         |      |       |      |      |      |       |      |      |    | -   |     |    |     |      |     |    |   | 41   | 413 |
| Laghi,   | isole . |      |       |      |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   | ec   | 414 |
| Monlag   | ne .    |      |       |      |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     | ٠.   |     |    |   | ec   | 415 |
| Rialti.  |         |      |       |      |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   | ec   | 418 |
| Valli e  | pians   | ire. | dis   | rall | am   | enti | i. d  | lese | erti | c  | ste | ppe |    | lin | ıa   |     | ٠. |   | ec   | 419 |
|          | ograf   |      |       |      |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   | æ    | 420 |
| ASIA C   |         |      |       |      |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   | et   | 426 |
| ARABI    | ۸       |      |       |      |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   | ec   | 431 |
| REGNO    | DI P    | ERS  | IA (  | o I  | ° Is | AN   | ١.    |      |      |    | ٠   |     |    |     |      |     |    |   | et   | 434 |
| REGNO    | DI C.   | ABU  | L o   | A    | FG.  | NI   | STA   | 36   |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   | ec   | 436 |
| REGNO    | DI H    | ABB  | Te    | D    | EL   | Ke   | BA    | SS   | AN   | OB | IES | AT  | LE |     |      |     |    |   | et.  | 437 |
| CONFEI   | DERAZ   | 10N  | E D   | ΕI   | BE   | LUS  | SCI   |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   | e    | iv  |
| TURKE    | STAN    |      |       | ٠.   |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   | 60   | 438 |
|          | IA .    |      |       |      |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   |      | 439 |
| IMPER    | o And   | GLO- | IN    | DIA  | NO   |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   | 41   | 440 |
| REGNO    | D1 5    | INDI | Α.    |      |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   | et   | 441 |
| REGNO    | Dt L    | AHO  | )RE   | 0    | DE   | I S  | EIR   |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   | ec   | 445 |
| REGNO    |         |      |       |      |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   | ec   | 446 |
| PRINCI   | PA10    | DE   | S     | ind  | 0    | Sr   | ND    | r .  | Ċ    |    |     |     | -  |     |      |     |    |   | et   | isi |
| REGNO    | DELL    | E B  | IAL   | DI   | VE.  |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   | ec   | 447 |
| IND      | IA TI   | AN   | ISG   | AR   | CE   | TI   | CA    |      | -    |    |     |     |    |     |      |     |    |   | ex   | iv  |
| IMPER    | o Bir   | MA   | SO.   |      |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     | i.   |     |    |   | ec   | 448 |
| REGNO    | Dr S    | ANE  |       | - 1  | -    | Ĭ.   |       |      | 1    |    |     |     |    |     |      |     |    |   | 61   | iv  |
| MALAC    |         |      |       |      |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   |      | 449 |
| INDIA    | TRAN    | SGA  | NGE   | TI   |      | ING  | in Fo | SE.  | -    |    | -   |     |    |     |      |     |    |   | ec   | iv  |
| IMPER    |         |      |       |      |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   |      | 451 |
| ARCIP    |         |      |       |      |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   |      | 459 |
| IMPER    |         |      |       |      |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   |      | iv  |
| IMPER    | o Gra   | PPO  | NE.   | SE.  |      |      | •     | ·    |      |    |     |     | •  |     |      |     |    |   | 61   | 456 |
| ASIA     |         |      |       |      |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   |      | 455 |
| ASIA I   | PORTO   | CHI  | 100   |      | •    | •    | •     | *    | •    | •  |     |     |    |     |      | Ċ   |    | - |      | 455 |
| ASIA     | Fare    | See  | - aci |      |      |      |       | 7    | •    | •  | •   |     |    |     | •    |     |    |   | -    |     |
| ASIA     | Danne   | P    |       |      |      |      | •     |      | •    |    |     |     |    |     |      |     |    |   |      | 46  |
| 2001/1   | I AND   |      |       |      |      |      |       |      |      |    |     |     |    |     |      |     |    |   | - 60 | 404 |
|          |         |      |       |      |      |      | E     | 12   | R    |    |     | Α   |    |     |      |     |    |   |      |     |
|          |         |      |       |      |      | л    |       | r    | 41   | *  | -   |     |    |     |      |     |    |   |      |     |

# Geografia Fisica.

| Posizione   |     |    |     |     |     |      |    |  |  |  |  |  |     |     |
|-------------|-----|----|-----|-----|-----|------|----|--|--|--|--|--|-----|-----|
| Stretti, ca | pi, | pe | mis | ole | . 6 | fiun | i. |  |  |  |  |  | e   | 466 |
| Canali      |     |    |     |     |     |      |    |  |  |  |  |  | eς  | 468 |
| Montagne.   |     |    |     |     |     |      |    |  |  |  |  |  | 'et | 470 |

| DEI 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRIN  | CH         | PAL        | 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RT  | ice       | )LI |   |      |    |     |    |                         | 617                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|---|------|----|-----|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rialti, vulcani, valli, pianu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | re, e | de         | eser       | ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |     |   |      |    |     | P. | g.                      | 472                                                                                                                        |  |
| Clima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠.    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |     |   |      |    |     |    |                         | 473                                                                                                                        |  |
| Geografia politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            | Ċ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |     |   |      |    |     |    |                         | isi                                                                                                                        |  |
| REGIONE DEL NILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | :          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ċ   | :         |     |   |      | ŀ  | Ī   | ·  |                         | 477                                                                                                                        |  |
| A BISSINIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | i   |   | Ċ    |    |     | Ċ  | _                       | ivi                                                                                                                        |  |
| CONTRADA DEL SUD OVEST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | o P   | λES        | SE I       | DEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | В   | AH        | R E | Ĺ | Δz   | IA | D.  | Ĭ  | -                       | 478                                                                                                                        |  |
| NUBIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |     |   |      |    |     |    |                         | 479                                                                                                                        |  |
| Едітто                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            | :          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |     | : | Ċ    | •  | •   | •  | *                       | 480                                                                                                                        |  |
| REGIONE DEL MAGHREB .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |     |   |      |    | . î |    |                         | 483                                                                                                                        |  |
| STATO DI TRIPOLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            | ÷          | Ċ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | :   | : |      | ÷  | Ť   | •  |                         | 4 - 4                                                                                                                      |  |
| STATO DI TUNISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |     |   |      | Ī  |     | Ċ  |                         | 485                                                                                                                        |  |
| STATO D' ALGERI O ALGEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALE   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | :         |     | : | :    | ;  |     |    |                         | isi                                                                                                                        |  |
| IMPERO DI MAROCCO .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :   |           |     | : | :    |    | :   | :  |                         | 487                                                                                                                        |  |
| STATO DI SYDY HESCHAM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | :   |   | •    | •  | :   | Ť  |                         | ivi                                                                                                                        |  |
| BILEDULGERID E SAHARA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | :         |     | : | :    | :  | :   |    |                         |                                                                                                                            |  |
| NIGRIZIA O PAESE DEI NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GRI   | ٠.         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | :         |     | : | :    | ï  |     | :  |                         | isi                                                                                                                        |  |
| NIGRIZIA OCCIDENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            | •          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   | •         | :   |   | :    | :  |     |    |                         | 489                                                                                                                        |  |
| NIGHIZIA CENTRALE INTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ×.    | •          | •          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •         |     | : |      | :  |     |    |                         |                                                                                                                            |  |
| NIGRIZIA CENTRALE MARIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIM   |            | •          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •         | •   | : | :    | :  |     |    | :                       |                                                                                                                            |  |
| NIGRIZIA MERIDIONALE .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |     |   | :    | :  |     | •  |                         | 493                                                                                                                        |  |
| REGIONE DELL' AFFRICA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | USTE  | LAE        | E          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •         | •   | • | :    | :  |     | :  |                         | 491                                                                                                                        |  |
| REGIONE DELL' AFFRICA O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BIES  | NTA        | LE         | i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :   | •         | •   | • | •    |    |     | :  |                         | 493                                                                                                                        |  |
| PARTE CONTINENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            | _          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •         |     |   |      |    |     |    |                         |                                                                                                                            |  |
| PARTE INSULARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •     | :          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :   |           |     | : |      |    |     |    |                         | 497                                                                                                                        |  |
| Possessi delle potenze e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STR   |            |            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •         |     |   | •    | ٠  | •   | •  | 1                       | 108                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            | •          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •         | •   | • | •    | •  | •   | •  | -                       |                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |     |   |      |    |     |    |                         |                                                                                                                            |  |
| Α.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м     | E          | R          | 1 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | ١.        |     |   |      |    |     |    |                         |                                                                                                                            |  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M     | E          | R          | 1 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A   | ١.        |     |   |      |    |     |    |                         |                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |     |   |      |    |     |    |                         |                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geo   | gra        | fia        | fu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ica |           |     |   |      |    |     |    |                         |                                                                                                                            |  |
| Posizione astronomica, dime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geo   | gra        | fia        | fu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ica |           | i e | 6 | olfi |    |     |    |                         | 505                                                                                                                        |  |
| Posizione astronomica, dime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geo   | gra        | ofia<br>co | fis<br>ofin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ica |           |     |   |      |    | :   |    |                         | 597                                                                                                                        |  |
| Posizione astronomica, dime<br>Stretti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geo   | gra        | ofia<br>co | fis<br>ofin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ica | non n     |     |   |      |    |     |    |                         | 507<br>508                                                                                                                 |  |
| Posizione astronomica, dime<br>Stretti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geo   | gra        | coi        | fis<br>ofin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ica | nor       |     |   |      |    |     | :  | *                       | 507<br>508<br>509                                                                                                          |  |
| Posizione astronomica, dime<br>Stretti.<br>Capi e penisole<br>Fiumi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geo   | gra        | coi        | fis<br>ofin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ica | HOE       |     |   | :    |    |     | :  | *                       | 507<br>508                                                                                                                 |  |
| Posizione astronomica, dime<br>Stretti.<br>Capi e penisole<br>Fiumi.<br>Capil e strade di ferro<br>Laghi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geo   | gra        | con        | fis<br>nhn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ica | HOE       |     |   | :    | :  |     | :  | * * *                   | 507<br>508<br>509                                                                                                          |  |
| Posizione astronomica, dime<br>Stretti.<br>Capi e penisole<br>Fiumi .<br>Canali e strade di ferro<br>Laghi .<br>Isole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geo   | gra        | con        | fis<br>nhn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ica | 100       |     |   |      | :  | :   | :  | * * *                   | 507<br>508<br>509<br>519<br>521                                                                                            |  |
| Posizione astronomica, dime<br>Stretti.<br>Copi e penisole<br>Fiumi.<br>Canali e strade di ferro<br>Laghi.<br>Isole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geo   | gra        | con        | fis<br>nhn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ica | anar<br>a |     |   |      |    | :   | :  | * * * * *               | 507<br>508<br>509<br>519<br>521                                                                                            |  |
| Posizione astronomica, d'ins<br>Stretti.<br>Capi e penisole<br>Fiumi.<br>Canali e strade di ferro<br>Laghi.<br>Lole<br>Montagne<br>Risili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geo   | gra        | con        | fis<br>nhn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ica | anar<br>a |     |   |      |    | :   | :  | * * * * *               | 507<br>508<br>509<br>519<br>521<br>523                                                                                     |  |
| Posizione astronomica, dian<br>Stretti.<br>Capi e penisole<br>Fiumi.<br>Canali e strade di ferro<br>Laghi<br>Lole<br>Montagne<br>Rialti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geo   | gra        | con        | fis<br>ofin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ica | 1010      |     |   |      |    | :   | :  | * * * * * * * *         | 507<br>508<br>509<br>519<br>521<br>523<br>525                                                                              |  |
| Posizione astronomica, d'ane<br>Stretti.<br>Capi e pensiole<br>Fiumi<br>Canali e strade di ferro<br>Laghi<br>Isole<br>Montagne<br>Risili.<br>Vulcani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geo   | gre        | con        | fis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ica | near .    |     |   |      |    |     |    | * * * * * * *           | 597<br>508<br>509<br>519<br>521<br>523<br>525<br>529                                                                       |  |
| Posizione astronomica, d'aus<br>Stretti.<br>Capi e penisole<br>Fiumi .<br>Canali e strade di ferro<br>Laghi .<br>Montagne<br>Rialti;<br>Vulcani e pianure<br>Valle e pianure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Geo   | grani,     | cor        | fis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ica |           |     |   |      |    | :   |    |                         | 597<br>508<br>509<br>519<br>521<br>523<br>525<br>529<br>539<br>ivi                                                         |  |
| Posizione astronomica, d'ane<br>Stretti.<br>Capi e penisole<br>Fiumi<br>Canali e strade di ferro<br>Laghi<br>Boole<br>Montagne<br>Rialti.<br>Vulcani<br>Valli e pisnure<br>Divallamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geo   | grani,     | con        | fis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ica |           |     |   |      |    |     |    |                         | 597<br>508<br>509<br>519<br>521<br>523<br>525<br>529<br>539<br>ivi                                                         |  |
| Positione astronomica, dina<br>Stretti.<br>Capi e penisole<br>Fiumi.<br>Camili e strade di ferro<br>Laghi<br>Sole<br>Montape<br>Vultami<br>Valla e pianore<br>Bivallameni<br>Deverti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geo   | grani,     | con        | fis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ica |           |     |   |      |    |     |    |                         | 597<br>508<br>509<br>519<br>521<br>523<br>525<br>529<br>539<br>ivi                                                         |  |
| Poissone astronomica, dina<br>Stretti. Capiè e peniode Cambi e tersde di ferro Laghi Isole Isole Rialti Valle e pinnure Disvalameni Deverti Georgeafa nobilioa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geo   | grani,     | con        | fis of the control of | ica | 100       |     |   |      |    |     |    |                         | 507<br>508<br>509<br>519<br>521<br>523<br>525<br>529<br>530<br>ivi<br>531<br>ivi                                           |  |
| Positione astronomica, dime<br>Stretti.<br>Capie pensiole<br>Fiumi.<br>Canali e strade di ferro<br>Laghi<br>Lole<br>Montaque<br>Risitti.<br>Vulcani<br>Vulcani<br>Divallameni<br>Deveri<br>Climeropfa politica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geo   | grani,     | con        | fis nha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ica |           |     |   |      |    |     |    | * * * * * * * * * * * * | 507<br>508<br>509<br>519<br>521<br>523<br>525<br>529<br>530<br>ivi<br>ivi<br>531<br>ivi<br>532                             |  |
| Positione astronomica, dime<br>Stretti.<br>Capie pensiole<br>Fiumi.<br>Canali e strade di ferro<br>Laghi<br>Lole<br>Montaque<br>Risitti.<br>Vulcani<br>Vulcani<br>Divallameni<br>Deveri<br>Climeropfa politica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geo   | grani,     | con        | fis nha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ica |           |     |   |      |    |     |    | **********              | 597<br>598<br>509<br>519<br>521<br>523<br>525<br>529<br>539<br>ivi<br>ivi<br>ivi<br>531<br>ivi<br>532<br>543               |  |
| Positione attronomica, dime Stretti. Capie pensiole Fiumi. Capie serside Fiumi. Canali e strade di ferro Laghi Lole Montapue Risilti Vulcani Vulcani Vulcani Geografia positione Geografia positione GOVERNBARIONE ANGID-A CONTENBRATIONE MISSIGNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geo   | grani,     | cor        | fis nhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ica | E         |     |   |      |    |     |    | **********              | 597<br>598<br>509<br>519<br>521<br>523<br>525<br>529<br>530<br>ivi<br>ivi<br>531<br>ivi<br>532<br>513<br>519               |  |
| Posizione astronomica, dinu Stretti. Capi e penisole Fiumi. Leglie strade di ferro Laglie Lag | Geo   | gra<br>mi, | coi        | fis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ica | E         |     |   |      |    |     |    | *****                   | 507<br>508<br>509<br>519<br>521<br>523<br>525<br>529<br>531<br>ivi<br>531<br>ivi<br>532<br>549<br>553<br>549<br>553        |  |
| Positione attronomica, dina Stretti. Capie penisole Fiumi. Capie de penisole Fiumi. Camali e strade di ferro Laghi Laghi Lole Muntapee Rivalti. Stretti. Valli e pinnure Divillameni Deverii Divillameni Geografia politica GOOFEDBRAIGONE MISSIGNA CONFEDBRAIGONE DELIL'AN COLOMBIA. REPEBBICA DELILA NOVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geo   | gra<br>mi, | coi        | fis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ica | E         |     |   |      |    |     |    | *************           | 507<br>508<br>509<br>519<br>521<br>523<br>525<br>529<br>530<br>ivi<br>531<br>ivi<br>532<br>543<br>549<br>553<br>549<br>553 |  |
| Posizione astronomica, dinu Stretti. Capi e penisole Fiumi. Leglie strade di ferro Laglie Lag | Geo   | gra<br>mi, | coi        | fis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ica | E         |     |   |      |    |     |    | *************           | 507<br>508<br>509<br>519<br>521<br>523<br>525<br>529<br>531<br>ivi<br>531<br>ivi<br>532<br>549<br>553<br>549<br>553        |  |

on a Conte

| 618                                                                            | I    | N     | D   |     | ŧ   | C   | E  |    |    |   |    |   |   |     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|----|---|---|-----|------------|
| REPUBBLICA DELL' EQU.                                                          | ATO  | BE.   |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   | P | ag. | 557        |
| REPUBBLICA DI VENEZI                                                           | CEL  | Α.    |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   |     | ivi        |
|                                                                                |      |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   |     | 558        |
| REPUBBLICA DEL PERO<br>REPUBBLICA DEL CHILI<br>REPUBBLICA DEL CHILI            | Δ.   |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   | 80  | 560        |
| REPUBBLICA DEL CHILI<br>REPUBBLICA DEL PARA                                    |      |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   | et  | 562        |
| REPUBBLICA DEL PARA                                                            | Ge/  | Y.    |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   | ex  | 563        |
| CONFEDERAZIONE DEL I                                                           | 310  | DE    | LLA | P   | LA  | FΑ  |    |    |    |   |    |   |   | α   | 564        |
| REPUBBLICA ORIENTALE<br>IMPERO DEL BRASILE .                                   | DE   | LL'   | Un  | UG  | UAY | ۲.  |    |    |    |   |    |   |   | *   | 565        |
| IMPERO DEL BRASILE                                                             |      |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   | *   | 566        |
| REPUBBLICA BI HAITI .                                                          |      |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   | -   | 569        |
| REPUBBLICA DI HAITI . AMERICA INDIGENA IND                                     | IPE: | NDE   | TE  |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   | et  | 570        |
| AMERICA DANESE                                                                 |      |       |     |     |     | ٠,  |    |    |    |   |    |   |   | ec  | 372        |
| AMERICA INGLESE                                                                |      |       |     |     |     |     | ٠  |    |    |   |    | 7 |   | 41  | 573        |
|                                                                                |      |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   |     |            |
| A MERICA FRANCESE.                                                             |      |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   | •   | 578<br>579 |
| AMERICA FRANCESE.  AMERICA OLANDESE.                                           |      |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   | ec  | 580        |
| AMERICA SPAGNEOLA                                                              |      |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   | et  | 581        |
| AMERICA SVEDESE, .                                                             |      |       |     | ì   |     |     |    |    |    |   | ĺ. |   |   | et  | 582        |
|                                                                                |      |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   |     |            |
| AMERICA PRANCESE. AMERICA OLANDESE, AMERICA SPAGNUOLA AMERICA SVEDESE.         | 0    | CI    | E A | . 2 | 1   | C   | A  |    |    |   |    |   |   |     |            |
|                                                                                |      |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   |     |            |
|                                                                                |      | Geo   | era | fia | fi  | síc | α. |    |    |   |    |   |   |     |            |
|                                                                                |      |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   |     |            |
| Pesizione astronomica.                                                         | con  | fini. | m   | ri  |     | rol | 6. |    |    |   |    |   |   | e   | 583        |
| Stretti, capi, penisole.                                                       |      | .,    |     |     |     |     |    | Ì. |    | Û |    |   |   | et  | 584        |
| Pes zione astronomica,<br>Stretti, capi, penisole.<br>Fiumi, laghi, isole, mon | tag  | ne    |     | Ċ   |     |     |    |    |    |   |    |   |   | ec  | 585        |
| Rialti, vulcani, valli e                                                       | Dial | mre   | . a | ree | rii | d   | im | ٥. |    |   |    |   |   | 66  | 587        |
| Geografia politica                                                             |      |       | -   |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   | et  | 588        |
| Geografia politica OCEANICA OCCIDENTALI                                        | 0 3  | M     | LES | SIA |     |     |    |    |    |   |    |   |   | et  | 592        |
| GRUPPO DI SUMATRA                                                              |      |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   | ØE. | 593        |
| GRUPPO DI SUMATRA<br>GRUPPO DI GIAVA.                                          |      |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   | 81  | 595        |
| ARCIPELAGO DI SUMBAN                                                           | VA-  | T130  | on. |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   | -   | ivi        |
| ARCIPELAGO DELLE MO                                                            | ine  | CHI   |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   |     | 393        |
| GRUPPO DI CELEBES.                                                             |      |       |     | i   |     |     |    |    |    |   |    |   |   | •   | 596        |
| GRUPPO DI BORNEO.                                                              |      |       |     | Ī   |     |     |    |    |    |   |    |   |   | *   | 597        |
| ARCIPELAGO DELLE FIT                                                           |      |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   |     | 598        |
| OCEANICA CENTRALE O                                                            | At   | STE   | ALI | A   |     |     |    |    |    |   | :  |   |   |     | 599        |
| AUSTRALIA O CONTINEN                                                           | TE   | AUS   | TU  | ALE |     |     |    |    |    |   |    |   |   |     | 600        |
| GRUPPO DELLA PAPUAS                                                            | IA . |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   | e   | 601        |
| ARCIPELAGO DELLA LU                                                            |      |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   | α   | ivi        |
| ARCIPELAGO DELLA NU                                                            | OVA  | Be    | ET  | TA  | GN. | ١.  | Ĭ. |    |    |   |    |   |   | α   | 602        |
| ARCIPELAGO DI SALOM                                                            | ONE  |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   | α   | ivi        |
| ARCIPELAGO DI LA PE                                                            | BOL  | BP    | i   | ė   |     | ū   |    | ľ  | ď  | Ċ | Ĭ. |   |   | •   | ivi        |
| ARCIPELAGO DI LA PE<br>ARCIPELAGO DI QUIRO                                     | 2    |       |     | i   | Ċ   |     | ÷  | 3  |    | i |    |   | i | -   | 603        |
| GRUPPO DELLA NUOVA                                                             | CA   | LED   | ONI |     |     | Ċ   |    |    |    |   | Ċ  |   |   |     | ivi        |
|                                                                                |      |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   | -   | ivi        |
| GREEPO DELLA TASMA                                                             | ATA. |       |     |     |     |     |    | ľ  |    | Ċ | Ů  |   |   |     | ivi        |
| GRUPPO DELLA TASMAS<br>GRUPPO DELLA DIEMES                                     | T A  |       |     | •   | •   |     |    |    |    | ľ | Ů  |   | ú | ex  | 601        |
| OCEANICA ORIENTALE                                                             | D    | of th | Eer | ,   | •   | •   |    | •  |    |   |    |   |   |     | 603        |
| ARCIPECAGO MUNIN-VE                                                            | 10   | NIC   | 0   | -   | Ů   | ,   | 1  |    | ı, | Ů | Ċ  |   | ú | •   | ivi        |
| Sencironado Mensis-16                                                          | -62  | 16    | ٠.  |     |     | •   | •  | •  |    | • | ı  | i | ı | Ü   |            |
|                                                                                |      |       |     |     |     |     |    |    |    |   |    |   |   |     |            |

|             |      |       | 1   | N   | ici | 8 / | \LF | AB  | ЕТІ | со |   |   |   |   |   |   |     | 619 |
|-------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| ARCIPELAGO  | DEL  | LE M  | IAR | 14  | NNE |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   | P | ag. | 605 |
| ARCIPELAGO  | DI . | PALA  | os. |     |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | •   | ivi |
| ARCIPELAGO  | DEI  | LE C  | AR  | o L | INE |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | ec  | 606 |
| ARCIPELAGO  | CE   | TRAI  | LE  |     |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 41  | ivi |
| ARCIPELAGO  | DI   | Viti  |     |     |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | *   | 607 |
| ARCIPELAGO  | DI   | Tone  | ٠٨. | ٠.  |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | •   | ivi |
| ARCIPELAGO  | D' ( | JUA-I | lor | N   |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | æ   | ivi |
| ARCIPELAGO  | DI   | HAM   | OΛ  | 0   | DI  | Be  | uG  | AIN | VIL | LE |   |   |   |   |   |   | *   | ivi |
| GRUPPO DI I | KER  | MADE  | c.  | ٠.  |     |     | ٠.  |     | į.  |    |   |   |   |   |   |   | *   | 608 |
| ARCIPELAGO  |      |       |     |     |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |     | ivi |
| GRUPPO DI   |      |       |     |     |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |     | ivi |
| ARCIPELAGO  | Df   | TAHI  | TI  | Ċ   | Ċ   | Ĭ   | Ċ   | Ċ   | Ċ   | Ī  | Ċ | Ċ | Ċ | Ċ | ÷ |   | •   | ivi |
| ARCIPELAGO  |      |       |     |     |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |     | 609 |
| ARCIPELAGO  |      |       |     |     |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |     | iv  |
| ARCIPELAGO  |      |       |     |     |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |     | iv  |
|             |      |       |     |     |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |     | 610 |
| POSSEDIMENT |      |       |     |     |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 44  | 611 |

# INDICE ALFABETICO

# DELLE CITTA' E LUOGHI PIU RAGGUARDEVOLI NOMINATI IN QUESTO TRATTATO ELEMENTARE DI GEOGRAFIA.

| Aslborg        |   |   |    | 1 | ag. | 314 | Agosta Pag.                | 108 |
|----------------|---|---|----|---|-----|-----|----------------------------|-----|
| Aaran          |   | ÷ |    |   |     | 218 | Agra                       | 112 |
| Aarhuus        |   |   |    |   |     | 314 | Agram                      | 257 |
| Abano          | i |   |    |   | •   | 263 | Aguas Caglientes «         | 551 |
|                |   | ï | ÷  | ÷ |     | 194 | Aguayo                     | 55  |
|                | Ĭ |   |    |   |     | 344 | Abmedabad                  | 413 |
| Abo            | : | : |    |   |     | 368 | Aintab                     | 428 |
| Abomey         | : | ÷ |    |   |     | 492 | Aix                        | 19  |
| Abucehr        | : | : | ÷  |   | α   | 435 | Aja                        | 29  |
| Abukir         | : | : | :  |   | •   | 482 | Ajaceio                    | 19  |
| Acapulco       | : |   | i  | i |     | 551 | Ajasaluk                   | 42  |
|                | : | : |    |   |     | 492 | Akoba                      | 42  |
| Acerenza       | · |   | :  | • | *   |     | Akermon                    | 37  |
|                |   |   |    |   |     | 461 | Alagoas                    | 56  |
|                | : | • |    |   |     | 593 | Alatri                     | 9   |
| Achin          | ٠ | • | •  | ÷ |     |     | Alba                       | 8   |
| Aci Beale .    | : | : | :  | • | -   | 108 | Albacete                   | 16  |
| Arkineiched .  |   | • | •  | • |     | 370 | Alba Julia                 | 23  |
| Aco            | ٠ | ٠ | •  | • | -   |     | Albano                     | 9   |
| Arqui          | • | • | •  | • |     | 81  | Albany                     | 51. |
| Arqui          | ٠ | • | •  | • | -   | 430 | Albenga                    | 8   |
| Acri<br>Adalia | • | ٠ | •  | • | -   |     | Alcamo                     | 11  |
|                |   | • | •  | • |     | ivi | Aleppo                     | 42  |
| Adana          | ٠ |   | •  | • |     | 433 | Ales                       | 1   |
| Aden           | ٠ |   | ٠  | • | :   |     | Alessendretta.             | 43  |
| Adovha         | ٠ | ٠ |    | • | -   | 400 | Alexandrena.               | 48  |
| Adria          |   |   | •  | ٠ | ec  | 204 |                            | 8   |
| Adrianopoli .  | ٠ | ٠ | ٠, | ٠ |     | 485 | Alessandria (Sardegno) . " |     |
|                | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | 60  |     |                            | 510 |
| A gatte-Yanvo  |   | ٠ | ٠  | • |     | 493 |                            | 48  |
| Agins Georgies |   |   | ٠  | ٠ | *   | 401 | Alghero                    | 8   |
| Agnone,        |   |   |    |   | 46  | 104 | Alicante                   | 16  |

| 622                   | I N | D          | 1 C E                            |
|-----------------------|-----|------------|----------------------------------|
| Allada                |     | 192        | Arcangelo Pag. 368               |
| Allahabad             |     | 442        | Ardrah 492                       |
| Almedea               |     | 485        | Arequipa                         |
| Almeira               |     | 163        | Arezzo                           |
| Altamura              | . « | 105        | Argo 399                         |
| Altemburgo            |     | 243        | Argostoli 405                    |
| Altona                |     | 314        | Ariano 103                       |
| Altorf                |     | 218        | Arichat 577                      |
| Alvarado              | . « | 552        | Arimatea 431                     |
| Amadia                | . « | 429        | Arkansas « 849                   |
| Amalfi                |     | 103        | Arkopoli ivi                     |
| Amarapura             |     | 448        | Arles 197                        |
| Amarsur               | . « | 446        | Arlon 298                        |
| Amasia                | . « | 428        | Armagh 316                       |
| Amaxichi              |     | 408        | Arnstadt                         |
| Ambato                | . « | 557        | Arolsen « 235                    |
| Amboina               |     | 596        | Arona                            |
| Ambriz                |     | 493        | Arpino                           |
| Amburgo               |     | 239        | Arras                            |
| Amelia                | . « | 93         | Arsinoe « 433                    |
| Amfissa               | . « | 399        | Arsipe                           |
| Amherst-town          |     | 150        | Arta                             |
| Amida                 |     | 429        | Assoli (Stato Ecclesiastico) 101 |
|                       |     | 194        |                                  |
| Amretsir              | . « | 416        | Assint                           |
| Amsterdam             | . « | 293        | Astahong                         |
| Anapa                 |     | 461        |                                  |
| Ancona                | . « | 95         |                                  |
|                       |     | 427        |                                  |
|                       | . * | 166        | Assunzione (L')                  |
|                       | . " | 390<br>402 |                                  |
|                       |     | ivi        | Aich                             |
| Andros                |     | 427        |                                  |
| Angers                |     | 196        | Augusta 108, 230, 545            |
| Angornů               |     | 492        | Ava                              |
| Angostura             |     | 558        | Avatcha                          |
| Angouleme             |     | 197        | Aveiro                           |
| Ankober               |     | 478        | Avellino                         |
| Ankran.               |     | 492        | Aversa                           |
| Annapoli              |     | 516        | Avezzano                         |
| Annover               | . « | 237        | Avignone                         |
| Anspach               | . « | 229        | Avila                            |
| Antakiek              | . « | 430        |                                  |
| Antalow               |     | 478        | Avrangabad « 443                 |
| Antioquia             | . « | 556        | Awa 458                          |
| Anversa               | . « | 297        | Awanè 492                        |
| Aosta                 | . « | 81         | Axum 468                         |
| Apollinopolis Magna . | . « | 483        | Ayacucho                         |
| Apollinopolis Parva . | . « | 482        | Azef                             |
| Appenzell             |     | 218        |                                  |
| Aquila                |     | 104        | D                                |
| Aquileja              | . « | 255        | Baccano 91                       |
| A quisgrana           | . « | 271        | Badajoz                          |
| Aracan                |     | 450        | Baden 231, 253                   |
| Aracaty               |     | 569        | Bagdad 429                       |
| Aragona               |     | 1/19       | Bagni della Porretta « 97        |
| Arbelta               |     | 429        | Bahia                            |
| Arcadia               |     | 401        | Baircuth 229                     |

| A L F                | А В        | KTICO       | 623               |
|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Baja Peg             | 100        | Bengasi Pag |                   |
| Bajona               | 199        |             | 491               |
| Bakkar.              | 447        | D C . C     | , 482             |
| Bak-kink             | 451        |             | 497               |
| B-ku                 | 460        | D. adiabat  | 371               |
| Balbek               | 430        | D .         | 483               |
| Bolfruch             | 435        | D f         | , 45g             |
| Balise               | 877        |             | 260               |
| Balk                 | 438        |             | " 23g             |
| Ballenstaedt         | 246        |             | 320               |
| Baltimora.           | 516        |             | 260               |
| Páncok               | 419        |             | n 217             |
| Bangalore            | 444        |             | n 216             |
| Bangkok              | 449        |             | 2 430             |
| Banialuka            | 393        |             | 196               |
| Banjerma-sing        | 598        |             | , 434             |
| Banza Congo          | 493        |             | 430               |
| Banza Loango         | 493        |             | , 599             |
| Barbaceas            | 536        |             | ,, 198            |
| Barcellona           | 558        |             | n 371             |
| Bari.                | 104        |             | 235               |
| Barletta             | 105        |             | 80                |
| Barmen               | 271        |             | 393               |
| Barnsul.             | 439        |             | 165               |
| Baroda               | 443        |             | 595               |
| Barotarh             | 443        |             | 484               |
| Barra del Rio Negro. | 569        | D* *        | 106               |
| Basilea              | 218        |             | 238               |
| Bassano              | 248<br>263 | Birningham  | 310               |
| Bassiterra           | 577        |             | ., 491            |
| Bas a Terra          | 880        |             | , 429             |
| Bassora              | 429        | m'. "       | 391               |
| Bastia               | 199        |             | , 83              |
| Batavia.             | 591        | The dearer  | . 438             |
| Batchiane.           | 596        |             | 399               |
| Bath                 | 342        |             | 55K               |
| Bothurst             | 601        |             | 294               |
| Battaglia ,          | 263        | TD 11       | 427               |
| Paucaire             | 198        |             | . 96              |
| Bauzen.              | 242        |             | 1 194             |
| Bayazid ,,           | 429        |             | 94                |
| Bayos                | 597        |             | ,, 254            |
| Bayrut, ,            | 430        |             | . 493             |
| Beaumaris,           | 343        |             | , 413             |
| Bedgiapur            | 413        |             | 498               |
| Beit-el Fakah.       | 433        |             | 486               |
| Beja                 | 181        |             | 271               |
| Bela                 | 437        | Bonna       | 271               |
| Belem                | 869        | D           | 491               |
| Belfast              | 345        | Bordò .     | 198               |
| Belgrado             | 394        |             | 87                |
| Bellingona.          | 218        |             | , 85              |
| Belluno              | 264        |             | ", <del>7</del> 7 |
| Benares              | 441        |             | 598               |
| Bencalen             | 593        | B           |                   |
| Benevento.           | 97         | Boss        |                   |
| Bender.              | 370        |             | 200               |
| Bender Abbassi       | 436        |             | MEN               |
| Bender Bucehr.       | 435        | Paulitan    | BON               |
|                      |            |             | ,, 493            |

. ..

| 624                 | 1      | N D        | I C E                               |      |       |      |
|---------------------|--------|------------|-------------------------------------|------|-------|------|
| Poulogne            | Pag.   | 194        | Cajenna. "                          |      | Pag.  | 580  |
| Bourges             | . ,,   | 196        | Calais                              |      | . 11  | 194  |
| Boussa              | . 12   | 491        | Calamata                            |      | . 12  | 401  |
| Bovino              | . 22   | 104        | Galatafimi                          |      | . 22  | 110  |
| Buyaca              | . 22   | 556        | Calcutta                            |      | 9 93  | 441  |
| Bracciano           | . 32   | 94         | Caldwel                             |      | . 27  | 503  |
| Brachori            | . 22   | 399        | Cali                                |      | 12    | 536  |
| Braga               | . 22   | 133        | Calicut                             |      | . 12  | 412  |
| Braganza            | . 19   | 191        | Callao                              |      | . 23  | 559  |
| Braita              | . 19   | 395        | Calmar                              |      | . 29  | 320  |
| Brailow'            | . 99   | ivi        | Caltagirone                         |      | . 1)  | 108  |
| Brandeburgo         | . 27   | 269        | Caltanisetta                        |      | . 19  | 109  |
| Brandeburgo (Nuovo) | 1 12   | 255        | Caluga                              |      | . 21  | 369  |
| Breda               | . 11   | 294        | Cambaja                             |      | . 21  | 443  |
| Brema               | . 22   | 239        | Camboge                             |      | . ,,  | 451  |
| Brescia             | . 19   | 260        | Cambrai                             |      | **    | 194  |
| Breslavia           | . 22   | 270        | Cambridge                           | . 19 |       | 345  |
| Brest               | . '9   | 195        | Camerino                            |      |       | 925  |
| Bridgetown          | . 92   | 311        | Campagna                            |      | ,     | 103  |
| Brindisi            | . 27   | 103        | Compeggio                           |      | . 29  |      |
| Bristol             | . 12   | 312        | Campli                              |      | . ,,  | 101  |
| Broach              | . 12   | 44.5       | Campo Basso                         |      | . 19  | 430  |
| Brody               | - 79   | 206        | Cana                                |      | . 11  | 393  |
| Bruges              | . 50   | 297        | Candta                              |      | . 11  | 411  |
| Brinn               | . 11   | 236        | Candy                               |      | 0. 77 | 312  |
| Brunswick           | . 99   | 427        |                                     |      | 7)    | 4554 |
| Brusa               | * > 29 |            |                                     |      | . 21  | 312  |
| B uxelles           | . 12   | 276        | Canterbery                          |      | . 29  | 233  |
| Brzese Litewski     | . 11   | 971        | Capo d' Istria .<br>Capo Haitiano . |      |       | 570  |
| Buckeburgo          | . 19   | 236        | Capo Haitiano .                     |      | . 23  | 492  |
| Buda                | . 2+   | 428        |                                     |      | . ,,  | 83   |
| D lest '            | . 19   | 253        |                                     |      | . 11  | 101  |
|                     | . 32   |            | Caprin                              |      | * *1  | 264  |
| Bugia               | * 19   | 486        | Capsali.                            |      | * 17  | 403  |
|                     | ,      | 395        | Capua                               | : :  |       | 102  |
|                     | . 22   | 438        | Caracas.                            |      | ,     | 553  |
| Burgos.             |        | 161        |                                     |      | . ,,  | 193  |
| Burhanpur           |        |            |                                     |      |       | 313  |
| Burlington          | 12     |            | Gariaco                             | : :  |       | 558  |
|                     |        |            | Carignane                           |      | . 11  | 80   |
| Bussa               |        |            |                                     |      | . 21  | 401  |
| 2011300             | . 12   |            | Carlisle                            |      | ,     | 354  |
|                     |        |            | Carlowitz                           |      |       | 258  |
| G.benda             | . 22   | 493        | Carlaburgo                          |      | . ,,  | 253  |
| Cabes               |        | 485        | Carlserona                          |      | . 1/  | 320  |
| Cabinda             | . "    | 493        | Carlsrnhe                           |      | . 12  | 231  |
| Cabra               | . ,,   | 491        |                                     |      | 1 11  | 257  |
| Cabul               |        | 436<br>162 | Garmagnola                          |      | . "   | 80   |
| Gacerès             |        | 162        | Carpi                               |      | . ,,  | 86   |
| Cachea              |        | 499        | Carrara.                            |      |       | 86   |
| Cachemire           |        | 446        | Cartagena                           |      | 163,  | 556  |
| Gadice              |        | 162        | Cartago                             |      |       | 553  |
| Goen                |        | 194        | Cartaho,                            |      | . 22  | 556  |
| Caermarthon         | . 11   | 342        | Gasale                              |      | . ,,  | 81   |
| Caffa               |        | 370        | Casalmaggiore .                     |      |       | 261  |
|                     |        | 0.7        |                                     |      |       | 371  |
| Cagliari            |        | 81         | Caserta                             |      |       | 101  |
| Cairo               |        |            |                                     |      | . ,,  | 493  |
|                     | 1      |            |                                     |      | "     |      |
|                     |        |            |                                     |      |       |      |
|                     |        |            |                                     |      |       |      |
|                     |        |            |                                     |      |       |      |

| A L F                      | A B | E T 1 C 0 625                   |
|----------------------------|-----|---------------------------------|
| Crasano Pag                | 106 | Chiusi Pag. 76                  |
|                            | 233 |                                 |
|                            | 96  |                                 |
|                            | 97  |                                 |
| Cartel Franco (Romagna). " | 101 |                                 |
| Castellamare (Sicilia)     | 110 |                                 |
| Castellamere (Steilia) n   | 163 |                                 |
| Castellon della Plana n    | 88  | CL 1 '- FRI                     |
| Castelmioro                | 97  | Chu-hnito , 559                 |
| Castel S. Pietro ,         | 110 | Chaquisoca                      |
| Castel Vetrano ,           | 261 |                                 |
| Costiglione                | 399 | Ginoloa , 551                   |
| Castri                     |     | Cincinnati                      |
| Castro G'oranni 17         | 109 | Cirra                           |
| Castroresle                | 108 | Citera , 403                    |
| Castrovillari              | 106 | Città della Fortaleza, . ,, 569 |
| Catania                    | 108 | Città della Madonna del De-     |
| Catanzaro                  | 106 | sterro                          |
| Catorce                    | 552 | Città dell' Ouro Preto . " 568  |
| Cattaro                    | 238 | Città della Pieve 91            |
| Congnenes                  | 563 | Città del Recile                |
| Cava.                      | 103 | Cattà di Castello               |
| Carally                    | 492 | Ciudat Real , 160 552           |
| Cavita                     | 599 | Cindad Rodrigo                  |
| Caxamarca                  | 569 |                                 |
| Coxocira                   | 568 | Civita-Vecchia 93               |
| Gefalů                     | 197 | Civitella del Tronto , 101      |
| Celano                     | 105 | Claratomia                      |
| Ceneda                     | 261 | Clausenburgo. 970               |
| Cento                      | 96  |                                 |
| Ceresum                    | 428 |                                 |
|                            | ivi |                                 |
|                            | 96  | Cleanant Fernal                 |
|                            | 93  |                                 |
|                            | 198 |                                 |
|                            | 502 | Cobija                          |
|                            | 556 |                                 |
|                            | 191 |                                 |
|                            | 83  |                                 |
| Chambery ,                 | 463 | Cashin " 110                    |
| Chandernagor               | 449 |                                 |
| Chantibon ,                | 561 | Crimber                         |
| Clinreas                   | 547 |                                 |
| Charlestown , 5°5,         | 577 | Coira , 219                     |
| Charlotte                  | 310 | Collerg                         |
| Chatem                     | 339 | Colima                          |
| Chelsea                    | 427 | Colle                           |
| Chemala ,                  | 479 | Colmor                          |
| Chendy ,                   |     | Cologna                         |
| Cherasco                   | 81  | Colombo 444 848                 |
| Cherbourg ,                | 194 | Colonia                         |
| Cherson                    | 369 | Colonia del Secramento, 866     |
| Chiari                     | 260 | Columbia                        |
| Chiavari                   | 83  | Coluri                          |
| Chieti                     | 104 | Comacchio                       |
| Chihushua.                 | 351 | Comayagna                       |
| Chikarpur                  | 447 | Como                            |
| Chillan                    | 563 | Concerione (La) . , , 563       |
| Chimava                    | 401 |                                 |
| Chinquiquira ,             | 556 | Copenhagen , 312                |
| Chiorgia                   | 262 | Conenhaguen                     |

| 626          |       |   |    |    | 1  |     | N D | I C E                 |    |    |    |    |     |      |      |
|--------------|-------|---|----|----|----|-----|-----|-----------------------|----|----|----|----|-----|------|------|
|              |       |   |    |    | P. |     | 563 | Damer, .              |    |    |    |    | n   | ıg.  | 480  |
| Copiapo .    |       |   | *  | ٠  | 1. |     | 482 | Damiata.              |    | •  |    | ٠  |     | g.   |      |
| Copios       |       | • | •  | ٠  |    | 99  | 563 | Danzica .             | •  | ٠  | •  |    |     |      | 270  |
| Coquimbo.    |       |   | •  |    |    | 19- | 235 | Dariel                | •  | :  | *- | :  | :   | *    | 461  |
| Corbaeh .    |       | ٠ |    |    | •  | 95  | 405 | Darmstadt.            | ٠  | •  |    | :  |     |      | 234  |
| Cordova .    |       | • |    |    | 16 | 2,  | 565 | Debretzin .           |    | •  |    |    | :   |      | 257  |
| Corfu        |       |   | ** | ** |    |     | 405 | Deereick .            | •  | •  |    |    | 1   |      | 434  |
| Corigliano,  |       | • | •  |    | •  | "   | 106 | Delhi                 | ٠  | ٠  |    |    |     |      | 412  |
| Corinto.     |       | ٠ | •  | •  |    | 79  | 399 | Delo                  | •  | •  |    |    | i.  |      | 402  |
| Cork         |       |   | •  | •  | •  | 19. | 310 | Delonia.              | •  | •  |    |    |     |      | 392  |
| Corleone .   |       | • |    | •  | :  | 1)  | 107 | Delvino .             |    |    |    |    |     |      | zivi |
| Corneto.     |       |   | •  | •  | •  | 12  | 94  | Dendera .             | Ċ  |    | •  | 1  |     |      | 482  |
| Cornopplis   |       | ٠ | •  | •  |    |     | 482 | Deptford              |    | ·  |    |    |     |      | 340  |
| Corogna, .   |       |   | •  | •  | 1  | 37  | 161 | Derbend .             | ÷  |    |    | Ċ  |     |      | 461  |
| Corone.      |       |   | •  | 0  |    | "   | 401 | Dereia.               | Ċ  |    |    | Ĭ. |     |      | 434  |
| Corrientes   |       | 1 |    | Ċ  |    | 70  | BGB | Derna                 |    |    |    |    |     | er   | 454  |
| Cortona      |       |   | •  | •  |    | "   | 76  | Derpt                 | Ċ  |    | •  | 3  |     | 65   |      |
| Cosenza      |       | • | •  | •  |    | "   | 103 | Derr                  |    | Ĭ. |    | i. |     |      | 480  |
| Cosseir      |       |   |    | 1  |    | 91  | 463 | Desenzano.            |    | ċ  |    | Ċ  |     |      | 260  |
| Costantina,  |       |   |    |    | Ü  | 22  | 486 | Destau .              | i  | ÷  |    | ï  | :   | ,,   | 246  |
| Costantinop  | oli   | : |    |    |    | 22  | 388 | Detinold .            | ÷  | ÷  |    | :  |     | 11   | 235  |
| Costanza .   |       | : | Ċ  |    |    | 91  | 234 | Detroit               |    | ÷  |    | ÷  |     | "    | 548  |
| Cotatis .    |       | Ċ |    | ĵ. | Ċ  | 27  | 461 | Dgejpur .             | ·  | i  | -  | ÷  |     | 11   | 444  |
| Cotrone      |       |   |    |    |    | 17  | 108 | Dgenny .              |    | ÷  |    |    |     | 79   | 491  |
| Crtyneum.    |       |   |    |    |    | 12  | 427 | Dgesirch .            |    |    |    | ÷  |     | **   | 429  |
| Craeovia .   |       |   | ú  |    |    | 11  | 383 | Dgiudpur .            |    |    |    | ÷  |     | 21   | 444  |
| Crajova .    |       |   |    |    |    | 1)  | 305 | Dgiulamerk            |    |    |    | ,  |     | 100  | 429  |
| Crefeld      | - 1   |   | :  |    |    | 20  | 271 | Diamantino            |    | i  |    |    |     | 12   | 568  |
| Cremona .    |       |   |    |    |    | 12  | 280 | Darbekir.             |    |    |    |    |     | 21   | 429  |
| Creta        |       | ÷ | ÷  |    |    | 12  | 393 | Diditsiche.           |    |    |    |    |     | >>   | 468  |
| Crio         |       | ÷ |    |    |    | 72' | 428 | Diely                 |    |    |    |    |     | 22   | 893  |
| Cristiania . |       | ÷ |    |    |    | 21  | 320 | lijeppe               |    |    |    |    |     |      | 191  |
| Cronstadt .  |       |   |    |    |    | 11  | 258 | Digione .             |    |    |    |    |     | "    | 195  |
| Cronstadt .  |       |   |    |    |    | 25  | 367 | Dille                 |    |    |    |    |     | 29   | 895  |
| Cuddalore .  |       |   |    |    |    |     | 442 | Diu.                  |    |    |    | ٠  |     | "    | 462  |
| Cuenca       |       | ċ | ċ  |    | 10 | 0.  | 557 | Macjocarta            |    |    |    |    |     | n    | 591  |
| Culiac n .   |       |   |    |    | -  | 23  | 334 | Doan                  |    |    |    |    |     | 12   | 433  |
| Cumana .     |       | · |    |    |    | 22  | 538 | Donnas                |    |    |    |    |     | 79   | 81   |
| Cumassia .   |       |   |    |    |    | ,,  | 492 | Lordrecht             |    | 4  |    |    |     | 93   | 294  |
| Cuneo        |       |   | ٠  |    |    | "   | 80  | Dorpat                | ٠  | 4  |    | ٠  |     | 25   | 367  |
| Cupang.      | . , . |   |    |    |    | 22  | 595 | Douai                 | ٠  | 2  |    |    |     | 22   | 193  |
| Curachi      |       |   |    |    | ٠  | 12  | 447 | Douglas .             |    |    |    | ٠. |     | 97   | 343  |
| Curico       |       |   |    |    | ٠  | 33  | 563 | Douvres .             |    |    |    | 99 | 54  |      | 516  |
| Gursk        |       |   |    |    |    | 22  | 369 | Dover                 | *  | ٠  |    | ٠  |     | 27   | 343. |
| Cuscea       |       |   | ٠  | •  |    | 91  | 492 | Dover                 | ٠  | ٠  |    |    | ٠.  | 23   | 214  |
| Gusco        |       | ٠ |    |    |    | 12  | 559 | Dresda                | ٠, | ٠  |    | ;  | ٠.  | 22   |      |
| Cuxhafen .   |       |   |    |    |    | ,,  | 239 | Drogheda<br>Droutheim | ٠  | ٠. |    | ٠. | :   | 12   | 345  |
| Cuxhaven     |       |   |    |    |    | 99  | ivi |                       |    | ٠  |    |    | >   | 22   |      |
| Cuyaba.      |       |   |    |    |    | ,,  | 568 | Dublino .             |    |    |    |    |     | 19   | 345  |
| Gyparissa .  |       |   |    |    |    | 11  | 401 | Dukagin .             |    |    |    | ٠, | ٠,  | 12   | 392  |
| Czegedino .  |       |   | 4  |    |    | 29  | 257 | Dundee .              | ٠. |    |    | ٠  |     | 91   |      |
| Czernowitz   |       |   |    |    | ٠. | 29  | 256 | Dunkerque             |    |    | ٠  | ٠. |     | 19   | 193  |
| 25           |       |   |    |    |    |     |     | Durango .             |    | ٠  |    | ٠, |     | 12   | 392  |
| D            |       |   |    |    |    |     | 177 | Durazzo               |    |    |    |    | . 1 | 22   | 231  |
| Dacca        |       | ٠ | ٠. |    |    | R   | 441 | Durlach .             |    | ٠  |    | ٠, |     | 97   | 271  |
| Damale       |       |   |    |    |    | er  | 400 | i)usseldorf           |    | ٠  |    |    |     | 99 - | 211  |
| Damer        |       |   | *. | 4  |    |     | 433 | 200                   |    |    |    |    |     |      |      |
| Damasco .    |       |   |    |    |    | æ   | 462 | East Main             |    |    |    |    |     |      | 577  |
| Damaun .     |       |   |    |    |    | 12  | 402 | menast Mrain          |    |    |    |    |     | 29.  | MAA  |
|              | -     |   |    |    |    |     |     |                       |    |    |    |    |     |      |      |

| P aro |     | •= |   |   | ٠ |   |   | 12 | 190 | Gateshea                          | ٤. |   |   |   |   |    | "  | 341  |
|-------|-----|----|---|---|---|---|---|----|-----|-----------------------------------|----|---|---|---|---|----|----|------|
| F     | •   | -  | • | • | • | • |   | "  | 455 | Cl.                               | ٠. | • | • | ٠ | • | •  | 27 | 4170 |
| Fano  |     |    |   |   |   |   |   |    | 95  | Gastuni                           |    |   |   |   |   |    | -  | 500  |
| Falun |     |    |   |   |   |   |   | 22 | 319 | Gasnah                            |    |   |   |   |   |    | 17 | 436  |
| Falmo | uth | ٠. |   |   |   |   | ٠ | 22 | 312 | Gardone                           |    |   | ٠ |   |   |    | 12 | 260  |
| Failo | ٠.  | ٠  | ٠ |   |   | • | ٠ | 22 | 401 | Gand .                            | ٠  |   | • |   |   | •  | 1, | 297  |
|       |     |    |   |   |   |   |   |    |     |                                   |    |   |   |   |   |    |    |      |
| abr   | an  | o. | ٠ |   | ٠ | • |   | ,, | 94  | Gallelin.                         | •  | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠  | ,, | 84   |
| ₹.    |     |    |   |   |   |   |   |    |     | Gallipoli<br>Galtelii.<br>Galway. |    |   |   |   | " | 10 | 5, | 391  |
|       |     |    |   |   |   |   |   |    |     | Cistains.                         |    |   |   |   |   |    |    | 395  |

| 628                     | N D          | I C B                          |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| Gaza                    | g. 431       | Grenoble Pag. 197              |
|                         | , 320        | Gresson, 81                    |
| Gehol                   | . 456        | Grigos                         |
| Gemmappe                | 2:17         | Grodno                         |
|                         |              | Groninga 205                   |
| Georgetown 430,516,577, | 578,604      | Groseto                        |
|                         | ,, 461       | Guadalaxara, , 160 e 511       |
| Gerusalemme             | ,, 430       | Gualior                        |
| Ghisni                  | 436          | Guamanga                       |
| G'annina                | , 392        | Guanaxuato , 851               |
| Giavarrino              | ,, 257       | Guancavelica , 560             |
| Gibilterra              | 343          |                                |
| Giessen                 | , 234        | Gunnuco , 569                  |
| Gigagunggar             | 456          | Guasco                         |
| Giglio (Isola del)      | ,, 78        | Gnastalla                      |
| Gikadze                 | , 455        | Guatimala P Antica             |
| Ginevra                 | , 217        | Guatimala l' Antica , 551      |
| Giovanni                | , 569        | Guatimala la Vecchia. , ,, 551 |
| Giovenazzo              | 105          | Guayaquil , 557                |
| Girgeh                  | 482          | Gnayra ,, 551                  |
| Girgenti                | , 109        | Gubbio , 13                    |
| Girona                  | ,, 161       | Gujana Vecchia                 |
|                         | " 371        | Guldgia                        |
| Giulia Nuova            |              | Gurland , 481                  |
| Ginrgevo                | , 395        | Gustavia                       |
| Gladova                 | , 391        |                                |
| Glaris                  | " 218<br>341 | Gyzeh                          |
| Glasgow                 | 77 944       |                                |
| Gluckstadt              |              | H iderabad , 413, 417          |
| Goo                     |              | H. Berstadt                    |
| Goa Aut'ca              |              | Halfer                         |
| Gudda                   | 19 0000      |                                |
| Godthaab                |              |                                |
| Goettingen              |              | 209                            |
| Golconda                |              |                                |
| Gomron                  | " LHD        | 224                            |
| Gondar                  | " LLO        |                                |
| Gureha ,                |              | 240                            |
| Gores                   | 24 2542      | 922                            |
| Gurgona                 |              |                                |
|                         | 0.10         |                                |
| Gotha                   |              |                                |
| Gotheborg               | 200          | Harlem                         |
| Gottinga                | 11 027       | Harrishurgo 516                |
| Guttorp                 |              | Hartfurd                       |
| Goyaz,                  | 9440         | Hasselt                        |
| Gradisca                | 958          | Bayana                         |
| Grain                   | 40.4         | Hava 294                       |
| Con-                    | 9110         | Hechingen                      |
| Granata                 | 4 (2.2)      | Heidelberg 231                 |
| Gran Bassam.            | 492          | Helgoland , 313                |
| Gran Wardein,           | 257          | 17.11.                         |
| Gratz                   | , 251        | Helsinefors                    |
| Gravesend.              | 340          | Helsinger                      |
| Greenock.               | " 354        | Hems                           |
| Casenwich               | 340          | Herat                          |
| Greiz                   | 245          | Hermannstadt 255               |
| Grenna                  | 484          | Hernosand                      |
|                         | "            | FE-101                         |
|                         |              | (Columbia)                     |

| 560            |     |     |    |   |      |        | I C E                |
|----------------|-----|-----|----|---|------|--------|----------------------|
| Kisliar        |     |     |    | 1 | og.  | 461    | Leenwarden , Pag 205 |
| Klaarwater .   |     |     |    |   | 12   | 491    | Legnago              |
| Kladova        |     |     |    |   | 21   | 391    | Le Gonaives . 870    |
| Klagenfurt     |     |     |    |   | 20   | 251    | Le Havre             |
| Kniphausen .   | ÷   |     |    |   | 12   | 238    | Leicester            |
| Kolivan        |     |     |    |   | 22   | 430    | Leida                |
| Komorn         | Ċ   | ÷   | ÷  | ÷ | 12   | 257    | Leipzig              |
| Kondatchy .    | ÷   |     |    |   | 22   | 444    |                      |
| Konieh         | -   |     |    |   | 22   |        | Leith                |
| Konigingratz,  | -   |     |    |   | 12   | 255    |                      |
| Konigsberga.   |     |     |    |   | 21   | 270    |                      |
| Konsgherg .    |     |     | ÷  |   | 22   | 321    | Lemgow               |
| Koratchi       | :   |     | ÷  |   | 22   | 447    | Lemuo                |
| Koslef         |     |     |    |   | 19   | 370    | Lentini              |
| Kostroma       |     |     |    |   | 21   | 368    | Leon 101, 531        |
| Kothen,        | i   |     |    |   | 11   | 246    | Leopoli, 256         |
| Kotunga        | ÷   | ÷   |    | ÷ | .,   | 494    | Lepauto              |
| Krasnojarsk .  | ÷   |     |    |   | 9.6  | 459    | Lept's Magna         |
| Kremnitz       |     | -   |    |   |      | 256    | Le Puy               |
| Knaug-tcheu.   | ÷   |     | ÷  |   | 10   |        | Lerida               |
| Koba.          | ÷   |     |    | - | 22   | 464    | Lencade              |
| Kucit          | ÷   |     |    |   |      | 434    | Lexington            |
| Kulfa          |     |     |    |   |      | 494    | Leyden               |
| Knrritchane .  | Ċ   |     | Ċ  |   |      | 4.95   |                      |
| Kus            |     |     |    |   |      | 489    | Liegi                |
| Kustendil      | 1   | 1   | 1  |   |      | 391    | Lifta 193            |
| Kutaisi        |     |     |    |   | 4-   | 401    | Lima                 |
| Kutajeh        | Ĭ   | Ċ   | Ĭ  | Ċ |      | 427    | Lima                 |
| 400            |     |     |    |   | "    |        | Limerick             |
| W              |     |     |    |   |      | -      |                      |
| La Canea .     |     |     |    |   | 211  | 393    | Linena               |
| La Concezione  |     |     |    |   | 42.0 | 577    | Linz                 |
| Ladak          |     |     |    |   |      | 456    | Lione                |
| Laeken         |     |     |    |   | 22   | 297    | Lippstault           |
| La Goletta .   |     |     |    |   |      | 488    | Lipsia               |
| Lagonero       |     |     |    |   |      | 105    |                      |
| Lagos          |     |     |    |   | **   | 492    | Little Rock          |
| Lahadi         |     |     |    |   |      | 433    | Livadia 393          |
| Lahore         |     |     |    |   |      | 446    | Liverpool            |
| Lalita-Patan . |     |     |    |   |      | 446    | Livorro              |
| La Mecca.      |     |     |    |   |      | 432    | Locuida 494          |
| Lamego         |     |     |    |   | -    | 135    | Loango 493           |
| Lanciann       |     |     |    |   |      | \$13.0 | Lobenstein 245       |
|                |     |     |    |   | **   | 449    | Louis                |
| Laon           |     | ٠.  | ٠  |   | - 15 | 191    | Lonato 260           |
| La Paz d' Ay   | acı | ach | ٥. |   | . "  | 56f    | Londary              |
| Larissa        | ٠   |     |    |   | 22   | 394    | Londonderry          |
| La Roccella .  |     |     |    |   | 11   | 196    | Londra               |
| Lassa          |     |     | ٠  |   | 22   | 456    | Longobuco. , 106     |
| Latacunga      | ٠   |     |    |   | 22   | 557    | Lorenzo Marquez      |
| Latakia        |     |     |    |   | 72   | 430    | Loreto               |
| Latopolis      | ٠   |     |    |   | 22   | 483    | Lorient              |
| Lauenburgo .   |     |     |    |   | 11   | 311    | Losanna . 218        |
| Lauricocha .   |     |     |    | : | 21   | 560    |                      |
| Lebdah         |     |     |    |   | 12   | 484    | Loxa                 |
| Lebedea        |     |     |    |   | - 11 | 398    | Lubecca 239          |
| Le Cayes       | 4   |     |    |   | . 11 | 570    | Lubiana              |
| Lecce          |     |     |    |   | 22   | 103    | Lubling 87           |
| heeds          |     |     |    |   | 22   | 341    | Lucca                |
|                |     |     |    |   | .,   |        |                      |
|                |     |     |    |   |      |        |                      |
|                |     |     |    |   |      |        |                      |

|                                         | A L  | F A B      | ETICO 651               |
|-----------------------------------------|------|------------|-------------------------|
| Lucera                                  | Pag  | 101        | Maroero Pag. 467        |
| Lucerna                                 |      | 217        | Maros Vasarbely , 238   |
| Ludwigsburgo,                           | 230. | 210        | Marsala , 110           |
| Ludwigstust                             | 27   | 240        | Marsiglia 197           |
| Lugo ,                                  | 97,  | 161        | Martaban                |
| Luisburgo                               | . 33 | 518        |                         |
| Luisville                               | . ,, | 443        | Massa                   |
| Luneburgo                               | . "  | 237        | Massa marittima p 77    |
| Lunga                                   | . ,, | 546        | Massueli 478            |
| Lussemburgo                             | . "  | 295        | Maculipatam n 442       |
| 2.0000000000000000000000000000000000000 | .,   |            | Matanzas                |
|                                         |      |            | Matsmai                 |
| Macao                                   | . ,, | 462        | Matto Grosso , 568      |
| Macrrata                                | . ,, | 91         | Matera                  |
| Machadu                                 | . ,, | 498        |                         |
| Machow<br>Madonna della Vittoria        | . ,. | 552        | TO I MI                 |
| Madonna della Vittoria                  |      | 442        | Medicina , 256          |
| Madrid                                  | : "  | 139        | Medina , 433            |
| Madrid                                  |      | 295        | Medinet el Fayum , 482  |
| Magadoso                                | . "  | 497        | Medynet-el-Qassr , 483  |
| Magdebargo                              |      | 270        | Megara                  |
| Magliano                                | . ;. | 93         | Mehallet el-Kebir , 481 |
| Magnesia                                | . "  | 427        | Meiningen , 241         |
| Magonza                                 | . ,, | 234        | Mesculieim 231          |
| Makalla                                 |      | 433        | Melana                  |
| Molacea                                 | . ,, | 451        | Melfi                   |
| M laga                                  | . ,, | 163        | Melinda                 |
| Malatane                                | . 11 | 493<br>566 |                         |
| Maldonado · · ·                         | . ,, | 463        | Menaja                  |
| Malemba                                 | . ,, | 297        | Mentone                 |
| Malines                                 | . ,, | ivi        | Mequinez                |
| Malmo                                   | . ,, | 320        | Merach , 428            |
| Malta                                   | . ,, | 313        | Marchi AND              |
| Mananzari                               | . ,, | 498        | Merida , 162, 552, 558  |
| Manchester                              | . ,, | 341        | Mesched , 436           |
| Manfreilonia                            | . ,, | 104        | Messico                 |
| Mangalore                               | . ,, | 412        | Messina , 107           |
| Manhein                                 | . 17 | 2:11       | Metz                    |
| Manilla                                 | . ,, | 599<br>427 |                         |
| Manissa                                 | . ,, | 451        |                         |
| Mannipur                                | . ,, | ivi        | Milazzo                 |
| Manupura                                | . ,, | 481        | Milford 342             |
| Mantova                                 | . ,, | 261        | Milledgeville , 547     |
| Maracaibo                               | . ,, | 558        | Milo                    |
| Marach                                  | . "  | 428        | Miniato (S.)            |
| Maracak                                 | . ,, | 480        | Minsk                   |
| Maragnon                                | . ,, | 569        | Miraea                  |
| Mir. tonisi                             | . ,, | 401        | Mirandola               |
| Marburg                                 | . ,, | 233        | Mirpur , 447            |
| M rdin                                  | . ,, | 429        | Misitra , 401           |
| Marengo                                 | . ,, | 81         | Miskola                 |
| Marianna                                | . ,, | 568<br>370 |                         |
| Marianopoli                             | . ,, | 580        |                         |
| Marigot                                 | . ,, | 193        | Mistra                  |
| Marna                                   | . "  | 200        | , , , , , , , ,         |

| Allada .<br>Allahabad |     |     |     |    |   |   |     |           |                        |
|-----------------------|-----|-----|-----|----|---|---|-----|-----------|------------------------|
|                       | ٠.  | ٠   | •   | ٠  |   | P | ag  | 492       | Arcangelo Pag. 36      |
|                       |     | ٠   | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | er  | 442       | Ardrah 49              |
| Almedea               |     | ٠   |     |    |   |   | -60 | 485       | Arequipa               |
| Almeira               |     | ٠   |     |    |   |   | ec  | 163       | Arezzo                 |
| Iltamura              |     | ٠   | ٠   |    |   |   | *   | 105       | Argo 39                |
| A ltembur             | go  |     |     | ٠  |   |   | æ   | 213       | Argostoli 40           |
|                       | ٠.  |     |     |    |   |   | et  | 314       | Ariano                 |
| Altorf .              |     |     |     |    |   |   | ec  | 218       | Arichat                |
| Ivarado               |     |     |     |    |   |   | 60  | 552       | Arimatea               |
| madia.                |     |     |     |    |   |   | -00 | 429       | Arkansas               |
| malfi.                |     |     |     |    |   |   | •   | 103       | Arkopoli               |
| тагария               | a.  |     | ÷   | ÷  | ÷ | ÷ | er  | 448       | Arles                  |
| marsur                |     | ·   |     |    | i |   |     | 416       | Arlon 29               |
|                       |     | 1   |     |    | 1 |   | er  | 428       | Armagh                 |
| masia.                |     | ·   |     | ÷  |   | Ċ | *   | 405       | Arnstadt               |
| mbato                 |     | :   | :   | ÷  |   | : |     | 537       | Arolsen                |
| mboina                |     | :   | :   | :  |   |   |     | 596       | Arona                  |
| mbriz.                | •   | :   | •   | •  |   | • |     | 493       | A                      |
| mburgo                |     | :   | :   | :  | • | : | er  | 239       |                        |
| melia.                |     |     | •   | ٠  | • |   | *   | 93        |                        |
| mena.                 | •   | ٠   | •   | •  | ٠ |   | er  | 399       |                        |
| mherst-t              | -   |     | •   | •  |   |   | er  | 689       |                        |
| mnerst-t              | U1F |     | ٠   | ٠  | ٠ | ۰ |     | 429       | Arta                   |
| miaa .                | •   | ٠   | ٠   | ٠  | • | ٠ | et  |           |                        |
| mretsir               | ٠   | ٠   | ٠   |    | • | ٠ |     | 194       |                        |
|                       |     | •   |     | ٠  |   | ٠ | er  | 416       | Assint                 |
| msterda               |     | ٠   |     |    |   |   | 40  | 293       | Astahong               |
| napa .                |     | ٠   |     |    |   |   | 46  | 461       | Asti 8                 |
| ncona,                |     | ٠   |     | ٠  |   |   | 60  | 95        | Assuan                 |
|                       | ٠   | ٠   | ٠   |    |   |   | er  | 427       | Assunzione             |
| ndorra.               |     | ٠   |     |    |   |   | ec  | 166       | Assunzione (L')        |
| ndrinope              | oli |     |     |    |   |   | er  | 390       | Astrahkan              |
| ndro .                |     |     |     |    |   |   | et  | 402       | Atene                  |
| ndros.                | ٠   |     |     | ٠  |   |   | et  | ivi       | Auch 19                |
| ngara.                |     |     |     |    |   |   | 00  | 427       | Augsburg 23            |
| ngers .               |     | ٠   |     |    |   |   | 81  | 196       | Augusta 108, 230, 54   |
| ngornů                |     |     |     |    |   |   | er  | 492       | Ava                    |
| ngostura              |     |     |     |    |   |   | er  | 558       | Avatcha 46             |
| ngoulem               |     |     |     |    |   |   | 60  | 197       | Aveiro                 |
| nkober                |     | ÷   |     |    |   |   | ex  | 478       | Avellino               |
| nkran.                |     |     |     |    |   |   | *   | 492       | Aversa,                |
| nnapoli               |     |     |     |    |   |   | 67  | 516       | Avezzano               |
| nnover.               |     |     |     |    |   |   | er  | 237       | Avignone               |
| dagara.               |     | :   |     | :  | : |   |     | 229       | Avila                  |
| ntakiek               |     | :   | :   | :  |   | : | -   | 430       |                        |
| ntalow                | •   | :   | •   |    |   | 1 |     | 478       | Avrangabad             |
| ntioguia              |     | :   | •   | •  |   |   |     | 556       |                        |
| nversa                | •   | •   | •   | •  |   |   |     | 297       |                        |
| osta.                 | •   | •   |     | •  |   |   | *   |           |                        |
| pollinope             | i:. | · M |     |    |   |   | *   | 81<br>483 |                        |
| pollinop              |     |     |     |    |   |   | *   | 482       | Ayacucho a 56          |
|                       |     |     | arv | ra |   |   |     | 218       | Azef                   |
| ppenzell              |     | ٠   | ٠   | ٠  |   |   | er  |           |                        |
|                       | •   | ٠   | •   | ٠  |   |   | er  | 105       | R                      |
| quileja.              | •   | ٠   | ٠   | ٠  |   |   | Œ   | 255       | Baccano                |
| quisgran              | a,  |     |     | ٠  |   |   | æ   | 271       | Bartajos               |
| racan.                |     |     | ٠   |    |   |   | -   | 450       | Baden 231, 25          |
| racaty.               |     |     |     |    |   |   | ec  | 569       | Bagdad 42              |
| ragona                |     | ٠   |     | ٠  |   |   | 61  | 109       | Bagni della Porretta 9 |
| rbelfa.               |     |     |     |    |   |   | er  | 429       | Bahia                  |
| Arcadia.              |     |     | ,   |    |   |   | ec  | 401       | Baircuth 22            |

|                          | B E T I C O 623          |
|--------------------------|--------------------------|
| Baja Pag. 10             |                          |
| Bajona                   |                          |
| Bakkar                   |                          |
| Bik-kiok                 | O D. A.L.C               |
|                          |                          |
| Balfruch                 |                          |
| Balise                   |                          |
| Balk                     |                          |
| Ballenstaedt 24          | 6 Bergen                 |
| Baltimora 51             | 6 Berlino                |
| Pancok                   | 9 Berna 217              |
| Bangalore                |                          |
| Bangkok , 41             |                          |
| Banialuka                |                          |
| Banjermassing , 59       |                          |
|                          |                          |
|                          |                          |
| Barcellona               |                          |
| Bari                     |                          |
| Barletta                 |                          |
| Barmen 27                |                          |
| Barnani                  | Bilbao                   |
| Baroda                   | 3 Bima                   |
| Barotech                 | 3 Biserta 484            |
| Barra del Rio Negro " 56 | Bisignano 166            |
| Bysilea 21               | Birkenfeld , 238         |
| Bassano , 26             |                          |
| Bassterra , 57           |                          |
| Basa Terra , 58          |                          |
|                          |                          |
|                          |                          |
| Batchiane                | 2 Th 1. '                |
| Bath                     | 0 %                      |
| Bathurst                 |                          |
| Battaglia 26             | 3 Bali 427               |
| Pancaire , 19            | Bologna,                 |
| Bauzen 24                | 2 Bologna sul Mare , 194 |
| Bay zid , 42             | 9- Bolsena 94            |
| Bayos                    |                          |
| Bayrat                   |                          |
|                          |                          |
| TO 25 1 12 1 1. 1.       | 2 D                      |
|                          | 1 P                      |
| Bela                     | 7 D                      |
| Belem                    | 0 P                      |
| Belfast 34               | V 70 11                  |
| Belgrado 39              | Borgo a Mozcano 87       |
| Bellinzona 21            | Borgo S. Donnino 85      |
| Belluno , 26             | Borgo S. Sepolero 77     |
| Benares 44               | 1 Borneo                 |
| Bencalen                 | 3 Burzonasca 83          |
| Benevento                | 7 Bosa                   |
| Bender                   | Bosnia Serai             |
| Bender Abbassi 43        | 6 Boston                 |
| Bender Bucehr 43         | Bouillon                 |

| 624             |     | 1     | N D        | I C E            |     |      |            |
|-----------------|-----|-------|------------|------------------|-----|------|------------|
| Paulogne        |     | Pag.  | 194        | Cajenna. "       |     | Pag. | 580        |
| Bourges         |     | - 22  | 196        | Calais           |     | . ,, | 195        |
| Boussa          |     | . 22  | 491        | Calamata         |     | . 11 | 401        |
| Bovino          |     | . ,,  | 104        | Calatafimi       |     | . ,, | 110        |
| Boyaca          |     | . 12  | 556        | Calcutta         |     | . ,, | 441        |
| Bracriano       |     | - 27  | 91         | Caldwel          |     | . 11 | 503        |
| Brachori        | ٠.  | - 19  | 399        | Cali             |     | . 17 | 536        |
| Braga           |     | . 29  | 133        | Calicut ,        |     | . ,, | 412        |
| Braganza        |     | . 19  | ivi        | Callao           |     | . ,, | 539        |
| Braila          |     | . 19  | 395        | Calmar           |     | . ,, | 320        |
| Brailow'        |     | . 30  | ivi<br>269 | Caltagirone      |     | . 11 | 108        |
| Brandeburgo     | . : | . 11  | 269        | Galtanisetta     |     |      | 109        |
| Brandeburgo (N  |     | . 49  | 294        | Calnga           |     | . ,, | 369        |
| Breda           |     | . 22  | 239        | Cambaja          |     | ,    | 443        |
| Brescia         |     | . 29  | 269        | Camboge          |     | . ,, | 451        |
| Drescia         |     | . 19  | 270        | Cambrai          |     | 340  | 345        |
| Breslavia       |     | . 11  | 195        | Cambridge        | ٠,  |      |            |
| Brest           |     | . 19  | 577        | Camerino         |     |      | 103        |
|                 |     | . 50  | 103        | Campagna         | ٠   | ,    | 552        |
| Bristol         | : : | . 19  | 342        | Campeggio        |     | ٠,,  | 101        |
| Broach          | : : |       | 443        | Campo Basso.     |     | . ,, | 103        |
| Brody           |     | * 19  | 256        | Campo Dasso.     | . : |      | 430        |
| Bruges          |     | . 19  | 297        | Gandia           |     | . ,, | 393        |
| Brunn           | : : | . ,,, | 255        | Candy            |     | . ,, | 411        |
| Bennswick       |     | . 11  | 236        | Canterbury       |     | ٠,,  | 3:2        |
| Brusa           |     | F 11  | 427        | Canton           |     | "    | 451        |
| B-nxelles       |     | . 11  | 296        | Canterbery       | : : |      | 312        |
| Brzese Litewski |     | . ,,  | 371        | Capo d' Istria . | : : | . ,, | 255        |
| Barkeburgo      |     | . 11  | 236        | Capo Haitiano .  | : : | . ,, | 570        |
| Buda            |     | . 12  | 256        | Capo Lahu        | : : | . ,, | 492        |
| Budrun          |     | . 12  | 428        | Capraja (Isola). |     | . ,, | 83         |
| Budweis         |     | . 10  | 255        | Capri            |     | ,    | 102        |
| Bienos-Ayres .  |     | . 11  | 565        | Caprino          |     | ,    | 264        |
| Bugia           |     | ,     | 486        | Capsali          |     | ,    | 403        |
| Bukarest        |     | . ,,  | 395        |                  |     | . ,, | 102        |
| Bukhara         |     | . ,,  | 438        | Caracas          |     | . ,, | 553        |
| Bargos          |     | . 19  | 161        | Carcassona,      |     | . ,, | 193        |
| Barhanpur       |     | . 92  | 445        | Cardigan         |     | . 29 | 313        |
| Burlington      |     | . 22  | 545        | Gariaco          |     | . ,, | 558        |
| Bursa           |     | . 93  | 427        | Carignano        | ٠.  | ,,   | 80         |
| Bussa           |     | . 17  | 491        | Garitene         | ٠.  | . ,, | 401        |
|                 |     |       |            | Carlisle         |     | **   | 311<br>258 |
| G.benda         |     |       | 493        |                  | ٠.  | . ,, | 258        |
| Cabes           |     | . 22  | 485        | Carlsburgo       |     | . 11 | 320        |
|                 |     | . 22  | 493        |                  | ٠.  | . ,, | 231        |
|                 |     | . 33  | 491        |                  | : - | . ,, | 257        |
| Cabra           |     | . 25  | 436        | Garlstadt        | ٠.  | . ,, | 80         |
| Cacerès         |     | . 52  | 162        |                  |     | . ,, | 86         |
| Cachea          |     |       | 499        |                  |     | . ,, | 86         |
| Cachemire       | : : | . 0   | 416        |                  |     | 163, | 556        |
| Cadice          |     | . 12  | 162        | Cartagena        | ٠.  |      | 551        |
| Coen            | ٠.  | . 22  | 191        | Gartaho.         | ٠.  | . 11 | 556        |
| Gaermarthen.    |     |       | 342        | Gasale           |     | : "  | 81         |
| Coffa           |     | * 99  | 370        | Casalmaggiore .  |     | . ,, | 261        |
| Cagli           |     | * 25  | 93         | Casan            | : : | ,    | 371        |
| Cagliari        | : : | . 22  | 81         | Caserta,         | : : |      | 101        |
| Cairo           |     | . 11  | 481        | Cassange         |     | ,,   | 493        |
|                 |     | . 92  |            |                  |     | ,,   |            |
|                 |     |       |            |                  |     |      |            |

|                        | A 1   | . F  | A B        | ETICO 62                  | 5   |
|------------------------|-------|------|------------|---------------------------|-----|
| Casano                 | . р   | a g  | 108        | Chiusi Pag.               | 6   |
| Cassel                 |       | 11   | 233        | Chivasau                  | 33  |
| Castel Bolognese       |       | ,,   | 96         | Choczin                   | 0   |
| Cartel Franco (Romas   | ma).  | 11   | 97         | Choisent (Porto)          |     |
| Castellamare           | ·. ′. | **   | 101        | Cholula                   |     |
| Castellamere (Sicilia) |       | **   | 110        | Christiansand 32          |     |
| Castellon della Plana  |       | 13   | 163        | Christianstad             |     |
| Castelnuoro            |       | **   | 88         | Chu huito                 |     |
| Castel S. Pietro       |       | 12   | 97         | Chuquisaca , 8t           |     |
| Castel Vetrano         |       | 17   | 110        | Cijon 10                  |     |
| Castiglione            |       | 71   | 261        | Cinaloa , 53              |     |
| Castri                 |       | 37   | 399        | Cincinnati , 55           |     |
| Castro G'ovanni, .     |       | 71   | 109        | Cirra                     |     |
| Castrorenle            | 4.0   | 23   |            | Citera                    |     |
| Castrovillari          |       | 12   | 106        |                           | 176 |
| Catania                |       | **   | 106        |                           |     |
| Catanzaro              |       | *1   | 352        | or company by             |     |
| Catorce                | ٠.    | *1   | 258        | Class July Diams          | 13  |
| Cattoro                |       | **   | 563        | Chat del Desile           |     |
| Canquenes,             | : :   | ,,   | 103        |                           | 3   |
|                        |       | 17   | 493        | C* 1 . D . 1              | 32  |
|                        | : :   | "    | 599        | Cindad Bodrigo            |     |
|                        |       | "    | 560        | Civita Castellana         | 13  |
| Cexoeira               | : :   | "    | 568        |                           | 03  |
| Cefali                 | • :   | 11   | 197        |                           |     |
| Gelano                 | : :   | 11   | 104        | Claratonila               |     |
| Ceneda.                | : :   | "    | 261        | Clausenburen. 91          |     |
| Cento                  | : :   | 11   | 96         | Clausthal                 |     |
| Gerssum                | : :   | 12   | 428        | Cleopatride               |     |
| Cernsus                | : :   | 11   | ivi        | Clermont                  |     |
| Gervia                 | ; ;   | "    | 96         | Clermont Ferrand          | vi  |
| Cesens .               | : :   | 71   | 95         | Coban                     |     |
| Cette                  |       | 20   | 198        | Cobhè                     |     |
| Ceuta                  |       | 12   | 502        | Conda                     |     |
| Chagres                |       | "    | 556        | Coblenza                  | 1   |
| Chalons sur Marne .    |       | - 11 | 191        | Coburgo                   | a   |
| Chambery               |       |      | 83         | Cochabaniba               |     |
| Chandernagor,          |       | 12   | 463        | Cochin                    |     |
| Chantibon              |       | 12   | 449        | Coethen                   |     |
| Charcas                |       | · 3. | 561        | Coimbra                   |     |
| Charlestown            |       | 55,  | 347        | Coira , 21                |     |
| Charlotte              |       | 21   | 577<br>310 | Colherg                   |     |
| Chatem. ,              |       | 11   | 339        | Colima                    |     |
| Chelsea                | 4 .   | 91   | 407        |                           | ß   |
| Chemala                |       | "    | 427<br>479 |                           |     |
| Cliendy.               |       | **   | 81         | Colombo                   |     |
| Cherasco               |       | "    | 194        | Colonia                   |     |
| Cherbourg              |       | **   | 369        | Colonia dal Communication |     |
|                        | ٠.    |      | 260        |                           |     |
| Chiavari               | ٠.    | 22   | 83         | Calcai "                  |     |
| Chieti                 |       | 11   | 104        |                           |     |
| Chihushus.             |       | 4    | 551        |                           |     |
| Chikarpur              | : :   |      | 447        |                           |     |
| Chillan                |       | 11   | 5C3        |                           | 4   |
| Chimava                | ٠.    |      | 401        |                           | 쓚   |
| Chinquiquira           | • •   | 11   | 556        |                           |     |
| Chioggia               | : :   | "    | 262        |                           | 3   |
|                        |       | ,,   |            | 28*                       | •   |
|                        |       |      |            |                           |     |

| 626            |     |     |    | 1     | N D        | I C E                   |     |    |    |    |     |               |            |
|----------------|-----|-----|----|-------|------------|-------------------------|-----|----|----|----|-----|---------------|------------|
| Coniano .      |     |     |    | Pag   | 563        | Damer                   |     |    |    |    | Ρ:  | g.            | 480        |
| Coptos         |     |     |    | . ,   | 482        | Damiata                 |     | ٠  |    |    |     | et            | 481        |
| Coquimbo       |     |     |    |       | 563        | Danzica .               | ٠   | ٠  |    |    |     | •             | 270        |
| Corbach .      |     |     |    | . ,,  | 235        | Dariel                  |     |    |    |    |     | *             | 464        |
| Corcira        |     |     |    | . ,,  | 405        | Darmstadt.              |     | ٠  |    |    |     |               | 234        |
| Cordova        |     |     |    | 162,  | 565        | Debretzin .             |     | ٠  |    |    |     | •             | 257        |
| Corfu          |     |     |    | . ,,  | 408        | Deerejek .              |     | ٠  |    |    | • - | 46            | 434        |
| Corigliano,    |     |     |    | . ,,  | 106        | Delhi                   | •   | ٠  |    | ٠  |     | *             | 402        |
| Corinto.       |     |     |    | . 20  | 399        | Delo                    | •   | *  |    | ٠  |     | 8-            | 392        |
| Cork           |     |     |    | . 11  | 346        | Delonia.                |     | ٠  |    | ٠  | •   | æ             |            |
| Corleone       |     |     |    | ٠,,   | 107        | Delvino .               | •   | ٠  | ٠  | ٠  | •   | "             | 482        |
| Corneto        |     |     |    | * 99  | 94         | Dendera .               | ٠   | ٠  |    | ٠  | •   | et            | 340        |
| Cornopolis .   |     | ٠   |    | * 11  | 482<br>161 | Deptford<br>Derbend .   | ٠   | •  | •  | ٠  | •   |               | 461        |
| Corogna        |     |     | ٠  | . ,,  | 401        | Dereia.                 | ٠   | ٠  | •  | •  | ٠   | *             | 434        |
|                |     |     | ٠  | ٠,,   | 565        | Derna                   | ٠   | ٠  | •  | •  | *   | *             | 454        |
| Corrientes.    |     | •   | ٠  | * "   | 76         | Derpt                   | •   | •  | ٠. | ٠. |     |               | 367        |
| Cortona .      |     | •   | ٠  | ٠,,   | 103        |                         | •   | •  | •  | 4  | •   | •             | 480        |
| Cosenza.       |     | •   |    | . "   | 463        | Derr<br>Desenzano.      | •   |    | •  | -  | •   | •             | 269        |
| Cosseir        |     | •   | •  | . ,,  | 486        | EV.                     | •   | ٠  | ٠  | ٠  | •   | ,,            | 246        |
| Costantina,    |     | •   | •  | . ,,  | 388        | Detmold .               | •   | •  | •  | •  | •   | "             | 235        |
| Costantir opol | ٠.  | •   | •  | ٠,,   | 231        | Detroit.                | :   | :  | •  | :  | •   | "             | 548        |
| Costanza .     |     | •   | •  | . "   | 464        | Dgejpur .               | •   | :  | •  |    | •   | ,,            | 444        |
| Cotatis        |     | •   | •  | . "   | 108        | Dgenny.                 | •   | ٠  | •  | :  | •   | "             | 49t        |
| Cotrone        |     |     | •  | . 11  | 427        | Desireb .               | •   | •  | •  | •  | •   | "             | 429        |
| Crtyneum.      | ٠.  | •   | •  | . ,,  | 383        | Dgiudpur .              | •   | •  | •  | ٠  | •   | ,,            | 414        |
| Cracovia       |     | •   |    | . 11  | 395        | Dgiulamerk              | •   | •  | •  | •  | :   | "             | 429        |
| Crajova        |     | •   | •  | . 19  | 271        | Diamantino              | Ċ   | :  | •  | :  | :   | 1 <u>8-</u> 1 | 568        |
|                |     | •   |    | . "   | 260        | D'arbekir.              |     | :  | •  | :  | •   | "             | 429        |
| Creta .        |     | •   |    | 97    | 393        | Diditsiche,             |     | ÷  |    | :  | :   | "             | 468        |
| Grio.          | ٠.  | ٠   | •  | . 199 | 428        | Diely                   |     | :  |    | :  |     | 'n            | 393        |
| Cristiania .   | ٠.  | ٠   |    | . 99  | 390        | Lieppe .                |     | i  |    |    |     | <i>n</i> .    | 191        |
| Cronstadt .    |     |     |    | . ,,  | 258        | Digione .               | ÷   | :  |    |    |     | **            | 196        |
| Cronstadt .    | ٠.  |     | •  | . ,,  | 367        | Dille                   |     | ÷  |    |    |     | "             | 593        |
| Cuddalore,     | • : |     |    | . ,,  | 412        | Diu                     |     |    |    |    |     | "             | 462        |
| Guença         | ٠.  |     |    | 160,  | 557        | Ujecjocarta             |     | ÷  |    |    |     |               | 594        |
| Culiac n .     |     | ٠.  | "  |       | 551        | Doan                    | ٠   |    |    |    |     | **            | 433        |
| Cumana         |     | ·   | Ĭ. |       | 558        | Donnas                  |     |    |    | •  |     | ,,            | 81         |
| Cumassia .     | : : | - 1 |    | . "   | 492        | Dordrecht               |     |    |    | ٠. |     |               | 294        |
| Cunco          |     | ÷.  |    |       | 80         | Dorpat                  |     |    |    |    |     | ·.            | 367        |
|                |     | ·   | ı. |       | 595        | Douai                   |     |    |    |    |     | ,,            | 193        |
| Curachi        |     |     |    | . ,,  | 447        | Douglas .               |     |    |    |    | ٠.  |               | 343        |
| Curico         |     |     |    |       | 563        | Douvres .               |     | ٠  |    | "  | 54  | 2,            | 516        |
| Cursk          |     |     |    | . ,,  | 369        | Dover                   |     | ٠  |    | ٠  |     | "             | 343        |
| Cuscea         |     |     |    | . ,,  | 492        | Dover                   | ٠   | ٠  |    | ٠  | ٠.  | **            | 516        |
| Cusco          |     |     |    | . ,,  | 559        | Dresda                  | ٠.  | ٠  |    | ٠. | ٠.  | ,,            | 214<br>315 |
| Cuxhafen .     |     |     |    | . ,,  | 239-       | Drogheda                | ٠   | ٠. |    | ٠. |     | "             | 321        |
|                |     |     |    | . 11  | 171        | Dronthrim               | ٠   | ٠  | ٠  | •  | 2   | "             | 345        |
| Cuyaba         |     |     |    | . ,,  | 568        | Dublino .               | ٠   | ٠  | ٠  | •  | ٠.  | **            | 392        |
| Gyparista      |     |     |    | 12    | 401        | Dukagin .               | • ' | ٠  | ٠  | ٠. | •   | ",            | 341        |
| Czegedino .    |     |     |    | . 11  | 257        | Dundee .                | ٠   | ٠  |    | ٠  | •   | ,,            | 193        |
| CzernoWitz .   |     | ٠.  | ٠  | ,     | 256        | Dunkerque               | ٠   | ٠  | *  | ٠. | •   | **            | 531        |
|                |     |     |    |       | 15         | Durango .               | ٠   | ٠  | ٠. | ٠. | ٠   | "             | 392        |
| T              |     |     |    |       | 1000       | Durazzo, .              | •   | ٠  | :  | ٠  | •   | ,,            | 231        |
| Dacea          |     |     | ٠  |       | 441        | Durlach .<br>Dusseldorf | ٠,  | ٠  | :  | ٠  | ٠   | ,,            | 271        |
| Damale         |     | ٠   | ٠  |       | 433        | possetuori              | ٠   | ٠  | ٠  | ٠  | ٠   | 11            | 411        |
| Damar          |     |     | ٠  |       | 433        | _                       |     |    |    |    |     |               |            |
|                |     | ٠   | •  | . «   |            | E .st Main              |     |    |    |    |     |               | 577        |
| Damaun .       |     | ٠   | ٠  | . ,,  | 462        | - Set Brain             | ٠   | ٠  | ٠  |    | ٠   | 22.           | 011        |
|                |     |     |    |       |            |                         |     |    |    |    |     |               |            |

|                |   | A L  | FAI        | ETICO                |      |      |
|----------------|---|------|------------|----------------------|------|------|
| Ecateriniburgo |   | Pag. | 371        | Farrakabad           |      | Pag. |
| Ecaterinodar   |   | . "  | 370        | Farsaglia            |      |      |
| Ecaterinoslaf  |   | . ,, | 370        | Feltre               |      | . ,, |
| Ecija          |   | . "  | 162        | Fenestrelle          |      | . ,, |
| Edessa         |   | . ,, | 429        | Ferderikstad         |      | . ,, |
| Edfu           |   | . ,, | 483<br>313 | Fermo                |      | . ,, |
| Edimburgo      |   | . ,, |            | Ferrara              |      | . ,, |
| Edwangen       | ٠ | . ,, | 230        | Ferrol               |      | ,,   |
| Eger           | ٠ | 200  | 255<br>399 | Fez.                 |      | . ,, |
| Egina          |   | 398, | 243        | Fie-ole              |      | ٠,,  |
| Eisenach.      | • | . ,, | 75         | Figueira             |      | . 17 |
| Elba           |   | . ,, | 392        | Filadelfia           |      | . ,, |
|                |   | . ,, | 271        | Filippopoli          |      | . ,, |
| Elberfeld      |   | . ,, | 270        |                      | ٠.   | . ,, |
| Elbinga        | ٠ | . "  | 856        | E.                   | ٠.   | ٠,,  |
| El-Carmen      | ٠ | . "  | 433        |                      |      | ٠,,  |
| Fl-Dgy.        | • | . "  | 370        |                      |      | . ,, |
| Elisabetgrad   | • | . "  | 460        | Foggia.              |      | ٠,,  |
| Elisabettopoli | • | . "  | 431        |                      | : :  | . ,, |
| El-Kail        |   |      | 434        | Foligno              | ٠.   | . ,, |
| El Katif       | • |      | 483        | Fondi                | ٠.   | . ,, |
| El Khargeh     | • | ٠, " | 443        | Fontamebleau .       | : :  | . ,, |
| Ellora         | ٠ | . "  | 603        | Forth                |      | . ,, |
| Elmina         | • | . "  | 313        | Forte Churchill.     | ٠    | . ,, |
| Elseneur       | • | . "  | 154        | Forte Clarence .     | : :  | ٠,,  |
| Elvas          | : | . ,, | 238        | Forte Insel          |      | . ,, |
| Emden          |   |      | 430        | Forte Reale          | : :  |      |
| Emu Psay       |   |      | 601        | Forte William .      |      |      |
|                | : | . "  | 461        | Forte York           | : '  |      |
| Endery.        | : | . 17 | 391        | Fossombrone          | 1.   | . ,, |
|                | : | . "  | 435        | Foulepointe          | : :  | . ,, |
| Eppatoria.     | : | . ,, | :370       | Francfort            | . ,  | 236  |
| Erbil          | : | . "  | 429        | Frankfort.           |      | . ,, |
| Erfort         | : | . "  | 270        | Frascati             | . :  | . ,, |
| Erivan         | : | . ,, | 461        | Frauenfeld           |      | . ,, |
| Frlan          |   | . ,, | 257        | Frederictown .       |      | . ,, |
| Ermopolis      | : | . ,, | 402        | Frectown             |      | . ,, |
| Erzerum        |   | : ", | 428        | Freyberg             |      | . ,, |
| Ergingan       |   | . ,, | 429        | Freylurg             |      |      |
| Esnè           |   | . ,  | 483        | Friburgo             | ٠,,  |      |
| Esseillon      |   | . "  | 83         | Frosinone            |      | . ,, |
| Este.          |   |      | 263        | Pu-chan              |      | . ,, |
| Estipa         |   | . ,, | 884        | Fuf.                 |      | . ,, |
| Eszeck         |   | . ,, | 257        | Fulda                | ٠.   | . ,, |
| Eutin          |   | . "  | 238        | Fonchal              |      | . ,, |
| Evora,         |   | . ,, | 154        | Futcheu              |      | ,    |
| Exeter         |   | . ,, | 342        |                      |      |      |
| Exilles        | ٠ | . ,, | 80         | C                    |      |      |
| Eyeo           | ٠ | . ,, | 491        | Gaeta                |      | ,    |
|                |   |      |            | Galacz               |      |      |
| F              |   |      |            | Gallipoli            | . ,, | 105, |
| Fabriano       |   | . ,, | 94         | Galtelii             |      | . ,, |
| Faenza         |   | . 17 | 96         | Galway.              | . :  | ٠,,  |
| Faifo          |   | . ,, | 451        | Gand                 |      | . ,, |
| Falmouth       |   | . ,, | 342        | Gardone              |      | . 19 |
|                |   |      | 319        | Gasnah               |      | . ,, |
| Falum          | • |      |            |                      |      |      |
| Fano           | : | . ,, | 95<br>155  | Gastuni<br>Gateshead | : :  | . ,, |

| Can                                  |            |                                     |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 628                                  | I N D      | I C E                               |
| Gaza                                 | Pag 431    | Grenoble Pag. 197                   |
| Gefle                                | . ,, 32a   | Gressen, " 81                       |
| Gehol                                | 297        |                                     |
| Gemmappe                             | " 60       |                                     |
| Genova .<br>Georgetown 430,516,5     | 77 KTO 604 | 0.000                               |
|                                      |            | Guadal-xara , 160 e 571             |
| Georgiefsk                           | . ", 430   | Gustior , 441                       |
| Gh'sni                               | 436        | Guamanga , 559                      |
| Gannina                              | 392        | Guanaxuato                          |
| Giavarrino                           | . ,, 257   | Guancavelica                        |
| Gibilterra,                          | 343        | Guantajayau " 559                   |
| Giessen                              | 234        | Gunnuco                             |
| Giraeungear                          | 456        | Guasco                              |
| Giglio (Isola del)                   | 78         | Guastalla 85                        |
| Gikadze                              | . ,, 455   | Guatimala , 554                     |
| Ginevra                              | 217        | Guatimala l' Antica ,, 531          |
| Giovanni                             | . " 569    | Guatimala la Verchia ,, 554         |
| Giovenazzo                           | . ,, 105   | Guayaquil , 537                     |
| Girgeh                               | 482        | Guayra ,, 553                       |
| Girgenti                             | . , 109    | Gubbio , 93<br>Gujana Vecchia , 558 |
| Girona                               |            | Gujana Vecchia , 558                |
| Gitomir                              | . ,, 371   |                                     |
|                                      | 204        |                                     |
| Ginrgevo                             |            | 0 19 19                             |
| Gladova                              |            | Coustendit                          |
| Glaris                               |            | Gyzeh                               |
| Gluckstadt,                          | 341        | The second second                   |
|                                      | 597        | H iderabad , 413, 417               |
| Goa Actiea                           |            | Hilberstadt 270                     |
| Godda                                | 433        | Halfay                              |
| Godthaab                             | 573        | H. lifax                            |
| Goettingen                           | 237        | Halla 270                           |
| Golconda                             | 443        | Hamadan                             |
| Gomron                               | 436        | Hamph                               |
| Gondar                               |            | Hammerfeet 321                      |
| Gorcha                               | 446        | Hampton                             |
| Gorea                                |            |                                     |
| Gorgona                              | 76         | Hanau                               |
| Gorizia                              | 255        |                                     |
| Gotha                                | 243        |                                     |
| Gotheborg                            | . ,, 3.0   |                                     |
| Gothemburgo                          | 320        | Harlem                              |
| Gottinga                             | 314        |                                     |
| Gottorp                              |            |                                     |
| Goyax                                | m avk      |                                     |
| Gradisea                             | 494        |                                     |
|                                      |            |                                     |
| Gran                                 |            | 024                                 |
| Granata                              |            |                                     |
| Gran Wardein. Gratz. Gravesend.      | 257        | 100                                 |
| Casta                                | 251        | Helsingfors                         |
| Granatand                            | 340        | Helsingfors                         |
| Greenock                             | 314        |                                     |
| Gravesend,<br>Greenock.<br>Greenwich |            |                                     |
| Greiz                                | 245        | Hermannstadt                        |
| Greiz                                | 484        | Hernorand                           |
| 5.1                                  | ,          | E:F3                                |

|                     | A L  | FAB | ETICO          |     |      | 629  |
|---------------------|------|-----|----------------|-----|------|------|
| Hildburghausen      |      | 244 |                |     |      |      |
| Hildesheim          |      | 237 | _              |     |      |      |
|                     | . 19 | 429 | Jackson        |     | Pag. | 557  |
| Hilla               | . ,, | 604 | Jacmel         | : : |      | 570  |
| Hobar-town          | . 59 |     | Jacinet        |     | . ,, | 162  |
| Holle               | ,    | 270 | James Walley   | : : | ٠,,  | 531  |
| Holo IIo            |      | 493 | James Walley . |     | . ,, | 256  |
| Homburg vor der Hoe | he " | 234 | Jaroslat       |     | ,    | 393  |
| Honda               | ,    | 556 | Jassy          |     | . ,, |      |
| Hopital (L')        | ٠.,  | F4  | Jefferson      |     | . ,, | 548  |
| Horta               | ,    | 155 | Jon 's Town    |     | ٠,,  | 577  |
| Huangfou            | . 11 | 454 | Julianeshaab   | . 1 | . ,, | 57.3 |
| Huè                 | . ,, | 451 | Junia          |     | . ,, | 550  |
| ffuelo              | . ,, | 171 |                |     |      |      |
| Huelva              | . ,, | 162 | 77             |     |      |      |
| Huen                | . ,, | 451 | Kaisariek      |     | . ,, | 428  |
| Huesca.             | . ,, | 164 | Kalgan 4       |     | . ,, | 456  |
| Hughtown            | . ,, | 343 | Kamenetz       |     | . ,, | 371  |
| Hull                |      | 311 | Kaminiek       |     |      | 371  |
|                     | . "  |     | Kandahar       |     | . ,, | 436  |
| _                   |      |     | Kankan         |     | . "  | 491  |
| Inffa               |      | 431 |                | : : | . ,, | ivi  |
|                     | . "  | 368 | Kar. dgioland  |     | . ,, | 4:9  |
|                     | "    | 556 |                | : : |      | 427  |
|                     | . 19 |     | Karahistar     | : : | 5 10 | 610  |
| Ibraila.            | * 17 | 395 | Karek          |     |      | 435  |
| Ibrim               | . ,, | 489 | Karek          |     |      | 369  |
| Ironium.            | . ,, |     | Karkof.        |     | . ,, | 429  |
| Idra                | . ,, | 420 | Kars           |     |      | 400  |
| Idria               | . ,, | 254 | K reathy       |     | . ,, | 433  |
| Irnisseisk          | . ,, | 46) | Kashin         |     | . ,, | 433  |
| lei                 | . ,, | 95  | Kasehan        |     | . ,, | 257  |
| Izlan               | . ,  | 255 |                |     | . 17 | 435  |
| Iglesias.           |      | 84  | Kaskar         |     | . ,, |      |
| Ilbassan,           | . ,, | 392 | Kassim bazar   |     | . 12 | 411  |
| Heksk               | . ,, | 372 | Kastoria       |     | . ,, | 3.1  |
|                     | . ,, | 1 1 | Katmandu       |     | . ,, | 446  |
| Hisnvetpol          |      | 462 | Kershemet      |     | . ,, | 256  |
| Imbro               | . ,, | 393 | Keft           |     | . ,, | 482  |
| Imola               |      | 96  | Krlat          |     | . ,, | 437  |
| Indianopoli         | . 11 | 548 | Keneh          |     | . 17 | 482  |
| Indore ,            | . 19 | 444 | Kensington     |     | . ,, | 339  |
| Indur               |      | 444 | Kerman         |     | . ,, | 436  |
| Innsbruck.          |      | 254 | Kertch         |     | . ,, | 370  |
| Inverness           |      | 344 | Ketcho         |     | . ,, | 451  |
|                     |      | 431 | Khirpur        |     | . "  | 447  |
|                     | . ,, | 371 | Khiva          | : : | . ,, | 438  |
| Irhit               | . ,, | 428 | Khokand        | : : |      | 438  |
| Irissa Irkutsk,     | . 11 | 460 | Kialcha        | : : |      | 460  |
| Irkutsk             | . ,, | 534 | Kiama          | : : |      | 491  |
| Isaval              | . ,, |     | Kiama          |     | ٠,,  | 155  |
| Ichia               | ٠,,  | 101 | Kinng ning     |     | . ,, | 433  |
| Ichia               | ٠,,  | 104 | Kichm          |     | * 1, | 311  |
| Iskuriali           | . ,, | 461 | Kiel           |     | . ,, | 369  |
| Ismail              | * 19 | 370 | Kiew Kilkenny  |     | . 29 | 343  |
| Isnik               | . ,, | 427 | Kilkenny       |     | . ,, | 576  |
| Isnikarid           | . ,, | 7V1 | Kingstown      |     | . 17 | 451  |
| Ispahan             |      | 435 | Kio            |     | . ,, |      |
| Istapa              | . ,, | 551 | Kiovia.        |     | . ,, | 369  |
| Ivica               | - 11 | 165 | Kiovia         |     | . ,, | 435  |
| Ivrea               |      | 80  |                |     | . ,, | 483  |
| Lidin               |      | 399 | Kischinef      |     |      | 370  |

| ALFAI                   | ETICO 651               |
|-------------------------|-------------------------|
| Lucera Pag mi           | Maroere Pag. 457        |
| Lucerna 217             | Marus Vasarhely , 238   |
| Ludwigsburgo , 230, 210 | Marola , 110            |
| Ludwiestust 240         | Marsiglia 197           |
| Lugo , 97, 161          | Mortabon , 418          |
| Luisburgo 577           | M. scate , 433          |
| Luisville 518           | Masow , 495             |
| Lukenow n 443           | Massa , 86              |
| Luneburgo , 237         | Massa marittima ,, 77   |
|                         | Massuah                 |
| Lussemburgo n 295       | Mosulipatam , 442       |
|                         | Matanzas                |
| M (40)                  |                         |
| Macao 462               |                         |
| Machadu                 | to d                    |
|                         | 410                     |
|                         | Medellino , 256         |
|                         | Medicina                |
| Mailtas                 | Medina , 433            |
| Madrid                  | Medinet el Fayum ,, 482 |
| Maradoxo                | Medynet-el-Qassr , 483  |
| Magdeburgo , 270        | Megara                  |
| Magliam                 | Mehallet el-Kebir 481   |
| Magnetia                | Meiningen 211           |
| Magonza                 | Mesernheim 231          |
| Makalla 433             | Melana                  |
| Malacca 451             | Melfi                   |
| M daga, , 163           | Melinda                 |
| Malatane                | Memel , 270             |
| Maldonado 566           | Menaja                  |
| Malemba                 | Mendora                 |
| Malina                  | I Ow                    |
| Malines                 |                         |
|                         |                         |
|                         |                         |
| 264                     |                         |
|                         | Messico , and           |
| Maint doma.             | Messina                 |
| Manhein                 | Metz                    |
| Manida                  | Micuipa npa , 560       |
| Manista 427             | Middelburgo , 291       |
| Mannipur                | Milano 259              |
| Manu pura ivi           | Milazzo , 107           |
| Mansurach , 481         | Milford , 312           |
| Mantova , 261           | Milledgeville , 547     |
| Maracaibo , 558         | Milo , 402              |
| M.rach , 428            | Miniato (S.) , 73       |
| Maracak , 480           | Minsk                   |
| Maragnon , 569          | Miraea ,, 400           |
| Martonisi               | Mirandola , 86          |
| Marbarg , 233           | Mirpur , 447            |
| M rdin , 429            | Mistra                  |
| Mariama                 | 24"                     |
|                         |                         |
|                         |                         |
|                         | 104                     |
| Marna , 193             | M-stra                  |

|                                              | I C E                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Mistretta Pag. 108                           | Murshedabad Pag 411                 |
|                                              | Marzuh                              |
|                                              | Muso                                |
|                                              | Muso , 536                          |
|                                              | Muza                                |
| Modena                                       | Muzangaye ,, 498                    |
| Modica 108                                   | Muzangaye , , 498<br>Mykoni , , 432 |
| Mollino                                      |                                     |
| Modone                                       |                                     |
| Molfetta , 105                               | 9.7                                 |
| Mogador , 487                                | Nachitehevan , 370                  |
| Mogila                                       | Nachteivan 461                      |
| Mobilef                                      | Nagpur                              |
|                                              | Nam                                 |
|                                              | Namur 297 e 298                     |
|                                              | Nancy                               |
|                                              |                                     |
|                                              |                                     |
| Monastir 391, 485                            | Nauking , 455                       |
| Moncalieri , 80                              | Naukino , , ivi                     |
| Monclova                                     | Nan tchang , . , n ivi              |
| Mondovi 80                                   | Nantes                              |
| Monembasia 401                               | Nanlnsa                             |
| Moufia                                       | Napoli                              |
| Monignira , 536                              | Napoli di Malvasia 101              |
| Moniquira ,, 536<br>Monopoli , 135           | Napoli di Bornania 399              |
| Monreale , 107                               | Narhoux                             |
| Monroyia , 393                               | N. em                               |
| Mons                                         | Name 109                            |
| Monselice , 263                              |                                     |
| Monsol                                       | Nassyu                              |
| Montagnana                                   | Nata 856                            |
|                                              | Natal                               |
| montano                                      | Natchez                             |
|                                              | 2000                                |
| montenas one                                 | 200                                 |
|                                              |                                     |
|                                              | Litarian Internation of the Log     |
|                                              |                                     |
| Monterey                                     |                                     |
| Monte S. Angelo 101<br>Monte S. Giuliano 119 | 14020164                            |
| Monte S. Giuliano in 119                     | Tackini                             |
| Montevideo , 566                             |                                     |
| Montpellier 198, 545                         |                                     |
| Montreal                                     | Nertcin-k, , , , , , , ,            |
| Monza                                        | Nerteinskei Zavod ivi               |
| Morienna 83                                  | Neufchatel                          |
| Mosea                                        | Neusatz                             |
| Mosdok                                       | Neusbol                             |
| Mossul 429                                   | Nametada 934 a 253                  |
| Moster                                       | Nevers 196                          |
| Moulins                                      | New rk 510                          |
|                                              |                                     |
|                                              | Newcastle 311 " 601                 |
|                                              | Newport 319 a 310                   |
|                                              | Newport                             |
|                                              |                                     |
| 21.1                                         | 110 10tt                            |
|                                              | Nhatring                            |
|                                              |                                     |
|                                              | Mirastro                            |
|                                              | Tricolates                          |
| Maro                                         | Niropoli                            |

|                      | BETICO            | 653          |
|----------------------|-------------------|--------------|
| Nicosia Pag. 108     |                   | eg. 460      |
|                      | Oneglia           | 82           |
|                      | Oporto            | . 155        |
|                      | Opparo            | 578          |
|                      | Oppido.           | , 106        |
| Nicihi 2 100         | Orange            | ,, 198       |
|                      | Orano             | ,, 486       |
| Nines "              | Orbetello         | ,, 77        |
| Nones                | Orel              | , 369        |
| Note                 | Oremburgo         | ,, 372       |
| Noti " 00            | Orense,           | , 161        |
| Norcia .             | Orfa              | ,, 429       |
| Norfolk . Kty        | Oristagni         | ,, 81        |
| Nounkanias 230       | Oristano          | ,, 84        |
|                      | Orleans           | ,, 196       |
|                      | Ormus.<br>Orotava | 436          |
| National are         | Ortona a Mare     | u & 2        |
|                      | Ornro             | 104          |
|                      |                   | , 561        |
|                      |                   | " <u>468</u> |
|                      | Osnabruek         | u 9ä         |
|                      | Ostenda           | , 237        |
|                      |                   | ,, 297       |
|                      |                   | . 92         |
|                      |                   | , 103        |
|                      |                   | ,, 101       |
|                      |                   | 557          |
|                      | Ovar              | , 133        |
| Nuova Sira           | Oviedo            | n 161        |
| Nucva Teeckask - 370 |                   | ,, 491       |
| Nnova Urghendi a 438 |                   | 2 491        |
| Nuova York           | Oxlord            | ,, 340       |
| Nuovo Bornia 404     | _                 |              |
| Nuovo Doneolo 490    | Padang            | W00          |
| Nuovo Herrnhat       | Padova.           | . 893<br>263 |
| Novo Salè 487        | Paisley           |              |
|                      | Palatsha          |              |
| ^                    | Palembang.        | 393          |
| Osxaca               | Palenria          |              |
|                      | Paleopoli         |              |
| Oberland             | Palermo           |              |
| Ochotsk 460          |                   | 262          |
| Ochrida 392          | Paliacate         |              |
| Odeinur              | Palma             |              |
| Odenburgo 257        | Palma Nuova       |              |
| Odense               | Palmas            | 3 502        |
| Odessa               | Palmira.          | » 430        |
| Oels                 | Pampatar          | 888          |
| Oeyras,              | Pamplona , 16     | 1, 533       |
| Ogliastra 84         | Panama            | » 536        |
| Okna 393             |                   |              |
| Okna Mare            | Pandgiarrasruang  | " 593<br>462 |
| Oldemburgo           | Panoasan          |              |
| Olinda K68           | Paola             | 100          |
| Olivenza             | Papenburg         | 238          |
| Olmutz               |                   | 569          |
| Oman                 | Parahyba .        | 509          |
| Omea                 | Paramaribo        | 581          |

| 654               |   |    |    |    | D   | 1 C F                |      |     |     |    |    | _  |     |      |
|-------------------|---|----|----|----|-----|----------------------|------|-----|-----|----|----|----|-----|------|
| Paramatta         |   |    | Pa | g. | 601 |                      |      |     |     | ٠  |    |    | 124 | 93   |
| Parigi            |   |    |    | 39 |     | Ponteved             |      |     |     |    |    |    | 12  | 161  |
| Parma             |   |    |    | 10 | 85  | Pontremo             | 4i   |     |     |    |    |    | 21  | 75   |
| Paro              |   |    |    |    | 402 | Popayan              |      |     |     |    |    |    | 23  | 536  |
| Pasco             |   |    |    | 10 | 569 | Norco .              |      |     |     |    |    |    | 12  | 561  |
| Passau            |   | -  |    | 20 | 229 | Pordenon             | e    |     |     |    |    |    | 12  | 264  |
| Possaya.          | , |    |    | 30 | 229 | Poro .               |      |     |     |    |    |    |     | 400  |
|                   | • | •  | •  | 10 | 441 | Portallegr           |      |     |     |    | ,, | 13 | 4.  | 567  |
| Patrasso          | : | •  |    |    | 400 | Portici.             |      | •   | :   | •  |    |    | ,,  | 101  |
|                   | : | ٠  |    |    | 107 | Portl-nd             |      | •   |     | •  |    |    | y.  | 515  |
| Patri             | ٠ |    |    |    | 199 | Porto .              |      |     | :   | •  |    | :  |     | 135  |
| Pau               |   |    | ٠  | 20 | 260 | Portobell            |      | •   |     |    |    |    | 19  | 556  |
| Pavia             |   |    |    |    | 448 | Porto Ca             | 0    | 1   | •   |    |    |    | 90  | 558  |
| Pegu              | ٠ |    |    | 10 |     | Porto Ca             | neu  | 0   |     | ٠  |    |    | 33  | 94   |
| Peiscauer         |   |    |    | 22 | 446 | Porto di<br>Porto Fa | I e  | rm  | ο.  | ٠  |    |    | 12  | 488  |
| Peking.           |   |    |    | 20 | 454 | Porto Fa             | tina |     |     | ٠  | ٠  |    | 98  |      |
| I'ckino           |   |    |    | 12 | 451 | Partoferr.           | 210  |     |     |    |    |    | P   | 75   |
| Pell              |   |    |    | 11 | 491 | Porto Ga             | 1.   |     |     |    |    |    | 25  | 403  |
| Pelusio           |   |    |    | 30 | 4 2 | Porto Gl             | asgo | W   |     | ٠  |    |    | 21  | 344  |
| Pensa             |   |    |    | 35 | 372 | Porto Lo             | ngo  | ne  |     |    | :  |    | 25  | 73   |
| Pensacola         |   |    |    | 37 | 547 | Porto Lu             | igi  |     |     | 1  |    |    | "   | 501  |
| Peramo            | • |    |    | 11 | 427 | Porto Ma             | arme |     |     | Ċ  |    |    | 23  | 165  |
|                   |   | •  |    |    | ivi | Porto Ma             | mei  | .:. | •   | •  | •  | •  | 22  | 82   |
| Pergamo           |   | ٠  | •  | "  | 371 | Porto No             | -1 6 | 1   | ٠   | ٠. |    |    |     | 801  |
| Perm              |   |    |    | Ħ  | 198 | Porto Pr             |      |     | car |    |    | 57 | "   | 582  |
| Perpignano        | 4 | ٠  | ٠  | 13 | 344 | Louis L.             | mei  | pe  |     | *  | 27 | 01 |     | 577  |
| Perth             |   |    | ٠  | 15 |     | Porto Re             | ale  | ٠.  |     |    |    |    | 17  | 570  |
| Perugia           |   |    |    | 21 | 94  | Porto Re             | epul | bl  | ica | no |    |    | 27  | 568  |
| Pesaro            |   |    |    | 1) | 96  | Porto Se             |      |     |     |    |    | 1  | .,  |      |
| Pescara           |   |    |    | 22 | 104 | Portsmou             | th   |     |     |    | 60 | 34 | 2,  | 545  |
| Peschiera         |   |    |    | 23 | 261 | Posen .              |      |     |     |    | 6  |    | ))  | 270  |
| Passin            |   |    |    | 30 | 73  | Posnania             |      |     |     |    |    |    | ,,  | ivi  |
| Peso da Regoa .   |   |    |    | 11 | 155 | Possagno             |      |     |     |    |    |    | 21  | 263  |
| Pescianer         |   | Ť. |    | 12 | 437 | Potenza              |      |     |     | Ċ  |    |    | 22  | 113  |
| Pesth             | ÷ | •  |    | 22 | 256 | Potosi .             |      |     |     |    |    |    | 11  | 56t  |
| Peter Wardein     | • |    |    | )) | 258 | Potsdam              |      |     |     |    |    |    | 27  | 269  |
| Peter warden.     |   | •  |    |    | 563 | Pozzooli             |      | •   | •   | ٠  |    |    | 17  | 100  |
| Petropaulof k.    |   | ٠  | :  |    | 460 | Praga .              |      | •   |     | ÷  | "  | 25 | 16  | 372  |
| retropaulot k.    |   |    |    | >* | 460 | Prato .              |      | •   |     |    | "  |    | h   | 73   |
| Petropanlolskaja. | ٠ |    |    | >> | 368 | Presburge            |      |     |     | ٠  |    |    |     | 253  |
| Petrozaved.k      |   |    | ٠. | 21 |     | 1 respurge           |      | •   | ٠   |    |    | :  | "   | 392  |
| Piacenza          |   | 12 | 8  |    | 577 | Prevesa              |      | •   |     | ٠  |    | •  | 21  | ivi  |
| Pianosa,          |   |    |    | ** | 75  | Prisrendi            |      | ٠   | ٠   |    |    | ٠  | 90  | 104  |
| Pinzza            |   |    |    | 79 | 109 | Procida.             |      |     |     | *  |    |    | 21  | 448  |
|                   |   |    |    | "  | 93  | Prome .              |      |     |     | ٠  |    |    | 23  |      |
| Pienza            |   |    |    | 20 | 76  | Provvide             | nza  | ٠   |     |    |    |    | ,,  | 515  |
| Pietroburgo       |   |    |    | 30 | 366 | Prusa .              |      | ٠   |     |    |    |    | **  | 427  |
| Pillau            |   |    |    | 20 | 270 | Przmysl              |      |     |     |    |    |    | 20  | 236  |
| Pilsen            |   |    |    | b  | 255 | Pskof .              |      |     |     |    |    |    | **  | 368  |
| Pionibino         |   |    | ,  |    | 7.5 | Puebla.              |      |     | ·   |    |    |    | 27  | 552  |
|                   |   | •  |    | "  | 74  | Pultava              |      | •   |     |    |    |    | 22  | 369  |
| Pisa.             |   |    |    | "  | 260 | Pona .               | :    | ٠   | :   | :  | ï  |    | 11  | 543  |
| Pisogne           |   |    |    | 12 | 73  |                      |      | •   |     | •  |    | •  | "   | 427  |
| Pistoja           |   |    |    | 97 | 400 | Puno .               | ٠    | ٠   | ٠   | •  |    | •  | 21  | 559  |
| Pithavra          |   |    |    | 1) |     | T uno .              |      | :   |     | ٠  |    |    |     | 1.55 |
| Pittisburgo       |   |    |    | 21 | 546 | Punta D              | elga | da  |     |    |    |    | 3.7 | 400  |
| Pizzighettone     |   |    |    | 22 | 261 | Pyrgos .             |      |     |     |    |    |    | >>  |      |
| Planns            |   |    |    | "  | 242 | Pyrmont              |      |     |     |    |    |    | 35  | 233  |
| Plock             |   |    |    | >) | 373 |                      |      |     |     |    |    |    |     |      |
| Plymouth          |   |    |    | "  | 342 |                      |      |     |     |    |    |    |     |      |
| Pointe à Pitre .  |   |    |    | 11 | 580 | ^                    |      |     |     |    |    |    |     |      |
| Poitiers          |   |    | -  | 17 | 196 | Qasser.              |      |     |     |    |    |    | 23  | 483  |
| Pondichery .      |   | ·  |    |    | 452 | Opebec               |      |     |     |    |    |    | 27  | 576  |
| Pontaniak .       |   |    |    | 21 | 598 | Quelicz              |      |     |     |    |    |    | "   | 151  |
| Z OFFICER         |   | Ľ  |    | ,, | 200 | Sucura               |      |     |     |    |    |    | ,,  |      |
|                   |   |    |    |    |     |                      |      |     |     |    |    |    |     |      |

Goral

|                   | BETICO                                                        | 655 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
|                   | 1 Rodosto Pag                                                 | 394 |
|                   | 36 Roma                                                       | 90  |
| Pullimane , 4     | 96 Ronriglione                                                | 93  |
|                   | 63 Rosario de Cuenta n                                        | 556 |
|                   | 96 Roseau                                                     | 577 |
|                   | 51 Rosetta                                                    | 481 |
| Quintino (S.) , 1 | 94 Rossano                                                    | 106 |
|                   | 76 Rostak                                                     | 433 |
|                   | 01 Rostack                                                    | 210 |
| Quito             | 57 Rostof                                                     | 368 |
|                   | Rotterdam                                                     | 291 |
|                   | Roveredo                                                      | 254 |
|                   | 57 Rovigno                                                    | 255 |
| Rabit 4           | 87 Rovigo                                                     | 264 |
| Baeca 4           | 29 Rudolstadt                                                 | 244 |
| Cadstad 2         | 31 Bula                                                       | 495 |
| dagusa            | 58 Rutsciuk                                                   | 392 |
|                   | 17                                                            |     |
| Bama 4            | 31 ~                                                          |     |
|                   | 31 <b>S</b> aigon                                             | 451 |
|                   | 8 Saigong                                                     | 531 |
| Rangun            | 48 Sakk r                                                     | 447 |
|                   | 83 Salamanca                                                  | 161 |
| 0                 | 29 Salè                                                       | 487 |
|                   | 48 Salem                                                      | 535 |
|                   | 14 Salerno                                                    | 1 3 |
|                   | 96 Salisburgo «                                               | 234 |
|                   | 31 Salisz                                                     | 373 |
|                   | 98 Salà                                                       | 260 |
| Destroy Late      | 61 Salona                                                     | 399 |
|                   | 29 Salonicco                                                  | 391 |
| Regensburg        |                                                               | 595 |
| 0.11              |                                                               | 551 |
|                   |                                                               | 591 |
|                   |                                                               | 438 |
|                   | 91 Samboangan                                                 | 599 |
|                   |                                                               | 110 |
| Bendsburgo , 3    |                                                               | 393 |
| 0 1.              | 95 Sametracia                                                 | 433 |
|                   |                                                               | 93  |
| D                 | 93 S. Angelo in Vado . «                                      | 101 |
| Beutlingen 2      | 3) S. Anastasia                                               | 547 |
|                   | 67 S. Agostino                                                | 382 |
|                   |                                                               | 551 |
| Ribera Brava , 5  | 00 S Bias                                                     |     |
| Richmond , 5      | 47 S Carlo                                                    | 563 |
| lieti "           | 93 S. Carlo di Monterey «                                     | 553 |
|                   | 67 S. Cristoforo                                              | 568 |
| Siho              | 91 S. Crace                                                   | 502 |
|                   | 95 S Cruz della Sierra «                                      | 561 |
|                   | 87 S. Dionig i                                                | 5 2 |
|                   | 66 S. Domingo                                                 | 570 |
| Bio Grande " 5    | 67 Sandomir                                                   | 373 |
| Bio.Hacha K       | 56 S. Eustachio                                               | 581 |
|                   | 91 S. Fe                                                      | 563 |
| divolta a         | 80 S. Filippo                                                 | 562 |
| Rizeh 4           | 28 S. Filippo di Benguela . «                                 | 491 |
| Roano 1           | 80 S. Filippo di Benguela . «<br>94 S. Filippo di Tucuman . « | 563 |
|                   | 96 S. Francesco , 553,                                        | 567 |
| nochelori 1       |                                                               |     |

| 0=0                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                       | ICE                  |
| S. Gallo Pag. 21<br>S. Germano                                                        | 2 41 41 4            |
| S. Giorgio                                                                            | 0111101111           |
| S. Giorgio , ,, 568, 57<br>S Giorgio della Mina , « 50<br>S Giorgio della Mina , « 50 |                      |
| S. Giovanni , 576, 57<br>S. Giovanni della Frontiera « 56.                            | 7 Schwitz            |
| S. Giovanni della Frontiera . 56.                                                     | Scincea              |
| S. G'ovanni del Rio 53                                                                |                      |
| S. Giovanni di Porto Ricco « 58:<br>S. Giovanni d' Acri                               |                      |
| S. Giuseppe di Costa Ricea « 55                                                       |                      |
| S. Jacopo 855                                                                         |                      |
| S. Jago                                                                               |                      |
| S. Ilario 34:                                                                         | Seara                |
| S. John                                                                               |                      |
| S. Leuc'o                                                                             |                      |
|                                                                                       |                      |
| S. Luigi di Maranham . « 569                                                          | Seisla               |
| S. Luigi Potosi                                                                       | Selimaia             |
| S. Niccoló 40:                                                                        | Semender , 461       |
| S. Maló 19                                                                            | Semendria 391        |
| S. Marino 8                                                                           | Semiino              |
| S. Marta                                                                              |                      |
|                                                                                       |                      |
| S. Paolo 49                                                                           | 6                    |
| S. Pietro . ,, 343, 567, 59                                                           | ) S                  |
| S. Pietroburgo 36                                                                     | i Carlot             |
| S Polten                                                                              | Scheerness           |
| S. Quintino 19                                                                        | Sheffield 341        |
| S. Remo                                                                               |                      |
| S. Silvadore . ,, 493, 554, 566<br>S. Schastiano                                      | 1 1 1                |
| S. Severo                                                                             | C' 246               |
| S. Stefano                                                                            | Si. hem              |
| Sa ta Fè                                                                              | Sidi Ferruch 486     |
| Santander a 16                                                                        | Sidney 576, 601      |
| Santa Severina # 10                                                                   | Sidone               |
| Santiago , 161, 58<br>Santiago di Tabasco « 55                                        |                      |
| Santiago di Tabasco . « 55<br>Santillana « 16                                         |                      |
| S. Tommaso , 500, 57                                                                  | 0 0                  |
| Santorino 40                                                                          | 2 Silistria          |
| Santos                                                                                | 7 Simhirsk           |
| S. Yago 556, 57                                                                       | O Simferopoli 373    |
| S. Yago di Cuba a 58                                                                  | 2 Sinano 401         |
| Saragozza                                                                             |                      |
| Saratov                                                                               |                      |
| Sart                                                                                  | 7 6 407              |
| Sarzana 8                                                                             |                      |
| Sassari 8                                                                             |                      |
| Sassnolo 8                                                                            | 6 Siracusa 108       |
| Satalia 42                                                                            | 8 Sirdgian , 436     |
| Savannoh                                                                              | 7 Sivas 428          |
| Savona                                                                                | 2 Siviglia           |
|                                                                                       | 9 Si-yo-thi-ya , 419 |
| Starborug                                                                             | 411                  |
|                                                                                       | / Skiera , 401       |
|                                                                                       |                      |

|                |     |     | A L        | F 4 1 | BETICO            |       |     |      | 657 |
|----------------|-----|-----|------------|-------|-------------------|-------|-----|------|-----|
| Smirne         |     |     | Al.<br>Pag |       | rm +              |       |     | D.,  | 491 |
| Smolensko ·    |     | •   |            | 363   |                   |       | •   | 7.06 | 370 |
|                |     | •   |            | 556   |                   | : :   |     | **   | 478 |
| Socorro        | ٠.  | •   | . ,,       | , vi  | Talanta           |       |     | "    | 398 |
| Sofala         | ٠.  | •   | . "        | 496   | Talanti           |       | - 1 |      | 398 |
| Sofia          | : : |     | . ,,       | 392   | Talent            | : :   |     | ,,,  | 488 |
| Sokumkalè .    | : : | •   | . "        | 461   | Tallahas:ee       |       |     | "    | 547 |
| Soletta        | : : | - 1 | . "        | 218   | Tamatave          |       |     | "    | 498 |
| Solofra        | • • |     | . "        | 103   | Tambof            | - : : |     | ",   | 369 |
| Solura         | ٠.  | - 5 | ,          | 218   | Tappico di Tam    | nlina |     | "    | 851 |
| Somma          | ٠.  | •   | . ,,       | 101   | Tananarive        |       |     |      | 498 |
| Sondershausen  |     |     | : ;;       | 214   | Tanane-arrivu .   |       |     | ,,   | 498 |
| Sondrio        | : : | •   | . ,,       | 260   | Tandgiaore        | : :   | - 1 | "    | 442 |
| Sonora         | : : |     | . ,,       | 351   | Tandi a-vua       |       |     | ,,,  | 493 |
| Sora           |     | •   | . ,,       | 172   | Tanger            |       |     | , ,, | 487 |
| Soria          | : : | •   | . "        | 161   | Tantah            | : :   |     |      | 481 |
| Sorrento       |     |     |            | 101   | Toormina          |       | - 7 |      | 109 |
| Sou-tcheu      | : : | :   | . 11       | 435   | Tara              |       | - 2 | ,,,  | 455 |
| Sovana         | : : | :   |            | 77    | Taranto           |       |     | "    | 107 |
| Spa            | : : |     | . ,        | 298   | Tarků             | : :   | •   | ,,,  | 461 |
| Spalatro       |     | :   |            | 258   | Таггадона         | : :   |     | ,,   | 164 |
| Spanish Town   | : : | :   | ,,         | 577   | Tarso             | : :   |     | "    | 428 |
| Spezia         | : : | •   | .83,       | 400   | Tarudan           | : :   |     | "    | 487 |
| Spira          |     | Ċ   | . ,,       | 23)   | Tassisudon        |       | - 1 | "    | 456 |
| Spoleto        |     | :   | . ,,       | 93    | Tasso             |       |     | ,,,  | 393 |
| Squillace      | : : | :   | . ,,       | 106   | Tatta             |       |     |      | 417 |
| Stabroek       | : . | :   | . ,,       | 578   |                   | : :   |     | ",   | 485 |
| Stadthagen .   | : • | ÷   |            | 236   | Ternigof          |       |     | ,    | 369 |
| Stalimene      | ٠.  | •   |            | 393   | Tchang-kia-tcheu  | : :   | - 1 | "    | 456 |
| Stanz          | ٠.  | ٠.  | . "        | 218   | Tching-te tcheu . | : :   | - 3 |      | 456 |
| Stavropol      | ٠,  | •   | . ,,       | 461   |                   |       | - 1 | "    | 398 |
| Stavropol      | ٠.  |     |            | 461   |                   |       |     |      | 435 |
| Stettino       | : ٠ |     | . ,,       | 269   |                   | : :   |     | **   | 434 |
| Steyer         | ٠.  |     |            | 255   |                   |       |     | "    | 257 |
| Sthulweissenbu |     | - : | . ,,       | 257   | Tentyris          | : :   |     | "    | 482 |
| Stile          |     | •   |            | 106   | Teodosia          |       |     | "    | 370 |
| Stockholm .    |     | :   | . ,,       | 319   | Teramo            | : :   | ٠   |      | 104 |
| Stralsunda .   | : : | :   | "          | 269   | Termini           | : :   | •   | . ,, | 107 |
| Strasburgo     | ٠.  | •   | . ,,       | 195   | Ternate           |       |     | ,,,  | 596 |
| Strelitz (Nuov | ٠ ٠ |     | . "        | 241   | Terni             |       |     |      | 93  |
| Strigonia      | ν.  | :   | . ,,       | 256   | Terracina         |       |     |      | 92  |
| Stutgarda .    | ٠.  | :   |            | 230   | Terranova         | : :   |     | "    | 109 |
| Stuttgart      | ٠.  | :   | ,,,        | ivi   | Teruel            | : :   | ٠   |      | 164 |
| Subbiaco       | ٠.  | •   | ٠,,        | 92    | Testalonica       |       |     | "    | 391 |
| Suez           | ٠.  |     | . "        | 483   | Tetuan,           | : :   |     | "    | 487 |
|                | j.  | :   |            | 104   |                   |       |     | "    | 584 |
|                | •   |     |            | 341   |                   | : :   |     | **   | 393 |
| Surabaya       | : : |     | . ,,       | 591   | Theresienstadt .  | : :   |     | "    | 236 |
| Suracarta      | : : | ·   | . ,,       | ivi   |                   |       |     | **   | 610 |
| Surate         | : : | :   |            | 443   | Thiah-Tatua .     | : :   |     | 1,7  | 398 |
| Susa.          | : : | :   |            | 485   |                   |       |     | **   | 84  |
|                |     | •   |            | 435   |                   |       | :   | ,,   | 270 |
| Sawalki        | : : | :   | . "        | 373   | Tiberiade         |       | :   | ,,   | 430 |
|                |     |     | . ,,       | 312   |                   |       | •   | ,,,  | 596 |
|                | : : | •   | ٠,,        | 483   |                   |       | :   | "    | 460 |
|                |     | ٠   | . ,,       | ivi   |                   |       | :   | **   | 568 |
| Syut           | ٠,٠ | •   | . ,,       | 482   |                   |       | :   | "    | 402 |
|                |     | ٠   | ٠,,        | 404   |                   |       | :   | ,,   | 439 |
| Tabarca        |     |     |            | 487   |                   |       | •   | ,,   | 92  |
| abarca         |     | ٠   | . ,,       | 401   | Tivoli            |       | •   | ,,   | 32  |

| 638 I N D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I C E                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tlalpan Pag. 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Tlascalà , 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **                                      |
| Tlemesen 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Udine , 261                             |
| Tobolsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ula                                     |
| Tocat 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ugein 415                               |
| Tokay , 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ulma 230                                |
| Tolemaide , 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ummarapura 448                          |
| Tolfa 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Umritser , 446                          |
| Tolone , 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Upernawick , 573                        |
| Tolosa , 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Upsala                                  |
| Tolu , 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uralsk , 372                            |
| Tombnetů , 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urbania , 93                            |
| Tomsk , 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urbino                                  |
| Tongres , 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Useup                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Utica , 546                             |
| m 11.0 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Utrecht , 294                           |
| m till t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| The contract of the contract o | Vagliadolid. Pag. 160, 551, 534         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| T. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| T- 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111 1                                   |
| T- 1 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100                                     |
| T- 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TO U TEN PE MON                         |
| T- 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| T- 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V to to                                 |
| Trebigue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Van                                     |
| Techiconda 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vandalia , 548                          |
| Trento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Varinas , 538                           |
| Trenton 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Varna                                   |
| Treveri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Varsavia                                |
| Treviso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vasto                                   |
| Tricala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vathi 403                               |
| Trieste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vecchia Schamachi 460                   |
| Tripoli 430, 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vecchia Tcerkask 370                    |
| Tripolizza 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Velletri 92                             |
| Trinkomali , 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Veneria Reale , 80                      |
| Tritchinopoli , 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Venezia , 261                           |
| Trochtelfingen , 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ventimiglia , 82                        |
| Troitzk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vera Cruz , 552                         |
| Tropes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vera Paz , 554                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vercelli , 81                           |
| 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 00                                    |
| en un kon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 902                                  |
| TO.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| CO 5. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/1 1                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V21 200                                 |
| 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Tumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| W PAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T/ 10W 0V0                              |
| Tungia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| Tursi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 D.H. " 100                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Villa Boa , ivi                         |
| Toscaloosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Villa del Fuerte , 551                  |
| Tyneh :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Villa del Principe , 568                |
| The San 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,                                      |

320

Wisby. . . . . . . "

"

393 .

Zvornik . . . . . .

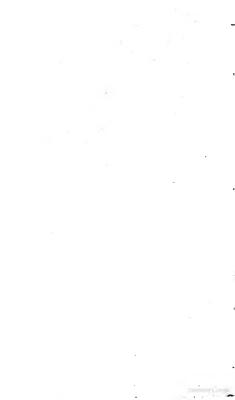

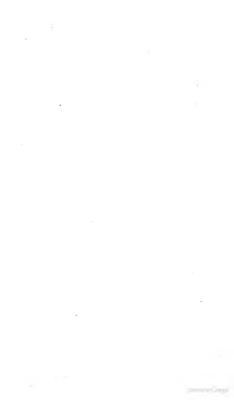

